

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

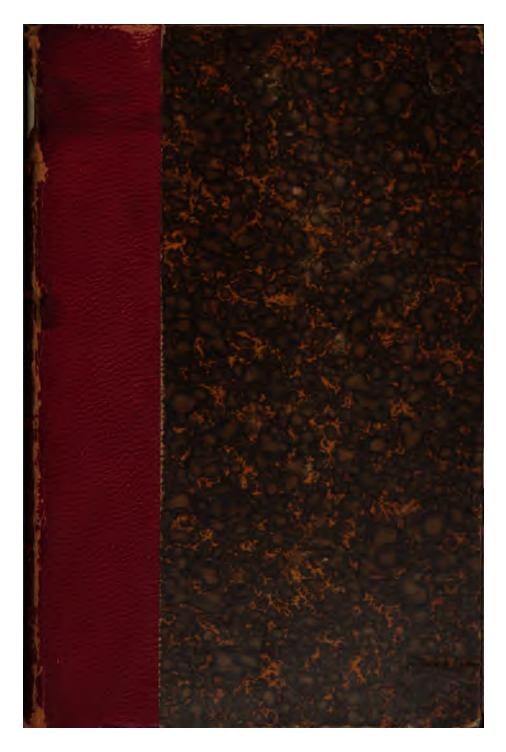

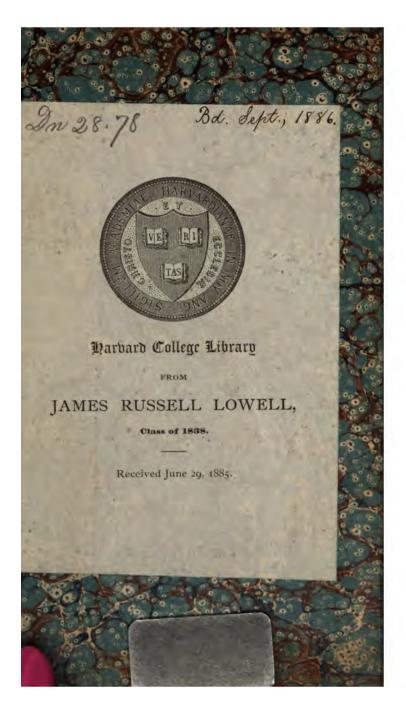

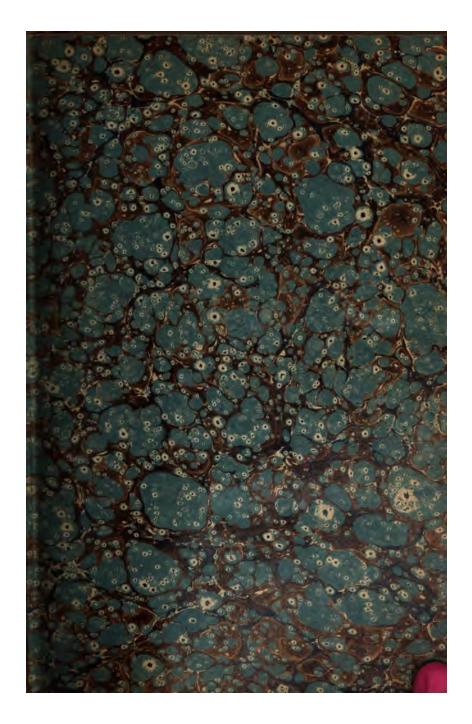

• . 

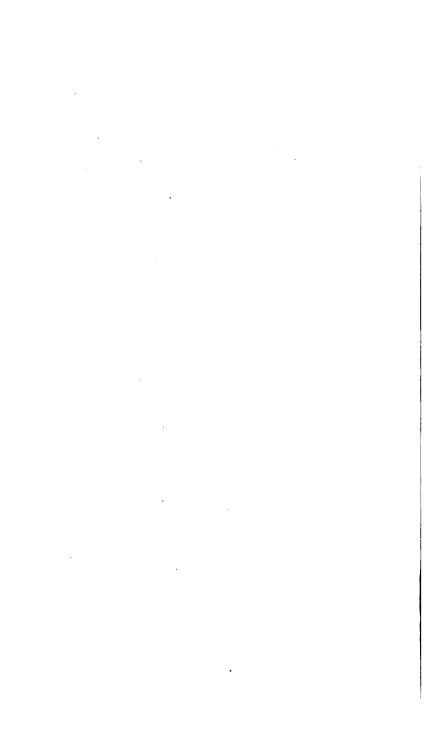

BIBLIOTECA CLASSICA ECONOMICA

DANTE ALLIGHIERI

La Divina

Commedia

PREZZO

UNA LIRA

MILANO

E. Sonzogno

EDITORE

N. I.



Dn.28.78

20-1-1-1

## DANTE ALLIGHIERI

# LA DIVINA COMMEDIA

con note tratte dai migliori commenti

per cura di

EUGENIO CAMERINI

Volume Unico

7.ª Edizione stereotipa.



MILANO
EDOARDO SONZOGNO, EDITORE
14 - Via Pasquirolo - 14

1879.

Pubblicazione periodica che esce al 1. d'ogni mese

sig f wanting

# LA DIVINA COMMEDIA

DI

DANTE ALIGHIERI

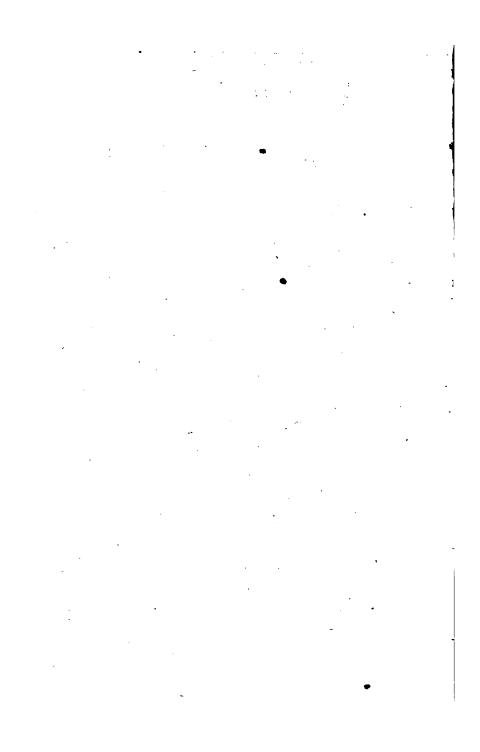

# LA DIVINA COMMEDIA

DI

# DANTE ALIGHIERI

CON NOTE TRATTE DAI MIGLIORI COMMENTI

PER CURA

DI

#### EUGENIO CAMERINI

Edizione Stereotipa Settima tiratura



MILANO EDOARDO SONZOGNO, EDITORE 14 - Via Pasquirolo - 14

1878.

1885, June 29,
Gift of
James Russell Lowell,
of Cambridge,

#### AL PROFESSORE

#### CARLO WITTE.

CHE PER GLI STUDJ SPESI O PROMOSSI FECE DANTE CITTADINO DI GERMANIA E SÈ STESSO D'ITALIA

EUGENIO CAMERINI

INTITOLA QUESTO VOLUME

COME AD AUSPICE ILLUSTRE ED ACCLAMATO MAESTRO

• . . •

## Introduzione

#### Vita di Dante.

I maggiori di Dante, dice Leonardo Bruni , furono in Firenze di molto antica stirpe, in tanto che lui pare volere in alcuni luoghi i i moi antichi essere stati di quelli romani che posero Firenze; e Filippo Villani i specificò la famiglia, dicendo essere quella dei Frangipani, così chiamata dall'avere in una carestia distribuito e franto gratuitamente il pane al popolo. Ma queste cose sono molto incerte, come notava il Bruni, ed è già onore da invanirsene in Cielo i, il venire dagli Elisei, antichi gentiluomini, dalla casa dei quali « era ab antico una volta, che si chiamava la volta della Misericordia, che tenea dall'una via all'altra, che qual uomo andasse alla giustizia o avesse meritato morte, essendo sotto, era franco da ogni persona. \*

Cacciaguida degli Elisei tolse in moglie donna Aldighiera degli Aldighieri di Ferrara, i cui discendenti si chiamarono Aldighieri, Mome addolcitosi poi in Alighieri. Cacciaguida nel 1147 segui l'Im-Peratore Corrado III alla seconda crociata in Terra Santa, e pel suo

ralore meritò di esser fatto cavaliere. Ei vi morì.

Da Alighiero I, figlio di Cacciaguida, discese Bellincione, e da Bellincione Alighiero II giureconsulto. Di costui e di Donna Bella, di cui non si sa la famiglia, nacque Dante in Firenze verso la metà di maggio del 1265.

Le case degli Alighieri rispondevano da una parte sulla piazzetta di San Martino, dall'altra sulla piazza dei Donati e piegando ad an-

golo s'estendevano fino alla piazzetta de' Giuochi.

Se non possedevano melte ricchezze, non erano però gli Alighieri, da dirsi poveri, poichè Dante aveva anche delle possessioni in Camerata, a San Martino, a Pagnolle e in Piano di Ripoli; luoghi tutti, vicini alla città.

l Vita di Dante. — 2 Inferno, xv. Paradico 1. — 3 Vita Dantie. — 4 Paradice, xv., 1-6. — i Malispini.

Gli Elisei erano Ghibellini; gli Alighieri Guelfi. Questi doverono due volte lasciar la patria; nel 1248 cacciati da Federigo d'Antiochia, figlio dell' Imperatore Federigo II; nel 1260 per la sconfitta di Montaperti. La prima volta tornarono nel 1251; la seconda nel 1266. Donna Bella era già prima in Firenze, poiche Dante vi nacque il 1265.

Al nascere di Dante il sole era nei Gemelli, costellazione influente attitudine, secondo allora si credea, alle lettere ed alle scienze; la stella, cui seguendo non potea fallire a glorioso porto '. Battezzato nel suo bel San Giovanni, ebbe il nome di Durante, accorciato poi in Dante. Nella puerizia sua, dice il Bruni ', nutrito liberalmente e dato a' precettori delle lettere, subito apparve in lui ingegno grandissimo, e attissimo a cose eccellenti. Il padre suo Alighieri perdè nella sua puerizia (nel 1274 o 1275); nondimanco, confortato da' propinqui e da Brunetto Latini, valentissimo uomo, secondo quel tempo, non solamente a letteratura, ma agli altri studj liberali si diede, niente lasciando indietro che appartenga a far l'uomo eccellente. Nè per tutto questo si racchiuse in ozio, nè privossi del secolo, ma vivendo e conversando cogli altri giovani di sua età, costumato ed accorto e valoroso, ad ogni esercizio giovanile si trovaya.

Coltivò eziandio le belle arti, e di sua mano egregiamente disegnava. Nella Vita Nuova racconta come nell'anniversario della morte di Beatrice, ricordandosi di lei, si pose a disegnare un angelo sopra una tavoletta. E della sua conoscenza dell'arte è prova altresì quanto dice di Oderisi e di Franco, nell'undecimo del Purgatorio, e l'amistà che tenne con Giotto, il quale lo ritrasse, tuttochè assai giovane, nella cappella del palazzo del podestà e si credono invenzione di Dante le storie dell'Apocalisse, ch'egli dipinse in una cappella di S. Chiara a Napoli. Nè trasandò la musica. Fu ancora, dice il Bruni, scrittore (calligrafo) perfetto, ed era la lettera sua magra e lunga e molto corretta, secondo io ho veduto in alcune epistole di sua propria mano scritte.

Il primo di di maggio del 1274, Dante, non compito ancora il nono anno, seguì il padre in casa di Folco Portinari, orrevole e facoltoso cittadino, che festeggiava, secondo l'usanza fiorentina, il ritorno della primavera. Quivi gli apparve una figliuola di Folco, il cui nome era Bice, che aveva appena d'un mese trapassato gli otto anni, bella oltremodo e gentile, la cui imagine, dice il Boccaccio , con tanta affezione ricevè nel cuore, che da quel giorno mai, mantrechè visse, se ne diparti.

Ed ella, scorsi nove anni, mosse il suo primo sonetto, ch'egli indirizzò ai fedeli d'amore, per averne il parere, e comincia:

A ciascun' alma presa e gentil cuore.

Beatrice (nome primitivo di Bice, per dirla col Boccaccio), si sposò a Simone de'Bardi, e il 9 giugno 1290 morì. — Intorno al 1291 Dante tolse a moglie Gemma di Manetto Donati.

1 Inferno, zv. - 2 Op. cit. - 3 Op cit. - 4 Vita di Dante.

Dante non attendeva soltanto agli studj, ma eziandio alle cure civili e militari. Pugnò a Campaldino, e due mesi appresso andò all'assedio

del castello di Caprona.

A poter entrare agli uffici della Repubblica, nel 1295 si ascrisse all'arte de' medici e speziali, la sesta delle sette arti maggiori. Fu più volte ambasciatore della repubblica ed una fra le altre al Comune di San Gemignano nel 1299, col quale fermò un accordo concernente la Taglia (lega) guelfa. Più volte fu del Consiglio di Stato detto il Consiglio speciale, e finalmente nel 1300, il 15 giugno, fu eletto priore.

Le fazioni de' Bianchi e de' Neri passarono da Pistoia in Firenze. Ai Bianchi si aderirono i Cerchi, ai Neri i Donati. Fatte pubbliche le private discordie, non andò guari che le due fazioni vennero al sangue. Dichè i Priori, e tra essi Dante, ad acchetar quei tumulti, che mettevano a pericolo lo Stato, confinarono Corso e Sinibaldo Donati, Gentile e Torrigiano e Carbone de' Cerchi, con altri principali.

Di qua i risentimenti, gli odj e le vendette.

Stettero costoro poco ai confini. I Neri, tornati che furono, posero l'animo ad opprimere gli avversari. Ed avvenendo che Carlo di Valois, fratello del re di Francia, passasse in quei dì di Toscana, per alla volta di Roma, donde intendeva poi muovere al conquisto della Sicilia. gli chiesero di andare a Firenze col titolo di Paciere e di voler ri-formare lo Stato per modo che la parte guelfa si assodasse e fosse sicura da ogni pericolo.

I più savi del reggimento, attinto il fine dei Neri, mandarono quattro ambasciatori, de' quali era Dante, a Bonifazio VIII perchè svolgesse Carlo dalla malaugurata impresa. Se non che il Pontefice s'intendeva già con Corso Donati e consorti; pertanto dando parole li tenne tanto a bada, che il Valois, già entrato a Firenze, franco i turbolenti a manomettere la città.

Dante si partì allora da Roma e corse verso Toscana. Ma giunto a Siena, intese che i suoi nemici, accusatolo d'essere ghibellino e di aver contrariato la venuta del Principe francese, gli avevano assalite e guaste le case e le altre possessioni; e che Cante de'Gabbrielli. allora podestà di Firenze, lo aveva citato in giudizio, come reo di baratterie, e sotto false cagioni, condannatolo in contumacia, il 24 gennaio 1302, alla multa di cinquemila lire di Fiorini piccoli. Dante nè comparve, nè pagò l'indebita ammenda; e il Gabbrielli il 10 marzo, mostrando tenerlo per reo confesso, scoccò sua sentenza atroce, condannandolo ad essere arso vivo, quando cadesse nelle forze del Comune.

Gli esuli procurarono di accozzarsi e far causa comune. Si assembrarono primamente a Gargonza, castello degli Ubertini, a mezza strada tra Siena ed Arezzo, e fermarono di collegarsi co' Ghibellini di Toscana e di Romagna, e di stabilire la loro sede in Arezzo. Qui radunate le forze loro, fecero capitano della lega Alessandro da Romena e nominarono dodici consiglieri, de'quali fu Dante, ed in quella città di speranza in speranza dimorarono sino all'anno 1304.

Vedendo non poter rientrare in patria per via d'accordi, ricorsero alle armi. E messi insieme 1600 cavalli e 9000 fanti (e v'erano i Ghibellini di Arezzo, di Romagna, di Bologna e di Pistoia) venendo giù celeremente pel Casentino e pel Mugello, giunsero improvvisi la sera del 21 luglio alla Lastra, presso a Firenze a due miglia. Guidava quelle schiere Baschiera della Tosa, il quale per impeto giovanile commise errori che fecero fallire l'impresa.

Dante, checche altri abbia detto in contrario, non si trovò a questo fatto; forse non confidava troppo nei duci. È probabile che egli allora fosse presso Scarpetta degli Ordelaffi a Forlì, donde poi si trasferì a Bologna. In questa città, fiorente di studi, crebbe suo sapere. Dipoi andò a Padova, e v'era il 27 agosto 1306. In questo giorno,

Dipoi andò a Padova, e v'era il 27 agosto 1306. In questo giorno, secondo si ritrae da un documento tuttora in piè, egli fu testimonio ad un Contratto rogato in casa di donna Amata Papafava. Pochi giorni appresso passò in Lunigiana, ove ebbe cortese ospizio da Moroello Villafranca e da Franceschino di Mulazzo, marchesi Malaspina, co'quali si strinse di vera ed affettuosa amistà. Volendo essi terminare le contese politiche che da gran tempo avevano con Antonio vescovo di Luni, fecero Dante loro procuratore a trattare la pace con lui. Ed egli con soddisfazione delle parti la conchiuse, apponendo la firma (insieme al Vescovo) all'atto solenne che il 6 ottobre 1306 fu rogato a Castelnuovo dal notaio Parente Stupio.

Dalla Lunigiana passò Dante nel Casentino, che tutto allora era posseduto da Conti Guidi, ed in vari di quei castelli dimorò; e più specialmente in quello di Poppi, o piuttosto di Pratovecchio, presso il conte Guido Salvatico. Credono alcuni che in questo tempo passasse pure nel Montefeltro, ove signoreggiavano i Faggiuolani; e facesse alcuna dimora nel monastero di Fonte Avellana e nelle case de Raffaelli di Gubbio. Nella primavera del 1309 opinasi che nuovamente fosse in Lunigiana, e vuolsi che a frate Ilario, superiore del monastero del Corvo posto presso la foce della Magra, consegnasse una copia della prima Cantica del suo poema. Vuolsi pure che dalla Lunigiana movesse alla volta di Parigi, ove, secondo il Boccaccio, sostenne in quella celebre Università una disputa de quolibet; svolgendo, « senza metter tempo in mezzo, quattordici quistioni, proposte da diversi valent' uomini e di diverse materie, con loro argomenti pro e contra. »

Dopo lunga vacanza dell'impero, Arrigo conte di Lussemburgo fu eletto imperatore, e coronato in Aquisgrana il 5 gennaio 1309. Scese in Italia dalle Alpi elvetiche nel settembre del 1310, e dopo aver percorso il Piemonte venne a Milano, ove, come re de' Romani, si cinse la corona di ferro il 6 gennaio 1311, prendendo il nome di Arrigo VII. Dante, levatosi pertanto a grandi speranze, abbandono Parigi e corse in Italia: ed in Milano, inchinando l'imperatore, gli protestò la sua devozione. Di là si trasferì di nuovo nel Casentino, probabilmente per eccitare i conti Guidi, già devoti quasi tutti all'impero, a prestare un valido aiuto ad Arrigo nelle imprese che meditava.

Ma Arrigo, stato più di un mese sotto Firenze, non si attentò di darle l'assalto; e veduto che a nulla poteva riuscire, il 1.º di novembre levò il campo, e per la via di Poggibonsi tornossene a Pisa. Donde nell'estate dell'anno seguente partitosi per andare ad invadere il regno di Napoli, s'ammalò di febbre presso Siena, ma, proseguendo il cammino, ed il male aggravandosi, morì a Buonconvento

il 24 agosto 1313.

Ove Dante s'aggirasse in quel tempo, non sappiamo; forse continuò a starsi presso i Conti Guidi; forse allora, come altri credono, e non nel 1308 riparò presso i Raffaelli di Gubbio e dimorò nel monastero di Santa Croce di Fonte Avellana, quivi vicino. Come che sia, egli riprese un poco a sperare, quando l'amico suo Uguccione della Faggiuola, gran guerriero, tutto dei Ghibellini, recata già Pisa, nei primi mesi del 1314, in sua signoria, occupò anche Lucca. Qui Dante si trasferì in quel torno e s'innamoro di quella Gentucca ch'egli ricorda nel XXIV del Purgatorio.

Non è di questo luogo il narrare le gesta di Uguccione e la sua famosa vittoria di Montecatini del 29 agosto 1315, che prostro le forze dei Guelfi. Direm solo che per Dante come per tutti i Ghibellini egli era allora il capitano (il cinquecento dieci e cinque), il messo di Dio che avrebbe ucciso la fuia, o sterminato la potenza guelfa. Intanto Zaccaria d'Orvieto, vicario del re Roberto in Firenzo, condannò il 6 novembre 1310 per la terza volta Dante, probabilmente come amico e seguace di Uguccione. Venendo nelle forze del Co-

mune, dovea perder la testa per mano del carnefice. Ma per uno di quei subiti rivolgimenti, sì frequenti allora, Uguccione fu cacciato il 10 aprile 1316 non solo da Lucca, ma anche da Pisa. Dante lasciò allora la Toscana, ed è probabile che in sulla fine del 1316 o in sul principio del 1317 fosse ricevuto in corte dello Scaligero, per opera non d'altri che d'Uguccione. Egli scriveva di quel tempo la tarza cantica del divino poema. Ora avendo già dedicato la prima ad esso Uguccione e la seconda a Moroello Malaspina, marchese di Villafranca, volle dedicare questa terza a Cane Scaligero.

Morto l'Imperatore Arrigo e caduto in basso Uguccione, i Fiorentini, sentendosi più sicuri, rimossero ser Lando da Gubbio dall'officio di lor Podestà, e nell'ottobre del 1316 elessero in iscambio il conte Guido da Battifolle. Il 16 dicembre del medesimo anno fecero uno stanziamento in virtù del quale quasi tutti i banditi potevano ripatriare, sì veramente che pagassero una certa somma, e, stati alcun tempo in prigione, nella festa di San Giovanni andassero processio-nalmente con mitera in capo e coi ceri nelle mani ad offerire al santo; modo di grazia serbato ai malfattori ed esteso allora ai condannati politici. Dante riflutò.

Pare che soggiornasse poi in Verona quasi tre anni continui, si perchè fece cola educare i suoi figli, specialmente il maggiore, per nome Pietro, sì perchè veggiamo che il 20 gennaio 1320, nel tempietto di Sant'Elena, e in presenza di tutto il clero Veronese, sostenne, con le forme scolastiche di quell'età, una tesi: De Aqua et Terra.

Al principio del 1320 passò a Ravenna, ove Guido Novello da Polenta il chiamava e dove (secondo la tradizione) compiè il Paradiso. Dicesi che nella primavera dell'anno seguente egli andasse a Venezia a trattare con quel governo di affari del Polentano. Al ritorno

infermò e il 14 settembre 1321, d'anni 56 e 4 mesi morì . Gemma gli sopravvisse. — Egli ebbe di lei sette figli, cinque maschi e due femmine. Pietro, il maggiore, fu laureato in legge a Bologna e fermò la sua dimora a Verona. Nel 1337 v'era giudice del Comune, e nel 1361 ebbe il titolo di Vicario del Collegio dei Mercanti. Morì nel 1364. Di Jacopo, il secondogenito, non sappiamo altro se non che fu uomo di lettere e poeta non ispregevole. Si trovava in Firenze nel 1332, e viveva tuttora nel 1352. Altri tre maschi, Gabriello, Alighiero ed Eliseo morirono in tenera età. Una delle femmine, di cui non si sa il nome, si maritò ad un Pantaleoni; l'altra, per nome Beatrice, si rese monaca nel monastero di Santo Stefano dell' Uliva in Ravenna. A lei, nel 1350, recò il Boccaccio dieci fiorini d'oro, dono della Repubblica florentina. Jacopo non ebbe discendenti e la famiglia di Pietro si estinse in una femmina per nome Ginevra, la quale nel 1549 si maritò al conte Antonio Serego di Verona

Fu questo nostro poeta, dice il Boccaccio a, di mediocre statura, e poiche alla matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto, ed era il suo andare grave e mansueto, di onestissimi panni sempre vestito in quello abito ch'era alla sua maturità convenevole; il suo volto fu lungo, e'l naso aquilino, e gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel disopra avanzato; e il colore era bruno, i capelli e la barba spessi, neri è crespi, e sempre nella faccia maninconico e pensoso. Ne' costumi pubblici e domestichi mirabilmente fu composto e ordinato, e in tutti più che alcun altro cortese e civile. Nel cibo e nel poto fu moderatissimo... Rade volte, se non domandato, parlava, e quelle pensatamente e con voce conveniente alla materia di che diceva; nonpertanto, laddove si richiedeva.

eloquentissimo fu e facondo, e con oftima e pronta prolazione.

Sommamente si dilettò in suoni e in canti nella sua giovanezza,
e a ciascuno che a que' tempi era ottimo cantatore o sonatore fu amico ed ebbe sua usanza; ed assai cose da questo diletto tirato compose, le quali di piecevole e maestrevole nota a questi cotali facea rivestire... Dilettossi similmente d'essere solitario e rimoto dalle genti, acciocchè le sue contemplazioni non gli fossero interrotte.

Fu uomo, nota il Bruni , molto pulito; di statura decente e di grato aspetto e pieno di gravità; parlatore rado e tardo, ma nelle

sue risposte molto sottile.

al Secondo II Fraticelli, Dante non fu mai a Genova, onde a da rifiutare l'opinione che acte nel Canto xxxIII dell'Infermo si vendicasse di Branca d'Oria per le male accoglienze attegli in quella città. — 3 Op. cit. — 3 Op. cit.

#### Opere di Dante.

Dante scrisse la Vita Nuova, secondo il Fraticelli, nel 1292; il libro del Volgare Eloquio dal 1305 al 1307. Il primo Trattato e il terzo del Convito allo scorcio del 1313 o al principio del 1314; il secondo nel 1297; il quarto nel 1298. La Monarchia prima del 1310; forse verso il 1305 o il 1306.

Scrisse la Divina Commedia dal 1302 al 1321. L'Inferno fu compito alla fine del 1308, ma non pubblicato che al principio del 1309. Il Purgatorio fu compito, secondo il Troya, a cui aderisce il Fraticelli, nel settembre del 1315; il Paradiso fu finito, secondo il Fraticelli, prima della sua partenza per Venezia, che seguì al principio del 1321. Si può dire, egli aggiunge, che Dante terminò la sua vita appena ebbe terminato il poema.

La Vita Nuova è il primo monumento ch'egli innalzò a Beatrice. Vi raccolse tutte quante le visioni, le vicende, le beatitudini di quel purissimo amore, ed espostele in una prosa appassionata, le condensò poi in liriche immortali. Secondo il Witte, Vita Nuova non varrebbe tanto vita giovanile, quanto una vita che purificatasi a traverso il fuoco della passione si è fatta più sperta e più forte.

verso il fuoco della passione si è fatta più sperta e più forte.

Compose, dice il Boccaccio , uno libretto in prosa latina, il quale egli intitolò De vulgari eloquentia, dove intendeva di dare dottrina a chi comprendere la volesse, del dire in rima; e comecchè per lo detto libretto appariva lui avere in animo di dovere in ciò comporre quattro libri, o che più non ne facesse, dalla morte soprappreso, o che perduti sieno gli altri, più non appariscono che due solamenta

Nel primo libro, dice il Ferrazzi più partitamente, si fa dall'origine di ogni parlare umano e dalla divisione delle lingue. Vien poi ai dialetti dell'Europa romano-barbara, e li divide in tre, secondo le affermazioni dell'oc, oil e si; fermasi sull'ultimo, ch'è quello degl'Italiani. Investiga l'indole e la condizione dei quattordici dialetti allora parlati nella nostra penisola e tutti li riprova, intendendo a formare un volgare illustre. Nel secondo libro non compiuto ei cerca per quali persone e di quali cose debbano i poeti scrivere nel volgare illustre e discorre specialmente della Canzone, il modo più nobile che per lui si cercava.

Questo egregio autore, continua il Boccaccio, nella venuta di Arrigo VII imperatore fece un libro in latina prosa, il cui titolo è Monarchia, il quale, secondo tre quistioni le quali in esso determina, in tre libri divise. Nel primo, logicamente disputando, prova al ben essere del mondo civile di nocessità essere l'imperio; la quale è la prima quistione. Nel secondo, per argomenti istoriografi procedendo.

mostra Roma di ragione ottenere il titolo dello imperio: che è la seconda quistione. Nel terzo per argomenti teologici prova l'autorità dello imperio immediatamente procedere da Dio, e non mediante al-cuno suo vicario, come gli chierici pare che vogliano; e questa è la terza quistione. Questo libro più anni dopo la morte dello autore fu condannato da messer Beltrando cardinale del Poggetto e legato del papa nelle parti di Lombardia, sedente papa Giovanni XXII. E la cagione ne fu, perciocche Lodovico duca di Baviera dagli elettori della Magna eletto in re de' Romani, venendo per la sua coronazione a Roma, contr'al piacere del detto papa Giovanni, essendo in Roma. fece contro agli ordinamenti ecclesiastici uno fraté minore, chiamato frate Piero della Corvara, papa, e molti cardinali e vescovi; e quivi a questo papa si fece coronare. E nata poi in molti casi della sua autorità quistione, egli e suoi seguaci trovato questo libro a difensione di quella e di se, molti degli argomenti in esso posti comin-ciarono ad usare; per la quale cosa il libro, il quale insino allora appena era saputo, divenne molto famoso. Ma poi, tornatosi il detto Lodovico nella Magna, li suoi seguaci, e massimamente i chierici venuti al dichino e dispersi, il detto cardinale, non essendo chi a ciò si opponesse, avuto il soprascritto libro, quello in pubblico, siccome cose eretiche contenente, danno al fuoco. E I somigliante si sforzava di fare delle ossa dello autore a eterna infamia e confusione della sua memoria, se a ciò non si fosse opposto uno valo-roso e nobile cavaliere fiorentino, il cui nome fu Pino della Tosa, il quale allora a Bologna, dove ciò si trattava, si trovò, e con lui messer Ostagio da Polenta, potente ciascuno assai nel cospetto del cardinale di sopra detto.

«Del Convito dice egli stesso: Acciocchè la scienza è l'ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ultima felicità; tutti naturalmente al suo desiderio siamo suggetti. Veramente da questa nobilissima perfezione molti sono privati.... Oh beati que' pochi che seggono a quella mensa, ove il pane degli Angeli si mangia e miseri quelli che colle pecore hanno comune cibo! Ma perocche ciascun uomo a ciascun uomo è naturalmente amico e ciascun amico si duole del difetto di colui ch'egli ama, coloro che a sì alta mensa sono entrati, non sanza misericordia sono inverso di quelli che in bestiale pastura veggiono erba e ghiande gire mangiando. E perciocchè misericordia è madre di beneficio, sempre liberalmente coloro che sanno porgono della loro buona ricchezza alli veri poveri e sono quasi fonte vivo, della cui acqua si rifrigera la natural sete. E io adunque che non seggo alla beata mensa, ma, fuggito dalla pastura del vulgo, a' piedi di coloro che seggono ricolgo di quello che da loro cade e conosco la misera vita di quelli che dietro m'ho lasciati, per la dolcezza ch'io sento in quello ch'io a poco a poco ricolgo, misericordevolmente mosso, non me dimenticande, per li miseri alcuna cosa ho riservata, la quale agli occhi loro già è più tempo ho dimostrata e in ciò gli ho fatti maggiormente vogliosi. Perchè ora volendo loro apparecchiare

intendo fare un generale convito di ciò ch'io ho loro mostrato e di quello pane ch'è mestiere a così fatta vivanda, sanza lo quale da

foro non potrebbe essere mangiata a questo convito.

La vivanda di questo convito sarà di quattordici maniere ordinata, cioè quattordici Canzoni sì di amore come di virtù materiate, le quali, sanza lo presente pane, aveano d'alcuna scurità ombra.... E se nella presente opera più virilmente si trattasse che nella *Vita Nuova*, non intendo però a quella in parte alcuna derogare, ma maggiormente giovare per questa quella; veggendo siccome ragionevolmente quella fervida e passionata, questa temperata e virile essere conviene. Chè altro si conviene e dire e operare a una etade che ad altra... E io in quella dinanzi all'entrata di mia gioventute parlai e in questa di poi quella già trapassata. E conciossiacosachè la vera intenzione mia fosse altro che quella che di fuori mostrano le Canzoni predette, per allegorica sposizione quelle intendo mostrare, appresso la litterale storia ragionata: sicchè l'una ragione e l'altra darà sapore a coloro the a questa cena sono convitati.

Per sventura, lasciando il *Primo Trattato* ch'è un'introduzione a

tutta l'opera, illustrò tre Canzoni senza più.

Lo studio suo principale dice il Bruni fu poesia, non isterile nè povera, ne fantastica, ma fecondata e arricchita e stabilita da vera scienzia e da molte discipline. Scrisse canzoni morali e sonetti. Le canzoni sue sono perfette e limate e leggiadre e piene d'alte sentenze.

Nei sonetti non è tanta virtù.

Chi dimandasse per qual cagione Dante, egli continua, piuttosto elesse scrivere in vulgare, che in latino e litterato stile, risponderei quello che è la verità, cioè che Dante conosceva sè medesimo molto più atto a questo stile vulgare in rima che a quello latino o litterato. E certo molte cose son dette da lui leggiadramente in questa rima vulgare che nè arebbe saputo, nè arebbe potuto dire in lingua latina e in versi eroici. La prova sono l'egloghe da lui fatte in versi esametri, le quali, posto sieno belle, nientedimeno molte ne abbiamo vedute più vantaggiatamente scritte. E, a dire il vero, la virtù di questo nostro poeta fu nella rima vulgare, nella quale è eccellentissimo sopra ogni altro; ma in versi latini e in prosa non aggiunse a quelli appena che mezzanamente hanno scritto. La cagione di questo, è che il secolo suo era dato a dire in rima; e di gentilezza di dire in prosa o in versi latini niente intesero gli uomini di quel secolo, ma furono rozzi e grossi e senza perizia di l'ettere; dotti nientedimeno in queste discipline al modo fratesco e scolastico. Cominciossi a dire in rima, secondo scrive Dante, innanzi a lui circa anni centocinquanta; é i primi furono in Italia Guido Guinizzelli bolognese, e Guittone Cavaliere Gaudente d'Arezzo, e Bonagiunta da Lucca, e Guido da Messina; i quali, tutti Dante di gran lunga soverchio di scienza e pulitezza e d'eleganza e di leggiadria; intanto che egli è opinione

di chi intende che non sarà mai uomo che Dante vantaggi in dire in rima.

Della Divina Commedia dice il dotto Carlo Hillebrand ::

C'est un poème didactique que Dante a entendu faire; c'est un poème épique qu'il a écrit. Un poème épique dans le sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot, c'est à dire encyclopédie poètique d'une civilisation; un poème épique aussi dans le sens plus restreint qu'on donnait autrefois à ce terme, je veux dire récit d'une grande action nationale.

Eh bien, quelle fut la grande guerre de Troie du moyen-âge, si ce n'est la lutte entre la papauté et l'empire qui est la note fondamentale de la Divine Comédie? De même que le contraste entre le monde asiatique et européen qui se retrouve dans l'histoire grecque tout entière depuis Jason et Achille jusqu'à Alexandre et Arbicchus a donné une actualité toujours nouvelle à l'Iliade, de même le grand contraste qui a rempli le moyen-âge tout entière a fait du poème de Dante, l'épopée nationale par excellence de la chrétienté entière.

Il concetto fondamentale della dottrina e del poema di Dante il

Fraticelli lo trova in questo passo della Monarchia:

« Come l'uomo (dice l'Alighieri) solo fra tutti gli enti partecipa della corruttibilità e incorruttibilità, così solo fra tutti gli enti a due ultimi fini è ordinato: de' quali l'uno è fine dell'uomo secondo che egli è corruttibile, l'altro è fine suo secondo ch'egli è incorruttibile. Adunque quella provvidenza che non può errare, propose all'uomo due fini: l'uno la beatitudine di questa vita, che consiste nelle operazioni della propria virtù, e *pel terrestre paradiso* (la sommità del Purgatorio) si figura; l'altro la beatitudine di vita eterna, la quale consiste nella fruizione dell'aspetto divino (alla quale la propria virtù non può salire, se non è dal divino lume aiutata) e questa pel paradiso celestiale s'intende. A queste due beatitudini, come a diverse conclusioni, bisogna per diversi mezzi venire. Imperocchè alla prima noi perveniamo per gli ammaestramenti filosofici (scienza delle cose umane — Virgilio) pure che quegli seguitiamo, secondo le virtù morali ed intellettuali operando. Alla seconda poi per gli ammae-stramenti spirituali, che trascendono l'umana ragione (scienza delle cose divine — Beatrice), purche quegli seguitiamo, operando secondo le virtù teologiche. Adunque queste due conclusioni e mezzi, benche ci sieno mostre, l'una dall'umana ragione, la quale pe' filosofi c'è manifesta, l'altra dal santo Spirito, il quale pei profeti e sacri scrittori, per l'eterno Figliuol di Dio, Gesu Cristo, e pe' suoi discepoli, le verità soprannaturali e le cose a noi necessarie ci rivelo; nientedimeno la umana cupidità le posporrebbe, se gli uomini come cavalli, nella loro bestialità vagabondi, con freno non fossero rattenuti. Onde e'fu bisogno all'uomo di due direzioni secondo i due fini, cioè dal sommo pontelice (religione di Cristo), il quale, secondo le rivelazioni, dirizzasse

<sup>1</sup> Bindes Stationnes. — Paris, Franck, 186

l'umana generazione alla felicità spirituale, e dello imperatore (Veltro potenza dell'armi ghibelline), il quale, secondo gli ammaestramenti

filosofici, alla temporale felicità drizzasse gli nomini. »

Rispetto all'Allegoria, alcuni dissero l'oscura e selvaggia selva per la quale si trovò Dante, essere l'immagine de' molti vizi ed errori, nei quali egli era inviluppato; il dilettoso monte significare la virtù; el a lonza e il leone, la lupa, che il suo salire al monte impedivano, simboleggiare la libidine, l'ambizione e l'avarizia di lui. La misericordia divina mandò in suo soccorso la filosofia morale (figurata in Virgilio) e la teologia (figurata in Beatrice): la prima delle quali col fargli dall'acorbità delle pene conoscere la turpitudine del vizio, l'altra dalla beatiudine de' premi la bellezza della virtù, lo condussero ad una vita morigerata ed onesta. Altri pensarono che non si figurassero i vizi del poeta, ma piuttosto del secol suo.

Il Fraticelli intende: «La grazia preveniente (vale a dire la divina misericordia), avendo compassione dell'uomo smarrito e pericolante in mezzo al disordine politico-morale del secolo, lo degna d'un raggio della sua grazia illuminante. Allora quest'uomo, che, sebbene bramoso di pervenire all'ordine e alla felicità, non seguiva dapprima che il proprio naturale talento, è preso ad ammaestrare e condurre dalla scienza delle cose umane, che muove e trae origine da quella delle cose divine. Ma dalla scienza umana egli non vien condotto che per i due terrestri emisferi, limite della civile filosofia: e però ad aggirarsi su per le sfere celesti, e pervenire all'ultimo fine, ch'è Dio, abbisogna d'altra e più nobile guida, vale a dire della scienza divina. Questo è quanto alla parte morale, ossia al fine della felicità dell'uomo individuo. Quanto alla parte politica, ossia al fine universale dell'umana civiltà come il disordine era prodotto dal vizioso partito guelfo, così dal virtuoso eroe ghibellino, da questo profetizzato messo di Dio, verrà distrutta la guelfa potenza, è procurato il ritorno dell'ordine ed il felice stato umano. 1 >

Quanto all'originalità della Divina Commedia disputarono molti; e chi ne rivilicò le origini nella visione di Frate Alberico, chi nel Tesoretto e chi altrove. Ne discorse eruditamente Carlo Labitte, del quale diamo questo bellissimo passo, che dimostra come la materia del divino poema fluitasse da per tutto, e come il genio di Dante ne facesse una creazione così bella e bene geometrizzata da

gareggiare con quelle della natura.

« Ce poème, en effet, si original et si bizarre même qu'il semble, n'est pas une création subite, le sublime caprice d'un artiste divinement doué. Il se rattache au contraire à tout un cycle antérieur, à une pensée permanente qu'on voit se reproduire périodiquement dans les ages précédents; pensée informe d'abord, qui se dégage peu à peu, qui s'essaye diversement à travers les siècles, jusqu'à ce qu'un

LA DIVINA COMMEDIA.

<sup>1</sup> Per l'Allegoria del Poema vedi Ferrazzi, II, 600 e segg.

grand homme s'en empare et la fixe définitivement dans un chef-d'œuvre.

» De quelque côté qu'il jetat les yeux autour de lui, Dante voyait cette figure de la Mort qui lui montrait de son doigt décharné les mystérieux pays qu'il lui était enjoint de visiter. Je ne crois pas éxagérer en affirmant que Dante a beaucoup emprunté aussi aux divers monuments des arts plastiques. Les légendes infernales, les visions célestes, avaient été traduites sur la pierre, et avaient trouvé chez les artistes du moyen-âge d'ardents commentateurs. Les peintures sur mur ont disparu presque toutes; il n'en reste que des lambeaux. Ainsi, dans la crypte de la cathédrale d'Auxerre, on voit un fragment où est figuré le triomphe du Christ, tel précisément qu'Alighieri l'a représenté dans le *Purgatoire*. Les peintures sur verre, où se retrouvent l'enfer et le paradis, abondent dans nos cathédrales, et la plupart datent de la fin du douzième siècle et du courant du treizième. Dante avait dû encore en voir exécuter plus d'une dans sa jeunesse. Entre les plus curieuses, on peut citer la rose occidentale de l'église de Chartres. Quant aux sculptures, elles sont également très-multipliées: le tympan du portail occidental d'Autun, celui du grand portail de Conques, le portail de Moissac, offrent, par exemple, des détails très-bizarres et très-divers. Toutes les formes du châtiment s'y trouvent, pour ainsi dire épuisées, de même que dans l'Enfer du poète; les récompenses aussi, comme dans le Paradis, sont très-nombreuses, mais beaucoup moins variées. Est-ce parce que notre incomplète nature est plus faite pour sentir le mal que le bien? Lorsque Dante fit son voyage de France, tout cela existait, même le portail occidental de Notre-Dame de Paris, où sont figurés' plusieurs degrés de peines et de rémunérations. Sans sortir de nos frontières, notre infatigable archéologue M. Didron a pu compter plus de cinquante illustrations de la Divine Comédie, toutes antérfeures au poème. Évidemment Alighieri s'est inspiré de ce vivant spectacle. >

Il Tasso nei discorsi del poema eroico nota: « Se tutte le azioni (umane e divine) possono essere imitate, essendo molte le spezie delle azioni, molte saranno le spezie de' poemi, e perche in questo genere equivoco, come dice Semplicio ne' predicamenti la prima spezie è la contemplazione, la quale è azione dell'intelletto, la contemplazione ancora potra essere imitata dal poeta; e, come pare ad alcuni, il poema di Dante ha per soggetto la contemplazione, perchè quello suo andare all'inferno ed al purgatorio altro non significa che le speculazioni del suo intelletto. » Onde la Divina Commedia non sarebbe soltanto la píù grande delle visioni in voga ai suoi tempi, ma un'estasi fi-

losofica.

Il modo d'intendere questo Libro si ritrae dalla Lettera in cui

Dante intitola il Paradiso a Can Grande della Scala:

«.... Quest' opera non che di un solo senso, può chiamarsi
polisensa, cioè di più sensi. Imperocchè l'uno si ha per la lettera,

l'altro per le cose dalla lettera significate; e I primo dicesi letterale, il secondo poi allegorico o morale od anagogico. Il quale modo di trattare, a fine che meglio si paia, giova osservarlo in questi versi: « Nell' uscita d'Israele dall' Egitto, della casa di Giacobbe d'infra I popolo barbaro la Giudea divenne santa, e Israele in sua potestà. » Invero, se ne riguardiamo solo la lettera, ci viene significata l'uscita de' figliuoli d'Israele dall'Egitto a' tempi di Mosè; se l'allegoria, ci si dimostra la nostra redenzione operata per Cristo; se il senso morale, scorgevisi la conversione dell'anima dal lutto e dalla miseria del peccato, allo stato di grazia; se l'analogico, vi si ravvisa il passaggio dell' anima santa dalla servitù della presente corruzione alla libertà dell'eterna gloria. E sebbene questi sensi mistici abbiano vario nome, tutti generalmente dir si possono allegorici, essendo (dal letterale o istoriale diversi: dacchè allegoria si dice dal greco allego, che in latino suona alteno ovvero diverso.

> Le quali cose manifestano dover esser doppio il soggetto, su cui gli alterni sensi discorrano. E perciò è da vedere del soggetto di quest'Opera considerata nella lettera; quindi del soggetto di essa, in riguardo alla sentenza allegorica. Il soggetto adunque di tutta l'opera, secondo la sola lettera, si è « lo stato delle anime dopo la morte, preso semplicemente: » perocchè di quello, e intorno quello, tutto il processo dell'opera intende. Ma ove questa prendasi nell'allegoria, il soggetto n'è « l'uomo, in quanto per la libertà dell'arbitrio meritando o demeritando, va incontro alla Giustizia per premio

o pena. >

La forma poi n'è duplice, del trattato cioè e del trattare. La forma del trattato è triplice, giusta le tre divisioni: la prima delle quali è di tutta l'Opera in tre cantiche; la seconda di ciascuna Cantica in canti; la terza, d'ogni Canto in ritmi. La forma, ovvero il modo di trattare, è poetico, fittivo, descrittivo, digressivo, ransuntivo, e inoltre, definitivo, divisivo, probativo, reprobativo,

positivo d'esempi.

> Il titolo del libro è: Comincia la Commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nazione non di costumi. > A ciò intendere convien sapere, che commedia derivante da comos villa, e oda canto, vien come a dire canto villano. Ed è la Commedia un certo genere di poetica narrazione, diverso da ogni altro. Quanto alla materia, differisce dalla tragedia, perchè questa in principio è ammirabile e quieta, nel fine od esito sozza ed orribile (essendo denominata da tragos, capro e oda canto, quasi canto caprino. schifevole cioè a simiglianza del capro); ciò appare nelle tragedie di Seneca. Laddove la Commedia incomincia con alcun che di avverso, ma termina felicemente: il che Terenzio fa vedere nelle sue commedie.... Parimente la Tragedia e la Commedia tengono differente modo nel parlare; l'una, alto e sublime; l'altra, dimesso ed umile, secondo che vuole Orazio nella sua Poetica.... Di che si palesa onde sia, che quest'opera si chiami Commedia; dappoichè, se riguardiamo alla materia, da principio è orri-

bile e ingrata, perchè Inferno; nel fine, prospera, desiderabile e graziosa, perchè Paradiso: se al modo di parlare, è dimesso ed umile, perchè volgare, nel quale pure comunicano le femminette.

#### Lezíone della Divina Commedia.

Trent'anni forse dopo la morte di Dante, la lezione vulgata, dice Carlo Witte, sottentro al testo primitivo della Divina Commedia. Questa lezione svariò per certo numero di codici che lo stesso Witte chiama i patriarchi, perchè generarono tutti gli altri, e se non mancassero alcuni anelli alla loro perfetta concatenazione, si potrebbero tutti i manoscritti che s'hanno partire per diverse famiglie. Ne questi manoscritti son pochi; forse cinquecento, ma di pregio molto ineguale. Gli scrittori erano il più persone rozze e materiali, e lavoravano per mestiere. Si conta d'uno che abborracció cento copie della Commedia e ne trasse tanto da maritare parecchie sue figliuole, e quei codici si chiamavano di quei del cento, e non erano i più catfivi. Peggio quando erano non solo idioti, ma stranieri, come quel Niccolò, cuoco tedesco, che nel 1430 in Arezzo scriveva un Dante pel suo padrone. Ondechè a voler fermare l'ottimo testo della Commedia non mette conto, come parrebbe alla prima, far lo spoglio di tutti i Codici, e il Witte, che vi si provo, e pel Canto III dell'Inferno ne spo-glio 407, s'avvide che questa sua fatica era più feconda di storpiature che di buone lezioni. Ne trasse però lume a conoscere i migliori, ed a trovare il criterio, da provarli più vicini alla lezione primitiva; il quale non è l'antichità o altra ragione: « La strada migliore per arrivarvi, dice il Witte, mi è sembrata quella di determinare un certo numero di varianti che a fronte d'una lezione difficile ad intendersi, ma da giudicarsi genuina, ne mettono un'altra d'un senso più ovvio, ma pure erroneo. Ponendo i codici manoscritti a questo cimento. si conosce quanto siano pochi quelli, che, invece delle lezioni secondarie e facili, danno regolarmente le primitive; ma quei pochi mostreranno la stessa correzione, l'istesso carattere primitivo per tutto il corso della Commedia. >

Posto questo principio che il Witte in altro luogo traduce con la frase: « la lezione difficile è da preferirsi alla facile » egli elesse ventisei codici e di questi ne riscelse quattro, che prese a fondamento della sua edizione. Il primo è quello tanto pregiato dal Dionigi, che lo credeva il più antico e più tenace della lingua Dantesca, il codice di Santa Croce detto di Filippo Villani (Laurenz. XXVI, I. 1). Batines N. 1). Il secondo è il Vaticano (N. 3199), detto del Boccaccio (De Batines N. 319). Il terzo è di Berlino (Biblioteca Reale) che fu già di Tommaso Rodd (De Batines N. 525). Il quarto

<sup>1</sup> Pei Sette Salmi penitenziali, per le Egloghe e le Epistole, vedi l'edizione del Fraticelli (Firenze, Barbèra 1856-7, 3 vol.) ed altresì la Storia della Vita di D. Alighieri, scritta dal medesimo Fraticelli, ete abbiamo ricopiato nelle nostre notizie; opere di proglo inestimabile (unvaluable) como disso teste un Dantista inglase.

del duca di Sermoneta-Caetani a Roma (De Batines N. 375). Oltre questi codici il Witte confrontò tre edizioni: I. l'Aldina, Venezia, 1502. II. la Fiorentina della Crusca, 1595. III. la Fiorentina di quattro Accademici della Crusca, Fruttuoso Becchi, G. B. Nicolini, G. Capponi, e G. Borghi, 1837. Le varianti dei Codici pose a destra del testo, quelle delle stampe a sinistra. Appie di pagina altre varianti somministrate alle edizioni anteriori, o ad altri lavori critici. dal confronto di molti testi a penna. Aggiunse alcune congetture proposte da qualche felice ingegno e segno con l'asterisco poche varianti che egli giudico preferibili alla lezione eletta da lui, fondata unicamente sulla fede dei quattro codici summentovati.

Nella dotta prefazione del Witte è da vedere il ragguaglio critico così dei codici, come delle edizioni anteriori della Divina Commedia e da ammirare la ingenuità con che parla del suo lavoro e di quello ch'egli medesimo vi desidera. Confessa che non si potè valer sempre a suo modo, nemmeno dei quattro Codici da lui più pregiati; che restano a spogliare, in servigio della lezione del poema, i migliori commenti antichi, e in ispezialità quelli del Boccaccio, del Buti e di Benvenuto da Imola, ch'egli non riusci a fermar la vera grafia del poema, e che molte lezioni elette non gli piaccion più. Parecchie non piaceranno veramente al gusto e all'orecchio italiano; ma il lavoro nel complesso, è un tentativo energico e serio per costituire criticamente il testo della Commedia. Questa lezione fermata con tanta squisitezza di diligenza e di giudizio ho qui seguito; sebbene non costantemente; attenendomi principalmente per le varianti alle due edizioni degli Accademici della Crusca.

#### Ragione di questo Commento.

Quanto alla esposizione del divino poema, altri era tra due vie e brame; o si voleva rifondere nella propria mente i lavori degli ot-timi espositori precorsi; ma a ciò si richiedeva la sapienza e la forza di mente del Tommaseo; o si poteva raccogliere il meglio e ordinarlo convenevolmente, ponendo a ciascun passo il nome dell'annotatore, che avea per primo o più argutamente spiegato questo o quel passo. A questa via m'attenni; studiandomi di ricostituire il pensiero dei più intendenti sul senso del testo della Com-

Con questo fine spogliai il Boccaccio, Benvenuto, il Buti, nella diligente e bella edizione di Crescentino Giannini, il Lanco del valente Scarabelli, tenendo a riscontro l'Ottimo del Torri, il Commentario di Pietro di Dante e le Chiose, pubblicazioni di Lord Vernon, e in parte i due volumi dell'*Anonimo Fiorentino*, curati dall'illustre Fanfani. Non lasciai di vedere il Borghini, il

l He tratto questo passo dalla mia Avvertensa, fatta in nome degli Editori alla ristampa fal Dante del Witte, nella Biplioteca rara da me diretta. — Milano, Daelli 1864, 3 vol.

Varchi, il Giambullari dove mi tornavano ad nopo; e dei moderni ebbi del continuo innanzi il Lombardi, il Tommaseo, il Bianchi, il Fraticelli, e spesso ricorsi al Kopisch, al Blanc, a Filalete, al Longfellow. Nella prima edizione, sebbene costretta anch'essa a quattro pagine per canto, potei far più ampio luogo a'miei estratti; in questa seconda, se dovetti ancor più abbreviarli, mi riusci di meglio chia-rire molti passi, mercè dei più recenti studi, che mi vennero a mano: al che mi giovò altresì il *Manuale* del Ferrazzi, e più mi avrebbe giovato se si potessero accettare a chius'occhi le sue citazioni, sovente scorrette, e che sempre non m'era dato riscontrare.

Nei punti dubbi, e controversi allegai spesso i diversi pareri, ma brevemente; così volendo la tirannia dello spazio; e i giovanetti potranno invogliarsi di ricorrere ai fonti ed esercitare l'ingegno. I brani del Buti e d'altri antichi lasciai quasi sempre nella propria forma, il che non istuona col testo, ed aiuta l'iniziazione alla lingua

dei nostri vecchi.

L'edizione grande con le illustrazioni del Doré (Milano, 1869) trovò grazia presso il chiarissimo Dantista G. A. Scartazzini, che la lodo così nella Gazzetta d'Augusta, come nell'Annuario Dantesco (Anno III), consenziente Carlo Witte, il quale mi confortò poi a ristampare questo commento in forma più comoda.

Un commentatore recente di Virgilio disse: Choix est invention.

La parola è superba. — Diremo: Scelta è discrezione — non è già

il brancolare dell'orbo, che

Non sa ove si vada e pur si parte ma l'appoggiarsi del fievole al robusto ed al saggio.

Eugenio Camerini.

#### TAVOLA DEI LIBRI

DAI QUALI SON PRINCIPALMENTE TRATTE LE NOTE

DI QUESTA NOSTRA

## ESPOSIZIONE DELLA DIVINA COMMEDIA

Le abbreviature usate s'indicano dietro ai titoli fra parentest.

or Comento di Ciovanni gocacci sprala Commedia, coa le annotasioni di A. M. Salvini. — Firense, Le Monsier, 1863. [B., sino al v. 17 del c. xvi dell'Inferno.]

Excerpta Historica ex Commentarità MStis Benvenuti de Imola in Comediam Dantis.

Nel Tomo I delle Antiquita-tes Italico medii svi del Mu-

tes Italice medii svi ace au-ratori (Barv.).
Petri Allegherii super Dantis ipsius Genitoris Comediam Commentarium. — Firense, Garinei, 1846. (P. di D.). Comedia di Dante degli Alla-ghieri, col commento di Ja-copo Della Lana, per cura di Luciano Scarabelli. — E-dictana esconda. — Bologna, dizione secondo. - Bologna

disione secondo. — Bologna, Tipografia regia, 1866. (Lan, o Lanco.) Commento alla Divina Com-media d'Anonimo Fiorentino del secolo XIV. — L'Inferno. — Bologna, Romagnoli, 1866 — Il Purgatorio. — Ivi, 1869.

— Il Purgatorio.— 1vi, 1869. (A. F.) Commento di Francesco Buti sopra la Divina Commedia, per cura di Crescentino Giannini.— Pisa. Nistri, 1858-1861; 3 vol.— Ne seguiamo generalmente la gra-fia; pur talora, a fuggire sazietà, l'abbiamo ammoder-nata. /B. dal v. 18 del c. xvii dell'Inferno in poi.)

dell'inferno in poi.)
l'Ottimo Commento della Divina Commedia. — Pisa, Capurro, 1827-29 (Ott. od O.)
Chiose (italiane) sopra Dante.
— Firenze, Platti. 1846.
Chiose (latine) al Paradiso,
canti X.XXIII, nei poi. II
dei Manoscritti Palatini di
Firenza, ordinati ed esnosti

Firenze, ordinati ed esposti da P. Palermo. — Firenze, Tipografia Galileiana, 1860.

a miglior lesione, coll'aiuto di vari Testi a penna, da G. B. Nicocolini, G. Borghi e F. Beschi. — Firenze, Le Monnier e C., 1837.
La Divina Commedia di Date

Alighieri, col comento del Padre Bonaventura Lombardi, con le illustrazioni degli Editori padovani del 1822 e l'Appendice di Pietro Dal Rio. — Prato, Passigli, 1847-52.

— Prato, Passigli, 1847-52.
(Lomb. o L.)
Commedia di Dants Alighieri,
con ragionamenti e note di
Nicolò Tommasèo. — Milano,

Nicolò Tommasèo. — Milano, Pagnoni, 1965. [T.]
La Commedia di Dante Allighieri, illustrata da Ugo Foscolo. — Torino, Tipografia Economica, 1862. (Fosc.)
La stessa, coi comento di G. Biagioli. — Milano, Silvestri, 1819. (Biag.)
La Comedia di Dante Alighie-

ri, novamente riveduta nel La Divine Comedie, traduite testo e dichiarata da Bruno- par F. Lamennais. — Paris.

testo e dichiarata da Brunone Blanchi. — Sexta Edizione. — Fironze, Le Monnier, 1863. (B. B.)
Bellezze della Commedia di Dante Alighieri, Dialoghi di Antonio Cesari. — Veronz. P. Libanti 1824-26. (Ces.)
— Si otta il più la ristampa dei Silvestri. — Milano, 1845. La Divina Commedia, col comento di Pietro Fraticelli. — Firenze. Barbèra, 1865. (F.)

mento di Pietro Fraticelli.— Firenze, Barbèra, 1865. (F.) La Divina Commedia di Dante Allighieri, ricorretta sopra quattro del più autorevoli Testi a penna da Carlo Witte. — Berlino, R. Decker, 1862; 1 vol. in-4. (Witte o W.) — Si cita anche la ristampa da noi curata della Edizione wittiana in-8. — Milano, Dacili. 1864. Daelli, 1864.

Il Comento di Giovanni Boc- La Divina Commedia, ridotta La Divina Commedia, col comento del P. Pompeo Ven-turi. — Verona, Berno, 1748 (Vent. o V.) Die Göttliche Komödie ueber-

setzt and erläutert von B. G. Blanc. - Halle, Libre-- Halle ria dell' Orfanotrofo, 1884

(Bl.). ante Alighieri's Göttliche Ko-Dante mödie metrisch übertragen und mit kritischen und historischen Erläuterungen ver-sehen von Philalethes. — Lipsia, Teubner, 1868. (Fil. o Phil.) Die Göttliche Komödie: Metri-

Die Göttliche Komodie: metra-sche Uebersetung von Au-gust Kopisch. — Edizione seconda. Berimo. Guttentag. 1862 (K.). The Divine Comedy of Danie Alighieri, translated by Hon-ry Wasworth Longfellow. — Lipsia, Tauchnitz, 1867. (Lt.)

LA Divino Comedie, traduce par F. Lamennais. — Paris, Didder et C., 1863. (Ls.)

La Divine Comédie, traduction nouvelle par Pier Angelo Fiorentino. — Paris, 1846. Opere Minori di Danta Alighies. ri, per oura di Pietro Fra-Opere Minori di Danta Alighieri, per oura di Pietro Fraticelli. — Firenze, Barbèra,
Bianchi e C. 1856-57. Convito: Conv. Vita Nuova: V.
N. — Rimé: R. De Vuiga i
Eloquio: Vulg. El. — De Monarchia: De Mon., o Mon.
— Epistola a Can Grande:
Lett. od Ep. a Cangr.)
Studj sopra Danta Alighieri di
Emillo Ruth, tradotti da P.
Mugna. Venezia. Antonelli, Antonelli,

Mugna. Venezia. Antonelli, 1865.

Dante's Leben and Werke kulturgeschichtlich dargestellt von D. Franz X, Wegele. — Jena, Mauke. 1852.

escuri e controvera della Bi-vina Commedia, per L. G. Blanci, versione di O. Oc-cioni. — L'inferno. — Trie-ste, Coen, 1865. (Bl.) — Si cità talcara l'originale tedesco. — Halle, Aston, 1860-61. Metodo di commentare la Com-media di Dante Allighieri,

media di Dante Allighieri, proposto da Giamb. Giuliani. — Firense. Le Monnier, 1864. (Giul. o G.) Sindi sulla Divina Commedia di Gallies Galliei, Vincenzo Borghini ed altri. - Firense, Le Monnier. 1855. (Borgh.) Postille alia Divina Commedia, per Giuseppe Terelli, nel to-mo II delle sue Opera Varie - Fies, Capurro, 1834. (Tor.)

Vocabolario Dantesco di L. G.
Blanc, versione di G. Carbone. Firenze, Barbèra, B.
Biancki, e. C., 1859 (Bl.).
Saggio di una Interpretazione
filologios di parecohi passi
escuri e controversi della Divina Commedia, per L. G.
Blanch, versione di O. OoWilmo. Sivestri. 1837

Wilmo. Sivestri. 1837

Milano, (Giamb.) Silvestri, 1827

Si Nannucoi, Teorica de' Nomi Si Nannucoi, Teorica de' Nomi sco. della Lingua Italiana. — 61. — Firenze, 1858. Om- Idem, Analisi critica de' Verbi eri, Italiani. — Firenze, 1843-44.

Intorno alle voci usate da Dante, secondo i commenta-tori in graxia della rima. Osservazioni di V. Nannucci Osservationi di V. Nannucci
— Corfù. Tipografa dei Governo, 1840. — Si cita anche il Manuale della Letteratura del Primo Secolo della
Lingua Italiana. — Figenze,
Barbèra, Bianchi e C., 185658. (Nann.)

ingnieri, compilata da Pietro Fraticelli. — Firenze, Barbèra, 1861.
Cronaca di Giovanni Villani. — Firenze, per li Magheri, 1823. (G. Vill.)
Cronaca di Mattee e di Filippo Villani. — Firenze, per li Magheri, 1825-26 (M. Vill.).
Storia Fiorentina di Ricordano Maliapini. — Livorno, Masi, 1830.
Parraxii G. S. Mannale Dantecco. Bassamo, 1865-71.
Volumi 4 (Fart.).
Aquarone Bartolomeo, Dania di Stena. Siena, Gati, 1863.
Michelet, Histoire de France. — Brusales: 1835-48, Volumi 7.

# INFERNO

. -• . • • •

# INFERNO

# CANTO PRIMQ.

smarritosi A Poeta in una selva intricata ed oscura, vi si aggira tutta una notte, ed uscitions sit for del formo, comincia a salire su per un colle, quando gli si altraversano una lonza, che la vecitione sul far del formo, comincia a salire su per un colle, quando gli si altraversano una 
lonza, un leone e una lupa, che lo ricacciano verso la selva. Gli appare allora Virglio, 
che lo conforta, e gli si offre a trarlo di tal, facendolo passare per l'Inferno e pel Purgatorio, donde Beatrice l'avrebbe poi guidato al Paradiso, E Dante lo sepus-

Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai per una selva osc. a, — Chè la diritta via era smarrit. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura Questa selva selvaggia ed aspra e forte, Che nel pensier rinnova la paura! Tanto è amara, che poco è più morte:

Ma per trattar del ben ch'i' vi trovai,
Dirò dell'altre cose, ch'io v'ho scorte. r non so ben ridir com' io v'entrai; Tant'era pien di sonno in su quel punto, Che la verace via abbandonai. Ma poi che fui al piè d'un colle giunto, La dove terminava quella valle, Che m'avea di paura il cor compunto, Guardai in alto, e vidi le sue spalle Vestite già de raggi del pianeta, 16 Che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, Che nel lago del cor m'era durata La notte, ch' i' passai con tanta pieta. 19 E come quei, che con lena affannata Uscito fuor del pelago alla riva, Si volge all'acqua perigliosa e guata;

l. Nel meszo, ecc. Dante sta-bllisce nel suo Convito che il precedente al venerdi santo, meszo della vita degli nomini cioè la notte del 24 al 25 marzo: mesta della vita degli unomini cio è la notto del 24 al 25 marzo:

perfettamente naturati è nel il momento in cui termina, è sempre abbondante di sangua, perfettamente naturati è nel il momento in cui termina, è sempre abbondante di sangua, perfettamente naturati è nel il momento in cui termina, è sempre abbondante di sangua, con controlle della mesta età dee qui intita l'azione dura dieci giorni.

Il tale mesta età dee qui intita l'azione dura dieci giorni.

Il tale mesta età dee qui intita l'azione dura dieci giorni.

Il tale mesta età dee qui intita l'azione dura dieci giorni.

Il mesta e meditazione al selva, si trova appiè del colle, il quella, sicome di selva, si trova appiè del colle, il quella, sicome di selva, si trova appiè del colle, il quella sicome di selva, si trova appiè del colle, il quella sicome di selva, si trova appiè del colle, il quella perte ri-la secolo, cioè dell'anno 1301, condicum meterane: Vadam ad socone usavano alcuni degli gi era perseverata la passione di alla divina grazia, per cui ciamente al canto xvi, v. 34 e depo data una parte al male, soco de l'opinione di considere di controle di control

tri E - Dura, difficile e pe-5. Selva selvaggia, incolta e disabitata: aspra, intricata; forte, difficile a superare.
7. Amara. Il Blano riferisce 7. Amara. Il Blano riferisce questo epiteto alla selva e l'avverbio vi ripetuto nei versi 8 e 9 conforta il suo parere.
9. Leggiamo attre col Blano, e non atte. Egli spiega: Bendò duro e contrario mi sia il parlare della selva selvaggia, tuttavia a trattare del bene ch'i' vi trovai, voglio vincere la ripugnanza, e dire delle altro cose che vi scorsi. Leggendo atte abbiamo un aggettivo vano, scopseo in aria, dal quale non deriva alcun senso determinato. nato.
11-12. Pien di'sonno: è il sonno
11-12 il sonno: è il sonno onde viene occupata l'anima quando abbandona e dimen-tica Iddio — La verace via fu smarrita da Dante alla morte di Beatrice avvenuta nel 1290. V. Purg., 124-132. 17. Nel sistema tolemaico il

17. Nel sistema tolematico il sole era un pianeta.

19-21. Lago del cor appella Dante quella cavità del cuore ch'è ricettacolo del sangue, e che dall'Harvey con somi-gliante frase è detta sanguínis prompsuarium et cisterna (De not. cord., cap. 4). Il Boco.: E nel cuore una parie concava, sempre abbondante di sangue, pella guala, secondo l'omitione pella guala, secondo l'omitione.

25. Fuggios di paura. (T.)
Ti. Che non larció giammos (fiscire di si) persona viva. (B.)
30. Si che il piò firmo. ecc. Andando come si va per le piaggie: che il più fermo è sempre nel basso. (Buti.) Il poeta intende del salire un monte erto, malagrapa: pre nel basso. (1988). Il poeta intende del salire un monte erto, malagevole aguadagnare; potobe, solo chi monta un'aliesza molto erta trascinasi dietro del continue l'uno del piedi, mentre si avanza coll'altro; en salita leggiera il piè che si ferma e quel che si muove, stanno a vicenda quando l'uno, cuando l'altro più basso. (Bione.)

31. Ed ecco, quando avea fatti pochi passi su per l'erta, ecc. Erta e piaggia son quasi si nonimi, ma quella è più ripida. (F.)

32-33. Lonza, lat. Lync. Il Blanc dice non poter definire se D. intendesse della Lince, della Pantera o del Leopardo. "Leggiera, agile — Maculato, di color vario.

La lonza, il leone e la lupa della colora della c

La lonza, il leone e la lupa significano nel senso morale signineano nei senso morale l'invidia, la superbia e l'ava-rizia, che si oppongono all'uo-ao nel conseguimente della virti (Vedi Inf., canto vi, 74, 75); e nel senso politico, le tre principali potense guelfe che tenevano l'Italia divisa, ed che ienevano l'Italia divisa, ed ostavano all'autorità imperiale, e per conesquenza al ristabilimente dell'ordine e della pace. La lonza è Firenze divisa in Bianchi e in Neri; il leone la casa reale di Francia; la lupa la Curia romana, o la potenza temporale dei paga. (F.)
38. Chi e sui per ritornar, ceo. Tante che più volte foti volte (mi velta) per tornare indictro.
37-38. Dal veriacioso, al prin-

37-38. Dal principio, al prin-cipio. — E & Soi montava in su con quelle stelle, coc.: intendi e spiega: B il sole sorgeva, ascendeva sul nostro orizzonte, essendo congiunto col segno dell'ariete, siccome allora, quando Iddio impresse il primo

movimento a quelle cose ce-lesti. D. s'attiene all' opinione

lesti. D. s'attiene all' opinione che il mende avesse principio di primavera, quando il sole dimorava in Ariote.

42. Les gaictia pelle: coal leggiame coi Biano: altri alla gaictia pelle. Egli spiega: la raistia pelle. Egli spiega: la gaictia pelle Ma non el, che paura non mi

& Venesee, venisse.

Così l'animo mio, che ancor fuggiva, Si volse indietro a rimirar lo passo, Che non lasciò giammai persona viva. Poi ch' ebbi riposato il corpo lasso, Ripresi via per la piaggia diserta, Si che il piè fermo sempre era il più basso: Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, Una lonza leggiera e presta molto, Che di pel maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto: Anzi impediva tanto il mio cammino. Ch' io fui per ritornar più volte volto. Tempo era dal principio del mattino: E il Sol montava in su con quelle stelle Ch'eran con lui, quando l'amor divino Mosse da prima quelle cose belle; Si che a bene sperar m'era cagione Di quella fera la gaietta pelle, L'ora del tempo, e la dolce stagione: Ma non si, che paura non mi desse La vista, che mi apparve, d'un leone. Questi parea, che contra me venesse Con la test'alta e con rabbiosa fame, Si che parea che l'aer ne temesse: Ed una lupa, che di tutte brame Sembiava carca nella sua magrezza, E molte genti fe' già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza Con la paura, che uscia di sua vista, Ch' io perdei la speranza dell'altezza. E quale è quei, che volontieri acquista, E giugne il tempo, che perder lo face, Che in tutt'i suoi pensier piange e s'attrista: Tal mi fece la bestía senza pace,

Che, venendomi incontro, a poco a poco Mi ripingeva la, dove il Sol tace. Mentre ch'io rovinava in basso loco,

Dinanzi agli occhi mi si fu offerto

verza, mi turbò el forte. — Con la paura, eco., era el orribile nelle aspetto che mettera paura. — Ch'io perdei la speranza di potere perveniga alla sommità del monto.

55-57. Acquista beni. — Face, fa. — Che in inti i suoi pensior, coo. Più forte nelle Rimer.

El plance opni pensioro, Nella manta la coloria.

Il Boccacolo spiega: per non essere in uso lo suo par-lare poetico e ernate a' me-derai.

THE WE STORY

Quand' io vidi costui nel gran diserto, Miserere di me, gridai a lui, Qual che tu sii, od ombra, od uomo certo Risposemi: Non uomo, uomo già fui, E li parenti miei furon Lombardi, E Mantovani per patria ambidui. Nacqui sub Julio, ancorchè fosse tardi, E vissi a Roma sotto il buono Augusto, Al tempo degli Dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto 73 Figliuol d'Anchise, che venne da Troia, Poichè il superbo Ilion fu combusto. 76 Ma tu perchè ritorni a tanta noia? Perchè non sali il dilettoso monte, Ch'è principio e cagion di tutta gioia! 79 Or se' tu quel Virgilio, e quella fonte, Che spande di parlar si largo flume? Risposi lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, 82 Vagliami il lungo studio e il grande amore, Che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu se'lo mio maestro e il mio autore: Tu se' solo colui, da cui io tolsi Lo bello stile, che m'ha fatto onore. Vedi la bestia, per cui io mi volsi: Aiutami da lei, famoso saggio, 88 Ch'ella mi fa tremar le vene é i polsi. 91 A te convien tenere altro viaggio. Rispose, poi che lagrimar mi vide, Se vuoi campar d'esto loco selvaggio: Che questa bestia, per la qual tu gride, Non lascia altrui passar per la sua via, Ma tanto lo impedisce, che l'uccide: Ed ha natura si malvagia e ria, Che mai non empie la bramosa voglia, E dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali, a cui s'ammoglia, E più saranno ancora, infin che il veltro Verrà, che la farà morir con doglia, Questi non ciberà terra nè peltro, Ma sapienza e amore e virtute, E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro.

64. Nel gran diserto, per quale primo imperatore qualla tenebrosa valle.
66. Certo, reale,
67. Parent, genitori. — Il padre e la madre. Vive in Si68. Parent, genitori. — Il molto bene potava fare che padre e la madre. Vive in Si69. Nacqué sub Iulio, an69. Torché fose tardi. Il difficile di questo passo sta in ciò, che virgilio dicesse d'essere nato corché fose tardi. Il difficile di questo passo sta in ciò, che virgilio dicesse d'essere nato corché fose tardi. Il difficile di questo passo sta in ciò, che virgilio dicesse d'essere natoro de la virgilio dicesse d'essere natoro de virgilio dicesse d'essere natoro d'essere natoro d'

71. Chiamalo il buon Augu sto, perciocole, quantunque crudel giovane fosse, nella età matura divente umano e benigno principe e buene per la repubblica. (B.) 73. Quel giusto. Enca. Nel primo dell'Encide Ilionee dice

Didone : A noi era re Enca del quale non fu alcuno più giusto.

del quale non fu alcuno gini
fiusto.

75. Superbo. Caciditque superbum Ilium (Æm., m) —

combusto. arso.
78. Noia, lat. nozia, la pana,
il tormente.
79. Nella immaginazione popolare Virgilio divenne un
personaggio mitico ed un poasente mago. Vodi la storia di
Virgilio in Thom's. Rarly Proce Romances. 11. Domenice
Comparetti. Virgilio nel medio

evo — Livorno. 1878.
81. Risponi lui. rispost alui;
con vergognoza fronte, reverente, dimensa per rispetto.
83-84. Vagitami presso ta.

que me soti compid. (Lemennais.) — Cerser. attentamente

considerare, situliare.
85. Il mio austore, la fonte
a oui aveva attinte all suo modello.
87. Lo bello stile oba aveva.

87. Lo bello stile che aveva fatto onore a Dante, era quello da lui usato nei suoi sonetti e nelle canzoni.

89-90, Saggio usò Dante per Poeta. Così chiamò nelle Rime

89-90, Naggio uso Dante per Poeta. Così chiamò nelle Rime il Guinicelli e nel Comotio Giovenale. — Polst, arterie.
91-94. Viaggio, via — esto , questo. — Gride, gridi.
100. Molti son gli amimali, a cut s'ammoglia. Intendi nel senso politico, molti sono i petentati co' quali Roma si collega per far più forte la sua parte guella. [F].
101. Veltro vale levriore, cane da corso. Trovasi nel signif. prop. Inf., xun, 126; qui nel signif. allegorico. L'Anonimo el Il Landino intendono per il Veltro una congiunzione di pianett il cui influsso deve cagionare mutazioni nella religione e nei costumi. (Veltro.) ligione e nei costumi. (Uettro, secondo l'antica grafia, ana-gramma di Luttro.) Il Vellu-tello fu il primo a dire che sotto il nome di Veltro si nasconde Can Grande della Scala, sconde Can Grande della Scala, opinione che noi seguiamo, sebene alcuni moderni col Troya vogliano che si alluda a Uguccione della Paggiola, di cui non è mai pariato in tutto il Poema; o d'un papa santo e degno, il che repugna al concetto fondamentale della Divina Commedia. [8].) 103-105. Ciberd, mangorà. Cibare erba per Paccersi d'erba, modo vivo toscano.[7.] - Peltre

Gli Italiani lo prendono per: lo stagno purificato; altri con più verisimiglianza per: lo zinco allora ancor raro, o finalmente per una lega di sta-gno e antimenio. Dante l'usa qui, evidentemente, per un mequi, evidentemente, per un metallo nobile, o per : argento o in genere per : ricohezzo. (BJ.). Brunetto Latini a Luigi IX : Che. per nesule avete Terra, oro ed argento. (Namucci.)— E sua nazion sard, ecc. Narione può intendersi e per luogo di nascita e per nazione ghibellina; nè d'unom nato nel 1300 si dirà che la sua nascita sarà in tale o tal luogo. (T.)—Tra Feitro e Feitro. L'opinione più probabile son Dante indichi la città di Peltre nulla Marca di Treviso, e Monte Feltro ella Romagna, come contro nella Romagna, come con-fini del dominio di Cangrande della Scala, ma facendoli un poco più ampi del vero. (Bl.) 106. Di quell'umile Italia. L'umile Italia è l'antico Lazio, a massimamente Roma capo laxiale, che, secondo Danto, vuol osser dietto a tutti g'll-taliot quale comune principio della ioro cività. Virgilio avera chiamato il Lazio Humilem Italian. Em. iin, 522. (6). 107-108. Cammilla, figlia di Motabo re de Volsci e Turno figlie di Dauno re de Rutuli, combattendo per la difesa; e morirono Eurialo e Nico, giovani guerriori troiani, combat massimamente Roma capo vani guerrieri troiani, combat-

vani guerrieri troiani, combat-tendo per la conquista: donde si ripete il principio dell'im-pero latino. (F.)-Ferute, ferite. 109. Villa, città. 111. La onde invidia prima dipartilla, l'invidia di Luci-fero, che primamente volse le spalle al suo Fattore. Invidia diaboli mors introtuti in or-bem terrarum: percephà il dem terrarum: perocchè il demonio, invidiando alla feli-cità dell'uomo che doveva succedergli nella gloria da lui perduta, tentò i nostri primi parenti, dalla cui trasgressione

parenti, data oui trasgressione venne ogni male,
112. Mc', da meglio, mejo e per apocope mej, o mej', me'.
Fra Guittone: Pet, peggio —
Nann., Verbi 414. — Dissermo, ciridios anal desemble (1998).

giudico, quasi decerno. (T.) 114. Per loco eterno, che durar dee eternamente — a tra-verso l'Inferno.

116. Antichi spiriti, appella Virgilio tutti gli stati al mon-do prima di Dante. (L.) 117. La seconda morte cia-scuss grida, invoca ad alta vo-

Di quell'umile Italia fia salute, 106 Per cui mori la vergine Cammilla, Eurialo, e Turno, e Niso di ferute: Questi la caccerà per ogni villa 109 Fin che l'avrà rimessa nello inferno. La onde invidia prima dipartilla. Ond' io per lo tuo me' penso e discerno, Che tu mi segui, ed io saro tua guida, 112 E trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida. 115 Vedrai gli antichi spiriti dolenti, Che la seconda morte ciascun grida: E poi vedrai color, che son contenti 118 Nel fuoco, perche speran di venire, Quando che sia, alle beate genti: Alle qua poi se tu vorrai salire, Anima fla a ciò di me più degna; 121 Con lei ti lascerò nel mio partire: Chè quello imperador, che lassù regna, Perch'io fui ribellante alla sua legge, Non vuol che in sua città per me si vegna In tutte parti impera, e quivi regge, Quivi è la sua città e l'alto seggio: O felice colui, cu'ivi elegge! Ed io a lui: Poeta, i' ti richieggio 130 Per quello Dio, che tu non conoscesti, Acciocch'io fugga questo male e peggio, Che tu mi meni la dov'or dicesti, Si ch'io vegga la porta di san Pietro, E color, che tu fai cotanto mesti. Allor si mosse, ed io li tenni dietro. 136

alla prima già seguita morte del corpo. (L.)

del corpo. (L.)
122. Anima... di me più degna. Beatrice, la quale a Dante
abbandonato da Virgilio nel

onc. Beatrice, la quale a Dante abbandonato da Virgilio nel xviu del Purgatorio, appariace e scoprest nel xx per indi accompagnario al Paradiso. (L.) 125. Perch'o fui ribellante, eco., alieno dalla vera fede; da quol la fede cicò nel venturo Messia, che D. con tutti i teologi pone essere stato in ogni tempo necessaria per conseguire l'eterna beatitudine. (L.) 126. Non vuol. eco., ch'io vonga in cielo.

127. In tutte parti, eco. In tutto l'altre parti dell'universo stende il potere del suo dominio, ma quivi propriamente risiede e governa.

129. Cu vit etegge, a stare.
131. Per quello Dio, G. C.
132. Cuesto mucla is siva e peggo l'eterna dannazione.

Virgilio tutti gli stati al mon-do prima di Dante. (L.)

132. Questo male la selva e seconda il Porta, abbia, 132. Questo male la selva e seconda il Poeta, una porta cua prida, invoca ad altavo-se, e dice la seconda rispetto consideri prima, che non solo serivi.

Dante, ma nè Virgilio poteva sapore nulla della porta del Purgatorio innanzi che di ar-rivasse, e poi, che Virgilio, nonchè guidar Dante a vedere questa pretesa porta di S. Pie-tro, lo conduce per essa a tra-verso tutto il Purgatorio fine alla oima del monte, e da ul-timo che qui s'indica di neces-sità il confine dove Virgilio, cessando di essergili guida, do-cessando di essergili guida, dosità il confine dove Virgilio, cessando di essergli guida, do-vera fidarlo ad altra compa-gnia, il che avviene solo al fi-nire del Purgatorio e quindi al limitare della città di Dio, "av-vedrà che D. qui segue la cre-denza generale del popolo, la quale assegna al Paradiso una porta commessa alla custodia di san Pietro, e nessuno si farà di san Pietro, e nessuno si farà ombra di quello che Virgilio e Dante risanno solo sul luogo,

#### CANTO SECONDO.

Dante, fatto suo esame e considerando la sua insufficensa, dubita non sia folle l'avoentu-rare al viaggio, ma dicendogit Virgitio che a lus lo mandava Beatrice, e che in ciclo si curara di sua satute, torna nel primo proposto, et entra col suo duce nel difficile cammino

Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno Toglieva gli animai, che sono in terra, Dalle fatiche loro; ed io sol uno M'apparecchiava a sostener la guerra Si del cammino e si della pietate, Che ritrarrà la mente, che non erra. 0 Muse, o alto ingegno, or m'aiutate: 0 mente, che scrivesti ciò ch'io vidi, Qui si parrà la tua nobilitate. lo cominciai: Poeta che mi guidi, 10 Guarda la mia virtù, s'ella è possente, Prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici, che di Silvio lo parente, Corruttibile ancora, ad immortale 13 Secolo andò, e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male Cortese i fu, pensando l'alto effetto, Che uscir dovea di lui, e il chi, e il quale, Non pare indegno ad uomo d'intélletto: 1 Ch'ei fu dell'alma Roma e di suo impero Nell'empireo ciel per padre eletto: La quale e il quale (a voler dir lo vero) Fur stabiliti per lo loco santo, U' siede il successor del maggier Piero.

13. Lo giorno se n'andava: che egli non si peritava di confilva moriva — l'aer oruno, fessare il suo ingegno, che in-lante sopravvegnente. (B) — sieme alle Muse ecolta all'im-l'oglieva, ece. Petr. A qualum-press.

que ominate alberga in ter-a eco. Tempo da bravagliare gliesti, cio ch'io victi, nel camedunto è l'giorno. — Sol uno, mino da me fatto, qui nella solò eli utto, perchè Virgillo presente opera si parrel ta tua suf-all'altranatura. (B. Bianchi) nobititate, apparira la tua suf-all'altranatura propuest. 4-à La guerra (les épreuves. Li.), il travaglio, le difficoltà si del cammino, che nel discendere all'Inferno e poi salire al Purgatorio, e si della pietate, che dall'anime eternalmente dannate a diversi crudeli tormenti doveva avere. (L.) 11 Ma-galotti assai bene: s'apparec-chiava a far forza al suo animo

chiava a far forza al smo animo per non prender pietà dei pecstari.— Mende che non erra.
Memoria fedela. (72).
7.0 Musa o alto inageno. ecc.
Ilcod Cass alla parola inageno
agginge scilicet med. Da quel
che e fa dire dal padre di
Guido Savaloani (116., x, 56 e
Rec.: se per questo cieco
feccre oni per alterza d'inpeno, glio fytio yv'è) ai vede

press.
8-9. Che scrivesti, in te raccogliesti, ciò ch'io vidi, nel cammino da me fatto, qui nella
presente opera si parrè la tua
nobitiate, apparirà la tua sufficienza in conservare; perciochè la nobittà della cosa consiste molto nello esercitar bene e compiniamente quello che al suo ufficio appartiene. (B.) — Si parra. Bocc., Tes. II, 54: O Marte. — Or si parramo gli tuoi colpi duri — Or si conoscerd la tua grand'arte.
11-12. Guarda, esamina —
s' clia è possente a sostenere

tanto affanno — tu mi fidi, tu mi commetta. (B.) 13. Di Silvio lo parente: Enea

- parente, padre.
14-15. Corruttibile ancora,
vivo. — Ad immortale Secolo,
al mondo eterno. Secolo immornotare tanto i luoghi inferni altri santi deve si condusse Enea, quanto Piero. (8.)

il Cielo a cui fu rapito l'Apo-stolo delle genti. (6.) - Chiama secolo l'altro mondo, seguendo secoto l'aitro mondo, seguendo l'uso del parlar florentino, nel quale voiendo dire in questo mondo spesso si dice in questo secolo. B. — Nella Vita Nuova 8 vñi: L'inseffabile cortesia della misi domana è così meritata sel. mia donna è oggi meritata nel-l'altro secolo. — Sensibilmente.

col corpe e non per visione. (L.) 16-18. Se l'auversario d'ogni male, Dio - i, a lui. - Pensando mals, Dio - i, a lui. - Pensando l'allo per l'allo effetto, son, contemplans les hautes destinces renfermées en ius. (Ls.) - Chi, quale, termini sociatioi: quis, qualtis, che. - Il chi, qual generazione di nomini - il quals, che

qualità d'impero. (B. B.)
19-21. Non pare indegno ad
uomo d'intelletto: ad uomo che intenda non pare cosa indegna che Dio fosse cortese ad Enea di lasciarlo discendere all'Inferno e vedere le cose segrete, ed avere relazione delle cose future, pensando chi era colui sè. (Buti.) — Ch', imperocchè. — Ei, Enes.

— Ei, Enea.

22-54. La quale alma gente
Romana e il quale impero universale fur stabiliti (per ordine
eterno di Provvidenza predestinati: Couw., iv, 4) che avessero a dimorare nel luogo santo,
nelle sante mura cio dell'eterna Città, dove ha altresi la
sua sede il successore del prime
Pietre.(G.) - A voler dir lo vero.
In queste parole noi vedlamo In queste parole noi vediamo il poeta cristiano che modesta-mente emenda le idee di Virgilio pagano. Tu non vedesti in Enea che il fondatore di Roma e di suo impero; io ti noto, che l'una e l'altro, Roma e l'impero, non furono stabiliti per se, ma non furono stabiliti per së, ma perchë sieda colà il successore del maggior Apostolo: e dun-que, non perchë Roma s'abbia solo!'impero temporalo, ma bon anco lo spirituale. (Bi.) — U'. dove. — Maggior Piero, cioè di san Piero Apostolo, il quale chiama maggiore per la dignità papale, e a differenza di più aitri santi uomini, nominati 27. Papale ammanto.M. Vill.,

11. Account, al terro ciclo, alle beste genet. (L.) Il Buti: Trovasi in uno libro, che non è approvato, che san Paclo andasse all'inferno, e per questo ne fa qui menzione l'autor no-stro, ma che fouse ratto al terro ciclo è migitore intendimento. Vedi la Nota al versi 14-15. "Conforto. Per le riporiate notitie alla nascente fede cristiana. (Puriori.) 30. Principio alle via di selvazione, appella la ficie, per assere il primo requisito per entrare nella Chiesa, ed aniariore di natura sua allo stelso hattesimo, prima di ricovere il rovere il natura sua allo stelso hattesimo, prima di ricovere il ricov

stessed hattesimo, prima di ricevere il quale, se l'uomo è capace di ragione, des professar di credere. (L.)

34. Se del venire to m'abbandono, s' ie mi lascio ire a far queste viaggio, dubito forte del ritorno. Il Boco. se mi metto

in avventura di ecc.

36. Me' ch' to non ragiono,
meglio ch' i' non ti so dire. (B.)

39. Tolle, leva.

40. Oscura costa. La costa del

40. Oscura costa. La costa del monte qui rammentata è la descrita piaggia, l'erta da oui (inf. 1, 29, 31) Dante si partira colla scorta di Virgilio. È detta oscura quella costa perchè ivi il giorno omai se n'era andato e l'acre bruno già s'annerara. (G.) 41. Penando consumat la impresa, la finii, vi posi termine, cessai da essa, lasciando di recarla a complmento. (G.) Il Tomm:. Precorsi col penisero le difficoltà dell'impresa.
42. Tosta, subita, in quanto

le difficoltà dell'impresa.

42. Tosta. subita.

12. Tosta.

12. Tosta.

13. Tosta.

14. Dei magnanimo quell'ombora: metatesti. l'ombra di qual magnanimo. Yirgilio.

16. Magnanimo. Yirgilio.

16. Tosta.

16. Osta.

16

temende nou vuole più andere de saro dinensi al Signor mio saro dinensi al Signor mio su sule più andere del su sul dinensi al Signor mio del serio di serio dinensi al Signor mio del serio di serio di

Per questa andata, onde gli dai tu vanto, Intese cose, che furon cagione Di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo Vas d'elezione. Per recarne conforto a quella fede, Ch'è principio alla via di salvazione. Ma io perchè venirvi ? o chi 'l concede ? Io non Enea, io non Paolo sono: Me degno a ciò nè io nè altri 'l crede. Perchè se del venire io m'abbandono, Temo che la venuta non sia folle: Se' savio, e intendi me' ch' io non ragiono. E quale è quei che disvuol ciò che volle, E per nuovi pensier cangia proposta, Si che dal cominciar tutto si tolle; Tal mi fec'io in quella oscura costa: Perchè, pensando, consumai la impresa, Che fu nel cominciar cotanto tosta. Se io ho ben la tua parola intesa, Rispose del magnanimo quell'ombra, L'anima tua è da viltate offesa: La qual molte flate l'uomo ingombra, Si che d'onrata impresa lo rivolve Come falso veder bestia, quand'ombra. Da questa tema acciocchè tu ti solve, Dirotti, perch'io venni, e quel che intesi Nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, E donna mi chiamò beata e bella, Tal che di comandare io la richiesi Lucevan gli occhi suoi più che la stella: E cominciommi a dir soave e piana, Con angelica voce, in sua favella:

. الميانة

paganesimo, le quali stanno nel convito: Siccome è 'l Ciete Limbo, Quest'asserzione ci pare dovunque è la stella. Nella V.N.: un po'troppo speciale ; ma che Poi mi pare vestere a poco a Danie abbia mirato a un possibile miglioramento della sorte la stella. V. Int. xvu; 33, dove de' sospesi, ci sembra provato la fammella è precisamente dai versi di questo canto Guan-usta nello stesso modo (Bl.) do sarò dinansi al Signor mio Di ten il oderrò avorate a issi. Secve è à tanto quante conservante a les comes. dal versi di questo canto: Guando sarò dimansi al Sigmor mio

— Di te mi loderò sovente a lui,

— nei quali non el sarobbe senso,

se non fosse espressa la speranna di Beatrice di acquistare

a Virgilio, contando in cielo i suoi meriti, sorte migliore. (31.)

54. Tal che di comandare to la richiesi, offersimi presto ad ogni suo comandamento. (B.)

55. La stella. — Molti comentatori pensarono chi erili abbia

O anima cortese Mantovana,

Di cui la fama ancor nel mondo dura, E durerà quanto il moto lontana:

L'amico mio, e non della ventura, Nella diserta piaggia è impedito Si nel cammin, che volto è per paura: E temo che non sia già si smarrito, Ch'io mi sia tardi al soccorso levata Per quel ch'io ho di lui nel Cielo udito. Or muovi, e con la tua parola ornata, E con ciò ch'è mestieri al suo campare. L'aiuta si, ch'io ne sia consolata. Io son Beatrice, che ti faccio andare: 70 Vegno di loco, ove tornar disio: Amor mi mosse, che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, Di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora, e poi comincia'io: 76 O donna di virtù, sola per cui L'umana spezie eccede ogni contento Da quel ciel, che ha minor li cerchi sui: Tanto m'aggrada il tuo comandamento, Che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardi; Più non t'è uopo aprirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion, che non ti guardi Dello scender quaggiuso in questo centro Dall'ampio loco, ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saper cotanto addentro, 85 Dirotti brevemente, mi rispose, Perch'io non temo di venir qua entro. Temer si dee di sole quelle cose 88 Ch' hanno potenza di fare altrui male: Dell'altre no, che non son paurose. Io son fatta da Dio, sua mercè, tale, Che la vostra miseria non mi tange, Nè flamma d'esto incendio non m'assale. Donna è gentil nel ciel, che si compiange Di questo impedimento, ov'io ti mando, Si che duro giudizio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando, E disse: Or ha bisogno il tuo fedele Di te, ed io a te lo raccomando.

61. Amico mio, ecc. Il caro a me e bersagliato dalla sorte, lo sventurato amico mio. (L.) Col Lombardi consente il Bocc. Col Lombardi consente il Bocc., il quale spiega; # non della veniura, della fortuna, perciocchà infortunato uomo fu l'autore; e questo aggingne sila per mettere compassione di lui in Virgilio, il quale intende di richiedere che l'aiuti; perciocchà degl'infelici si vuole aver compassione. (B.) il Tomm. diversamente: me ama, non il diversamente: me ama, non il diversamente; me ama, non i beni estrinseci a me.

68. Al suo campare, alla sua salute: pel qual benefizio, poscia conseguito, Beatrice sa-rà ringraziata dall' Alighieri: Par. xxx1, 81. (G.)

70. Beatrice, figliuola di Folco Portinari, cittadino di Firenze, primo e supremo amore di D. Fu sposata al cavaliere Simone de Bardi, e morì nel 1290 in età di circa 24 anni. Il Poeta ha consecrato alla di lei memoria culto eterno; non contento di porla fra gli eletti l'ha fatta simbolo della Teologia e della Rivolazione divina. (Bl.) 72. Amor che a costui per-

to. (L.)
73-75. Al Signor mio, a Dio.
— Di te mi loderò. — Lodarsi d'uno ad un altro è acqui-stare grazia ad uno da un altro contandogli i meriti di colui colla persona che par-la. Ces. - Tacette, tacque.

78. O donna di virtu, virtuosa; ebraismo.
77. Ogni contento, ecc., ogni cosa contento. Questo è il cielo della luna, il quale è l'ultimo inverso la terra e il più basso, e però li suoi cerchi son mbori di quelli delli altri cieli. (Buti.) — Al 114, u, del Par è detto che nella virtu del Mobile primo L'esser di tutto suo contento giace. (6.) 80-81. Se gid fosse, in atto, m' è tardi, mi par tardo, al mio desiderio parrebbe tardi. — Più non i' è usopo aprimal tituo talento, spiegarmi maggiormente la tua volonia.
82. Ma dimmi la capion che non ti guardi, eco, per la quale non ti prendi guardia, non temi dello scendere in questo centro. In questo abisso, intendi, che è il fondo di tutte l'universo; perchè il mezzo destro. Le de avendere un mazo destro. Le de avende la misso.

intend, che e il fondo di tutte l'universo; perchè il messo dentro, che è appellato avieso (Tes. 1, 2, 0. 35), è il punto o il centro della terra e questa del mondo: centrum terra idem est cum centro mundi:

saem est cum centro muna: « Quaesto de duobus elements » § xi. (G.) 84. Dall' ampio loco: dal-l' Empireo, cielo che è pien d'amore e più ampio si spazia (Pur. xxvii, 63. Ep. ad Cam., § xxv.), perchè in esso tutto il mondo e incainde e (Conv. t. N. A.) N. c. 4) cioè le universe cose vi son contenute. (Ep. ad Can.

vi son contenute. (Ep. ad Cam. § XXIII.) (G.)
85. Ardi, ardentemente desideri — cotanto a dentro: si a fond. (Lis.)
90. Paurose, terribili: vive in Toscana. La sentenza è dell' Etica d'Aristotele, lib. viii.
Somm. Il timore riguarda due oggetti, cioè il male e la cosa da cui può essere il male recato. (T.)
92. Non vii tange, non mi

92. Non mi tange, non mi tocca. — Toccare per tormentocca. — Toccare per tormentare, travgliare, e pungere e simili, è usato al XXI, 72, Inf.: Quand' ira o altra passion il tocca; al XXII, 104.: Inf. Quat diavol ii tocca, e al XXII, 72, Purgat. (G.) — ne m' atient pas. (Le.)

33. Incendio, qui s'intende generalmente per quello dell'inferno, di cui il primo cerchio o lembo è il così detto Limbo. (G.)

Limbo. (G.)
94-96. Donna, la Vergine. —
Si compiange, si duole a Dio.
— Ovio si mando, al quale impedimento riparare o togliero io ti faccio andare, v. 70. --Frange, tempera lo sdegno ce-leste. — Duro, severo 97. Lucia, carità illuminante.

Dimindo, dimanda
98. Il tuo fedele, il tuo servo. — Danto volle dimostarui

| come egli fesse divoto della                                                                       | Lucia, nimica di ciascun crudele,                                                                                                                                                                                                      | 100    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vergine di Siracusa, forse per-                                                                    | Si mosse, e venne al loco dov'io era,                                                                                                                                                                                                  |        |
| Vergine di Siracusa, forse per-                                                                    | Che mi sedea con l'antica Rachele.                                                                                                                                                                                                     |        |
| sella vista offesa. (G.)<br>101-102. Venne al loco dov'to<br>era, sec. Beatrice in cielo a         | Disse: Beatrice, loda di Dio vera,                                                                                                                                                                                                     | 102    |
| era, ecc. Beatrice in cielo                                                                        | Chè non soccorri quei che t'amò tanto,                                                                                                                                                                                                 |        |
| entinests accento a macroso, o                                                                     | Che uscio per te della volgare schiera?                                                                                                                                                                                                |        |
| mente, a Maria. E quindi ella                                                                      | Non odi tu la pieta del suo pianto,                                                                                                                                                                                                    | 106    |
| wimenevs dalla naria opposita                                                                      | Non vedi tu la morte che il combatte                                                                                                                                                                                                   |        |
| a Lucia, la quale perció è ve-<br>risimile che si movesse di sud                                   | Su la flumana, ove il mar non ha vanto                                                                                                                                                                                                 | 2      |
| luogo per parlare con Beatri-<br>ce. (G.) — Rachele, figlia di La-                                 | Al mondo non fur mai persone ratte                                                                                                                                                                                                     | 109    |
| bano e meglie di Giacobba, sim-                                                                    | A far lor pro, ed a fuggir lor danno,                                                                                                                                                                                                  |        |
| Molo della vita contenania.                                                                        | Com' io, dopo cotai parole fatte,                                                                                                                                                                                                      |        |
| 163. Lodin, lode. Il Becs. 1211-                                                                   | Venni quaggiù dal mio beato scanno,                                                                                                                                                                                                    | 112    |
| latrice.<br>106. Pianto è quello che con                                                           | Fidandomi nel tuo parlare onesto,                                                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                                                    | Che onora te e quei che udito l'hanno.                                                                                                                                                                                                 |        |
| quantunque il siù i volgari lo<br>intendano ed usino per quel<br>pianto che si fa con lagrime (B.) | Poscia che m'ebbe ragionato questo,                                                                                                                                                                                                    | 115    |
| pianto che si fa con lagrime. (B.)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| -l'angoisse de sa plainte.(Ls.)<br>107-108. Non vedi, eco. Am-                                     | Gli occhi lucenti lagrimando volse;                                                                                                                                                                                                    |        |
| mettendo con alcuni interpreti                                                                     | Perché mi fece del venir più presto:                                                                                                                                                                                                   | 113    |
| una vera Sumana, che, ingros-                                                                      | E venni a te così, com'ella volse;                                                                                                                                                                                                     | 113    |
| una vera flumana, che, ingros-<br>sata dai terrenti, straripa e,                                   | Dinanzi a quella flera ti levai,                                                                                                                                                                                                       |        |
| per questa, Acheronte, non solo<br>contraddiciamo a D. stesso, il                                  | Che del bel monte il corto andar ti tolse                                                                                                                                                                                              |        |
| quale non dice ne qui ne al-                                                                       | Dunque che è l' perchè, perchè ristai l                                                                                                                                                                                                | 121    |
| serve che scorra un fiume al-                                                                      | Perchè tanta viltà nel core allette?                                                                                                                                                                                                   |        |
| l'uscita della selva, e dà ben<br>altra origine sì ad Acheronte,                                   | Perchè ardire e franchezza non hai.                                                                                                                                                                                                    |        |
| sì a tutti i flumi infernali, Inf.,                                                                | Poscia che tai tre donne benedette                                                                                                                                                                                                     | 124    |
| mv. 115 e segg.; me. veniamo                                                                       | Curan di te nella corte del cielo,                                                                                                                                                                                                     |        |
| Oltresì a notare una circo-<br>stanza di nessun conto. All'in-                                     | E il mio parlar tanto ben t'impromette i                                                                                                                                                                                               | }      |
| contro, seguendo coi più il                                                                        | Quale i floretti dal notturno gelo                                                                                                                                                                                                     | 127    |
| contro, seguendo coi più il<br>senso allegorico, vediamo nella                                     | Chinati e chiusi, poi che il sol gl'imbian                                                                                                                                                                                             | ca.    |
| morte la morte spirituale e<br>nella fiumana la vita dell'uo-                                      | Si drizzan tutti aperti in loro stelo;                                                                                                                                                                                                 |        |
| mo tempestata dalle passioni;                                                                      | Tal mi fec'io, di mia virtute stanca:                                                                                                                                                                                                  | 137    |
| ove il mar non ha vanto non                                                                        | E tanto buono ardire al cor mi corse,                                                                                                                                                                                                  |        |
| vuol dir già che il mare non<br>ha vanto ropra Acheronte, poi-                                     | Ch'io cominciai come persona franca:                                                                                                                                                                                                   |        |
| shè Acheronte non isbocca tri-                                                                     | O pietosa colei che mi soccorse,                                                                                                                                                                                                       | 134    |
| huterio al mare, sibbene che<br>il mare non può aver vanto                                         | E tu cortese, che ubbidisti tosto                                                                                                                                                                                                      |        |
| sulfa flumana, come quello                                                                         | Alle vere parole che ti porse!                                                                                                                                                                                                         |        |
| ch'è meno burrascoso e meno                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 136    |
| pericoloso. D'onde è chiaro                                                                        | Tu m'hai con desiderio il cor disposto                                                                                                                                                                                                 | 200    |
| che la morte, la quale minac-<br>cia il poeta, è una cosa sola                                     | Si al venir, con le parole tue,                                                                                                                                                                                                        |        |
| colle tre fiere, e la fiumana col-                                                                 | Ch' io son tornato nel primo proposto.                                                                                                                                                                                                 | 139    |
| la selva. (BL)                                                                                     | Or va, che un sol volere è d'amendue:                                                                                                                                                                                                  | 137    |
| 109. Ratte. veloci, preste. (L.)<br>116. Volse per avventura ver-                                  | Tu Duca, tu Signore e tu Maestro:                                                                                                                                                                                                      |        |
| so il cielo, dove desiava tor-                                                                     | Così gli dissi; e poiche mosso fue,                                                                                                                                                                                                    |        |
| nare. (B.)                                                                                         | Entrai per lo cammino alto e silvestro.                                                                                                                                                                                                | 143    |
| 118-120. Volse, volle Fiera, lupa Del bel monte il corto                                           | oloà chiami, con la falsa esa- norse! Inf. vitt. 112: Ildio                                                                                                                                                                            | . 600  |
| andar ti telse, t' impedi la cor-                                                                  | cioè chiami, con la falsa esa- porse! Inf., vm, ll2: Udér<br>minazione, la qual fai delle pote quello ch' a lor pe<br>cose esteriori, è il Buti ag- &m., v, 9: Talia dicta d<br>giunge dirsi degli uccellatori 138-142. Proposta, prop | orse.  |
| ta via di salire al bel monte                                                                      | eose esteriori, e il Buti ag- &n., v, 9: Talia dicta d                                                                                                                                                                                 | abat.  |
| della virtu, obbligandoti & cer-<br>car meco la più lunga strada                                   | che simbellano gli uccelli.(Bl.) di seguirti. — Tu Duca, qu                                                                                                                                                                            | anto   |
| car meco la più lunga strada<br>dell'inf. e del Purgatorie. (L.)                                   | 128-129. Imbianca, rischiara, è nell'andare, tu Signore q                                                                                                                                                                              | uan-   |
| 121. Che e, ohe e cid ohe tu fait - ristat, t' arresti.                                            | dai ted. Otana amne a Otinaen, to e alla presminenza e a                                                                                                                                                                               | l Co-  |
| 122-123. Allette. Allettare dal                                                                    | brillare Tal. risponde a Qua- mandare, e tu Maestro qui le, usato come avv. nelle com- e al dimostrare. B. — Fue                                                                                                                       | . fu.  |
| lating allectors, freementative                                                                    | parazioni, e intende: così ricen- — Alto, difficile. — Silve<br>fortal la mia languente virtù. selvatico, aspro. Inf., xx                                                                                                              | stro.  |
| di allicere (da lecie, zimbel-<br>Bare, segondo Besto), onde ot-<br>dinamente il Boso.: allette,   | fortal la mia langueute virtù. selvatico, aspro. Inf., xi<br>132. Franca, intrepida. Ch'io mostri altrui questo                                                                                                                        | 1, 84: |
| dimamente il Booc.; allette.                                                                       | 132. Franca, intropids. Ch'io mostri altrui questo 135. Alle vere parole che ti min silvagro.                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |        |

#### CANTO TERZO.

Perviene a Posta alla porta dell'Inferno, dove, dopo lette le parole spaventose che v'erane scritte, entra incorato da Virgitio. Questi gli mostra nel vestibolo puniti gl'ignavi. Sequendo il cammino arrivano sull'Acheronte, ov'è il nocchiero infernale che traghetta le anime all'altra riva ai supplisi; seque un terremoto, balena una luce, e Dante cade tramortito.

« Per me si va nella città dolente, Per me si va nell'eterno dolore, Per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore: Fecemi la divina potestate, La somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create, Se non eterne, ed io eterna duro: Lasciate ogni speranza, voi, ch'entrate! » Queste parole di colore oscuro Vid'io scritte al sommo d'una porta: Perch'io; Maestro, il senso lor m'è duro Ed egli a me, come persona accorta: Qui si convien lasciare ogni sospetto; Ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siam venuti al luogo ov'io t'ho detto, <sup>16</sup> Che tu vedrai le genti dolorose, Ch'hanno perduto il ben dello intelletto. E poichè la sua mano alla mia pose, 19 Con lieto volto, ond' io mi confortai. Mi mise dentro alle segrete cose. Quivi sospiri, pianti ed alti guai 22 Risonavan per l'aer senza stelle, Perch'io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, Parole di dolore, accenti d'ira, Voci alte e floche, e suon di man con elle, Facevano un tumulto, il qual s'aggira Sempre in quell'aria senza tempo tinta, Come la rena quando a turbo spira.

l. Questi primi nove versi sono un' iscrizione sopra la porta cinfernale. Vi s'induce per proscopora a parlar la porta dis segopora a parlar la porta dis segopora a parlar la porta disconse sopora a parlar la porta disconse crasta alcune crano eterne, almedesima e dell'Inf. L. — Per manchevolle mutabili. Del me, per entro me. E. — Citta di Dite.

3. Perduta gente, i dannati; e senza mezzo, come in princamime distrutte (inf. Ix, 79) i veri morati, perchà privati della vera vita, che à Dio.

4. Giustizia mosse, ecc., mosse l'idio a tabbricarmi.

5-6. Acconna la massima teologica che opera ab extra sunt tolius trivilatis, e per la Ditolius trivilatis, e per la Diferno è anch'esso di creazione forno è anch'esso di creazione forno è anch'esso di creazione forno è anch'esso di creazione legica che opera ab extra sunt totius trinitatis, e per la Di-vina Potestate, intende l'eterno ferno è anch'esso di creazione Padre, per la somma Sapienza il divin Verbo, per il Primo Amore lo Spirito Santo. immediata, e per ciò eterna. E questo nota per farci inten-dere che l'Inferne non fu creato

per l'uomo, che ancora non esisteva, ma si per gli anggli ribelli, come dice Cristo medesimo del fuoco eterno, qui paratue est Diabolo et angelis ejus. [B. B.] — Altri legge Eterno per eternamente al medo latino. Æm., vi. 401; Ætermum latrans. — Lasciale oyni speranza. Dumas, nell'Alchimiste:
Vous qui passez le seuil, lejissez-y l'espérance.

11-12. Al sommo d'una porta, sopra l'arco della porta dello porta dello

sopra l'arco della porta dello Inferno. Buti. Georg. IV: Alta ostia Ditis. (T.) — Duro, spia-.

covice.

13-15. Come persona accorta,
che s'avvide che io era invilito. — Sospetto, paura. —

Morta, caciata da colui il
quale vuole entrare qua entro.

E son queste parole prese dal
sesto dell'Enside, dove la Sibilla dice ad Enca:

Nunc animis opus. Enca,
nunc pectore firmo. (E)
17-18. Dolorose, piene di dolore, di malvagità e di miseria

— Il ben dello intelletto, Iddio, il
quale è via, verità e vita, e
il ben dell'intelletto è la verità. (E).

il quale à via, verità e vita, e il baa dell'intelletto è la verità. (B.).

19-21. E poiché, ecc. E poiché m'ebbe preso per mano. —
Segrete cose, nascoste agli occhi degli uomini.

22-24. Guat. Questi appartengono ad ogni spezie di dolore e massimamente a quello che con attissime voi e dolores esi dimostra. (B.) — Stelle, per ogni lume celeste — perch'io, onde. — At cominciar, al primo entrare.

25-28. Diverse, strane — Parole di dolore, significanti dolore. Accenti, proferimenti d'ira. (Buti.) — Atte per le punture della deglia; fioche per la stanchezza. — E ruon di man con elle, como sogliono fare le fammine battendosi a palme. (E.) — Tumuldo. V. Boco., Tes., VII, 59.

29. Senza tempo, senza limitazione di tempo, sempre, eternamente. (L.) Altri: non soggetta ad alternativa, come questa nostra, ma naturalmente ed esernamente torbida e fosca.

mente ed eternamente torbida

e fosca.
30. Quando a turbo spira.

Turbo, turbine: così s'ag-

girava quello tumulto nell'aere, come s' aggira l' arena
quando soffia il vonto in giro.
(Buti.) — Altri logge: quando
it turbo spira — comme le sable roulé par um tourbillon. (Lt.)
31-33. D'orror, altri d'error. Il Cass.: idest propter
horribilem clamorem. — Cinta.
Lor. Med. di tanti pussier cira

Lor. Med.; di tanti pensier cin

to. — Vinta, abbattuta, stanca. 36. Senza infamia e senza lodo, senza infamarsi per male azioni e senza meritarsi lode per buone; in una parola pol-tronescamente. (L.) — Lodo, lode di bene. Virgilio chiama illaudato Busiride, Georg. 111 37-39. Cattivo coro, vile ma snada: dla troupe abjecte.(Ls.)

— Per sè foro, furo, furono.

Stettero neutrali, pensarono

solo a sò.

40-42. Caccianti. - nitri legge
Cacciarti. - Ciel. Cieli. - Per
non esser men belli. perchò
eo ne assozzerebbero d'essi.
(Buti.) - Chè alcuna gioria i
rei avrebber à etti. d'essi. Il
Monti prende alcuna per nessuna e spiga: Gli sacciò il
cialo per non perdere fore di
sua bellezza, ritonend nel suo
sono quel vili. Non il riceve e
gli saccio pure l'inferno, pergli scaccia pure l'inferno, per-chò nessuna gloria ne ver-rebbe ai dannati dall'averli in lor compagnia. — Altri, non parendo loro che l'Inferno do-vesse avere tal riguardo ai dan-nati, lasciano ad alcuna il suo nati, issoiano sa accima il suo senso ordinarlo, e spiegano: Non il vuolo il profondo in-forno, perchò i rei trovandosi con questi vili in una pena stassa, avrebbero la gioria di poter dire: almeno noi l'ab-biamo meritata pugnando.

43-45. Che è tanto greve, qual tormento. (B.) — Dicerolti da dicere, te lo dirò — breve, brevemente.

40-48. Questi non hanno speranza, ecc. Sono certi di dover durare eternamente nella loro miseria. — Cieca, senza alcuna luco di merito, incuerata — bassa, depressa (B.) — D'ogni attra soria, di tutti cui sia tocuna sorte diversa. quantunque di gravissimi sup-plici tormentati siano. (B.) 49-50. Fama. ecc., il Mondo, il costume dei mondani, il quale è solamente i segnalati nomini far famasi. (B.) necce

quale e solamente : segmana nomini far famosi, (B.) non la-sola sussistere alcuna memoria di loro. — Gli sdegna, li ri-

di loro. — Gli sdegna, li ri fluta. (B.) 52-54. Insegna, bandiera. Posa, pausa, riposo. degna . sdegnosa . incapaco : qu'elle me paraissait con-

Ed io, ch'avea d'orror la testa cinta, Dissi: Maestro, che è quel ch'i' odo ? E che gent'è, che par nel duol si vinta? Ed egli a me: Questo misero modo Tengon'l'anime triste di coloro, Che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro 37 Degli angeli, che non furon ribelli, Ne fur fedeli a Dio, ma per se foro. Caccianli i Ciel per non esser men belli: Nè lo profondo inferno gli riceve, Chè alcuna gloria i rei avrebber d'elli. Ed io: Maestro, che è tanto greve 43 A lor, che lamentar gli fa si forte? Rispose: Dicerolti molto breve. Questi non hanno speranza di morte, 42. E la lor cieca vita è tanto hassa, Che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, Misericordia e giustizia gli sdegna: Non ragioniam di lor, ma guarda e passa Ed io, che riguardai, vidi una insegna, Che girando correva tanto ratta, Che d'ogni posa mi pareva indegna: E dietro le venia si lunga tratta 55 Di gente, ch'i' non avrei mai creduto, Che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, 58 Vidi e conobbi l'ombra di colui Che fece per viltate il gran rifluto. Incontanente intesi, e certo fui, 61 Che quest' era la setta dei cattivi, A Dio spiacenti ed ai nemici sui.

Questi sciaurati, che mai non fur vivi, Erano ignudi e stimolati molto

Da mosconi e da vespe ch'eran ivi.

la folla d'anime che la segue, ch'io non avrei mai creduto che girano torno torno la bolgia tanta ne fosse morta (Buti.) in cui sono. Però se questo giro 59-65. Vidi l'ombra di colsat, intorno al primo cerchio in-eco.— Celestino V, che abdice in cui sono. Però se questo giro intorno al primo cerchio infernale, il cui diametro equivale al raggio dolla terra, può
parer troppo lungo, si consideri che D. fa sempre andar
così i dannati ai quali è concesso di muoversi... anche la
lungilezza della via poco monta,
dovendo l'andata dura: in eterno. Così le anime purganti

terno. Così le anime purganti girano il monte del Purgat. Il poeta ha voluto raffigurare quelli che nel mondo marci-scono nella infingardia. Ors la ospiano correndo senza posa, e così nel Purg. xviii per corse a diretto si espia la pigri-

sia. (Bl.) 55-57. Si lunga tratta, ecc. damnée due prendre aucus — Dictro ad essa venius una repos. (Ls.) Questa bandiera e lunga traçois di tanta gente

il papato. Rifuto, abdicazione.
G. Vill., vitt, 5-6. P. C. aver rifutate il papato. L'Ottimo: Vuole alcun dire, che l'Autore Vuole alcun dire, che l'Autore intenda qui che costui sia Frare Piero dei Murrone, il quale fu eletto Papa nel MCCLXXXIIII, e sedette Papa mesi ciaque, di otto, ed ebbe nome Celestino; (vaco la Chiesa di undici) il quale in Napoli fuce una Decretale, che ogni Papa per utilitade di sua anima potesse rinunziare al Papate; poi in Conoistoro il di di Santa Lucia in presenza dei Cardinali pose giù l'ammanto e la corona, e rinunsiò il Papato. Fece undici Cardinali; fu di santa vicio di canta vicio di cardinali; fu di santa vicio di cardinali fu di santa vicio di cardinali fu di santa vicio di cardinali fu di di santa vicio di cardinali fu di di di santa vicio di cardinali fu di di rinunziò il Papato. Fece un-dici Cardinali; fu di santa vi-ta, e aspra penitenza; ma al-

67 Elle rigavan lor di sangue il volto, Che, mischiato di lagrime, ai lor piedi, Da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardare oltre mi diedi, Vidi gente alla riva d'un gran flume: Perch'io dissi: Maestro, or mi concedi, Ch'io sappia quali sono, e qual costume Le fa parer di trapassar sì pronte, Com'io discerno per lo floco lume. 76 Ed egli a me: Le cose ti fien conte Quando noi fermerem li nostri passi Sulla trista riviera d'Acheronte. Allor con gli occhi vergognosi e bassi, Temendo no'l mio dir gli fusse grave, Infino al fiume di parlar mi trassi. Ed ecco verso noi venir per nave Un vecchio bianco per antico pelo, Gridando: Guai a voi, anime prave; Non isperate mai veder lo cielo! 82 85 I' vegno per menarvi all'altra riva, Nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che se'costi, anima viva, Partiti da cotesti che son morti. Ma poi ch'ei vide, ch'io non mi partiva, Disse: Per altra via, per altri porti Verrai a piaggia, non qui, per passare: Più lieve legno convien che ti porti. E il Duca a lui: Caron, non ti crucciare: 😘 Vuolsi così colà, dove si puote Ciò che si vuole, e più non dimandare. Quinci fur quete le lanose gote Al nocchier della livida palude, Che intorno agli occhi avea di flamme rote. Ma quell'anime ch'eran lasse e nude, Cangiar colore e dibattero i denti, Ratto che inteser le parole crude. Bestemmiavano Iddio e i lor parenti, L'umana specie, il luogo, il tempo e il seme Di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme. Forte piangendo, alla riva malvagia, Che attende ciascun uom che Dio non teme.

cuni dicono che il suo succespapatui remuntiavit. — Ed ai sore (ciò fu Papa Bonifazio memici sut, ai Demonj che li allora Cardinale) con certi ar- vorrebbero più rei. — Mai non tifigi lo ingannò, e condusse a fur vivi, mai al mondo fur no-questo rinunziamento; e che minati nè in bene nè in male. a ciò s'accordarono il Cardi — Riimolati, trafitti. (B.) sali partà chè ara niù atto. E 15.60 Elevirograme neo Paca à ciò s'accordarono il Cardi-nali, però che era più atto a vita solitaria, che al Papato, era dir at d'onde la chiesa di Dio, e'il la pitture mondo incorrea in grandi pe-ricoli. — Per viltate, il Palla-trafitture vicino, Vita Aless. VII, III,: el tutto si dopo l'esperimento della sua immonde inabilittà — riscontrandosi col sano dall'antico cronista; que 73-75. C detto dell'antico cronista: qui 73-75. Costume, legge — (Inf. 106. Si ritr videne suom insufficentiam xiv, 19). D'anime mude vidi sparte. (B.)

- anmotati, trantili. (B.)
67-69. Elle riguum. ecc. Poce
era dir tingeano. spargeano:
la pittura viva sta nelle righe
del sangue, che filavano dalle
trafiture giù per le guance, e
al tutto si vede. (C.) Fassiciosi,
immondes. (Ls.) — Ricolto,
speciato.

riolir gregge, ecc. E pares posta lor diversa legge. — Pronte, volonterose. — Poco lume, lume assai languido,

annacquato.
76-78. Fien, saranno — conte, palesi. — Trista riviera d'Acheronte, fiume infernale.

Gcorg. vi. Palus inamabilis.
80-81. No'l. che non il. —
Mi trassi, m'astenni.
87. Caldo: geto, i due sus
plizi dominanti nell'Inferno di Dante. (T.) 89. Non disse da codeste.

Bante. (7.)

89. Non disse da codeste, perchè come anime eran vive, disse da codesti, ciò uomini, de' quali si potea dire veramente che fossero morti. (M.) 91-93. Per attra via, per altri porti. — Il Blanc costrulece volentieri così: Per attre via (legge vie), per altri porti e tragtiti verrai alla piaggia di là; non devi venir qui per passare, — sicoome colui che, essendo destinato alla gloria del cielo, dovea dopo la morte del corpo adunarsi con le altre anime buone alla imbeccatura del Tevere presso Ostia, dove un angelo le raccoglie sopra leggiero barchetto e le conduce allo rive del Purgatorio. Vodi il canto ni del Purgatorio. Vodi il canto ni del Purgatorio at versi 100-106. versi 100-105.

94-96. Duca, Duce, Virgilio. - Caron, Caronto. - Vuolsi così cold, in cielo, dove si puote, ecc. Voluntas Dei omnipotentiæ est coæqualis, Dante

potential est consultation problem in the Epistole. (G.)
97-99. Lanose, barbute. Boco.
Tes. 1v, 28: Le guance lanute
Di folto peto. — Livido, propriamente quel nero colore che fa il sangue venuto alla pelle; qui torbido, nericcio. Virg, Æn., vi, 320: remis vada livida verrunt — di fianme rote, cerchi di fuoco.

100. Nude. Nel 1304 allo spet-tacolo del ponte alla Carraia rappresentante l'Inferno, altri

rappresentante l'Inferno, attri aveano figura d'anime ignude, Villani, vili, 70. (7.) 101. Cangiar colore, mostran-do l'angoscia di fuori, la quale dentro sentivano, e dibattero i denti, come coloro fanno, il quali la febbre piglia. (B.) Co-me queste anime poesano sog-giacere a simili passioni e di-mostrarle visibilmente vuolei attendere che esse non si to-sto abbandonano il corpo mor-tale, un attro ne rivestono di aerea forma. V. Purg., xx, 79 e segg. (G.)

79 e segg. (G.)
102. Ratto, tosto.
105. Il seme di lor semenza,
i padri dei genitori loro, e il
seme di lor nascimento, i lore genitori stessi.

106. Si ritrasser, eran venute

- Loro accennando, facendo lor cenno d'entrare in barca le raccoglie, le riceve. — S'a-dagia, si trattiene, s' indugia. le raccogne, le riceve. — Sadagia, si trattiene, s' indugia.
113. Appresso, dopo.
114. Rende; altri Vede. Boco per questo ed altri passi alcuni riscontri dal vi dell' Bendet.
Un fiume è questo Fangoso e torbo e fa gorgo e vorsgo, Che bolle e frange e coi suo negro loto si devolve en Cocito. È guardiano E passegiero a questa riba imposto Caron demonio squeettos e oszo A cui lunga dal mento incolta ed iria Pende canuta barba. Ha gli occhi accesi Come di bragia, Ha con un groppo al collo Appeso un lordo ammanto e con un palo Che gli fa remo e con la vela rege L'affunicato legno, onde tragitta Su l'altra riva ognor la gitta Su l'altra riva ognor la ente morta... A questa riva d'ogn'intorno ognora D'ogni etd, d'ogni sesso e d'ogni gra-do A schiere si traean l'anime ao A schiere ti tradent i anime sponte... Non tante foglic net-l'estremo autunno Per le selve cader, non tanti augelli Si veggon d'alto mar calarsi a terra Quando il freddo li caccia ai liti aprichi Quanti eran questi. I primi avanti orando Phieden a associa e con le questi. I primi avanti o meta Chiedean passaggio e con le sporte mani Mostravano il disio dell' altra ripa. Ma's severo nocchiero or questi or quelli Scegliendo o rifiutando, sena arra parte Lunos tessa ma gran parte Lunge tenea

109-111. Di bragia, infocati.

ima gran parte Lunge tenea dat porto e dall'arrea... Enea la moltitudine e'l tumulto Maravigliando: Ond' è vergine, disse, Questo concorso al Rume! e qual disio Mena quest' alme! 115. Mal seme, i rei uomini. 117. Richiamo. Qui fa similitudine dell'uccellatore che richiama la pareviero con l'Inchiamo. chiama lo sparviero con l'uc-cellino, e lo falcone con l'alia

cellino, e lo falcone con l'aliadelle penne, e l'astore con l'aliadelle penne, e l'astore con pollasiro, è ofascun con quel di
che l'uccello è vago. (Buti).
121. Cortese, prohè risponde
adesso all'interrogazione fattagli da D. sopra. V. 72 e sege.
124. Rio. Fuè essere più che
ruscello; in altre lingue romanze è gran fiume. (T.)
126. Slocome nel Purgatorio,
l'anima fin che non abbia
espiato, vuole il proprio tormento, così qui la tema delle
pene si converte in desto d'andare ad esse per soddisfare all'eterna giustizia. Ogni anima,
dice il Buti, costretta dalla sua
coscienza va al largo che ha coscienza va al luogo che ha meritate.

109 Caron dimonio, con occhi di bragia, Loro accennando, tutte le raccoglie; Batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie L'una appresso dell'altra, infin che il ramo Rende alla terra tutte le sue spoglie, Similemente il mal seme d'Adamo: Gittansi di quel lito ad una ad una. Per cenni, come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna, Ed avanti che sian di là discese. Anche di qua nuova schiera s'aduna. Figliuol mio, disse il Maestro cortese. 121 Quelli che muoion nell'ira di Dio Tutti convegnon qui d'ogni paese: pronti sono a trapassar lo rio. 124 Chè la divina giustizia gli sprona Sì che la tema si volge in disio. 197 Quinci non passa mai anima buona; E però, se Caron di te si lagna, Ben puoi saper omai che il suo dir suona. Finito questo, la buia campagna Tremò si forte, che dello spavento La mente di sudore ancor mi bagna. 133 La terra lagrimosa diede vento, Che balenò una luce vermiglia, La qual mi vinse ciascun sentimento: E caddi, come l'uom cui sonno piglia. .

129. Suona, significa.
130-132. Finito questo, la buia campagna (dove l'aria è sempre nera, v. 29) tremò si forte che la memoria dello spavento di sudore ancor mi bagna, nacora a pensavi gli eccita il sudoro; si grande fu il travaglio sofierto. (G.)
133-136. La terra lagrimosa (per le lagrime di quelle triste anime) mandò fuori un veno.
Il tremuoto nasce per vento.

Il tremuoto nasce per vento che in terra si nasconde (Pur., xxi, 105): e il vento si genera per gli avversi ardori della spora del sole o da vapori accesi sotto terra per mascente solfo o per altra incognita cagione: Inf., x. T. Cars. Lo son venuto ai punto della rota. Di che nascono que tremuoti pe' quali dalle viscere della terra prorompono calde e secche sadazioni producitrici del vento; e questo net contrastare col freddo dell' aria, displega in forma di baleno il fucco rineserrato. (6)
Osserviamo orea, come dopo il rifiuto di Caronte potesse effetuarsi il passaggio da una spera del sole o da vapori ac

sponda all'altra; formando Acheronte il confine superiore dell'Inferno e il solo mezzo di sorpassarlo essendo appunto il legno del navicellaio infernale. Il solo Buti sciolse il nodo dicendo che durante il sonno il poeta fu condotto all'altra riva poeta fu condotto all'attra riva da un angelo Questa opinione à confermata: l. dal passo al tutto simile, Inf., ur, 64 e segg.: E gid venia su per le torbide onde, dove altresì un angelo leva gli ostacoli frappotti dagli spiritti infernali, e v' è pure come qui un greve koono, un suon pien di spavento un terremoto, par cui franquen qui. remoto, per cui tremavan am-bedue le sponde, un vento im-petuoso. È si riscontra con quel che riferisce S. Matteo 28, 2: Et ecce terræ motus factus 2: Et ecce terra motus factus est magnus, angetus enim Domini descendit de cœlo, ecc.; 2. D. Purg. 1., 52: Dianst al-l'atha ecc. si fa portare da Lucia propio al medesimo mode alla porta del Purgatorio; 3. si noti che l' apparizione dell'autegio è in qualche modo l'adempimento delle parole di Virgillio: Vuolsi così cold, ecc. [Bl.]

# CANTO QUARTO.

Rinbenuto Dante per un forte tuono dal suo tramórtimento, si trova sull'orto del primo cerchio. Entra foi nel Limbo, ove stamo i non battezzati: bambini e adulti: più avanti in un recinto fuminoso vede gli eroi della scienza e viriù antica, che non creastero in Cristo. Esende poi nel segondo cerchio.

Ruppemi l'alto sonno nella testa Jn greve tuono, si ch'io mi riscossi, Come persona che per forza è desta; E l'occhio riposato intorno mossi, Dritto levato, e fiso riguardai Per conoscer lo loco dov' io fossi. Vero è che in su la proda mi trovat Della valle d'abisso dolorosa, Che tuono accoglie d'infiniti guai. Oscura, profond era e nebulosa,
Tanto che, per ficcar lo viso al fondo,
Io non vi discerneva alcuna cosa. Or discendiam quaggiù nel cieco mondo, Incominciò il poeta tutto smorto; 13 Io sarò primo, e tu sarai secondo. Ed io, che del color mi fui accorto. 16 Dissi: Come verrò, se tu paventi, Che suoli al mio dubbiare esser conforto? Ed egli a me: L'angoscia delle genti, Che son quaggit, nel viso mi dipigne Quella pietà, che tu per tema senti. Andiam, chè la via lunga ne sospigne: 99 Così si mise, e così mi fe'entrare Nel primo cerchio che l'abisso cigne. Quivi, secondo che per ascoltare, Non avea pianto, ma' che di sospiri. Che l'aura eterna facevan tremare: 🕏 ciò avvenia di duol senza martiri, Ch' avean le turbe, ch'eran molte e grandi, D'infanti e di femmine e di viri. Lo buon Maestro a me: Tu non dimandi Che spiriti son questi che tu vedi? Or vo che sappi, innanzi che più andi, Ch'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi, 34 Non basta, perchè non ebber battesmo, Ch'è parte della fede che tu credi:

1-2. Alto, profondo. — Un gre-verso il fuono, il tuono d'infiniti nero, buio. guai che dira nel v. 9. (L.) 15. Lo sard primo, io andrò 4-7. E l'occhio. Bio dritto le-avanti e tu mi seguirai.

sa com' erane disposti i gradi intorno agli antichi anfiteatri, non ha, per formare idea dei oerchi dell'inferno Dantesco, a far aitro che concepire divisa in soli nove altissimi e larghis-simi ripiani circolari, a guisa di gradd d'anfiteatro, tutta l'in-fernale discesa; e sopra i ri-piani intendervi ripartite le a-nime de'dannati. (L.) 25-26. Secondo che per ascol-tare, secondo che protes ascoltando comprendere. — Il Torelli: ... secondo ch' io po-te' ascoltare — Non avae pian-

te' ascoltare — Non avea pian-18° ascottare — Non avea pian-to, soc., non era pianto se non di sospiri. Ma' che, è il magie quam dei Latini e il mas que degli Spagnuoli; non più che, altro che. (Bi.) 28-33. Di duol sensa martiri, da puro interno dolor d'Animo, anya escipno d'elegno estepno.

senza cagione d'alcuno esterno senza cagione a sicano escara-tormento, dalla pona del danno, non da quella del senso. (L.)— D' infanti, di pargoli — virie d'età perfetta. — Andi, vada. 34-35. Mercedi. Se essi ado-34-35. Mercedi. Se essi ado-perarono aloun bene, il quale meritasse premio, mon batta alla loro salvazione. (B.) 38. Parts. — Porta lessero gli Accademici, allegando che i teologi chiamano il battesimo

Janua sacramentorum, e che oltre all'essere indivisibile la ragion formale della fede, non ragion formale della fede, non pare che possa diris aver parti. Il Lombardi osserva all'incontro che non si dee appellare il battesimo porta della fede, ma piuttosto la fede porta del battesimo. Imperocchè apre il battesimo la via a ricevere il attesimo ni mon già a ricevere il a fede dispone a ricevere il battesimo; el a Chiesa ordina che protesti oredere essere G. C. figlio di Dio chi vi aspira; che poi, egli soggiunge, la ragion formate della fede, cioè l'autorità di Drorivelante, sia una e indivisibile è verissimo, ma è pur vero che rivelante, sia una sindivisibile quati che dirà nel v. 9. (L.)

15. Io sarò primo, io andrò de verissimo, ma è pur vero che avanti e tu mi seguiral.

16-18. Color psliido suo.

16-18.

E se furon dinanzi al Cristianesmo.

Non adorar debitamen os avon avorar accitamente te Dio, richiedendosi per cota debita adorazione la fede che essi non ebbero in Cristo ven-turo. V. Inf., 1,125. (L.) 40-42. Per tai difetti, per cose ommesse. non ner cose comommosso, non per cose compesse — rio, reità — semo, jiamo — perduni, dannati — jivemo, viviamo in desiderio della beata vision di Dio senza speranza di ottenerla. (L.) 45. Sorpest. V. Inf., it, 52. 49-51. Uzcimne, del Limbo. — 49-51. Uscimme, del Lindo. —
Parlar coverto; domanda copertamente se G. C., dopo morte, discendesse colaggiu e ne
traesse l'anime de giusti a lui
premorti, per non parer dubio
in questo punto di fede, volendo
te de la companio de la cologgia de la cologgia e ne
premorti, per non parer dubio
in questo punto di fede, volendo
te de la cologgia del cologgia de la cologgia de la cologgia del cologgia de la cologgia del cologgia del cologgia de la cologgia de la cologgia del tuttavia averne maggior chiarezza.

Era muovo, ecc., giunto di fresco, ssendo morto dicianmorto dicianmore anni avanti Cristo. — Un 
Possente, Cristo redentore, con 
segno di vittoria incoronato, 
coronato come re, con palma, 
che significa vittoria, e col gon-

cava che avea triunfato in sulla caoce del dimonio. (Buti.) 55. Trasseci, trasse di qua. — Primo parente, Adamo.
57. Legista, legislatore — ub-bidiente, Moise obbediente fu oddiente. Moise obsediente ni da quando Iddio mandò lui sollinguato al re d'Egitto, e sempre poi: Moyses famulus Domini. Job. xxii, v. 2 e 4. (T.) Altri: l'ubbidiente, collegan

falone della croce, che signifi-

Altri: t moduleme, collegalidolo ad Abramo.

59-60. Israel, Glacobbe, figlio d'Isacco. (Genesi, XXII, v. 28:)

Nati, figli. — Per cui tanto fe'. Petr.: D'aver non gl'incre-

fe'. Petr.: D'aver non gl'incresce Satte e sett' anni per Rachel
servito (Genesi, XIX, v. 28 e 30).
82-63. Dinanzi ad essi, prima
d'essi. — Non eran salvasi, non
erano in Paradiso, perocche dal
momento in cui Adamo pecol fino alla redenzione resto chiuso.
64-69. Perch'et dicessi, amorchè oi favellasse — dicessi, dicesse. - Sciva, ecc., calca di spiriti. — Non era lunga, ecc., non
o'eravamo di molto dilungati.
— Altri: lungi. — Di qua, rispettivamente al luogo, ove — Altri: kungi. — Di qua, rispettivamente al luogo, ove erano allora i poeti — dal sommio, dalla sommità della valle
d'abisso, dalla proda su cui
Dante si trovò quando in sèrinvenne (verso 7). (F.) — Altri: dal
sommo. — Vincta. da vincire,
secondo alcuni. circondava;
megllo da vincere, vinceta.

— 275. Orrevol. onorevole —
conseder. occupara, lif. XI.68

possedea, occupava. Inf., xi, 69: Questo baratro e il popol che il possiede. — Onori, metti in pregio co'tuoi scritti. - Orranza, onoranza. — Dal modo, dalla sondizione. Altri: dal mondo. 76-78 Onrata, onorata — no- Aloria.

Non adorar debitamente Dio: E di questi cotai son io medesmo. Per tai difetti, non per altro rio, Semo perduti, e sel di tanto offesi, Che senza speme vivemo in disio. Gran duol mi prese al cor quando lo intesi. Perocchè genti di molto valore Conobbi, che in quel limbo eran sospesi. Dimmi, Maestro mio, dimmi, Signore, Comincia' io, per voler esser certo Di quella fede che vince ogni errore: Uscinne mai alcuno, o per suo merto, O per altrui, che poi fosse beato? E quei, che intese il mio parlar coverto, Rispose: Io era nuovo in questo stato. Quando ci vidi venire un Possente Con segno di vittoria incoronato. Trasseci l'ombra del primo parente, 55 D'Abel suo figlio, e quella di Noè. Di Moisè legista e ubbidiente: Abraam patriarca, e David re, 58 Israel con lo padre, e co'suoi nati, E con Rachele, per cui tanto fe', Ed altri molti; e fecegli beati: E vo'che sappi che, dinanzi ad essi, Spiriti umani non eran salvati. Non lasciavam l'andar, perch'ei dicessi, Ma passavam la selva tuttavia, La selva dico di spiriti spessi. Non era lunga ancor la nostra via Di qua dal sommo; quando vidi un feco, Ch' emisperio di tenebre vincia. Di lungi v'eravamo ancora un pocò, Ma non si, ch'io non discernessi in parte,

Questi chi son, ch' hanno cotanta orranza, Che dal modo degli altri li diparte? E quegli a me: L'onrata nominanza, 24 Che di lor suona su nella tua vita, Grazia acquista nel ciel che si gli avanza. Intanto voce fu per me udita:

Che orrevol gente possedea quel loco. tu, che onori ogni scienza ed arte,

Onorate l'altissimo poeta; L'ombra sua torna, ch'era dipartita.

minanza, nome, fama — Suona su nella tua vita, nel mondo. su mella tua vita, nel mondo,—
Grazia, favore—gli wannsa, il
vantaggia, li privliegia.
79-90. Per me, da me.
L'altissimo poeta, Virgillo.—
Dipartita per assistere a Dante,
(Inf., 11, 52 e segg.)— N' trista, perohò non erano in pena,
nè lieta, perohò non erano in
loria.

E. Ruth, il quale crede che D. nel suo poema abbia voluto ammaestrare gli uomini in-torno al doppio loro destino, consistente nel conseguimento della terrena felicità sotto il freno di un sovrano universale, di un imperatore flusofo, e della celeste felicità a guida del Vicario di Cristo, dice sosì: E Di ire specia sono le

| Prichè la voce su restata e queta,<br>Vidi quattro grand'ombre a noi venire                                              | - 65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sembianza avevan nè trista nè lieta.                                                                                     | 9;   |
| Lo buon Maestro comincio a dire:                                                                                         | 85   |
| Mira colui con quella spada in mano,                                                                                     | -    |
| Che vien dinanzi a' tre sì come sire.                                                                                    |      |
| Quegli è Omero poeta sovrano                                                                                             | 88   |
| Quegli è Omero poeta sovrano,<br>L'altro è Orazio satiro, che viene,                                                     |      |
| Ovidio e il terzo, e i-ultimo Lucano.                                                                                    |      |
| Perocchè ciascun meco si conviene                                                                                        | 91   |
| Nel nome, che sonò la voce sola.                                                                                         |      |
| Fannomi onore, e di ciò fanno bene.                                                                                      |      |
| Così vidi adunar la bella scuola                                                                                         | 94   |
| Di quel signor dell'altissimo canto,<br>Che sopra gli altri com'aquila vola.<br>Da ch' ebber ragionato insieme alquanto, |      |
| Che sopra gli altri com'aquila vola.                                                                                     |      |
| Da ch' ebber ragionato insieme alquanto,                                                                                 | 97   |
| voisersi a me con salutevol cenno;                                                                                       |      |
| E'l mio Maestro sorrise di tanto:                                                                                        |      |
| E più d'onore ancora assai mi fenno,                                                                                     | 100  |
| Ch' essi mi fecer della loro schiera,                                                                                    |      |
| Si ch'io fui sesto tra cotanto senno.                                                                                    | 100  |
| Cosi n' andammo infino alla lumiera,                                                                                     | 103  |
| Parlando cose, che il tacere è bello,                                                                                    |      |
| Si com'era il parlar cola dov'era.<br>Venimmo al piè d'un nobile castello.                                               | 106  |
| Sette volte cerchiato d'alte mura,                                                                                       | 100  |
| Difeso intorno d'un bel fiumicello.                                                                                      |      |
| Questo passammo, come terra dura:                                                                                        | 109  |
| Par satta norte introi con anceti cavi                                                                                   |      |
| Giugnemo in prato di fresca verdura.                                                                                     |      |
| Genti v'eran con occhi tardi e gravi,                                                                                    | 112  |
| Di grande autorità ne' lor sembianti:                                                                                    |      |
| Parlavan rado, con voci soavi.                                                                                           |      |
| Traemmoci così dall' un de' canti                                                                                        | 115  |
| In luogo aperto, luminoso ed alto.                                                                                       |      |
| Si che veder si potean tutti quanti.                                                                                     |      |
| Colà diritto, sopra il verde smalto.                                                                                     | 118  |
| Mi fur mostrati gli spiriti magni,<br>Che del vederli in me stesso n'esalto.                                             |      |
| Che del vederli in me stesso n'esalto.                                                                                   |      |
|                                                                                                                          |      |

anime che D. qui incontra: e sono parte testimoni della Mo-narchia universale (i poeti), parte operarono alla forma-zione di essa o col senno (i fi-losofi, gli uomini di scienza), o con la mano. Primi furone i poeti, che educarono gli uo-mini a costumi civili, e così li disposere alla vita sociale (Con-vito, n, 1) ... Questi D. incon-tra per primi, ed essi lo intro-ducono per le sette porte nello spazzo luminoso. Omero, il quale, come cantore di guerra, porta spada, e, quasi principe, gli altri precede, v'entra, per-chè la guerra troiana fu causa della fondazione di Roma. Ora-sio, testimonio della Monarchia

universale, vi è introdotto per ingrandir l'anima, te., le sue satire, ricche di sapienza pratica e inculcatrici gono i Poeti prima coloro che di temperanza e modestia. Ovidio, venerato in tutto il medio evo, e sommamente i medio evo, e sommamente pregiato da D., massime per le Metadi Dardano, il fondatore di mortosi, e che nelle sue deTroia, il ostipite dunque di quella città e dell' Impero romano; Ettore, il difensore di mano; Ettore, il difensore di scrizioni della creazione, delle quella città e dell' Impero roquattro età del mondo, del mano; Ettore, il difensore di diluvio, nelle sue parabole di Troia, ed Enca, il fondatore di Friemone e Banci, di Orfeo, Roma; Cesare, l'autor dell'impedi Proserpina, accestavasi assai sile idee cristiane Lucano pol scrisse la Farsagita, cesta me Pentesilea per Troia (Inf., la vittoria di Cesare sopra 1, 107); il re Latino con la Pompeo, l'ultimo formidabile figlia Lavinia, che, qual terza avvorsario allo stabilimento dell'Impero. A loro si unisce dote portò ai Romani la siqual maestro Virgillo, perchè gnoria sovra l'Europa (Mo-

egli comprese più altamente e neglio l'ulizio dell'Impera-tore, e con profetico presenti-mento collegollo al regno di Cristo, alla Chiesa. » (Y. il re-sto alla nota 118-120.) 91-92. Si conviene, è eguale.

91-92. Si conviene, è eguale.

Nei nome di poeta, che sond,
che fece risonare la voce, che
disse: Onorate l'altissimo poeta. — Voce sola, par voce di
molti che gridino insieme lo
stosso. — E di ciò fanno bene.
Panno bene a onorarmi, poichè
slamo tutti poeti, e l'onore ch'è
fatto ad uno torna sopra tutti.
G. Vill., x1, 140: Di ciò fecione
saviamente.

G. Vill., XI, 140: In two jectome savaiments.

94-95. Advanz, advanzi.

Di quel signor d'Omero. (L.)

Altri: Di que' signor.

97-99. Con salutevol conne.

Me saluant du geste. (Ls.) —

Di tanto, di ciò.

101-102. Ch'essi mi fecer, ossandasi verdisao, une ordisao. sendosi prefisso, poetando, uno scopo simile al loro. (E. Ruth.) — Ch'esser legge il Witte. 103. Alla lumiera, al fuoco

103. Alla lumiera, al fucce che disse nel v. 63.
106-108. D'um nobile castello, ecc. Il castello, sacondo il Tomm., è simbolo dell'umana scienza e bontà, anche a pagani accessibile. Nolle sette mura altri vede le sette arti liberali, altri le tre teologali e le quatro virto cardinali. Nol sumicello, chi una casa. chi fumicello, chi una cosa, chi altra. Il Bl. non vede qui altro

Miniectus, and the cooses, can altra. Il Bl. non vede qui âltro che un luogo formato a mo' di fortezza, a perciò difeso da mura, e cerchiato come le fortezze di una fossa d'acqua corrente; separato così saldamente dai resto del cerchio, perchè nessun profano vi entri. 109. Dura, asciutta. 118-120. Cold diritto, ivi appunto. (Ces.) Di contro, in dirittura. (F.) — Verde smalto. Il prato di frescà verdura. Roco., Tes., ix. 1. — N'ecalto, ne ho esultazione e allegrazza d'averli veduti. (Buti.) Altri: m'esalto: in compiscolo, ne sento ingrandir l'anima. (F.) « Dentro dallo mura vegogono i Foeti prima color che color che

quella città e dell' Impero ro-mano; Ettore, il difensore di Troia, ed Enea, il fondatore di Roma; Cesare, l'autor dell'Im-pero romano. Cammilla, che cadde pugnando pel Lazio, co-me Pentesilea per Troia (Inf., 1, 107); il re Latino con la figlia Lavinia, che, qual terra morile di Enea, per contrad-morile di Enea. per contrad-

marchia, II, § 3). Bruto, che liberò Roma dai tiranni, con Lucrezia, Giulia, figlia di Casare, Marxia, sposa a Catone, e Cornella (madre dei Grace Cornelia (madre dei Grac-chi), nelle quali quattre donne-lo veggo figurate le virtà che resero grande il popolo roma-ne. Separato da loro vedono il Saladino, ammirato per le sue alte qualità, e principal-mente pel suo animo generoso verso i oristiani di Gerusalem-me dopo la battaglia di Tibe-riado. Dipol D. vede i filoso-fanti, schierati intorno ad Ari-stotele, che per lui è il dot-tore irrefragabile ed inattac-cabile in tutte le quistioni che cabile in tutte le quistioni che alla teologia non si riferiscono. alla teologia non si riferiscono. (Conv. IV. 6.) Rispetto all'ordinanza de' savi o de' contemplativi, ne giova un passo del (Convito, III. 11), dove si legge: « le scienzie nelle quali più fereventenne la filosofia teremina la sua vista, sono chiamate per le suo nome, siccomo fa scienzia naturale, la morale e la metafisica. la « come la scienzia naturale, la « morale e la metafisica, la « quale perchè più necessaria-mente de quella termina lo « suo viso, e con più fervore, prima Filosofia è chiamata. » Di qua due serie decrescenti di filosofi morali ed i naturali-sti che scrutano la morale ad sti che scrutano la morale ad sti che scrutano la morale ad propositione de la contra la sti che scrutano la morale ad propositione de la contra la sti che scrutano la morale ad propositione de la contra la scrutano la morale ad propositione de la contra la propositione de la contra la propositione de la contra la propositione de la propositione de la contra la propositione de la pr sti che scrutano la morale ed il mondo nel generale e nel complesso, nelle sue leggi e ne' principi, Quindi siedono innanzi tutti presso Aristotele i moralisti Socrate e Platone, i moralisti Socrate e Piatone, poi i naturalisti, Democrito , Anassagora, il fondatore del Deismo, il discepol suo Dio-gene di Apollonia (altri in-tende il Cinico); Talete, Em-pedocle, Zenone eleatico e Dio-recette intti filoredi annuncia scoride, tutti filosofi appunto, i quali diedero una metafisica del mondo, investigandone l'odel mondo, investigandone l'o-rigine e l'attinenza ch'esse ha con Dio. Nell'altra schiera sono i filosofi, i quali 'più partico-larmante si addentrano nella morale e nello studio della Na-tura. E qui di bel nuovo ven-gono primi i moralisti, Orfeo, Lino, Cicerone e Seneca; e se-guono inaturalisti che attese-ro a scienze speciali, siccome guono insturaisti cne attesero a scienze speciali, siccome
il matematico Euclide, l'astronomo Tolomeo, ed i quatro
medici lpporrate, Galeno, Avicenna e Averroè. L'estremo
adunque della prima schiera,
il botanico e medico Dioscoride, accostasi agli ultimi della seconds, al quattro medici; e-radusere in ordine di dot-talche le due schiere suno- irina non pure le qualità o danzi insieme, e compongono wirità dell'erbe (Conv. t. 17,

| 10 vidi Elettra con molti compagni,                                         | IXI |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tra' quai conobbi Ettore ed Enea,                                           |     |
| Cesare armato con gli occhi grifagni.                                       |     |
| Vidi Cammilla e la Pentesilea                                               | 124 |
| Dall'altra parte, e vidi il re Latino,                                      |     |
| Che con Lavinia sua figlia sedea.                                           |     |
| Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino,                                        | 127 |
| Lucrezia, Julia, Marzia e Corniglia,                                        |     |
| E solo in parte vidi il Saladino.                                           |     |
| Poi che innalzai un poco più le ciglia,                                     | 130 |
| Vidi il Maestro di color che sanno,                                         |     |
| Seder tra filosofica famiglia.                                              |     |
| Tutti l'ammiran, tutti onor gli fanno.                                      | 133 |
| Quivi vid'io Socrate e Platone,                                             |     |
| Che innanzi agli altri più presso gli sta                                   | nno |
| Democrito, che il mondo a caso pone,                                        | 136 |
| Diogenes, Anassagora e Tale,                                                |     |
| Empedocles, Eraclito e Zenone:                                              |     |
| E vidi il buono accoglitor del quale,                                       | 139 |
| Dioscoride dico: e vidi Orfeo,                                              |     |
| Tullio e Lino e Seneca morale:                                              |     |
| Euclide geometra e Tolommeo,                                                | 142 |
| Ippocrate, Avicenna e Galieno,                                              |     |
| Averrois, che il gran comento feo.                                          | •   |
| Io non posso ritrar di tutti appieno:                                       | 145 |
| Perocchè si mi caccia il lungo tema,                                        |     |
| Che molte volte al fatto il dir vien men                                    | 0.  |
| La sesta compagnia in duo si scema;<br>Per altra via mi mena il savio duca, | 148 |
| Per altra via mi mena il savio duca,                                        |     |
| Fuor della queta, nell'aura che trema;                                      |     |
| E vengo in parte, ove non è che luca.                                       | 151 |
| -                                                                           |     |
|                                                                             |     |

così un cerchio, l'anima e il c. 9), ma e di molte altre core principio del quale è Aristote- (piante, metalli, terre, ecc.); le, unente in se tutte le diverse buone per medicamenti. (6.) discipline qui rappresentate, 143. Avicema. In arabolibit discipline qui rappresentate, come Virgilio la tendenza de' poeti che vanno con lui. > 123. Grifugni, rapaci. (T.) Dal tedesco: greifen, ghermi-

pat tenesco: presens, guermire, afferrare.

127-129. Tarquino. Tarquino.

130. \$500, senza në predecessori, në successori che gli somiglissero. (Focciol.) — Im parie, in disparte. — Saladino, sultano d'Egitto e di Siria, nato nel 1137, morto nel

136. Che il mondo a caso pone, che pone il mondo es-sere stato fatto a caso pel cieco

concorso degli atomi. 139-140. Il buono accoglitor del quale, valente a conoscere e radunare in ordine di dot-

Sing, filosofo arabo d'Ispahan, autore d'un commento Aristotele, nato nel 980, morte

nel 1037. 144. Averrois o Averroe, in arabo Ibn Roschd, filosofo aarabo Ion Roschd, filesofo a-rabo di Cordova, n. nel primo quarto del secolo XII, m. in Marocco nel 1198, comentatore di Ariatotale. — Feo. fo', 145-147. Rivar, riforiro. — Al fatto di dir vien mono. Maintes fois la dire reste en arrière des choses. (Ls.) 148. Next commandi di sal.

arrière des choses. (Ls.)
148. Sesta compagnia di sai,
Arrighetto: Settima compagnia, compagnia di sette.—
In due si scema, di due.
150-151. Trema di sospiri e
poi di turbine. (T.) — Non 3
che suca, non è cose che die
lume, astro, nè altro. (T.)

# CANTO QUINTO.

Sull' ingresso del secondo cerchio, ove son discesi i Poeti, sta Minos, che giudica lle anime, a assegna loro la pena. Sul ripiano d'esso cerchio vedono i luesuriosi che sono conti-muamente rapiti in giro e tormentati da un orribile turbine. Qui Dante trova Francessa da Rimmi, che gli narra la storia del suo amore infelice.

| Così discesi del cerchio primaio<br>Giù nel secondo, che men loco cinghia,    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E tanto più dolor, che pugne a guaio.<br>Stavvi Minos orribilmente e ringhia: |            |
| Esamina le colpe nell'entrata.                                                | . <b>.</b> |
| Giudica e manda, secondo che avvinghia<br>Dico, che quando l'anima mal nata   | l.<br>7    |
| Li vien dinanzi, tutta si confessa:                                           |            |
| E quel conoscitor delle peccata                                               |            |
| Vede qual loco d'inferno é da essa:<br>Cignesi colla coda tante volte,        | 10         |
| Quantunque gradi vuol che giù sia mess                                        | 1          |
| Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:                                         | 13         |
| vanno a vicenda ciascuna al giudizio:                                         |            |
| Dicono e odono, e poi son giù volte.                                          |            |
| O tu, che vieni al doloroso ospizio,<br>Disse Minos a me, quando mi vide,     | 16         |
| Lasciando l'atto di cotanto ufizio,                                           |            |
| Guarda com'entri e di cui tu ti fide                                          | 19         |
| Non t'inganni l'ampiezza dell'entrare!                                        |            |
| E II Duca mio a lui: Perché pur gride?                                        |            |
| Non impedir lo suo fatale andare:<br>Vuolsi così colà dove si puote           | 22         |
| Cio che si vuole, e più non dimandare.                                        |            |
| Ora incomincian le dolenti note                                               | 25         |
| A farmisi sentire: or son venuto                                              |            |
| La dove molto pianto mi percote.                                              |            |
| lo venni in loco d'ogni luce muto,                                            | 28         |
| Che mugghia, come fa mar per tempest<br>Se da contrari venti è combattuto.    | а,         |
| La bufera infernal, che mai non resta,                                        | 31         |
| Mena gli spirti con la sua rapina.                                            |            |
| Voltando e percotendo li molesta.                                             |            |
|                                                                               |            |

principal de la compara de la compara cinge, enserver moins d'espace. (Ls.) — E tanto più dolor, e contiene tanto più dolor, e contiene tanto più dolor che punne a quato, che punge e tormenta quelli spiriti fino a contiene qual della spiriti fino a contiene qual della compara qu farli trar guai, e non soli so-spiri come nel Limbo. Guaio è propriamente la voce lamente-vole che manda fuori il cane vole che manda fuori il cane percosso, e allora si dice il cane guaire. (V.) — Discendendo si scema il sito del luogo e cre-sce la pena. (O.) 4-6. Minos, figliuolo di Giove d'Europa, re e legislatore

1-3: Primaio, primo. — CinMa, cinga, enserre moins d'esace. (Ls.). — E tanto più door, e contiene tanto più dolore
he pugne a guato, che punge
tormenta quelli spirit fino a our recoggle le due pitture virarli trar guai, e non soli soprir come nel Limbo. Guaio è
manto. (T.). — Orribilmente, in
ropriamente la voce lamenteole che manda fuori il cane
recosso, e allora si dice il cane
matric. (V.). — Discendendo si
ciascun'anima, o meglio sulcama il sito del luoge o crel'irgresso d'esso cerchio. (F.). l'ingresso d'esso cerchio. (F.) Manda, manda il dannato tanti cerchj giù quante volte rivolge intorno a se la coda.

7-12. Mal nata, solanrata oni meglio sarobe stato il non nascere. — Trutta, plenamente, non lasciando alcuna colpa. (Buti.) — Conoscitor, esco., è proprio voce tutta del fôro, che vien dal latino copnoscere, in senso di far il processo. (Ces.) — Peccata. peccati. — È da esca, si conviene all'anima confessata. (Buti.) — Cignesi, Il Bl. non sapendosi acquetare all'idea che la coda fosse si mostruosamente lunga da poter avvolgermente lunga da poter avvolgermente lunga da poter avvolger. 7-12. Mal nata, sciaurata, ohe la coda fosse si mostruosamente lunga da poter avvolgersela intorno sizo a nove volte,
che tanti sono i cerchi dell'inferno, spiega: il demonio cinge
tante volte intorno a se a coipi
semplici e ripetniti la coda (ch' è
di giusta lunghezza), quani
sono i cerchi ch' e' vuole indicare. Come il leone quando
levasi in ira, si sferza i fanchi colla coda, così questo dimonio, il cui bestiale furore
è si ben descritto, Inf., xuvi,
124, e segg: — quantinque,
quanti — pradi appella i corchi infernali, perocchè sono
appunto come i gradi di anfiteatro. (L.)

appunto come i gradi di anfi-teatro. (L.)
13-15. Molte anime. — A vi-curda. l'una dopo l'altra. — Dicono i peccati, e odono la sentenza. — Volte. Una forza superna, quella che dètta a Minosse il giudizio, lo esegui-sce, spingondo giù l'anima per l'appunto nel luogo assegnato. Inf. Mu. a Pure. xvi in que-

l'appunto nel luogo assegnato.
Inf., xii, e Purg., xxv in questo senso: cade. (?).
16-19. Ospizio, hospitium,
le dolenti case. — Lasciando, ecc., suspendant l'exercice
de sa haute fonction (Ls.)—
Di cui, di chi — fide, fidi.
20-24. Ampiezza Æm., vi:
Patet atri janua Ditis; Sed...
— Fatale, voluto dal fato di
Dio. — Vuolsi così, ecc. Le
stessiesime parole detto da Virgilio a Caronte (m. 95-96). (L.)
25-28. Le dolenti note, le voci
di lamento. — Mi percuote
l'orecchio e l'animo. (T.)— Mieto, privo.

Porecento e l'animo. (T.) — Mito, privo.
31-32. Bufera, è un vento
impetuoso, forte, il qual percuote e rompe e abbatto ciò
che dinanzi gli si para. (E.) —
Mai non resta, non cessa mai.
Vedi al verso 98. — Mena, trae seco. — Rapina, rapinoso mo-vimento. (B.) Dante, Conv.

La rapina del primo mobile

Emporte les esprits dans sa course rapide. (Ls.) 34. Davanti alla ruina. Il Tommasèo e Filalete intendono per ruina il lembo interiore di questo cerchio, cioè quello che riesce a cerchi più bassi, e spiegano: le ombre gittate qua e la dal vento, appressandosi a quest'orlo, temevano di es-sere precipitate all'ingiù. Ma D. pose per legge fondamen-tale dell'Inferno, che nè de-monj, nè dannati possano mai abbandonare il cerchio loro assegnato, e che anzi le om-bre dovevano mano mano essere fatte certe di questa legge per propria esperienza, e non potevano quindi temere del contrario... Il Vellutello pensò che i lamenti e le strida incomincino al punto che le ani-me mandate da Minosse toccano l'orlo del cerchio, e sono turbinate dalla bufera, e della stessa sentenza sono lo Soosurcinate data dutera, e della stessa sentenza sono lo Soo-lari e lo Zani de'Ferranti. Una sola jobiezione potrobbesi fare, che a quosto modo le pa-role di D. varrebbero solo per l'anime giunte di fresco, menl'anime giunte di fresco, mon-ire à manifesto che nel poema non solo a queste riguarda, ma più a quelle altresi che sono là da gran tempo. Perciò noi orederemmo col Magalotti, che, come per gli altri corchi, così per questo, uno solo sia il luo-go accessibile, e che questo formi l'ingresso. E proprio là nasce la bufera, là la bufera coglie le anime, tanto le nuo-vamenta arrivate quanto le alvamente arrivate quanto le alvamente arrivate quanto le al-tre del cerchio, quando cioè, come è d'uopo figurarci, me-nate dal vento ci capitano. Il Magalotti assai bellamente le paragona ad un oggetto qual sia, che, galleggiando su larga fiumana, como arriva allo chocsia, che, galleggiando su larga fumana, como arriva allo sboo-co d'infuriato torrente, è ra-pinato e buttato qua e là. (Bl.) 37-42. Intest, o udi da Vir-gilio, o intese da per sè, argo-mentandolo dalla natura della mentandolo dalla natura della pena. — Talento, appetito senauale. — Stornet, plurale di Rtornetlo. — Ati. Caso rotto. — Nel freddo tempo, nel verno. (T.) Boco. Tes. tv. 64: Net tempo caido — A schiera larga e piena, a bandes épaisses et larges. (I.s.) — Fiato, vento — mati, malvagi. Dopo mati Il Witte col Torelli pone punto fermo. 46-47. Lor lai, lor versi, ed

e desto vocabolo preso per pariar francesco, nel quale si chiamano lai certi versi in forma di l'amentazione nel lor volgare composti. (B.) Purg., IX. 13-14: I tristi lai della rondinella. — Lunga riga, percipoQuando giungon davanti alla ruina, Quivi le strida, il compianto e il lamento Bestemmian quivi la virtù divina. Intesi, che a così fatto tormento 37 Eran dannati i peccator carnali Che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali, Nel freddo tempo, a schiera larga e piena, Così quel flato gli spiriti mali Di qua, di là, di giù, di su gli mena: Nulla speranza gli conforta mai, Non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando lor lai, 43 Facendo in aer di sè lunga riga; Così vid'io venir, traendo guai, Ombre portate dalla detta briga: Perch'io dissi: Maestro, chi son quelle Genti, che l'aer nero si gastiga? La prima di color, di cui novelle 58 Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta, Fu imperatrice di molte favelle. 55 A vizio di lussuria fu si rotta. Che libito fe' licito in sua legge, Per torre il biasmo, in che era condotta. Ell'è Semiramis, di cui si legge Che succedette a Nino, e fu sua sposa: Tenne la terra, che il Soldan corregge. L'altra è colei, che s'ancise amorosa, E ruppe fedé al cener di Sicheo; Poi é Cleopatras lussuriosa. Elena vidi, per cui tanto reo G4 Tempo si volse, e vidi il grande Achille, Che con amore al fine combatteo.

essi hanno lungo, innanzi, e le essi hanno lungo, innanzi, e 19
gambe, lo quali similmente
hanno lunghe. (B.) Se formant
dans l'air en une longue tigne. (Lx.) V. Lor. de'Med. Ambra, 264.
49-57. Briga, tempesta. —
Allotta, allora. — Favelle, nazioni. — Si retta, abbandonata

zioni. — Si rotta, abbandonata ed ardente in lussuria. — Libito, il beneplacito. (E.) — Fe', disso lecito (licito) quel che place. — Per torre il bta-smo, per levar via l'infamia in che era condotta per l'opre sue disoneste. Lactantii Epit., c. IX: Venus deorum et hominum libidinibus exposita cum regnaret in Cypro, artem me-retriciari reperit, ac mulie-ribus imperavit, ut quæstum facerent ne sola essetinfamis.

58-60. Succedette, altri: sug-ger dette. Sì le stampe sì i mss. del poema leggono con rarissime varietà succedette, e ciò conviene a capello colla

storica tradizione di Samiramide, che era stata consorto a
Nino, e, morto costul, aveva
usurpato l'impero dei figlio
Ninia, Ma ne storia ne leggende accennano punto che la
fosse stata sposa dei figlio Nino
(iù quale voramente chiamavazi
Ninia); anzi la tradizione suona ch'ella volesse usare con
lui, e ch'egli perciò 'ruccise.
(BL)—Tenne, regnò dove — in
Bablionia. — Corrego, regge
61-63. Colet. Didone — che
s'ancise amoruza, che, abbandonata da Enea, s'uccise per
disperazione d'amore, e ruppe chè stendono il collo, il quale storica tradizione di Semira-

donata da Enea, s'ucolle per disperazione d'amore, e ruppe fede, non si tenne casta, como avea prumesto, al cener di Si-cheo, stato suo marito. (Pirt.) — Cleopatras, regina d'Egino, che dapprima si diede a Giulio Cesare e poi ad Antonio. 64-65. Elena, ucolsa da una donna greca per vendetta del donna greca per vendetta del

donna greca per vendetta del marito, uccisole sotto Troia. Tutti i qui nominati da Dante morirono di mala morte, (7.) Vidi Panis, Tristano; e più di mille 67 Ombre mostrommi e nominolle a dito. Che amor di nostra vita dipartille. 70 Poscia ch' io ebbi il mio Dottore udito Nomar le donne antiche e i cavalieri, Pietà mi vinse, e fui quasi smarrito. Io cominciai: Poeta, volentieri Parlerei a que' duo, che insieme vanno, E paion si al vento esser leggieri. Ed egli a me: Vedrai, quando saranno Più presso a noi; e tu allor li prega Per quell'amor che i mena; e quei verranno. Si tosto come il vento a noi li piega, 79 Mossi la voce: O anime affannate, Venite a noi parlar, s'altri nol niega. Quali colombe dal disio chiamate, Con l'ali aperte e ferme, al dolce nido Volan per l'aer dal voler portate: Cotali uscir della schiera ov'è Dido, A noi venendo per l'aer maligno, Si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, Che visitando vai per l'aer perso Noi che tignemmo il mondo di sanguigno: Se fosse amico il Re dell'universo, Noi pregheremmo lui per la tua pace; Poiche hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar ti piace Noi udiremo e parleremo a vui, Mentrechè il vento, come fa, si tace. Siede la terra, dove nata fui, Sulla marina dove il Po discende Per aver pace co' seguaci sui. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, 100 Prese costui della bella persona Che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende.

— Vidi. Vedi legge B. B.—
Reo. di guerra. (T.) — Achille
Fgli invitto nell'armi, d'amore
di Polissena fu vinto, e nello
sposarla morto (Æn., vi). (T.)
Latianzio di Giove che s'astenne da Teti: Pugnavit ergo cum amore, ne quis se major na-sceretur. — Combattèo, com-

gliuolo di messer Malatesta da Rimino. Questa era bellissima del corpo; il marito era soz-zissimo, et era scianoato, e questo Lanciotte avoa uno suo fratello che avea nome Paolo, ch'era bellissime giovane; onde s'innamorarono insieme. Stans'innamorarono insieme. Stanseretter. — Combattlo, comb

Il tragico fatto seguì nel 1284 o 1285, non in Rimini, ma a Pesaro. (F.) — Al vento, con minor fattoa volanti. (B.) 78-81. Che i, che li. — Venite a noi parlar, a parlare con noi — s'aliri, modo antico per indicare forza superiore indeterminata. Inf., xxv., 141: Com'altris piacque. (T.) Dio. in Inferno si evita al possibile di mentovare in nome di Dio. (Fil.) 82-84. Con l'ali, eco. Intendi: volan per l'aere con l'ali aperte e ferme, cioè dirette al dolce nido; covolano al dolce nido con l'ali aperte e ferme descrivando in tal guisa il volo delle colombe, quando con l'ali tese volano volcoisimamente, senza punto dibat con l'alt tese volano refociesi-mamente, senza punto dibat-terle; in che si raffigura un certo non so che più di vo-glia e di desiderio di giun-gere. (M.).

55-87. Ov' è Dido. E' pare che Dante distingua pur qui come nel cerchio antecedente le anime nobili vinto dalla passione, ma non corrotte del tutto, da quelle che peccarono per brutale senualità. Il Fran-cesca, della cui sorte è profonesca, della oni sorte è profondamente commosso, stretto co-m'era per amicizia alla fami-glia di lei, nota questa parti-colarità ch'ella era uscita della schiera ove trovavasi Didone, e quindi da compagnia ben di-versa da quella ove sono Se-miramide e Cleopatra... Di sif-fatte distinzioni non si trovano ratte distinzioni non si trovano nel resto del poema, che al canto xv in fine, ove le ombre sono divise in diverse schiere secondo il grado e la condizione che toneano nel mondo. (Bt.) — Si forte, sì possente, sì

efficace. 88-90. Animal. D., V. E.: Sensibilis anima et corpus, est scristatis anima escorpus, est animal. — Grazioso, cortesse. — Perso, oscuro. — D. nel Conv...1v, 20: Perso è un colore misto di purpureo e di nero, na vince il nero e da lui si de-nomina. — Sanguigno qui è sost. come rosso: E linto is rosse il mar di Salamina. (Ces.) 91-92. Fosse, a noi. — Pace,

latino. — Dove il Po discende, in vicinanza, a circa una die-cina di miglia dove si scarica eina di miglia dove si scarica il Pc. — Per aver pace co' seguaci sul, per riposare le sogue sue e de' suol influenti. —
Sui, suoi. – Amor. ecc. V. N.:
Amore essensa del cuor gentitle. — Prese, invagih. — Costui, Paolo. — E il modo ancor m'offende, il modo ande
ful necisa ancora mi crucia
nea la macolis che impressa al impressa al per la macchia che impresse al mio nome; o, secondo il Fo-scolo, allude all'inganno d'a-ver fatto credere a Francesca, come vuole il Boccaccio, che Paolo, andato a Ravenna a sposaria con procura dei fra-tello, dovesse essere il suo ma-rito. — Mi martira il modo rito. — Mi martira il modo della mia morto, perchè mi colse nel peccato, e non mi lesciò tempo a pentirmi. Bi. Altri: il mondo, la hominanza e fama. (Lando.) Il Barlow sostiene che Francesca non fosse rea che d'innocente e mal guardata simpatia verso Paolo e dolevasi che il mondo perfidiasse a calunniaria. diasso a calunniarla.

108-105. Amor, ecc. Amore che non consente, che chi è amato non riami. — Mi prese, ecc., m'invaghi si forte della costul bellezza. Boco.: Più del piacer di lui s'accese. — Non m'abbandona. Intendi: amore. m'abbandona. Intendi: amore. (B. B.).— Ad una morte, percochè amendue a una cità li uccise. (Chiose.).— Caina, luogo 
nell'liaferno assegnato ai traditori ed uccisori de' propri consanguinei, detto così da Caino, 
uccisore del fratello Abele.—
Chi vita ci spense. altri: Chi
in vita ci spense. altri: Chi
in vita ci spense.— Da lor, 
perchè parlava Francesca in 
nome anco del cognato.— Porte, detto.— Offense. Offese di 
doppio dolore.

114. Al doloroso passo, alla 
morte e dannazione.

morte e dannazione. 119-120. A che, a qual indi-

119-120. A che, a qual indisiot - e come, per qual modo t

- Dubbiost, per non essersi
ancora l'un l'altro discoperti.
123. E ctò sa u tuo Dostore,
il tue maestro Virgillo, il quale
nel presente stato si ricorda
con dolore del dolce mondo.
Altri intese Boezio, stidiatissimo da Dante, che nel libro
De Cons. Philosoph, disse: in
omni adversitate fortuno infeMoizimum genus infortunio. omm awerstate fortuna infe-ticismum genus infortunii est fuisse felicem. — Il Caro, famigliarmente: quel ricor-darsi d'aver goducto e star male è un gran consumamento de' malestanti.

124-125. La prima radice, la prima origine. — Cotanto af-fetto, si gran desiderio.

| Amor, che a nullo amato amar perdona,                                       | 103 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mi prese del costui piacer si forte                                         |     |
| Che, come vedi, ancor non m'abbandon                                        | 8   |
| Amor condusse noi ad una morte:                                             | 106 |
| Caina attende chi vita ci spense.                                           |     |
| Queste parole da lor ci fur porte.                                          |     |
| Da che io intesi quelle anime offense,                                      | 109 |
| Chinai 'l viso, e tanto il tenni basso.                                     |     |
| Finchè il Poeta mi disse: Che pense?                                        |     |
| Quando risposi, cominciai: O lasso,                                         | 112 |
| Quanti dolci pensier, quanto disio                                          |     |
| Menò costoro al doloroso passo!                                             |     |
| Poi mi rivolsi a loro e parla' io,                                          | 115 |
| E cominciai: Francesca, i tuoi martiri                                      |     |
| A lagrimar mi fanno tristo e pio.                                           |     |
| Ma dimmi: al tempo de dolci sospiri,                                        | 118 |
| A che e come concedette amore,                                              |     |
| Che conosceste i dubbiosi desiri?                                           |     |
| Ed ella a me: Nessun maggior dolore,                                        | 121 |
| Che ricordarsi del tempo felice                                             |     |
| Nella miseria; e ciò sa il tuo Dottore.                                     |     |
| Ma se a conoscer la prima radice                                            | 124 |
| Del nostro amor tu hai cotanto affetto,                                     |     |
| Faro come colui che piange e dice.                                          |     |
| Noi leggewamo un giorno per diletto                                         | 127 |
| Di Lancilotto, come amor lo strinse:                                        |     |
| Soli eravamo e senza alcun sospetto.<br>Per più fiate gli occhi ci sospinse | 130 |
| Quella lettura, e scolorocci il viso:                                       | 430 |
| Ma solo un punto fu quel che ci vinse.                                      |     |
| Quando leggemmo il disiato riso                                             | 133 |
| Esser baciato da cotánto amante,                                            | -00 |
| Questi, che mai da me non fla diviso,                                       |     |
| La bocca mi baciò tutto tremante:                                           | 136 |
| Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:                                      |     |
| Quel giorno più non vi leggemmo avante                                      | a.  |
| Mentre che l'uno spirto questo disse,                                       | 139 |
| L'altro piangeva si, che di pietade                                         |     |
| Io venni men così com'io morisse;                                           |     |
| E caddi, come corpo morto cade.                                             | 147 |

128. Di Lancilotto, eros della cellotto. Benvenuto neta che si Tavola rotonda. — Lo strinse, lo lego, lo invaghl di Ginevra. 130-138. Gli occhi ci sospinse, 130-138. Gli occhi ci sospinze, ci mosse ad amorosamente riguardarci. — Il disiato riso, la bocca. — Galectio fru il tibro e chi lo scrisse. Gallehaut, re d'outre les marches. V. sopra, 74-75. Qui il nome propris è preso per appellativo, e vuol dire, che quolla impura leggenda e il suo autore industemo Paolo e Prancesca a pec-

cellotto. Benvenuto neta che si diocano così al suo tempo i mezzani d'amore; ond'è che insegnandosi amorese malizia nel Decamerone, fu cognominato Principe Galectio. — Quei giorno più, eco. Accenna con nobil modestia l'interrompi; mento della lottura, ed in consequenza il passaggio dai tremanti baci agli amorosi abbracciament. (M.).

140-141. L'attro. Paolo, piangera sentendosi autor principa

genda e il suo autore mane-tero Paolo e Francesca a peo- geva sentendosi autor princi-care, come Galeotto a far che Giverra desse il bacio a Lan-donna. — Morisse, morissi.

#### CANTO SESTO.

Nel terzo cerchio i Poeti trovano i golori, abbattuti sotto una greve pioggia di grandius, acqua e neve: e straziati dalle unghie e dati denti di Cerbero. Fra que damnati d'iacce, forentino, che si fa riconoscere da Dante, e lo chiarisce così delle discordie della patria, come della sorte dell'anime di alcuni suoi illustri cittadini. Dante parla poi con Virgilio della vita futura e scende con siu nel quarto cerchio.

Al tornar della mente, che si chiuse Dinanzi alla pietà de due cognati, Che di tristizia tutto mi confuse, Nuovi tormenti e nuovi tormentati Mi veggio intorno, come ch' io mi mova E come ch'io mi volga, e ch'io mi guati. lo sono al terzo cerchio della piova Eterna, maledetta, fredda e greve: Regola e qualità mai non l'é nuova. Grandine grossa, e acqua tinta, e neve 10 Per l'aer tenebroso si riversa: Pute la terra che questo riceve. Cerbero, fiera crudele e diversa, Con tre gele caninamente latra Sopra la gente che quivi è sommersa. Gli occhi ha vermigli, la barba unta ed atra, <sup>16</sup> E il ventre largo, e unghiaté le mani; Graffia gli spirti, gli scuoia, ed isquatra. Urlar gli fa la pioggia come cani: Dell'un de' lati fanno all'altro schermo; Volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, 22 Le bocche aperse, e mostrocci le sanne: Non avea membro che tenesse fermo. E il Duca mio distese le sue spanne; Prese la terra, e con piene le pugna La gittò dentro alle bramose canne.

1-2. At tornar. ecc., al riaversi della menta. che, per la testa, che, secondo la mitologia compassione de' due cognati, si chiuse all' impressiape degli il inferno. Qui è demonio.—
oggetti esterni. — Disansi. Il Diversa. strana. — CanimaTorelli intese poc' ansi. il mente. Il Petrarca: Nemica
Elano la approva. Ma il Cesari, col quale consentono i versi, dice l'Affò, senza conpiù, spiega: alla vista della 
pietà, del tormento, ecc.
5-7. Come ch' so mi mova, mi versi, dice l'Affò, senza ceupiù, spiega: alla vista della 
pietà, del tormento, ecc.
5-7. Come ch' so mi mova, mi versi, dice l'Affò, senza ceupiù, spiega: alla vista della 
pietà, del tormento, ecc.
5-7. Come ch' so mi mova, mi versi, dice l'Affò, senza ceusulla sesta sillaba, pronuascando al terzo cerchio s'è fatto 
durante lo svonimento del 
Prota. (E. B.) - Piova, ploggia. — sommera nel fetido fango 
genda d' un modo. (B.)
10. Tinta, torba. In qualche 
luogo della Toscana chiamasi 
acqua tinta una ploggia con 
vento quasi gelata. (B. B.)
12. Pute, da putire: puzza—
volgonsi spesso, mutano spesso 
lato. — Profani, reprobl.

22. Il gran vermo. D'un gran serpente feroce il Pulci, Iv, IS, disse: E conoscea che que-sto crudel vermo L'offendea troppo col fiato e col broppo col fato e col cado. Johnson a quel passo dell'Antonio e Cleopatra di Shakspeare: Hast thous the pretty sorm of Nilus there — That kills and pains not...— [Has tu recato it gentil verme « l'aspide » del Nilo. che uccide senza dolore) nota: Worm (verme) è il nome teutonico di serpente, noi diciama ancora blind-toorm e slove-worm, e i Norvegi chiamano un mostro enorme che si vode talera nell'oceano settentrionale, il verenorme che si vode talera nell'oceano settentrionale, il verme marino (the sea-corm).

— Il Blanc osserva: Da'tempi più antichi gli uomini ebbero 
un mistico orrore de' serpenti 
e de' rettill che ll somigliano. 
A quest' idea reggesi altresì il 
racconto del serpente nel Geresi cap. Ilt, onde si raffigurarono i demonj in forme di 
serpenti, di draghi. Era eziandio fede universale nell' età di 
mezzo che i pagani nella loro dio fede universale nell'età di mezzo che i pagani nella loro cecità avessero adorato i de-monj, e proprio secondo que-sta oredenza D. mise in iscena nell'Inferno le persone della mitologia pagana, certo di aver loro dato la vora forma. Così pure gli Dei di nobil figura umana dovottero vestire nell'Inferno Dantesco una forma tra flera ed uomo, come, p. e., Caronte, Plutone, ecc. Per la stessa ragione il suo Cerbero, mostro codato, mezzo cane a mezzo dragone, non somiglia punto al Cerbero di Virgilio, e a buon diritto il poteva dir vermo. Così egli chiama Lucifero (inf., xxxiv, 108) il vermo reo che il mondo fora, tutto-che lo dipinga di forme umane con tre faccie, sei all, e altret-tante braccia. — Cerbero co' suoi latrati è simbolo della rea

suoi latrati e simbolo della rea coscienza, della quale Isaia: Vermis corum non morietur, LXVI, 24. (72) 23. Sanne (zanne), dall att. zahn, dente. Inf., XXI, 56: A cui zi bocca uscia D'ogni parte una sanna, come a porco. 25-27. Distese le sue spanne

Aporse le sue mani dal dito pollice al mignolo; a goisa che fa colui che alcuna cosa con

la grandezza della mano mi-sura. (E.) Spanna è il palmo, cioè l'apertura della mano. (Buti.) - Terra. Mostrala vitià della fiera, cioè del vizio. Qui moglio s'intende quello del canto:: Non cibera terra. (T.) - Con piene le pugna, con le pugna piene. - Bramose canfameliche gole.

28-30. Agugna. agogna. Ago-gnare è propriamente quel di-siderare, il quale alcun dimo-stra veggendo ad alcuno altro mangiare alcuna cosa, quan-tunque s'usi in qualunque cosa l'uomo vede con aspattazione desidarare; ed è questo atto proprio di cani, li quali davanti altrui atanno quando altri mangia. (B.) — Intende e pugna. Lo strappare e l'affa-ticarsi del cane intorno a un osso o altro. (G. Giusti) Seneca, nel Tieste, del cane da caccia:

nel Treste, del cane da caccia: Præda guum propior fuit Cer-vice tota pugnat (nititur). 32-36, Introna, stordisce co' suol latrati. — Adona, prieme e macera. (B.) Fa stare giù e doma. (Buti.) – Sopra tor vanita (vide apparence. Ls.), sopra persona, che ha sembianza di

persona, che ha sembianza di corpo umano.
33-39. Ratto ch'ella, ecc., tosto ch'ella ci vide passare davanti a sè.
42-44. Costruisci: Tu fosti fatto prima ch'io (fossi) disfatto, tu nascesti prima ch'io morissi. — Boco. T., IX, 28: 28
2 partito d'esserve disfatto, in caso di moris. — Ti fra Acer caso di morte. - Ti tira fuor della mia mente, della mia abbia in mente.

48. Maggio, maggiore. In Firenze abbiamo Via Maggio, cioè Via Maggiore, e Rimag-gio, fuor di Firenze, cioè Ri-vus major. (Salvini.) — Nulla,

niuna 50-51. Gid trabocca il sacco, 50-51. Gia trabocca il sacco, già con dolorosi effetti la versa fuori. (B.) — G. Villani, vin, 49: Essendo pregna (Firenze) deutro del veleno della setta de Bianchi e Neri, convenne che partorisse doloroso fine. — In la vita serena, nel

mondo. 52. Ciacco. Si nomina per lo nomignolo. (Buti.) Ciacco val Forco, simbolo dei golosi, detto così dallo strepito che fa nello schiacciare la ghianda. (Salvi-\*i.) L'Ottimo: Fu questo Ciacco molto famoso in dilettazione dei ghiotti cibi; e ebbe in se, secondo buffone, leggiadri ocmotto famoso in dilettazione gli alberi o dai pomi, o dalla — Verranno al sangue, aldei ghiotti dibi, e elbe in se, neve e dai ghiaccio. Sosseen l'efusione del sangue. [Buti.] secondo buffone, leggiadri oc- dersi dal peso. (S)

stumi, e belli motti usò con li 50. Mi pesa. mi grava, mi anime vedano le cose future.
valenti nomini e dispettò li rammarica tanto che m'in- Vedio più chiaramente al cativi.-Il Fraticelli lo crede duce a piangere. M. Vill., x, canto x, 100-105.
un nome proprio, e nota che 23: Diciò li pesava, E 83: E' ce 55-66. La parte selvaggia.
v'ha tuttora in Firenzo la fa- ne pesa. G. Vill., x, 49: Mo- ecc., Nell'anne 1300, al quale

Qual è quel cane che abbaiando agugna, E si racqueta poi che il pasto morde. Che solo a divorarlo intende e pugna; Cotai si fecer quelle facce lorde Dello demonio Cerbero che introna L'anime si, ch'esser vorrebber sorde. Noi passavam su per l'ombre che adona 34 La greve pioggia, e ponevam le piante Sopra lor vanità che par persona. Elle giacean per terra tutte quante, Fuor ch'una che a seder si levo, ratto Ch'ella ci vide passarsi davante. O tu, che se' per questo inferno tratto, Mi disse, riconoscimi, se sai: Tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto. Ed io a lei: L'angoscia che tu hai Forse ti tira fuor della mia mente. Si che non par ch'io ti vedessi mai. Ma dimmi chi tu se', che in si dolente Loco se' messa, ed a si fatta pena, Che s'altra è maggio, nulla è si spiacente. Ed egli a me: La tua città, ch'è piena D'invidia si, che già trabocca il sacco, Seco mi tenne in la vita serena. Voi, cittadini, mi chiamaste Ciacco: 52 Per la dannosa colpa della gola, Come tu vedi, alla pioggia mi flacco; Ed io anima trista non son sola, Chè tutte queste a simil pena stanno Per simil colpa: e più non fe' parola. Io gli risposi: Ciacco, il tuo affanno Mi pesa sì, che a lagrimar m' invita:

Li cittadin della città partita? S'alcun v'è giusto: e dimmi la cagione Perchè l'ha tanta discordia assalita. Ed egli a me: Dopo lunga tenzone Verranno al sangue, e la parte selvaggia Caccerà l'altra con molta offensione.

Ma dimmi, se tu sai, a che verranno

miglia de' Ciacchi. B. B. osserva che Ciacco è altresì corruzione di Jacopo. (V. il Dec. G. ix, N. 8.) 53-54. Dannosa, dispendiosa.

Orazio: Damnosa libido, il lus-Orazio: Damnoza titido, il lusso dispendioso. Così lo Strochi. Il Bianchi meglio: damnoza agli averi, alla salute e alla chiarezza della ragione.

— Mi Racco. Son rotto dalla pioggia. Piaccarsi si dicono gli alberi o dai pomi, o dalla neve e dal ghiaccio. Sooscundersi dal peso. (S.)
59. Mi uesa. mi grava. mi

strando doglia e pesanza eti strando doglia e pesanza di sua gartia.
60-62. A che verranno, a qual termine si ridurranne?
Où en viendront. (Ls.) — Partiz. Firenze divisa in fazioni.
— V'è giusto, amatore di giustizia; il quale riguardi al ben comune, e non alla singularità d'alcuna setta. (B.)
64. Dopo lunga tensone. contess. Riotta di parole. (B.)
— Verranno al sangue, al-l'effusione del sangue, (Buti.)

Poi appresso convien che questa caggia Infra tre soli, e che l'altra sormonti Con la forza di tal che teste piaggia. Alte terrà lungo tempo le fronfi, Tenendo l'altra sotto gravi pesi, Come che di ciò pianga, e che ne adonti. Giusti son due, ma non vi sono intesi: Superbia, invidia ed avarizia sono Le tre faville che hanno i cori accesi. Qui pose fine al lagrimabil suono. Ed io a lui: Ancor vo' che m'insegni, E che di più parlar mi facci dono. Farinate e il Tegghiaio, che fur si degni, Jacopo Rustieucci, Arrigo e il Mosca, E gli altri che a ben far poser gl'ingegni, Dimmi ove sono, e fa ch'io li conosca; se Chè gran desio mi stringe di sapere Se il ciel gli addolcia o lo inferno gli attosca. E quegli: Ei son tra le anime più nere; so Diversa colpa giù li aggrava al fondo: Se tanto scendi, li potrai vedere.

Se tanto scendi, li potrai vedere.

D. fiporia la sua visione. Firance era quasi tutta de' Geeidi, repred divisa nelle parsi del Neris de Bianchi, gli ultima de guale anno al 1. di Normaria de Bianchi, gli ultima de guale anno al 1. di Normaria de Bianchi, gli ultima de guale anno al 1. di Normaria de Bianchi, gli ultima de guale anno al 1. di Normaria de Bianchi, gli ultima de guale anno al 1. di Normaria de Bianchi, gli ultima del Sano de guale anno dei Nort de Corona di paos anno inditi annova, e di poco anime; la sua parte il post alide alla sua parte il post ale de guali bante accheggiar. Capitano de Nort era Corso Donati, di on sovecchia ricchezza e di antica nobiltà; e per l'invidia nomo del Nort era Corso Donati, di di del comme, i den parti tennoro alfine ad aperta lati di la contra di doro del contra di di la contra di corso del contra di doro del contra di di la contra di doro del contra del corso de la contra di doro contra del corso del contra di di la contra di doro contra del corso del contra di di la contra di doro contra del corso del contra di di la contra di doro contra del corso del contra di di di Filippo il Bello, sotto per guadana al contra di corso del contra di di Filippo il Bello, sotto per guadana al corta di di Filippo il Bello, sotto per guada del por anno intra di corso della si formo di mandare a Firenza con forza di di Filippo il Bello, sotto per guada della por anno intra di volore quello di Filippo il Bello, sotto per guada della por anno intra di volore quello di Filippo il Bello, sotto per guada di porta di discondi aver al viole di contra di di di Filippo di Bello di filippo di di di di di di filippo di di di di d

iquali allora tenevano la si- testé piaggia. Dicesi appo i scono primat', uccellator'. Pisoria, e non tutti i Neri ave- Froentini colui piaggiare il stot' (Salvini.)—Glé addolcia, vano mandati in esiglio, comedia in esiglio esiglio esi cura che avvença, editormento. El mantitudine lor cariche (caccerat l'altra), silio esiglio esi cura che avvença, editormento. El addolcorso Donati, si formò in questa discordia aver fatta dello esiglio esigli

questa esceiata de Bianchi e che ne fu cagione e che teste piaggia; cios era si sta di mezzo et indiferente; cioè non dà vista d'esser dall'una parte nè dall'altra, perchè piaggiare è andare fra la terra e l'alto e andare fra la terra e l'alto mare. (Bui.) Piagojare, da plaga, plagia de' medii tempi: tenersi alla splaggta. Intonde di Bonifazio VIII e non di Carlo di Valois. V. Par. xvii. 49. (Bi.) 70-72. Alto terra. eco. La fazione de' Neri terra alto la

farione de Neri terra atto la fronte, si mostrerà orgogliosa e suparba per molti anni, sebbene l'altra, la parte Bianca, si dolga e si rechi ad onta una si iniqua oppressione. — Sotto grate pesi. Dino Compagni: si inqua oppressione. — Sotto gravi pesi. Dino Compagni: Vacante l'impero per la morta di Paterico II, coloro, che a parle d'impero attendeuno. temusi sotto gravi pesi e quasi vennal meno in Toscana e in Sicola.

73-76. Giurti son due. Pro-babilmente accenna sè e l'a-miss suo Guido Cavalcanti, che Bearenuto disse: Alter oculus Florentiae tempore Dantis. — Intesi, ascoltati; non è alcun lor consiglio creduto. (B.) -Dino Compagni: Avevano i Guela bianchi ambasciatori in corte di Roma, ma non erano intesi. — Suono, ragiona-mento. (B.)

mento. (B.)
79-84. Farinata degli Überti,
e il Tegghiaio Aldobrandi, che
fur si degni d'onore, quanto è
al giudich de volgari; Jacopo
Rusticucci, Arrigo Giandonati, e il Mosca de Lamborti,
e gli altri nostri cittadini che
han fare contenzioni. s gir atteri nostri cittadini cas a ben fare oorbeseggiando e onorando altrui, non a ben fare secondo iddio, poser gi'ingegni, cioè egni loro avvedimento e sollecitudine. (B.) Costui (dice d'Arrigo, B. B.), che più non si trova mentovato, è Arrigo Fifanti, uno di quelli a cui fu commessa l'unemessa l'unemes quelli a cui fu commessa l'uc-cisione di Buondelmonte. olsione di Buondelmonte. —
Teophiaio, leggi Tegphiai'. Le
due sillabe finali ato, oto, ota
vennero dal poeti toscani valutate por una, così Primato
(Purg., xiv), aucceltatoto (Par.,
xv), e Pistota nel verso dal
Petrarca: Ecco Cin da Pistota.
Guitton d' Arezzo. si proferisono primat'. ucceltatot'. Pistot'. (Sationi.) — Gli addolcta,
con dolcezza consola — gli attaca, riempie d'amaritudine

(ne! c. s), e'l Mosca perchò fu seismatico (nel c. xxviii): i seisuadico (nel c. xxviii); i quali peccati, perche sono più gravi assai che non è la gola, gravi assai che non e la guia, gli aggrava e fa andare più gluso verso il fondo dell'in-ferno. (B.) — Se tanto scendi quanto essi son giuso. (B. 89. Pregoti ch' alla mente, ecc., L'autore finge l'anime

ecc., L'autore finge i annuade delli infernali desiderare fama, per accordarsi con Virgilio, che pone che Palinuro godesse, per accordarsi con Virgillo, che pone che Palinuro godesse, quando intese lo promontorio dover essere denominato da lui; et allegoricamente di quolli del mondo, che quanto più sono exacio d'esser nominati. [Buti.] 91-95. Git diritti occhi. eco. D. nulla dice dello stato intellettuale di questi sciagurati, ma per siffatto portamento di Ciacco è lecito immaginare che siano in condizione bassissima, a mo' di bestie, e quasi priri di conocenza, e che il solo Ciacco, affattandosi ad un vivonte, sia risvegliato a maggiore attività d'intelletto, la quale cessa di nuovo non appena finisce il colloquio concessogli dal cielo. Come gli spilottici al sopravvenire del male stratunano gli occhi e piombano a torra, così Ciacoo, assalito dalla sua male ventura, ricache nello etato di pritura, ricade nello stato di pri-ma. Tuttochè noi sappiamo assai bene che D. non conosceva Omero che per fama, e che non avrà certamente letto l'Odissea, non di meno questo passo di rammentò sempre mai il canto xi di quel poema, ove le ombre son fatte forti e de-ste ad intendere chiaramento, ste ad intendere chiaramento, a parlare, a profotare soltanto dopo aver gustato il sangue delle vittime; e come quivi nell' ombro l'assaggio del sangue, e così qui fa l'effetto in Ciacoo la presenza di Dante. (Bl.) — Di qua dal suon. ecc., inhanzi che sia il di del guidicio, quando il due angeli sonaramondue trombe: l'una me

nerannodue trombe; l'una por i giusti e l'altra per il dannati, che vengano all'ultime giudicio. (Buti.) 96. La nimica podesta. Cristo giudice che verrà in potestate magna et majestate. (Ces.) 97. Ritroverd la trista tomba.

Pitornerà alla sua sepoltura. 99-105. Quel, la sentenza. Matth., xxv, 41: Itene da me. Matth., xxv, 41: Itene aa me, maledetti, nel fucco eterno.—
La vita futura, dello stato dell'anime dopo la resurrezione.
(Butt.)— Sè cocenti, cocenti oome son ora, nè più nè meno.
106-108. Ritorna a tita scienza, domandane la tua scienza

Ma, quando tu sarai nel delce mondo, 83 Pregoti che alla mente altrui mi rechi: Più non ti dico e più non ti rispondo. Gli diritti occhi torse allora in biechi: Guardommi un poco, e poi chinò la testa: Cadde con essa a par degli altri ciechi. E il Duca disse a me: Più non si desta Di qua dal suon dell'angelica tromba, Quando verrà la nimica podesta. Ciascun ritroverà la trista tomba, Ripiglierà sua carne e sua figura Udira quel che in eterno rimbomba. Si trapassammo per sozza mistura
Dell'ombre e della pioggia, a passi lenti,
Toccando un poco la vita futura:
Perch'io dissi: Maestro, esti tormenti 100 103 Cresceranno ei dopo la gran sentenza, O flen minori, o saran sì cocenti? Ed egli a me: Ritorna a tua scienza, 106 Che vuol, quanto la cosa è più perfetta, Più senta il bene, e così la doglienza. Tuttochè questa gente maledetta 109 In vera perfezion giammai non vada, Di la, più che di qua, essere aspetta. Noi aggirammo a tondo quella strada, Parlando più assai ch'io non ridico: 112 Venimmo al punto dove si digrada:

Quivi trovammo Pluto il gran nemico.

(Illosona aristutenca) one vector, che insegna. — Quanto la cosa è più perfetta, come sarà l'anima conglunta col corpo che sarà più perfetta che separata. [Butt.] — Il bene e la doglienza, il piacere e il dolore.

109-110. Tuttoché, ecc. Parla

109-110. Tuttocne, ecc. Faria qui de' dannati ; questo dice perchè sono due perfezioni: l'una vera, la quale è de' beati che hanno le quattro doti che danno la glorificazione al corpo: cioè aglitia, sottilità, clarità et impassibilità, e l'altra ches abà ddi dannati che falsa, che è dèi dannati che non le hanno. (Buti.) 111-112. Di la. Aspetta di es-

sere più perfetta di ld dal suo-no, dopo il suono dell'angelica tromba, che di qua da esso, che prima di esso. — Noi aggrammo, ecc. Dopo parlato con Ciacco non andarono per mez-zo il cerchio, ma sull'orlo. (T.) 114-115. Si digrada, si di-scende nell'altro cerchio. Lat.:

scende nell'altro cerchio. Lat. de gradi. Bl. — Quivi trocammo Pluto. Che Danto, parlando qui de' prodighi e degli avari, di quelli cioe che non tennero giusto modo nel godimento de' beni del mondo, abbia scelto

(filosofia aristotelica) che vuol, quale personaggio mitologico che insegna. — Quanto la e custode del cerchio il Pictus cosa è più perfetta, come sarà de' Romani, è una supposizio-l'anima conglunta col corpo ne che può facilmente piace-che sarà più perfetta che se-re. E di fatto, fuorchè il Ciupparata. (Buti.) — Il bene e la liani, l'accettarono tutti gli doglicanza, il piacere e il dolore, espositori moderni. D'altra particoli del producti de con parte de la considerazione del cons te, negli antichi non v'ha, di-remmo, cenno alcuno di cotale opinione, stante che tutti quanti conoscevano soltanto Pica-tone, il Dio dell'Inferno, fra-tello di Giovo e di Nottuno. Il solo Guiniforto è di parere che D. abbia saputo che πλουτο9 significa ricchezza, e abbia perciò trasportato qui l'antico e
ben noto Pluto, il quale corne
Dio dell' Inferno, disponesse
de' tosori sotterra. — Noi portiamo opinione che Danto non
albia pensato ad altri che = abbia pensato ad altri che a. Plutone, Dio dell'Inforno, e assegnatogli un uffizio secondario, porchè così volle la rap-presentazione cristiana di Satanasso. Il π/ουτος de' Greoi. che infine fu un casere allegorice più che voro, è sì di rado menzionato nella letteratura romana, che D. appena appena può averna udito cenno (BI)

115

### CANTO SETTIMO.

Fiulo, che sta in guardia sull'ingresso del quarto cerchio, tenta spaventa Danie con parciè ivve. Ma Virgilio lo fa tacere, e conduce il discepolo a veder la pena dei prodight e digil wari, ch' ed i rotolare gravi pesi col petto e direi villania. E dopo ragionato della Fortuna, stendono nel quinto cerchio, e vanno lungo lo Stige, ov'erano fitti gl'iracondi e soll'essi gli accidingi.

10

Pape Satan, pape Satan aleppe, Comincio Pluto colla voce chioccia. E quel Savio gentil, che tutto seppe, Disse per confortarmi: Non ti noccia La tua paura, chè, poter ch'egli abbia, Non ti torrà lo scender questa roccia. Poi si rivolse a quell'enfiata labbia, E disse: Taci, maledetto lupo: Consuma dentro te con la tua rabbia. Non è senza cagion l'andare al cupo: Vuolsi nell'alto la dove Michele Fe' la vendetta del superbo strupo.

oppone indabitabilmente in pari modo. I suoi accenti debbono di necessità esser tali
da far panra, da shigottire da
palesar colera e rabbia, come
pur dimestrano le parole colle
qual Virgilio tranquilla Danrelati acconsentiamo a quagli autichi spositori, i quali
dergono nelle parole di Pluto
la merargila del vedere quei
due andar per l'Inferno, e un due andar per l'Inferno, e un grido d'aiuto al suo signore e maestro, a Satanasso; solo in questo non ci accordiamo, che alcuni tra essi voglion scopriro nell'ultima parola aleppe un'enei ultima parola ateppe un esclamazione di dolore, o un guatio, il che non conviene al contesio. A miglior ragione, non v'ha dubbic, parecohi moderni presero Satanasso per signatura titori titolore. gnore, capitano o altro titolo di onore. Solo negli ultimi temdonce Solo negli ultimi tem
ji vana in mente ad alumi di piggare colla lingua chraida piggare colla lingua chraita questa sciocca di quanto forre a taluno apparisco. Fra-feda miscale a que' tempi pta l'abraica fosse la lingua più anto aggit uomini, e che iddo in quella avosse pariato ad Adamo, e fosse quindi anco la lingua degli angoli, tanto

L Pape Satan, pape Satan de' rimesti fololi, quanto de' aleppe. Dante e Virgilio sono ribelli. Giuseppe Venturi di Veper entrare nel quarto corchio, rona fu il primo che, prese secomo Caronto, Minosse e Cerbero ne' cerchi antecedenti si spiego così: Qui. qui Satanasso è incon rifiuti, ammonizioni e mi- peratore. Michelangelo Lanci apprae indubitabilmente in parimodo. I suoi accenti del Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in parimodo. I suoi accenti del Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in parimodo. I suoi accenti del Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in parimodo. I suoi accenti del Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in parimodo. I suoi accenti del Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in parimodo i suoi delle parole, si studiò di accenti del Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in parimodo i suoi accenti del Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte, però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte però oppone indubitabilmente in partico. Il Roma con più d'arte, però oppone indubitabi Roma, vorrebbe prendere que-ste parole di Pluto per greche, leggendo: Παπαι Σαταν, Inggetto. Inter 2 Annual Paran. Paran. Paran. Paran. Paran. Corpo / Satanasso / Corpo / Satanasso invitto / e in voro non ci sarobbe male, se non si dovesse a modo italiano fare alette di εληπτε, in cambio di aleppe, come atto da aptus, e ci fosse dall'altro lato buona ragione che Dante facesse parlar il demonio in greco, o, meglio ancora, se fos-se dato comprendere come Dante, che non sapeva punto di quella lingua, avesse raccolto queste parole, quando, a detta del Boccaccio, niuno in Italia la intendeva. Benvenuto Collini queste parole, quando, a detta (dopo il valente fisico P. Heodel Boccaccio, niuno in Italia caria) prese strupo per voue la intendeva. Benvenuto Collini piomontese, anzi meglio, come racconta come una volta in un egli avvisa, por tedesce, assortibunale di Parigi, accalcandosi con forte strepito, non ostante la resistenza degli uscisale al pur strupus nella latinità ri, gran folia alla porta, ebbe du fumpi di mezzo), e che perudito un giudice, molestato da ciò potrebbe ottimamente adoquel rumere, gridare: Paix, perarsi per schiera d'uomini, paixi Saciani, faix, paixi Saciani, allezi e come allora gui latisi a Dio. [38].

balenasce alla mento il vero senso di queste parole. Altri fantasticarono altro; ma questo verso aspetta ancora il suo Edipo. (Bl.) V. Ferrazzi, Massitate D. 1 V. 59.

2-3. Chioccia, stridenne e rotta. (Buti.) — Che tutto seppe, anche la lingua in cui parlò Plato. (B. B.)

5-6, Ché, poter, eco., poiche, qualunque potere ch' egil abia, o per quanto potere eggi abbia, Non i torra, ovvero terra lo scender questa roccia, che tu non iscenda questa ripa.

che tu non iscenda questa ripa. dov' era lo descenso del turzo cerchio nel quarto. (Buti.) 7. Enfiata labbia. Labbia per

Volto, come il latino os. (T.) Seneca nel Tieste: Ponite in-flatos tumidosque vultus. 10-12. L'andare di costui al

10-12. L'andare di costui al cupo, al profondo inferno.

Nell'alto. in cielo. — Fe' la vendetta del superbo strupo.

Del Lucifero superbo che commiss strupo contro a Dio. Onde tacitamente rimprovera a Pluto et a Satan che furono cacciati dal cielo por l'arcangelo santo Michele, quando li angeli buoni combattorono con li rei, e trecap revinati il rei dal che. e furono rovinati li rei dal cielo nell'inferno e parto noll'acre caliginoso. (*Buti.*) — Da' più vecchi a' più moderni, gl' in-terpreti si accordano tutti che terpreti si accordano tutti che strupo sia una metatesi di stipro. Noi entriamo perfettamento in questa sentenza, porchè la motatesi della rè usitatissima noll'italiamo, come drento 
per dentro, drieto per dictro, e più ancora porchè è proprio 
del genio di Dante di notre, 
secondo il linguaggio della Bibsicondo il linguaggio della Bibdel ganio di Dante di notare, secondo il linguaggio della Bibbia, colle parolo adulterio. stupro la ribellione a Dio, l'apostasia. (S. Agostino: Idolotatria et qualibet nozia supersitio fornicatio est.) Il Grasel (dopo il valente fisico P. Beo13. Quali dal vento. Boco., Fiamm: Poichè il forte alboro 70tto da' potenti venti con le vele ravviluppate in mare a forza di quelli è trasportato.

16. Lacca, fossa, cavità. Giu-stamente sono così chiamati i sipiani infernali, perciocchò a chi gli riguardi dal piano su-periore appariscono altrottante

periore appariscono altrottante caverne o pozzi sterminati. V. anche al c. xu, v. 11. (B. B.) 17-18. Prendendo. ecc., in-noltrandoci vie più giù per la disiente ripa. Ripa chiama autto il baizo infernale, la trista valle riguardata da sommo ad imo. (B. B.) — Insacca, motte desiro a sè, contiene.

19-21. Tante chi stipa, ecc.
Non è questa un' interrogazione di chi sinori, ma un' esclamentone di chi ammira. Qual masso onniontente (chi se non

mestone di chi ammira. Qual masso onnipotante (chi se non tu, signore) sirja, ammucchia laggiu, nell'inferno, tante nuo-ve kravaglie e peno, quante io ve ae vidi! e perche i nostri pecesti ci straziano (scipano) così! (B. B.) M. Vill. viii. 80: Ternando alle trauglie dal resme di Francia. - Qui Dante pon mano alla meravigliosa pittura de' prodighi o degli a-vari. Costoro peccarono si gli purura de prodighi e degli a-vari. Costoro peccaron si gli uni come gli altri, nel mal uso delle sostanze; però hanno la gena medesima: all' una parte e assegnata la metà di questo opus sostanze; pero nanno la pana medesima: all'una parte e assegnata la metà di questo girone, e l'altra metà all'altra parte: e a' dite punti opposti del circolo, deve esso è tagliato per mezzo, soontratisi, si partono insieme: ecco il come. Ciastono viene dalla sua parte portando col petto e rotolando grandi sassi, gli uni contro gli altri. Arrivati a soontrarsi ad uno de' punti, e datosi insieme di cozzo, con agro rimprovero che ciascun fa all' altro della sua colpa. danno la volta indistro: e pur rotolando per la via medesima i sassi, arrivano al punto dell' opposta metà: qui-vi altresì il cozzarsi insieme e' l'mordersi, rammontando l' uno mordersi, rammontando l' uno vi attresi il cozzarsi insieme e 'l mordersi, rammontando l' uno all'altro la colpa sua. Quindi attresi dato volta, si ritornano alla guisa medesima al punto del primo scontro, e così, continuando via via senza tregua, son tormentati (Ces).

tinuando via via senza tregua, son tormentati. (Ces). 22-24 Come fa l'onda. eco. Come allo stretto de'due mari, Tirreno e Jonio, fra la Calabria e la Sioliia, avventandosi le ende levate e cacciate dal vento, che quinci e quindi soffia nelle tempeste di ciascuu ma-re, giunte allo stretto, furiosamente s'affrontano e si franço-sempio di così fatte rime. Inf., no insieme, così era il modo di xx, 37: mon ci ha rima con quella pena. (Ces.) Descrive la concia. Nel Furioso: aver de reuma, cioè la corrente sotto-rima con cerde. — Burit, getti marina e il fiuire e il rifluire via. Buritare nell'antique sensee

Quali dal vento le gonflate vele 13 Caggiono avvolte, poichè l'alber flacca; Tal cadde a terra la flera crudele. Così scendemmo nella quarta lacca, Prendendo più della dolente ripa, Che il mal dell'universo tutto insacca. Ahi giustizia di Dio, tante chi stipa Nuove travaglie e pene, quante io viddi ? E perchè nostra colpa si ne scipa 🕈 Come fa l'onda là sovra Cariddi. Che si frange con quella in cui s'intoppa, Cost convien che qui la gente riddi. Qui vid'io gente più che altrove troppa, E d'una parte e d'altra, con grand'urli, Voltando pesi per forza di poppa: Percotevansi incontro, e poscia pur li Si rivolgea ciascun, voltando a retro Gridando: Perchè tieni e perchè burli ? Così tornavan per lo cerchio tetro, 31 Da ogni mano all'opposito punto, Gridandosi anche loro ontoso metro: Poi si volgea ciascun, quand'era giunto Per lo suo mezzo cerchio all'altra giostra. Ed io che avea, lo cor quasi compunto, Dissi: Maestro mio, or mi dimostra Che gente è questa, e se tutti fur cherci Questi chercuti alla sinistra nostra. Ed egli a me: Tutti quanti fur guerci Si della mente, in la vita primaia, Che con misura nullo spendio ferci. Assai la voce lor chiaro l'abbaia, Quando vengono a' due punti del cerchio, Ove colpa contraria li dispaia.

Questi fur cherci, che non han coperchio Piloso al capo, e Papi e Cardinali, In cui usa avarizia il suo soperchio.

reno, come bene significò D. e non già dai venti: poichè i vor-tici si veggono anche nella perfetta calma e i fili reflui corrono spesso contro vento. (L. Vigo.)

— La gente riddi, balli. Ridda, ballo tondo accompagnato

aa, ballo tondo accompagnato
con canto.

27. Per forza di poppa con
la forza del petto.
28-30 Pur li (il), nel luogo
stesso, nel momento stesso che
si urtavano. Non à l'unico e-

delle onde vorticose tra Sollla valeva gettare, e borld nel mie Cariddi. Questo fenemeno dei lanese vale ruzzolare. [7].
fili refiui e vortici apparenti del Bosforo Zancieo è causato dalle corronti sottomarine incontrantisi dal Jonio e dal Tirreno, come bons signifeò D. e porciocchè a similitudine dei non già dai venti: polchè ivortici si veggono anche nella pere a percuotersi insieme. [7]. giostratori s'andavano a ferire e a percuotersi insieme. (IV).
— Questi chercuti, eco., avonti la chierica. (B. B.) — Questi chercuti, eco., avonti la chierica (B. B.) — Questi chierica (B. C.) — Residenti anno do de' conversi de' frati) al late sinistro del cerohio. Non s'intende giá ch'avessero la chiorica di sopra, chè di queste non avrebbe dubitato Dante. (Buti). — Simistra. Gil avari a sinistra : sempre a sinistra E sinistra.

peggio. (T).
40-45. Fur guerci, eco. Purono stravolti della mente mel
mondo, sicchè nulla spesa fe-

**歪d io: Maestro, tra questi cotali** Dovre' io hen riconoscere alcuni Che furo immondi di cotesti mali. Ed egli a me: Vano pensiero aduni: La sconoscente vita, che i fe' sozzi, Ad ogni conoscenza or li fa bruni; In eterno verranno alli due cozzi; Questi risurgeranno dal sepulcro Col pugno chiuso, e questí co' crin mozzi. Mal dare e mal tener lo mondo pulcro Ha tolto loro, e posti a questa zuffa; Qual ella sia, parole non ci appulcro. Or puoi, figliuol, veder la corta buffa De' ben che son commessi alla Fortuna. Perchè l'umana gente si rabbuffa. Chè tutto l'oro, ch'è sotto la luna, O che già fu di queste anime stanche Non poterebbe farne posar una. Maestro, diss' io lui, or mi di' anche: Questa Fortuna, di che tu mi tocche, Che è, che i ben del mondo ha si tra branche? E quegli a me: O creature sciocche, Quanta ignoranza è quella che vi offende! Or vo' che tu mia sentenza ne imbocche; Colui, lo cui saper tutto trascende, Fece li cieli, e die lor chi conduce, Si che ogni parte ad ogni parte splende, Distribuendo ugualmente la luce: Similemente agli splendor mondani Ordino general ministra e duce, Che permutasse a tempo li ben vani,
Di gente in gente e d'uno in altro sangue, Oltre la difension de senni umani. Perchè una gente impera, e l'altra langue, 82 Seguendo lo giudicio di costei, Che è occulto, come in erba l'angue. Vostro saper non ha contrasto a lei: Ella provvede, giudica e persegue Suo regno, come il loro gli altri Dei. Le sue permutazion non hanno triegue: Necessità la fa esser veloce, Si spesso vien chi vicenda consegue.

cer con misura, non tennono te vita, senza discrezione me-

eer oon misura, non tonnono te vita, senza discrezione memisura në in dare, në in ter- anta. — Brivati, oscuri e non nere. (Buti.) — Ferci, ci fecero. — L'abbata. Lo grida,
lo manifesta colle parole insiinces sopra dette, cioè percult dispazie. Il divide il uni dalli
altri. Non han coperchio, soc.
altri. Non han coperchio, soc.
gli scialsequatori, de quali insua dismisura. (Buti.)
sua dismisura! (Buti.

abbellisco le parole a descriver-

la, non ci spendo amplificazio-ni. (T.) 61-63. La corta buffa, la bre-ve derisione, Seneca, nel Tie-ste, dei doni di fortuna: Exper-

ste, dei doni di fortuna: Expertus est... quam facile efficant.
— Per ehe, per i quali beni si
rabbuffa, e fa quistioni, piati,
guerre, eco. (B.)
65-66. O che gid fu. che fu
posseduto da loro nel mondo
— poichè li tempo e i casi ne
han sottraito moito all'usq degli nomini. — Slanche in queste fatiche del circuire. — Farse guara vaza. nonobè tracia

ste fatiche del circuire. — Farme posar una. nonch traria
di questa perditione (B.)
68-69. Di che tu mi toccke,
che tu mi ricordi nel tuo ragionamento. — Ha si tra branche, ha si in sua podestà. —
Branche, parola di spregio,
onde Virgilio lo riprondo, e dimostra che la Fortuna è spirito
celeste. ministro di Dio. (T.) celeste, ministro di Dio. (T.)
72. Mia sentenzane imboc-

che, ne imbocchi la mia sentenza, cioè, voglio che tu ri-ceva la mia sentenza, como i fanciulli il cibo quando sono imboccati. La Nidob.: Or vo' che tutti mia sentenza imboc-

che. (B. B.)
74-81. Fece li cieli, ecc. Creò li cieli e deputò a reggerli¶e intelligenze o gli angeli. — Il intelligenze o gli angell. — il Varchi: Le sottanze astratte e separate da ogni materia, le quali sono primi, perfettissimi enti, e si chiamano ora anime de cieti e ora motori celesti, sono nè più nè meno quanti sono i cieti, o veramente gli orbi; perchè ciascuma intelliganza muone un orbe. — Dante genza muove un orbe. — Dante fece della Fortuna un' intelligenza motrice degli splendo-ri mondani. — Splende. Allo ri mondani. — Spierae: Allo splendore d'ogni cielo risponde un lume spirituale; e, da que-sto diretti, tutti i cieli rifiettosto diretti, tutti i cieli rinetto-no la propria luce a vicenda in armonioa proporzione. (T.)-Splendor di ricchezza, poten-fama. — D'uno in altro can-gue, d'una stirpe in un' altra. — Ottre ta difension. ecc., dal quale ordinamento non è umano avvedimento che si difenda. 84-85. Che è , l'Aldina: ched è, seguita dalla Crusca. Ma è da avvertire che spesso gli antichi non facevano elisione nei monosillabi, e che è, p. e., lo monosillabi, e che è, p. e., lo pronunziavano distinto in due sillabe, senza bisogno d'inter-porvi il d. Noto ciò perchè al-tre volte avverrà di trovare dei versi di Dante che sembreran no monchi a chi non li legga con questa avvertenza. (B. B.) — Non ha contrasto, non può contrastare.

86-90. Persegue, nel semo

che seguiva all'atto del giudizio. Nota i tre atti di vedere, giudicare, operare secondo la sentenza data. (T.)— Dei. «Co-se i (dice Dante, nel Convivio) chiamano i gentili le intelli-genze celesti.» E gli angeli nelle Sortiture chiamansi Dei. neile sortiture chiamansi Det. Nel Paradiso le gorarchie de-gli angeli chiama Dee (xxviii, 121). (T.) — Le sue permuta-sion, ecc. Parla qui Dante del permutare delle cose mondare, e dice che elle non hanno tregue, sioà interrompimento nè sospensione. Ecco dunque che per questa formezza e neces-sita del divino ordinamento andando queste permutazioni di-filatamente, vanno veloci senza ritardi; e così spesso avvengo-no i detti avvicendamenti, che no i detti avvicendamenti, che è il vicenda consegue, cioè se-guita l'avvicendar d' una cosa con altra; che è un dire: qui vicem alterius excipit (Ces.) qui vicem atterius excipit (Ces.)
— Chi. Il Blano leggo che coi
più antichi interpreti e spiega:
Virgillo dichiara a Dante come operi la fortuna, com ella
fatta veloce da nocessità divina.
dalla Provvidenza) senza conirasto e sonza posa ministri;
anzi a maggior chiarezza agcinnes: Così spesso vien. avviene che consegue vicenda (mutamento distato). 96-98. Volve sua spera, ecc.,

volge la sua stora come le altre intelligente, besta nolla sua attività etcrna. (S. R.) — A maggior pieta, a maggior pieta, a maggior tormenti. — Già ogni stella, ecc.; à passata la metà della notte. Sall'apertura del poema a questo punto son passate diciotto ore. Si cominciò col mattino : poi si fo' notte. Lo giorno se se antiava: dunque ecco già dodici ore, perohè era l' aquinozio. Ora le stelle cadono: dunque han passate il meridia. volge la sua sfera come le aldunque han passato il meridiano, ossia mezzanotte, ed ecco altre sei ore, che, aggiunte al-lo prime dodici, fan diciotto. (B. B.) 100. Noi ricidemmo, ecc., at-

traversammo il cerchio infino staversammo il cercini inno all'altra riva: noi rissoammo la strada circolare per trovar l'altra ripa che scendo nel girone seguente. (B. B.). 101-102. Sopra una fonte, ecc., cioè, in luogo dov'è una fonte, che... riversa. ecc., che si rores de decore. L'al

volge giù per un fossato, il quale si parte ed è fatto da lei. Ma donde nascono tutte queste

ma nonce nascono tutte queste acque infornali ? Lo vedremo al canto xiv. (B. B.)
104-105. In compagnia, eco., lunghesso l'acque bigie. — Via diversa, sconcia e ria.

Quest'è colei, ch'è tanto posta in croce 91 Pur da color che le dovrian dar lode, Dandole biasmo a torto e mala voce. Ma ella s'è beata, e ciò non ode: Con l'altre prime creature lieta Volve sua spera, e beata si gode. Or discendiam omai a maggior pieta; Già ogni stella cade, che saliva Quando mi mossi, e il troppo star si vieta. Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva Sopra una fonte, che bolle e riversa Per un fossato che da lei diriva. 103 L'acqua era buia molto più che persa: E noi, in compagnia dell' onde bige, Entrammo giù per una via diversa. Una palude fa, che ha nome Stige, 106 Questo triste ruscel, quando è disceso Al piè delle maligne piaggie grige. Ed io, che di mirar mi stava inteso, Vidi genti fangose in quel pantano, 109 Ignude tutte e con sembiante offeso. Questi si percotean, non pur con mano, 112 Ma con la testa, col petto e co' piedi, Troncandosi coi denti a brano a brano. Lo buon Maestro disse: Figlio, or vedi L'anime di color cui vinse l'ira: Ed anche vo' che tu per certo credi, Che sotto l'acqua ha gente che sospira, E fanno pullular quest'acqua al summo, Come l'occhio ti dice, u' che s'aggira. Fitti nel limo dicon: Tristi fummo 121 Nell'aer dolce che dal sol s'allegra, Portando dentro accidioso fummo: Or ci attristiam nella belletta negra. 124 Quest' inno si gorgoglian nella strozza, Che dir nol posson con parola integra. Così girammo della lorda pozza 197 Grand' arco tra la ripa secca e il mezzo, Con gli occhi volti a chi del fango ingozza: Venimmo appiè d'una torre al dassezzo.

percotean l'un l'aliro.

119. B fanno pullular quest'acqua al summo, per lo fatare sotto l' acqua venivano il
bollori suco. (Buti.) — Noi diciamo nell' acqua pullulare
quelle gallozzois o bollori li
quali noi veggiamo fare all'acqua o per aere che vi sia
sotto racchiusa e esca fuori, o
per acqua che di sottorra vi
sorga. (B.) — Il em est, sous
l'eau, doul tes soupies produisent ces bulles d la surface. (Ls.)

111-112. Con sembiante offe-ocoa vista saggnosa. — Si di terra, la qual suole lasciare percoteen l'un l'altro. — allo rive dei fiumi l'acqua torbida, quando il fiume viene scemando, la quale noi volgar-mente chiamiamo belletta, e di mente chiamiamo octietta, e di questa maniera sono quasi tutti i fondi de' paduli. (B.) 187-130. Pozza. — Piccola ra-gunanza d'acqua. (B.) Qui per pantano. — La ripa secca e 'l mesza, Onal messo all'i estimaszo. Qual messo coll'e stret-to e lo zete schiacciate è il con-trapposto di secco, cleè mol-liccio. (Ces.) — Al dassesso, da ultimo

# CANTO OTTAVO.

Natre i Poeti girano intorno la palude. Flegias, avutone il segno, corre con la sua barce per passarti alla città di Dile. Nel tragitto incontrano Filippo Argenti. Giunti alle porte, i Demoni non vogliono lasciare entrar Dante. Provasi Virgilio a svolgetti, nel gliele ser-rano in faccia. Tuttavia si rincora di vincer la prova, e dice a Dante non esser lungi chi li soccorra.

lo dico seguitando, ch'assai prima Che noi fossimo al piè dell'alta torre, Gli occhi nostri n'andar suso alla cima, Per due flammette che i' vedemmo porre, E un'altra da lungi render cenno Tanto, ch'a pena il potea l'occhio torre. Ed io, rivolto al mar di tutto il senno, Dissi: Questo che dice? e che risponde Quell'altro foco? e chi son quei che il fenno? Ed egli a me: Su per le sucide onde Già puoi scorgere quello che s'aspetta, Se il fummo del pantan nol ti nasconde. Corda non pinse mai da sè saetta, Che si corresse via per l'aere suella, Com'io vidi una nave piccioletta Venir per l'acqua verso noi in quella, Sotto il governo d'un sol galeoto, Che gridava: Or se' giunta, anima fella! Flegias, Flegias, tu gridi a voto, Disse lo mio Signore, a questa volta: Più non ci avrai che sol passando il loto. Quale colui, che grande inganno ascolta Che gli sia fatto, e poi se ne rammarca, Tal si fe Flegias nell' ira accolta. Lo Duca mio discese nella barca, E poi mi fece entrare appresso lui, E sol, quand' io fui dentro, parve carca. Tosto che il Duca ed io nel legno fui, Secando se ne va l'antica prora Dell'acqua più che non suol con altrui.

precedente, intorno ag li iracon-di. – Che i'. che ivi. (B. B.) – E un'altra, eco. un'altra fiamnetta che da lontano rispondeva alle altre due. Perchè tutto pre-senti l'imagine di una città ben seni l'imagine di una citta ven munita, vi sono due torri; una alla riva esterna di Stige, l'altra all' interna, sulle quali alcuni disvoli stanno in sentinella. Quando giunge un' anima cho des far tragitto, la torro di qua meta un' imma ner avvortire mette un lume per avvertire quella di là a mandare la barca, quenta di la mandara la basa de desa no mette un altro per accennare che ha inteso. Ora sa messi due lumi purchè son dus qualit che devono passare.

1-6. Seguitando, continuando Notisi che quel lumo cho apparaconto cominciato nel canto risco per la sua distanza pio-precedenta, intorno agli iracon- colo al poeta, dimostra la gran larghezza di questi cerchi in-fernali. (B. B.) Tante deccole ponevano, quanti erano coloro che venivano; come si dà toc-chi di campane alle castella di guardia secondo vegnono cava-lieri. (Buti.) — A pena... torre, appena accogliere in se, appena vedere o scorgere. — Tanto va

venire. (B. B.) - Fummo, ecc. la nebbia (ch'espressamente dira nel canto seg. v. 6), perchè formata da esalazioni sfumanti da esso pantano. (L.) — Corda d'arco o di balestro non pinse mai, ecc., quando si lascia e scocca, snella, leggiera, assettata e ritta, senza torcere in qua o in là, ma andare ritta con forza. (Buti.) Dante nelle Line: Distendi l'arco tuo, sì che non esca. Pinta per corda, la sartta fore... - Petr.: Tempo ben fora omai d'avere spinto L'ultimo stral la dispietata

to: si dice tuttora. T. — Ga-linto, galeotto, Galiotz e Gatot in provenzale. Così patrio-ta e patriotta. Nann., V. 663.— Galectti son chiamati que' marinari, i quali servono alle ga-leo; qui nomina galectio il go-vernatore d'una piccola bar-chotta. (B.) — Fella, parla al-l'uno; chè conosce che l'altro

non era già ombra. (T.) 19-21. Flegids. Questo Flegias fu padre di Coronide, la quale l'ebo vizioc o nacquene Escu-lapio, che fu detto dio della medicina. E per questo, indegnato, Flegias mise fuoco nel tempio di Febo, e arselo. (Buti.) — Pui non ci avrai, dannati non sianon ci avvai, dannati non sta-lico. (T.) – Che sol, coco., so non tanto quanto noi penoremo a passare questa paludo. 24. Nell'ira accolta, nell'ira che avea accolta in sono. (B. B.) 27-30. Esol, coc., per non aver corpo alcuno dei tre se non esso

Dante. - En., vi: Disceso Enea nel legno infornale: ... Al-lor bon d'altro Parve che d'ombre carco. E siccom'erà Mal contesto e scommesso. cigolando Chinossi al peso.
e più d'una fissura A la patude aperse... Senti il peso.
— Lucano, ammonendo Neroneri. (Buti.)—A pena... torre,

Juoano, ammonendo Neroappena accogliere in sè, appena
ed el posto che dovoa prenvedere o scorgare.— Tanto va
congiunto con da lungi del verso sopra. (B. B.)
7-8. Al mar di tutto il semno.
Virgilio.— Questo che dices
virgilio.— Questo che dices
questo che cosa significa i
11-14. Quello che s' aspetta da
capaa Succubuit uni.— Theb.,
11-14. Quello che s' aspetta da
v. 400: Puppemque allernus
chi fece il primo segno, cioè la utrinque Ingravai.— Net lebarca. (Biag.) Quello che ha da

general nome delle navi per lo speciale, perciocchè gene-ralmente ogni vasello da na-vicare è chiamato legno, quantunque non s'usi se non nelle gran navi. (B.) — Secando, ta-gliando. Petr.: Con la mia spada, la qual punge e seca. Secare s'usa per fender l'acque, l'a-ria, ecc. Æn., v: Secat.... æquo-ra. Bocc., Fiamm., 214: Essi con ardita nave non secavano il mare. – Prora. Benchè prora mars. — Prora. Bonché prora sia la prima (anteriore) parté della nave, qui si piglia per lo tutto, e dice antica, perché in-tendo che fosso faita in fin che (dacchè) fu fatto l'inferno. (Bu-si,) — Quell' antica ci metta su gli occhi quel battollaccio tarlato e struscito che faceva acqua per tutto. (Ces). — Con altrui, colle ombre. (B. B.)

31. Gora è una parte d'acqua tratta per forza dal vero corso traisa per iorza dal vero corso c'alcun flume, e menata ad al-cun mulino o altro servigio, il quale fornito, si ritorna nel flu-me, onde era stata tratta. (B.)

Qui per palude. 33-34. Anzi ora, prima del tompo. Mostra di credere che un giorno quel vivo verrebbe in Inferno davvero. E anche perciò Dante risponde cruccioso. (T.) Rimango in Inferno.

39. Ancor che - sie, sii. (T.) 40, Ambo le mani, per ribal tarlo. (T.) Per afferrarlo e per tirare Dante sotto nella palude. (Bati.) Per gettarsi dentro.

41-42. Lo sospinse, il rimosso della barca. - Cani, de'quali, adiratio commossi, è usanza di adiratio commossi, e usanza di stracciarsi le pelli co'denti, co-mo quivi dice si stracciavano gil fraccondi. (B.) Questa pa-rola, dice l'Ottimo, bene ci ondde, come a quello prover-blo: A cane oryogitoso, cice arrogante e non potente, quai alla sua pelle, perchè n'è di-lacerato. — Dio, in Milton, shiama i mostri infernali Dogs of hell. Hell-hounds, a cane à il complimento che si scambiavano già cristiani e infedeli. 44. Sdegmosa. Non disse ira-

conda, ma sdegnosa, in quanto giustamente adirandosi, to glustamente adirandosi, e quanto siconviene conservando l'ira, mostro lo sdegno della suno mobile anima. (B.) — Sdegno a ha qui nobil senso: she non degna il male. (T.) 45. Che tot e s'invisse, che Amase incinta in te: che s'animatà d'ira

gravidò di to. Incincta in latino, propriamente: Donna che non porta cintura, secondo dice

47. Bontd non è, non ha veruna fama di bontà. — Dante nello Rime: L'anima cui d-dorna ceta bontats.

ã Mentre noi correvam la morta gora, Dinanzi mi si fece un pien di fango, E disse: chi se'tu che vieni anzi ora ? Ed io a lui: S'io vegno, non rimango;
Ma tu chi se', che si sei fatto brutto?
Rispose: Vedi che son un che piango. Ed io a lui: Con piangere e con lutto, Spirito maledetto, ti rimani: Ch'io ti conosco, ancor sie lordo tutto. Allora stese al legno ambo le mani: Perchè il Maestro accorto lo sospinse, Dicendo: Via costà con gli altri cani. Lo collo poi con le braccia mi cinse, Baciommi il volto, e disse: Alma sdegnosa, Benedetta colei che in te s'incinse. Quei fu al mondo persona orgogliosa; Bontà non è che sua memoria fregi: Così è l'ombra sua qui furiosa. Quanti si tengon or lassù gran regi, 40 Che qui staranno come porci in brago, Di sè lasciando orribili dispregi! Ed io: Maestro, molto sarei vago **%2** Di vederlo attuffare in questa broda, Prima che noi uscissimo del lago. Ed egli a me: Avanti che la proda Ti si lasci veder, tu sarai sazio: Di tal disio converrà che tu goda. Dopo ciò poco vidi quello strazio Far di costui alle fangose genti, Che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio.

50-51. Brago, loto. Nol Purg., v, 82: braco. — Dispregt, vil fama di turpitudini. Nol Dittamondo: ... Ognivita è cassa Salvo che quella che contempla Iddio. O che alcun pregio dopo morte lassa.

Tutti gridavano: A Filippo Argenti: Lo Fiorentino spirito bizzarro

In sè medesmo si volgea co' denti.

53. Attuffare. Intendi passi-53. Attufare. Intendi passivam.: essere suffato da altri. (B. B.) — Broda. Il proprio
significato di broda, secondo il
nostro parlare, è quel superfluo
della minestra il quale davanti
si leva a coloro che mangiato
hanno; ma qui l'usa l'autore
largamente, prendendolo per
l'acqua di quella palude mesociata con loto, il quale le paludi fanno nel fondo e porciocche così son grasse e unte cochè così son grasse e unte co-me la broda. (B.)

56-59. Sazio di quel che desi-deri. (B.) — Di tal disio con-

deri. (b.) — bi tat attro-berrd che su goda, che tu n'abbi adempimento. Suppone per fon-damento della promessa, che avessero i tormenti di costoro cortissima tregua, quasi dica :

tanto spesso rissano costoro, che non può accadere che tu non goda del bramato spettacolo (L). - Quello strazio. tale, sifatto strazio. Il Petraroa dico d' Amore, nel Triomfo della Castidi Legar il vidi, e farme quello strazio, che basto ben a mill' altre vendette; Ed io per me ne fui contento e sazio. — Far. farsi. (Ces.) — Alle. Far , farsi, (Ces.) - Alle ,

Gl

Far, tare, dalle, (T.)
60-63. Ohe Dio ancor ne lodo, ecc. Dal confronto de luoghi ove D. compassiona i damati ed ove compassional realization ove complacesi del loro gasti-go, sembra che possa stabilirsi che complacesi egli del gastigo di quelli che se la sono presa immediatamente contro Dio o immediatamente contro Dio o contro il prossimo, e obe tutti gli altri compassioni; e però compissest di costul qui, di Ca-passo, nel canto xv; v. 63; di Vanna Facci, nel canto xxv, v. 4; all'inassiro compassiona i lus-suridit, aut cante v. v. 62; i co-loristrigiumio vi, v. 53, ecc. (2-)

Quivi il lasciammo, che più non ne narro: 64 Ma negli orecchi mi percosse un duolo. Perch'io avanti intento l'occhio sbarro: Lo buon Maestro disse: Omai, figliuolo, S'appressa la città che ha nome Dite, Co gravi cittadin, col grande stuolo. Ed io: Maestro, già le sue meschite Là entro certo nella valle cerno Vermiglie, come se di foco uscite Fossero. Ed ei mi disse: Il foco eterno, Ch'entro le affoca, le dimostra rosse, Come tu vedi in questo basso inferno. Noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse, Che vallan quella terra sconsolata: Le mura mi parea che ferro fosse. Non senza prima far grande aggirata,
Venimmo in parte, dove il nocchier, forte,
Uscite, ci gridò, qui è l'entrata.
Io vidi più di mille in sulle porte Dal ciel piovuti, che stizzosamente Dicean: Chi è costui, che senza morte Va per lo regno della morta gente? E il savio mio Maestro fece segno Di voler lor parlar segretamente. Allor chiusero un poco il gran disdegno, E disser: Vien tu solo, e quei sen vada, Che si ardito entrò per questo regno.

- Tutti gridavano quei dan- Bizzarro, fracondo. Noi te-nati, animando l'un l'altro ad gnamo bizzarri coloro che su-offender quest'anima: A Filippo tiamente e per ogni plecola ca-Argenti, quasi voglian dire: gione corrono in ira, ne mai da Argenti, quasi voglian dire: Corriamo tutti addosso a Filippo Argenti. Fu questo Argenti, se-condochè ragionar solea Coppo di Borghese Domenichi, de Ca-vicciuli, cavaliere ricchissimo, tanto che esso alcuna volta fece il cavallo, il quale usava di ca-valcare, ferrare d'argento, e da questo trasse il soprannome. Fu questo trasse il soprannome. Fu nomo di persona grande e ner-boruta e di meravigliosa forza, e più che alcuno altro iracondo, eziandio per qualunque meno-ma cagione (E.) Nei Ricordi di famiglia il Guicciardini dice di un suo antenato: Fu uomo di anime grande e ancora mane-sco, che eziandio vecchio adisco, che esiandio vecchio adi-rendosi avrebbe stal delle bus-se a cità si adirava seco , ben chè credo tal cosa foses secondo la natura della città, che allora era più pura che non è oggi, che è corrotta da milla delica-lezse e l'ascivie femminiti, non da uomini. P. 15-12 famiglia del Cavicoiuli-adimari era di parte contraria all'Alighieri, e uno di essi aves fatto fiera opposizione al richismo di fui, e uno di essi aves fatto flera opposizione al richiamo di lui, (L. B.) e dicon le Chiose, perché un fratello di Filippo si gotleva i beni dell'esple...

quella per alcuna dimostrazione rimuovere si possono. (B.) — Si volgea co'denti, per ira morden-

dosi. (B.)
65-66. Un duolo, una voce do-

os-os. On anoto, and voce ac-lorosa gli percosse gli orec-chi. (B.) - Soarro, quanto posso apro. (B.) Spalanco. 69. Gravi di colpa e anche di pena. Il Ponta crede che questi gravi cittadirii sieno i diavoli. E in fatti e incontrano la prima volta in Dite: hon si conviena volta in Dite; ben si conviene loro il nome di cittadini, come primi abitatori dell'Inforno che per loro fu fatto, e l'aggiunto di gravi, perchè molesti ai dan-nait. (B. B.) 70. Gid vede le sue sommità

nella valle, come campanili e torri fatte a modo sarainesco, vermiglie come fossono uscite di fuoco: erano roventi. Me-schita è vocabolo sarainesco, et ad adorare; e perche quelli luo-ghi hanno torri a modo di cam-panili, ove montano li sacerdoti panii, ove montan i saccretoti finati, accontione gli pare un con contanta con contanta de contanta de

baldi moschete. Latino: mo-equita; arabo: meccid. Dice il Sigoli: Le chiese de Saracini si chiamano moschette ed hanno campanile, e lassi dove comin cia la cupola del campanile di ha di fuori uno ballatoio (gal-leria) di legname. 71-72.Nella valle. Questa valle

è il sesto cerchio, che, essendo sopra lo stesso ripiano del quin-to, n'è separato da fossi e mura, onde prende forma d'una città, gnor dell' Inferno. guor dell'interno. — Certo... cerno.con certezza, chiaramente vedo. (B. B.) — Vermiglie co-me, ecc. Che non solo l'arche, nelle quali si rinchiudevano i miscredenti, ma anche le torri intesse dal Rui san la maché. intese dal Buti per le meschite roventi fossero, apparisce dal canto seguente, v. 36: Ver l'atta torre alla cima rovente. (L) 75. Basso inferno. Distingue

75. Basso imfermo. Distingue il Poeta I' Inferno in alto e in basso o profondo. Il profondo comincia da questa città di Dite, e va fino a Lucifero, nel qual tratto sono puniti i peccati di pura ed inescusablie malisia. (B. B.)
76-77. Pur, aifine. (T.) Atte fosse, profunde fosse. (B. B.) – Vallan, cingono. Vallo, secondo il ano progra significato. è quella de compres significato. è quel-

il suo proprio significato, è quel-lo palancato il quale a'tempi di guerre si fa d'intorno alle terre, acciocchè siano più forti, e che noi volgarmente chiamiamo acciocche siano più forti, e che noi volgarmente chiamiamo steccato: e da questo pare veuga nominata ogni cosa la quale fuor delle mura si fa per afforzamento della terra; e perciò dice l'autore che giunse nelle fosse, che vallano, cioè fanno

più forte quella terra. (B). 78-79.Le mura, ecc. Dice quel-le essergli parute di ferro, a dimostrazione della fortezza di questa terra, della quale dice Virgilio, nel vi dell' Eneide, così: .... E sotto un'alta rupe Vide un'ampia città, che tre gironi Avea di mura, ed un gironi Avea di mura, ed un di fiume intorno... Quinci si spica una gran torre in allo Tutta di ferro... — Fosse si accorda con ferro. Così ne' Fioretti: I loro letti si era la nuda terra. — Aggirata, giro. 80-90. Il nocchier, forte, Fiegias. — Forte si dee riferire a grido. Fortemente grido. Alcuni men bene l'uniscono anocchier.

men bene l'uniscono a nocchie-ro. (B. B.) Nocchiero è il pro-prio nome di colui al quale aspetta il governo generale di tutto il legno e a lui aspetta di tutto il legno e a lui aspotta di comandare a tutti gli altri ma-rinari, secondochè gli pare di bisogno a chiamasi nocchiere quasi navichiere. (B). — Del ciel piovuti, spiriti precipitati dal cielo. — Senza Marte, sonze

(B. B.) — Chiusero, celarono, repressero. — Quei, Dante.
91-93. La folle strada, cioè la Sol si ritorni per la folle strada: 91 Provi se sa; chè tu qui rimarrai, strada che follemente ha presa.
(B. B.) — Provi se sa tornarsone indistro solo. (B.) - Faccia Che gli hai scorta si buia contrada. Pensa, Lettor, s' io mi disconfortai esperienza del suo sapera (Buti.)
— Scorta, mostrata. (T.) Altri
leggono: Che scorto l'hai per Nel suon delle parole maledette: Ch' io non credetti ritornarci mai. O caro Duca mio, che più di sette 97 97. Ritornarci al mondo. Il Boccaccio: Ciascuno che ci na-Volte m'hai sicurtà renduta, e tratto Boccaccio: Ciacumo che ci macic — Sempre che ci viverati
E ve n'ha mille esempi.
99. Sette. Nella selva delle
nere; poi quando sololse i suoi
dubbj; poi quando sololse i suoi
dubbj; poi quando lo press per
mano all'entrare della porta;
poi quando rispose alle grida
di Caronto, di Minos, di Pluto,
di Flegias; e quando gli rose
ragione dell'improvviso pallore
all'entrare del Limbo son più
di sette: ma qui cette sta per D'alto periglio che incontra mi stette, Non mi fasciar, diss'io, così disfatto: IN E se l'andar più oltre c'è negato, Ritroviam l'orme nostre insieme ratto. 103 E quel Signor, che li m'avea menato, Mi disse: Non temer, che il nostro passo Non ci può torre alcun: da tal n'è dato. Ma qui m'attendi; e lo spirito lasso Conforta e ciba di speranza buona, di sette; ma qui sette sta per numero indeterminato. (T.) Ch'io non ti lascerò nel mondo basso. numero indeterminato. (7.)
100-102. Disfatto, smarrito e
scoraggiato. (B. B.) — Ritroviam l'orme nostre, torniamo,
(T.) — Ritrovare, ripetere. Nella Vita di santa Maria Maddalena, In questo modo si consumana tutta, ritrovando comi-Cost sen va, e quivi m'abbandona 109 Lo dolce padre, ed io rimango in forse; Che 'l sì e 'l no nel capo mi tenzona. 112 Udir non pote' quello che a lor porse: sumava tutta, ritrovando ogni parola e ogni cosa che le cra detta: riandando, ripensan-Ma ei non stette là con essi guari, Che ciascun dentro a prova si ricorse. do. (Ces.)
105. Da tal, tal è chi cel dà
105. Da tal, tal è chi cel dà 115 Chiuser le porte que nostri avversari Nel petto al mio Signor, che fuor rimase, E rivolsesi a me con passi rari. Gli occhi alla terra, e le ciglia avea rase, 118 D'ogni baldanza, e dicea ne' sospiri: Chi m' ha negate le dolenti case ? dendo nel cuore mi vacillasse. Dittam .: Pensar tra l'Esse e Ed a me disse: Tu, perch' io m' adiri, Non sbigottir, ch' io vincerò la prova 112. Pote', potei. — E qui possiam pensare che Virgilio di-casse loro che Dante veniva per Qual ch' alla difension dentro s'aggiri. cosse loro che Dante veniva por grazia concedutali da Dio, che iddio volea così; ma quelli, che sono estinati in male, più che il altri non voliono credere a Virglio anche loro como Caronte el i altri domoni. (Buti.)
114. A prova si ricora, quasi a gara si ritirò. (T.)
116-117. Nel petto, contro il potto, (B) — Rari, lenti.
118-119. Rase, contrario di aggrottate. (T.) Alla lettera il Longfellow nol suo potente ingluse: Ilis eyes cast donon, his forehead shorn had he Of all his boldness, seguendo il Mils boldness, seguendo il Mis 124 Questa lor tracotanza non è nuova, Chè già l'usaro a men segreta porta, La qual senza serrame ancor si trova. 197 Sovr'essa vedestù la scritta morta: E già di qua da lei discende l'erta, Passando per li cerchi senza scorta, 133 Tal che per lui ne fla la terra aperta. nel loro uscire quello che nel trata, ond'egli ne atterrass-cuore si ragionava. Nelle Ri- le porte: che d'allora rimasero mel loro uscire quallo che mel cuore si ragionava. Nelle Rime: Poi prende amore in me 
tanta viritute, Che fu li mici 
sospiri gir parlando. 
122-125. Qual, qualunque. (T). 
-S' aggiri, si dia attorno. (Cos.) 
-Si dea da fare perch'io non 
ventri (B.) — Lor, de'demoni, 
(T.) -A men segreta porta, alla porta dell' Inferno, che è in 
luogo più aperto di questo di senza serrame. (B B.) 127. Vedesti, vedesti (T.) his boldness, seguendo il Mil-ton, che dice il sole raso (shorn) de' suoi raggi. — Dicea ne' sode' suoi raggi. — Dicea ne' so-spiri. Col sospiraro (che an-che i sospiri parlano, e nou vuol già dire che sospirando altresi dicesse quello parolo dicea: A met a met quei su-perbi mainati negan il passo I (Ces.) — Dante, Vita Nuova: Cuasi tutti (i sospiri) diceano

ventri (B.) — Lor, de demon, te Fariate pianger ta gente — (T.) - A mon segreta porta, al-la porta dell'Inferno, che è in luogo più aperto di questo di dalla detta porta scende tale cui si parla. Si suppone qui in nestro aiuto che ben oi cho Cristo, andando al Limbo aprirà le porte della città — por trarne le anime, i diavoli erta, rispetto a Virgillo, scesa si opponessero alla sua en-

La scritta: Per me si va, eco. Inf ui. (T.) — Morta, di coloro morto. (Buti.) — Potr.: Tucito vo; chè le parole more te Farian pianger la gente —

#### CANTO NONO.

Ira il dubblo e la paura Dante interroga Virgilio se abbia altra volta fatto quel cammino. Mentre gli è risposto che si e narrato ti come e il quando, compatono di tratto a missecciarlo le Furie. Virgilio lo salva, e intanto giunge un messo del cielo che apre al Poeti le porte della contrastata città; dove entrati, vedono puniti entro tombe infocate gli ereziarchi e gl'increduli.

Quel color che viltà di fuor mi pinse, Veggendo il Duca mio tornare in volta Più tosto dentro il suo nuovo ristrinse. Attento si fermo com' uom che ascolta; Che l'occhio no 'l potea menare a lunga Per l'aer nero e per la nebbia folta. Pure a noi converra vincer la punga, Comincio ei : se non... tal ne s' offerse. Oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga! lo vidi ben, si com'ei ricoperse Lo cominciar con l'altro che poi venne, Che fur parole alle prime diverse. Ma nondimen paura il suo dir dienne, Perch'io traeva la parola tronca Forse a peggior sentenzia ch' ei non tenne. In questo fondo della trista conca Discende mai alcun del primo grado, Che sol per pena ha la speranza cionca? Questa question fec'io; e quei: Di rado incontra, mi rispose, che di nui Faccia il cammino alcun per quale io vado. Ver'è che altra flata quaggiù fui Congiurato da quella Eriton cruda, Che richiamava l'ombre a' corpi sui.

più tosto che non avrebbe fatto dentro a Virgilio lo suo nuovo, il color acceso dell'ira che nuol color acosso dell'ira che nuovamente era venuto nella faccia di lui, dimostrandosi con
rossesza. Quando li buoni capliani veggono ebig ottire li suoi
udditi mostrano ardire per rinfrancaril, come dice Virg. di
Enaa: Spem vultu simulat,
premit alium cords dolorem.
[Sati.] — Petr.: Ira dipinne II
volto mio. — Che ascolia, nelle
vauli parole al non comprenbollo mio. — Che ascolta, nelle quali parole si può compren-ere Virgilio dovere immagi-hare, quivi non dover venire il divino aluto sonza farei al-quanto sentir di lontano. (B) Alunga, lontano.

7-9. Pure a not, eso. L'a-gettato messo del cielo indu-gia a venire, e Virgilio, cruc-ciato, si ferma in atto di ascol-tare, e arre di puovo in un so-

iare, e apre di nuovo in un so-lilequio la sua fiducia: Puri s

1-5. Quel color, ecc., lo conoi converra vincer la punga;
lere smorto che venne per viltà ma il dubbio l'assale: se non..
nella faccia di Dante, ristrines so forse mal nen intesi la proso forse mai non intest la pro-mossa di Beatrice, o, se non ci sarà impossibile venirne a capo. Nè anco a questo pensiero si resta; se ne sdegna e il ri-getta: tal ne s'offerse / tale in vero è chi ci si offerse ad auto, sia Restrice a ladio grassa, nor

to (Buti). — Dienne, ne diè, ne diede, mi diede. La parola tronca. nota il Torolli, è se nos...
— Egli notò bene che Virgilio, a non crescorgii la paura, coprisse di bei nuovo le prime parole dubbiose, se none colle altre taine se 'offerse. Con tutto diò il parlare di Virgilio gli spirava timore, forse perchè aveva tratto quelle parole interrotte a intendimento peggiore che non era, p. es., se non m'inganno, se non ho forse smarrito la via e tai nes s'offerse, un nemico così pos' offerse, un nemico cost po-tente ci si fece contro. Al fine, per userire d'ogni dubbio, e's'in-forma se alcuna ombra del Limbo avesse fatto mai quel viaggio per l'Inferno. (BL.) 16-20. Conca dell'Inforno, dal-

la similitudine che hanno al-cune conche alla forma essenziale dell'Inferno, il quale è ampio di sopra e di sotto vien ristrignendo. (B.) — Del primo grado. Del Limbo !— Cionco, monco. Il Bocc.: vocabolo lombardo e vale mozzo. Qui fig.:
Où la scule peine est le manque d'espérance (Ls.) — La
qual domanda scaltritamento
fa per certificarsi di quelle pa-Is per certificars at quelle par-rolo: Questa lor tracotanza non è nuova, Chegia l'usaro a men segreta porta. Voles l'autore non per aperte parole, ma per cortase modo dire a Virgilio: Come, dunque fosti tu gia nel-inferno basso t (Ottimo) — In-contra, avviene — mut, noi, i quali nel primo cerchio dimoriamo

vero à chi ci si offerse ad aluto, sia Beatrica, o Iddio susso, per la Vergine Maria), mandô Beatrica, Congiurato da quella cui grazia la donna gentile \*\*Eriton cruda.\*\* Congiurato, per (la Vergine Maria), mandô Beatrica, Ede ecco ch'egli novellamente s' acquieta, e manifesta di Tessaglia, incantatrica, che l'impaziente suo desiderio del-l'anime ai corpi, e rispondore parole: \*\*Oh!\* quanto tarda.\*\* Di questa fa mensione Lucano, Oh, quanto tarda.\*\* Un'ora mi si fa mill'anni. Parmi un scoto. Inf., xxi, 25. \*\*Tarzar in provenz.\*\* dare dell' avvenimento della valeva anche parer tardi.\*\*Nann., battaglia (di Farsalo); et ella Veroi, 369.

Il-15. \*\*Lo commetar, ecc., la una anima nel corpo, e disse prima sentenzia incominoiata, quelche doveva avvenire. (Bucon la sentenzia che seguitò si). — Cruda.\*\* Effera Erichtho. poi; la prima mostrava dub-

smo, perciocchè al tempo della battaglia Farsalica Virgilio non era morto, avendo vissuto à Roma, come egli ha detto po-c'anzi, sotto il buon Augusto, nè potea per conseguenzaquella Briton cruda valersi allora di lui nei suoi incantamenti. Ma qui tutta la difficoltà nasce da una supposizione gratuita. Dove mai dice Virgilio che Britone lo congiurasse per gli interessi di Stato di Pompeo! S'immagini che questa maga sopravvivesse a Virgilio, che è naturalmente possibile, eche in una delle so-lite operazioni le venisse l'e-stro di costringer l'anima di quel famoso Poeta, di fresco mancato ai vivi; e così allora tutto sara piano. (B. B.) - Sui, suoi.

25-27. Di poco tempo — nuda, priva, disgiunta da me. — Co-me dobbiam noi figurarci che la maga tragga senz'altro un'a-nima dell' Inferno, e in ispe-cialità ch' ella si valga a cialità ch' ella si valga a ciò d'un abitatore del Limbo! Il Biagioli afferma accertatamente esservi questa legge inmente esservi questa legge mi-fernale, che se un'anima è ca-vata fuori dai cerchj più bassi, un'altra (e però in questo caso Virgilio) pel tempo di sua as-senza deve esser mandata quasi chio appellato poi di Giuda, il traditore di Cristo. E di avere Virgilio tratto uno spirito dacotal cerchio, non dee finger Dante per-altro fine, che per farsi credere Virgilio pra-tico dell' Inferno da cima a fondo. (L.)

29. Dal ciel, ecc., dal cielo detto primo mobile, che contiene detto primo mobile, che contiene e muove in giro tutti gil altri cieli. (B. B.) Nelle Rime: La spera che più larga gia.
31-33. Spira, essala. (B).—
Sens'ira, con le buone.
39-40. Atto, attitudine.—
Cinte, avean serpenti verdissimi nea cial une.

simi per cintura.
41-44. Ceraste sono una spesie di serpenti li quali hanne
uno o due cornicelli in capo. sie di serpenti li quall hanne (Salvini,)— E tacque a tanto, ciocchè tu non guardi verso uno o due cornicelli in capo, e tacque a queste parole, o, (E). Becc. Tez. 1x, 5: Venne ciò detto, si tacque (B. B.) to mura della cità— e tiene (E) non corte, di ceraste criEvinni) costei, di ceraste criEvinni) costei, di ceraste criSe-5a. Il faspin di smallo, co.
Sel-5a, Il chi smallo, co.
Sel-5a, chi smallo, co.
Sel-5a, chi smallo, co.
Sel-5a, chi smallo,

Di poco era di me la carne nuda, Ch'ella mi fece entrar dentro a quel muro, Per trarne un spirto del cerchio di Giuda. Quell'è il più basso loco e il più oscuro, E il più lontan dal ciel che tutto gira: Ben so il cammin: però ti fa securo. Questa palude, che il gran puzzo spira, Cinge d'intorno la città dolente. U' non potemo entrare omai senz' ira. Ed altro disse, ma non l'ho a mente; Perocchè l'occhio m' avea tutto tratto Ver l'alta torre alla cima rovente, Ove in un punto furon dritte ratto Tre furie infernal di sangue tinte, Che membra femminili aveano ed atto; E con idre verdissime eran cinte: Serpentelli e ceraste avean per crine, Onde le fiere tempie eran avvinte. E quei, che ben conobbe le meschine 43 Della regina dell'eterno pianto: Guarda, mi disse, le feroci Erine. Questa è Megera dal sinistro canto: Quella, che piange dal destro, è Aletto: Tesifone è nel mezzo: e tacque a tanto. Con l'unghie si fendea ciascuna il petto; Batteansi a palme, e gridavan si alto, Ch'io mi strinsi al Poeta per sospetto. Venga Medusa: si'l farem di smalto, Dicevan tutte riguardando in giuso: Mal non vengiammo in Teseo l'assalto. Volgiti indietro, e tien lo viso chiuso: Chè se il Gorgon si mostra, e tu il vedessi, Nulla sarebbe del tornar mai suso. Così disse il Maestro; ed egli stessi Mi volse, e non si tenne alle mie mani, Che con le sue ancor non mi chiudessi. O voi, che avete gl'intelletti sani, Mirate la dottrina che s'asconde Sotto il velame degli versi strani.

odiare, invidiere, — Sinistro canto della turre. — Aletto. Lat.: irrequicta. — Tesifone. Lat.: irrequicta. — Testfons. Lat.: homicidiorum ultrix. (Salvini.) — E tacque a tanto,

regina, ecc., di Proserpina, ardito di avere assalito l'In-46-48. Megera, da Misyaipsiv ferno. Queste furio temono che l'andata di Dante sia per trarne alcuna delle loro care coso. siccome Tesco fece. (Ottimo.)

55-57. Volgiti indictro, ac-clocchè tu non guardi verso le mura della città — e tien lo mura della città — c tiem lo viso chiuso, chiuditi gli occhi. — Gorgon. Il capo di Madusa, coli appollato dal Poota giudiziosamente, per essore Medusa stata una della sorelle Gorgoni.

E già venta su per le torbid'onde Un fracasso d'un suon pien di spavento, Per cui tremavano ambedue le sponde; Non altrimenti fatto che d'un vento Impetuoso per gli avversi ardori, Che fler la selva, e senza alcun rattento Li rami schianta, abbatte, e porta fori: Dinanzi polveroso va superbo, E fa fuggir le flere e li pastori. Gli occhi mi sciolse, e disse: Or drizza il nerbo 73 Del viso su per quella schiuma antica, Per indi ove quel fummo è più acerbo. Come le rane innanzi alla nimica Biscia per l'acqua si dileguan tutte. Fin che alla terra ciascuna s'abbica; Vid' io più di mille anime distrutte Fuggir così dinanzi ad un, che al passo Passava Stige colle piante asciutte. Dal volto rimovea quell'aer grasso, Menando la sinistra innanzi spesso; E sol di quell'angoscia parea lasso. Ben m'accors'io ch'egli era del ciel messo, 85 E volsimi al Maestro: ed ei fe'segno, Ch'io stessi cheto, ed inchinassi ad esso. Ahi quanto mi parea pien di disdegno! Venne alla porta, e con una verghetta L'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. O cacciati del ciel, gente dispetta, Cominciò egli in su l'orribil soglia, Ond' esta oltracotanza in voi s'alletta?

rasse gli occhi. Chiudessi, chiudesse. — O voi, eco. Tale avdicte de la divimité qui s'atvertimento vale per questo ed tache d la poursuite du couaitri luoghi del poema. Qui pable, se personnifiat pour les
non è da dubitare che per le
non en este se per le
non en est est per le
non est per le ne oscura l'intelletto, e spe-gne in lui ogni gusto delle cose divine. E bene le mali-gas furie volean servirsi di questo mezzo per impedire a Dante la magnanima impresa. Ma Virgilio gli ha insegnato col fatto due grandi armi con-tro il torribile Gorgone, la cu-stodia degli occhi, figurata nel chiucergii da se stesso, e lo sindio delle cose filosofiche, si-gnificato nell'autto di Virgilio. (B. B.) — Alfredo Maury: Le

analogue d celle du Satan du livre de Job et des diables du Dante — Il Mazzoni: Non avende pointo Dante distintamente rapprosentarei l'orrore e lo spavento delle tenebre infernali, e' ricores a tutte quelle cose, colle quali gli antichi scrittori e poeti le areano date ad intendere agli nomini: cloè a Carone, a Minosse, a Cerbero, alla palude Stige et a cose simili, alle quali sono anco ricorsi gli scrittori ecole-

siastici. Velame, coprimento - Strani, differenti dalla sen-- strant, different data sentenza allegorica. (Buti.)
64-66. Onde di Stige. - Un fracasso, ecc., un rompimento (B.) - Et factus est repente de cœlo somis, tanquam ad-venientis spiritus vehementis. S'accorda con li Teologi, che dicono che, quando l'angelo viene, prima da spavento e poi sicurtà; e li demonj fan il contrario. (Buti.) 68. Per gli avversi ardori, per

68. Per gli avversi ardori, por avere opposto a sè un gran tratto d'aria per calore rarefatta. Una delle cagioni del vento è il disequilibrio di calorico nell'atmosfera. (B. B.) 70-75. Porta fori, intendi: fuori della selva nel grande impeto, dopo avergli schiantati e abbattuti. — Virg. Georg; Sitro, Quas animosi Euri adsidus franzantas. Ermatura estatus franzantas. sidue franguntque feruntque. (Bl.) — Alcuni leggono men bene porta i fiori. — Mi sciolse dalla chiusura delle sue mani.

dalla chiusura delle sue mani.
(B.) — Drizza tinerbo Det viso,
il vigore del senso visivo. (B.)
— Acerbo, più fitto, siccome
nuovamente prodotto. (B.)
77-78. Biscia. Usa questo vocabolo generale quasi di tutte
le sorpi, per quello della idra,
la quale è quella sorpe che
sta nell'acqua, e ohe inimica
le rane, come quella che di
loro si pasce (B.) — S'abbica,
S'ammonzicchia l'una sopra
l'altra.(B.) Semplicemente vuol S'ammonzicchia l'una sopra l'altra. (B.) Semplicemente vuol dire si riducoro o si ammassano, e, a dir a modo nostro, si ammucchiano. E chi è stato nel Mantovano, dove se ne vede i monti, intende benissimo, come propriamente usasse questa metafora. (Borghini.), S'ag-giugne. (Buti.) Se ramasse en

soi. (Ls.)
79-93. Distrutte, infelici, de-79-33. Distrutte, infelici, desolate, perdute. — Al passo. Intendi: al punto in cui è il passo della palude, e dove Dante stesso l'avea sulla barca passata. (B. B.) — Conte piante asciutte. sonza immollarsi i piedi. (B.) — Grasso, per i funmi e per lo nebbie che vi erano. (B.) — Il prof. Di Glovanni: Quel messo del celo non è punto qualcuno dell'angelica schiera e molto mono un Morcurio (Betti), un Enea (Caetani), un Arrigo, ma lo

un Mercurio (Betti), un Enea (Caetani), un Arrigo, ma lo stesso spirito di Dio. — E così intende sopra al fine del c. III — Verghetta, che nella destra portava, per la quale si disegna l'uficio del messo e l'autorità di colui chel' manda. (B.) — Dispetta, dispregiata da Dio e dagli uomini. — Soglia della porta dell'Inferno, e per questo mostra che non vi entrasse dentro per socostarsi

alla sentenza di Virgitio, nel \*\*i: Nulli fas casto sceleratum insistere limen. (Buti.) — S'al-letta, si chiama e si ritione. (B.) — Ricalcitrate, date di

letta, si chiama e si rittoue.

(B.) — Ricalcitrate, date di
calcio, contrariate.

97-99. Dar di cozzo, ostare
alla volontà divina, contrastare e volere impòdire le fata; all'ordine delle cosse provedute da Dio e al loro avvenimento. [Bust.] — Pelato. V.

sopra, v. 52-54.

102-103. Morda, solliciti. [Bust.] — Nicuri., fidenti. — Appresso, dopo.

106-106. Guerra, impedi-

106-108.

Guerra, impedi-

106-108. Guerra, impedimento o contrasto. — La condision, il genere di peccatori e di tormenti che erano in quella fortezza, Quel che è accusativo. (B. B.)
110. Ad ogni man, a destra e a sinistra. — Campagna. Potr.: Ed ecco di traverso

Piena di morti tutta la cam-

pagna.

119-114. Arli, città di Provenza sul Rodano. — Pola, eittà dell' Istria. — Quarraro, golfo che bagna l'Istria, ultima parte d'Italia, e la divide dalla Croazia. (B. B.)

115. Varo, vario, disquale. La cagione perchè ad Arli siano tanti sepolori, si dice che, avendo Carlo Magno combattuto quivi con Infedeli, ed essendo morta grande quantità sendo morta grande quantità di Cristiani, fece priego a Dio che si potessono conoscere dal-l'Infedeli per poterli sotterrare; e fatto lo prego, l'altra mat-tina si trovò grande moltitu-dine d'avelli, et a tutti li dine d'avelli, et a tutti morti una scritta in su morti una scritta in su la fronte, che dica lo nome ed li soprannome; e così conosciuti, li seppellirono in quelli avelli. (Butl.) V. Ariosto, xxxx, st. 72.

Varo, incamerellato. (B.) La piaine est toute bosselée de tombes. (Ls.)

120-121. Che ferro più acceso cioè rovonte, non chiede verun'arte, la quale di ferro la-tori (B). Qu' aucun art n'exige que le fer le soit pius. (Ls.)

50spost, levati in alto.

125-129. Arche. sonolori.

125-129. Arche, sepolcri. — Brestarche, li principi delli eretici. — Carche, combles,

130-132. Simile, ecc., ogni tomba avea la sua setta. Monimenti, sepoleri. Albert: Se so avessi'l mio piede nel mo-mimento, ancora vorrei appa-rare. - Queste tombe erano nel atomiciii, sopolori. Alberi: Se io acesti. I montre da Pola non si vedeno poema. Vi. 1 canto XVI., 11s. Minimello, aucora vorrei appa-queste conse. Qui i poeti diviano dal loro 133. Pasammo tra i marrare. - Queste tombe erano nel volgero sompre a sinistra. E la tirie gli alli spaldi, per quello così detto prato grande, radu-ragiono è questa. Per discen- strette calle (che nel principio nate in quella valle, che sta a dere ai cerchi infernati più del seguente canto diriè, popeled di S. Michele in monto, bassi, esti dovevano attraypr-sto tra le infocate arche, dove che solamente in questo punto sare il cerchio degli eretici gli eretici soffiziano i martiri, sione, non da Pola nè dal ca-

Perchè ricalcitrate a quella voglia,
A cui non puote il fin mai esser mozzo, E che più volte v'ha cresciuta doglia? Che giova nelle fata dar di cozzo ? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, Ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Poi si rivolse per la strada lorda, E non se' motto a noi: ma se' sembiante D' uomo, cui altra cura stringa e morda, Che quella di colui che gli è davante. E noi movemmo i piedi in ver la terra, Sicuri appresso le parole sante. Dentro v'entrammo senza alcuna guerra: Ed io, ch'avea di riguardar disio La condizion che tal fortezza serra. Com'io fui dentro, l'occhio intorno invio: E veggio ad ogni man grande campagna Piena di duolo e di tormento rio. Si come ad Arli, ove il Rodano stagna, Si com' a Pola presso del Quarnaro. Che Italia chiude e i suoi termini bagna, Fanno i sepoleri tutto il loco varo: Cost facevan quivi d'ogni parte, Salvo che il modo v'era più amaro; Chè tra gli avelli fiamme erano sparte, 118

Per le quali eran si del tutto accesi. Che ferro più non chiede verun' arte. Tutti gli lor coperchi eran sospesi. 121

E fuor n'uscivan si duri lamenti, Che ben parean di miseri e d'offesi.

194 Ed io: Maestro, quai son quelle genti, Che, seppellite dentro da quell'arche, Si fan sentir con gli sospir dolenti ?

Ed egli a me: Qui son gli eresiarche Co'lor seguaci d'ogni setta, e molto Più che non credi, son le tombe carche. 1120 Simile qui con simile è sepolto,

E i monimenti son più, e men caldi. E poi ch'alla man destra si fu volto Passammo tra i martiri e gli alti spaldi.

fu nel convento di S. Michele in monte, da cui si vede netta la pianura (ondulata) di Lis-sano, il Carnero, Cherso, mentre da Pola non si vedono

stello d'essa; così il Kandler destra, e però, arrivatici, si che ne induce che il Pocia ha rivolgono naturalmente a si-visitato Pola ed anzi ch' egli nistra. Voltando subtto subito a sinistra, la discesa al pre-fordo Inferno avrobbe girato a destra, la qual cosa farebbe contro al disegno di tutto il poema. V. al canto xvii, 118.

#### CANTO DECIMO.

Camminando i Poeti tra l'arche e le mura, Dante dimostra a Virgilio il suo desiderio di veder la sente in quelle sepolta, e di parlare ad alcuno. In questo ode una vece che le chiama. È Parinata degli Uberti. Mentre ragiona con sil, è interrotto de Cavalacante de-valcanti, che lo richiede di Guido, suo figlio. Dopo avergli in parte risposto, continua l'incominciato discorvo con Farinata, che gli presagisce oscuramente l'esilio, e lo chia-risce di quanto vedano i dannati delle cose del mondo.

| Ora sen va per uno stretto calle<br>Tra il muro della terra e li martiri                                              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lo mio Maestro, ed io dopo le spalle.                                                                                 | 4  |
| 0 virtù somma, che per gli empi giri<br>Mi volvi, cominciai, com'a te piace,<br>Parlami, e soddisfammi a'miei desiri. |    |
| La gente, che per li sepolcri giace,<br>Potrebbesi veder? già son levati                                              | 7  |
| Tutti i coperchi, e nessun guardia face.<br>Ed egli a me: Tutti saran serrati,                                        | 10 |
| Quando di Josaffà qui torneranno<br>Coi corpi che lassu hanno lasciati.                                               |    |
| Suo cimitero da questa parte hanno<br>Con Epicuro tutti i suoi seguaci,                                               | 13 |
| Che l'anima col corpo morta fanno.                                                                                    | 16 |
| Però alla dimanda che mi faci<br>Quine entro soddisfatto sarai tosto,                                                 | 10 |
| E al disio ancor che tu mi taci.<br>Ed io: Buon Duca, non tegno riposto                                               | 19 |
| Ed io: Buon Duca, non tegno riposto A te mio cor, se non per dicer poco; E tu m' hai non pur mo a ciò disposto.       |    |
| Vivo ten vai, così parlando onesto.                                                                                   | 23 |
| Piacciati di ristare in questo loco.<br>La tua loquela ti fa manifesto                                                | 25 |
| Di quella nobil patria natio,<br>Alla qual forse fui troppo molesto.                                                  |    |
| Subitamente questo suono uscio                                                                                        | 28 |
| D'una dell'arche: però m'accostai,<br>Temendo, un poco più al Duca mio.<br>Ed ei mi disse: Volgiti: che fai?          | 31 |
| vedi la Farinata che s'è dritto.                                                                                      | -  |
| Dalla cintola in su tutto il vedrai. r avea già il mio viso nel suo fitto;                                            | 34 |
| Ed ei s'ergea col petto e colla fronte,<br>Come avesse lo inferno in gran dispitto:                                   |    |
|                                                                                                                       |    |

15 Ora sen va, ecc. Contina canto a canto, passando tra martirj e gli alti spaldi. (Ott.) - Stretto, altri: un serceto. - Calle, è propriamente senieri il quali sono per le sive, per il boschi triti dalle pedate delle bestie, cioè delle sregge e degli armenti. Qui per dimostrare quella via non essere usitata da gente, la chia-

8. Levati, alzati in su. (Buti)

— Uplifted. (Lf.)

10-11. Saran serrati, dopo il 10-11, Saran serrati, dopo il giudizio non n'avrà a cadere altri. (T.) — Josaffa, Tasso zi, 10: La cupa Giosaffa che, in mezzo è posta. — Altri: Josaffat.
15. Che l'amima, ecc. Tennero (li Epicuroi), che il sommo bene, cioè la felicità degli uomini fosse nella delettazione della carne. a tenevano che.

uomini fosse nella dolettazione della carne, e tenevano che, morendo il corpo, muore l'anima dell' nomo, come quella debruti. In questo errore caddono molti del prosente tempo, connumerati sotto il generale vocabolo Paterini. (Ott.) 19-21. Non tegno riposto; altri: nascosto. Qui fa certa sua scusa a Virgilio per quolle parole: E al disto, ecc., e dice che non fa per celarsi; im per non rincrescerii. (O.) — Nom pur mo. non solamente ora. Mo, dall'avv. lat modo, voce dell'antico dialetto fiorentino (B. B.) — A ciò disposto, tu (B. B.) — A cid disposto, tu me n'hai ammaestrato ancora altra volta. (Buti) V. Inf., 11, 151 e 76, e 1x, 86 (T.)
22-27. Citta del foco, perocale del constant de constant de

che fuori di essa non sono anime tormentate dal fuoco. (L.)-Onesto, reventemente, (B.) —
La tua loquala, ecc., al parlare
ti manifesti esser florentino.
(Buti.) — Forse. Volendo questo forse s'intenda per l'esser
revento a molti ini essere mo-

sto forse s'intenda per l'esser paruto a molti lui essere mo-lesto; al giudicio de' quali per avventura non era da credere, siccome di nemici. (B).

31-33. Che fait come fuggi tui (B). Farinata degli Uberti. Fu dell'opinione d' Repicuro, che l'anima morisse col corpo; e per questo tenne che la beatitudino degli unemini fosse tutta ne'dilotti temperali: ma non segui questa. porali: ma non segui questa ma calle. (B.) — Della ferra di parte nella forma che fece Epide. — Martiri. i sepoleri ne' quali martiri pena sostene- per aver poi piacoro di manvano gli eretici. — Dopo le giar del pan secco, ma fu despatte, approsso a lui, (B.) — sideroso di binone e dilicate O virriù somma, o Virgillo. — vivande, e quelle eriando sendi ceri per se aspettar la fame usò. (B.) chi dell'inferno (B.); pieni di — Dalta ciritota, dal lombi sempiezza e di malizia. (Buti.) pra i quali l'uom si cigne. (B.) — Mi volvi. Scendevano gi-rando in tondo, Inf. xiv. (T.) già lo riguardava fiso. (Buti.)

In gran dispitto, a vile e per niente. (B.)
39. Conte, composte e ordi-

39. Conte, composte e ordinate a rispondere; quasi vo-glia dire: tu non vai a par-lare ad ignorante. (B.) Da comptus. Ariosto, XIX, 27: or-na e come. Altri da cognitus. Manifeste e chiare. (L.) Nettes. (Ls.)

45-47. Ond'ei levò le ciglia un poco in soso. Sogliono fare questo atto gli uomini quando odono alcuna cosa, la quale nen si conformi bene col pia-cere loro, quasi in quello le-vare il viso in su, di ciò che odono si dolgano con Domeneddio, o si dolgano di Dome-neddio. (B.) — A me, in sin-gularità, ed a' mici primi, a' miei passati. (B.)

48. Si che per due fiate gli dispersi, gli cacciai di Firenze insieme con gli altri Guelfi; e questo fu la prima volta, es-sendo l'imperador Federigo privato d'ogni dignità impe-riale da Innocenzio papa e riale da Innocenzio papa e scomunicato, e trovandosi in Lombardia, per abbattere ed indebolire le parti della Chiesa in Toscana; mandò in Firenze suoi ambasciadori; per opera de quali fu racceso l'antico furgra della due neuti Carite. rore delle due parti Guelfe e Ghibelline nella città e comipcaronsi per le contrade di Fi-ciaronsi per le contrade di Fi-renze, alle sbarre e sopra le torri, le quali allora c'erane altissime, a combattere insie-me, e a danneggiarsi gravissimamente; o ultimamente in soccorso della parte Ghibellina mandò Federigo in Firenze milloseicento cavalieri; la ve-nuta de'quali sentendo i Guelfi, ne avendo alcun soccorso, a di 2 di febbrajo nel 1248, di notte s'usciron della città, e in notte s'usciron della città, e in diveret luoghi per lo contado si ricolsono, da quelli guerreggiando la città, E vero che poi venuta la novella in Firenze come lo imperador Federigo era morto in Puglia, si levò il popolo della città, e volle che i Guelli fossero rimessi in Firenze, e così furono a di 7 di gennato 1250, (Nol gennato 1251, per la rotta data ai Ghibellini a Figlina a'20 ottobre 1250. B. B.) Lassconda volta ne furon cacciati, quando i Fiorentini furono conda volta ne furon cacciati, quando i Fiorentini furono sconfitti a Monte Aperti dai Sanesi, per l'aiute che i Sanesi ebbero dal re Manfredi per opera di messer Farinata, il quale avea mandato ila piccola masnada avuta da Manfredi con la sua insegna in parte che tutti erano stati tagliati a pezzi. La qual novella come fu in Firenze, sentendo i Guelfiche i Ghibellini con le mache i Ghibellini con le ma-

E l'animose man del Duca e pronte Mi pinser tra le sepolture a lui, Dicendo: Le parole tue sien conte. Tosto che al piè della sua tomba fui Guardommi un poco, e poi quasi sdegnoso Mi dimandò: Chi fur li maggior tui? le, ch' era d'ubbedir disideroso Non gliel celai, ma tutto gliel apersi: Ond' ei levò le ciglia un poco in soso; Poi disse: Fieramente furo avversi A me ed a' miei primi ed a mia parte. Si che per due fiate gli dispersi. S' ei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte, Risposi lui, l'una e l'altra flata; Ma i vostri non appreser ben quell'arte. Allor surse alla vista scoperchiata Un' ombra lungo questa infino al mento: Credo che s'era inginocchion levata. D'intorno mi guardò, come talento KB Avesse di veder s'altri era meco; Ma poi che il suspicar fu tutto spento, Piangendo disse: Se per questo cieco Carcere vai per altezza d'ingegno, Mio figlio ov'è, e perchè non è teco? Ed io a lui: Da me stesso non vegno: Colui, che attende là, per qui mi mena, Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole e il modo della pena M'avevan di costui già letto il nome: Però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: Come Dicesti: egli ebbe i non viv' egli ancora i Non flere gli occhi suoi lo dolce lome? Quando s'accorse d'alcuna dimora

Ch'io faceva dinanzi alla risposta,

Supin ricadde, e più non parve fuora. snade del re Manfredi ne venieno verso Firenze, senza polchè vide che lo era solo. (B.)
aspettare alcuna forza, con — Suspicar, altri: sospicciar,
tuite le famiglie loro, a di
3di settembre 1280, se ne uscicorda la scona dell'Odissea (Ilrono: e poi avendo il re Carlo
bro ni, quando l'ombra di Agaprimo avuta vittoria, e ucciso mennone appare ad Ulissee
il re Manfredi, tutti vi ritornarono, e i Ghibellini se n'uDa me stesso, di mio arbitrio
sci rono fuori, de'quali mai poi (Bi.) — Ebbe a disdegno. Porper sua vittu o operazione non ciocchè ia filosofia gli pareva. scirono fuori, de'quali mai poi per aua virtu o operazione non ve ne ritornò alcuno. B. (Nal 1265; ma a questo secondo ritorno Farinata non si trovò, essendo morto nel 1264. [B. B.) 49. Bi tornar d'opni parte, dove che si fessero. (B.) 52-57. Surse, si levò, alla vista scoperchiata, alla bocca del sepoloro. (Buti.) - Vista, finestra, amertura Purc. 1. 67:

nestra, aportura. Purg., x, 67: Ad una vista D'un gran pa-lazzo. — Un'ombra, ecc., Ca-valcanta Cavalcanti, padre di Guido. — Inginocchion; altri:

corda la scona dell'Odisses (11-bro n), quando l'ombra di Agamenanos appare ad Ulisse e domanda di Oreste. (Lf.) — Da me siesso, di mio arbitrio (Bl.) — Ebbe a disaggno. Porciocchè la filosofia gli pareva, siccome ella è, da molto più che la poesia, ebbe a zdegno. Porciocchè al filosofia gli pareva, siccome ella è, da molto più che la poesia, ebbe a zdegno Virgilio e gli altri poeti. (E.) — Guido era quolfo. Bi molto facili che gli non convenisse nol·l'idea dell'impero, vagheggiata e predicata dall'amico: quindi avesse in dispetto Virgilio, come cantore o sestenitore e predicata dan amazona virgilio avesse in dispetto Virgilio antore e sostenitore come cantore e sostenitore della divina origine dell'im-pero. (B. B.) — Letto di nome. m'aveano manifestato chi ora. (Buti.) Altri: detto. 69-78. Lome, lume (del sole).

Ma quell'altro magnanimo, a cui posta Restato m'era, non muto aspetto, Nè mosse collo, nè piegò sua costa. E se, continuando al primo detto, Egli han quell'arte, disse, male appresa, Ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non cinquanta volte fla raccesa La faccia della donna che qui regge, Che tu saprai quanto quell'arte pesa. se tu mai nel dolce mondo regge, Dimmi, perchè quel popolo è si empio Incontro a miei in ciascuna sua legge? Ond'io a lui: Lo strazio e il grande scempio, 85 Che fece l'Arbia colorata in rosso. Tale orazion fa far nel nostro tempio. Poi ch'ebbe sospirando il capo scosso, A ciò non fui io sol, disse, nè certo Senza cagion sarei con gli altri mosso: Ma fu'io sol colà, dove sofferto Fu per ciascun di torre via Fiorenza, Colui che la difese a viso aperto. Deh, se riposi mai vostra semenza,

Prega' io lui, solvetemi quel nodo, Che qui ha inviluppata mia sentenza.

- Supin ricadde, ritornò ro- sendo messer Farinata con la vescio e più non si vide poi. sua parte e seguaci fuori di (Buti.) - A la renberse il re- Firenze, accostossi con la parte tomba. (Ls.)

10m3a. (Ls.)
73-75. A cut posta, a cui richiesta. (B.) — Ne piego sua
costa, stetto immobile. (Briti.)
77-78. Egit han, altri: s'egit
han. — Ciò mi tormenta, ecc.,

han. — Ciò mi tormenta, ecc., io nilos maggior dolore che dello star qui in questo sepol-cro (Busti.)
79-81. Raccesa la faccia di Proserpina, la quale è reina dell'inferno et è luna noi ciclo. (Busti.) — I cinquanta plenitici di che con la consulta dell'inferno et con con la consulta dell'inferno et è luna noi ciclo. (Buti.) — I cinquanta pleni-lunj, di cho qui si parla, por-tano press'a poco all'aprile del 1304. quando I Bianchi, tra' quati Dante, disponevano le cose per il loro ritorno in Fi-renze. Dante non convenne nei modi. e. come si crede, si semodi, e, come si credo, si se-parò dalla fazione. (Par., xvii, il e sogg.) Il colpe în poi ten-tato nei luglio e andò fallito. (U. B.) - Pesat, è grave (ce que cuite cet art. Li.); volendo per quoste parole annunciar-gliche, avantichè quattro anni fi ssero, esso sarobbe cacciato di Firenzo: il che avvenno avantichà creare i din o nono avantiche fossero i due, o poco

più. (B.) 82-84. Regge, torni. — Legge. Questo dice perche d'ogni leg-gu che si facea a grazia delli usciti, li Uberti n'orano eccetti; e se si facca a danno, T'erano nominati, (Buti,) 86. In rosso, in sangue. Es-

LA DIVINA COMMEDIA

di Toscana Ghibellina, e col conto Giordano, vicario del re Manfredi; e combatterono nel terreno di Siena a Monte Aperti, presso a uno fiume chia-mato Arbia, col popolo di Fiorenza, e fu fatto grande stra-zio e scempio di loro: sicchè er la grande uc isione e spargimento di sangue, l'Arbia di-ventò rossa. (Buti.) — L'Arbia petite rivière, qu'on passe d quelques milles après Sienne, sur la route de Rome. — On conserve et l'on montre en-core aujourd'hui, dans la splendide cathédrale de Sienne, le crucifix, qui servait de bannière aux Siennois, ainsi bannière aux Siennois, ainsi que le mât planté sur le car-roccio des Florentins, et qui portait leur étendard... (Am-père.) V. Aquarono, Dantein Siena, 21-35. 57. Tale orazion, composi-

zioni contro alla vostra famiglia, fa far nel nostro tempio, cioè nel nostro senato, nel cioè nel nostro senato, nel luego dove si fanno le rifor-magioni, e gli ordini e le leg-gli: il quale chiama tempio, siccome facevano i Romani, i qualichiamavano talvolta tem-

ria, ringhiera. Qui quotidia templum tenet. Cic. Qui monte tous les jours di la tribune. - Dice nel nostro tempio, o per porre la parte per lo tutto, o perahè al vero le leggi e il statutti si soleano fare col consigli, che si faceano nelle chiese anticamente me la micensigli, che si faceano nelle chiese anticamente per la mol-titudine del popolo. (Butti). — Certo i versi e il loro con-testo mi suonano le pubbli-che imprecazioni ueste nelle Cattedrali a storninio de nemici della casa e della setta re gnante. Odo che la ceremonia si celebra da'tirannucci in Irsi celebra da'tirannucci in Ir-landa contro a'papisti; ed al-lora i preti, a nome del po-polo florentino, rinfrescavane la scomunica ne'sclenni giorni d'ogni anno sovra tutte le razze de'Ghibellini. (Foscolo.) 83-96. — Né certo Senza ca-

89-96. No certo Senza carifica con file attri, che a ciò tennero, saret mosso, a dover fare quel che il foce; vogliendo per questo intendere, che il comune di Firenze, il quale il teneva fuori di cassa sua, gli dava giusta cagione d'adoperare ciò che per lui si poteva, per dover tornare in casa sua. [B.] — Ma fui to sol, ecc. Un antico: A stanza del conte Giordano, ch' era per lo re Manfredi in Toscana, dopo la sconfitta di Montaperti si fece parlamento a Empoli; donde tutt gli Ghibellimi inducano il detto conte a disgiare Fivenze (e recarta se sfare Firenze le recarla a borghi, B.J. se non che mes-ser Farinata si oppose con taulo animo e vigore che la difese contro a tutti, e il conte difese contro a tulli, e il conte assentie a lui. — Con molte e ornate parole contradisse a questo. (8) — Non durono ornate parole, ma rispose concerti bassi proverbi. « Com'asino sape. così minuzza rape. — Vassi capra zoppa, se lispo non la intoppa, » Diedo, a sè di lupo, e gil altri trattò da asini e da ignoranti. (Sab.) — Fazio degli Uberti: Qui mi sovvenne del mio Affricano, — Che nel consolio mi no, — Che nel consiglio mi soccorse solo — Col bel parlar e con la spada in mano. — Ma ben mi maraviglio e par-Ma ben mi maraviglio e par-mi un duolo — Che i cittadini stati son si crudi — In quarto grado al figliuolo del figliuolo. — Arioggia al Promoteo eschi-leo, dove si vanta d'essersi op-pesto a Giove she voleva an-nientare tutto il genere umano, — Se. così abbia pace; farma desiderativa. - Vostra ecmenza, i vostri discendenti (B)

pio ili luggo dove le loro de-liberazioni facevano. (B.) — (Par., xvi) (T.) — Solvetenis Templum, terreno consacrato quel modo). Che dagli auguri. Ivi si facevano i qui ha invituppata mia sen-senatoconsulti, ondo per Cu- tenza, i mio sindioio. (B.)

77-99, Veggiate... Dinanzi, sioè pravaggiate quel che il tempo seco adduce, nel futuro, E nel presente tempo, tenete altro modo, in quanto non par veggiate le cose presenti. (B.)

100. — Ch'ha mala luce, cattilities, ch'h reshita (B.R.)

100. — Ch'ha mala luce. cat-itva vista; ch' è presitia. (B.B.) 103-105. Ancor me splende, presta di luce, il sommo Duce, 1ddio. (B). — Tutto èvano. eco noi noa vediamo più niente. — E s'altri, o demonio a ani-ma che tra noi disconda, nom ii apporta. vegnendo dell'al-tra vita, e di quella ci dica nois apporta, vegnendo dell' alira vita, e di quella ci dica nonelle. [B]. — Di vostro stato
'mano, della vostra vita terena. [B].

106. Che del futuro, eco.
Après le Jugement dernier,
où il n'y aura plus d'avenir,
parce qu'il n'y aura plus de
temps. (Ls.)

112-114 Ei a lni. — Gident.

112-114. Ei, a lui. — Gid nell'error ecc. Parce que je cro-yais, à tort, que les damnés connaissaient les choses présentes. (Ls.)

119-120. Qua entro è, ecc. Idest intra arcam istam in qua sum. Et cui non sufficiebant tot regna in mundo, nunc jacet in-elusus in 1sto carcere cæco. (Benv.) — Secondo Federico. L'Imperador Federico II: G Vill. vi, 1. di Federigo II: In tutti i diletti corporali volle abbondare e quasi vita epicurla tenne, non facendo conto che mai fosse altra vita. Innocen-zo IV lo chiamò eretico, musulmano, spergiuro, bestemmia-tore, spogliatore de tempi, per-secutore degli ecclesiastici — o lo fece deporre nel Concilio di Lione, abominando che lo scettro del governo tra Cristiani rimanesse più oltre appo lui, e la sua viperea propaggine. -Hul Cardinale delli Ubaldini.-Fuit vir valentissimus tempore suo, sagax et audax qui Cu-riam romanam bexallet pro velle suo, et aliquando tenuit eam in montibus Florentia in eam in montibus Florentia in legri's suorum per aliquot men-ess. Et sape defendenat palam rebelles Ecclesia contra Pa-pam et Cardinales. Fuit etiam magnus protector et fautor Giballinorum. Et quasi obti-ment quidquid vollend. Ipse fa-cil Archiepiscogum Mediolani, qui exaliuvit stripem suam ad dominium illius civitatis, et al-teram notessiam in Lombar-teram notessiam in Lombarteram potentiam in Lombar-dia. Erat multum honoratus et formidatus. Ideo quanao un e-batur tunc, Cardinalis dixit sic: Oardinalis fecit sic: intel-batum de Cardinali Octamidatus. Ideo quando diceE' par che voi veggiate, se ben odo, Dinanzi quel che il tempo seco adduce. E nel presente tenete altro modo. Noi veggiam, come quei ch'ha mala luce, Le cose, disse, che ne son lontano; Cotanto ancor ne splende il sommo Duce: Quando s'appressano, o son, tutto è vano Nostro intelletto: e s'altri non ci apporta, Nulla sapem di vostro stato umano. Però comprender puoi, che tutta morta Fia nostra conoscenza da quel punto Che del futuro fia chiusa la porta. 109 Allor, come di mia colpa compunto, Dissi: Or direte dunque a quel caduto Che il suo nato è co vivi ancor congiunto. E s' io fui dianzi alla risposta muto, Fat'ei saper che il fel, perchè pensava Già nell'error che m'avete soluto. già il Maestro mio mi richiamava: Perch'io pregai lo spirito più avaccio 115 Che mi dicesse chi con lui si stava. Dissemi: Qui con più di mille giaccio: Qua entro è lo secondo Federico, E il Cardinale, e degli altri mi taccio. Indi s'ascose: ed io in ver l'antico 191 Poeta volsi i passi, ripensando A quel parlar che mi parea nemico. 124 Egli si mosse; e poi cosi andando, Mi disse:Perchè sei tu si smarrito? .Ed io li soddisfect al suo dimando. 127 La mente tua conservi quel ch'udito Hai contra te, mi comando quel Saggio, Ed ora attendi qui: e drizzò il dito. 130 Quando sarai dinanzi al dolce raggio Di quella, il cui bell'occhio tutto vede, Da lei saprai di tua vita il viaggio. Appresso volse a man sinistra il piede: Lasciammo il muro, e gimmo in ver lo mezzo Per un sentier ch' ad una valle fiede, 136 Che in fin lassù facea spiacer suo lezzo.

viano de Ubaldinis per excel-lentiam. Fuit tamen Epicureus ex gestie et verbis ejus. Nam quum semel pettisset a Gibel-linis Tuscia certam pecunia quantitatem pro uno facto, et non oblinuisset, prorupit indi-mantre et vale in hago pocem. nanter et irate in hanc vocem :

disegnando, come fanno coloro puzzo.

che più vogliono le lor paroli impriemere nell'intelletto del l'unitore. (B). - Drizzo al ciel lezione bellissima per l'appunt però che v'ò in essa mistero re ligioso e solennità d'espressioni (Fosc.) — Di quella, Beatrion 134. In ver lo mezzo delli città: avendo fino allora came minato lungo il muro di essa

97

### CANTO DECIMOPRIMO.

Simpgono i poeti all'orlo della ripa che sovrasta al settimo cerchio, ma, offesi dal puzzo che si leva da quel baratro, si ritivano dietro all'avello di papa Anustasio, et ivi sosfermandosi, per assuciarsi un poco al tristo fato. Virgilio stripa a Dante la condizione del tre cerchi che restano a vedersi. Il primo, che è il settimo, è dei violenti; e perchè la violenta può farsi contro il prossimo, contro si esesso, e contro Dio, nutura el arte, e scompartito in tre gironi, ognuno dei quali contiena una maniera di violenti. Il secondo cerchio, che è l'ottavo, è dei fraudolenti, che vede un poi distinto in dice bolge; e il terco cossia nono, è dei traditori, che verra diviso in quattro spartimenti concentrici. Anche gli spiega perchè non sian puniti nella città di Dite gl'incontinenti, e come l'usura offenda Dio. Poi muovono verso il luogo dove si scende la ripa.

In su l'estremità d'un'alta ripa, Che facevan gran pietre rotte in cerchio, Venimmo sopra più crudele stipa: E quivi, per l'orribile soperchio Del puzzo, che il profondo abisso gitta, Ci raccostammo dietro ad un coperchio D'un grande avello, ov'io vidi una scritta Che diceva: Anastasio papa guardo, Lo qual trasse Fotin della via dritta 10 Lo nostro scender conviene esser tardò, Si che s'ausi prima un poco il senso Al tristo flato, e poi non fla riguardo. Cosi il Maestro; ed io: Alcun compenso, Dissi lui, trova, che il tempo non passi Perduto, ed egli: Vedi che a ciò penso. Figliuol mio, dentro da cotesti sassi, Cominciò poi a dir, son tre cerchietti

Di grado in grado, come quei che lassi.

1. Ripa. Essi orano entrati e s'intende che sotto il luogo per la porta guardata da'dia- dovo pervennero, erano stivate voli nella città di Dite, la quale grandissime moltitudini di pecera nel sesto cerchio; questa città, che dalla parte dove entro Dante, avea le mura rosse entro Dante, avea le mura rosse come ferro rovente, dovette a-ver qui, in luogo di mura, que-sta ripa altissima, per la quale scenderannoi poeti a suo tom-po nell'altro-cerchio (Ces.).— Ripa è, e artificiale o naturale che ella sia, o terrono o pie-tre; la quale da alcuna al-tezza discenda al basso el di-ritte che o non presti carresti ritta che o non presti, presti con difficultà la scesa per sè di quell'altezza al luogo nel quale essa discende, siccome in assai parti si vede ne'luoghi montuosi naturalmente essere, o come per fortificamento delle castella e delle città gli nomini artificiosamente fan-

no (B.).

2. Che facevan, ecc., formate di grandi pietre (B. B.).

3-6. Sopra più crudele stipa, Stipa, la code stipate, cicò accumulatamente poste, siccome

catori in più crudel pena, che quelli i quali infino a quel luogo veduti avea (B.).—Stiva, luogo veduti avoa (B.). — Stiva, stivare è empiere bene quanto capo, come si dice: La nave è stivata (Buti). Int., xxiv. 82: stipa di serpenti. — Soperchio, eccesso. — Gitta, esala, svaporando i su. — Ci raccostammo rando in su.— Ci raccostammo indictro, acciocchè men lo sentissimo, che standovi dirittamente sopra (B.).

9. Trasse Potin., ecc., fo-

9. Trasse Folin, ecc., fo-celo errare nella fede. Questo Fotino ebbe questa eresia, che in Cristo non fosse se non una natura; cioè umana tanto, o che Cristo fosse puro uomo, e così fece credere a papa Anastasio, e tanto si mise questa eresia in lui, ch'elli volle restituire (nei Dittici) uno eretico (Acacio) che la Chiesa avoa dannato, se non che i cardi-nali non consentirono; e fi-nalmente male morì, imperò che essendo ito al secreto luci n ti' r ite cose poste go della natura, per miracolo Le lor legni dicono stivate: divino gittò fuori tune le in-

testine (Buti). Isidoro: Fotiniani a Fotino Gallogracie Sirmia episcopo nuncupali, qui ebionitarum hæresim suscitans asseruit, Christum a Maria per Joseph nupticili coitu fuisse conceptum. — Il Venturi volle che Dante scam-Venturi volle che Dante scom-blasse l'imperatore Anastasio I con papa Anastasio II. — Il Borghini: Seguitò quello ell: aveva scritto Graziano, il quali medesimamento s'ingannò. — Il Blano, col prof. Thilo di Halle, crede che s'intouda ve-ramente di papa Anastasio, per essersi mostrato conciliante nelle quistioni prodotte dalla pubblicazione dell'Enotico, fut-ta da Zenone Issurico nell'anno 482, per consiglio di Acasto, patriarca di Costantinopoli, o per oredersi che volesse rimetper credersi che volesse rimettere nei libri ecclesiastici il nome di esso Acacio, fattono radere da papa Gelasio. È par-verisimile ch'egli avesse ac-colto Fotino, diacono di Tescotto Fotino, diacono di Tes-salonica, che fu uno dei me-diatori della pace, — il Long-fellow, appoggiandosi allo sto-rico del Cristianesimo, Milman, s'accorda col prof. Thilo, e vedi che così l'intese anche il Buti

10-14. Tardo, adagio (B.) - Si che s'ausi, s'assuefaccia al tristo fiato. Quel compagno di san Francesco, il quale, sua visione infernale, vide la donna ch'avea faisato la midonna ch'avoa faisato la misura del grano e della biada,
ardere strotta in una misura
di fuoco (avello singolare),
trova poi un flume terribite,
piano di serpenti e di dragoni
e di scerpioni, e gittava ura
grandistino puzzo: proprio dell'inferno. — Non fa riguardo, non bisognerà di mo' b
curarseno, otta assietis, vuo

guardo, non bisognerà di mo' neurarseno, quia assinetis, mua fit passio (B.). — Compenso, rimedio (Butt.). — Il tento dell'aspettare (T.).

18. Di grado in grado, d. gradanti (T.). — Come giato che lassi, com'hai voduto de' si passatt, così de' essera actiro cho suona a vedera l'inti tro cho sono a vedere (But.

19-21. Maledetti, dannati; perchè poi ti basti pur la vista. a ciò che non abbi poi a domancoo che non abbi pol a domandare, Intendi come e perché, ecc. vedi lo modo e la cagione (Butt). - Costretti, stretti insieme, stivati. - Il Todeschini, a cui s'accosterebbe volontieri il Blanc, riferisee non beno costretti ai cerchi; spiegando: stretti, serrati l'un dontro l'altro.

22-23. Malizia, Alfredo Maury : Cette mechancete de l'homry: Cutte mechancete act nome, soutilé de vices, est ce qu' Apulés nomme malitia (De dopmat. Platon), expression qui fut adoptés dans le même sens par les chrétiens — Acquista, in mal senso. Petralistation de la constitución de la constituci — Acquista, in mai sonso, Petra, Biasmo s'acquista (T.). — Ingiuria è il fine, qualche atto Ingiusto ne è lo scopo (L.). 25. Frode, ecc., consistendo noll'abuso della ragione, dote propria di lui e non comune, coma la forma acil altri ani-

come la forza, agli altri ani-

26-27. Sutto, lat: subtus, sotto (T.). — Più dolor gli assale, sono oppressi da maggior tormenti [B.).

tormenti 'B.).
28-31. E tutto, perciocchò li
distingue in tro parti, le quali
tutte e tre son pieno di violenti (B.). — A tre persone,
a tre sorie di persone (B B.)
— Cose. liff., xix: 2. Le cose
di Dio (T.) - Cose . In di Dio (T.).

33. Morte per forza, come uccidero col coltello, col veuccidero col coltello, col ve-luno, col capestro, col fuoco o in altra maniera (B.). — Do-gliose. Il Ferrante legge do-lose. — Nel suo avere, nelle sue possessioni e ricchezze. Ruine, come è disfargil le case, e incendi, come è arder-gliele o ardorgii le biado, e tollette dannose. come è il rugliele o ardorgii le biace, e tollette dannose, come è il ru-bargli le sue cose, torgii la moglie, la figliola, il bestiame, e simili sustanzo (B.). — Tollette, latrocini, spiega il Blanc, con gli antichi interpreti, ri-spondando a predo conse spondendo a predon, come ruine, incendi a quastatori. ratine, incendi a guastatori.
Par., v, 33: Mal tolletto, bene
di mal acquisto. Altri per gabella, estorsione, dalla voco
medieva tolletim: exactio que per vim fit, onde mala-tolta, maltolletum, male tol-letum, onde il francese mal-tôte (da tollere, rubare). — Altri legge collette, e questa le-zione piace al Foscolo, che dice: lo trovo nell'aurea latinità collectum exigere (Cicero, De Orat., 11, 57), o parmi che Danto alluda alle tanto taglie e tasso e concussioni, sotto o table of concurrent, some post per escentification and grantome di doni gratuiti per pubsistizia, giustamento necidono e blico bens, imposte da principi feriscono; qua tutori, como e magistrati, e perciò vi agsesono incendiari e simili uo-

19 Tutti son pien di spirti maledetti: Ma, perchè poi ti basti pur la vista Intendi come, e perche son costretti. D'ogni malizia, ch'odio in cielo acquista, Ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale 22 O con forza o con frode altrui contrista. Ma, perchè frode è dell'uom proprio male, Più spiace a Dio; e però stan di sutto Gli frodolenti, e più dolor gli assale. De violenti il primo cerchio è tutto: 28 Ma, perché si fa forza a tre persone, In tre gironi è distinto e costrutto. 31 A Dio, a sè, al prossimo si puone Far forza, dico in loro ed in lor cose, Come udirai con aperta ragione. Morte per forza e ferute dogliose Nel prossimo si danno e nel suo avere Ruine, incendi e tollette dannose: 37 Onde omicide e ciascun che mal flere, Guastatori e predon, tutti tormenta Lo giron primo per diverse schiere. 40 Puote uomo avere in sè man violenta E ne'suoi beni: e però nel secondo Giron convien che senza pro si penta 43 Qualunque priva sè del vostro mondo, Biscazza e fonde la sua facultade, E piange là dove esser dee giocondo. Puossi far forza nella Deitade, Col cor negando e bestemmiando quella, E spregiando natura e sua bontade: E però lo minor giron suggella Del segno suo e Sodoma e Caorsa, E chi, spregiando Dio, col cor favella. 52 La frode, ond ogni coscienza è morsa,

Può l'uomo usare in colui che si fida,

Ed in quei che fidanza non imborsa. giugne dannose. Altrove (nel mini, e predon, cioè rubatori, Convito) s'adira ch'ei le ve- coreari, e tirami e simideva da per tutto in lislia, e glianti (B), qui fors'anche obbe in mente il passo della Scrittura: Po- time cerolio, per diverse schicgiugne dannose. Altrove (nei Convito) s'adira ch'ei le ve-deva da per tutto in Italia, e qui fors'anche ebbe in mente il passo della Scrittura: Po-nulum meum exactores su spotiaverunt (Isaia, III, 12). 37-38. Onde. Il Boc. legge Otf, ecc., e spiega: Otf, ecc., e spiega: Otf, coloro che odio portano al prossimo, volendo per questo s'intendano coloro in questo medesimo luogo esser dannati, i quali, quantunque queste violare non Cociono la Caste. lenze non facciano, bono volentieri se potessono, e perche più non possono, hanno lu odio il prossimo; omicide (plur. di omicida) e ciascun che mal fiere, a distinguer da questi cotali coloro, i quali, posti per esceutori della giu-

timo cercano, per acceste strate-re, cioè guastaritori, predoni con predoni, ecc., quantunque nel girono mede-desimo (L.). 40-42. Puote uomo, fare forza

a sè medesimo, uccidendosi, e ne' suoi beni, ardendoli e distate of the state (Buti).

44-45. Fonde. Il Giuliani A.c. da. — B griange ld dove ex-ser dee glocomid, Bell'altra vita, ove dovrebbe avere alle-grezza (Buti). 47-54. Cil vor negando, ecc. Salmit am, li Platt insipiens tes

Questo modo di retro par che uccida I'ur lo vincol d'amor che fa natura; Onde nel cerchio secondo s'annida Ipocrisia, lusinghe e chi affattura, Falsità, ladroneccio e simonia, 58 Ruffian, baratti e simile lordura. Per l'altro modo quell'amor s'obblia Che fa natura, e quel ch'è poi aggiunto, Di che la fede spezial si cria: Onde nel cerchio minore, ov'è il punto Dell'universo, in su che Dite siede, Qualunque trade in eterno è consunto. Ed io: Maestro, assai chiaro procede 67 La tua ragione, ed assai ben distingue Questo baratro e il popol che il possiede. Ma dimmi: Quei della palude pingue. Che mena il vento, e che batte la pioggia, E che s'incontran con si aspre lingue, Perchè non dentro della città roggia Son ei puniti, se Dio gli ha in ira? E se non gli ha, perchè sono a tal foggia? Ed egli a me: Perchè tanto delira,
Disse, lo ingegno tuo da quel ch'ei suole? Ovver la mente tua altrove mira?

a modo di marchio rovente, la a mode di marchio revenie, la segnano e suggellano colle piaghe, onde que corpi sono in:pressi, a colore del sangue dello cotture e della ulceri (res.). - Caorsa; latino: Cadarcum, già capoluogo dell'alto Quorcy, ora capoluogo del dipartimento del Loi, vente del controlla del contr outo in mala voce ai tempi di lante per vizio di usura. Vedi l'aradiso, xxvii, 58. — Cuorsa è una città si del tutto data al e una citta si dei tutto data ai prestare a usura, che in quella nen è ne ucomo nè feminina, ne vecchio ne giovane, nè piccolo nè grande che a ciò non intenda; e non che altri, ma na ora le serventi, non che il lor salario, ma se d'altra parte sei o otto denari venisser loro alle mani, tantosto gli disponrono o prestano ad alcun prez-ro: per la qual cosa è tanto questo lor miserabile esercizio questo lor miseramie esercizio dividizato, e massimamento appo noi, che come l'uom dice d'alcuno: Egli è Caorsino, così s'intende che egli sia usuraio (B.). — Chaorcis nolla lingua romana e Chaoursier

iranesse passò a Luciero, secondo Il poeti, lo qualo è secondo Il poeti, lo qualo è secondo Il poeti, lo qualo è Luciero, secondo la fizione de l'autore siede, imperò che 125. — E chi, colni che finta- l'autore siede, imperò che nente, per mondano utile o quando cadde, venisse in fine tema, spaceia credenza in Dio, al contro e qui si formasso; ed internamente lo nega e bestemmis. V. verso 47 (L.). — possono andare, se non infino giascuno che l'usa n'ha rimordimento di coscienza (Buti).

Gio., pro. Rocc. Ainen que monda che l'usa n'ha rimordimento di coscienza (Buti). corde suo: Nonest Deus (T.), nell'antico francese passò a 
— Spregiando natura e sua significare usuraio. Nann. V. bontada, adoperando controalis 125. — Echi, colni che fintanaturali leggi (E.). — Sua bontade, i suoi doni (T.). — Minor, tema, spaccia credenza in Dio, quel di mezzo più stretto del ed internamente lo noga e beprimo. — Nel detto girone piove stommia. V. verso Af (L.). —
falle di fuoco sopra quelle tre È morsa, Questo dice perchò
fitte di peccatori, e quelle ciascuno che l'usa n'ha riflamme cadondo lor sulla carne, mordimento deloscienza (Buti), a mode di marchio revente, la Gio., pro. Rage. Aven. Sua mordimento dicoscienza (Butt). disce, in eterno è consunto, Cic., pro. Rorc. Amer.: Sua tormon'ato (B.). quemque fraus et sues tervor 60. Ces sto baratro, ecc., quemaxime vezat: suum quemque, sta vorazine e li poccatori che scesus agitat (L.). — O perchè ci sono (Butt). — Ci desta alla tutti, più o meno, a'eran mac-dolrossa meditazione che l'inechiati a quei templ. — Non ferno è l'unica possessione la imborsa. Il quale non ha fiquale avanza ai dannati, danza nol fraudolente (B.). — (Fosc.).

Inf. xxiv, 12: La speranza rin- 70-72. Quet della palude canagona. Dal motter la speran- impose, gii iracondi e gli acgavagna. Dal metter la speran-za in borsa al metterla in pa-niere non corre gran cosa (T.). 55-57. Questo modo di retro,

dolla frode contro chi non si dolla frode contro chi non si dia, par che uccida. rompa, Pur lo viscol d'assor, lo legame d'amor naturale tra l'un o uomo e l'altro (Buti). Che fa. caso obliquo (T). — Uccida: altri leggo incida.

game d'amor naturale tra l'un son di sopra nel secondo cerno nomo e l'altro (Buti). — chio, e quelli che batte la 
Che f2, casco obliquo (T.). — piogina, i golosi, i quali sono 
Ucrula: altri legge incida. — di sepra nel terzo cerchio, e 
S'annida, l'è dato per stanza, 
s'allora (B.). — consiste de mostrarsi buono ed essere reo, e 
questo intenda l'ipocriti; lusinghe, il lusinghieri, e chi affaltura. Il mallosi; falsid, falsatori di moneta, di scrittura e. d'ogni altra cossa; la
La mente fua. Altri: la 
d'oneccio, rubarori che usano 
ladroneccio, rubarori che usano 
ladroneccio, e simonia, di chi

svege.

morcata lo cose sacro; ruffian, igannatori di femmine; barattiori che vendone la grazia de lor signori, e simile lordura, altra spozio simili a quoste (Buti) — Ipocrisia, Inf., xxiii, Lusinghe, xviii Affattura, xx. Falsitd, xxix-xxx. Ladroneccio, xii, Simonia xix. Ruffan, xviii. Baratti, xxi-xxii (T.).— Per l'altro modo, per l'usar frode in colui che d'alrudar from in colui ene d'altrui si fida — quel (amero) ch'e poi aggiunto al naturale, o por amista, o por benefici ricevuti, o per parentado; Di che, delle quali cose, la fede special si cria, la singolare e intera confidenza che l'uno nomo prende dell'altro par singolare amis dell'altro, per singolare ami-cizia congiuntogli (B.). — Na-

ciria congunitogii (8). — Na-tura, caso reito (7). 64-55. Onde nel cerchio mi-nore, non et ultimo, ove di punto Dell'universo, centralo, non dolla terra, ma dell'uni-verso, cioè di tutti li corchi do' cieli; e quosto dico per ve-rificaro la fiziono, cho porrà di sotto, della terra, cho essa rificare la fizione, che porrà di sotto, della terra, che essa vanisse più su verso il nostro emisperio per fuggire lo Lucciforo, quando cadde dal cielo, in su che Dite, che Plutone, secondo il poeti, lo qualo è Lucifore, sacondo la fizione

quale avanza ai dannati. (Fosc.).
70-72. Quei della philude piaque, ggi iracondi e gli accidiosi, i quali son tormentati nella palude di Stigo, la quale cognomina pinque per la grassezza dol 10to e dol fastidio il quale vè dentro; e quelli che mena ti vento, i lussuriosi, che son di sopra nel secondo cerchio. e nuelli che patte la condo cerchio. e nuelli che patte la

\$0.81. Tva Elica. Tua, per darne a vedere che quisto libro darue a vedore che qui sto livro fosso familiarissimo all'autore (B). — Pertratta, tratta distosamente (B. B.). — Dirposizion, abiti viziosi. — V. Aristotile, nel principio del vulibro dell'Etica a Nicomaco. — Matta, perchè al tutto è accecato l'intelletto (Buti.) Il Blanc col Bocc. al royescio degli col Bocc., al rovescio degli altri interpreti, pensa cho nel settimo cerchio si punisca la bestialità e nel seguente la malizia: 1. perchè Aristotile dice la bestialità non esser si gran la bostialità non esser si gran male quanto la malizia mo-rale, e alla bostialità asorivo le passioni snturate; 2. per-ché presso le stesso Dante le persone mitologiche del sot-timo cerchio, il Minotauro, i Centauri ele Arpie inferiscono degenerazione bestiala della natura umana, quindi be-stialità. stialità.

87-90. Su di fuor della città di Dite. — Vendetta. Altri: giustizia. — Li martelli, torguistica. — Li marteut, tor-menta, e dice men cruccitata, imitando nel parlare il co-sume umano, il quale quanto più di cruccio porta verso al-cuno, tanto più crudelmente il batte (B.). 94-96. Indictro ti rivolvi, ri-

torna alla sentenzia già detta, nodo, sciogli il dubblo, eco.
97-98. A chi la intende. Il
Tomm. leggo: a chi l'attende, 10mm. leggo: a cht tatterie, e cita qual passo del Convirio, n, 4: Aristotele pare ciò sentire, chi hene lo intende, nel primo di Cieto e Mondo (T.). 99-105. Natura lo suo corso

preside, suo processo, Dal di-vino intelletto, perchè Idio è prima cagione di tutte le ca-gioni, e da sua arte, dal suo operare; lo suo operare è il suo volere, imperò che come Idio intende, così vuole, e come vuole, così opera; imperò che così le cosa vengono ad efcosì le cose vengono ad ef-fetto. Non dopo molte carte, presso al principio del libro, dice: « Ars imitatur naturam avo: « Ars imitaty nativ am in quantium potest. » (Buti)—
Note, riguardi. — Nipote. Il Tasso: L'arte è prima nell'intelletto divino, secondo il Platonici, e poi nella natura, e ultimamente nell'intelletto dell'uomo, la qual arte è in terso grado loniana dal divino artifizio.

107-108. Genesi. Il Tomm

| Non ti rimembra di quelle parole,         | <b>76</b> |
|-------------------------------------------|-----------|
| Colle quai la tua Etica pertratta         |           |
| Le tre disposizion che il ciel non vuole: |           |
| Incontinenza, malizia e la matta          | 82        |
| Bestialitade? e come incontinenza         |           |
| Men Dio offende e men biasimo accatta?    |           |
| Se tu riguardi ben questa sentenza,       | 23        |
| E rechiti alla mente, chi son quelli,     |           |
| Che su di fuor sostengon penitenza,       |           |
| Tu vedrai ben, perchè da questi felli     | 8\$       |
| Sien dipartiti, e perchè men crucciata    |           |
| La divina vendetta gli martelli.          |           |
| O Sol che sani ogni vista turbata,        | 91        |
| Tu mi contenti si, quando tu solvi,       |           |
| Che, non men che saver, dubbiar m'aggr.   | ata.      |
| Ancora un poco indietro ti rivolvi,       | 94        |
| Diss' io. la dove di che usura offende    |           |
| La divina bontade, e il groppo svolvi.    |           |
| Filosofia, mi disse a' chi la intende,    | 97        |
| Nota non pure in una sola parte,          | •         |
| Come natura lo suo corso prende           |           |
| Dal divino intelletto e da sua arte;      | 100       |
| E se tu ben la tua Fisica note,           |           |
| Tu troverai non dopo molte carte,         |           |
| Che l'arte vostra quella, quanto puote,   | 103       |
| Segue, come il maestro fa il discente,    |           |
| Si che vostr'arte a Dio quasi è nipote.   |           |
| Da queste due, se tu ti rechi a mente     | 165       |
| Lo Genesi dal principio, conviene         |           |
| Prender sua vita ed avanzar la gente.     |           |
| E perchè l'usuriere altra via tiene,      | 109       |
| Per sè natura, e per la sua seguace       |           |
| Dispregia, poichè in altro pon la spene.  |           |
| Ma seguimi oramai, che il gir mi piace:   | 113       |
| Chè i Pesci guizzan su per l'orizzonta,   |           |
| E il Carro tutto sovra il Coro giace,     |           |
| E il balzo via là oltre si dismonta.      | 115       |

sis trovar puoitu. — Le parole la tomba di papa Anagansio. son questo: Posnit Deus homi- V. verso 6 (B. B.). mem ut operaretur. Vesceris 113-11s. Ché 1 Pesci, e.c. l'in sudore vultus tut. (P.) Il Pesci rodiacali, son nel punto Foscolo: Dall'esempio del pri- dell'oriente due cre prima cèt mo padre conviene a noi pro- sole, quando questo è in Ariete. eacciarci vita dulla natura e SI vieno qui dunque ad ardull'arte. Fills: De ces deux cennare il principio dell'arcarts, colui de la naturo e tle rora (B. B.). — Orizzonte, votro) il convicat que l'homme orizzonte. Fazio degli Ulerti: Cavallenti (V. Nan.) Nomi: touring, e por seua natura, voiroj le comient que l'homme orizonie. Faito degli Uberti: e ultimamente nell'intelletto tire sa rie et son proprès.

100. Altra via tiene, imporè 52).— E il Carro, coca L'Orsa terso grado lontana dal disino artifizio.

107-108. Genesis, e dioc: L'acconto posa sull'ultima come in (B.).

108. Sua seguace, l'arte (Ces.) obleto Caurus, Corus eleminanti, Inf., v, 88.— Fatio

### CANTO DECIMOSECONDO.

Spenta l'ira del Minotauro, che sta a guardia del settimo cerchio, sede dei violenti, e superuta la difficulta della scera, piungono i Poeti nella valle, nel cui primo girone vedono una riviera di sangue bollente, ove sono puniti i violenti nella vita e nella roba del prossimo. Una schiera di Centauri va attorno lo stapno per sorvegiare i dannati, saettandoli se tentino uscir del sangue più che non è loro concesso. Alcuni di questi Centauri i provano di arrestare con minacce i Poeti che scendono la costa; ma Virpilio vince l'ostacolo, ed duche ottiene che un Centauro gli scorga e sulla groppa passi Dante all'altra riva. Da lui, nel patsare, intendono i Poeti la condistone del luogo, e il nome di niolti tiranni che dentro vi gemono.

l'ra lo loco, ove a scender la riva Venimmo, alpestro, e per quel ch'ivi er'anco, Tal, ch'ogni vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina, che nel flanco Di qua da Trento l'Adice percosse O per tremuoto o per sostegno manco; Che da cima del monte, onde si mosse, Al piano è si la roccia discoscesa, Ch'alcuna via darebbe a chi su fosse; Cotal di quel burrato era la scesa: 30 E in su la punta della rotta lacca L'infamia di Creti era distesa, Che fu concetta nella falsa vacca: 13 E quando vide noi, sè stesso morse Si come quei, cui l'ira dentro flacca. Lo Savio mio in ver lui gridò: Forse Tu credi che qui sia il duca d'Atene,' Che su nel mondo la morte ti porse? Partiti, bestia, chè questi non viene Ammaestrato dalla tua sorella, Ma vassi per veder le vostre pene. Qual è quel toro che si slaccia in quella Che ha ricevuto già 'l colpo mortale, Che gir non sa, ma qua e là saltella, Vid'io lo Minotauro far cotale. E quegli accorto grido: Corri al varco; Mentre ch'è in furia, è buon che tu ti cale.

1-3. Riva, ripa\*(B.) — Per quel ch'ivi er'amo, per lo Minotauro, che in quol luogo giacea (B.). — Schiva di riguardarlo.

4-9. Qual è quella ruina. ecc.
Piglia la similitudine da una ruina di monte, che è di qua — li Valery, Voyages en Italie, da Trento, che, diroccandosi, cade en el flance dell'Adige: — l' voli, seguita nel 1310. V. Forlil che alcuni credone essere voli, seguita nel 1310. V. Forlil che alcuni credone essere voli, seguita nel 1310. V. Forlil vicin di Roversto, venendo da Verona) ed io credo esgora di marco (quattro mino per lo roder del flume do da Verona) ed io credo escore al castello della Pletra, — Discoscesa, dirotta, scoscesa sopra il quale è un dirupo di Rorgh.). — Ch'alcuna via damonte stagliato, che a me par retibe, a venir glueo al piano, achi su fosse, soprà il monte

(B.). - La roccia era rotta sì acconciamente, che dava alcu acconciamente, che dava alcu-ma via; avvenendo talora che in tali rovine i sassi e'macigni, rotolando, si fermino poi in tal luogo e postura che lascino qualche viuzza o formine un po di scala (Cex.). — Che al-cuma stia per messuma fu so-stenuto acremente dal Monti, ma le ragioni addott dal Cema le ragioni addotte dal Ce-sari e dal Blanc mostrano l'insussistenza di tale opinione.

10-13. Burrato. Burrati: traru pl di luoghi alpigni e salvatichi (H!). — Su la punta della rotta lacca, su la cima, su l'orlo della cavità cerchiata dalle rotte pie-tre (L.). L'infamia di Creti. Il di luoghi alpigni e salvatichi tre (L.). L'un'amia di Creti. Il Minotauro, mostro mezzo uomo, e mezzo bue, onde l'isela di Creta era infamata, — Falsa vacca. Pasife, che si rinchiuse nella vacca del legno, perchè il toro si conglungesse con lei [Buti].

14-15. Sè stesso morse. Altri, sè stessa. — Parmi che il paseri

se stessa. - Parmi che il passaggio istantaneo dal femmi-nino infamia al mascolino, che di subito fa immaginare il Minotauro, abbia energia ed eleganza (Fosc.). — Fiacca, rompe e divide dalla ragione (B.).

17-20. Il duca d'Atone. Tesso. Anche Shakespeare lo chiama. The duke of Athens. — Sorella

Arianna. 22-24. Qual è quel toro che si slaccia, ecc., qui rompt ses liens (Ls.); che spesse volte avvenia nelli sacrifici (Buti.). Svet in Galba, 405: Essendogli in ciascuna terra dalla desera e dalla sinistra uccise le vittime, un toro spaventato dal time, un toro spaventato dal-colpo della scure ruppe i le-gami ed assaltò il suo carro e co piò dinansi alzatosi to spar-se tutto di sangue. Boccaccio, Fiammetta, 257: Quale il forte toro ricevuto il mortal colpo furioso in qua e in la sattella sè percotendo. 26-27. Corri al varco, al passo, ova hi a sessa dol sattimo car-

ove è la scesa del settimo cer-chie (Buti.) 27. Cale, cali, scenda.

28-32. Giù per lo scarco di quelle pietre, le quali erano dalla sommità di quello scoglio cadute, come caggiono le cose che talvolta si scaricano (B.) — Per lo nuovo carco, imperò ch'io era col corpo, e quindi non soleano passare se non anime (Buti). — Tu pensi Forse, ecc., come sia potula av-venire, avendo riguardo al luo-go nel quale tu non estimi dover potere esser quelle altera-zioni le quali sono vicine alla superficie della terra (B.). 34-36. L'altra fiata. V. sopra canto II, 22 e segg. — Questa

canto m. 22 e segg. — Questa roccia, ecc., imperocchè vi era disceso morto di poco, e Gesù Cristo, alla oni morte intende quella ripa essersi rovesciata,

quella ripa essersi rovesciaci, morì una cinquantina d'anni. dopo Virgilio (L.). 38-39. Colui, Cristo, che levò a Dite. a Lucifero, la gran preda, ecc., le grandi anime del Limbo.Nell'ora, insomma, della morte di Gesù Cristo, quando terra mota est, et petros ecisso sunt (Matt. xxvii. 51), la qual morte non fu se non poco pria della discesa di esso Redentore all'Inferno (L.).

40-46. L'alia, profonda - feda, puzzolento [B.]: brutta. [Buil). Sentisse amor, concordia, per lo quale amor è chi, alcun che, creda, eco. Empedocle. - Fece riverso, si rovesciò.

A nelle giù alla vella: "geA per giù alla vella: "ge-- A valle, giù alla valle; s'ap-proccia, s'approssima (Butt.). 49-51. O tra folle, altri: e ria e folle, ma D. intende il doppio furore, di superbia e di avidità. rarore, di suporbia e di avidita, ohe sospinge i violenti a dar nel sangue e nell'aver di piglio (Fosc.) - Syroni, molesti - C'immolle, ci hagni (Buti).
54. Secondo ch avca detto, eco. Pacendo cotal fossa il primo dei tre gironi, ne'quali Virgilio (inf., m, 30) disse distinto quel esrchio (L.).

55-56. In traccia, in brigata (Buti). — Qui TRACCIA non sta por truppa, ma è la tracca del barbaro latino, che significava perquisizione per qualimque via e TRASSARE perquirere. Nann., V.108.-Centauri, mostri perquisizione via a T mezzo uomini e mezzo cavalli (L.). — I Centauri son simbolo della vita ferina e senza legge, in cui fu diritto l'appetito e la forza. Onde qui stane bene a punire i tiranni e gli assassini

(B.B.).
53-60. Vedendoci, perciocchè
Dante facova muovore, e per
conseguente sonare tutte le
pietre di quel trarupo, donde
discendeva giù, sopra le quali
poneva i piedi, la qual cosa far
non sogliono gli spiriti (B.).
— Asticciuole, saetto (B.).

63. Mai fu, a mai upop festi

22 Così prendemmo via giù per lo scarco Di quelle pietre, che spesso moviensi Sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Io gia pensando; e quei disse: Tu pensi Forse a questa rovina, ch'è guardata Da quell'ira bestial ch'io ora spensi. 34 Or vo'che sappi, che l'altra fiata, Ch' i' discesi quaggiù nel basso inferno, Questa roccia non era ancor cascata. 37 Ma certo, poco pria, se ben discerno, Che venisse Colui, che la gran preda Levo a Dite del cerchio superno, Da tutte parti l'alta valle feda Tremò sì, ch'io pensai che l'universo Sentisse amor, per lo quale è chi creda Più volte il mondo in Caos converso: Ed in quel punto questa vecchia roccia Qui ed altrove tal fece riverso. Ma ficca gli occhi a valle; chè s'approccia 48 La riviera del sangue, in la qual bolle Qual che per violenza in altrui noccia. O cieca cupidigia, o ira folle, Che si ci sproni nella vita corta E nell'eterna poi si mal c'immolle! Io vidi un'ampia fossa in arco torta, Come quella che tutto il piano abbraccia, Secondo ch'avea detto la mia scorta: E tra il piè della ripa ed essa, in traccia Correan Centauri armati di saette, Come solean nel mondo andare a caccia. Vedendoci calar ciascun ristette, E della schiera tre si dipartiro Con archi ed asticciuole prima elette: 61 E l'un gridò da lungi: A qual martiro Venite voi, che scendete la costa? Ditel costinci, se non, l'arco tiro. 64 Lo mio Maestro disse: La risposta Farem noi a Chiron costà di presso: Mal fu la voglia tua sempre si tosta. 67 Poi mi tentò, e disse: Quegli è Nesso, Che mori per la bella Deianira, E fe' di sè la vendetta egli stesso:

sempre così precipitoto nene tuo voglie.

67-72. Poi mi tentò, atto na-iuralo, volendo recare altrui a por mente aciò che vuoi dir-gil; scuoterlo in una spalla o frugario allo coste (Ces.). — Nesso, tentò di rapire Deianira; ma Ercole lo fori colle frecole tinte nel sangue dell'idra; e

E quel di mezzo, che al petto si mira

È il gran Chirone, il qual nudri Achille:

Quell'altro è Folo, che fu si pien d'ira.

sempre così precipitoso nelle guinata a Beianira, dicondole tuo voglis. 67-72. Pot mi tento, atto na- il marito, dall'amore d'altre il marito dall'amore d'altre donne. Dichè, quando ella il vide perduto dietro a Jole, gli mandò la veste attossicata; ed letre di quel trarupo, donde frugario alle coste (Cex.). — ci ne mort. — Chirone crafiscendeva giù, sopra le quali Nesso, tentò di rapire Doianira; glio di Saturno; Folo, di Sioneva i piedi, la qual cosa far ma Ercole lo fori colle freccie lono, e Nesso disone e della on sogliono gli spiriti (B), tinte nel sangue dell'idra; e Nuvola. Omero, nell' si del-Asticcticole, sastic (B).

qui, morendo, diodo per vendi l'Itiade, chima Chirone: De: 68. Mai fu, a mai uopo fosti carsi, la propria veste inesa- Centauri il più giusto (Lf.).

Dintorno al fosso vanno a mille a mille, 73 Saettando quale anima si svelle Del sangue più, che sua colpa sortille. Noi ci appressammo a quelle flere snelle: Chiron prese uno strale, e con la cocca Fece la barba indictro alle mascelle. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, Disse ai compagni: Siete voi accorti. Che quel di retro move ciò ch'ei tocca! Così non soglion fare i piè de'morti. E il mio buon Duca, che già gli era al petto Dove le duo nature son consorti, Rispose: Ben è vivo, e si soletto Mostrarli mi convien la valle buia: Necessità 'l c'induce, e non diletto. Tal si parti da cantare alleluia, Che mi commise quest'uficio nuovo; Non è ladron, nè io anima fuia. Ma per quella virtù, per cui io movo Li passi miei per si selvaggia strada, Danne un de tuoi, a cui noi siamo a pruovo, Che ne dimostri la ove si guada, 94 E che porti costui in su la groppa; Che non è spirto che per l'aer vada. Chiron si volse in su la destra poppa, E disse a Nesso: Torna, e si li guida, E fa cansar, s'altra schiera v'intoppa. Noi ci movemmo colla scorta fida 100 Lungo la proda del bollor vermiglio. Ove i bolliti facean alte strida. 103 Io vidi gente sotto infino al ciglio; E il gran Centauro disse: Ei son tiranni, Che dier nel sangue e nell'aver di piglio. Quivi si piangon li spietati danni: Quivi è Alessandro, e Dionisio fero, Che fe' Sicilia aver dolorosi anni: quella fronte ch'ha il pel così nero È Azzolino; e quell'altro ch'è biondo È Opizzo da Esti, il qual per vero Fu spento dal figliastro su nel mondo. Allor mi volsi al Poeta, e quei disse: Questi ti sia or primo, ed io secondo.

74-77. Si svelle, emerges (Lf.). (B.). - Da cantare alleluia, di — Sortille, le assegnò, il la vita eterna ove si canta si dato in parte: Par. xxi. 69, im- fatta laude (Buti). — Apoc., parò cho quale sta nel sangue xxx. 1: Audivi quasi vocem pero ene quale assai, sacondo ch'à stato più o mono vio-lento (Busi). — Cocca, l'estre-mità opposta alla punta, dove sta la cocca, ossia facca, nella quale entra la corda, che nol

la sactia (L.).

83-88. Che gid gli era al petto
pervenuto (B.). — Dove le duo

xix, 1: Audivi quasi vocenturbarum multarum in calo,

throarum muttarum ve case, dicentium: Alleluja. 90-93. Non è ladron costui il quale io guido; e dice ladrone. perciocche nell'ottavo cerchio si puniscono i ladroni, nè io anima fuia, quasi dica: nè io altrest son ladrone, perciachà noi coulle fommine la 83-83. Che pid gli era al petto ciocchè noi quelle fommine la Azzo, suo fisso divolo, con un pervenuto (B.). — Dove le duo quali son fure, noi chiamiam piumaccio affogato; ma l'autor mature. I'umana e la bestiale, fuic (B.). — Per quella virti. motra di olore seguire quello son censorii, per congiunzione Per la virtù divina scongiura che già da molti si diese, cloè

Virgilio Chironel, e non nomina Dio, perchò l'infernati non sono degni d'udire il nome di Dio (Butt.).— A pruovo, allato (B.). Dal latino ad prope, e vive tuttora nel popolo genovase (C. Giannini).— Prov.: a prob. V. Nann., 445.
94-95. Dove si gua la (questo dume). E che porti costai in su la groppa, acciocchò al passar non si cuora (B.).

su la groppa, acctorche al passar non si cuora (B.). 97-90. Poppa, puppola; in sul lato ritto (Buti). — Cansar, cessare s'altra schiera v'suctoppa, vi si scontra di Contanti (B.).

101. Del bollor, ecc., del san-gue, che nella fossa bolliva (B.). 106. Da nni dati nelle persone 108. Da mni dati nelle persone en nill'avero del prossimo (B).
107. Quivit è Alexandro. Non si può bene accertare se intenda del Magno o del Ferco; ma tutt'a due furon violenti e fercot. Il Binne penda pel hiscadone, e cita quel di Lucano (x. 20-21): Illic Pelleti proles vesana Philippi, Felix prado jacct. — Diomisio fero, l'uno o l'altro del due Dionisii di Sicilia. immanissimi tiranni o l'altro dei due Dionisii di Sicilia, immanissimi tiranni

stetta, immanissimi tiranni ambeduu (B. B.).
108. Sicilia Forse megllo, Cicilia. G. Vill., t, 8: Fr. prima l'isola chiamata Sicania e per la varietà di volgari degli abitanti è oggi da loro chiamata Sicilia e dai Taliani

Cicilia.

110. Azzolino. Ezzolino (Etzelein, Attilino) di Romano, vicario imperiale nella Marca Trivigiana. Fu della famiglia dei conti d'Onara, e tiranno crudelissimo. — Egli venne in

dei conti d'Onara, e tiranno crudelissimo. — Egli venne in tale abominazione, che fu bandita la crociata contro di lui, e morì, dopo un rogno di 34 anni, nel 1759 in prigione, furo e indomito fia all'ultimo, stracciando le fasce delle ferite. V Sismondi, cap. XX. e Ampère, Voyage Daniesque.

111-114. Opizzo da Esti. Fu dei marchesi da Esti. fu dei marchesi da Esti. fu die marchesi do Esti. fu dei marchesi do Rati, i quali noi chiamiamo da Perrara, e fu fatto per la Chiesa marchese dolla Marca d'Ancona, nella quale, più la violenza che la ragione usando, foce un gran tesoro, e con quello e con l'aiuto dei suoi amici occupò la città di Forrara, e cacciò di quella la famiglia de Vinciguerre con nitri songuaci di parte imperiale: e appressa questo, ner nin sieuraguaci di parte imperiale: e appresso questo, per più sicura-mente signoreggiaro, simil-mente no cacció del suoi con-giunti: ultimamente dice lui una notte esser costui stato da

quisto Azzo, il quale Opizzo reputava suo figliucio, non esreputava suo ngituolo, non es-sere stato suo figliuolo; vo-lendo questi cotali la marche-sana moglie d'Opizzo averlo conceptuo d'altrui, e dato a ve-dere ad Opizzo che di lui conce-ptuo l'avesse (R) - Fioliziate. puto l'avesse (B.). - Figliastro. puto l'avesse [B.]. - Figitastro, perchè pare una abominazione lo chiama figitastro (Butt). - Il figitastro è Azzo VIII. Fu'Obizzo II guelfo accanito; fe' lega con Carlo di Angiò, e cooperò alla rovina di Manfredi e di Corradino. Morì nel 1293 [B.B.]. — Per vero, accenna che il fatto si voleva per alcuni mettere in dubio (B. B.). Altri il negano ricisamente e sostengono anzi ch'egli salvasse la vita al padre. V. Finazzi, 1v. 380

vita al.padre. V.Finazzi, iv. 380—Primo dimotratore (B.).—
C'est maintenant Nessus qui te quidera et t'instruira le premier (Ls.).
'115-117. S'affisse, si fermò (Buti).— Dittam.: Indi partic, chè più non è affisse.—Bulicame, eco. Da un lago il quale è vicino di Viterbo, il quale dicono continuamente hollire. als appula bulire. quale dicono continuamente bollire; e da quello bollire o bollichio essere, dinominato bullicame (B.). È tanto caldo, che, gittandovi dentro una bestia, non se ne vodrebono se non l'ossa (Buti). — Fazio degli Uberti: Ma, gettato un monton dentro, si cosse — In menche un uomo andasse un quarto minibio. — Ch'altro mon me

to miglio, - Ch'altro non ne

che un uomo andasse un quarto molto miglio. — Ch'altro mon me s'aprono se non a sportello vedea che proprio l'osse.

118. Un'ombra, ecc. Simone id Monforte, conte di Leicestor, avea fatti prigionieri il shire, noll'abbazia che il pare Enrico III e suo fratello, financia che il pare Enrico III e suo fratello, dra vi avoa edificato pel mo-Ricoardo di Cornovagila, re neol dell'ordine Cisterciense; dei Romani. Edoardo, figlio di Enrico, scappò, e nella basta- di Romani. Edoardo, figlio di Enrico, scappò, e nella basta- di Edoardo di Cornovagila, re neol dell'ordine Cisterciense; dei Romani. Edoardo, figlio di Enrico, scappò, e nella basta- di Edoardo il Confessore, nel- od uccise il Monforte, non babilissimamente, ceme alcuni perato, ma da Mortimero. Monforte lasciò due figli: Simone e Guido, l'omicida mentovato da Dante. Enrico, figlio di lentemente cei coltello, in Riccardo. il quale fu fatto prignone insieme al padre alla St cola. Sonora. Colere e co- battaglia di Evosham, e non cera quindi al tutto colpevole V. Nann., Verbi, 337.

122. Tutto il casso, la parte produca del corpo circondata pil IX era andato alla volta di Tunisi — a Guienna, per difendere quel paese contro i — Sempre si scema, tanto che, come la colles di Vietro, nella chiesa di Vietro, nella

Poco più oltre il Centauro s'affisse 115 Sovre una gente che infino alla gola Parea che di quel bulicame uscisse. Mostrocci un'ombra dall'un canto sola. 118 Dicendo: Colui fesse in grembo a Dio Lo cor che in sul Tamigi ancor si cola. Poi vidi genti, che di fuor del rio Tenean la testa ed ancor tutto il casso: E di costoro assai riconobb'io. Così a più a più si facea basso Quel sangue si, che cocea pur li piedi: E quivi fu del fosso il nostro passo. 127 Si come tu da questa parte vedi Lo bulicame che sempre si scema, Disse il Centauro, voglio che tu credi, Che da quest'altra a più a più giù prema 130 Lo fondo suo, infin ch' ei si raggiunge Ove la tirannia convien che gema. La divina giustizia di qua punge Quell'Attila che fu flagello in terra, E Pirro, e Sesto; ed in eterno munge 136 Le lagrime, che col bollor disserra A Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo, Che fecero alle strade tanta guerra: 139 Poi si rivolse e ripassossi il guazzo.

la porte della detta chiesa nou s'aprono se non a sportello (Buti), — Il corpo dol principe fu portato in Inghilterra e sepoito a Hayles, nel Gioucestershire, nell'abbazia che il padre vi avoa edificato poi monaci dell'ordine Cisterciense; ma il suo cuore fu posto, in un calice d'oro, sovra la tomba di Edoardo il Confessore, nell'abazia di West-Minster, probabilissimamente, ceme alcuni scrivono, in mano di una statua (Bartoto).

119-120. Fesse, aperse violentemente cel coltello, in grembo a Dio, nella chiesa.— Si cola, s'onora. Colere e colare, come speparero speparero.

partigiano di Carlo d'Angiò fiagello di Dio. — Pirro, il re (Blanc). E in segno di viduità, d'Epiro, o meglio, secondo il le porte della detta chiesanon Blanc, il figlio di Achille, lo spietato uccisore di Priamo.

— Sesto Tarquinio, o, secondo altri, il figlio di Pompeo il Grande, il orudele pirata nei mari di Sicilia. — In eterno

mari di Sicilia. — In eterno munge, spreme eternamente le lagrime, alle quali apre la via quel bollor al Cod. Antald.: quel bollor [B. E.]. 137-139. Rimier da Corneto. Questi fu messer Rinisri da Corneto, uomo cradelissimo e di pessima condizione, e la-drone famosissimo ne'snoi di, gran parte dalla Marittima di pran parte dalla Marittima di grap parte della Marittima di Roma tenendo, con le sue per-verse operazioni e ruberie, in tremore (B.). — Rinier Pazzo.
Messer Rinieri de Pazzi, di
Valdarno, uomo similmenta
pessimo e iniquo, e notissimo pessimo e iniquo, e notissimo prodonce e malandrino (B.). —
Per aver derubato ed ucciso un vescovo ed altri ecclesiastici, fu scomunicato nol 1209 da Clemente IV (F.). — Pot Nesso si rivoles. al passo donde passato l'avea, e ripassossi (\$\frac{1}{2}\$ cuesto and fessato del ampione quazzo, quel fossato del san-gue (B.).

### CANTO DECIMOTERZO.

Passa il Pocta nel secondo girone, dove sono punisti i violenti contro sè stessi, e i dilamila-tori delle proprie sostanze. I primi sono trasformati in nodosi bronchi, ove fan nido le armie: i secondi inseguiti da bramose cagne, e a mano a mano dilacerati. Incontra Pier delle Vipne, da cui intende la cagione per che si uccise e le legi della dina giustizia ri-spetto ai sucidi. Vede poi Lano Sanese, e Jacopo da Sant' Andrea Padovano: e final-mente ode da un Fiorestino, impiccatosi nelle proprie case, l'importanza del Palladio di Firenze, la statua di Marte.

Non era ancor di là Nesso arrivato, Quando noi ci mettemmo per un bosco, Che da nessun sentiero era segnato. Non frondi verdi, ma di color fosco, Non rami schietti, ma nodosi e involti, Non pomi v'eran, ma stecchi con tosco. Non han si aspri sterpi, nè si folti Quelle flere selvagge, che in odio hanno Tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutte Arpie lor nido fanno, Che cacciar delle Strofade i Trofani Con tristo annunzio di futuro danno. Ale hanno late, e colli e visi umani, Piè con artigli, e pennuto il gran ventre: Fanno lamenti in su gli alberi strani. E il buon Maestro: Prima che più entre, Sappi che se'nel secondo girone, Mi cominciò a dire, e sarai, mentre Che tu verrai nell'orribil sabbione. 19 Però riguarda bene, e sì vedrai Cose, che torrien fede al mio sermone. Io sentia da ogni parte tragger guai, E non vedea persona che il facesse; Perch'io tutto smarrito m'arrestai. Io credo ch'ei credette ch'io credesse, Che tante voci uscisser tra que bronchi Da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il Maestro, se tu tronchi Qualche fraschetta d'una d'este piante, Li pensier ch' hai si faran tutti monchi. 91 Allor porsi la mano un poco avante, E colsi un ramuscel da un gran pruno: E il tronco suo grido: Perchè mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, Ricominciò a gridar: Perchè mi scerpi? Non hai tu spirto di pietate alcuno? Uomini fummo, ed or sem fatti sterpi: 37 Ben dovrebb'esser la tua man più pia, Se state fossim'anime di serpi.

1. Di ld dalla sanguinosa Segnato, non avea alcuno segno fossa (L.).
3. Sensiero, chiamansi sentieri eerit viottii quali sono diritti (Buti). — Dritti senza per i luoghi salvatichi (B.). — uoto, lisci. Petr.: Lauro pio-

vinetto e schietto. Schietti an boscelli (L.). — Pomi, Frutta in genere (T.). — Sleechi com tosco, pieni di tosco: sioò pun-giglioni pieni di sangue nero come tosco (Duti). — Sterpi. Sono pruni et altri piacoli arboscelli, i quali sono molto folti et involti insieme, nella maremma che à tra Pisa e Corneto, cobe si chiama o macchiet Ruti). che si chiamano macchie (Buti)

che si chiamano macchie (Buti).

— Cecina, flume che sbocca in
mare, mezza giornata lontano
da Livorno, verso Roma. Cormeto, piccola città del già Stato
ecclesiastico (V.).

11-13. Strofade, isole del mar
Jonio; oggi Le Strivati. — Con
tristo annunzio, ecc. Annunziando loro la fame ch'olil
dovevano patire. Andate. Troiani, che voi non troverete
la terra a voi dalli Dii promessa; si verrete voi prima a
tale, che voi. per difetto di vivanda. mangerete li vostri
taglieri (O.). — Predizione
cho forte il sbigotti, ma che
pol l'evento dimostrò enigmaica, o per le mense intendevansi le stiacciate di pane, cho
una fiata mangiando nel prato
fecero servire di mense, motmendola su l'arha. a samenne-

vans te statecias in pain, cho una fiata mangiando nel prato fecero servire di mense, motsendole su l'erba, e soprapponendo alle medesime le frutta destinate per cibo (£M., vu., 107 e segg.) (L.). — Late, larghe. — Dmani. Virginei vullus (£M., III, 216).

18-21. Menire, fin. — Sabbione del girone terzo (L.). — Torrien, fede. eco. Se io tel dicessi, nol crederesti. (Butt). Altri: daran fede al. E il Foscolo: Allude alla meraviglia narrata da esso. del giunohi, cho, svelti da Enes. stillavano sangue, e del lamento che di sotto al mirio usciva dal tumulo di Polidoro. £M., III.

27. Per noi, eco., venati de

27. Per noi, ecc., venait de ens qui se cachaient de gens qui se cachaient de nous (Ls.). 30. Monchi, senza alcun va-

lore, siccome à il membro monco, cioè invalido ed im-potente ad alcuna operazio-

ne (B.).
31. Porsi la mano, stesila (Buti). 35. Scarpi,, laceri.

la vita.

41-42. Geme. acqua; cigola, fa un sottile stridore, quasi a modo d'un sufolare (B.). modo d'un sufolare (B.).
43-44. Scheggia, ramo rotto
(T). — Usciva insieme Parols
e sangue; sillessi, come quella
di Virglito, nol 1 dell'Eneide:
Hic illius arma, hic currus
fuit. Inf., viu, 28: Tosto che il
Duca ed io nel legno fui (L.) Duca ed to nel tegno fici (L.)

— Stetti, ecc., parendogli aver fatto men cho hene (B.).

46-48. S'egti avesse, ecc. Ordina: O anima lesa, se egti avesse prima potuto pur con la mia rima credere ciò che ha veduto, ecc (B.).— Lesa. Lesione per mutilazione era voce del tempo, ed è tuttavia termine medico (T.).— Pur con la miarima, per le mie sole parole (L.).— Rima. Metro per grido. Inf., vu., 33 Altri intende del ni Eneide (T.).— V. al v. 2.

53-57. M'adeschi, m'induci al tuo volere, como l'uccello, per tuo volere, como l'uccello per l'esca s'induce a fare quel che l'uomo vuolo (Buti). - Voi non oravi, non vi sia noioso (B.). -Che mi lasei vincere dal pia-cere di ragionare e dall'alla (tamento di quella cortese promessa (Monti). 58-60. Io son colui, Pier delle 53-60. Io son colsti, Pier delle Vigne o più correttamente della Vigna capuano, cancolliera di Fedorigo II, morte allo scorcio d'aprilo del 1249 — che tenni, ecc., il quale, con le mio dimostrazioni, feel dire si e no all'importazioni feel dire si e no all'importazioni del 1240 — che tenni, ecc., il qual nu que cosa, come lo volli. —Si socci, con tanto Suo piacere a assercon tanto suo piacere o assen-timento (B.), V. G. Vill. vii, 22. Nicola de Rocca nel suo Etogio Nicola de Rocca nel suo Elogio di Pictro (secondo il Biecholles dopo il 1244); qui tamquam Imperii claviger claudit et nemo aperii, aperit et nemo claudit. 61-63. Dal secreto eco., tanta fode mi dava, che quasi niuno era al suo consiglio secreto se non lo (Buti). — Fede portat, eco. Si scusa contro quello che co. Si scusa contro quello che pi hu apposto, che dovesse ri- (velare il segreti dello impara- (tore a' suoi nimici, cioà a papa Innocenzio, col quale era in a Innocenzio, col quale era in discordia. È chi dice che gli fu apposto disonestà dellà imru apposto disonesta della im-peradrice (Buti). Altri, come Matthieu Paris, che fossatoruto complice di un avvelenamento tentato contro Federigo dal tontato contro Federigo dal papa. — Ne perdei le vene e i polei, La vita che sta nel sangue, che è nelle vene, e nelli spiriti vitali, che sono nell'arterie, che si manifestano per il polsi (Buti). Si credeva allora nelle arterie assessione allora nelle arterio essere acqua non sangue. [Bl.]. Altri: Il sonno, o i sonni e i polsi. E il Tomm.; prima la pace poi

| Come d'un stizzo verde, che arso sia Dall'un de capi, che dall'altro geme, E cigola per vento che va via; Così di quella scheggia usciva insieme Parole e sangue: ond'io lasciai la cima Cadere, e stetti come l'uom che teme. S'egli avesse potuto creder prima, Rispose il Savio mio, anima lesa, Ciò ch'ha veduto pur con la mia rima, Non averebbe in te la man distesa; Ma la cosa incredibile mi fece Indurlo ad ovra, che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, si che, in vece D'alcuna ammenda, tua fama rinfreschi Nel mondo su, dove tornar gli lece. E il tronco: Si col dolce dir m'adeschi, Ch'io non posso tacere; e voi non gravi Perch'io un poco a ragionar m'inveschi. Io son colui, che tenni ambo le chiavi Del cor di Federigo, e che le volsi Serrando e disserrando si soavi, Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune, e delle corti vizio, Inflammo contra me gli animi tutti, E gl'inflammati inflammar si Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno, Ingiusto fece me contra me giusto. |                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cosi di quella scheggia usciva insieme Parole e sangue: ond'io lasciai la cima Cadere, e stetti come l'uom che teme. S'egli avesse potuto creder prima, Rispose il Savio mio, anima losa, Ciò ch'ha veduto pur con la mia rima, Non averebbe in te la man distesa; Ma la cosa incredibile mi fece Indurlo ad ovra, che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, si che, in vece D'alcuna ammenda, tua fama rinfreschi Nel mondo su, dove tornar gli lece. E il tronco: Si col dolce dir m'adeschi, Ch'io non posso tacere; e voi non gravi Perch'io un poco a ragionar m'inveschi. Io son colui, che tenni ambo le chiavi Del cor di Federigo, e che le volsi Serrando e disserrando si soavi, Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune, e delle corti vizio, Inflammo contra me gli animi tutti, E gl'inflammati inflammar si Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                              | Dall'un de' capi, che dall'altro geme,                                                                           | 40        |
| S'egli avesse potuto creder prima, Rispose il Savio mio, anima losa, Cio ch'ha veduto pur con la mia rima, Non averebbe in te la man distesa; Ma la cosa incredibile mi fece Indurlo ad ovra, che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, si che, in vece D'alcuna ammenda, tua fama rinfreschi Nel mondo su, dove tornar gli lece. E il tronco: Si col dolce dir m'adeschi, Ch'io non posso tacere; e voi non gravi Perch'io un poco a ragionar m'inveschi. Io son colui, che tenni ambo le chiavi Del cor di Federigo, e che le volsi Serrando e disserrando si soavi, Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune, e delle corti vizio, Inflammo contra me gli animi tutti, E gl'inflammati inflammar si Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                                                                                                                                                   | Così di quella scheggia usciva insieme<br>Parole e sangue: ond'io lasciai la cima                                | 43        |
| Ma la cosa incredibile mi fece Indurlo ad ovra, che a me stesso pesa.  Ma dilli chi tu fosti, si che, in vece D'alcuna ammenda, tua fama rinfreschi Nel mondo su, dove tornar gli lece. E il tronco: Si col dolce dir m'adeschi, Ch'io non posso tacere; e voi non gravi Perch'io un poco a ragionar m'inveschi. Io son colui, che tenni ambo le chiavi Del cor di Federigo, e che le volsi Serrando e disserrando si soavi, Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune, e delle corti vizio, Infiammo contra me gli animi tutti, E gl'inflammati inflammar si Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S'egli avesse potuto creder prima,                                                                               | 46        |
| Indurlo ad ovra, che a me stesso pesa.  Ma dilli chi tu fosti, si che, in vece D'alcuna ammenda, tua fama rinfreschi Nel mondo su, dove tornar gli lece. E il tronco: Si col dolce dir m'adeschi, Ch'io non posso tacere; e voi non gravi Perch'io un poco a ragionar m'inveschi. Io son colui, che tenni ambo le chiavi Del cor di Federigo, e che le volsi Serrando e disserrando si soavi, Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune, e delle corti vizio, Inflammo contra me gli animi tutti, E gl'inflammati inflammar si Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non averebbe in te la man distesa;                                                                               | 49        |
| Nel mondo su, dove tornar gli lece.  E il tronco: Si col dolce dir m'adeschi, Ch'io non posso tacere; e voi non gravi Perch'io un poco a ragionar m'inveschi. Io son colui, che tenni ambo le chiavi Del cor di Federigo, e che le volsi Serrando e disserrando si soavi, Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune, e delle corti vizio, Inflammo contra me gli animi tutti, E gl'inflammati inflammar si Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indurlo ad ovra, che a me stesso pesa.<br>Ma dilli chi tu fosti, si che, in vece                                 | 52        |
| Perch'io un poco a ragionar m'inveschi.  Io son colui, che tenni ambo le chiavi Del cor di Federigo, e che le volsi Serrando e disserrando si soavi, Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi.  La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune, e delle corti vizio, Inflammo contra me gli animi tutti, E gl'inflammati inflammar si Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nel mondo su, dove tornar gli lece.<br>E il tronco: Si col dolce dir m'adeschi,                                  | 55        |
| Serrando e disserrando si soavi, Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune, e delle corti vizio, Inflammo contra me gli animi tutti, E gl'inflammati inflammar si Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perch'io un poco a ragionar m'inveschi.<br>Io son colui, che tenni ambo le chiavi                                | 58        |
| Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi.  La meretrice, che mai dall'ospizio  Di Cesare non torse gli occhi putti,  Morte comune, e delle corti vizio,  Inflammo contra me gli animi tutti,  E gl'inflammati inflammar si Augusto,  Che i lieti onor tornaro in tristi lutti.  L'animo mio, per disdegnoso gusto,  Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serrando e disserrando si soavi,<br>Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi:<br>Fede portai al glorioso ufizio. | 61        |
| Morte comune, e delle corti vizio, Inflammo contra me gli animi tutti, E gl'inflammati inflammar si Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi.<br>La meretrice, che mai dall'ospizio                                   | 64        |
| Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Morte comune, e delle corti vizio,<br>Inflammo contra me gli animi tutti,                                        | <b>67</b> |
| Ingiusto fece me contra me giusto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Che i lieti onor tornaro in tristi lutti.<br>L'animo mio, per disdegnoso gusto,                                  | 70        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ingiusto fece me contra me giusto.                                                                               |           |

the court alway; — For she no parteth neither night ne day — Out of the house of Cesar, thus saith Daunte Cesar, thus saith Dannie (Lf.).
65-68. Putti, malvagi e disleali (B.). Her strumpet eyes.
(Lf.) — Morte conune, ecc.
M. Villani, 13, 95: Come operare suole l'invidia, comune

morte e vizio delle corti. con false informazioni mosse il re a disdegno contro messer Nic-colò, il Bottari, nei Dialoghi sulle tre arti del disegno: (L'in-vidia) è una maledizione uni-

64 La merctrice, ecc. Chau- Lo imperadore essendo in Sam-cer. Legende of Goode Wo- miniato del Tedesco, lo feec men: Emie ys lavendere of mettere in prigione, e poi lo mettere in prigione, e poi lo fece abbachare, e fuculo por-tare a Pisa in su uno mulo, e quando fu posato a Sant'Andrea in Barattularia, domando ov'elli era, e dettoli ch'era a Pisa (per me' la chiesa di San Polo in riva d'Arno, B.), avendo l'animo segonoso del falso che gli era stato apposto, percosse tanto lo cano nel muro faiso che gli era stato apposto, percosse tanto lo capo nel muro della chiosa. B.) [Altri: precipitandosi al suolo e sfracellandosi disperatamente le cervella] ch'elli s'uccise [Buth].—Dove egli stimò, uccidendosi, mostrare la sua innocenza, avvenne (forse) che mo!ti opinaversale.

70. Per disdegnoso gusto, rono lui non averio per ciò per l'amaro piacere che ispira fatto; ma sospinto dalla cola sodisfazione di flero disdegno (T.).

72. Ingiusto, ecc., fece me, ch'era giusto et innocente, incrudellre contro me medesimo...

vonne (forse) che molti opinarono lui non averio per con la sospinto dalla cola scionza la quale il rimordea del fallo commesso (B.). Vedi Broholles, i due più recenti broholles, i due più recenti biografi di Pier della Vigna.

Por le nuove radici d'esto legno Vi giuro che giammai non ruppi fede Al mio signor, che fu d'onor si degno. E se di voi alcun nel mondo riede, 76 Conforti la memoria mia, che giace Ancor del colpo che invidia le diede. Un poco attese, e poi: Da ch'ei si tace, l'isse il Poeta a mc, non perder l'ora; Ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace. Ond'io a lui: Dimandal tu ancora Di quel che credi che a me soddisfaccia: Ch'io non potrei: tanta pietà m'accora. Però ricominciò: Se l'uom ti faccia Liberamente ciò che il tuo dir prega, Spirito incarcerato, ancor ti piaccia Di dirne come l'anima si lega In questi nocchi; e dinne, se tu puoi, S'alcuna mai da tai membra si spiega. Allor soffiò lo tronco forte, e poi Si converti quel vento in cotal voce: Brevemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce Dal corpo, ond'ella stessa s'è disvelta, Minos la manda alla settima foce. Cade in la selva, e non l'è parte scelta; Ma là dove fortuna la balestra, Quivi germoglia come gran di spelta; Surge in vermena, ed in pianta silvestra: L'Arpie, pascendo poi delle sue foglie, Fanno dolore, ed al dolor finestra. 103 Come l'altre, verrem per nostre spoglie, Ma non però ch'alcuna sen rivesta: Chè non è giusto aver ciò ch'uom si toglio. Qui le strascineremo, e per la mesta Selva saranno i nostri corpi appesi, Ciascuno al prun dell'ombra sua molesta Noi eravamo ancora al tronco attesi, Credendo ch'altro ne volesse dire, Quando noi fummo d'un romor sorpresi, Similemente a colui, che venire Sente il porco e la caccia alla sua posta, Ch'ode le bestie e le frasche stormire. 115 Ed ecco duo dalla sinistra costa, Nudi e graffiati, fuggendo si forte, Che della selva rompièno ogni rosta.

71-90. Conjorti, rischiari la fama sua, che era macchiata per lo falso apposto a lui (Buti).

Non perder l'ora del dumandare (Buti).

M'accora, mi preme il cuore (B.). — Se l'uom i faccia, se altri li faccia (Cer.).

Liberturali e con libera so.

Liveramente, con libera vo-

73. Nuove radici, perciocohè lontà (T.). — Nocchi, pruni non molto tempo davanti ucciso canteruti, come noschi (Duti.). a'era e in quel luogo convertito Legni nocchiosi (B.). Groppost, in pianta (B.), 77-90. Conforti, rischiari la sviluppa o si scioglie (B.):

nei ruretti. — si mega, si sviluppa o si scioglie (B.). 92. Voce si prendo qui non per una sola parola, ma per più, come esta parola noi v. 62 dol canto xxviii dell'Inferno (Torelli).

Feroce, in se (T.).

questa (T.). — An., vi: Fauci-bus Orci...... Fauces Averus. Ogni cerchio è come bocca che ogni cercnio ecome bocca che inghiotis e divora (7.) Non i's parie scella, una più che un'altra, nella quale ella debba il supplicio determinatole ricevere (B.). — Germoglia, nascendo fa cesto (B.). — Spelta, spelda, biada, la qual gittata in buona terra cestisce molto (B.). — Vermena, sottil vorza conye - Vermena. sottil verga, come — Vermena, sottal verga, come tutte le plante fanno ne'lor principi (B.). — Pianta, quella verga degli alberi che glà ha alcuna fermezza (B.). 101-102. L'Arpie, ecc. Il quale tormento mostra che stoa nol la mia della comenza de fanno illa mia della comenza del fanno illa comenza del fanno illa comenza della c

rompere che fanno l'Arpie delli loro ramicelli; e così pare quel tormento essere simile a quello che nella presente vita si dà a' disleali e possimi uomini, in quanto sono attanagliati (B.).

— Arpie, cagne di Giove (K.),

— Finestra. Danno per quelle
rotture l'uscita alle dolorose

voci (B.). 103. Come l'altre, ecc. Ri-103. Come l'attre, ecc. Risponde ora alla seconda interpogazione: S'alcuna mai da tas membra si spiega, cho neppur dopo il finale gludizio usciranno le anime dalla prigionia di quel tronchi; non prescindendo dalla verità del penultimo articolo dol Credo, ma, con libertà poetica, accordando loro la sola resurrezion della carne, e non la formal

dando loro la sola resurrezion della carne, e non la formal riunione (L.).—Per nostre spugite, per i nostri corpi.
103. Molesta. Al pruno (che à l'anima legatavi), il quale farà al corpo così diviso ed imposo ombra delorosa e increscevole; dolendogli di non poter essere alla natural sua forma ricongiunto (Ces.).
113-114. Il porco salvatico—la accecia, quelli cani s comini comini comi su mini su mini.

la caccia, quelli cani e nomini che di dietro il cacciano (B.). - Posta. Parte della solva dove si pongono i cacciatori (B.). - Le bestie, le cacciato e quelle - Le ossue, le caccata e quelle che cacciano — Le frasche i rami e le frondi della solva — stormire, far romore por lo stropiccio del porco, e de cani e de cacciatori (B.).

117. Rosta, frasca, imperò che delle frasche si fa rosta

alcuna volta (Buti). Propria-mente chiamiamo roste quello che per riparo de'fiumi che ro-dono le ripe si fanno, ficcando pali e intrecciando rami fra l'uno e l'altro, che altrimenti si chiamano pescaiuoti. Di qui son dette roste da far vento quelle che così anticamento di sottilissimi rami di vetrico si tessevano, che ancora se n'usa alcuna. Onde il verbo arrostare 97. Feroce, in se (T.). girare interno per cacciar via 96-100. Alla settima foce, ch'e le musche (Borgh.). Ostacolo

| 118-120. Ora accorri, accorri, Morte; Ora sococorri, Morte; Ora sococorri, Morte; perché l'anime dannate, per terminare i loro martiri, verriano poter morire, V. Inf., 1, 17.  — E l'altro, eco., à cui sembrava troppo tardo il suo corso per tener dietro al primo, e huggire le cagne che l'ineguirano (L.). — Lano. Questo Lano in cittadino di Siena diella brigata spendereccia. V. Inf., xxix), lo quale per molti (Inf., xxix), lo quale per molti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110-120, Ora accorrei Morte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Morte, Ora soccurr, morte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| perche l'anime dannate, per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| terminare i loro martiri, vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| riano poter morire, V. Inf., I, 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ E l' altro, ecc., & cui sem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| have troppe tarde il ane corse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| orava diotro al primo e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| per tener dietro at printo, o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fuggire le cagne one i insegui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vano (L.) Lano. Questo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lano fu cittadino di Siena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Idella brigata spendereccia. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| inf., xxix), lo quale per molti<br>modi fu guastatore e disfaci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| il a a diafoni -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| moutifu guastatoro o accomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| motif in guastature de instati-<br>tore di sua facultade nella<br>battaglia ch'ebbono i Sanesi<br>con il Arctini alla pieve del<br>Toppo (fatta a corpo a corpe<br>per la angustia del valico), nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| battagila on ecouno i Sanesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| con li Aretini alla pieve dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toppo (fatta a corpo a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ner la angustia del valico), nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| furono sconfitti, Lano fu morto (Buti). — Lano, abbreviatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (D.4) I can abbreviatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Bitt). — Law, aborevatura di Broolano; nipote di un Mozsolombardo di Squarcia, dei Maconi, affine perciò a Mino rimatore. Nel Cartolario del Duomo di Siena: Anno Domini 1987 di dictione mina di controlario del puomo di Siena: Anno Domini 1987 del controlario del contro |
| di Ercolano; nipote ul un mez-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| colombardo di Squarcia dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maconi, affine percio a Mino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rimatore. Nel Cartolario del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Duomo di Siena: Anno Domi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ni 1287, indictione prima, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IVI mensis jumi, afflicti et de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L. H. A. C. amont commence Cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bellati fuerunt senenses cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mititibus Tatiae (della taglia guolfa, cui i Sanesi appartone- vano) apud plebem de Toppo in  comitata Anetino (Aquarone).  121-125. Alle giostre, agli  scontri della lauce (B.). — Di  et e d'un cespuglio, eco. Ap- plattossi ad un pruno, metten- dosi nesso, Questi fu Giaconio  di al accolle de Sant'Andrea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| guelfa, cui i Sanesi appartene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vano) apud plebem de Toppo in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| comitatu Aretino (Aquarone).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121-125. Alle giostre, agli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| econtri delle lance (B.) Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ad a d'aim comunito, eco. An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mintered and up prupo metton-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diational ad di pidno, mottono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dosi in esso, Questi iu Giacomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| della Cappella da Sant'Andrea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| padovano, lo quale consumò e<br>distrusse tutta la sua facultà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| distrusse tutta la sua faculta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| figlio della famosa Speronella,<br>che lo lasciò erede del patrimo-<br>nio di due ricchissime famiglie,<br>da Curano e quella dei Sicherii.<br>Dicono che Ezzelino lo facesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| che lo lauciò erede del patrimo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nie di due ricchissime famiglie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| de Curene e quella dei Sicherii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| da Curano e quenta del Sicuerit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dicono cue Ezzenino to racessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| morire nel 1239. Fu detto da<br>S. Andrea, dalla villa di S. An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Andrea, dalla villa di S. An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| drea di Codiverno, 7 miglia da<br>Padova (V. Ferrazzi, IV. 38.)<br>— Chi fosse legato nel pruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Padova (V. Ferrazzi, IV. 38.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Chi fosse legato nel pruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wedi alla nota dell'ultimo verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Came Dimoni nosti a tor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Carl losse legato has particular verso. — Cagne, Dimoni posti a tormento di questi peccatori (Buti).  132. Per le rotture, intendi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the setting to the setting |

per la via delle rotture, non in grazia o per causa delle rot-turo (Torelli). Altri punteg-gia: Sanguinenti invano, e chiosa: invano sofferte.

chiosa: invano sonerte.

137-138. Per tante punte, quante eran quelle rotte e strappate
dalle cagne (Buti). - Soff., ecc.
Col sangue uscia lo parlare lamentevole (Buti). - Sermo,

| Quel dinanzi: Ora accorri, accorri, Morte.                                | 118   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| E l'altro, a cui pareva tardar troppo,                                    |       |
| Gridava: Lano, si non furo accorte                                        |       |
| Le gambe tue alle giostre del Toppo.                                      | 121   |
| E poiché forse gli fallia la lena,                                        |       |
| Di sè e d'un cespuglio fece groppo.                                       |       |
| Diretro a loro era la selva mena-                                         | 124   |
| Di nere cagne, bramose e correnti,                                        |       |
| Come veltri che uscisser di catena.                                       |       |
| In quel, che s'appiatto, miser li denti,                                  | 127   |
| E quel dilaceraro a brano a brano;                                        |       |
| Poi sen portar quelle membra dolenti.                                     |       |
| Presemi allor la mia scorta per mano,                                     | 130   |
| E menommi al cespuglio che piangea,                                       |       |
| Per le rotture sanguinenti, invano.                                       |       |
| Per le rotture sanguinenti, invano.<br>O Jacopo, dicea, da Sant'Andrea,   | 133   |
| Che t'è giovato di me fare schermo?                                       |       |
| Che colpa ho io della tua vita rea?                                       |       |
| Quando il Maestro fu sovr'esso fermo,                                     | 135   |
| Disse: Chi fusti, che per tante punte                                     |       |
| Soff ool sangue dolovoso sermo i                                          |       |
| E quegli a noi: O anime che giunte<br>Siete a veder lo strazio disonesto, | 139   |
| Siete a veder lo strazio disonesto.                                       |       |
| Ch'ha le mie frondi si da me disgiunte,                                   |       |
| Raccoglietele al piè del tristo cesto.                                    | 142   |
| Io fui della città che nel Batista                                        |       |
| Cangio 'l primo padrone: ond'ei per que                                   | sto   |
| Sempre con l'arte sua la farà trista:                                     | 1.13  |
| E se non fosse che in sul passo d'Arno                                    |       |
| Rimane ancor di lui alcuna vista:                                         |       |
| Quei cittadin, che poi la rifondarno                                      | 1.28  |
| Sovra il cener che d'Attila rimase,                                       |       |
| Avrebber fatto lavorare indarno.                                          |       |
| Io fei giubbetto a me delle mie case.                                     | 151   |
|                                                                           |       |
| mino a cavallo a armato. lo stico orrore, fu posta sol                    | ara a |

pire a cavallo e armato, lo stico orrore, fu posta sopra ad pose in un tempio, che el volterno un pilasaro in capo del Ponto Battisterio. La città, divenuta cristiana a tempi di Costantino, nel quale una grande inondascolee a patrono san Giovanni portò via ogni traccia della statua fu tratta dal tempio. Se non che, sentendo ancora alquànto dell'errore pagano, non la vollero i Florentini distruggere, e, guardandola come palladio, la posero su d'una torre presso Arno. E. quivi rimase, insino che Attila (il quale, come ognun sa, non passò mai l'Appennino), o meglio Tottia (unale ciò che è pur contro la storia), presella città e la disfece, onde poi la statua cadde in Arno kiedificata Firenze ad Carlomangno (e nè ano questo è quanti tendi in presella città el la disfece, onde piccò per la gola cou la sua cintola dell'aricunto perche al tendina la presenta città di una figura è quanti cittadini florentini in storia), pre la risco e no la sua cintola dell'aricunto perche al carlomangno (e nè ano questo è qual tempo s'appicarono, porò tentral, si ritrovà nal fluma è l'autore la respica con la sua cintola dell'aricunto perche al carlomangno (e nè ano questo è qual tempo s'appicarono, porò tentral, si ritrovà nal fluma è l'autore a processa con la sua cintola dell'aricunto perche al carlomangno (e nè ano questo è qual tempo s'appicarono, porò tentral si ritrovà nal fluma è l'autore a l'autore processa con la sua cintola dell'aricunto perche al carloma se con la sua con questo è della con la sua cintola dell'aricunto perche al carloma se con la sua cintola dell'aricunto perche al carloma se con la sua cintola dell'aricunto perche al carloma se con la sua cintola dell'aricunto perche al carloma se con la sua cintola dell'aricunto perche al carloma se con la sua con carloma se con la sua cintola dell'aricunto perche al carloma se con la sua con con carloma dell'aricunto perche al carloma se con carloma dell'aricunto perche al carloma se con carloma dell'aricunto perche al carloma se con carloma dell'aricunto perche al carl mentevole (Bull). — sermo, presela città e la disfece, onde piccò per la gola con la sua sermone, di la statu cadde in Arno intola dell'ariunto perche albiedificata Firenze da Carlo quanti cittadini florentini in sconcio e lagrimevole strazio magno (e ne sance questo e quanti cittadini florentini in magno (e ne sance questo e quanti cittadini florentini per net Batista, eco. Firenze, da parte della statua dalla cintola serivolo per la patria e per la prima pagrana, elesse Marte in giti; gnardata e rimirata morte, serio che lo lettere passa por suo protottoro, e fattolo scol-

# CANTO DECIMOQUARTO.

Il terso givone del settimo cerchio, ove ora vengono i Poeti, è una campagna di cocentissima arena, sovra la quale piovono del continuo larghe falde di fuoco. Vi soffron p na è violenti contro Dio, contro la natura e contro l'arte. Tra i primi è Capaneo, che spita l'Inferma Dipoi, nell'andere, s'abbattono ad un finnicello sanguigno, del quale e degli altri fiumi a' Inferno narra Virgilio l'origine misteriosa.

Poichè la carità del natio loco Mi strinse, raunai le fronde sparte, E rende'le a colui ch'era già floco. Indi venimmo al fine, ove si parte Lo secondo giron dal terzo, e dove Si vede di glustizia orribil arte. A ben manifestar le cose nuove. Dico che arrivammo ad una landa, Che dal suo letto ogni pianta rimove. La dolorosa selva l'è ghirlanda Intorno, come il fosso tristo ad essa: Quivi fermamno i piedi a randa a randa. Lo spazzo era un'arena arida e spessa, Non d'altra foggia fatta che colei, Che fu da' piè di Caton già soppressa. O vendetta di Dio, quanto tu dei Esser temuta da clascun che legge Ciò che fu manifesto agli occhi miei! D'anime nude vidi molte gregge, Che piangean tutte assai miseramente, E parea posta lor diversa legge. Supin giaceva in terra alcuna gente; Alcuna si sedea tutta racoolta, Ed altra andava continuamente. Quella che giva intorno era più molta, E quella men, che giaceva al tormento. Ma più al duolo avea la lingua sciolta. Sovra tutto il sabbion d'un cader lento Piovean di fuoco dilatate falde, Come di neve in alpe senza vento. Quali Alessandro in quelle parti calde D'India vide sovra lo suo stuolo Fiamme-cadere infino a terra salde: Perch'ei provvide a scalpitar lo suolo Con le sue schiere, perciocché il vapore Me'si stingueva mentre ch'era solo:

velte coll'arme indosso e sopra
lo spazzo (sur la dure.) — Ron
d'altra foggia, fatta come quella di Libia, per la quale passò
cato con quella gente che desideravano libertade, morte
Pompeo. Lucano, libro ux (O.).
— Colet, quella rena — Soppressa, osaleata (Euti).

16. O vendetta di Dio. O glustitla di Dio: 'inverta che van-

16. O vendetta di Dio. O glu-stizia di Dio: imperò che von-detta è propriamente sacra-mento d'ira, et in Dio non è ira, e porò si des intendere giustizia (Buti). 19-24. Nude, perchè noiasse loro lo fuoco (Buti). — Gregge, brigate, sohiere (B.).— Supin, soc., avv., col viso volto in su. Alcuni giacovano supini, e que sec., avv., col viso volto in su. Alcuni giscovano supini, e questi sono il bestemmistori; alcuni sedeano, e questi sono giu surai; alcuni andavano dol continovo, e questi sono soddomiti (O.). — Gensie. Qui per schiera. — Raccotta, con lo gambe raccotte sotto l'anche (B.). Ramassees en soi (Ls.). 27-30. Sciolta, spedita (B.). Sabbion, è rena grossa o piona di pietrelle piocoline; ma quella era rena sottile e senza pietre; ma è usanza delli autori di transumere i vocaboli (Buti). — Come di neve, eco., come

di transumere i vocaboli (Buti).

— Come di neve, eco., come
nevica la neve a falde nell'alpi, quando non è vento (Buti).

— In alpe, in montagna (Bl.).

31-36. Parti, regioni. — Stuolo
esercito (Buti). — Salde, non
si spegnevano in quelle parti
calde, come per lo umido della
terra avviene tra noi (Buti).

Scolivitar, scalcare, scalio; Scalpidar, scalcare, scalpic-ciare; ond'elli provvide che ciocchè non pigliassono vigore (Buti).— Me'si stingueva, ecc. (Bun). — Me staingueta, son, maglio si spegneva prima che con l'altre parti accese si congiugnesse (B.). — Ce fait, que me raconte aucun historien, se trouve dans la tettre apocruphe d'Alexandre d'Aristote, I. 2-6. Raunai al cesto suo (Butt). — Le fronde sparte per (Butt). — A le fronde sparte per (Butt). — A le fronde sparte per (Butt). — A colus, i coro la solva (Butt). — A le r le sol per d'alterande d'arisote. I coro la solva (Butt). — A le r le sol par ses soldats, a quello spirito rilegato in quel randa a randa, in su l'estre — (mais qu'il opposa au feu per lo molto gridare; e forse si principio della rena (B.). El curs vétements. > Il pourrais per lo molto gridare; e forse si principio della rena (B.). El curs vétements. > Il pourrais per la fitte (B.s.). — (B.). Lacas, Strega, IV, 3: (Alla (Ls.). — Appres che Dante cetarinne. — Orribit arte, modo. se alla libera, mutando a ra-gione l'ossenza della leggenda. Imperocchè premere co' piedi la fiamme, mentre ancora ca-devano ad una ad una, fu certo il solo partito convene-vole a scemarne il danno, e togliere che tutte insiemo non divannassoro in incendio indivampassero in incendio inestinguibile (Bl.). - Nel vecchio romanzo metrico inglese di Alessandro (Romance of Alexander) si trova il piover del fuoco e il cader della neve; ma i soldati scalpitano la neve non il fuoco. E così nella traduzione francese (Lf.).

39. Focile: strumento d' acciaio a dovero delle pietre for cale faro porcotendole uscir faville di fuoco (B.). L'accia-

40-42. La tresca, eco. E la tresca una maniera di ballare, la quale si fa di mani e di picdi, a similitudine della quale vuol qui che noi intendiamo i peccatori quivi le mani menare poccator quir 18 man monare (B.). — Bonv.: Et heir nota ut beue videas, si Auctor vernatus fuit ubique quidquid faciebat ad suum propositum, quod Troscha est quedam Danza, vive genus tripudii, quod ft Neapoli artificialiter valde. Nam est Ludse minis intrica-Nam est Ludus nimis intrica-tus. Stant enim plures sibi in-vicem oppositi. Et unus ele-vabit manum ad unam par-tem, et subito alti, intenti, fa-cient iden. Deinde movebit manum ad altiam partem, et ita facient ceteri. Et aliquando anhas manus inui. Il course ambas manus simul: aliquando vertetur ad unam partem, aliquando ad aliam: et ad omnes motus ceteri habent respondere proportionabiliter . Unde est mirabile videre tan-tam dimicalionem manuum et omnium membrorum. - L'ar-

omnium membrorum. — L'arsura fresca, il fuoco che continuamente di nuovo piovea [B.].
43-44. Vinci Tutte le cose,
quelle che por umano intellutto o potenza si possono vincore, fuor che i Dimon duri.
li quali non si possono vincere
per umana possa; ma bisognavi
la grazia di Dio, siccome l'Anzolo all'errata di Bis (A). i quali non si possono vincere per umana possa; ma bisognavi la grazia di Dio, siccome i Antia a muta, facendogli, polche alcuni stanchi no fleno, i grazia di Dio, siccome i Antia (Control et al. 1988). The provide alcuni stanchi no fleno, i abbricara gli altri, e così que i debita (Control et al. 1988). The provide control et al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide control et al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988 (Control et al. 1988). The provide al. 1988 (Control et al. 1988). The provide

Tale scendeva l'eternale ardore: Onde l'arena s'accendea, com'esca Sotto focile, a doppiar lo dolore. Senza riposo mai era la tresca Delle misere mani, or quindi or quinci Iscotendo da sè l'arsura fresca. Io cominciai: Maestro, tu che vinci Tutte le cose, fuor che i Dimon duri. Che all'entrar della porta incontro uscinci, Chi è quel grande, che non par che curi L'incendio, e giace dispettoso e torto Si che la pioggia non par che il maturi? E quel medesmo, che si fue accorto Ch'io dimandava il mio Duca di lui, Grido: Qual fui vivo, tal son morto. 52 Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui Crucciato prese la folgore acuta, Onde l'ultimo di percosso fui; O s'egli stanchi gli altri a muta a muta In Mongibello alla fucina negra, Gridando: Buon Vulcano, aiuta aiuta; 28 Si com'ei fece alla pugna di Flegra, E me saetti di tutta sua forza, Non ne potrebbe aver vendetta allegra. Allora il Duca mio parlò di forza
Tanto, ch'io non l'avea sì forte udito: 61 O Capaneo, in ciò che non s'ammorza La tua superbia, se' tu più punito: 64 Nullo martirio, fuor che la tua rabbia, Sarebbe al tuo furor dolor compito. Poi si rivolse a me con miglior labbia, Dicendo: Quel fu l'un de sette regi Ch'assiser Tebe, ed ebbe, e par ch'egli abbia Dio in disdegno, e poco par che il pregi: 70 Ma, come io dissi lui, li suoi dispetti Sono al suo petto assai debiti fregi.

per la vampa del solo (qui pioggia di fuoco) divengon mature. 54-57. L'ultimo di di mia vita (B. B.). — Stanchi, insino ai-l'ultimo della lor forza fatichi. muta a muta, facendogli,

61-63. Di forza, sforzatamen-te. — Udito ancora parlaro. — Non s'ammorza, non s'at-

- Non s'ammorza, non s'attitu per martirio che tu ab-bi (B.).
63. Compito, sufficiente e de-bito (Buti). Adequato (B. B.). 67-72. Con miglior lubbia, aspetto (B.). Parlando plu mansustamente (Buti). Nelle mansuetamente (Buti). Nelle Rime: Vedendo la mia lab-bia tramortita — Qualora du-vanti Vedetevi la mia lablia vanti Ve.lcievi la mia labita dolente. — Assiser, assedia-rono (B). — Li shoi dispetti, i suci dispregi chi olli fa di Dio (Budi). — Fregi. Come ii fregio si pone al petto por adornamento della persona virtuosa, così il vizio è in confu-siono della persona viziosa (Buti). Como la letterarcesa di Ilawthorne, frogio è pena ad ua tempo (Lf.).

Or mi vien dietro, e guarda che non metti 73 Ancor li piedi nell'arena arsiccia: Ma sempre al bosco li ritieni strettì. Tacendo ne venimmo la ove spiccia Fuor della selva un picciol flumicello. Lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Quale del Bulicame esce il ruscello Che parton poi tra lor le peccatrici, Tal per l'arena giù sen giva quello. Lo fondo suo ed ambo le pendici -82 Fatt'eran pietra, e i margini da lato: Perch'io m'accorsi che il passo era lici. Tra tutto l'altro ch'io t'ho dimostrato, Posciachè noi entrammo per la porta, Lo cui sogliare a nessuno è negato, Cosa non fu dagli tuoi occhi scorta Notabil come lo presente rio, Che sopra se tutte flammelle ammorta. Queste parole fur del Duca mio: , Perche il pregai, che mi largisse il pasto. Di cui largito m'aveva il disio. In mezzo il mar siede un paese guasto, Diss'egli allora, che s'appella Creta, Sotto il cui rege fu già il mondo casto. Una montagna v'è, che già fu lieta D'acqua e di fronde, che si chiamò Ida: Ora è diserta come cosa vieta. Rea la scelse già per cuna fida D'un suo figliuolo, e, per celarlo meglio, Quando piangea, vi facea far le grida. Dentro dal monte sta dritto un gran veglio, 103 Che tien volte le spalle inver Damiata, E Roma guarda si come suo speglio. La sua testa è di fin orb formata, E puro argento son le braccia e il petto, Poi, è di rame infino alla forcata:

75. Stretti, accostati (B.).
76-78. Ne vossimmo. Altri : divenimmo. — Spiccia, esce cod impeto, sgorga. — Ancor mi raccapriccia , raccordandomene, ancor me ne viene errore (Buti).
79-81. Quals del Buticame , ecc. La cuals accus ner lo cec. La cuals accus ner lo

ecc. La quale acqua per lo suo fumo sulfureo (fondo sol-forico, Lanco), poi per lo ca-lore, si è in colore rossetta e lore, si à in colore rossetta e fuma continuo; così per la rena dell' Inferio n' andava quollo e rosso e fumos (O.). — Butlicame che va per le case delle meretrioi, partito a ciascuna casa per loro lavamento, si come un bagno (Buti). L'edificto a ciò destinato pare sia stato il gran Bagno, ora direccato, di ser Paolo Benigno, posto tra il Bulicame e Viterbo. Circa meszo miglio fuori della

porta di Faule, che conduce a Toscanella, si dàin una strada detta Riello, e di poi si arriva a quell'edificio, che riceveva l'acqua del Bulicame per via di doccie, e fu creduto il Ba-gno di cui tocca Dante (Bar-low). Non v'ha dubbio che non fossero meretrici. le quali avevano fermato stanza presso de' bagni, o per fare il loro mestiere, o per servirsi dell'acqua come di medicamento, come i come di medicamento, come i lebbrosi, i quali erano in grande copia, e doverano vivere separati dagli altri (BL). Un bando dei Comu-ne di Viterbo nel 1464 or-dina che le meretrici non ardiscano bagnarsi con le cittadine, ma vadano nel bagno del Bulicame, sotto pene, ecc. (I. Ciampi). 82-84. Pendici, le ripe, le

. quali per siò chiama pendici, perchè pendono verso l'acqua (B.) — Patt'eran pietra, come nal Bulicame di Viterbe le sponde eran impierite: e così di l'Elsa in Toscana (Parganguni), in Tivoli l'Asiène (T.). — Per la qualità dell'acque si nietrificarono, come, p. e., la pietrificarono, come, p. e., la sorgente di Carlsbad forma de-

plotrificarono. come, p. e., he sorgents di Carlebad forma degli salastititi (Bi). — I margiesi, i dorsi delle sponde (B. B.). — Lici, i).

57-90. Sogliare, soglia. — Regato. Alri, man bene: errato. — Notabil. Altri: Rotabile. come il presente rio. — Ammorta, spegne.

92-93. Mr. largiese li passo, co., che mi desse quel cibe di cui mi aveva messo voglia.

95-99. Creta, isola del Mediterraneo. — Casto. Regnante Saturno în il mondo e nen corrotte o men corrotte olle. lascivie che poi etato nen è (B.). Sensa vizio di copidigia. Lian.). — Vista, veochia e guerita (B.).

100-102. Rea, moglie di Saturno (Buth). — Fides, sicura. — (B.). — Le prida. Aveva ordinato che, piangendo il fanciulto di Roses rumore de coloro alli quali raccomandate l'avea, acciocchè il pianto dei fanciulto da alouno circunstante non fosse ndito, aè conocciuto (B.).

stante non tosse unito, he co-nosciuto (B), 103-108. Un grass vegtio. E chiare che l'immagine del ve-glio dentro dal monte in Creta, 6 tratta dal sogno di Nabacco nel libro di Daniele; ed è chiaro inoltre che Dante la spiega a suo mode Non tret-tasi qui di parecchie monar-chie succedentisi l'una all'alchie succedentisi l'una all'al-tra, ma della storia generale del genere umano; e come ap-presso gli antichi occerre il tradizione dell'età dell'oro, d'argento, eco., coel in Dante il peggiorare de' metalli dinore il peggiorare de metalli dinore il peggioramento degli nomini. Egli locò in Creta la statua, Egii locò in Creta la statua, tra per l'antica tradisiene che quivi florisse l'età dell'oro sotto Satueno, e per cemere quell'i-sola, secondo le cognisieni d'allora, proprio nel mezzo alle tre parti del mondo conosciute, onde potè essere considerata quale centro e principio del genere umano. La statua volgagenere umano. La siatua volga-ie apalie a Damiata (città d'E-gitto sul Nilo), e la faccia a Roma, o ad indicare in gene-rale il processo della steria, che sorta dall'oriente passo all'occidente, o, meglio forse. l'avanzamento della coltura, o che dalla rozza idolatria egi-siana si levò alla cristiana re-

rità, la quale in Roma si ac-centra. L'un de' piedi ha di ferro, l'altro di creta, e in su questo più che sull'altro par ehe si posi. La dichiarazione più ovvia sarebbe certo, che il peggiorare della razza umana fosse-ll per toccare l'estremo; ma à del pari assai verisi-mile che in sifiatti piedi deb-basi cercare un altre riscontro nascoso : nel piè del ferro, come nascoso: nel piè del ferro, come pensan pure pa secoli degli in-terpreti più antichi, l'impero, e in quel di terra cotta, la Chiesa; con questa sola dif-ferenza che il Buti, perchè à detto: la statua sta eretta in su quel (di creta) più ch'in su l'aliro, silma simboleggiarvisi apertamente la preponderanza della Chiesa, e il dare all'ingiù della potenza imperiale, il che non conviene colla fragilità del piede onde si rappresenta la piede onde si rappresenta la Chiesa; dove al contrario l'Ot-timo e il Guiniforto, e senza dubbio più consentaneamente alle idee di Dante, veggono nel piede di creta il sommo de-cadimento della Chiesa. I mocadimento della Chiesa. I moderni non fan parola di cotali interpretazioni, e noniscoprono nella allegoria che il decadimento degli uomini in generale (Bi.). — Infino alta forcata infino al punto ove termina il busto e comincia le coscie (F.). 109. Da indi in giuso, dalla inforcatura insino ai piedi — ferro eletto, senza alcuna mistra d'altro metallo (B.). 113-114. Lagrime poccia. Virgilio, nel descrivere l'origine de fumi infernali, il deriva

de fiumi infernali, li deriva de'i numi iniurnan, in univa dalle lagrime che gocciano dalle fessure de' metalli de-clinanti a bassezza, a dimo-strare che il peccato genera da command a cossesse, a mindstrare che il peccato gonera da
sè la sua pena... Le lagrime si raccolgono, e foran la crosta della terra per penetrare
giù giù nell' Inferno; quivi appariscono la prima volta sotto
forma di Acheronte, che acoerohia l'orlo superiore dell'Inferno. Questo poi scorre
sotterranco, ne nasce Stige, che cinge alla sua volta la
città di Dite (vm. 76), e poi
passa via via sotterra, finche
riappare (xv. 76) qual Flegebunte, e accompagna i poeti fino
all'abisso, dove si precipita,
per accogliere, col nome di Cocitto, tutte le saque infernali
(251.)
[15.16. St diroccia, va cadende di roccia in roccia; di

dendo di roccia in roccia; di balzo in balzo, per i quali, di cerchio in cerchio, si di-scende al profondo dell'Inseemde al profondo dell' In-ferno (B.). 117-118. Doccia, canale, con-detto (F.). — Ove più non si

Da indi in giuso è tutto ferro eletto. Salvo che il destro piede è terra cotta, E sta in su quel, più che in sull'altro, eretto Ciascuna parte, fuor che l'oro, è rotta D'una fessura che lagrime goccia, Le quali accolte foran quella grotta. Lor corso in questa valle si diroccia: Fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; 115 Poi sen va giù per questa stretta doccia Infin là ove più non si dismonta: Fanno Cocito; e qual sia quello stagno, Tu il vederai: però qui non si conta. Ed io a lui: se il presente rigagno Si deriva così dal nostro mondo, Perchè ci appar pure a questo vivagno? Ed egli a me: Tu sai che il luogo è tondo, E tutto che tu sii venuto molto Pur a sinistra giù calando al fondo Non se' ancor per tutto il cerchio volto: Perchè, se cosa n'apparisce nuova, Non dee addur maraviglia al tuo volto. Ed io ancor: Maestro, ove si trova 130 Flegetonte e Letè, che dell'un taci, E l'altro di' che si fa d'esta piova? 133 In tutte tue question certo mi piaci, Rispose: ma il bollor dell'acqua rossa Dovea ben solver l'una che tu faci. 136 Letè vedrai, ma fuor di questa fossa, Là dove vanno l'anime a lavarsi, Quando la colpa pentuta è rimossa. Poi disse: Omai è tempo da scostarsi 139 Dal bosco: fa che diretro a me vegne: Li margini fan via, che non son arsi, 142 E sopra loro ogni vapor si spegne.

dismonta, infine al centro della lagrime uscenti dalle fessure dismonta, infino al centro della terra (B.).

121-123. Rigagno, piccolo rivo (F.). — Vivagno, propriamente estremità del panno; l'usa per estremità in genere.
127-129. Volto, non hai ancor compiuto di dar la volta intorno (Buti). — Non hai per anche col tuo girare compito licerchio. Dante avende immaliare di lecerchio.

il cerchio. Dante, avendo immaginato nove cerchi infernali, nel visitarli percorre la nona parte di ciascuno, talchè, anparte di ciascun dando sempre a sinistra, uando sarà giunto al termine della nona parte dell'estremo circolo, avrà girato tutto il tondo. Di che non poteva avere prima d'ora incontrato il Flegetonte, direcciandosi da quel lato manco che non era ancora stato tutto trascorso (B. E.). 132-136. D'esta piova delle

della statua (B.). — Il boilor dell'acqua rossa, ecc. A riconoscere Flegetonte nel ruscello bollente non bisognava quella notizia di greco, che par certo D. non avesse; bastava sapere il verso di Virgilio: Quae rapidus flammis ambit torrentibus annis Tartarerus Phiegeton (Bl.). — Letè vedrat, ma fuor di questa fossa dell'inforno, imperò che finge nel 
Purg, che sia uno flumicello all'entrata del paradiso terrostre, ch'esce d'una fonte con 
tha altro che si chiama Euno; della statua (B.). - Il boilor th altro che si chiama Eunos, sicchè quel che descende di verso mano sinistra si chiama Lete, e quel che descende du mano destra si chi ama Eunos (Buti). Vedi Purg., xxviii. 138. La celpa pentuta, ecc., 138. La celpa pentuta, ecc., scontata per penitenza (B. B).

## CANTO DECIMOQUINTO.

Procedendo i Poeti sul margine della arenosa landa, incontrano una schiera di violenti contro natura. Brunetto Latimi è fra essi; riconosciuto il discepolo, gli fa motto, e lo grega a voler camminare innassi a lui, perchè possano ragionare un pinsieme. Par-lano di Firenze, delle sventure e della gioria serbate a Dante Anche Brunetto gli da notizia della sua masnada, e fugge poi per raggiungeria.

Ora cen porta l'un de' duri margini. E il fummo del ruscel di sopra aduggia Sì, che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Quale i Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, 4 Temendo il flotto che in ver lor s'avventa. Fanno lo schermo, perchè il mar si fuggia; E qual i Padovan lungo la Brenta, Per all'ender lor ville e lor castelli, Anzi che Chiarentana il caldo senta; A tale imagine eran fatti quelli, 10 Tutto che ne si alti ne si grossi Qual che si fosse, lo maestro felli. Già eravam dalla selva rimossi 13 Tanto, ch' to non avrei visto dov' era. Perch'io indietro rivolto mi fossi. Quando incontrammo d'anime una schiera. Che venia lungo l'argine, e ciascuna Ci riguardava, come suol da sera Guardar l'un l'altro sotto nuova luna; 19 E si ver noi aguzzavan le ciglia, Come vecchio sartor fa nella cruna.

Blanc, il cui nome rispondereb-Bianc, il cui nome rispondereb-ce a Guizzante, adesso non si trova più; ma, sendo che il mare in quelle parti s'digran mutamenti, può essere stata si tempi di Dante. Altri credono che sia l'isola di Cadsand, ovo il gran canale di Bruges entrain mare. Dice Lod. Guicciardini nella Descrizione di tutti i Paesi Bassi: El ivi a faccia a faccia dell' Esclusa (terra marina distante da Bruggia tre leghe) è l'isoletta Cadsand, con un villaggio del medesimo nome: questa fu già isola molto maggiore, con una terra e con maglio belli e ricchi villaggi, ma le tempeste del mare col flusso e reflusso l'hanno a poco a poco consumata più che per metal. Questo è quale il medesimo alti dal lato, fatti di roveri e spiende la notte e tramonta inogo. del quale il nostro gran grosse le sponde; cioè le due poco dopo il sole (B B.). gocia Dante fa mensione nel xv pareti da ogni lato bene con-20. Aguzzavan le ciglia, ci capitolo dell' Inferne, chia- catenats, messa la terra e ri- sbirciavano (Biscioni)

2. Di sopra aduggia, rico- mandolo scorrettamente, forse prondo fa uggia; ammorta le per errore di stampa Guizzan-famme (B). Adombrant les to; ove ancora oygi si famno leves et l'auu les garantit du continuamente gran ripari di lamme (B.). Adomorait est u; ve ancora ogn st famile levées et l'eau, les garanti du continuamente gran ripara di feu (Le.). A. Guizzante, altri: Guzzante, circunstanzie verso Bruggia il L'isola di Witzand, dios il flotto, o vogliam dire il flusso, per la situazione e bassezza della terra ha grandissima possanza, massime regnante il vento maestro. G. Vill., XII, 54: I Frisoni ruppono i dicchi (les digues); ciò sono gli argini fatti e alzali per forza a modo del Po, alla riva del mare per riparare il fotto. Lo stesso Villani ha Guizzante; III, 68. — Tro-vandosi Wissant (paesetto) verso il confine occidentale della Fiandra dantesca, Bruggia la riandra dantesca, Bruggia verso l'orientale, apparisce che Dante con que' due nomi volle indicare la diga fiamminga, da un capo all'altro del paese (di-stanza di circa 120 chil.) (Giu-seppe Dalla Vedova). G. Fanno lo schermo, la defensione con li argini grossi et

piene in mezzo tra li detti due steccati.perche tra quelli scorra l'acqua e non si sparga per la pianura (Buti.). — Si fuggia si fugga. Pour repousser la mer (Ls.)

7. Quale i Padovan, Al tempo di Dante vegliavasi alla perenne conservazione di ben 350 miglia di doppi argini d'una larghezza variante tra i 4 ed 1 40 piedi. Dante non ricordò i maggiori. ma i ben più alti e grossi, ecc. (Dalla Vedova, Gli argini della Brenta al tempo di Dante, pres-so Ferrazzi, IV, 383).

9. Chiarentana, altri Carentana. Benv.: Carentana ubi regnant quidam domini qui vocantur duces Carinthia. rintia. Nè fa caso che la Brenta non iscaturisca dalla Carintia, ma dal lago di Levico nel Ti-rolo, perche Dante potè scam-biare facilmente paesi conter-mini, come i detti, massime che si può credere che a tempi suoi i duchi di Carintia signoreg-giassero una parte del Tirolo (Bl.). È piuttosto il monte Carenzana o Canzana, che sorge fra Valvignola e Valfronte nel Trentino e si dilunga alla sini-stra del Brenta al quale dà origine con due laghi che gli scorrono al piede, e grande tri-buto d'acque co' torrenti che gli scendono da' flanchi (Lumelli). - Il caldo senta, quando si struggon le nevi per lo caldo e ricresce la Brenta (Buti).
12. Qual che si fosse, lo mae-

stro, cioè il fabbricatore. Mostra dubitare se, come alla terra creata da Dio hanno gli uomini aggiunte delle opere, così all'Inferno, pur fatto dalla Divina Potestate (Inf., III, 5), Divina Potestate [Inf., 11, 5], abbiano i Demonj aggiunto alcuna cosa (L.). Inf. xxxi, 85, parlando d'Efialte incatenato: A cinger fui qual che fosse ti maestro. Non so io dir [Bl.). 14. Dov'era la selva (B. B.). 18. Da sera, nel crepuscolo, che non è di e non è notte (B.).

19. Sotto muova luna, che non

24-29. Lembo, la estrema parte del vestimento, dalla parte parte del vestimento, dalla parte inferiore (B.). — Dante camminava su l'argine del ruscello e quell'ombra veniva a pià dell'argine, dentro l'infocata arena, onde non poteva prendere che il lembo (L.). — Qual meravichia è questa che io tiveggio quit — Per lo cotto aspetto, per lo suo volto arsiciato (Butil). Abbruciato, e però alquanto trasformato (B.). — Non difese. trasformato (B.). — Non difese, non tolse. Il Petr.: L'aria fosca, Contende agli occhi tuoi (il ri-

conoscermi).
30. Ser Brunetto. Brunetto Latini nacque in Firenze verso Latini nacque in Firenze verso il 1220. Fu dittatore o segretario del Comune. Andò ambasciadore ad Alfonso re di Castiglia, per muoverlo a favoreggiare parte Guelfa, combatuta da Manfredi; onde nel Testatto: Feto Convane segoni. soretto: Esso Comune saggio -Mi fece suo messaggio -L'alto re di Spagna. In questo seguì la rotta di Monte Aperti a'di 4 di settembre 1260, e Brua or a or settembre 1250, e Brunetto, uscito di patria con gli altri Guelfi, riparò in Francis; and'egli nel Tesoro, II, 29: Fece egli (Manfredi) molte guerree diverse persecuzioni contra a tutti quelli d'Italia che si teneano con Santa Chiesa, e conncano con santa Chiesa, e con-tra a grande partita (contre la Guelfe partie) di Firenze, tanto che ellino furo cacciati ditoro terra, e le loro case furon messe a fuoco ed a fiamma e a distrusione. El avec els en fu chació maistres Reunes I reinchacie maistres Brunez Latin et si estoit il par cele guerre essilliez et en ala en France, quant il fist cest livre por l'a-mor de son ami. Di che la causa dell'esilio non può esser quella narrata dal Bocc. e ripetuta da Benv.: Habuit tamen magnam opinionem de se ipso. Quum esset magnus notarius et commisisset unum parvum fallum in sua certa scriptura per er rorem, quem poterat facile corrigere, voluit potius accusari et infamari de falso, quam revocare errorem suum, ne videretur deliquisse per ignorantiam. Unde propter hoc fuit coactus recedere de Florentia et datum fuit sibi Bannum de igne. Nel 1269 era restituito in patria, e zi mori nel 1294. Fu sepolto in Santa Maria Maggiore. — Il soeta della rettitudine mise in Inferno il suo maestro, perchè pare realmente peccasse contro atura. Egli stesso nel Teso-retto confessa d'essor tenuto un retto confessa d'essor tenuto un soive cosi: mantonianuo gui al maner.

poco mondanetto, e mondano iri passi ne'quali si poteva es- le spalle alla selva, e ragio
nomo il disse G. Villani. Oltre sere o fu nominato, come, p. e., nando con Virgillo passò la

Il Tesoretto, ch'egli chiama Inf., x, 62; xvi, 55; xvi, 80, egiornata: verso sera (ii, 1) s'in
Tesoro, sorisse il Favoletto Purg., xxi, 125, vedremo che camminò per l'inferno, e vi

specie di sermone, dello stes
dice il suo nome o lo fa dire da passò la notte e ligiorno dope

se metro, vale a dire di sette
altri, proprio quando gli è ne
lino al presente (Bi.). — Bid...

Così adocchiato da cotal famiglia. Fui conosciuto da un, che mi prese Per lo lembo e gridò: Qual meraviglia 🕈 Ed io, quando il suo braccio a me distese. 55 Ficcai gli occhi per lo cotto aspetto St, che il viso abbruciato non difese La conoscenza sua al mio intelletto; E chinando la mia alla sua faccia, Risposi: Siete voi qui, ser Brunetto? E quegli: O figliuol mio, non ti dispiaccia; 31 Se Brunetto Latini un poco teco Ritorna indietro, e lascia andar la traccia. Io dissi lui: Quanto posso ven preco; E se volete che con voi m'asseggia, Faròl, se piace a costui, chè vo seco. O figliuol, disse, qual di questa greggia S'arresta punto, giace poi cent'anni 37 Senza arrostarsi quando il fuoco irreggia. Però va oltre: io ti verrò a' panni, E poi rigiugnerò la mia masnada, Che va piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scender della strada Per andar par di lui: ma il capo chino Tenea, com'uom che riverente vada. Ei cominció: Qual fortuna o destino Anzi l'ultimo di quaggiù ti mena? E chi è questi che mostra il cammino? Là su di sopra in la vita serena, Rispos'io lui, mi smarri' in una valle, Avanti che l'età mia fosse piena. 52 Pur ier mattina le volsi le spalle: Questi m'apparve, tornand'io in quella,

E riducemi a ca per questo calle.

stea (B.).

37-40. Greggia, brigata. — R. feggia, il ferisca (B.). — A' panni, appresso (B.). V. sopra v. 24.

42. Masnada. Questa voce si torse più tardi a mal senso (L.). 43-44. Della strada, d'in tal

43-44. Delia strada, d'in tai margine in sul quale is era (Bati). — Par di tui, a coppia con lui (Fr.).

48. Chi è questi che mostra il cammino? Virgilio non risponde a questa domanda, ci Blano solve così: Raffrontando gli altri nassi ne quali si noteva estri nassi no quali si noteva estri

cesoro vedi al verso 119. Il Pritaffio non è suo, ma è scriitura del secolo xv.
33-35. La traccia, la file (Ls.).
Preco, prego. — M'asseggia,
a sedere mi ponga (Buti)

chio.

49-54. Ld su di sopra in la vita serena, sec. Questi versi rispondono a capello a quel che D. disse al principio del poema L'età dell'uomo e piena quando tocca il mezzo della vita, ii 33.º anno. Egli s'era trevato nella selva prima di cotesta età, e solo se n'accorse l'anno 35º, e allora le rolse le raulle, ai sinallora le volse le spalle, si stu-diò di salire il monte, ma fu respinto dalle fiere: gli apparve Virgilio (tornand'io in quella) e lo salvò (riducemi a ca). Tutto ciò era occorso il giorno in-nanzi: di buon mattino voise le spalle alla selva, e ragio-nando con Virgilio passò la

55 Ed egli a me: Se tu segui tua stella, Non puoi fallire a glorioso porto, Se ben m'accorsi nella vita bella: 58 E s'io non fossi si per tempo morto, Veggendo il cielo a te così benigno, Dato t'avrei all'opera conforto. Ma quell' ingrato popolo maligno, Che discese di Fiesole ab antico, E tiene ancor del monte e del macigno, Ti si farà, per tuo ben far, nimico €4 Ed è ragion; chè tra li lazzi sorbi Si disconvien fruttare al dolce fico. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, Gente avara, invidiosa e superba: Da' lor costumi fa che tu ti forbi. La tua fortuna tanto onor ti serba. Che l'una parte e l'altra avranno fame Di te: ma lungi fla dal becco l'erba. Faccian le bestie Fiesolane strame Di lor medesme, e non tocchin la pianta, S'alcuna surge ancor nel lor letame, In cui riviva la sementa santa Di quei Roman, che vi rimaser, quando Fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse pieno tutto il mio dimando, Risposi lui, voi non sareste ancora Dell'umana natura posto in bando: Chè in la mente m'è fitta, ed or mi accora 82 La cara e buona imagine paterna Di voi, quando nel mondo ad ora ad ora M'insegnavate come l'uom s'eterna: E quant' io l'abbo in grado, mentre io vivo, Convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, E serbolo a chiosar con altro testo A donna che il saprà, s'a lei arrivo. Tanto vogl' io che vi sia manifesto, 91 Pur che mia coscienza non mi garra, Che alla fortuna, come vuol, son presto.

piena, perfetta. - A ca, a casa. dice che da quelle stelle rico-Boco., Tes., vii, 32 La ca dello nosceva il suo ingegno (Nann.). Iddio. I chiosatori antichi in-61-66. Quell'ingrato. Dell'intendono, ed a ragione, il cielo: altri il ritorno a Firenze, alla

altri il ritorno a Firenze, alla terra, e non pongom meste che D. è guidato dal suo duce sino ai confini del cielo, ma non ricendotto alla terra. [BL.]. 55-57. Se tus sepui tua stella. — Nel giorno la maggio 1265, in cui Dante nacque, il sole era entrato in Gemini, che, secondo gli astrologi, è significatore di acriturra e di scienza e di corposcibilitata: onde Rupuetto. gnoscibilitate; onde Brunetto, formando l'oroscopo di Dante aveva preteso prevedere che ron fallirebbe a glorioso porto. Il il Poeta, nel xxII del Par.,

nosceva 11 suo ingegno (Nam.).
61-66. Quell'ingratio. Dell'ingratitudine florentina, v. Giov.
Vill., xu, 326 44. - Lazzi, acidi
e acerbi, che si maturano col
tempo, cioè cittadini nuovi
(Salu.). — Si disconvien fruittere ecc. cioè mature. qual tare, ecc., cioè maturo, qual era Dante, di nobiltà vecchia, e qual era Dante, di nobilta veccuia, e discendente da quei primi abitatori romani, come esso si svantava di essere (Sato.). e conforta (Buti) Miva al cuo67-69. Orb., ciechie questo era re (B.). 88-83. L'abboin grado. L'ab2 gratt. legge il Buti.

67-59. Orbi, ciechi equesto era re (B.).

perchè orano tanuti poco proveduti ne' fatti loro (Buti). G. bia a grato, legge il Buti. 
y'ill., xu, 17: Noi Froccutini, Mentre io vico, mentre ch'io
detti orbi per antico voloave e viverò (S.). — Di mio corso,
proverbio per gli nostri di/etti di quello che mi dea avvenirs
e discordie. I Pisani noi 1117 noi corso della mia vita (ban).

allestirono una flotta poderosa per assalire l'isola di Majorca, tenuta allora dai Saracini, ed essendo la città in loro assenza minacciata dai Lucchesi, la lasciarono in guardia ai Fiorentini; e per meritarli di averla ben custodita, tornaudo con la preda, li misero al partito fra due bellissime porte di bronzo (il Boccaccio le dice di legno) e due colonne di porfido. I Pio-rentini presero le colonne, che i Pisani avevano guasto col i Pisani avevano guaste coli fuoco (abbacinate. M. Vill., xt, 30) e coperte di scarlatto, perchè nen si vedesse l'inganno, il quale fu manifesto solo quando si rizzarono le colonne Battisterio; e pertanto i Fio-rentini s'ebbero quel sopran-nome. Altri credono che l'adagio nascesse quando si lasciagio nascesse quanto si lascia-rono adescare dalle lusinghe di Attila (leggi Totila) ad ar-rendere la città, onde fu poscia malmenata (Bl.) — Da' lor co-stumi, ecc. Décrasse-toi de

stumi, ecc. Décrasse-toi de leurs metros (LS).
70-72. La tua fortuna. Il tuo celeste corso — tanto ben ti serba in laudevole fama, in sufficienza, in amicizie di grandi uomini — thet'una parte et'altra, i Flesolani e i Florontini, avranno desiderio di te, poichè caociato t'avrano (B.). Bianchi e Neri (Buti). — Ma lungi fa, l'effetto dal desiderio, perciocchè essi non ti riavranno mai (B.). — Becco. L'Ottimo., curiosamante: Il becco è anicuriosamente : Il becco è animale dannoso, ispido, fetido, ec. E il Lf. lo segue: far from goat

shall be the grass.
73-76. Faccian le bestie, eco. li Fiorentini discesi da Fiesole, diventati bestiali — strame pascinsi e faccino strazio — di lor medesme, cioè di quelli che sono di loro origine e non delli altri (Buti). — La pianta, l'uomo virtuoso e fruttifero (Buti) - In tor letame, nella loro vilta -In lor letame, nella loro viltà e vizlosità (Buti). — Riviva, per buone operazioni risurga (B.). Ruina, legge il Buti, cioè si guasta e vien meno. 77-78. Che vi rimaser ad abitare (B. B.). — Il nido, Fironze. 79-81. Se fosse pieno tutto, eco.

Se fosse compiuto ogni mio desiderio, ecc. Riscontra col verso 58. — In hando, Bocc., Lab.: Poiche della vostra mortal vita

Scrivo nella mia memoria (B.). - A chiosar con altro testo. a dichiarare con quelle cose in-sieme, le quali gli avea predetto Ciacco e messer Farinata (B.). — A donna che il sapra fare; Beatrice. – Non mi garra. non mi rimorda d'alcuna cosa la coscienza (B.). Garra, garri-sca. Par., xix. 147. — Alla for-tuna, a'casi sopravvegnenti. — son presto a ricevere e a sostenere (B.).

94. Tate arra, tal patto: arra è la caparra che è fer-mezza del patto fatto, cioè non m'è nuovo lo patto che è tra li uomini e la fortuna, ch'altra volta l'ho udito: che chi entra nel mondo conviene ch' ubidisca alla fortuna e stare contento alle sue mutazioni (Buti).

tento alle sue mutazioni (But). Tale annunzio (B.)
95-95. Giri fortuna, ecc., faccia il suo uficio di permetare gli onori e gli stati (B.).
— E il villan la sua marra.
Intendo cho essi Fiesolani (i quali qui descrive in persona di villani), come piace loro, il lor malvagio esercizio adoperino (B.).

rino (B.).
99. Bene ascolta, non invano 99. Bene ascotta, non Invano ascotta (B.). — Loda Dante di aver notato, come appare nel suo detto: giri fortina, ecc., qualche cosa che udi, ed è quel che Virgilio disse della Fortuna nel vii, 73-96; perchè il concetto che la Fortuna sia un'intelligenza ordinata da bio, e regga per ciò gli umani destini, accenda e la atoni deretti à hon condo gli eterni decreti, è ben atto ad afforzare un'anima coni casi avversi della vita (Bl.)

100. Ne per tanto, ne per ciò assio di parlare, ecc.
105. A tanto suono, a così

lungo racconto. 106. Fur cherci, stati nel-l'ordine del chiericato (Buti). intendi partitivamente, cioé: tutti costoro furono parte chie rici, parte letterati famosi (B. B.).

108. Lerci, brutti. Vive in Coscana (T.)
109 Priscian, grammatico lalino, nato in Cesarea di Cappadocia. Non si conosce con fondamento Dante ponga qui: ma certo rappre-senta il ceto dei Pedanti, di che vedi l'Ariosto nella Satira

Non è nuova agli orecchi miei tale arra: Però giri fortuna la sua rota,

Come le piace, e il villan la sua marra. Lo mio Maestro allora in sulla gota

Destra si volse indietro, e riguardommi; Poi disse: Bene ascolta chi la nota. Nè per tanto di men parlando vommi

Con ser Brunetto, e domando chi sono Li suoi compagni più noti e più sommi.

Ed egli a me : Saper d'alcuno è buono; Degli altri fia laudabile il tacerci,

Chè il tempo saria corto a tanto suono: In somma sappi, che tutti fur cherci, E letterati grandi, e di gran fama,

D'un medesmo peccato al mondo lerci. Priscian sen va con quella turba grama, E Francesco d'Accorso anco; e vedervi,

S'avessi avuto di tal tigna brama, Colui potei che dal servo de' servi 112

Fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione, Dove lasciò li mal protesi nervi.

Di più direi; ma il venir e il sermone Più lungo esser non può, però ch'io veggio Là surger nuovo fummo dal sabbione.

Gente vien con la quale esser non deggio; 118 Sieti raccomandato il mio Tesoro

Nel quale io vivo ancora: e più non cheggio. Poi si rivolse, e parve di coloro 121

Che corrono a Verona il drappo verde Per la campagna; e parve di costoro Quegli che vince e non colui che perde.

ngiuolo, e lesse in catedra a Bologna, nel Generale Studio, tutti li di della vita sna; fu del contado di Firenze (del villaggio di Bagnuolo) il pa-dre e figliuolo (O.). Il padre morì nel 1229, il figlio nel 1294. 111. S'avessi avuto, ecc., se avessi desiderato conoscere persone si laide (B. B.).
113-114. Fu trasmutato, ecc.,

fu trasmutato del vescovado di Firenze nel vescovado di Vi-cenza. Arno è il fiume di Fi-renze, e Bacchigliono il fiume di Vicenza. Così il Petrarca descrive per fiumi la Toscana ponga qui: ma certo rappresenta il ceto dei Pedanti, di ela Provenza: Quella per cui per celebrare la vii che vedi l'Ariosto nella Satira con Sorga ho cangiat' Arno. tata sopra le geni al Bembo.

110. Francesco d'Accorso, eco. Questi fu messer Francesco di Firenze nel 1272, tecchi dal podesti sco di messer Accorso, il quale in Vicenza nel 1287, trasmutato Azzo d'Este, il 28 co di messer Accorso, il quale in Vicenza nel 1287, sadendo 1207. — Une porte face le chiose sopra i libri di papa Bonifacio VIII. Poco ci porte encore la no corpo di Ragione, messer Fran-rimase, che morl a'28 d'argosto du Pallo (della Sancesco) del 1283. Tommaso de' Mozzi, chiusa) (Amgère).

figliuolo, e lesse in cattedra a suo fratello, ne fe' trasportari Bologna, nel Generale Studio, il cadavere a Firenze e porio tutti il di della vita sua ju in decevole monumento in San

103

100

106

163

124

Gregorio (B. B.). 119-120. Tesoro. Li livres dou Tresor, scritto da lui in fran-

Tresor, scritto da lui in fran-cese, fatto italianoda B. Giam-boni. — E più non cheggio, questo mi sarà assai (B.). 122. Che corrono un palio di drappo verde per la loro fe-sta: corresi la prima domesta: corresi la prima dome-nica di Quaresima da uomini ignudi (O.). — Fu trasportate nel 1450 all'ultima domenica di nei lato al utilità dimentica di Carnevale, e poi alla prima di maggio. Era stato instituito per celebrare la vittoria ripor-tata sopra le genti dei conti di San Bonifazio e de Mondi San Bonifazio e de' Mon-tecchi dal podesta di Verone, Azzo d'Este, il 29 settembre AZZO d'Este, il zu settembre 1207. — Une porte de Vérene porte encore le nom de l'orte du Palio so della Stuppa, ogsi

# CANTO DECIMOSESTO.

Presso al termine del terso girone del settimo cerchio, donde gid udwa il Poeta il rumore di Plegetonte, che cadea nell'ottavo, incontra un'altra masnada d'anime di sodomiti, della quale si partono tre illustri suoi concittadini. Fattisi conoscere e conosciutoto, parkano dello scadimento delle virtù politiche e civiti in Firenze, chunge poi sull'orio della iltra ripa, dove a un segnale che manda Virgitio, vicu su, nuotando per l'aria, un novissimo mostro.

Già era in loco ove s'udia il rimbombo Dell'acqua che cadea nell'altro giro, Simile a quel che l'arnie fanno rombo: Quando tre ombre insieme si partiro, Correndo, d'una torma che passava Sotto la pioggia dell'aspro martiro, Venian ver noi, e ciascuna gridava: Sostati tu, che all'abito ne sembri Essere alcun di nostra terra prava. Aimè, che piaghe vidi ne' lor membri Recenti e vecchie dalle flamme incese! Ancor men duol pur ch'io me ne rimembri. Alle lor grida il mio Dottor s'attese, Volse il viso ver me, e: Ora aspetta, Disse; a costor si vuol esser cortese: E se non fosse il fuoco che saetta 18 La natura del lu**a**go, io dicerei, Che meglio stesse a te, che a lor, la fretta. Ricominciar, come noi ristemmo, ei L'antico verso; e quando a noi fur giunti, Fenno una ruota di sè tutti e trei. Qual soleano i campion far nudi ed unti, Avvisando lor presa e lor vantaggio, Prima che sien tra lor battuti e punti: Così rotando, ciascuna il visaggio Drizzava a me, si che in contrario il collo Faceva a piè continuo viaggio. Deh, se miseria d'esto loco sollo Rende in dispetto noi e nostri preghi, Cominciò l'uno, e il tinto aspetto e brollo; La fama nostra il tuo animo pieghi A dirne chi tu se', che i vivì piedi Così sicuro per lo inferno freghi.

2. Nell' altro giro, nell' ottavo cerchio (Buti).

3. L'arnie, li bugni delle
api (Buti).

- Le cassette civile degli antichi florentini
(B. B.).

Fanno rombo. Le cappuccio. Il lucco era una
burrdamement des ruches veite sonza pighe che serrava
(Ls.).

8. Sostati. Brup. Lat. Tein capo une berretta, da cui Sourdomement des ruches (Ls.).

8. Sostati. Brun. Lat. Tesoretto. 182: Pregat per contria Che sostasse la vía. — All'abito ne sembri, ecc. Quasi ciascuna città avova un suo singolar modo di vestire, distinto e variato da quello delle circumvicine; perciocohè anin capo una berretta, da cui scendevano due bende, che chiamavansi il focale (B. B.).

10-13. Piaghe, cotture come hanno quelli che con le tanaglie roventi sono attanagliati
(B.). — Incese, inuste. Il Boccaccio legge accese, e spiega :

fatte. — Pur ch'io me ne ri-membri, pur lo raccordare mi duole ora, non che allora le vedere (Buti). — S'attese, i fermò (Buti). 16-18. Che saetta. Nelle Rim - S'attese , si

isermo (siun).

16-18. Che saesta. Nelle Rime, di donne accorate dice: Che di tristizia saestavam focc.

Meglio atesse a te, andande lor incontro, che a lor la fretta di correre verso te (B.).

19-21. Et, essi (B.). Altri leggono, chi, interjezione di dolore. — Verso, lamento (Ls.).

— Fenno una ruota, ecc. Porgendesi le mani, come in una ridda, giravano attorno ad un centro vonto, studiandesi in pari tempo, con toroimenti continul del capo, di tener d'ocohio Dante è Virgillio (Bl.).

Tutti e trei. Prov.: tut trei Nann.; V.148.

22-24. Gual soleano, ecc.

L' Ottimo: dice soleano, perocche in Italia e in moite parti l'uno de' camploni è tiro de l'armoloni e parti l'uno de' camploni è tiro de l'armoloni e parti l'uno de' camploni è tiro de l'armoloni e l'uno de l'uno de l'armoloni e l'uno de l'

rocche in Italia e in molte parti l'uso de' campioni è ito via, e la Chiesa il divieta; ma ancora s'usa in Francia. — B. B. legge suolen: siccome sogliono fare i campioni, lottatori opugili. — L'Adriani nelle Vite di Plut.: — Campioni di Letta di Plut.: — Campioni di Letta di Plut.:

Vite di Piut.: — Campioni di lotta. — Avvisando lor presa, come dovesse l'uno afferrare, cioè pigliare alle gavigne l'altro vantaggiosamente, e però dice e lor vantaggio (Buti). — Battuti dal cesto o dal pugno — punti da arme (T), 25-27. Rotando, andando in cerchio (Buti). — Si che in contrarto, ecc. Essendo D. fermo sull'argine, ed essi rotando sotto di ini nell' arena, per poterio veder sempre in visco eran costretti a mandare il colleper u verse contrarie a pied (B. B.) soffice, cedevole. 28-30. Sollo, soffice, cedevole. Sollo risponda al latino putrie.

28-38. Sollo, soffice, codevole. Sollo risponde al latino putris, Virg.: Putris se gleba resolvit. Dante l'usò figuratamente nel Purg., xvvi., 40: Così la mia durezza fatta solla. — Rends in dispetto, rende dispetti, spregevoli. — Erollo, brullo, nudo; qui scorticato. Inf., xvi., 60: La schiena Rimanea della pelle tutta brulla [T].

tutta brulla (T.).
33, Che i vivi piedi, ecc., che
vivo cammini per l'Inferno. Dittam .: Qui con più frella

ptedi a terra fregg Laverso lui. 35-38. Dipelato, percipochè le fianme gli avevano tutta arsa la barba e' capelli. — Di grade maggior, di nobiltà di sangue, di stato e d'operazioni (B.). — Guaddrada, figlia di Bellincien Berti (Par., xv. 112; zvi, 99), dei Ravignani. Sposti il conte Guido il Vecchio, d'origine germanica, onde ven-nero i conti Guidi signori del cero i conti Guidi signori dei Casentino. Di Guido e di Gual-drada nacque fra gli altri, Marcovaldo, e di Marcovaldo Guidoguerra (F.).— Gual-drada, la quale egli tolse per nacqile per una leggiadria che le vide fare nella cattedrale le vide fare nella cattedrale chiesa di Firenze ad una festa, alla quale era Otto IV impe-dore. Era la fanciulla in compagnia di donne ed era molto bella: il conte la motteggiò di volerla baciare; la fanciulla disse che nè elli, nè altri potrebbe ciò fare, se suo marito non fosse: onde il conte, considerata la savia risposta, per mano dell'imperadore la sp (O.). - Altri vogliono che ella

rispendesse così al padre, i quale aveva detto a Ottone IV quate avera actto a Utonerv, meravigliato di sua bellezza, ch'era figliuola di tale che a Ini bastrebbe l'animo quando gli piacesse, di fargilela ba-ciare Ma il Borghini la prova una favola. — Ista epregia juvenis vocata est primo nomine Inghirdruda. Auctor tamen vocabulo communi el corrupto quo utuntur mulieres stvulgares.— A côté du champ de bataille de Campaldino s'élève la jolie ville de Poppi, sessee is jour viue de Frijp, dont le château a été bât en E30 par le pére de cet Arnolfe, qui élèva quelques années plus tard le palais vieux de Flo-rence. Dans ce château on montre la chambre à coucher

avaliere, fu saputo uomo et ardito, e fu col re Carlo quando venne in Toscana et a Fio-renza, andossene con lui in Puglia, e fu cagione ch'elli Puglia, e fu cagione ch'elli sconfisse le re Manfredi col sué senno e con la sua prodezza 39. Fece col senno assai, esc., sì che fu utile in consiglio et

de la belle et sage Gualdrade. (Ampère.) — Guido Guerra. Questo messer Guido, conte e

in battaglia (Buti).

40-41. Trita, scalpita (B.).—

Aldobrandi. Il Borghini: È
detto Aldobrandi dal nome del padre e non della famiglia : perchè fu Tegghiaio di messer Aldobrando Adimari. — Voce, Aldobrando Adimari. — Voce, nominanza o fama (B.). Ditta— — Dispetto, risponde alle pasa abbi lunga vita abbi lunga vita abbi lunga vita Lutin la voce. — Soonsigliò la tutta si dispoyita, starà molto

Questi, l'orme di cui pestar mi vedi. Tufto che nudo e dipelato vada, Fu di grado maggior che tu non credi. Nepote fu della buona Gualdrada: Guido Guerra ebbe nome, ed in sua vita Fece col senno assai e con la spada. L'altro che appresso me l'arena trita, È Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce Nel mondo su dovrebbe esser gradita. Ed io, che posto son con loro in croce, Jacopo Rusticucci fui; e certo La flera moglie più ch'altro mi nuoce. S' io fussi stato dal foco coperto. Gittato mi sarei tra lor disoti. E credo che il Dottor l'avria sofferto. Ma, perch' io mi sarei bruciato e cotto, Vinse paura la mia buona voglia, Che di loro abbracciar mi facea ghiotto. Pol cominciai: Non dispetto, ma doglia La vostra condizion dentro mi fisso Tanto, che tardi tutta si dispoglia, Tosto che questo mio Signor mi disse 55 Parole, per le quali io mi pensai, Che, qual voi siete, tal gente venisse. 68 Di vostra terra sono; e sempre mai.

L'opre di voi e gli onorati nomi Con affezion ritrassi ed ascoltai. 61 Lascio lo fele, e vo pei dolci pomi Promessi a me per lo verace Duca; Ma fino al centro pria convien ch'io tomi. Se lungamente l'anima conduca Le membra tue, rispose quegli allora, E se la fama tua dopo te luca, Cortesia e valor, di', se dimora Nella nostra città, si come suole,

O se del tutto se n'è gito fuora?

guerra contro Siena, onde i Fiorentini furono sconfitti a Montaperti. contro Siena, onde i

43. In croce, a questo tormento (B.) Petr.: Con più altri dannati a simil croce.
44. Jacopo Rusticucci ebbe una perversa moglie. sl che, non potendola sostenere, la lascio, e per odio ch'ebbe a lei, s'arrecò in dispetto tutte l'altre femine, e cadde in quello abominevole vizio (Buti). Ca-valiere de Cavalcanti (O).

46-47. Coperto, riparato, sicuro. — Disotto da l'argine della rena (Buti).
48. L'avria sofferto, conside-

rando che essi erano nomini da dovere onorare (Buti).

a partirsi da me. Nelle Rime: E si d'ogni conforto mi di-

spoglio.
57. Tal gente venisse, di tal fama et onoranza (Busi). Che venissero de vostri pari (Ces.). Vedi sopra verso 14 e segg, 60. Ritrassi ed ascollat, sentii

con amore parlar di voi , evho altrui ricordati (Ces.).
61. Lascio lo fele. l'amaritudine dell'Inferno (Buti). L'a marezza, il peccato. — Pei dolci pomi, la fede, la pace

(K.).
63. Fino al centro della terr cioè infino al profonde del-l'Inferno (B.). — Tomi, di-scenda (B.).cada. Petr. • O tomé giù nell'amoroza selva

Chè Guglielmo Borsiere, il qual si duole Con noi per poco, e va la coi compagni, Assai ne cruccia con le sue parole. La gente nuova, e i subiti guadagni, 73 Orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza, in te, si che tu già ten piagni. Così gridai colla faccia levata: E i tre, che ciò inteser per risposta, Guatar l'un l'altro, come al ver si guata. Se l'altre volte si poco ti costa, Risposer tutti, il soddisfare altrui, Felice te, che si parli a tua posta. Però, se campi d'esti luoghi bui, E torni a riveder le belle stelle. Quando ti gioverà dicere: Io fut, Fa che di noi alla gente favelle. Indi rupper la ruota, ed a fuggirsi Ale sembiaron le lor gambe snelle. Un ammen non saria potuto dirsi Tosto così, com'ei furo spariti: Perchè al Maestro parve di partirsi. Io lo seguiva, e poco eravam iti, Che il suon dell'acqua n'era si vicino. Che, per parlar, saremmo appena uditi. Come quel fiume, ch'ha proprio cammino Prima da monte Veso in ver levante Dalla sinistra costa d'Apennino, Che si chiama Acquacheta suso, avante Che si divalli giù nel basso letto, Ed a Forli di quel nome è vacante, Rimbomba là sopra San Benedetto 100 Dall'alpe, per cadere ad una scesa, Ove dovria per mille esser ricetto,

civili, cioè nel vivere insieme contro alla comune; dicendo liberalmente e listamente e fa- che in Pirenze era più cortesia re onore a tutti secondo la posre onore a tutti secondo la pos-sibilità; vadore par che ri-guardi più all'onore della re-pubblica, e all'altezza dell'im-prese e ancora agil esercizi dell'arme [B.].—Si come suote al tempo nostro (Bult.). 70-72. Gugitismo Borscire. Guillielmus Borscrius futi qui-dam civis Florentinus, facieus Bursas, vir, secundum facul-talem suam, placibilis et liber-ralis, qui tractu temporis odio

ralis, qui tractu temporis odio habens officium Bursarum ratis, qui traceu etropores ocu-habens officium Bursarum, quibus clauditur pecunia, fa-ctus est homo Curiatis et capit visitare Curias Dominorum et domos Nobilium. Cosl Benv., il quale dopo aver racconta la aovelietta del Bocc. (G. 1, N. 8). nota come Dante bene eleggesse

che in Firenze era più cortesia e valore che al tempo loro. 73-74. La gente suova, coloro i quali. oltre gli antichi, divennero abitatori di Firenze; dice questo per molti nuovi cittadini, e massimamente per la famiglia de' Corchi, i quali, poco davanti a' tempi dell'autore, eran venuti dal Pivier d'Acone ad abitare in Firenze (R.). Cittadini vennie e fasti di d'Acone ad abitare in Firenze (B.). Cittadini venuti e fatti di subito (Buti.). Vedi Par., xvi., 49 e segg. — Subiti quadaqni la substantia festinata, della quale dicono i Priverbi, xiii, in che minuetur (Ces.).

11. che minuetur (Ces.). — Dismisura, prodigalità (Buti). 76. Con la faccia levata, se-76. COn la jaccia sevara, segon di cruccio e d'indegnazione insieme col grido: et ancora si può intendere che significhi ardire, e che mostrava che dicesse vero: imperocche il vero si dice con ardire (Buti.). il giudice in opera di cortesia, ardire, e che mostrava che bomba li sovra l'Alpe di San — Per 2000, da poco in qua dicesse vero : imperocchè il ve-Benedetto per la caduta ch'egli — È poco che venne (Buti.). — ro si dice con ardire (Buti.). fa ad una scesa, ad un luogo Ne cruccia, ne affiigge — con Quasi della pazienza di Rio più basso, ove, coc. Poco lungi le sue parole di lode. Il Buti. dolendosi (B.). Altri men bone: dal punto ove questo fiume si

perchè Firenze, che apostro-fava, era sopra al suo cape. 79-84. Se l'altre votte che un rispondi altrui (B.). A tua posta, il Castelvet e spiega con questo verso quelle parole latinizzate del Gorgia di Platone: Magna facilitale respondes, o Gorgia. — Se campi, se esoi. — Ti gioverd, dilet-

serà.

85-87. Alla gente favelle.
Finge che' dannati sono affettuosi di fama, perchè nella fama par loro vivere ancora, et acciò che per esempio di loro altri non facola male, che sarebbe perciò a loro accresciuta la pena (Buti). — La ruota, il cerchio che fatto aveano di sè (B.). — Ale, ecc., parve che volassero (B.). il Plocc. el Il Witte: Ale sembiar le gambe loro enelle.

88. Un ammen, ecc. Dittam.: Che appena dir potresti più tosto amme.

tosto amme.

93. Che, per parlar, per aver parlato — saremmo appena uditi, l'un l'altro (B.). Qu'd peine eussions nous pu nous

perine cussions nove pu mous entendes parter [Ls].

84.102. Come quet fiume, ecc. Ordina: Come quet fiume, ecc. Ordina: Come quet fiume ch'ha proprio cammino (nou unendosi ad altri flumi) primieramente da monte Veso (lionviso) in ver levante, dalla sinistra costa d'Apennino, che si chiama Acquacheta suso, sopra Porll, avanti che si divagli (si precipiti) giù net basso tetto, nel piano di Romagna, ed a Porti di quet nome di Acquacheta e acamte, privato, perche non più Acquacheta, ma Montone e chiamato (P. e P.).

— Acquacheta è un fiume di Romagna, che la la soprente Romagna, che ha la sorgente nell'Alpi sopra Forlì. E il pri-mo de'humi che, scendendo dal-la sinistra costa dell'Apennino e dirigendosi verso levante, abbia proprio cammino fino al mare e non immetta nel Po, siccome fanno tutti gli altri che muovono da monte Veso in che muovono da monte veso an poi, fino al punto onde muove l'Acquacheta. (Così era al tem-po di Dante. Ora il Lamone, più al nord, si è aperta una nuova uscita, ed è il primo a sboccare nell'Adriatico. Bar-lose.) Chiamasi così fino a che, unitosi coi torrenti Riodestre e Troncalosso, non cambia il nome in quello di Montone che conserva fino al suo sbocco in mare presso Ravenna. — Rimbomba la sopra San Benedetto. ecc. Come questo flume rim-

precipita, rimbombando, al bas-so, è la Badia di San Benedet-to in Alpe: ove dovria esser abitatione per mille monaci, e invece ve ne stanno pochi. Al-tri legge: ove dovea, e intende tri lagga: ove dovea, o intende ove dovea esser un castello sapace di mille abifanti, che i conti Guidi, signori di quel passe, aveano in animo di ediherri (F.).

104-105. Tinda, rossa—ora, tempo—offesa, assordata (T.).

108-108. Uma corda. Intendi che illi fu trate minore, ma non

ch'elli fu frate minore, ma non vi fece professione, nel tempo dolla sua fanciullezza. Questa lonza significa la lussuria, la quale l'autore si pensò di legare col voto della religione di San Francesco (Buti.). — Il Tomm.: Corda significa la mor tificazione, con cui Dante sperò vincere la lussuria. E significa la buona fede per cui sperò trarre a sè i Fiorentini, e ora spera patteggiare con la lor fro-de, sì che non gli possa far male. de, si che non gil possa far male. Altri per la corda intendo la fortezza, contraria insieme alla lussuria, alla frode. — L'Ottimo: la frodolenza e così intende il Kūpisch. — San Francesco, fondatore dei cordiglieri, soles chiamare il suo corpo asino da soggiogarsi col capetro; ondo la corda è simbolo del domare la natura animale (Lf.). — Lonza. Il Fraicelli, la dice simbolo della fatiosa Firenze. Altri la della faziosa Firenze. Altri la Intendono per lussuria, e il Wegele, citando quel passo di Boezio (iib. III): Avaritta fervet aticnarum opum violentus creptor I similem lupos dixeris. Ira intemperans fremit \ leonis Irw intemperans fremit'l teonis animum gestare diveris. Feedis immundisque libidinibus imergitur? Sordido suis voluptate detinetur; dice: Dl questi simboli, tanto accetti nel medio evo, Dante si valse: solo la scrofa, che ben quadrava al la scrola, one oen quarrava ai suo fine morale, era poco rispondente al fine estetico e poetico, ond'egli le sostitui la pantora, animale appropriato a
Bacco, e che, come suo attributo, vien figurata nei sarcofagi del Pagani. — Alla pelle dipinta, come si dice: io ho un mantello a fregi d'oro, cioè che ha li fregi dell'oro (Buti.). 111-114.

Aggroppata e ravvolta, fattone un gomitolo per poter gettar lontano (B. B.). — Lo destro lato. È questo i movimento che fa chi vuole scagliare qualcho cosa. — Dalla sponda del settimo cerchio. — La gittò, ecc. Ed è questo come gittare li dadi verso un barat-

133 Cost, giù d'una ripa discoscesa, Trovammo risonar quell'acqua tinta, Si che in poc'ora avria l'orecchia offesa. Io aveva una corda intorno cinta, E con essa pensai alcuna volta Prender la lonza alla pelle dipinta. 109 Poscia che l'ebbi tutta da me sciolta, Si come il Duca m'avea comandato, . Porsila a lui aggroppata e ravvolta. 112 Ond'ei si volse inver lo destro lato, Ed alquanto di lungi dalla sponda La gitto giuso in quell'alto burrato. E pur convien che novità risponda, Dicea fra me medesmo, al nuovo cenno Che il Maestro con l'occhio si seconda. Ahi quanto cauti gli uomini esser denno Presso a color, che non veggon pur l'opra, Ma per entro i pensier miran col senno! Ei disse a me: Tosto verrà di sopra Ciò ch'io attendo, e che il tuo pensier sogna Tosto convien ch'al tuo viso si scopra. Sempre a quel ver ch'ha faccia di menzogna 124 De l'uom chiuder le labbra quant'ei puote, Però che senza colpa fa vergogna; Ma qui tacer non posso: e per le note Di questa commedia, lettor, ti giuro, S'elle non sien di lunga grazia vote, 130 Ch'io vidi per quell'aer grosso e scuro Venir notando una figura in suso, Meravigliosa ad ogni cor sicuro, 133 Si come torna colui che va giuso Talora a solver ancora, ch'aggrappa O scoglio od altro che nel mare è chiuso. Che in su si stende, e da piè si rattrappa. 136

tiere, che immantinente viene, rime. S'elle, coc. Se io non dico cradendo che quegli che li getta voglia giuocare (O.).— In non duri lungamente nella quett'alto biurrato, profondo pracipizio (F.). In qual fiume, li quale chiama biurrato por lo avviliuppamento d'esso (B.).

115-117. Risponda a questo atto di gittar così quella cor.

1131-13. Si come torma. coc.

1131-13. Si come torma. coc.

1131-13. Si come torma.

atto di gittar così quella cor-da (Bun). Che sia per avve-nire alcuna cosa nuova ed insoltta al nuovo ed insoltto cenno. — Si seconda, si seguita, avvisando giuso (Buti.). ts, avvisando giuso fluiri, —
Comme le joueur pousse, en
quelque façon, et dirige de
rail la boule qu'il vient de
lancer (Ls.).

122. Sogna, imagina (But).
124-126. Ch'ha faccia di menzogna, che somiglia bugia (B.).

Seeva colon di obi la dire.

Senza colpa di chi lo dice gli fa vergogna. 127-129. Per le note, parole,

plus fer ne (Ls.). 133-136. Si come torna, ecc.,

133-130. Si come torma, ec., così ventra su notando, coma fa lo marinalo che va a liberrare l'ànorra, che s'à afferrata a scoglio o ad altra cosa appiattata nel mare, che quando torna su si racooglie li piedi alle natione e in su si stende. (Buti.). — Semblable d' celui mui cumi tolondé sour découre. (suit.). — Semblable d celui qui, ayant plongé pour dégagr l'ancre reiseus par un rocher ou quelque empéchement caché dans la mer, étend les bras et le corps, ramenant d soi les pieds (Le.).

### CANTO DECIMOSETTIMO.

Descritto Gerione, segue il Poeta dicendo che, mentre il Maestro si trattione con 'quell'orribile fiera per disporta a calarit al fondo della ripa, egli virita da sei violenti nell'arte,
i quali tanno seduti presso al gran baratro sotto il ardente moggia. A ciascumo pende una
borsa sul petto con certo segno e colore, o con la loro arme; ond'egli ne riconosce alcuni. Pei torna a Virgilio, che, assettatosi gid sulle spulle di Gerione, lo fa salire dimensi
a se, perche la coda non gli noccia, e così discendono nell'ottavo corchio.

Ecco la fiera con la coda aguzza, Che passa i monti, e rompe mura ed armi; Ecco colei che tutto il mondo appuzza: Sì cominciò lo mio Duca a parlarmi, Ed accennolle che venisse a proda, Vicino al fin de passeggiati marmi. E quella sozza imagine di froda, sen venne, ed arrivò la testa e il busto: Ma in sulla riva non trasse la coda. La faccia sua era faccia d'uom giusto; Tanto benigna avea di fuor la pelle, E d'un serpente tutto l'altro fusto. Duo branche avea pilose infin l'ascelle: Lo dosso e il petto ed amenduo le coste Dipinte avea di nodi e di rotelle. Con più color sommesse e soprapposte Non fer mai drappo Tartari në Turchi. Nè fur tai tele per Aragne imposte. Come tal volta stanno a riva i burchi, Che parte sono in acqua e parte in terra, E come la tra li Tedeschi lurchi Lo bevero s'assetta a far sua guerra; Cost la flera pessima si stava Su l'orlo che, di pietra, il sabbion serra.

1-3. Aquesta, aguita e pu-gnente più che alcun ferro (B). Pasta, Perfora. Monti, le durissime e grandi cose — muri delle città e di qua-lunque fortezza — e l'armi zassa e rompe di qualunque t.rtissimo e ardito cavaliere (B.). — Rompe mura ed armi, (8.). — Rompe mura en arme, orni defension vince (Buti). — Appuzza, ammorba. G. Vill., zii, 84; M. Vill., i, 2: Piovvono in quello paese biscie con sanin questo passe biscie con san-que, che appuzzarono e con-rvppono tulle le contrade. — Corrompe e guasta col suo ini-quo e fraudolente adoporare (B.). Corrompe e brutta di pec-cati Buti).

5-6. Accennolle, ecc., le fece cenno che ella venisse insino al luogo dove essi passeggiando erano pervenuti (B.). Il Buti legge: vicina al fin, eoc., cioè prossimana alla fine dell'argine del fume ch'era di pietra, ent quale aveano attraversato lo cerchio settimo.

7-8. E quella sozza, ecc. Gerione, simbolo della frode: Geryon o Geryoneus, verisimi!mente da yr, cuo, che grida, the mugge, è il nome d'un fi-glio di Crisaore e di un'ocea-nina, Calliroe, ricco posses-sore d'armenti nell'isola Eurythia. Simboleggia l'abbondan-za, la fortilità, e tuttavia si figurava in forma di mostro, con tro corpi, tergeminus, tre teste, con sei mani, sei piedi, gigante e armato di tutto pun-to, terribilmente forte e con ali possenti. Nella commedia ateniese figurava un sere grasso bracato e goloso. A questo conto starebbe bene nel terzo cerchio con Ciacco. Il Boccaccio nella Genealogia degli Dei, 1, 21: .... Regnans apud balca-res insulas Gerion mili vultu, blandisque verbis et omni comitatu consueverit hospites suscipere et demum sub hac benignitate sospites occidere. — grossa, nell'acqua; e perchè l'ha Arrivo, mice sopra la riva (B.). molto grassa, per li pori esce

— R busto, il rimanente dei corpo (B.). 13-15. Duo branche, due piedi artigliati, come veggiamo che artigitati, come veggiamo che ardragoni si dipingono (B.).—
Infin l'ascelle, infino alle ditella delle spalle (Buti).—Lo dosso, ecc., tutto il corpo, fuori, che la testa, e 'l collo e la 
coda (B.).—Nodi, compassi i 
quali parevano nodi — rotelle, 
figure rotonde (B.).\*
16-21. Con più color, ecc...

figure rotonde (B.). 

16-21. Con più color, ecc., a variazione dell'ornamento (B.). — Non fer mai drappo. Non fecer mai drappo. Non fecer mai drappo con più colori, con più sommesse e soprapposte. Altri: mai in drappo commesse e soprapposte nintanti colori. — Soprapposta è quella parte del lavoro, che ne' drappi a vari colori rileva dal fondo: sommessa, il contrario (B. B.). Fondo e ricamo. Boco., Fiamm., 201: drappi soc. trario (B. B.). Fondo e ricamo.

Boco., Fiamm., 2011 drappi soprapposti di perle e di care
pietre vestiti... Tartarine Turchi, i quali di ciò sono ottimo
maestri, siccome noi possiono
manifestamente veder ne drappi tartareschi, i quali vera-mente sono si artificiosamente tessuti, che non è alcun dipintore che col pennello gli sa-pesse fare simiglianti, non che più belli (B.). (Qui finisce il commento del Boccaccio, e d'ora innanzi B. vorra dir d'ora innanzi B. vorrà dis Buti). — Aragne, cangiata in ragno da Minerva. V. Purg., xli. 43. — Imposte, composta (B.). Messe sul telaio (V.). — Stanno a riva t burchi. L'An. Fior.: Quando i navalestri non vogliono più navicare, sogliono menare i burchi (piccole navi da remi) alla riva. et quivi rimangono, che

chi (piccole navi da remi) alla riva, et quivi rimangono, che la prora è in sulla terra, e la poppa è nell' acqua. — Tra il Tedeschi, lungo il Danubio — lurchi, golosi e beoni. 22-24. Lo bevero, dall'alem. biber, onde alcunimas: hanno la forma bivero, il castoro [Bl.]. La lontra maschio: questo animale è molto vago de pesci, e però sta nella riva del Danubio. è mette la coda, che l'ha moito grossa, nell'acqua; eperchè l'na moito grossa, nell'acqua; eperchè l'na

l'untume e fi grasso sì, che l'acqua diventa unta come d'o-lio, onde i pasci vi traggono et elli si volge a pigliare quelli che vuole (B.). Segue l'opinione erronea e volgare che il ca-storo si nutra di pesci (Bl.).— sono della come a l'acto di su l'orlo Su l'orlo, ecc., su l'orlo di pietra, che rinserra, circonda il sabbione.

26-27. Forca, coda biforcuta (B.). La fourche venéneuse. armée de dard come celle du

scorpion (Ls.). 28-29. Or convien che si torca La nostra via, ecc., dalla sponda sulla quale camminato aveano, rettilinea e mirante al mezzo dell'Inferno, passando sul circolar orlo di pietre, che

sul circolar orto di pietre, che terminava quel settimo cerchio, su del qual orto erasi Gerione appostato. 3-24 (L).

\$1.33. Scendemmo, perchè la sponda del fiume era più alta dell'orto del cerchio (L).

(L).

Alla destra mammella, in ver man ritta (B.). — Stremo d'esso orlo; estremità. — Cessar. Ni-\_ La fammella dob : cansar.

dob.: cansar. — La pammere per le Aammelle, come altrove la stella per le stelle (Bl.). 35-36. Veggio, ecc. Gli usurai sono nell'arena ardente come violenti contro l'arte, ma vi violenu contro l'arte, ma vi-cini al posto dei fraudolenti, perchès accostano ad essi nella natura del loro peccato.— Propinqua al loco scemo, vi-cina al vano della buca infer-nale (B. R.).

nale (B. B.).

39. Mena, condizione. Mena
di serpenti. lnf., xxiv, 83.

42. I suoi omeri forti, le sue spalle a portarci giù

nell'altro girone.

43. Ancor, avendo già visitate le altre parti del cerchio.

Su per la strema testa, sul-

l'ultima parte. 46-48. Lor duolo, le lagrime ch'erano stillamento e manifestamento del dolore (B.). -Soccorrien, soccorrevano, studiavan fare schermo. — A'vapori, alle fiamme che cadevano — al caldo suolo, alla rena infocata.

Pena infocata.

52. Porsi. Petr.: Nel fondo
detimio cor gli occhi tuoi porgi.
56-57. Certo colore e certo
segno. B l'arme col proprio
colore della famiglia di ciacuno. — Certo, determinato.
SS energe avanda Bodista. Si pasca, prenda sodisfa-

59-60. In una borsa, ecc., la casa de Gianfigliazzi, che fa un leone aszurro in campo

d'oro (B.). 61-55. Poi, procedendo di mio squardo il curro, seguitando lo scorrimento do mici cochi (B.). — Curro, dal lat. cur-rere, propriamente il cilindro (Bl.). — Un'oca. lutando il ca.Nel vano tutta sua coda guizzava, Torcendo in su la venenosa forca Che, a guisa di scorpion, la punta armava Lo Duca disse: Or convien che si torca La nostra via un poco infino a quella Bestia malvagia che colà si corca. Però scendemmo alla destra mammella, E dieci passi femmo in sullo stremo. Per ben cessar la rena e la flammella: E quando noi a lei venuti semo, Poco più oltre veggio in su la rena Gente seder propinqua al luogo scemo. Quivi il Maestro: Acciocchè tutta piena Esperienza d'esto giron porti, Mi disse, or va, e vedi la lor mena. I tuoi ragionamenti sien là corti: Mentre che torni, parlerò con questa, Che ne conceda i suoi omeri forti. 43 Così ancor su per la strema testa Di quel settimo cerchio, tutto solo Andai, ove sedea la gente mesta. Per gli occhi fuori scoppiava lor duolo; Di qua, di là soccorrien con le mani, Quando a vapori, e quando al caldo suolo. Non altrimenti fan di state i cani, Or col ceffo, or coi piè, quando son morsi O da pulci o da mosche o da tafani. Poi che nel viso a certi gli occhi porsi, Ne' quali il doloroso fuoco casca Non ne conobbi alcun; ma io m'accorsi Che dal collo a ciascun pendea una tasca, Ch'avea certo colore e certo segno. E quindi par che il loro occhio si pasca. E com'io riguardando tra lor vegno, In una borsa gialla vidi azzurro, Che di lione avea faccia e contegno. Poi, procedendo di mio sguardo il curro, Vidine un'altra come sangue rossa, Mostrare un'oca bianca più che burro. Ed un, che d'una scrofa azzurra e grossa Segnato avea lo suo sacchetto bianco, Mi disse: Che fai tu in questa fossa? Or te ne va; e perchè se vivo anco, Sappi che il mio vicin Vitaliano Sederà qui dal mio sinistro flanco.

fanno un'oca orange sur parties e sur parties e sur parent voleva si leggesse sour gravida.

Parent voleva si leggesse sour 67-88. E perchése vivo anco, e o, avorio, e pare che alcun 67-88. E perchése vivo anco, testo conforti ora la sua con-ecc., e potrai riferire l'indito-ecc. ar-vicin, concittadino. Banv. Charles e satus Paduanus.

Viante parties e sur paduanus. gettura. — Una scroft, soc., ar. — Vicis, concittadino. Banv. Coma degli Scrovigni di Padova. viz meus Paduanus. — Vita-Lo Scrovigni di tentuci il più Liano del Dente. — Il De Mor-grande usuraio del suo tem- purgo crede che non accenni grande usuraio del suo tem- purgo crede che non accennt po, abitava sulla piazza del a Vitaliane del Donte, uome

sato delli Ebriachi, li quali Duomo, ove ora è il monte fanno un'oca bianca nel campo di pietà. Morl impenitonte. V vermiglio (B.). — Burro. 11 Perrazzi, vv. 357. — Grozza.

70 Con questi Fiorentin son Padovano: Spesse flate m'intronan gli orecchi. Gridando: Vegna il cavalier sovrano, Che recherà la tasca coi tre becchi! Qui distorse la bocca, e di fuor trasse La lingua, come bue che il naso lecchi. Ed io, temendo no'l più star crucciasse Lui che di poco star m'avea ammonito, Tornàmi indietro dall'anime lasse. Trovai lo Duca mio ch'era salito Già in sulla groppa del flero animale, E disse a me : Or sie forte ed ardito. Omai si scende per si fatte scale: 82 Monta dinanzi, ch'io voglio esser mezzo, Si che la coda non possa far male. Qual è colui, ch'ha si presso il riprezzo Della quartana, ch'ha già l'unghie smorte, E triema tutto, pur guardando il rezzo, Tal divenn'io alle parole porte; Ma vergogna mi fer le sue minacce, Che innanzi a buon signor fa servo forte. 91 I' m'assettai in su quelle spallacce: Sì volli dir, ma la voce non venne Com' io credetti: fa, che tu m'abbracce. Ma esso che altra volta mi sovvenne Ad altro, forte, tosto ch'io montai, Con le braccia m'avvinse e mi sostenne: E disse : Gerion, moviti omai: Le ruote larghe, e lo scender sia poco: Pensa la nuova soma che tu hai. 100 Come la navicella esce di loco In dietro in dietro, si quindi si tolse; E poi ch'al tutto si senti a gioco, Là v'era il petto, la coda rivolse, 103 E quella, tesa, come anguilla, mosse, E con le branche l'aere a sè raccolse. 106 Maggior paura non credo che fosse, Quando Fetonte abbandonò li freni, Per che il ciel, come pare ancor, si cosse;

per magnanimo, prode e generoso, ma a Vitaliano di Jacopo
Vitaliani, ricchissimo usuraio
che dimerava presso agli Serovigni o Serovegni.

Atto di disprezzo distro a codata di disprezzo distro a codata di disprezzo distro a co-

vigni o Scrovegni. 70-73. Son Padovano. Rinaldo Scrovigni.-Il cavalier sovrano. da Firenze, lo quale facea l'ar-me-con tre becchi gialli di

dai contemporanei risti l'arme de Buiamonti ve

al cantare il suo libro, quando si fu un poco dilungato, gli si volse, cavandogli la lingua e facendogli con la mano la fica, dicendo: Togli. Così il Sac-chetti citato dal Lf. E Persio, nella prima Satira: Te felice. mescon tre becchi gialli di si fu un poco dilungato, gil si nibbio nel campo azzuro (B.). voise, cavandogli la lingua e L'A. F.: Portava per arme il facendogli con la mano la fica, campo giallo e tre becchi neri dicendo: Togli. Così il Sac-l'uno sopra l'altro, come stanno chetti citato dal Lf. E Persio, i leopardi che sono nell'arme nella prima Satira: Te felice, del re d'Inghilterra. Pietro di o Giano, —A cui le terga non Dante e Benvenuto intendono beccò cicopna, —Nè del ciuco becchi per capri.—Il fatto è imito mobile mano — L'orecche negli antichi nostri Prio-

D'apula cagna beffator viltano. Accenna in tre versi, dice il Monti, tre modi antichi di derisione fatta dietro le spalle,

derisione fatta dietro le spalle, cioè di colio della cioogna, ès orecchie dell'asino, e la lingua anelante del cane.

82. Omai si scende, ecc. Gerione ora, poi Anteo (Inf., xxxx, 139, e segg.), finalmente Lucifero (Inf., xxxx, 70.89).

83-84. Esser mezzo, star in mezzo fra to e la coda della bestia. — Far male, farti male.

85-37. Osate è coda: chi he

85-87. Quale è colui, ch'ha si presso, ecc., altri: esi presso al riprezzo, ribrezzo — brivi-dore — quel tremito e freddo che vien con la quartana: d'on-de dicono: Egli ha avuto un ribrezzo di febbre (Borgh.). — R rezzo. Chiamasi in Toscana, are restance of the contract o (Borgh.). 89-90. Le

89-90. Le sue minaccie, i rimproveri di Virgilio pel preso timore. — Che innanzi a buon signor, ecc., cette honte, qui devant un maître intrépide, rend un serviteur courageus

93. Fa che tu m'abbracce Così volle dire; ma la voce gli falli.

96. Ad altro, forte. Altri legge: ad alto, suppl. luogo, cioè nelle cerchie superiori. Alcuno poi lega / orte con altro, spiepol lega /orte con attro, spie-gando forte, periglioso incon-tro — e altresi forse, pren-dendo forse per sost., in senso di pericolo. Noi facciamo forte avv., con B. B., e ad attro sot-tical diamo periglio o simile.

18-99. Le ruote, i giri. — Lo scender sia poco, obliquo e lento a larga spirale. Que la descente soit douce (Ls). —

descente soit douce [Ls]. —
La nuova soma, un corpo vivo.
101-105. In dietro in dietro
tirandosi [B], A piuoco nell'aere. Lorenzo de Medici,
257: Guando e' (lo sparviero) non piglia e' si Leuva
a giuoco. — La coda rivolse
in verso la proda del settimo
cerchio, ove prima avea tenuto
lo capo. — Come anquilla,
mosse per l'aere, come anguilla per l' acqua (B.). L'aere
a sè raccolse, come fa chi
nuota. V. avi, 131.
107. Li fremi de cavalli che
tirano il carro del sole.
108. Come gare ancor alla

tirano il carro del sule.

108. Come pare aucor alla
via lattea — si cosse. Conv. II.
15: È da sapere che di quella
Galassia li filosofi hanno avute diverse opinioni. Chè li Ptitagorici dissero che 'l sole al-

cuna fiata errò nella sua via; cuma fiata errò nella sua via; e sassancio per alire parti non convenienti al suo fervore, arse il luogo per lo quale passo, e rimasevi quell' apparenza dell' arsura. E credo che si mossero dalla favola di Fetonte, la quale narra Ovidio nel principio del secondo di Metamorfoseos. V. Booo, Genealogia. VI. 42.

Metamorfoscos. V. Booo, Genealogia, VII, 42.

110-115. Senti spennar per la scaldata cera dell'alle, che s'avea fatte di penne appicate con la cera (B.). — Il padre. Dedalo. — Che fu la mia, di quello che fu la mia paura. — Nell'aera d'ogni parte, tutto circondato d'aera. — Spenta ogni veduta, ecc., perduta di vista la proda omite s'era partito, non vedeva più altro che

vista la proda omité s'era par-tito, non vadeva più altro che ferione e l'aria intorno. 116-117. Ruota, piglia giro per discendere più agevol-mente (B.). — Se non ch'at viso, eco,, se non perchè sente disotto la resissenza dell'aria ch'egli vien rompendo e il sot-tentrar della nuova che gli fe-risce il viso (B. B.). — Mi venta, mi soffia, al viso per il ruotare, e disotto per lo scen-

venta, mi soffis, at viso per il ruotare, e disotto per lo scendere (F.).

118-120. Io sentia gid dalla man destra il gorgo. Questo dice per mogirare che la flera era ita verso man sinistra, et avea passato di flume detto di conre al che la flume detto di conrecta di consenio di che la flume detto di conrecta di che la flume detto d avea passato lo nume detto in sopra, sì che a elli era ito in verso sinistra, da man ritta si dovea sentir lo flume (B.).— Stroscio, strepito d'acqua che cade. Scroscio, legge il Buti, e spioga: suono di cadimento di acqua pauroso. — Per che, per lo quale suono — con gli occhi in giù la testa sporgo, con li occhi chinati in giuso feci la testa in fuori a guardare di

la testa in fuori a guardare di sotto (B.).

121-123. Allo sconcio, (ri-guardando) al precipizio. O meglio: timoroso di non uscir di sella allentando le coscie (B. B.). Al cadere; perchò l'unomo si scoscia (B.). — Tutto mi raccoscio, tutto mi ristringo e riserro le coscie alla fiera (B.).

124-126. Victi — vedea alfri: ucti — uctia. Il Blanc difende la prima lezione così:

Ande la prima lezione così: Primamente al v. 116 ruota e discende (Gerione), ma non se n'accorge, perché egli all'o-scuro e sospeso nell'aere sopra l'abisso, non poteva accorgersi di rotare che dal vento che lo feriva nel viso, e di discendere che dal vento che sentiva di sotto. Calato più basso (v. 118 e segg.), sente lo scroscio dei gorghi cadenti, e sporge la te-

| Ne quando icaro misero le reni            | 109 |
|-------------------------------------------|-----|
| Senti spennar per la scaldata cera,       |     |
| Gridando il padre a lui: Mala via tieni.  |     |
| Che fu la mia, quando vidi ch'i'era       | 112 |
| Nell'aer d'ogni parte, e vidi spenta      |     |
| Ogni veduta, fuor che della fiera.        |     |
| Ella sen va notando lenta lenta;          | 115 |
| Ruota e discende, ma non me n'accorgo,    |     |
| Se non ch'al viso e disotto mi venta.     |     |
| Io sentia già dalla man destra il gorgo   | 118 |
| To settia gia dalla man desira n gorgo    | 110 |
| Far sotto noi un orribile stroscio;       |     |
| Per che con gli occhi in giù a testa spor | go. |
| Allor fu'io più timido allo scoscio:      | 121 |
| Perocch'io vidi fuochi, e sentii pianti;  |     |
| Ond'io tremando tutto mi raccoscio.       |     |
| E vidi poi, chè nol vedea davanti,        | 124 |
| Lo scender e il girar, per li gran mali   |     |
| Che s'appressavan da diversi canti.       |     |
| Come il falcon che stato assai sull'ali,  | 127 |
| Che, senza veder logoro o uccello,        |     |
| Fa dire al falconiere: Oimè tu cali:      |     |
| Discende lasso, onde si mosse snello,     | 130 |
| Per cento ruote, e da lungi si pone       |     |
| Dal suo maestro, disdegnoso e fello:      |     |
| Cost ne pose al fondo Gerione             | 133 |
| A piè a piè della stagliata rocca,        |     |
| E, discarcate le nostre persone,          |     |
| Si dileguò, come da corda cocca,          | 136 |
|                                           |     |

sta, volge gli occhi all'ingiù, ant.: luoder (luder, onde in e in fine vede fuochi e ode la-alcuni mss. anche ludoro), se-menti. Solo ora vede altresi condo un antioo libro di cac-che il mostro discendeva e ro-cia, così è descritto da Fila-tava, laddove prima poteva ciò lete e il logoro è uno stru-argomentare, ma non vedere mento di due ali d'uccello leargomentare, ma non vedere (che nol vedea davanti, pri-

(che not vedea davant, pri-ma) (Bl.). 127-132. Come il falcon che stato assai sull'ali, ecc. Il fal-cone addestrato a cacciare è cone addestrato a cacciare è portato dal falconiere sul pu-gno guardato da un guanto di cuoio. Quando si giunge al-l'aperto si leva il cappello al falcone, e quento dritto dritto poggia velocissimo in alto. Nell'alto ei si aggira rotando, finche adocchi una preca, uc-cetto, o sia richiamato dal fal-coniere col togoro, Che se non isoorge preda alcuna e il fal-coniere nol richiama, stanco, cala a terra da sè a larghe ruote, discende lasso per cento ruote, discende lasso per cento ruote, onde si mosse snello o di bolcione, che subitamente (al luogo dondo parti aglio e si parte (B). Qui è presa la lieto), ma si pone dibdemoso cocca, che l'estremità della e fello lungi dal suo maestro. freccia che si adatta alla corda, Il logoro, franc.: leur-e, alem. per la freccia stessa

gate insieme, con un filo pen-dente, che al capo estremo porta un uncinello di corno Era quindi una figura d'uc-cello fatta alla grossa, cui il

cello fatta alla grossa, cui il falconiere si lasciava sudare intorno al capo, per allettare il falcone (Bt.).

133-136, Cosi Gerione, disdegnose e fello di aver travagliato senza far preda, ecc.
(L.) — Ne pose al fondo dell'ottavo cerchio. — A piè 4 piè, rasente, rasente dell'a Tottavo cerchio. — A pie 4 pie, rasente, rasente della stagliata rocca, della scossesa rocca, del rovinoso balzo. — Discarcate, scaricate. — Come da corda d'arco o di baleviro — cocca di strale, o di saetta di belisca aba

## CANTO DECIMOTTAVO.

I primi diclasselle canti ci mostrarono divisi in sette cerëh i dannati che peccarono d'incontinenza e di bestialita; gli ultimi diciaisette ci mostreranno i peccatori dannati per la
loro malizia o frode. Costoro poi si distinguono in fraudolenti propriamente detti, e in
traditori. I primi, molto maggiori in numero, sono spariti in dieci giri concentrici o malebolge; gli ultimi si partono in quattro classi, secondo che usarono la frode contro i
congiuni (Caina), contro la patria (Antenora), contro gli ospiti (Tolomano), contro i benefattori (Giudecca). In questo canto si ragiona delle prime due bolge di questo ottavo
cerchio, nell'una delle quali sono puniti a colpi di staffe, per man de'demonj, i ruffiani; nell'altra stamno nello sterco gli adulatori e le femmino luzinghiere.

Luogo è in inferno, detto Malebolge, Tutto di pietra di color ferrigno. Come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno Vaneggia un pozzo assai largo e profondo, Di cui suo loco dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo, 7 Tra il pozzo e il piè dell'alta ripa dura, Ed ha distinto in dieci valli il fondo. Quale, dove per guardia delle mura, Più e più fossi cingon li castelli, La parte dov'ei son rende figura: Tale imagine quivi facean quelli; 13 E come a tai fortezze dai lor sogli Alla ripa di fuor son ponticelli, Cost da îmo della roccia scogli 16 Movien, che recidean gli argini e i fossi Infino al pozzo, che i tronca e raccogli. In questo luogo, dalla schiena scossi Di Gerion, trovammoci: e il Poeta Tenne a sinistra, ed io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nuova piéta; Nuovi tormenti e nuovi frustatori. Di che la prima bolgia era repleta. Nel fondo erano ignudi i peccatori: Dal mezzo in qua ci venian verso il volto. Di là con noi, ma con passi maggiori: Come i Roman, per l'esercito molto, L'anno del Giubbileo, su per lo ponte Hanno a passar la gente modo tolto:

1-2. Malebolge. Bolgia, ripostignolo, o ripostiglio (B.). Il c. xxii. — L'ordigno, la strutlando: sacca. Malebolge, mali tura e disposizione.
riposticoli (B.). L'A.F.: tanto
7-8. Quel cinghio, ecc., adunruele dire quanto male valige.
que quel cinghio (quella fascia
— Tutto di pietra, ecc. Dice
di terreno) che rimane tra il
che è di pietra, che ha colore
di ferro (O.).
46 Nel dritto mezzo, nel mezlaft, xvii, 34) è tondo (L.).
9. Divisivato sonmartito. Nel

to appunto — maligno, ripie-no d'anime fraudolenti e ma-

7-8. Quel cinghio, ecc., adunque quel cinghio (quella fascia di terreno) che rimane tra il pozzo e il piè dell'alla ripozzo e il piè dell'alla rocca. Inf., xvi., 34 è tondo (L.).

9. Distinto, scompartito - Nel

so appendo — mangrato, ripe— s. Instituto, scomparatto.— mangrato igne. — Vanegoja un pozzo, l'ottavo cerchio, si apre un america voto a similitudine pio pozzo, dal quale si vanduno pozzo (B.). Lat: hat no allargando di mano in mano (Lami). — Suo loco. Il Witte: verso la periforia, dieci muri o te suo loco, ma vale lo stesso; bastioni circolari e concentrici

Tra muro e muro resta perciò una gran fossa che ha un ambito perfettamente rotondo, ed ognuna di esse è appellata bolgia, quasi fossa o cavita, ovè punita una maniera di fraudolenti (B.B.). - Valli, plurale di valle e non di vallo, bastione, come intesero alcuni; bastione, come intesero alcuni; perchè valli o fosse sono appunto le bolge, e perchè le paragona alle fosse di una fortezza. Quelli evidentemente si riferisce a fossi. Se il poeta avesse inteso bastioni, avrebbe avesse inteso dastiont, avrebbe dovuto dire nove valli, e non dieci, perchè difatti sono solo move gli argini che con le due ripe esteriori formano le bolge (Bi.).

13-18. Tale imagine, ecc., tale rappresentagione faceano quelli fossi dell'attava cerchio

tale rappresentagione faceano quelli fossi dell'ottavo cerchio (B.). — E come a tai fortezze, ecc. E come alla fosglie delle porte di tai fortezze vi son del ponti che vanno sino alla ripa esterna della fossata, così dall'imo della petrosa balza procedeano allineati scogliosi ponti che attravarsavano gli artiche attr ti, che attraversavano gli ar-gini e i fossi insino al pozzo centrale, ove gli tronca e gli raccoglic, come il mozzo d'una rota raccoglie i raggi che partonsi dalla circonferenza (B.B.). - Dall'imo, ecc. dalla base, ecc.

(Lf.). — Raccogli per raccoglie. 23-30. Nuovi, veduti per la prima volta. — Repleta, piena (B.). — Ignudi. Sebbene D. non ci abbia mai detto se le ombre fosser nude o vestite, par prosumibile che i dannati genesumibile che i dannati generalmente sian nudi; ma le om-bre del Limbo, Cesare (armato) e Viegitio, dobbiam figurarcele vestite; almeno così l'intesero tutti gli artisti che appresen-tarono qualche scena della Divina Commedia, Per gl'ipo-criti la cosa varia; poiche nel faticoso manto sta il modo della loro pena. Così avvine dei suicidi, incarcerati nel tropoli a nel'aspragli; del'alali tronchi e ne'cespugli, e de'falsi consiglieri avvolti nelle fiamme. Dante accenna la nudità delle embre sel quando le veglia

dipingere nel più miserando abbandono, prive d'ogni scher-no, p. e., lu, 65, 100; vu, 111; 3un, 116; xuv, 19. Delle ombre del Purgatorio tace il poema; ma è pur lecito figurarcele ve-ltite (Bl.). - Dal mezzo in qua della fossa, ci venian verso il volto quelli peccatori, e così era partita quella fossa — di la, dall'altra metà della fossa, con moi veniano verso mano sini stra, ma con passi maggiori, che non andavamo Virgilio e io Dante (B). — Per l'esercito io Dante (B). — Per l'esercito molito, per la gran molitiudine. — L'anno det Giubbilee, questo anno è ogni cinquanta anni, quando si rimette colpa e pena per lo papa a chi va a Koma (B). Fu bandito il Giubbileo dal Natale del 1299, e dovea celebrarsi ogni cent'anni, che poi, rendendo troppo bene, furono ridotti a cinquanta. — Su per lo conte. Alors le contesso del Natale con contesso de su per lo ponte, ecc. Alors le pont Saint-Ange, qui s'appe-lait pont de Saint-Pierre, n'élait pont de Saint-Pierre, n'e-tait point orné par les anges minaudiers du Bernin, Un portique immense conduisait du pont jusqu'à la Basilique; le long de ce portique se pres-sait la multitude venue de tous les points de l'Europe pour cette grande pompe de la pa-paués. Le mont était proba-lement le Monte-Giordano, élévation peu considérable qui elévation peu censidérable qui maintenant a presque disparu sous les édifices modernes, par suite de cet exhaussement du sol, dont Rome offre tant d'exemples (Ampère). Filalete e il Blanc stanno pel Gianicolo, dicendo che la postura del ponte non solo guarda al Gia-nicolo, ma in tapecialità alla chiesa di San Pietro in Mon-torio che sorge i à in ato.

chiesa di San Pietro in Mon-torio, che sorge là in alto. — Modo tolto. Il Buti modo cotto. Ont reglé la manière de pas-ser sur le pont (Ls). 34-39. Su per lo sasso tetro, su per li argini che sono di sasso nero (B.). — Le berze, i calcagni; alem: Ferze (Bl.). Il Lami intese per berze, vesciche; onde far levar le berze varrebonde far levar le berze varreb-be fare svescicar la pelle (B. B.). — Nessuno Le seconde aspettava, ecc., si li doleano le

prime (B.).
42-44. Gid di veder costus
non son digiuno, altra volta
l'ho veduto (B.). — A figurar-

lo, per riconoscerlo.—Affissi, fermai (B.).
46-47. Celar si credette, ecc.
Nissun dannato sin qui s'è cercato di ascondere. Il fraudolento ruffiano è il primo che ha vergogna di esser visto nella sua pena (T. Tasso). 49. Fazion, fattezze — nón son false, non ingannano.

Che dall'un lato tutti hanno la fronte Verso il castello, e vanno a Santo Pietro; Dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua, di là su per lo sasso tetro Vidi Demon cornuti con gran ferze, Che li battean crudelmenté di retro. Ahi come facean lor levar le berze Alle prime percosse! e già nessuno Le seconde aspettava, nè le terze. Mentr'io andava, gli occhi miei in uno

Furo scontrati; ed io si tosto dissi: Già di veder costui non son digiuno: Perciò a figurarlo i piedi affissi: E il dolce Duca meco si ristette,

Ed assenti ch'alquanto indietro gissi: E quel frustato celar si credette Bassando il viso, ma poco gli valse;

Ch'io dissi: O tu che l'occhio a terra gette, Se le fazion che porti non son false, Venedico se'tu Caccianimico

Ma che ti mena a si pungenti salse? Ed egli a me: Mal volontier lo dico;

Ma sforzami la tua chiara favella Che mi fa sovvenir del mondo antico. Io fui colui, che la Ghisola bella Condussi a far la voglia del Marchese,

Come che suoni la sconcia novella. E non pur io qui piango Bolognese: Anzi n'è questo luogo tanto pieno, Che tante lingue non son ora apprese

50. Venedico se' tu Cacciani-mico. Benv. Vir quidem nobi-lis, liberalis et placibilis. Qui tempore suo futi valde potese in Bonomia, favore Marchio-nis Estensis, qui futi Azo III (detto per accellenza 'il Mar-chase), qui gessit magnum bel-lum cum Bonomiensibus (Purg. v). Et.tandem procurauti sti facese magnum surtem in Ba facere magnam partem in Bononia, quæ vocata est ob hoc Pars Marchiana.

fars marchians.

51. Ma che ti mena a si pungenti salset per che colpa se'
condannato a si fatta pena!
B.). Salsæ est quidam locus
bene concarus et dectivus extra civitatem et prope San-ctam Mariam in Monte in quem solebant projici corpora desperatorum, faneratorum, et aliorum infamatorum. Unde et alionuminfamatorum. Unde rezza del parlar di Dante, che aliquando audivi pueros Bo-mostra saper a puntino la conmoniuz dicentes unum atteri ad dizione del peocatore. V. un improperium: Truse pater fiat luogo simile. Inf.. xxv. 130 (BL): projectus ad Salsas... Qui du55-60. Che la Ghisola bella, cit te ad vallem taminfamem escut est vallis Saltarum apud di messer Venedigo del'Cacclapatriam tuami (Berw.).Il luogo inimici, la quale elli condusse si trova un terso di miglio circa a fare la voglia del marchese sepra la villa del conte Anto-Obisso da Esti, marchese di noniæ dicentes unum alteri ad improperium: Tuus pater fuit non si trova un terzo di miglio circa

50. Venedico se' iis Caccianinico. Benv. Vir quidem nobigi liberalis et placivitis. Qui
impore suo futi valde potessi
is Estensis, qui fuit Azo III
otto per eccellenza il Marbase), qui gessit magnum betme cum Bononiensibus (Purg.
poloro dei corp infami, che i
). Et. Landem procuravit siis
nostri antichi sdegnavano dii
cerse magnum natichi Bo. ricevere ne'sacri recinti o ne' luoghi colti ed abitati. La via luoghi colti ed abliati. La via che vi conduce oggi è chiamata la strada de'tre portoni, i vecchi contadini, con pronuncia corrotta, la dicono ancora le Sarse (Costa).— Salse, in Toscana langhi vulcantio (T.).

53. Ma sivraami ta tua chiara favella. Questo dice perché Dante l'avea nominato (B.). Intende la precisione e la chiarezza del parlar di Dante, che mostra seper a puntino la conA dicer sipa tra Savena e il Reno: E se di ciò vuoi fede o testimonio. Recati a mente il nostro avaro seno. Cost parlando il percosse un demonio Della sua scuriada, e disse: Via, Ruffian, qui non son femmine da conio. Io mi raggiunsi con la scorta mia: Poscia con pochi passi divenimmo, Dove uno scoglio della ripa uscia. 70 Assai leggieramente quel salimmo, E volti a destra su per la sua scheggia, Da quelle cerchie eterne ci partimmo. Quando noi fummo là, dov'ei vaneggia Di sotto, per dar passo agli sferzati, Lo Duca disse: Attienti, e fa che feggia Lo viso in te di questi altri mal nati, A' quali ancor non vedesti la faccia, Perocchè son con noi insieme andati. 79 Dal vecchio ponte guardavam la traccia, Che venia verso noi dall'altra banda, E che la ferza similmente scaccia. 82 Il buon Maestro, senza mia dimanda, Mi disse: Guarda quel grande che viene, E per dolor non par lagrima spanda. Quanto aspetto reale ancor ritiene! Quelli è Jason, che per cuore e per senno Li Colchi del monton privati fene. Egli passò per l'isola di Lenno, Poi che le ardite femmine spietate Tutti li maschi loro a morte dienno. 91 Ivi con segni e con parole ornate Isifile inganno, la giovinetta, Che prima l'altre avea tutte ingannate. Lasciolla quivi gravida e soletta: Tal colpa a tal martirio lui condanna; Ed anco di Medea si fa vendetta.

Ferrara, per danari ch'elli n'eb- si po. A Venezia si po e si-po, be, mostrando a lei che ne le si poi, no-po. ma no. — Il K.: seguiterebbe grande bene (B.).

— Come che suoni la sconcia
novella, come che si racconi
la novella, perchè molti diceano che fu elli e molti che fu ceano che fu elli e moitt che fu altri; qui afferma che fu elli (B.). E sons pur io qui siango Bologness. non sono purio qui solo da Bologna (E.). Tombo pieno di Bolognesi. — Ap-press, vive et apparecchiate (B.).

(B).
61. A dicer sipa. S1 (B). L'A.
F.: tanto vuol dire quanto
sia. Nella Secchia rapita.
bologaese: Fina che l' uno sipa vittorios e l' altro mora.
Il Costa dice doversi proferire non sipa, ma si po, che il modo onde con asseveranza a Via Ruffan, va eltre come il i Bolognesi sogliono affermare, altri (B.). — Qui non son pronunciando se po e scrivendo femmine da conto, da essere

Sipa accenna pure alla compiacenza dei lenoni. - Savena, piccolo fiume che passa vicino pacció iname che passa vicino a Bologna esbocca nell'Adria-tico — Reno, altro piccolo flume che passa vicino a Bologna e sbocca nel Po (BL). 63. Il nostro avaro seno, ani-

63. Il nostro avaro semo, ani-mo de Bolognesi, ohe per ava-rizia fanno tali seduzioni (a carnalita et a lussuria) (B.). Benvenuto intende avarzia nel senso d'avidita, perchè d'altra parte i Bolognesi eran larghi e

cortesi. 65-06. Scuriada, dal lat. corium, sferza fatta con istriscie di cuolo. Bocc., Tes., 1x, 5: Di serpi scuriata in man tenea. -

coniate e ingamuate con le tue aeduzioni, che tu ti debbe, restare a parlar con loro (B.). L'A. F.: Qui non ha femmine da poterle coniare et ingan-nare per danari o per altro ii-licito modo. L'Ottimo : Quando uno inganna altre, quello si dice contare: mostra uno, ed

è altro. — Da aver per denari.
69-72. Della ripa uscia, della
ripa che cigne il 7.º cerchio e
la prima bolgia dell'8.º (B.). — Volti a destra, verso man ritta, perchè necessario era tornas verso man ritta, volendo montare in sul ponte, et ancora per mostrar che vi montavano per considerare la sua condi-zione e non altrimenti. (B.). — Su per la sua scheggia, su per l'ascensione dello scoglio che scheggiava dalla ripa, o vero dalla banda ritta del ponte, e dalla handa ritta del ponte, e quest'era necessario, volendo vadere quell'altra turba ch'era venuta con loro (B.). — Da quelle cerc'hie elervae, da quelle circulazioni che faceano in e-terno quelle due brigate dette di sepra, che andavano l'una contraria all'altra (B.). Il circolar alto muro, ond'erano i Poeti da Gerione stati deposti ed a cui erano vicini, ed il circolar arcina appià d'esso muro. colar argine appiè d'esso muro, sopra del quale stavano; e le dice eterne, perchè parti di luogo eterno. Inf., i, ll4 e altrove (L.).
73-75. Dov'ei vaneggia, dove

73-75. Dor's: vaneggia, dove lo scoglio, fatto a guisa di ponte, lasela passare sotto di sè per lo suo vano gli sferzati (B. B.). — Fa che feggia, fertica i tuoi cochi il volto, ecc.; mettiti in modo da vederli di facoia (B. B.).
78-79. Insieme andati, quando vanimno citra versa man

venimmo oltre verso man manca (B.). — La traccia, la brigata e moltitudine grande

(B. 84-87. E per dolor ecc. E per quanto senta dolore, non gli si vede cader una lagrima (B. B.). A qui la douleur m'ar-rache pas une larme (Ls.). — Del monton, del velle dell'oro

88-96. Per l'isola di Lenno. Lat.: Lemmos, isola del mare Bgeo (Bl.). — Le ardite fem-mine spietate. E qui nota in queste femmine ardimento, in quanto uccisero uomini; e oru-deltade, in quanto uccisero li padri, i fratelli, i mariti, i fi-gliuoli. — Essendo li uomini di Lenno ad oste, e vinti li nemioi, si giaceano con le loro mogli; questo pervenne alle loro donne lasciate a casa, le quali ordinarono di uccidere li mariti, figliuoli e padri; li quali tornati, tutti li uccisero, eccette

Isifile, ohe perdonò al suo padre Toante (verso 93.).— Con segni di grandezza e d'amore (B.). Il Palermo legge semsi, astuzie.— Isifile inganno, lusingò isifile con accore parole, promettendole di sposarla, onosia il abbandonò.— Ed

singò isifile con accorte parole, promettendole di sposaria,
e poscia l'abbandonò. — Ed
mico di Medca, ecc. E si punisce pure d'aver sedotto Medea, la figlia d'Aste re de'
Colchi; ch'ogli, dopo aver fatto
gravida, abbandonò (B. B.).
97-104. Con tui, con Giasona
— chi da tai parte, ceux qui
usent de la méme fraude (L).
Valle, bolgia (B.).— Asanna,
morde ono pena e con tormento
(B.). — Lo siretto catte, il
ponte che soprasta la prima
bolgia (B.).— Cen t'argune secondo s'averocicchia, passando
sopr'esso, e di sè e dell'argine
a una croce (B.).— Ad un
altro arco spalle, all'arco secondo, che va sopra alla secondo, che va sopra alla secondo, che va sopra alla sesi rammarica sommessamente.
Nicchtare, dicesi propriamente
dei centil che manda la donne si rammarioa sommessamente. Nicchture, dicesi propriamente dei gemiti che manda la donna nelle doglie del parto. — Col mueo soviffa soffa con la hocca (B.). L'A. F.: smufavano, cioè traevano il muso di fuori, a guisa che fa il porco del fango. — Ben avvano atta bocca ed al muso che soffar via (Ces.).

106-108. Grommate, increstate, quasi di una gruma.

state, quasi di una gruma. —
Per l'alito di giù, per la puzza
che di giù su fiatava (B.). ene al giu su natava (B.).

Visi appasta. s'y épassit (Ls.).

Con gli occhi, ecc. Offendea
11 occhi e 11 naso (B.).

109-111. Cupo, oscuro e cavo
(B.). — Non ci basta L'occhio,
ecc., non hastava le visica di

ecc., non bastava la vista a di-scernere quel che v'era (B.). Altri: loco. — Dell'arco del ponte secondo. — Più sovrasta,

ove elli è più alto (B.). Est le plus d pic (Ls.). 114. Che dagli uman privati pares mosso, che pares che discendesse del mondo, de' luoghi comuni (cessi)delli uo-mini giù nella detta fossa (B.). — Privati, dicesi tuttavia (T.).

117. Che non parea, ecc., non apparia per la bruttura, che lo ricopriva, se avea chierica e no (B. B.).

120. Alessio Interminei. Mes-

120. Alexsio Interminet. Messer Alessio degl'interpminelli di Lucca, e per costui nota tutti gli altri Lucchesi essere lordi di questo vizio (0). (Antelmi-nelli) V. C. Minutolli Gentucca e gli altri Lucchesi. 124-127. Baltendosi la succa.

Parla lucchese, che chiamano il capo succa dileggiatamente. — Stucca, sazia. — Che pinghe,

che tu pinga, spinga.

Con lui sen va chi da tal parte inganna: E questo basti della prima valle Sapere, e di color che in sè assanna. 100 Già eravam là 've lo stretto calle Con l'argine secondo s'incrocicchia E fa di quello ad un altr'arco spalle. 163 Quindi sentimmo gente che si nicchia Nell'altra bolgia, e che col muso sbuffa, E sè medesma con le palme picchia. 104 Le ripe eran grommate d'una muffa Per<sup>-</sup> l'alito di giù che yi si appasta, Che con gli occhi e col naso facea zuffa, Lo fondo è cupo si, che non ci basta L'occhio a veder senza montare al dosso Dell'arco, ove lo scoglio più sovrasta. Quivi venimmo, quindi giù nel fosso Vidi gente attuffata in uno sterco Che dagli uman privati parea mosso: E mentre ch'io là giù con l'occhio cerco, Vidi un col capo si di merda lordo, Che non parea s'era laico o cherco Quei mi sgrido: Perchè se'tu si ingordo Di riguardar più me, che gli altri brutti! Ed io a lui: Perchè, se ben ricordo, 121 Già t'ho veduto coi capelli asciutti, E sei Alessio Interminei da Lucca: Però t'adocchio più che gli altri tutti. Ed egli allor, battendosi la zucca: Quaggiù m'hanno sommerso le lusinghe, 124 Ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo Duca: Fa che pinghe, Mi disse, un poco il viso più avante,

Si che la faccia ben con gli occhi attinghe Di quella sozza scapigliata fante, Che là si graffia con l'unghie merdose,

Ed or s'accoscia, ed ora è in piede stante. Taide è la puttana che rispose Al drudo suo, quando disse: Ho io grazie Grandi appo te? Anzi meravigliose. 136 E quinci sien le nostre viste sazie.

1). Veramente Terenzio ia ciu Trasone così interroghi e oda rispondersi, non da Taida me-desima, ma dal mezzano Gna-tone, da cui le aveva fatto pre-cariara in dono una vaga sentare in dono una vaga schiava; ma Dante ben può ragionovolmente supporre che sai (T.).

129-130. Attinghe, aggiunghi Gnatone fosse così ammaestrato (B.). Giunga con gii occhi tuoi dalla sealtra donna (L.). — a vedere la faccia, ecc. — Fante, Ho to grasse... appo tel mi sei dalla sealtra donna (L.). —
Ho to gratsi (T.). — Risponde
nella frase a quel che dice
Gnatone all' innamorato : ma in sestanza all'interrogazione diretta che questi fa a Taide nella scena seguente : O Thais mea, Meum seguente. O ma-gitur t ecquid nos amas De fi-dicina istac ! Th.: Piurimum merito tuo.

136. E quinci sien le nostre viste sazie. E qui s'è visto as-

#### CANTO DECIMONONO.

Wella terza bolgia, sopra la quale vengono ora i Poeti, sono puniti i simoniaci, con lo star caposisti in altretianti fori di cui è seminata per lo fondo e per le coste la bolgia. Le piante del piedi, che sono la polipa vanazana al fosso, hanno accese dalle famme. Ora Virgilio, condiscendondo a Dante, che volvoa aver novelle di un damnato che più degli altri quiszava i piedi, lo porta di peso giù a lui: al quale appressatos; och ci rea Niccolò III, di casa Oreni, e che aspettava lo scambio da altri papi simoniaci; onde il Poeta, edegrato, esce in una sera investiva contro l'avarisia e gli scandali dei pontesci. Dipoi Virgilio lo rigorta sul ponte.

O Simon mago, o miseri seguaci, Che le cose di Dio, che di bontate Deono essere spose, voi rapaci Per oro e per argento adulterate; Or convien che per voi suoni la tromba, Perocchè nella terza bolgia state. Già eravamo alla seguente tomba Montati, dello scoglio in quella parte 7 Che appunto sovra mezzo il fosso piomba. O somma Sapienza, quanta è l'arte 10 Che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, E quanto giusto tua virtù comparte! Io vidi per le coste e per lo fondo Piena la pietra livida di fori D'un largo tutti, e ciascuno era tondo. Non mi parean meno ampi nè maggiori Che quei che son nel mio bel San Giovanni Fatti per luogo de'battezzatori; L'un delli quali, ancor non è molt'anni, Rupp'io per un che dentro vi annegava: E questo fla suggel ch'ogni uomo sganni. Fuor della bocca a ciascun soperchiava D'un peccator li piedi, e delle gambe Infino al grosso, e l'altro dentro stava.

1. Simon mago, del borgo di ba, si parli, si dica epicamente, citton in Samaria, discepole altamente (L.). del taumaturgo Dositeo, facea 7-9. Alla seguente tomba anchegli prodigi, e il popole Montasi. Altri: alla seguente lo dicea Virni di Dio. Fattosi tomba (bolgia) Montasi dello, batteszare dal diacono Filippo, eoc. Lo Strocchi: Tomba, timulo, volle comprare da san Pietro la grazia dello Spirito Santo, monticello; b. l.: tumba, il Pala grazia dello Spirito Santo, renti: prominenza. — Dello scoma fu ributtato e maledetto. gito, dello scoglioso ponte. — Di qua fi nome di Simonsia a Soura mezzo il fosso giomba, denotare il traffico delle cose sorrasta a piombo, perpendico-zare. — Seguaci di Simone. 2-5. Che di bontate Deono es-cui surplombe scactement sere spase, che alla honta deno le milica de la fosso (L.). battezzare dal diacono Filippo, ecc. Lo Strocchi. Tomba, tumulo, volle comprare da san Pietro I grasia dello Spirito Santo, renti prominenza. — Dello scoma fu ributtato e maledetto. Di qua fi nome di Simonia s. Sovra mezzo i fozso piomba, edenotare il trafico delle cose scare. — Sepuaci di Simone.

2-5. Che di bontate Deono estere spose, che alla bontà deon l'armente, al mezzo del fosso. — Cui surplombe exactement sere spose, che alla bontà deon le mities de la fosse (Ls.). esser congiunte, che ai buoni debbon esser congiunte, che ai buoni debbon essor date (L.). Pass., come accorramente provyedi al 252: La sapienza, escondo che dice la crittura, deposa dell'uo. — come accorramente provyed al cono giusto. — Bontade, sensita mondo, l'Inforno, — Giusto, ILf.). Voi rapaci : altri: s voi giustamente — comparte, di sere spose, che alla bontà deon te sesse conginante, che ai bonni 10-12. Quant's l'arte, ecc., fogava. Il Buti: per qualche debbon esser date (L.). Pass., 28: Le appiensa, secondo che reggimento della cose celesti, dentro, si che la ceristiva, espoza dell'uo- terrene el infarnali. — Mai perchè v'era acqua — trapelamo giusto. — Bontade, santida mondo, l'Inferno, — Giusto, tella butie, L. Pass., 28: San Paolo premi el pene el il male, i rolfect. — Adulterate, prosti- tribuisce il bene el il male, i rolfect. Poss., 28: San Paolo premi el pene. — Et combien dicca: Not non siamo come diquanti e qualt aculteramo la puissance (L.).

che gli argini delle bolgie noa cadono a piombo, ma sono a scarpa o inclinati per modo che danno, sebbene malagevol-mente, accesso al fondo (F.). Livida, nericoia. — D'un largo tutti, tutti d'egual grandezza

teris, taut upam e rotondi. 18-24. Batteszatori. Erano similitudine di quelli quattro pozzetti, i quali nel tempio del Battista Giovanni sono intorno del matto posta nel mezzo del Battista Glovanni sono intorno alla fonte posta nei mezzo dei preti che battezzano, e siano più presso all'acqua (ove bat-tezzavano per immersione). Co-sì il Landino, al cui tempo erano in piò. Ma nel 1876 il Battistero iu demolito, essendo cessato l'antico cestume di non hattezzare, fuori del caso di necessità, che nel sabbato santo e nella vigilla di Penteceste; il che, adducendo gran folla, s'era provveduto che i battezanti fosser sicuri da ognic calca e spingimento (Lando). Il Dionisi legge at battezzatori; luoghi da battezzare, tonendo che in quei pozzetti stesse acqua per amministrare il battesimo, se non altro, fuori del cessato l'antico costume di non simo, se non altro, fuori dei tempi solenni. — Rupp'io. Intervenne che, essendo più fan-ciulli nel tempio di San Giovanciulli nel tempio di San Giovanni, e sobetrande sicome è di
lor costume, uno cadde in un
depozzi doppio (cioècolle gamèe rivolte alla vita), e non se
ne potendo per altra via cavare, vi s'abbattè Dante, e di
sua mano ruppe il pozzo, e
scampò il fanciullo (Landino).
Secondo un comentatore antice
il ragazzette salvato dal nosta becomes un comentatore antico il ragazzetto salvato dal poeta sarobe stato Antonio di Bal-dinaccio de 'Caviciuli. Ferr., 1v. 388. — Vi annegava, vi suf-fogava. Il Buti: per qualche fanciullo che vi s'era rinchiuso davizo, si che vi snazimaza: o Bocca, orifizio - a ciascum foro - soperchiava, soperchiavano, avanzavano — al grosso, alle polpe — e l'altro, il resto del

corpo. 25-27. 25-77. Accese dalle flamme-intrambe, tutte e due le piante — Guizzavan, vibravano, brandivano. Passav.: Guizsar divano. Passav: Guizzar le lance (Cec.) Il Lando: agambet-tavano. - Le giunte, i colli de' piedi. - Ritorte, legami; propr. di vermene attoregliste. Il Blanc: strambe, legami fatti di ginestra di Spagna. Il Lando: di ginnchi attrecciati. Fannosi in Barberia, e viene legati con essi il boldroni e il corame minuto di quelle parti. Matt. Vill., v. 37: Furono menati in cami-cia cinti di strambe e di cinghie. 28-33. Qual ruole il Rammeg-giar, eco. Il Cesari: quelle flamme scorrevano a flor di fiamme scorrevano a fior di palle, come la fiamma che lambe l'olio rimaso sopra carta o roba unta, senza intaccara i so-stanza. — Da'calcagni alle punta delle dita, vale a dire per tutta la pianta de'piedi. — Guizzando, agitando i piedi — Consorti di pena. — Più rozza, più ardente, come di colari chera di mergico degnità aniò

ch'era di maggior degnità e più reo. — Succia, discoca ed arde. 35-39. Che più piace, ch'è più bassa dell'altra, perchè più prossima al centro di Malebolge Inf., xxv 37 (F.). Che è più piana (B.). — Toré, peccati. — Mi'è bei, piacevole (B.). — Sai quel che si tace, il pensieri dentro (B.). 40-43. Mor venisseno, Dante portato da Virgillo — én su l'arpine quarto, che separa la terza bolgia dallà quarta. Sienza, sinistra. — Foracchiato, pieno di fori contenenti peca-

ch'era di maggior degnità e più

pieno di fori contenenti pecca-tori... - Arto, stretto, pel pendio delle coste. (F.). 43-45 Asica, l'osso che è tra

il fianco e la coscia, sopra cui lo portava (V.). — Non mi dipose. Il B.: Non mi dispuose, dipose. Il B.: Non mi dispuose, non mi pose giù a terra, anzi mi tenne in su l'anca infine che fummo al buco di colui che guizzava così, come è detto.

— Si piangeva, fasca segno di dolore con sa zanca, o gamba; solo mode ch'avean di esprimerlo (Bt.). Altri: ny jeangeva si doles, se piaignati. O risponde al lat. viangre. Ov. Plannistr. al lat. plangere. Ov.: Plangitur ac trepidans adstringit vincula motu, (l'augello preso al laccio) si dibatte. Il Frat.: si pingeva,

spingea, spingava.

46-48. Qual che, qualunque

— che 't di su, ecc., lo capo

che de stare di sopra tienf di

sotto, ove denno stare li piedi.

Le piante erano a tutti accese intrambe: Perchè si forte guizzavan le giunte, Che spezzate averian ritorte e strambe. Qual suole il flammeggiar delle cose unte Muoversi pur su per l'estrema buccia; Tal era li da' calcagni alle punte. Chi è colui, Maestro, che si cruccia, Guizzando più che gli altri suoi consorti, Diss' io, e cui più rossa flamma succia? Ed egli a me: Se tu vuoi ch' io ti porti Laggiù per quella ripa che più giace, Da lui saprai di sè e de suoi torti. Ed io: Tanto m'è bel, quanto a te piace: Tu se'signore, e sai ch'io non mi parto Dal tuo volere, e sai quel che si tace. Allor venimmo in su l'argine quarto; Volgemmo, e discendemmo a mano stanca Laggiù nel fondo foracchiato ed arto. E il buon Maestro ancor della sua anca Non mi dipose, si mi giunse al rotto Di quei che si piangeva con la zanca. O qual che se', che 'l' di su tien di sotto, Anima trista, come pal commessa Comincia' io a dir, se puoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa Lo perfido assassin, che poi ch'è fitto, Richiama lui, per che la morte cessa: Ed ei gridò: Sei tu già costì ritto, Sei tu già costi ritto, Bonifazio? Di parecchi anni mi menti lo scritto. Se' tu sì tosto di quell'aver sazio,

Per lo qual non temesti torre a inganno La bella Donna, e di poi farne strazio?

preveduto, per quella facoltà che Dio dona ai dannati (Inf. z. 100), che Bonifacio VIII doand de stare in supra tient in 1, 100), one nominate visit over denne stare it piedi. esse morire alcuni anni dopo - Commessa , plantata. — Fa (nel 1803, come segui), e questo bitto, parla de 10 soritto, e non gl'indovina-49-51. Io stava, ecc. Accouna menti sull'abate Gitachino,

al supplizio detto del propagginare, nel quale i rei, a modo
di viti, si ficcavano col capo in
giù in buche scavate a tal effètio, e si sofficavano col gettarvi entro della terra. Ora
come il frate per udire la confossione del reo, posto a tal II re di Napoli, contro Celestipena, dovea abbassare l'orecchio alla buca, e così Dante per Chiesaj, non habentiem (sorive
udir quel dannato. — Per giustizia e legge municipale così
l'assassino si sotterra in Firente vivo (O.) — Richizama lui, lo
frate ancora, e dice che ha ancorata adire. — La morte cessa, resta scepesa: lasciando in quello
di Niccolò III. — Di parecchi della terra ed alli red
di Niccolò III. — Di parecchi della terra ed alli prelati, lacamsi mi menti lo scritto. Area
sciandola puttanaggiare (O.)
preveduto, per quella facoltà — Stratiaria col mai governeche Dio dona ai dannati (Inf. — Aliqui tumen dicusi quod
2. 100). che Bonifanto VIII domotest inclusion de modara conosteri inclusio de modara conosteri inclusio quod
2. 1000. che Bonifanto VIII domotest inclusio quadan conosteri inclusio quod
2. 1000. che Bonifanto VIII domotest inclusio quadan comotest inclusio quadan conosteri inclusio quadan conosterio della terra della terra della properatio. — Aliqui tamen dicunt quod potest intelligi de quadam co-mitissa Margarita (una gio-vane de Colonnesi. A. F.). vane de Colonnesi. A. F. quam Bonifacius tradidit cui dam nepoti suo (Benv.).

Tal mi fec'io, quai sofi color che stanno, Per non intender ciò ch'è lor risposto, Quasi scornati, e risponder non sanno. Allor Virgilio disse: Dilli tosto: Non son colui, non son colui che credi; Ed io risposi come a me fu imposto. Per che lo spirto tutti storse i piedi; Poi, sospirando, e con voce di pianto, Mi disse: Dunque che a me richiedi! Se di saper chi io sia ti cal cotanto, Che tu abbi però la ripa scorsa, Sappi ch' io fui vestito del gran manto: E veramente fui figliuol dell'orsa, 70 Cupido si, per avanzar gli orsatti, Che su l'avere, e qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti Che precedetter me simoneggiando, Per la fessura della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresi, quando Verrà colui ch'io credea che tu fossi, 76 Allor ch' io feci il subito dimando. Ma più è il tempo già che i piè mi cossi, 79 E ch'io son stato così sottosopra, Ch' ei non stara piantato coi piè rossi: Chè dopo lui verrà, di più laid opra, Di ver ponente un pastor senza legge, Tal che convien che lui e me ricopra. Nuovo Jason sarà, di cui si legge Ne' Maccabei: e come a quel fu molle Suo re, così fia a lui chi Francia regge. Io non so s'io mi fui qui troppo folle, Ch'io pur risposi lui a questo metro: Deh or mi di', quanto tesoro volle Nostro Signore in prima da san Pietro Che ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese se non: Viemmi dietro. Nè Pier nè gli altri chiesero a Mattia Oro od argento, quando fu sortito Nel luogo che perdè l'anima ria. Però ti sta, che tu se' ben punito; E guarda ben la mal tolta moneta, Ch' esser ti fece contra Carlo ardita.

68-72. La ripa, tra l'alto del-l'argine e quel fondo. — Gran manto pontificio. — Orea, Pargine e quei fondo. — Gran manto pontificio. — Orsa, stemma degli Oreini, per la famiglia medesima. — Per actanzar pti orsatti, figli dell'orsa; per mandar innanti quelli di sua famiglia. Benv.: Puti primus, in cujus curia, palam committeretur simonia ser essos attinentes. — Che su quelli di sua famiglia. Benv.: visa domanda. Fini primeta, in cuita: curia. 70-84. Ma più è il tempo, ecc. sta sia imperativo. e spiega: palam committeretur simonia Fingendo D. questo sno viag- sta a te, non flatare, perchè tu per suos attinentes. — Che su gio nel 1300, eran già venti sel punito come meriti. — Ben,

64. Stores i piedi, per di-spetto d'essersi ingannato (F.). qui me in questa buca. Per vergogna d'aver parlato "3-78. Di sotto al capo mio, ad altro che a complice suo. eco., tirati giu per la fessura 73-78. Di sotto al capo mio , ecc., tirati giù per la fessura della pietra, cioè pel foro medesimo, in cui soni o ora piantato, sono piatti, stanno distesi non capofiti come me, ecc.; appiattati (B.), B. B.; schiacciati lungo lo stretto foro della pietra. — Colui, Bonifazio. — Il nubto dimando. I'improv. pietra. — Colui, Bonifazio. — Il subito dimando, l'improv-

anni che Nicolò (morto nel 1280) stava confitto; e tra la morte di Bonifazio VIII e quella di Clemente V (morto nel 1314), che è quel pastor che dice che verra di ver posente, cioè di Guascogna, ch'è al ponente di Roma, corsero appena quindici anni, Ond'è vero che era più tempo che egli se ne stava così riversato, che moa vi sarebbe stato dope di lui Bonifazie (L.).

Dopo al supplisio, non al — Dopo al supplizio, non al triregno; essendo a Bonifazio succeduto Benedetto XI, che triregno; essendo a Bonifazio succeduto Benedetto XI. che pontificò pochi mesi. — Senza Legge, illegittimo, perchò non eletto secondo legge (Strocchi). — L'Ott.: nulla legge razionale userà, ma viverà come bestia. — Il Petr., de Tedgechi: Popol senza legge (T.). — Tat che come come legge (T.). — Tat che come come come legge (T.). — Tat che come come che lut e ma ri-copra, litteralmente quanto all'infamia, ch'elli avrà tanta infamia per le sue piggieri opere, che non si dirà più di Nicolao nè di Bonifazio (B.). 85-87. Nuovo Jazon, ecc. Paragona Clemente V, eletto per favore di Filippo il Bello, al quale avea promesso, tra l'altre cose, trasferir la sode pontificia in Francia e l'estimione dell'ordine dei Tampiari, a Jasone, faito per favore d'Anticco sommo sacerdote.

sone, latto per favore d'An-tioco sommo sacerdote. — Molle, fissibile (B.). Macc., II, 4. — Clemente V. II Guascone Bertrand de Got, vescovo di Comminges, poi arcivescovo di Bordeaux. Vedi in G. Villani, VIII 80 II contratto in col-Sorieaux. Vedi in G. Villani, viii, 80, il contratto in sei punit stretto col re di Francia, per-chè gli facesse conseguire il papato. — Di lui, V. Le Clero: Lorsqu'il se justifiati de sub-stituter ses consonue chime stituer ses propres choiæ aux libres elections du clergé, il se libres elections du clerge, is se bornait d dire: C'est que jus-qu'd present on ne savait pas être pape... Un abbé de l'ab-baye bénedictine de la Seauve majeure, au diocèse de Bor-deaux, Gaillard de la Chas-sainne qui dut son titre en parime qui dut son titre en parime qui dut son titre en parime qui dut son titre en la contra de la Chas-sainne qui dut son titre en parime parim saigne, qui dut son titre, en 1811, d la nomination directe du souverain pontife, donna le premier, da moins en France, l'exemple d'ajouter d la formule: Dei gratia, les mote

formule: Del grafia, les mote et apostolices sedis. 88-96. Folle, ardito. — Metro, modo, tenore. — In prime che, ecc., prima di porre. — Yiemmi dietro. Sequere me. Jo. xxi. Ne Pier ne gli altri apostoli. — Fu sorsito, per cort in patto. — L'amima ria, didd. Rich is sta, resta not tormento. Il Feeden i recta une che mento. Il Feeden i recta une che mento. Il Feeden i recta une che mento. Il Feeden i recta une che

ginstamente. — E guarda ben, custodisci bene ; ironicamente. — Contra Carlo ardito. Il Lanéo · Che ti fece presuntuoso a domandare allo re Carlo una sua figliuola (R. Mal.: nipote) per uno di casa tua, che nol volle assentire: onde l'ira. 100-104. Ancor quantunque vii nell'Inferno. — Più previ, pius rudes (Lt.). — Attrista, Il Parenti: immalvagiose. 106-21. Di voi pastor. coc. Ce

106-21. Di voi pastor, ecc. Ce fui vous pasteure, qu' eut sous le yeux l'Evangeliste (Ls.) — Apoc., xvii: Quando udii: Vieni e mostrerotti la damazione della pran meretrice, che siede sopra le molte acque, colla quale fornicarono i regi et coloro che abitano la terra imetriarono dei vino del suo bordellaggio; et trassemi in interità nei dittanti nei dittanti nei dittanti nei di dei vimo dei suo obraelaggio; et trassemi in ispirito nei di-serto: et vidi una fammina sedere sopra la bestia san-guinea, piena di nomi di be-stemmie, la quale avea sette teste e dieci corna, e la femmina era in porpore, e in cocco e in oro, pietre preziose e margherile, avendo un vaso d'oro in mano, pieno d'abo-minazioni e di sozzure di sue fornicazioni, e nella sua fronte era scritto: Mistero. Io sono la grande Babilonia, madre delle fornicazioni e delle abominazioni della terra delle abominazioni della terra E vidi questa femmina ebbra del sangue de' Santi e di quello de' Martiri. — Similmente il Petr. nell'Epist. sine titulo xviii — Dante interpreta con libertà le allegorie de' libri socri. Alla donna che siede sopra molte serra (Koma a menta il neacque (Roma, o meglio il pa-pato), egli da teste e corna, quando nell' Apocalisse si as-segnano a bestie. Noi crediamo che le sette teste siano i sette sacramenti, e le dicci corna i dicci comandamenti, e che la buona amministrazione di quelli, e la giusta osservanza di questi acquistino alla Chiesa et questi acquistino alla Chiesa l'argomento di sua verità e puresza. L'altra esposizione, rimessa in campo dal Frati-celli, che le sette teste signi-fichino i sette coffi di Roma, e le dieci corna i popoli vinti da Roma (il determinato per l'in-determinato), ha questo di buo-no che s'accorda al tutto con no che s'accorda al tutto con

determinato, ha questo di buono che s'accorda al tutto con
la spiegazione che dà di queste imagini l'Apocatisse (Bt).
112-11a. Fatto v' avete, ecc.
Simutacororum servitus, dice
l'avarizia anche san Paolo (Ad
Coloss. III, 5).— E che altro,
ecc., e che d'urario è da voi
agl'idolatri, se non ch'essi n'a-

E se non fosse, che ancor lo mi vieta 100 La riverenza delle somme chiavi, Che tu tenesti nella vita lieta, I userei parole ancor più gravi 103 Chè la vostra avarizia il mondo attrista. Calcando i buoni e sollevando i pravi. Di voi pastor s'accorse il Vangelista, 106 Quando colei, che siede sopra l'acque, Puttaneggiar co'regi a lui fu vista: Quella che con le sette teste nacque, no ent E dalle dieci corna ebbe argomento. Fin che virtute al suo marito piacque, Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento: E che altro è da voi all'idolatre. Se non ch'egli uno, e voi n'orate cento? Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, Non la tua conversion, ma quella dote Che da te prese il primo ricco patre! 118 E mentre io gli cantava cotai note, O ira o coscienza che il mordesse, Forte spingava con ambo le piote. Io credo ben che al mio Duca piacesse, 121 Con si contenta labbia sempre attese Lo suon delle parole vere espresse. 124 Però con ambo le braccia mi prese. E poi che tutto su mi s'ebbe al petto, Rimontò per la via onde discese 127 Nè si stancò d'avermi a sè distretto, Si mi portò sopra il colmo dell'arco, Che dal quarto al quinto argine è tragetto. Quivi soavemente spose il carco, Soave per lo scoglio sconcio ed erto, Che sarebbe alle capre duro varco: 133 Indi un altro vallon mi fu scoverto,

dorano uno evoi centos fil Lando: — Contenta Labbia, vista ri-Ogni denalo à vostro idolo e dente (Lando). — Vere espresse, adoratelo, e per lui vi pensate empreintes de verité (Le.). avere vita. — Idolatra. Degli 125-129. E pot che tutto se. antichi espositori alcuni prendono questa voce per singo-lare, altri per plurale. Vedi Nann. Nomi, 140-285. 115-117. Ahi, Costantin, di

quanto mal. ecc. Intende, giu-sta la credenza che si aveva a' suoi tempi, che Costantino donasse Roma a san Silvestro (V. Par., xx, 55 e segg.), che però chiama il primo ricco

120. *Spingava*, ecc., guissava ertemente con amendu' le fortemente con amendu' le piante, che tenes fuori del buoc' (B.). Altri: springava. Ditt., v. 4: Dal capo alle piote. 121-123. Piacesse il mie dire.

ecc., arrecato sul petto (B.), -(B.). Serré contre soi (Ls.). — St, ecc. Altri: sin men porté

81, ecc. Altri: sin men pored
— Tragetto, passagio.
130-132. Quiot, sul colmo del
ponte — sossemente, pianamente (B.). — Sosve, Soavemente. Altri lo fa aggettivo. —
Sconcto ed erto, diasgiato e
alto tanto, che sarebhe duro
passaggio exiandio alle capre,
coo. Pacuvio: Qua vis caprigono genera graditis pressio est.
133. Intà dal colmo dell'arce
quarto — un altro vallon, la

quarto — un altro vallon, la quarta bolgia;— mí fu scover-to; che prima nol vedea. (B.).

## CANTO VENTESIMO.

Rella quarta bolgia, materia a questo ventesimo cauto, sono puniti gl'impostori che pro-fessarono l'arte divinatoria. Hanno essi il viso e il collo stravolti sulle reni, onde sono catretti a camminare all'indictro, non potento vedere davanti a se. Virgitio ne mottra al discepto alcumi dei più famosi, tra' quali la tebana Manto, onde origina Mantova, di cui tocca la fondasione e le vicende.

Di nuova pena mi convien far versi, E dar materia al ventesimo canto Della prima canzon, ch'è de'sommersi. lo era già disposto tutto quanto A risguardar nello scoverto fondo, Che si bagnava d'angoscioso pianto: E vidi gente per lo vallon tondo Venir tacendo e lagrimando, al passo Che fanno le letane in questo mondo. Come il viso mi scese in lor più basso, 10 Mirabilmente apparve esser travolto. Ciascun dal mento al principio del casso: Chè dalle reni era tornato il volto, Ed indietro venir gli convenia, Perchè il veder dinanzi era lor tolto. Forse per forza già di parlasia Si travolse così alcun del tutto; Ma io nol vidi, nè credo che sia. 19 Se Dio ti lasci, Lettor, prender frutto Di tua lezione, or pensa per te stesso, Com'io potea tener lo viso asciutto, Quando la nostra imagine da presso Vidi si torta, che il pianto degli occhi Le natiche bagnava per lo fesso. Certo i' piangea, poggiato ad un de' rocchi <sup>25</sup> Del duro scoglio, si che la mia scorta Mi disse: Ancor se tu degli altri sciocchi? Qui vive la pietà quando è ben morta. Chi è più scellerato di colui Che al giudizio divin passion porta? Drizza la testa, drizza, e vedi a cui S'aperse agli occhi de Teban la terra, Per ch'ei gridavan tutti: Dove rui,

S. Conson, cantica. — Ch' è. fanno le letane, al passo lento

6º commersi che tratta dei e posato delle processioni, dette

6º commersi che tratta dei e posato delle processioni, dette

6º commersi che tratta dei e posato delle processioni, dette

6º commersi che tratta dei e posato delle processioni, dette

6º commersi che processioni dei che processioni dei a abbrustolita del sole a

1a terra, delle sue interiora; per le pregaliere che vi si fanno.

6º commersi che processioni dei che processioni dei a abbrustolita del sole a

1a terra, già posto con tutta processioni dei cherici col po
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col po
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col po
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col po
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col po
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col po
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col po
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col po
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col po
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col col col li quale fu inghot
1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col colla terra, nel cospetto dei

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col colla terra, nel cospetto dei

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col colla terra, nel cospetto dei

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col colla terra, nel cospetto dei

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col por

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col por

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col por

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col por

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col por

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col por

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col por

1a terra già posto con tutta processioni dei cherici col por

1a terra già posto

basse (Ces.). Quando essi fubasse (Ces.). Quando essi furrono più presso, più sotto a
me (B. B.).— Al principio del
casso, fin dove comincia il torace. — Casso, imbunto (B.).
— Dalle remi, dalla parte delle
remi, sul di dietro — tornato,
voltato. — Nella Vitse di San
Vincenso Ferreri v' è appunto
contato di uno così travolto,
e da lui raddrizzato (Ces.). —
Rei indictiro, sec., avendo il Ed indictro, ecc., avendo il viso dalla parte della schiena, per vedere ove si andassero, avendo il

per vedero ove si andascero, convenia loro andare all'indietro. Partesia, paraliria. — Nè cretto che sia, che trovisi al mondo — che alcun si rivolgesse così. (Fass.):
19-20. Se Dio, ecc. forma desiderativa. — Prender frutto Di tua lezione. Lezione, lettura, del leggere quoste coso. 22-24. La nostra imagine, l'umana figura. — Le natiche, ecc. Finge che le lagrime, che cadeano dal volto in sulla conquità delle spalle. entrassono contravità delle spalle. entrassono cadeano dal volto in sulla con-cavità delle spalle, entrassono nel canale delle reni, e così andassono giù tra il fesso delle natiche (B.). 25-30. Rocchi. Rocchio, tanto

è a dire quanto pezzo informe di legno o di sasso (B.). Ad un masso sporgente da quello sco-glio sul quale stava a guar-dare. — Qui vive ta pteta, co. Qui è pietà (religione) il non sentire pietà (compassione). Pieta ha qui senso di piete epi-tie. — Chi è più scellerato, co. tié. Chi è più scellerata, coc. chi è più emplo di colui che sente dispiacore dei giudizi di Dio, e porta passione, soffre nell'animo della punizione dei rei Vasimo Lutta Luttotitur fustus cum viderit vinatatam (Ces.). Passion porta. Il Boco: La fante, la quale gran passione le portava (di vederia abbrastolita dal sole, a comi unda ava stata escopta lutto

quando portarono la guerra in Grecia, consultarono il suo eracolo. Cic., De Divim., 1-83. — Rumava a valle, al fondo. — Afferra, sopra, dell' inferno: assanna.

no: assama.

39. Fa rivroso calle, va addictro (B<sub>i</sub>). Cammins a ritroso, all' indictro. — Marche d rections (Le i).

40-45. Tiresta, indovino gree, privo del vedere. — Cangiandosi la membra tutte quante. La femme ne differe pas esulement de l'homme par le sexe; mais elle en differe encore par la taille, qui est moins divele, par sez os, qui présentent moins d'aspériles, par sa potirine plus évasée,

moins sleves, par see os, que presentent moins d'aspériée, par sa poitrine plus évasée, son bassin plus ample, ses fémurs plus obtiques, son latenta, co. (Bt).— Espira, co.
E a Tiresia couvenne poi ribatter con la verga li due serpenti avvolti, prima che riavvesse le macchile pome, il sesso maschile.— Git, altri le.— Avolti insleme, come stanno quando sono in amore.
(B).— Penne, la barba. Vedi Pure, 1, 42.
46-51. Aronta, aruspice etrasco; presagl, dalle osservate viscere (Lucano, 1), la guerra civile e la vittoria di Cesare.— Al ventre git s' atterga, oppone il dosso al ventro di Tiresia (E).— Lumi, antio. Luma, città distrutta; era situata presso la foce della Magra (B. B.).— Che met 
monti, ecc. che ebbe per sua 
dimora la spelonoa tra bianchi 
marmi ne' monti di Luni, dove lo Carrarese (quelli di Carrars), che alberga di sotto i 
medestimi monti, romea, coltiva 
la terra. Roncare, propr. memar la ronca per nettare i

| Aniiarao i perche lasci la guerra i                                         | 3.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| E non restò di ruinare a valle                                              |     |
| Fino a Minòs, che ciascheduno afferra.                                      |     |
| Mira, che ha fatto petto delle spalle:                                      | 37  |
| Perchè volle veder troppo davante,                                          |     |
| Dirietro guarda e fa ritroso calle.                                         |     |
| Vedi Tiresia, che mutò sembiante,                                           | 40  |
| Quando di maschio femmina divenne,                                          |     |
| Cangiandosi le membra tutte quante;                                         |     |
| E prima poi ribatter gli convenne                                           | 43  |
| Li duo serpenti avvolti con la verga,                                       |     |
| Che riavesse le maschili penne.                                             |     |
| Aronta è quei che al ventre gli s'atterga,                                  | 46  |
| Che nei monti di Luni, dove ronca                                           |     |
| Lo Carrarese che di sotto alberga,                                          |     |
| Ebbe tra bianchi marmi la spelonca                                          | 49  |
| Per sua dimora; onde a guardar le stell                                     | _   |
| E il mar non gli era la veduta tronca.                                      | •   |
| E quella che ricopre le mammelle,                                           | 52  |
| Ohe tu non vedi, can le treccie sciolte                                     |     |
| E ha di là ogni pilosa pelle,                                               |     |
| Manto fu, che cerco per terre molte;                                        | 55  |
| Poscia si pose là dove nacqu'io.                                            |     |
|                                                                             |     |
| Onde un poco mi piace che m'ascolte.                                        | 58  |
| Poscia che il padre suo di vita uscio,<br>E venne serva la città di Baco,   | ~   |
| Ouesta como tempo per la manda cia                                          |     |
| Questa gran tempo per lo mondo gio.<br>Suso in Italia bella giace un laco   | 61  |
| Annià dell' alno abo some Tomorne                                           | ••• |
| Appiè dell'alpe, che serra Lamagna<br>Sovra Tiralli ch'ha nome Benaco.      |     |
| Don mills forti anda a nin si hagne                                         | 64  |
| Per mille fonti, credo, e più si bagna,<br>Tra Garda e Val Camonica Pennino | -   |
|                                                                             |     |
| Dell'acqua che nel detto lago stagna.                                       |     |

le Carrarese (quelli di Carrares), che alberga di sotto i medestimi monti, romca, coltiva na terra. Roncare, propr. menare la ronca per nettare i campi dall' erbe i nutili e nocicie. — Ronca, diveglie li bo-campi dall' erbe i nutili e nocicie. — Ronca, diveglie li bo-cami e dill' erbe i nutili e nocicie. — Ronca, diveglie li bo-cami e dill' erbe i nutili e nocicie. — Ronca, diveglie li bo-cami e dill' erbe i nutili e nocicie. — Ronca, diveglie li bo-cami e dill' erbe i nutili e nocicie. — Ronca, diveglie li bo-cami e discon Diodoro Siculo e Pan-concare è divegliere le piante figlie. Dafne e istoriate. E lo [B.]. — Omde a guardar le stesso Blano, nel Vacadolario stelle, ecc., per formare i suoi Dantecco, crede che nel Pur-cuticini, non gli era la veduta gatorio la Rigitia di Tireria si si diroca, per l' altezza del sito. Dafne, non Manto, — Cerco. — Tronca, rotta per alcuno andò errando (B.). S'avvolse tramezzo (B.). Sans que rice pocc piace che m'ascotle, mi piace che m'ascotle mi piace che m'asc

Lungo è nel mezzo là, dove il Trentino Pastore, e quel di Brescia e il Veronese Segnar potria, se fesse quel cammino. Siede Peschiera, bello e forte arnese Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, Ove la riva intorno più discese. Ivi convien che tutto quanto caschi Ciò che in grembo a Benaco star non può, E fassi flume giù pei verdi paschi. Tosto che l'acqua a correr mette co, Non più Benaco, ma Mincio si chiama Fino a Governo, dove cade in Po. Non molto ha corso, che trova una lama, Nella qual si distende e la impaluda, E suol di state talora esser grama. Quindi passando la vergine cruda Vide terra nel mezzo del pantano, Senza cultura e d'abitanti nuda. Li, per fuggire ogni consorzio umano, Ristette co'suoi servi a far sue arti, E visse, e vi lasciò suo corpo vano. Gli uomini poi, che intorno erano sparti, S'accolsero a quel luogo, ch'era forte Per lo pantan che avea da tutte parti. 91 Fer la città sopra quell'ossa morte; E per colei, che il luogo prima elesse, Mantova l'appellar senz' altra sorte. Giss fur le genti sue dentro più spesse, Prima che la mattla di Casalodi, Da Pinamonte inganno ricevesse. Però t'assenno che, se tu mai odi Originar la mia terra altrimenti. La verità nulla menzogna frodi.

dice, il poeta ha indicato il lago è tutto nella diocesi di Enteriano. — Caralodi, conti lago per le sue tre intime valli Verona. Scende pol il poeta a gueifi, insignoritisi di Mantova di Riva o Nago, di Saio e di pariar di Peschiera, posta in il 1772. il gibilino Pinamonie Garda, le quali corrispondono rondo al lago, e dove esso lago de Bonacossi, nobile, cono-at tre punti romani di delimita- seco nel Minicio (Z.). Di que- scende quanto i nobili fossere zione, dov'erano le statue o i delubri delle tre divinità tapi-

delubri delle tre divinita rapitoline.
67-72. Luogo è nei mezzo,
ecc. Scende il poeta col pensiero dell'Alpe, al cui pie disse
giacere il Benaco, e, venendo
in giù lungo esso lago verso
Mantova, di cui vuolo principalmente parlare, avvorte di
passo un luogo, situato nel
mezzo della lunghezza del lae in cui hanno s'uradizione mezzo della lunghezza del la- questi d e popoli doveano es- montem proditione sua (Berey, og., in cui hanno giurisdizione sere congiunti insieme contro e possono, di la passando, es- i signori della Scala, padroni e faccioti savio e cauto (B.).

pare, cioè benedire tre Ve- allora di Peschiera e di tutto Ti avvorto. — Originar la mis scovi; il Trentino, il Bresciano il Veronese (L.).

73-78. Vi convien, eco. Per principio a Mantova altrimenti è quello ove le acque del fiume esser ivi la riva più bassa contri della contra la giunti della contra di granda. La sinistra di que- bondante acqua, della quale così perchè altri originavame sto fiume è diocesi di Trento, fassi tra que' verdi prati un Mantova non da Manto, ma da la destra di Brescia, ed il fiume appellato Mindio (L.). — Tarcone, toscane.

sto luogo si è variamente di-sputato; alcuni pendono per l'isola de frati; pendono altri pel Campione V. Ferrazzi, IV, 389-Siede Peschierg, eco. Ove la rivaintorno più discese, è più bassa, è situata Peschiera, bella bassa, è situata Peschiera, bella signoro (T.). Dicit ergo besso: e forte rocca da far fronte ai le genti sue, exilicet Mastuaricini popoli di Brescia e mo, tur più spesse dentro. Name sa il Danlello, agevolmente deterunte destructa per Pinaquesti di e popoli dovaano estre conglunti insieme contro i signori della Scala, padroni e faccioti savio e cauto (B.).

73-78. Pot convien, ecc. Per principio a Mantova altrimenti esser ivi la riva più bassa convicto di vita di verità (B.). Dice

A correr mette co, capo, come l'acqua comincia a correre (B.) Mette co, sbocca a correre (L.). — Governo, ora Governolo, piccola terra, presso alla quale il Mincio mette in Po.

79-82. Una lama, una con-cavità (B.). Pianura avval-lata (Ces.). Lama par che pi-gli sempre Dante, e oggi à l'uso comune in tutto il florenl'uso comune in tutto il lloren-tino, di chiamare così luoghi bassi lungo i flumi, dove, per-chè non vi fruttorebbe altro, si pongono alberi; (specile di pioppi) (Borphess). — Si distende, si allarga e com-prende assai terreno a modo di prende assai terreno a modo di un lago (B.). — La impalu-da, fa diventare quel luogo pantanoso e incolto (B.). Où clue s'épand, et dont clue fait un marécage (Ls.). — E suoi essa acqua. — Grama, pestilentiale. 82-87. Cruda, perché fuggira il consorrio umano (B.). Cruda, come l'effera Erichho (u. 23), crudele o spietata ne' suoi venefici, il Cest. Cruda mi par nome naturalmente proprio delle vergini: che val rigida.

neficj. Il Ces.: Cruda mi par nome naturalmente proprio delle vergini; che val rigida, schiva d'amore, e con gli amanti dura e feroce. — La vierpe savuage. (Ls.) — Cultura, lavorio (B.). — D'abitanti nu-da, senza abitanti. — Arti ma-giche (B.). — Vano, vòto del-ianima (B.). 93-96. Senz'altra sorie, sen-sitri amenti — Il Lance An-

z'altri augurj. — Il Lanèo: An z'aitri anguri.—Il Laneo: An-ticamente si usava, quando si dovea ponere nome ad alcuno luogo, di gittarne sorte, e se-condo quello che le sorti di-ceano, così avevano nome.— Mattia, sciocchezza — di Ga-salodi, di quel da Casalodi. Altri: de'Casalodi; d'Alberto, conte di Casalodi, castello nel Evacciano — Casalodi con scendo quanto i nobili fossero odiati, persuase al conte Alberto relegasse per alcun tempo i génitionmini, suoi aderenti ch'eran più forti Fatte questo, Planamonte col popole uccise gli altri nobili, e si fece signoro (7.). Dicti ergo bese: le genti sue, sciticat Mantuanar, fur più spesse dentro. Nama audio, quod fere L familias fueruni destructa per Pinamontem proditione sua (Benu), 97-99. T'assemo, t'insegno e faccioti savio e cauto (B.).

100 102. Carooni spenti, sensa Ed io: Maestro, i tuoi ragionamenti effetto.

103-105. Procede, s'inoltra.

— Degno di sota, che sia degno d'essere nqiato e hominato in questa mia opera [B].

— Rifiede, ferisce e intende solo a quello [B].

106-111. Dalla gota, delle.

Augure e con Calcante indicò il momento propizio a salpare da Aulide, dove eran le navi greche, destinate all'assedio di Troia, quando la Grecia si votò di uomini, per la guerra, suotò di uomini, per la guerra, effetto Mi son sì certi, e prendon sì mia fede, Che gli altri mi sarian carboni spenti. 163 Ma dimmi della gente che procede, Se tu ne vedi alcun degno di nota; Chè solo a ciò la mia mente rifiede. 106 Allor mi disse: Quel che dalla gota Porge la barba in su le spalle brune, Fu, quando Grecia fu di maschi vota 102 Si che appena rimaser per le cune, Augure, e diede il punto con Calcanta In Aulide a tagliar la prima fune. votò di nomini, per la guerra, e rimasero appena i bambini e rimasero appena i bambini in fasce.

112-114. Euripilo. Æm., n.
114. — Tragedia. L'Eneide; Commedia chiama la propria, come poesia più dimessa al sno credere (T.).

115-117. Quell'altro che ne' fanchi è così poco. Poco, smilzo, sottile. Lor. De' Med.:
287: In vero egli era un certo sparverugio Che somigliava un pheppio; tanto è poco. — Era 112 Euripilo ebbe nome, e così il canta L'alta mia Tragedia in alcun loco: Ben lo sai tu, che la sai tutta quanta. 113 Quell'altro che ne'flanchi è così poco, Michele Scotto fu, che veramente, Delle magiche frode seppe il gioco. Vedi Guido Bonatti, vedi Asdente, 113 Che avere inteso al cuoio ed allo spago gheppio : tanto e poco. — Era costui spagnuolo, e perchè i Spagnuoli soleano vestire stret-ti ne'fianchi, però dice così Ora vorrebbe, ma tardi si pente. Vedi le triste che lasciaron l'ago, 121 ti ne'fianchi, però dice così (B.). — Michele Scotto, scoz-La spola e il fuso, e fecersi indovine; Fecer malle con erbe e con imago. zese, gran maestro in negro-manzia nato a Balmeare, nella contea di Fife in Iscozia, e Ma vienne omai, chè già tiene il confine D'amendue gli emisperi, e tocca l'onda manzia, nave contea di Fife in Iscozia, e non a Toledo, come altri vollero. Eragià in fama al tempo di Onorio III, che morì nel 1927. — Il gioco, arte d'ingannare. Arnobio: Magicarum erfium ludi (Betti), V. Ferr., v. 300. Sotto Sibilia, Caino e le spine, E pur iernotte fu la luna tonda: 127 Ben ten dee ricordar, chè non ti nocque Alcuna volta per la selva fonda. 17, 390. 118-119. Guido Bonatti. Que-Si mi parlava, ed andavamo introcque. 130

sti fu fiorentino; ma bandito dalla città, si fece chiamare da Forli (F.). Fece sue arti col conte Guido da Montefelconte dicesi che per colui il conte Guido schifo molti peri-coli, e molti danni diede a'suo! coli, e moiti danni diede a'suoi avversarj. Dicesi che usava di stare nel campanile della mastra chiesa di Forlì, e faceva armare tutta la gente del detto cante; poi, quando era l'ora, suonava la campana, e questi uscivano fuori verso i nemici. ascivano fuori verso i nemici. Dicesi che tra per l'astusi del cente e l'arte di costui, elli fece de Francesi sanguenoso saucchio, come è scritto cap. Exvi. 44 Informo (O.). Pece Guido Bonatti più libri giudiciali in istrologia, che hanno più corso che sitri libri d'astrologo moderne (A. P.). Forlivese. Sorisse Decem tractates astronomica. Viaggiò fino in Arabia e fu più volte s. Parigi. Vedi is. Monografia del Boncompagni. Roma, 1861. — Asciente, il calzelato di Parmà (Come, 1v. 16). Bonatti più libri giudiciali in strelogia, che hanno più corso nell'orizone, cerchio divisoche sitri ibri d'astrologo morto tra il nostro emisperio e denne (A. P.) Porlivese. Sarisso quel sotto di nol. — È tocca Decem tractatus Astronomico. L'anda del mare — Sotto, al Viaggiò fino in Arabia e fu di là di Siviglia, città maritpiù volte a Parigi. Vedi la tima di Spagna, e occidentale Monografia del Boncompagni. rispetto all'Italia (L.). — Sotto, al Roma, 1851. — Astende, il califolia di Parma (Come, rv. 10). — Catino e le spine. Per queche a'ora fatto indovino. Disto intende la luna, parlando cono si chiamasse Benvenuto.

121-123. L'ago, il cucire -La spola, il tessere — il fuso, il filare (B.). — Con erbe e con imago. Puossi fare macon imago. Puossi fare malie per virth di certe erbe, medianti alcune parole o per immagine di cera o d'altro, fatte
in certi punti e per certo modo
che, tenendo queste immagini
al fueco, o ficcando loro spilletti nei capo, così pare che
senta colui a cui immagine
elle sono fatte, come la immagine che si strugga al fueco (A. F.). — Con imago, con
imagini di cera e di terra (B.).
Envoitement. Vedi la Strega
di Micholet.

di Michelet. 124-126. Tiene il confine, sta

che Caino sta nella luna, in su uno fascio di spine pun-genti, e dicono che quell'om-bra, che si vede nella luna. è l'ombra di Caino Par. n. 51. Il

bra, che si vede nella luna è l'ombra di Caino Par. II, Sl. II tocca accordato con le spine è proprio costruito nostro, che vale Caino con le spine, come fa il Petrarca: Onde vamo a gran rischio uomini ed armi, per ugmini armati, ed è altresi li pateris libamus et auro di Virgilio, per la figura Endiadys (Ces.).

127-190. Tonda, piena. — Nei plentiunio e nei tempo dell'equinozio, la luna tramonta quando si leva il sole. Si era dunque in torra fatto giorno, ed era questa la mattina dei sabato [F.). — Non if nocque, anzi ti fece pro, dandoti alcuno lune (B.). Ti diresse. — Alcuna volta, ecc., perchè alcuna volta il dava lume et alcuna volta il dava lume et alcuna volta no, secondo i uosphi della selva spessi e radi [B.). — Fonda, profonda. — Introcque, inter hoc, fra taste

# CANTO VENTESIMOPRIMO.

Nella quinta bolgia son puniti i barattieri: coloro che barattarono e recarono a tràffice gli unici del comune, o la grazia e gl' interessi de' lor signori. Dei primi tratta partico-tarmente questo canto. A guardia di questi dannati stanno demonj che arroncigiane qual s' attenta di mecir fuori della pece bollente, in cui sono immersi. On amonio arriva con un barattiere tucchese in ispalla; lo getta giù a bollire, e, tornando quegli a gallo, n' e fatto stratio. Virgilio si adva dai loro raffi, facendo intendere che quel viaggo voluto dal cielo: se non che si studiano a fuorviarlo; e con le ingannevoli indicazioni e ta perfida scorta de' demoni, essendo rotto l'arco del ponte sulla sesta bolgia, prende col discepolo la via lungo l'argine.

Così, di ponte in ponte, altro parlando Che la mia commedia cantar non cura, Venimmo, e tenevamo il colmo, quando Ristemmo per veder l'altra fessura Di Malebolge, e gli altri pianti vani; E vidila mirabilmente oscura. Quale nell'Arzanà de' Viniziani Bolle l'inverno la tenace pece A rimpalmar li legni lor non sani, Che navicar non ponno, e in quella vece 10 Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa Le coste a quel che più viaggi fece; Chi ribatte da proda, e chi da poppa; Altri fa remi, ed altri volge sarte; Chi terzeruolo ed artimon rintoppa: Tal, non per fuoco, ma per divina arte Bollia laggiuso una pegola spessa Che inviscava la ripa da ogni parte. I' vedea lei, ma non vedeva in essa Ma' che le bolle che il bollor levava, E gonflar tutta e riseder compressa. Mentr' io laggiù fisamente mirava, Lo Duca mio, dicendo: Guarda, guarda, Mi trasse a se del loco dov'io stava. Allor mi volsi come l'uom cui tarda Di veder quel che gli convien fuggire, E cui paura subita sgagliarda, Che, per veder, non indugia il partire: E vidi dietro a noi un diavol nero Correndo su per 10 scoglio venire. Ahi quanto egli era nell'aspetto flero! E quanto mi parea nell'atto acerbo. Con l'ale aperte, e sovra i piè leggiero!

1-5. Di ponie in ponte, procedendo dal ponie della quarta ciali e giudici vili, e vonali,
bolgia a quello della quinta.— fraudolenti, coc. Le veci baIl coleno, del quinto ponte.— ratto per traffico fraudolento,
Pessura, forsa.— Vani, perchè tardi (Ces.). 7-15. Quale nell'Arzand, ecc. forse da Routtest, mercatare.
Butra D. nella quinta belgia, D. paragona quel lago di pece
ch'à una fossa circolare, coa'vasi stragrandi, ove nell'arperta al fondo da uno stagno senale di Venezia facevasi boldi pece bollente a soroscio, ovà lire la pece, a calafatare le

navi.,. L'armeria di Venezia chiamasi oggidl arsenale, pari al franc. arsenal, al bisantino arcenal, al bisantino arcenal, abbrev. della forma moderna; ma arzana è più vicino all'arabico Dar canal (casa d'industria, o d'arte); onde la adresena de Genovesi (porto interno delle galere), la Terakana de Turchi (il cantiere di Costantinopoli) e il Taranana del Persiani (B.L.). Il Barozzi dice doversi leggera Arcenal. L'arcenale fondato, per quanto comunemente si crede, npl. 1104 fu ingrandite dei triplo nel 1303. — L'inverno, tempo men opportuno alla naal franc. arsenal, al bisantino crede, ngl 1104 fu ingrandite del triple nel 1303. — L'inverno, tempo men opportuno alla navigazione, e però implegato a riattar le navi. — Rimpalmar rimpeciare. — Che navicar non pormo. Altri legge chè, intendendo de Veneziani, e non che, relativo di legni. — In quella vece, invece del navicare. — Ristoppa, ritura le fessure con la stoppa o altre matarle. Calfestre (Lt.) — Le coste, i lati del legno. — Ribatte, radoube la proue, etc. (Lt.) — Volge carie, attorciglia le canaps per far sarle. — Terzquolo, ecc. La nave porta tre vole: una merzana, la qual sichiama la meszana, et un'altra, la minore, che si chiama artimore, una merzana, la qual tra, la minore, che si chiama artimali chiama la meszana, et un'altra, la minore, che si chiama artimali chiama la meszana, et un'altra, la minore, che si chiama artimali chiama la meszana, et un'altra, la minore, che si chiama artimareri (De). — Rintoppa, rappezza (B).

17-21. Pegola spessa, pece densa. — Vedez tri, la pece — ma non vedeva, soc., non iscorgeva in essa altro che le bolle che il caldo sizava alla superficie. Non vedea gl'immersi, perchè i demoni non li lasciavano quarda, quardati, guardati. — Cut tarda, a cui par l'ora mill' anni. — Spapiarda , svigoriaco, disanima. — Ohe, ecc., che per volgersi o guardare non indigia ch'elli si parta meno tosto, però che, guardande. tempo men opportuno alla na-

continuamente corre (A. P.) — Scoglio, il sasso che facea Scoglio, il sasso che facea bonte su quella bolgia (L.). 34-86. L'omero suo, accus.— Acubo e superbo, appuntate ed alto (B.). Nel Griccisio univer-sale Michelangelo rappresentò un diavolo in tale atto.— Carcava, premea. L'Antaldino: calcava. — Con ambo l'anche, con ambedue le coscie serrandosi al demonio; sedendogli a dosi al demonio; sedendogli a cavalcione sulle spalle. — II nerbo, il garetto con gli ar-tigli suol perchè non gli fug-gisse (B.). Così gli altri; ma il Blanc crede intenda la corda magna, il tendine di Achille, ch' è il posto più sicure e più facile d'afferrare. 37-40. Del nostro ponte, disse: O Malebranche, dello scoglio in su che eravamo Virellia del

in su che eravamo Virgilio ed io, disse quel demonio: O Ma-lebranche. - Altri ordina: Disse, o Malebranche del nostro ponte, ecc. Pare che i ponti siano le varie stazioni de' demoni custodi, i corpi di guardia, come si manifesta dal v 47 e dal 67e seg. (Bl.). — Un degli anzian Gli anziani di Lucca, che cor-rispondono si Priori di Firenze, rispondono si Priori di Firenze, erano allora dieci, due per ciasuna delle cinque porte della città. Questo si crede fosse Martin Bottal, morto, secondo il Buti, nel 1300. — Santa Zita, vergine lucchese, compatrona della città. Si conserva anche ai di nostri il corpo a Lucca, in San Frediano, in una cappella dei Fatinelli (Poggiati). Fu oriunda di un villaggio inquel di Pontremoli, ma nata in Monsagrati, piccole luogo in Monsagrati, piccole luogo in Monsagrati, piccolo luogo a sei miglia da Lucca; fan-tesca in casa di Pagano Fa-tinelli, morta nel 1272 o 1278. tinelli, morta nel 1272 o 1278.

— Per anche, per prenderne
altri. G. Vill., vi, 74: Ce ne
mandi anche (altri cavalleri)

M. Vill., vii, 70: Mandō per
certi cittadini, e avuiti primi,
mando per anche. — Che n'e
ben. Il Witte: ch'i' n'ho ben.
41-42. Bonturo Dati; à detto
per ironia, essendo egli peggior barattiere di tutti gli
altri. — Capo della parte popolana in Lucca. Morì in Firronze e fu seppellito in Santa

polana in Lucca. morr in France e fu seppellito in Santa Maria Novella. Costui fece sor-prendere i Lucchesi dai Pi-sani, il 18 novembre 1815, sant, it 18 novembre 1815, — Del no, ecc. Ita, sì; del no si fa sì, si falsa il vero; o anche graficamente graficamente, facendo un i e un i delle due aste dell'n, e dell'o un a, aggiungendovi una linea curva (F.), Il Lanèo: Usanzia è a Lucca che al Con-Quantia e a Lucca cas al Con-siglio sivae due bussoli attorno, uno dove si mette la ballotta del sie, l'altro è quello dove si mette la ballotta del nos E

34 L'omero suo, ch'era acuto e superbo. Carcava un peccator con ambo l'anche, E quei tenea de piè ghermito il nerbo. Del nostro ponte, disse: O Malebranche, Ecco un degli anzian di santa Zita; Mettetel sotto, ch'io torno per anche A quella terra che n'è ben fornita; Ogni uom v'è barattier, fuor che Bonturo; Del no, per li denar, vi si fa ita. Laggiù il butto, e per lo scoglio duro Si volse, e mai non fu mastino sciolto Con tanta fretta a seguitar lo furo. Quei s'attuffo, e tornò su convolto; Ma i demon, che del ponte avean coverchio, Gridar: Qui non ha luogo il Santo Volto; Qui si nuota altrimenti che nel Serchio; Però, se tu non vuoi de'nostri graffi, Non far sovra la pegola soverchio. Poi l'addentar con più di cento raffi Disser: Coverto convien che qui balli, Si che, se puoi, nascosamente accaffi. Non altrimenti i cuochi a' lor vassalli Fanno attuffare in mezzo la caldaia La carne cogli uncin, perche non galli.

a danari torre, che, dovendo mettere per lo ben comune nel bossolo del noe, ed elli baratta per denari, e mettelo in lo bussolo del sie.

43-45. Per lo scoglio, sasso che facea il ponte, sopra al quale stavano i poeti, ed era quel demonio venuto. — Mai quel demonio venuto. — Mas mon fu mastino sciolto, eco. Ordinando: mon fu mai ma-stino sciolto con tanta fretta, si guasterebbe la similitudine, che non consiste già nella fretta con cui à disciolto, ma si nella fretta onde il cane sciolto se-guita il ladro. Bene il Lom-bardi: non mai mastino dal padrone sciolto ed aizzato fu a seguitar con tanta fretta il ladro (Bl.). 46-48.. Quei s'attuffò e tornò

46-48. Quei s'attuff'e torné
su convolto, eco. Il demonio
dal ponte getta giù nella pegola il peocatore, a questi naturalmente vi si attuffa, e poco
appresso, com' accade di ogni
corpo più leggiero del liquido
in che s' immerge, torna a
galla. ma convolto, converso;
quindi non colla testa all'insù,
ma cella sobiena, sicchà testa ma colla schiena, sicchè testa e gambe restano nella pece (Bt.). — Convolto, piegate in arco, in arcum convolutes, col capo all'ingiù, atteggiamento di chi profondamente adora, onde il sarcasmo seguente. V. anche sarcasmo seguente. V. anche xxII, 22. — Del ponte avean co-verchio, stavano sotto al ponte.

dice elli ch'essi sono si corrotti — Qui non ha luogo il Santo a danari torre, che, dovendo Folto, qui non vale gridare: mettere per lo ben comune nel Santo Volto, siutami; invocate il Santo Volto, tanto venerate a Lucos, che fu indicato anche in alcune monete. — Secondo Filalete è un' antichissima sta-tua del Redentore, bella di nobili fattezze, lavoro, a quanto credesi, bisantino; è tuttavia venerata in una cappelletta particolare nel mezzo al Duomo di Lucca (Bl.) Après la more l'ascension du Sauveur Nicodème voulut sculpter de Nicodème voului sculpter de souverir la figure de Jésus-christ crucifé: dejd il avait taillé en bois la croix et le buste, et tandis qu'il s'efforcoil de se rappeler les traite de son divin modèle, il s'emdomnit; mais d'son revent ut trouva la sainte tête sculptée et son œuvre achevée par une main céleste (Ampèro).
49-57. Qui s' muota, eco Scherno diabolico, per direji che ivi il nuota facevast tutte sotte, senza ber gocoloi d'aria sotte, senza ber gocoloi d'aria sotte, senza ber gocoloi d'aria

sotto, senza ber goodol d'aria uscendone con la testa (Ces.) — Serchio, è uno flume presso a Lucca, ove sogliono bagnarsi i Lucchesi la state, et era con suctudine che per una festa, cioè di San Quirico, li cava-lieri lucchesi andavano al monte San Quirici e bagnavansi nel Serchio, entrandovi co'pan-ni e passando di là (B.). — Nonfar, ecc., non venira galla. — Poi, poichè — l'addentar,

Lo buon Maestro: Acciocchè non si paia Che tu ci sii, mi disse, giù t'acquatta Dopo uno scheggio, che alcun schermo t'haia: E per nulla offension che a me sia fatta, Non temer tu, ch'io ho le cose conte, Perchè altra volta fui a tal baratta. Poscia passò di la dal cò del ponte, E com'ei giunse in su la ripa sesta, Mestier gli fu d'aver sicura fronte. Con quel furor e con quella tempesta Ch'escono i cani adosso al poverello, Che di subito chiede ove g'arresta; Usciron quei di sotto il ponticello, E volser contro lui tutti i roncigli: Ma ei grido: Nessun di voi sia fello! Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, Traggasi avanti l'un di voi che m'oda, E poi d'arroncigliarmi si consigli. Tutti gridaron: Vada Malacoda; Perchè un si mosse, e gli altri stetter fermi; E venne a lui dicendo: Che gli approda? Credi tu, Malacoda, qui vedermi Esser venuto disse il mio Maestro, Sicuro già da tutti vostri schermi. Senza voler divino e fato destro? Lasciane andar, chè nel cielo è voluto Ch'io mostri altrui questo cammin silvestro. Allor gli fu l'orgoglio si caduto, Che si lasciò cascar l'uncino ai piedi, E disse agli altri: Omai non sia feruto. E il Duca mio a me: O tu che siedi Tra gli scheggion del ponte quatto quatto, Sicuramente omai a me ti riedi. Perch' io mi mossi, ed a lui venni ratto: E i diavoli si fecer tutti avanti, Si ch'io temei che non tenesser patto. E così vid'io già temer li fanti Ch' uscivan patteggiati di Caprona, Veggendo se tra nemici cotanti. lo m'accostai con tutta la persona Lungo il mio Duca, e non torceva gli occhi Dalla sembianza lor ch'era non buona. Ei chinavan gli raffi, e, Vuoi che 'l tocchi, Diceva l'un con l'altro, in sul groppone! E rispondean: Si, fa che gliele accocchi.

ecc., li fiecarono a dosso i (Ces.)—Acca/R, rubi; come fadenti di più di cento raffi, cevi vivo.— Vassalli, servi e spingendolo sotto-raffio, tanto è a dire quanto graffio Questo d'alt., galleggi.
è uno strumento di ferro con li denti uncinuti et ancor n'ha vegga.—T'acquatta, t'abbasuno appuntato lungo. (B.).— sa e nascondi.—Dopo, dietro Corerto. sotto la pece.— Ns.—I'una delle pile d'uno di quelli scosamente è equivoco qui, e vai tanto, nascosto sotto la pe- tu ti abbis.— Nulla offension, gola, quanto, con tanta arte qualsivoglia offesa.—Conte, che non si paiane le tue truffe.

tal baratta, mi teoval a tal con-trasto; quando fu Congiurato da quella Briton cruda. Inf., IX, 23.

65-66. Su la ripa sesta. Es-sendo ogni ponte posato tra due ripe, doveva di là dal cape del ponte quinto, sui quale stavano i poeti, essor la ripa sesta, quella cioè che partiva la quinta dalla sesta fossa (L.)

— Sicures fronte, aspetto intropido.

— Sicura frome, aspetto intrepido.
67-75. Tempesta, impeto, violeura. G. Vill., vii., 70: Com
grandissime grida e istrida e
tempesta. Boco., 7ez., 11, 55.
Chiede par l'amor di Dio. —
ove s'arreste, alla casa ove si
oregge (ferma.) (B.). — Fello è
colui che pensa di mai fare ad
altrui (B.). — Arroncigitarma.
stracciarmi (B.). — Si consigli,
deliberisi tra voi (B.).
78-82. Che gli approda, che
cagione è che il fa venir a
questa proda della bolgia (B.).
Il Blano: Che cosa potrà giovarglit perch'io vada a lui,
non ne sarà già salvo (Approdare per giovare). — Schemi
al mio passaggio (T.). — Destro,
favorevole.

favorevole.

85. GH fu l'orgoglio si cadu-to, si ranmiliò cosi. 93. Tensi che non tenesser patto, che non osservassero quello che a Virgilio promesso

avea Malacoda.

94-96. Li fanti lucchesi —
Ch'uscivan patteggiati, per accordo sgombravan il castello di Caprona, toito già ai Pisani.

— Caprona è uno castello del contado di Pisa, di lungi dalla città forse cinque miglia, che è ora disfatto, ma ancora appaiono le vestigie : cioè le mura d'intorno et una torre ; et è in su uno monte presso all' Arna (B.).— Tra mimici cotanti, che gridavano: Appicoal appicoal—Il conte Guido da Montefeltro, capitano dei Pisani, gli aveva fatti legare tutti ad una fune, acciò che non si partis-sono l'uno dall'altro, et andand spartiti non fossono morti dal contadini; e quando furono alla via d'Asciano, all'antiporto di pace, furon lasciati andare sani e salvi. D. secondo Benv. vi si trovò e aveva allora 25 anni.

99-102. Non buona, minac-ciosa, fiera. — Ei chinavan, abbassavano verso me — quasi abbassavano verso me — quasi mettendoli in resta (Ces.) — Tocchi, percuota. — Groppone, parte del corpo appie della schiena, sopra i fianchi. — Glicie accocchi, glielo attacchi il raffio. Accoccare propr. at-taccare la corda dell'arco alla cocca, ossia tacca della freccia - Accroche-le par ld (Ls.)

106-111. Più oltre andar per 106-111. Può oltre andar per questo Scoplio, coo. Il demonio vuole ingannarii, mesoclando vero e faiso, potché, com'appare al XIII, 138 e segg., sopra le sesta bolgia ch'è degl'ipocriti son tutti i ponti ruinati.

— Grotta, argine dirupato (P.).

— Che via fuce che da passag-sto.

112-114. Ier, ecc., fecero 1266 anni, che rovinò lo scoglio. Si credeva allora che, come la concezione di Cristo seguì il 25 marso, cosi pure la nascita fos-se avvenuta il 25 dicembre, e se avvenuta il 25 dicemore, e il 25 marzo la morte Altresi che Cristo alla sua morte avesche Cristo alla sua morte aves-se 33 anni e 3 mest; ai quali aggiungendo l'anno dalla con-cezione alla nascita (in tutto 84 anni), ne viene che D. finge d'aver fatto il suo vieggio ne-l'anno 1300, il che, essendo egli nato nel 1265, riscontra col pri-mo verso della Commedia. -mo verso della Commedia. — Il colloquio seguì il 26 marso in giorno di sabato. Rispetto all'ors, tutto diponde dall'ora in che Cristo morì. Gli Evangelisti non concordano appieno; solo san Matteo (xuvi, 45 e segg.) pone la crocifiazione all'ora sesta, la morte e il terremoto alla nona. A tal ragione, se la rovina avvenne cinque ore più tardi del À tal ragione, se la rovina avenne cinque ore più tardi del colloquio, questo non segul gistalla prima ora, come molti afformano, ma sibbene alla quarta, o altrimenti, secondo la nostra maniera di contare le ore, non alle 7, ma alle 10 di giorno (BL). — Che qui, ecc. D. afferma che il tremuoto avvenuto alla morte di Cristo fu la cagione di siffatte rovine. Così Virg. (m. 36) dice che una parte della roccia cingente il cerohio devicienti erra cascata poco pria della era cascata poco pria della discesa di Cristo all'Inferno (1v, 56), a wignificare che la morie di lui fu causata dalla morte di uit in caussia dalla somma violenza e ipocrisia de Farisei; onde quel terremoto dovette sentirsi in Inferno per appunto ne'cerchi de'violenti e degli ipocriti (2k.). 115-117. Di questi miei demo-ni, che son sotto al mio coman-do. — Alcum se me sciorrina, se alum di dannati esca all'aria.

aloun de'dannati esce all'aria

aloun de'dannati esce all'aria.

Non saramno rei, non vi
faranno male (L.).

120-124. Decima, con Barbariccia son disci. Scarmiglione
resta fuori. — Samuto, che
ha sanne. V. Inf., xxii, 55 e
segg. — Pazzo, brutale, fu
ribondo, (Betti) — Pane, panie.
125-126. Costor seten satet,

125-126. Costor sien saloi, ecc., raccomandazione finta, eom'è falso che l'altre scheg-

Ma quel demonio che tenea sermone 100 Col Duca mio, si volse tutto presto E disse: Posa, posa, Scarmiglione. Poi disse a noi: Più oltre andar per questo Scoglio non si potrà, perocchè giace Tutto spezzato al fondo l'arco sesto: E se l'andare avanti pur vi piace, 109 Andatevene su per questa grotta : Presso è un altro scoglio che via face. Ier, più oltre cinqu'ore che quest'otta, 112 Mille dugento con sessanta sei Anni compier, che qui la via fu rotta. 115 Io mando verso là di questi mici A riguardar s'alcun se ne sciorina; Gite con lor, ch' e' non saranno rei. Tratti avanti, Alichino e Calcabrina, 118 Cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo, E Barbariccia guidi la decina. Libicocco vegna oltre, e Draghignazzo, 121 Ciriatto sannuto, e Graffiacane, E Farfarello, e Rubicante pazzo. Cercate intorno a le bollenti pane; Costor sien salvi insino all'altro scheggio 124 Che tutto intero va sovra le tane. O me! Maestro, che è quel che io veggio? Diss'io: deh! senza scorta andiamci soli. Se tu sa' ir, ch' io per me non la chieggio. Se tu sei si accorto come suoli, Non vedi tu ch'ei digrignan li denti, E con le ciglia ne minaccian duoli? 133 Ed egli a me; Non vo' che tu paventi; Lasciali digrignar pure a lor senno, Ch' ei fanno ciò per li lessi dolenti. Per l'argine sinistro volta dienno; 138 Ma prima avea ciascun la linguá stretta Coi denti, verso lor duca per cenno,

gio, cioè il seguente scoglio intersecante quelle fosse, vada, passi intero sopra le tane, sopra le tosse, e intendi tutte, eziandio sopra la sesta. (L). 127-128. O me i ohimè. — Se tu sa'ir (Inf., n., 30 e in questo canto) come dicesti. — Con le ciglia, con le sgnardo bieco. — Duoit, gual. Il Blanc, men bene: per doit, ingani. — Lessi; altri: lesi; come offesi, al n. 123.

Ed egli avea del cul fatto trombetta.

stretta, atto di chi vuol bef-fare senza farzi sentire a ridere (L.). — Verro lor daca per cenno, verso Barbariccia, ac-cennandogli il poco accorgi-mento di Virgilio in credere e persuadere il compagno, che digrignassero così i denti per il lessi dolenti. Il B.: per cen-ro, per segno che segnitazza i 

139

## CANTO VENTESIMOSECONDO.

Camminande l Poeti lungo l'argine a sinistra, vedono nella bolgia molti barattieri che et sciorinano. Son quelli che trafficarono le graste e la giuntisia nelle corti de'grincipi. Sopravongono i diavoli, ed un peccatore che fu tardo ad altufarsi n' è lacerato. Questi è Ciampolo, nuvarerese, che di conto a Virgilio d'altri suoi consorti di pena, e presa gaza co' diavoli, si ilbera assutamente dalle lor branche, e ne nasce suffa fra due d'essi, che, ghermitisi insieme, cadono sullo stagno, il cui calore li divide, restando tultavia impaniati e cotti.

I' vidi già cavalier muover campo, E cominciare stormo, e far lor mostra E talvolta partir per loro scampo: Corridor vidí per la terra vostra. O Aretini, e vidi gir gualdane, Ferir torneamenti, e correr giostra, Quando con trombe, e quando con campane 7 Con tamburi e con cenni di castella. E con cose nostrali e con istrane; Nè già con si diversa cennamella 10 Cavalier vidi mover, ne pedoni, Nè nave a segno di terra o di stella. Noi andavam con li dieci dimoni; Ahi flera compagnia! ma nella chiesa Co' santi, ed in taverna coi ghiottoni. Pure alla pegola era la mia intesa Per veder della bolgia ogni contegno, E della gente ch'entro v'era incesa. Come i delfini, quando fanno segno 19 Ai marinar con l'arco della schiena, Che s'argomentin di campar lor legno: Talor così ad alleggiar la pena Mostrava alcun dei peccatori il dosso, E nascondeva in men che non balena. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso Stanno i ranocchi pur col muso fuori, Si che celano i piedi e l'altro grosso; Si stavan d'ogni parte i peccatori: 28 Ma come s'appressava Barbariccia, Così si ritraean sotto i bollori.

in marcia per qualche fazione, lasciando gli accampamenti. — B usanza quando si muovono e levansi da campo, che parte dell'esercito fa la guardia e Il altri fanno le some, e rac-colta la salmeria, la mettono dell'esercito fa la guardia e (Borghini). — Far lor mostra — S'argomentin, el studlino li altri fanno le some, e raccolta la salmeria, la mettone — Partir del campo e ricoin mezzo, e prendono cammino con sunono di tamburelli. Titirata.
di corni, di nacchere, di trombe, trombette e connamelle; e ridori, squadre volanti a cacol quando si pongono e s'acvallo. Benv.: Homines curcurcampano , sempre fanno la rentes in Fuore populari per per lo lungo, tutte gromite di
guardia, che, se fossono assaliti, sia chi il difenda; e per
qui gil Aretini, perchè a que' per alleviar la pena. (Cec.),—
questo morèra che gia sia stato
tempi per le molestie de' lor
Barbariccia con la sua brigata
nell'esercito e ch cili sia stato

1-3. Muover campo, mettersi uomo pratico d'ogni cosa (B.) n marcia per qualche fazione, — Stormo, rumore battagliari, asciando gli accampamenti — battaglia (B.). Il Lanèo: as-3 usanza quando si muovono salto. — L'afrontamento e Partir del campo e ricogliersi per scampare (B.). Far

e in tempo di pace si diletta-vano assai di giucchi e di spet-tacoli cavallereschi (B.B.). Due vaconi cavanteresoni (B.B.). Due volte Dante prese parte a que-ste scorrerie (F.). — Gualdane, cavalcate, le quali si fanno al-cuna volta in sul terreno de' nemici a rubare et ardere e pigliar prigioni (B.). G, Vit-lansi, vi, 40; M Villani, iv, 14.

Razzle.
7-9. Con campane. Glov.
Villani, vi, 77: Quando l'oste de' Fiorentini andava (la campana detta Martinella), pone-vasi in uno castello di legname in su uno carro, e al suono di quella si guidava l'oste. — Con tamburi, tamburelli e naochere (B.), e. com cenni di ca-stella fummi se è di di, e fuochi se è di notte. — Con cose

fuochi se à di notte. — Con cose nostrale, soc., con altri se,ni (o strumenti) masti da noi o strain da noi (B.).
10-12. Diversa, strana, biszarra.— Cesmanetta, Altri ciarametta. In Sicilia dicesi ciaramedda la cornamusa. Strumento a fato. Qui strumento in genere. — No nave, eco. Muovere per mare quando al levare d'alouna stella, quando al segno d'alcuno lume che si al segno d'alcuno lume che si pone nel porto (A. F.). 14-15. Ma nella chiesa, ecc.

Secondo il luogo hassi la com-

Secondo il luogo hassi la compagnia.

16-18. Intesa, intendimento (B.). Attenzione. — (Contegno, contenimento (B.). Condizione, disse Dante al c. IX, 108 (Cer.). — Incesa, arsa; bollita. Noi pure diciamo bruciarsi collecqua bollente (B. B.).

19-22. Come i deifini, cecc. uscendo a galla con la soliena; presagiscono tempesta (Cer.). — S'arpomentin, si studino di campar lor legno, di

32-36. Uno aspettar cost, ristar col capo fuor della pe-gola, mentre gli altri si ri-traevano sotto — com'egli intraevano sotto — com'egh isponerra, avviene — Che uma rana rimane col muso fuori dell'acqua — ed altra spiccia, saita sotto l'acqua (B.). Si ritrae sotto e muocia (Ces.). — Gli era più di centra, gli stava più direttamente incontro. — Gli arroncipitò, col ronciglio prese (B.). — Lontra. Forse, come altri dice, così ei tirano su dall'acqua le lontre con le gambe spenolate e gocciolanti gambe spenzolate e gocciolanti (Ces.). 39. Si chiamaro. l'un l'altro -

sttesi come si chiamaron (B.)
41. Lo scuoi, scortichi.
48-54. Nato, nativo. — Ribaldo. Uomo devoto a Signo-

oanto. Uomo devoto a Signo-re; e perchè cestore erano anco devoti al misfatto, però ribaldo prese col tempo mal senso. Così Mannadiere (T.). — Distruggitor di sè, co. In-nanzi che morisse ribaldeggiò distrusse il suo, onde, morto e distrusse il suo, onue, morto il padre, la madre, per neces-sità, ch' era venuta meno la roba per lo cattivo padre, quando fu grandicello lo pose per servo d'uno barone del re "cheldo ch'era ra di Navarra. Tebaldo, ch'era re di Navarra, che fu buono, secondo la fama che di lui è ancora. Et in processo di tempo, costui cresciuto, divenne famiglio del re, e seppe sì fare, che tutti i fatti del re andavano per sue mani e tutta la corte; però ch'elli fu sala corte; però ch'elli fu saputo uomo, secondo il mondo.

E quando fu venuto in questa
grandezza, elli si diede a far
baratteria, vendendo le grazie,
e li offici et ogni cosa che poteva (B.). Benv., del padre di
Ciampolo: desperate laqueo
se suspendit — Famiglio; altri: famiglia, uno della famiglia, e questi è i serri di
casa (Ces.). — Re Tebaldo.
Tebaldo VII conte di Solamjagna e secondo re di Navarra.
Morì in Trapani nei 1270, mentre tornava da Tunisi colmentre tornava da Tunisi colneutre tornava da Tunisi col-l'ossa del santo suo succero Lodovico IX. - Di che to rendo ragione, peccato che soonto — in questo caldo, nelle bollenti panie.

panie.
57-03. Sdrucia, fendea —
Male, leste e foroci. — Itsorco, il sorcio — Menirio lo inforco, mentrio l'afferro con le
braccia, o vero col forcone del
forro ch'avea in mano (B.).
Fatto forca delle braccia, l'afferro. Purg., vi, 99. e viii, 133.
— Il disfaccia, ne faccia brani.
Ta disfaccia, ne faccia brani.

Le dépèce (Ls.). 64-69. Rii, pecostori. — Lasino, italiano. Conv.: Il nobilissimo nostro latino Guido Montesettrano. -- Di la vicino, rass (B.)

Io vidi, ed anche il cor mi s'accapriccia, Uno aspettar così, com'egli incontra Che una rana rimane, ed altra spiccia. E Graffiacan, che gli era più di contra, Gli arroncigliò le impegolate chiome, E trassel su, che mi parve una lontra Io sapea già di tutti quanti il nome, 27 Si li notai, quando furono eletti, E poi che si chiamaro, attesi come. O Rubicante, fa che tu li metti Gli unghioni addosso si che tu lo scuoi, Gridavan tutti insieme i maledetti. Ed io: Maestro mio, fa, se tu puoi, Che tu sappi chi è lo sciagurato Venuto a man degli avyersari suoi. Lo Duca mio gli s'accostò allato, 40 Domandollo ond'ei fosse, e quei rispose: Io fui del regno di Navarra nato. Mia madre a servo d'un signor mi pose, 49 Chè m'avea generato d'un ribaldo Distruggitor di sè e di sue cose. 52 Poi fui famiglio del buon re Tebaldo: Quivi mi misi a far baratteria, Di che io rendo ragione in questo caldo. E Ciriatto, a cui di bocca uscia D'ogni parte una sanna come a porco, Gli fe' sentir come l'una sdrucia. Tra male gatte era venuto il sorco; Ma Barbariccia il chiuse con le braccia, E disse: State in là, mentr'io lo inforco. Ed al Maestro mio volse la faccia: Dimanda, disse, ancor se più desii Saper da lui, prima ch'altri il disfaccia. Lo Duca: Dunque or di' degli altri rii; Conosci tu alcun che sia Latino Sotto la pece ? E quegli: Io mi partii Poco è da un, che fu di là vicino; Così foss'io ancor con lui coverto, Che io non temerei unghia, nè.uncino. E Libicocco: Troppo avem sofferto, Disse, e presegli il braccio col ronciglio, Si che, stracciando, ne porto un lacerto. Draghignazzo anche i volle dar di piglio Giuso alle gambe; onde il decurio loro Si volse intorno intorno con mal piglio. Quand'elli un poco rappaciati foro, A lui che ancor mirava sua ferita. Domandò il Duca mio senza dimoro:

di quelle vicinanze, cioè del-l'isola di Sardegna, ohe resta vicino all'Italia (F). — Co— Ne portò, ne portò via, ne verto sotto la pegola — un-phia ne uncino; quelli demoni arvano le mani unghiate et li raffi (B.)

Piangevisi entro l'arte, per che morta 61 Deidamia ancor si duol d'Achille, E del Palladio pena vi si porta. S'ei posson dentro da quelle faville Parlar, diss' io, Maestro, assai ten priego E ripriego, che il priego vaglia mille, Che non mi facci dell' attender niego, Finchè la flamma cornuta qua vegna: Vedi che del disio ver lei mi piego. Ed egli a me: La tua preghiera è degna Di molta lode, ed io però l'accetto; Ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me : ch' io ho concetto Ciò che tu vuoi : ch'e' sarebbero schivi, Perch' ei fur Greci, forse del tuo detto. Poichè la flamma fu venuta quivi, Ove parve al mio Duca tempo e loco, In questa forma lui parlare audivi : O voi, che siete duo dentro ad un fuoco S'io meritai di voi mentre ch'io vissi, S' io meritai di voi assai o poco, Quando nel mondo gli alti versi scrissi, Non vi movete; ma l'un di voi dica Dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della flamma antica Cominciò a crollarsi mormorando, Pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, Come fosse la lingua che parlasse, Gitto voce di fuori, e disse: Quando Mi diparti' da Circe, che sottrasse 91 Me più d'un anno là presso a Gaeta, Prima che si Enea la nominasse; Nè dolcezza di figlio, nè la pieta Del vecchio padre, nè il debito amore, Lo qual dovea Penelope far lieta, Vincer potero dentro a me l'ardore Ch' i' ebbi a divenir del mondo esperto, E degli vizii umani e del valore: Ma misi me per l'alto mare aperto Sol con un legno e con quella compagna Picciola, dalla qual non fui deserto. L'un lito e l'altro vidi insin la Spagna, Fin nel Marrocco, e l'isola de Sardi, E l'altre che quel mare intorno bagna.

Penelope si fedele. L'ardore, l'ardone brana. Valore, e quindi totto da Ullese diletana. Valore, piange l'inganao onde Ullese evis i porta pena d'aver rapiange l'inganao onde Ullese evis i porta pena d'aver rapiange l'inganao onde Ullese evis i porta pena d'aver rapiange l'inganao onde Ullese evis i porta pena d'aver rapiange l'inganao onde Ullese evis i porta pena d'aver rapiange l'inganao onde Ullese evis i porta pena d'aver rapiange l'inganao onde Ullese evis i porta pena d'aver rapiange l'inganao onde Ullese evis i porta pena d'aver rapiano del marce appet carrar Achille dalla corte pito la statua il Pallade. 64-72. Faville, famme sfanonte, e compagna. compamorta, si duole ancora. Deli — Vagita mille, per mille predia esser posta fra ohe non mi nghi d'aspettare, quelli del Limbo, e nel 1x, 37, eco. — Vedi che dei dirio, vedi degira fin nella Spagna, dia, ecc.

ehe io piego verso essa flamma, come fu detto innanzi, ch'egil si piegava e chinavasi in su'l ponte per meglio vedere (A.F.). — Si sostegna, si ritenga dal

73-75. Concetto nell'anime (B.). Concepito, capito. — Sa-rebbero schivi..., del tuo detto, non degnerebbero risponderti. — E come Greci superbi, e co-me nemici della città da cui sorse l'impero che il Ghibellino vagheggia (T.). — Questo finge l'autore, per far verisimile lo suo poema; che a quelle persone che non sono state di suo

suo poema; che a quelle persone che non sono state di suo tempo, sempre finge che per altrui che per lui si parli (B.). 77-78. Ove, quando. — Lui gariare audivi, l'udii perlare. 80-84. S'i meritari di voi, se acquistai merito presso voi quando sorissi l'Enelde, — S'ie vi feoi servigio (B.) — B illatino merèri de atiquo (Ces.). — Aiti, eroici, di stile sublime, dove cantai di voi. — Ma l'um di voi. Chiede l'un solo, cloè il più famoso (O.). — Dove per lui perduto, coo., dove, essendosi perduto, andò a morire. Non é manifesto onde l'autore traesse questa fixione, se non che la face da sè (B.). Così il Blanc. Aitri: che seguisse in parte Solino, il quale fa Ulisse fondatore di Lisbona.
85-89. Lo maggior corno, quello ove si nascondeva Ulisse, come più fraudolento. — Pur come quella, eso., appunto come fa la fiamma, cui agita de la come fa la fiamma, cui agita de la come fa la fiamma, cui agita cui agita de la come fa la fiamma, cui agita cui agita de la come fa la fiamma cui agita cui agita de la come fa la fiamma cui agita cui agita de la come fa la fiamma cui agita de la come fa la fa come fa la come fa la fa come fa la come

Pur come quella, ecc., appunto Pur come quella, ecc., appunto come fa la fiamma, cui agita il vento. — Indi la cima, ecc., dimenando la cima. — Come fosse la lingua, ecc. B per l'appunto la lingua, come vedreme al principio del seguente canto, comunica per di deutro quel moto alla fiamma (B. B.).

91-102. Circe, famosa maga -sottrasse Me, lusingan io ritonne. - Presso a Gaeta, ecc., presso monte Circeo o Circello, si-tuato fra Gaeta e Capo d'Anzio — anzi che Enea la chiamasse — and one these is chiamasse così, per Cateta, sus balls, la quale, ivi morta, seppelli (G.).
— Nè doicezza di figlio, nè amore di Telemaco—nè la pieta, nè l'affetto riverente— Det vecchio padre Laerte— nè it debito amore di marito verso. Penelope si fedele. - L'ardore,

- Eravam venchi e tardi, in-vecchiati e allassati nella lunga navigazione. — A quella foce stretta, allo stretto di Gibilterra. stretta, allo stretto di Giblierra.

Li suoi riquardi, i segni pe'
quali il navigante si riguardasse
di non avventurarsi più oltre.
Le colonne d'Ercole.
110-111. Sibilia, Siviglia. —
Setta, città d'Africa, di contro
a Giblierra. Lat.: Septa, oggi

112-120. O frati, o fratelli — cento milia, centomila. — Al-l'occidente, all'estremità occidentale del nostro emisfero. dentale del nouvo emisiero. —
A questa, ecc. Ordina: Non
vogliate a questa piccola vigilia
de' vostri sensi (a questa poca
vita) — ch'è del rimanente, che de reliquo est. — Negar l'espe-rienza.. del mondo senza gente, negare di vedere e di conoscere l'emisferio terrestre vuoto d'abitatori (così credevasi allora)

— Diretro al sol, camminando,
secondo il corso del sole, da
oriente in occidente. – La vostra semenza, la nobiltà della vostra natura. - Virtute e conoscenza la virtù e la scienza. 124-126 Volta nostra poppa nel mattino, a levante; il loro

nci matimo, a levante; il loro corso era perianto vorso cod-dente. — De'remi, ecc. Virgilio disse: il remeggio dell' ale. — Avanzandot, pigliando vantag-gio di via a sinistra (Ces.). — 128-135. Vedea la notte. lo ve-dea di notte. — E il nostro tanto

basso. Il polo settentrionale ve-niva ad essere al di sotto dell'orizzonte di quella parte del-l'orizzonte di quella parte del-l'oceano, ove il navigatore si trovava: il che vuol dire che avea passato l'equatore, e s'avanzava verso il polo antartico (B. B.). - Cinque volte, ecc. Cinque volte era avvenuto il plenilunio, cinque il novilunio; eran trascorsi cinque mesi. — Casso, cassato; figurat.: spento.
—Lo lume... di sotto dalla luna.
Essendo la luna un corpo sferico, essa è filaminata o nell'e-

rico, essa è filaminata o nell'e-misferio superiore o nell' infe-riore, secondochè il sole la guarda e di la o di qua. Noi non possiam vederia che quando il sole la investe nella parte di sotto (B. B.).— Nell'alto passo, arduo, periglioso — nelle alte acque dell'Oceano, in cui s'entra per lo stratte delle colonne d'Erper lo stretto delle colonne d'Erper lo stretto delle colonne d'Ercole. — Una montagna bruna
Per la distanza, che per la
lontananza ci pareva bruna. Il
Blanc: A bene comprendere la
cosa, è da sapere como Dante
ammetta essere Gerusalemme
ll contra, al la nume Aell'ami. il contro e il sommo dell'emi-sfero abitato, e uell'altro emiIo e i compagni eravam vecchi e tardi. 106 Quando venimmo a quella foce stretta. Ov' Ercole segnò li suoi riguardi, Acciocchè l' uom più oltre non si metta: Dalla man destra mi lasciai Sibilia, Dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per cento milia 112 Perigli siete giunti all'occidente, A questa tanto picciola vigilia De' vostri sensi, ch'è del rimanente, 115 Non vogliate negar l'esperienza, Diretro al sol, del mondo senza gente. 118 Considerate la vostra semenza: Fatti non foste a viver come bruti. Ma per seguir virtute e conoscenza. 121 Li miei compagni fec' io si acuti, Con questa orazion picciola, al cammino, Che appena poscia gli avrei ritenuti. volta nostra poppa nel mattino. De remi facemmo ale al folle volo, Sempre acquistando del lato mancino. 127 Tutte le stelle già dell'altro polo Vedea la notte, e il nostro tanto basso, Che non surgeva fuor del marin suolo. 198 Cinque volte racceso, e tante casso Lo lume era di sotto dalla luna, Poi ch'entrati eravam nell' alto passo, Quando n'apparve una montagna bruna Per la distanza, e parvemi alta tanto, Quanto veduta non n' aveva alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; Chè dalla nuova terra un turbo nacque, E percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe' girar con tutte l'acque; Alla quarta levar la poppa in suso, E la prora ire in giù, com'altrui piacque, Infin che il mar fu sopra noi richiuso.

Gerusalemme, sorgere isolato fra l'onde il monte del Purga-torio. E però egli fa vela da torio. E però egli fa vela da Gibiltorra, tenendo sempre a orza, poichè il monte rispon-dento alla situazione di Gorusalemme, deve giacere sotto il grado 32 di latitudine meridionale e sotto il 155 di longitu-dine occidentale; la distanza può essere poco più che di 2000 mi-glia, le quall si possono beu percorrere in cinque mesi circa. E la montagna altissima, che alla fine avvistano i marinari, secondo la costruttura dell'in-

sfero, diametralmente opposto a arrivarlo era mestieri passari Gerusalemme, sorgere isolato l'Equatore, dove per la prima fra l'onde il monte del Purga- volta si mostran loro le atelle dell'altro polo, e quelle del nostro doveano toccare la super-ficie del mare.

126-142. Torno in pianto, sott.: la nostra allegrezza. - Il po canto, la parte anteriore della nave - la prora. - Con tutte l'acque, a seconda delle vorticose onde del mare. - Con l'acque e tutto (Ces.). Così al o xxn, 147: Con tutti i raff., - Lerar. fe'levar. - Ire, fe'ire com'altrui piacque - come fu volere di Dio, il cui nemo il Poeta contero poema, non può essere che forme al v. 81: s'altri nol niega il monte del Purgatorio. Ma per non ardisce di profezire (Bi.).

#### CANTO VENTESIMOSETTIMO.

Sottentra a parlare co' Poeti Guido da Montefeitro, che domanda novelle dello stato di Romagna. Dante ne lo informa, e chiede in ricambio chi egli sia. Guido gli si palesa, e narra com' egli fosse dannato per un consiglio frodolento, che, sotto fede d' assolusione avea consentito a dare a Bontfazio VIII.

Già era dritta in su la flamma e queta, Per non dir più, e già da noi sen gia Con la licenzia del dolce Poeta; Quando un'altra, che dietro a lei venia, Ne fece volger gli occhi alla sua cima, Per un confuso suon che fuor n'uscia, Come il bue Cicilian che mugghiò prima Col pianto di colui (e ciò fu dritto) Che l'avea temperato con sua lima, 10 Mugghiava con la voce dell'afflitto, Si che, con tutto ch' e' fosse di rame. Pure el pareva dal dolor trafitto: Cosi, per non aver via nè forame, Dal principio nel fuoco, in suo linguaggio Si convertivan le parole grame. Ma, poscia ch'ebber colto lor viaggio 16 -Su per la punta, dandole quel guizzo Che dato avea la lingua in lor passaggio, Udimmo dire: O tu, a cui io drizzo La voce, e che parlavi mo lombardo, Dicendo: Issa ten va, più non t'aizzo; Perch' io sia giunto forse alquanto tardo, Non t'incresca restare a parlar meco: Vedi che non incresce a me, ed ardo. Se tu pur mo in questo mondo cieco Caduto se'di quella dolce terra Latina, onde mia colpa tutta reco, Dimmi se i Romagnoli han pace o guerra; Ch'io fui de'monti là intra Urbino E il giogo di che Tever si disserra. lo era ingiuso ancora attento e chino, 81 Quando il mio Duca mi tentò di costa, Dicendo: Parla tu, questi è latino. Ed io ch'avea già pronta la risposta. Senza indugio a parlare incominciai: O anima, che se laggiù nascosta,

Senza indugio a parlare incomincial:
O anima, che se' laggiù nascosta,
Romagna tua non è, e non fu mai,
Senza guerra ne' cuor de' suoi tiranni;
Ma palese nessuna or ven lasciai.

1-3. Gia era dritta, ecc., non tenziato a morte vi fosse porto i quali Dante dies Latini s'agitava, nè mormorava più entro, e sotto fattovi fuoco, il
-- Con la licensia. V. sotto al racchiuso avrebbe muggito oro che il dies Lombardi son verso 21.

7-15. Come il die, ecc. Perit- l'esperimento nello stesso Pe10, artefice ateniese, fece un rillo onde il tero mugghio.

15-42. Romagna tua non è, con di grida di ohi con di di Agrigento. Falaride, lo saves lavorato - drillo, id Romagna e discordia e disendogli che se alcuno sengiusto -- Dell'affiitto, dal tor-

mentato entro al toro. — Così, eco. Ordina: Così per 100s, aver noi, fuoco, per non esservi, në via më forame dal principio, në via tra mezzo në foro alia cima, le parole prame, dolorose del dannato, si convertivan in dal dannato, si convertium in suo linguaggio, nel linguaggio proprio della fiamma, in quel mormorio che fa la fiamma agitata dal vento [F]. Altri legge: del fucco, riferendolo a via e forame, e spiegando: per sacri dal fucco [H]. Il Buti: nel principio di quella fiamma. 16-24. Viaggio, via, andamento. — Guizzo, vibrazione. Che della manda d to. — Granzo, viorazione. — Che dato avea loro in lor passag-gio, nel passar dalla bocca. — Lombargo, italiano (T.). Il Blanc: È da oredere che issa (Inf. xxii, 7; Purg., xxiv, 85) forse anco dizzo al tempi di Dante fossero in uso, massime nell'italia settentrionale, e che però Guido li domandi lombarpero Guido li domandi tombar-di. — Dicendo ad Ulisse — issa ten va, ecc. Vatti con Dio, io non ti richieggio di più (A. F.). — Ed ardo, eppure brucio. 25-30. Pur mo, pur ora— cieco, bulo. — Latina, italiana

- onde mia colpa tutta reco Accenna d'esser italiano e d'aver vissuto e peccato in Italia.

- Ch'to fut, ecc., di Montelfeltre, posto sopra un monte tra
Urbino e la sommità dell'Apennino, dal quale esce il Tevere. Di che, come romagnolo, è na-turale che voglia sapere di

turale che voglia sapere di loro stato.
31-33. Inquisco, verso la fossa.
— Mi tentò di custa, mi toccò
del gomito leggermente nel
fianco. – Mi sottoccò (B.). Questi è latino, questi è italiano,
e non greco come gli altri due
(Y. xxvi, 73-75). — Latino, contrario di oltramontano. G.
VIII. v. 102: Grande secondolo.

(qui sope bellem meditantur. Beno.), ma guerra aporta non era quando scesi quaggiù (nunc actualiter. Beno.). — L'aquita da Polenta. L'arme de Polentani era un'aquila mezzo bianca in campo azzurro, e mezzo rossa in campo d'oro. L'A. F., Buti e Lanèo: Un'aquila vermiglia nel campo giallo. — Qui l'arme per la famiglia. — Benv.: Est autem Polenta parvum castellum cir-Polenta parvum castellum circa Bretenorium, unde isti Nobiles dicumpur olim fuisse. —
Signoregiavano Ravenna e
Cervia, e di quel tempo era
signore Guido, amico al nostro
poeta. — La si cova, la tiene
in pace (A. F.). — Altri, men
bene: id si cova. — Vanni.
L'ala dell' aquila, come degli
altri nocelli di ratto, hae nel
scomme dell'ala quuttro penme. altri uccelli di ratto, has nei sommo dell'ala quattro penne, che si chiamano le coltella: poi da questo sommolo infino al al grosso dell'ala, cioè dove l'ala si volge e fa gomito, quelle penne che vi sone si chiamano vanni (A. F.).

Quando il conte Guido da Montalettre signopegiava questa rellettre signopegiava questa

città, Martine IV gli mandò contro soldati, il più Francesi, capitanati da Giovanni d'Apia. Dopo sostenuto un lungo assedio, per le arti di Guido, nel 1282 fu fatto strage di quei Francesi. - A un punto dato da Guido Bonatti astrologo. Mach., St., 1. - Sanguinoso muc-chid. Comes Joannes habuit in isto prælio circa DCCC equites, de quibus facta est mise-randa strages (Benv.). — Sotto te branche verdi, sotto la si-gnoria degli Ordelaffi (quelli di Capalboli B.), la cui arme era un leoncello verde, dal era un leonoello verde, dal mezzo in su d'oroe esudo, dal mezzo in su uno mezzo leone verde nel campo giallo. — Allora signoreggiava Sinibaldo.

46-45. Il Mastin vecchio, eco. i due Malatesta, padre e figliuolo, signori di Rimini, oriundi di Montelfeliro della Penna de Billi. — Mastini, cani. Crudeli tiranni. — Da Verrucchio. Da questo castello, donato

chio. Da questo castello, donato dagli Ariminesi al primo de' Malatesta avean preso il titolo. - Di Montagna, de Parcitati, cavalier riminese. Il Lanco: Quando preseno la signoria del-la terra, si lo incarcerarono, poi dopo poco tempo secretamente le fenno a mal mode morire, e però dice: mai governo, cicè che n' ebbeno mala guardia. -Le dove soglion, nel lor solito deminie, in Rimini. - Fan de'

Ravenna sta, come è stata molt'anni: L'aquila da Polenta la si cova, Si che Cervia ricopre co suoi vanni. La terra che fe'già la lunga prova, E di Franceschi sanguinoso mucchio, Sotto le branche verdi si ritrova. Eil Mastin vecchio, e il nuovo da Verrucchio, 🥌 Che fecer di Montagna il mal governo, La dove soglion, fan de denti succhio. Le città di Lamone e di Santerno Conduce il leoncel dal nido bianco, Che muta parte dalla state al verno; E quella a cui il Savio bagna il flanco, Così com' ella sie' tra il piano e il monte, Tra tirannia si vive e stato franco. Ora chi se'ti prego che ne conte; 55 Non esser duro più ch'altri sia stato, Se il nome tuo nel mondo tegna fronte. Poscia che il fuoco alquanto ebbe rugghiato 58 Al modo suo, l'aguta punta mosse Di qua, di là, e poi die cotal flato: S'io credessi che mia risposta fosse A1 A persona che mai tornasse al mondo. Questa flamma staria senza più scosse; Ma, perciocchè giammai di questo fondo Non tornò vivo alcun, s'i'odo il vero, Senza tema d'infamia ti rispondo.

termiglio, B.) in campo bian-co. L'A. F.: Maghinardo di Piero de Pagani, che fu d'una villa del contado d'Imola che si chiama Campo Paganioo. Portava per arme uno leone bianco nel campo azzurro, benche l'autore pare intendere il contrario. — Dante, Purg., XIV, 118, lo chiama Demonio. — Che eta parte, che cambia partito, diventa guelfo e ghibellino da una stagione all'altra, secondo gli mette più conto. — Dalla state, da Toscana, che è verso mezzodie, al verno, che è Romagna, verso settentrione (Lanco.). Lasciato impubere dal padre sotto la custodia del Comune di Firenze, fu diligentemente rilevato e protetto : on-d'egli era guelfo in tutte quelle cause ove n'andava l'interesse de Fiorentini, e ghibellino nel testo. — Conduce, regge, se cuitd di Lamone, ecc., Faenza, posta presso al flume Lamone, e Imola, posta sul flume SanNido. campo dello

Senza tema d'Iniainia la lapponia denti succhio, trivello, o vero succhiello; forano e divorano na a cui il fiume Sario scorre na a cui il fiume Sario scorre allato, in quella guisa she sie 49-51. Le cittid, eco. Ordina: siede, è situata tra la pianura neco. Mainardo Pagan i a oui siede, è situata tra la pianura coco. Mainardo Pagan i a oui seisme et plana proter partem, impresa è un leoncello azzurro que vocatur Murata, uci est in (vermiglio, B.) in campo bianmonte puctra roche. Benu), ira tiramia, eco., così si vive monte pulcra rocha. Beno.), tra tiramide e libertà. L'A. F.:
Al tempo dell'autore viveva a libertà per sè medesima; et perchè ell'era intorno intorno circundata da tiranni, dice che ira tirannia viveva libera et a popolare stato — avendo, dice Benvenuto. a oriente i Malateta, a cocidente gli Ordelaffi, a settentrione quei da Polenta.—Il Lanèo: Vive tra la signoria de suoi gentili, ch'elli appella tiranni, et del popole; quasi a dire ella è a comune.
55-57. Ora che ho soddistate alla tra dimanda.—Più Ch'est. alla tua dimanda. — Più ch'al-tri sia stato, più che sia state alcun altro degli spiriti che interrogai (F.). — Benv.: più cha io sia stato a soddisfarti. E così il Buti. — Tegna fronte, regga, duri famoso. 58-66. Rugohisto

regga, duri famoso.
58-56. Rugohiato Al mode
suo, fatto l'usato rumere.—
Dit cotal fatto, mandò cotal
voce. — 8'to credessi, scc.
Pasciato dalla fiamma, non
avera potuto vedere che Dante

l'fui uom d'arme, e poi fui cordigliero, Credendomi, si cinto, fare ammenda: E certo il creder mio veniva intero, Se non fosse il gran Prete, a cui mal prenda, 70 Che mi rimise nelle prime colpe; E come, e quare voglio che m'intenda. Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe, Che la madre mi diè, l'opere mie Non furon leonine, ma di volpe. 76 Gli accorgimenti e le coperte vie lo seppi tutte; e si menai lor arte, Ch'al fine della terra il suono uscie. Quando mi vidi giunto in quella parte Di mia età, dove ciascun dovrebbe Calar le vele e raccoglier le sarte, Ciò che pria mi piaceva, allor m'increbbe, 😘 E pentuto e confesso mi rendei; Ahi miser lasso! e giovato sarebbe. Lo Principe de nuovi Farisei, Avendo guerra presso a Laterano, E non con Saracin, nè con Giudei Chè ciascun suo nemico era Cristiano, E nessuno era stato a vincer Acri. Nè mercatante in terra di Soldano; Nè sommo uficio, nè ordini sacri 91 Guardò in sè, nè in me quel capestro Che solea far li suoi cinti più macri. Ma come Costantin chiese Silvestro Dentro Siratti a guarir della lebbre, Così mi chiese questi per maestro A guarir della sua superba febbre: Domandommi consiglio, ed io tacetti, Perchè le sue parole parver ebbre. È poi mi disse: Tuo cor non sospetti: 100 Finor t'assolvo, e tu m'insegna fare Si come Penestrino in terra getti.

era vivo. — Staria senza più dei preti. - Bonifazio VIII cosse, non darebbe più crollo mi tacerei.- Senza sema d'inmi teorei.- sonsa tema a un-famia, sanza timore che tu mi Possa infamare su nel mondo. 3-72. Uom d'arme, armi-gero [B.], battagliero (Lando) - cordigliero, cinto di quello cordiglio che portono i frati minori (A. F.). — Si cinto fare ammando ancient minori. fare ammenda, espiare i miei peccati. — Veniva intero, si sarebbe avverato. — Videbatur ine dubio emendatus. and dublo emendatus. Nam e si ablimente e felicemente nelle cui caverne si nascondeva de ceste assumati habitum, giosai d'asturie. — Ch'ai fine per fuggir la persecuzione humiliter servavit regulam, et della terra, ecc., che n'andò mossa ai Cristiani. — Cost patienter tutti paupertatem. I fama per tutto il mondo.

Inde sepe visus est publice 79-84. In quella parte, ecc., fazio fece cercare me dentre sconan, in qua mortuus est et 74 (T.). — Dove biascum do-io a far penitenza (B.). — Per sepultus (Benu). Mori nel con-verbe, ecc., lasciar le cose del mestro, come medico (B.).

Vanto del ano ordine in Assisi mondo. Vedi Come., "av. 28.

"T.).— Se nom fosse stato.— Guido mori frate di bicine, mista d'odio, di strug-li gran Prete, il maggiore San Francesco nel 1299.— gere i Colonnesi. — Ebbre da de veste assumsit habitum, humiliter servavit regulam, et palienter tulit paupertatem. Unde sæpe visus est publice

a cui mai prenda, che male gl'incolga. — E come, e quare, voglio che sappi il modo e la

vogilo che sappi il modo e la cagione (B.).
73-78. Mentre ch'io forma, ecc., mentre ch'io fui nel corpo; l'anima è forma del corpo vivo, e lo corpo è materia (B.).—
Leonine, d'uom forte e generoso—di volpe, d'astuto e frodolento.—Le copperte vie, il sotterfugi.—Si menatior arte, al abilmente e felicemente si abilmente e felicemente

Raccogner le sarte, serrer les cordages (Ls.). — Pentuto e confesso, e pentito e confes-sato. L'autore tocca tre cose necessarie alla conversione: la contrizione, la penitenza, e la confessione (B.). — Mi ren-

la confessione (B.).— Mi remdet, mi resi frate. Dedicavi me Deo (Benv.).— E giovato serbebe, em isarei salvato.

85-93. De'sucovi Farisci, degl'incordit della Curia romana.

— San Girolamo chiamò l'alto clero romano: phariscorum senatus.— Bonifasio VIII.— Presso a Laterano, in Roma stessa coi Colonnesi, che aveano i loro palagi presso San no i loro palagi presso San Giovanni Laterano. — E nessuno era stato a vincer Acri. E nessuno de nemici suoi era E nessuno de'nemici suoi era stato ad espugnare Acri in compagnia de'Saracini. — Acri o San Giovanni d'Aori, l'Akka dei Turchi, la Tolemaide de'Romani in Siria, sul mare, espugnata da Baracini nol 1291. — Ne mercatante, eco., nè procacciato loro vettovaglie, provisioni. — Il Butti: nà alcuno de'Colonnesi era ito in Alessandria o in Egitto alle terre del Soldano, a portar mercasandria o in Egitto alle terre del Soldano, a portar merca-tanzia; la qual cosa è proibita dalla Chiesa, e sanza licezzia del Papa non vi si può navi-care per li Cristiani. Il Betti: Nel IV Concilio lateranense, celebrato da papa Innocenzo III nel 1215, fu determinato che coloro che favorissero la pi-rateria, e i mercatanti che tra-dissero i loro fratelli cristiani, recando provvisioni ed armi a Saracini, sarebbero come felloni ed empi sottoposti-a tutte le folgori di S. Chiesa. Sicche poi Bonifacio VIII escluse nopoi Bonifacio VIII escluse no-minatamente costoro dal bene-fici spirittuali del giubileo nella ocelebre bolla dell'indizione. V. G. Vill., VII, 145. — Nè sommo uficio, ecc. Tangit tria qua non bene compete-bant rebus bellicis: scilicet summus pontificatus et ordo sacerdotalis en parte petentis, et habitus sancti Francisci en maris eius. a quo setebat parte ejus, a quo petebat (Benv.). 94-96. Costantin. Costantino

Magno. Silvestro, papa Silvestro. — Dentro Siratti, Soracte, Monte Sant' Oreste, posto a tramontana di Romanelle cui caverne si nascondeva

briaco. — Ebbro d'ira e di mal volere (C.). — Non sospetti, non abbis dubbio o timo re di vendetta del peccato. — M'in-sopna fare. Altri: m'insegni e la cone a avrebbe senso di a segma fare. Altri: m'insegmi e la cong. e arrebbe senso di a gatto (Ces.). — Penestrino. Altri: Pellestrino, l'antica Prameste, oggi Palestrina, terra della campagna di Roma, fortazza de' Colonnesi. — Interna della campagna di Roma, fortazza de' Colonnesi. — Interna getti, attorti.

103-105. Lo ciel, ecc., io posso dare a torgiara lo cialo a cui

dare e togliere lo cielo a cui io voglio — Come tu sqi. Ogni fedel cristiano dee sapere che fedel cristiano des sapore che il papa può ogni cosa, non enrante la chiave (B.). E questo simbologgian le chiavi, di cui non caise a Celestino, che le rinnasiò. Inf., 111, 59-60.
106-111. Altor mi pinser, ecc., allora gli argomenti autorevoli mi Indusera a naise.

allora gil argomonti autorevoli m' indussoro a parlare. — La 've, eco., in un caso che il tacere mi parventose il pegicio partito, e per la disubbidienza al capo della Chiesa, e per la pena che avrebbe potuto darmene. — Da che tu mi lavi, acce dacchè mi assetti antici. eco., daochè mi assolvi antici patamente del peccato che sono per commettere ; prometti mol to, mantieni poco e verrai al tuo intento. — Nell'alto reggio. tuo intento. — Nett'atto vergro, in sede papati, in civitate enmana, qua nulla est altior ter christianos (bonv.). — II Papa lo intese, mise trattatori in mezzo, che voles fare pace e restituire li cardinali nel suo cività al la scolari pel suo titolo e li secolari nel suo stato; e fece grandissime prof-ferte. Questi si fidonno e tor-

ferte. Questi si fidonno e tor-nonno a Roma e rendenno le fortezze. Quando costui gli ebbe bene per la coppa, diessi alla volta, fece disfare le loro for-tezze e cacciolli via (Lanco). 112-120. Francesco venne, ecc. Quando io fui morto, san Francesco venne perprendermi, ma uno de diavoli gli disse: lascialo stare; non mi torre il mio; egli dee venir giù tra imiel servi di pena. — Ma un de diavoli, Gli ordini. miei servi di pens. — Ma un de' neri Cherubini. Gli ordini degli angioli sono nove, et di ciascuno ordine cadde in Inferno, et ciascuno ordine ha la sua proprietà. Questi Cherubini, che tengono il secondo grado degli angioli, sanno per natura tutto 'l senso delle Scritture, bench'egli abbino perduto la scienza; onde non senza cagiono l'autor toise un Cherubino a disputazione, piuttosto che uno dimonio degli altri ordini angelici (A. F.). — Dat quale in qua, dopo il qual consiglio l'he sempre tenuto see capelli. — Pentere a volere. ferno, et ciascuno ordine ha la giono l'autor tolse un Cherubino a disputazione, piuttosto o usoli dalla falsa securià da- il Isalario e la mercà. — Scomche uno dimonio degli altri
tami da Bonifazio — Ch'io mettendo, mettendo divisionis
ordini angelici (A. F.). — Dal loto fossi, ch'i o sapessi si discordie — acquistam carco di
quate in qua, dopo il qual bene valermi del principio di peccato, e si fan debitori di
consiglio l'ho sempre tenuto contraddizione. — Ch'io sa- pena alla divina giustizia. —
pentresi del peccato e volerlo. A Minos mi portò V o v, gent leurs âmez (Ls.).

Lo ciel poss'io serrare e disserrare, Come tu sai; però son due le chiavi, Che il mio antecessor non ebbe care. Allor mi pinser gli argomenti gravi Là ve il tacer mi fu avviso il peggio, E dissi: Padre, da che tu mi lavi Di quel peccato, ove mo cader deggio, Lunga promessa con l'attender corto Ti farà trionfar nell'alto seggio. Francesco venne poi, com' io fui morto, Per me; ma un de'neri Cherubini 112 Gli disse: Nol portar; non mi far torto. Venir se ne dee giù tra miei meschini, Perchè diede il consiglio frodolente, Dal quale in qua stato gli sono a crini; Ch'assolver non si può chi non si pente, Nè pentere e volere insieme puossi, Per la contraddizion che nol consente. O me dolente! come mi riscossi, Quando mi prese, dicendomi: Forse Tu non pensavi ch'io loico fossi! 124 A Minos mi portò: e quegli attorse Otto volte la coda al dosso duro, E, poi che per gran rabbia la si morse, Disse: Questi è de rei del fuoco furo: Perch'io là dove vedi son perduto, E si vestito andando mi rancuro. Quand'egli ebbe il suo dir così compiuto, La flamma dolorando si partio, Torcendo e dibattendo il corno aguto. Noi passammo oltre, ed io e il Duca mio, 133 Su per lo scoglio infino in su l'altr'arco

Che copre il fosso, in che si paga il flo Da quei che scommettendo acquistan carco. 136

con santo Francesco: chiunque non si pente del peccato non può essere assoluto. Questi innanzi al peccato chiese il perdono: onde non si potò pentere; e s'elli non si potò pentere; e s'elli non si potò pentere, e geg. e.c. (A. F.). Vedi ini., xxi, 2; Purg., v. 104, e segg. — Questa controversia trà il diavolo e i santi o gli angoli sopra l'anima di un peccatore agli estremi, è spesso tratteggiata con grande efficacia drammatica nelle vecchie leggende, V. Pasrav., D. II, c. 1. 121-129. Mi riscossi, trasalii, o usoil dalla falsa securtà da-

— Et soggiugne, disputando sul principio. — E quegli stone santo Francesco: chiunque torse, ecc., mi danno all'ottava non si pente del peccato non bolgia, cingendosi otto volta può essere assoluto. Questi incanazi al peccato chiese il perdono: conde non si potò peno ove l'anime sono appiattate tere; e s'elli non si potò nelle fiamme (E.). — Perduto, pentere, ergo, ecc. (A. F.). dannato. — E si restito, favedi inf., xxi, 2; Purg., v. 104, sciato di questa fiamma — mi e sers. — Questa controversia rancuro, peno e mi dolgo

sciato di questa namma — mi rancuro, peno e mi delgo 131-136. Dolorando, lamentando. — Il corno, la punta. — Noi passammo oltre, noi andanmo avanti. — Il fosso. la nona bolgia — Si paga vi fo, la pena. — Da quei. Altri: A quet — e il Buti spiega fo, il salario e la mercè. — Scommulendo, mettando divisionie.

### CANTO VENTESIMOTTAVO.

Giuni i Poeti alla nona bolgia, vi trovano i seminasori di scandali e di scieni. Un diavole è preposto alla loro pena, ch' è d'esser tagliati dalla spada di lui, ad ogni giro del vallone, risaldandosi, nell'andare, le piaghe. Dante vede Maometto, che l'incarica d'un'amba-sciala per fra Dolcino, vede pure Ali, Pier da Medicina, Curione, il Mosca e Beltramo dal Bornio.

Chi poria mai pur con parole sciolte Dicer del sangue e delle piaghe appieno, Ch' i'ora vidi, per narrar più volte i Ogni lingua per certo verria meno Per lo nostro sermone e per la mente, Ch' hanno a tanto comprender poco seno. Se s'adunasse ancor tutta la gente, Che già in su la fortunata terra Di Puglia fu del suo sangue dolente Per li Romani, e per la lunga guerra, Che dell'anella fe'si alte spoglie, 10 Come Livio scrive, che non erra: Con quella che sentio di colpi doglie, 13 Per contrastare a Roberto Guiscardo, E l'altra, il cui ossame ancor s'accoglie A Ceperan, là dove fu bugiardo Ciascun Pugliese, e la da Tagliacozzo Ove senz'arme vinse il vecchio Alardo: E qual forato suo membro, e qual mozzo Mostrasse, d'agguagliar sarebbe nulla ll modo della nona bolgia sozzo. Già veggia per mezzul perdere o lulla Com' io vidi un, così non si pertugia, Rotto dal mento insin dove si trulla:

1-6. Poria, potrebbe — gur, eziandio — con parole sciolle, sparie in prosa, non che in rima (B.). - Dicer... appieno, dir pienamente. - Ch' i' ora vidi nella nona bolgia — per marrar più volte, sebbene si rifacesse nu tolle, sobbene si riiacesse più volte a narrarlè. — Verria meno, fallirebbe alla prova. — Per lo nostro sermone, per la limitazione della parola e della mente (memoria) umana — Phono sero poco apparità, ecc. Poco seno, poca capacità, ecc.
7-21. S' et s' adunasse ancor
lulla la gente, si mettesse inlieme... Con quella che... El'alrieme... Con quella che... Bl'allea sec. Ad esprimere il sangue
e le piaghe che vide, accoglia
e le piaghe che vide, accoglia
larechi cruenti campi di batiaglia... Fortunata, fortunosa
l'atro de giuochi della fortuna... Fu del suo sangue dolente, si dolse dolle suo ferite.
Per il Romani - e il sangue
l'arso dai Romani nolla conparso dai Romani nella con-

punica durò diciassette anni. nella quale Annibale, tra l'altre, diede a'Romani la sconfitta di Canne in Puglia, ove morirono canne in rugita, ove morrono tanti cavalieri rumani, che degli anelli tratti loro di dito s'em-pierono tre moggia e mezzo, o, secondo più discreta stima, un moggio. V. Conv., 1v, 5. - Come Livio scrive, che non erra, perchè Livio fu istoriografo e perchò Livio fu istoriografo e non poeta, e errisse la pura veritade delle istorie romane (B). — Con quella gente che sentio di colpi doglie, che senti il dolore d'aspre percosses. — Per conhestare a Roberto Guiscardo. G. Vill., IV, 18-19: Gli anni di Cristo 1070 passò in Italia (la prima volta) Roberto Guiscardo, il quale non fu duca di Normandia, ma fratello del duca Ricciardo. Povero e bisoduca Ricciardo. Povero e bisognoso in Puglia venne, e era in quel tempo duca Roberto, tratso dai Romani nella con- noto del paese: molte vittorie botte, dove s'accomoda la canlinta della Puglia. — E per la con prodezze contro a' nemici nella — itilia, la parte di esso
linta purra punica. — Che del- (di Roberto) mostro, e guiderdo- fondo che sta di qua e di là dal
l'anella, eco. La seconda guerra itato magnificamente, lorad in mezzulo. — Così non si per-

Normandia .... (Tornato in Italla), Roberto, vegnendo alla morte, nel ducato il fece successore, e, come promeeso gli avea, la figliuola prese a mo-glie gli anni di Cristo 1078. E poco tempo passato, Alessio imperadore di Costantinopoli, imperadore di Costantinopoli, che Cicilia e parie di Calavra, aveva occupata, e' Vinesiani vinse, e tutto il repno di Pugitia e di Cicilia prese. V. Parad., avini. — El'altra, il cui ossame ancor s'accogtie A Ceperan, città del regno di Napoli, sui confini dello Stato ecclesiastico, dove il conte Giordano, capitano delle genti di Manfredi, pei frodolenti consigli del conte di Caserta abbandonò senza combattere il sigli dei conte di Caserta ab-bandonò senza combattere il ponte del Garigliano e il passo d'una gola di monti insupera-bile, ai soldati di Carlo d'An-giò. L'effusione di sangue non fu veramente a Ceperano, ma fu veramente a Ceperano, ma prima a San Germano, e con finale rovina a Benevento, nel 1266 (Purg., III, 128). Dante pone Ceperano, perchè quivi era la chiave della vittoria. — La dove fu bugiardo; ecc., falli a Manfredi. V. G. Vill. vi, 5-9. — E la da Tagliacozzo, castello nell' Abruzzo ulteriore, ove combaterono Carlo d'Angilo, già divenuto re di Puglia e di Sicollia, e Corradino, nipote delle spento Manfredi, venuto diGermania. — Il vecchio Alardo, mania. — Il vecchio Alardo, o Erardo di Valery, conestao Erardo di Valery, conestable di Sciampagna, vecchio cavalier francese, che co' suoi consigli face vincer quella battaglia a Carlo d'Angiò, 23 ag. 1238. — E gli accorgimenti del vecchio Alardo non si restrinsero al primo agnato, V. G. Vill., vii. 25-27. — B qual mostrasso le sue ferite e quale le membra muilate — agrebbe membra mutilate — sarebbe
mulla, non si arriverebbe a
rappresentare l'aspetto orribile
e deforme della nona bolgia.

22-24. Gid veggia ecc. botte. -M. Vill., vill. 5: diecimila veggie di vino. — Per... perdere, per-dendo — mezzule, la parte di mezzo del fondo dinanzi della

sugia, non rimane così forata come io vidi uno spaccato, ecc.

- si trulla, si spetezza. 25-30.Le minugia, le budella. - La corata, il pericardio (BL). Il Buti: fegato, cuore e pol-mone. Nello stesso senso si dice ancora courée in qualche provincia della Francia, special-mente in Brettagna — i visceri superiori (Ls.). — pareva, si vedeva — e il tristo sacco, gl'in-Vedeva—estiristo sacco, gi'in-testini crassi, che separano le feoce (Ces.).—M'attacco, m'af-fiso (B.).—Mi diacco, m'af-straccio et apro (B.)... 31-33. Storpiato, guasto.— Manmetto fondatore dell'isla—

mismo, nato alla Mecca l'aprile del 569 d. C., morto a Medina nel 632. — Dante, dice il Ko-pisch, non fa di Macmetto un avversario del Cristianesimo, avversario del Cristianesimo, ma un settario che ne ha rotto l'unità. E Fazio dice che Maometto confessa Cristo profeta santissimo, nato della Vergine, beato più che uomo: Prigiuos di Dio non vuol dir ch'esso sia — Con Ario se ne va da questo lato. — All, genero ed apostolo di Maometto, fondatore della setta degli Scilii — Ahuapostolo di manufacto, i una tore della setta degli Scitti. — Abu-bekr è il capo degli ortodossi o dei Sunniti. — Al ciuffotto, infino alla sommità del capo

(B.). 35-42. Scisma è divisione e separamento dalla unità della fede e dalla carità. - Vivi, in vita. - N'accisma, dal provenzale acesmar, ne acconcia, ne concia male. Al taglio della spada, ecc., rifendendo a ciascuno la sua piaga saldata (B.) — come abbia compito il giro del dolorose vallone. — Risma si chiama lo legato delle carte della bambagia di xu quaderni. e qui si pone per la setta (B.).

— Perocchè le ferite, ecc., le
nostre piaghe si risaldano
prima ch'altri, alcuno di noi
'iorni a passare davanti a quel

43-45. Muse, musi — guardi fiso — indugi (A. F.) V. verso 28. — Ch'è giudicata, ecc., stanziata secondo le colpe di che ti sei confessato ed accusato a

Minos

55-60. Fra Dolcin. L'A. F.: Fu delle montagne di Noarra, in Lombardia, grande scienziato, tanto che gli venne nel pensiero di fare, là per quelle montagne, quello che avea fatto Macometto nel Levante: et cominciò a predicare, et molti uomini del paese rivolse dalla diritta fede, e recogli a questa sua rosia; tanto che papa Bonifazio (Clemen-to V) scrisse al vescovo di Ver-

Tra le gambe pendevan le minugia : La corata pareva, e il tristo sacco Che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco Guardommi, e con le man s'aperse il petto. Dicendo: Or vedi come io mi dilacco: Vedi come storpiato è Maometto. Dinanzi a me sen va piangendo Ali Fesso nel volto dal mento al ciuffetto: E tutti gli altri, che tu vedi qui, Seminator di scandalo e di scisma Fur vivi; e però son fessi così. Un diavolo è qua dietro che n'accisma Sì crudelmente, al taglio della spada Rimettendo ciascun di questa risma, Quando avem volta la dolente strada: Perocchè le ferite son richiuse Prima ch' altri dinanzi gli rivada. Ma tu chi se'che in su lo scoglio muse, Forse per indugiar d'ire alla pena, Ch'è giudicata in su le tue accuse? Nè morte il giunse ancor, nè colpa il mena, 🧀 Rispose il mio Maestro, a tormentarlo; Ma, per dar lui esperienza piena, A me, che morto son, convien menarlo Per lo inferno quaggiù di giro in giro: E questo è ver così com' io ti parlo. Più fur di cento che, quando l' udiro, 52 S' arrestaron nel fosso a riguardarmi, Per maraviglia obliando il martiro. Or di'a Fra Ďolcin dunque che s'armi, Tu che forse vedrai lo sole in breve, S'egli non vuol qui tosto seguitarmi, Si di vivanda, che stretta di neve Non rechi la vittoria al Noarese, Ch' altrimenti acquistar non saria lieve.

Poi che l'un piè per girsene sospese, Maometto mi disse esta parola, Indi a partirsi in terra lo distese.

fanti. Fugli bandita la cro- ch'ella l'aspettava, ch'egli ri-ce addosso.... tenovasi ga-gliardamente... la neve (asse-dio celestiale O.) il costrinne; m'elli. Et seppe si questo fra non possendo avere vittovaglis, Dolcino seminare questa resia. per fame s'arrendè, e venne preso a Vercelli, et non si volle mai pentere, nè confes-sare l'errore suo, chè forse gli sarebbe stato perdonato; anzi dicea che, s'egli morisse, risu-sciterebbe il terzo di Egli fu attanagliato, e fu di tanta costanza, che mai non si dolse , nè fece vista che gli dolessi; e poi ch'egli fu morto, la moglie, ch'ebbe nome madonna Marcelli che perseguitasse lui et gherita (da Trento), et fu delle porrexerunt manum haic bei-chiunque gli credea...Tiravasi belle donno del mondo, mai lo. Nam viduco feminus dirietro ben quattro milia non si volle pentere, dicea miserunt D. balistarios. Della

che ancora tutto di ne sono arsi. - Benv. seppe molti parti-colari dal nipote del medico di fra Dolcino, magister Raynaidus de Bergomo. — Fuil de comitatu Novarias: de vico qui dicitur Pratum, parva statura.... acutissimi ingenii. Et multi crucesionati veneruns de Gallia Transalpina, sicut de Vienna, Sabaudia, Pro-vincia, et Francia. Femina porrexerunt manum huic bet-lo. Nam vidum

Un altro, che forata avea la gola 64 E tronco il naso infin sotto le ciglia. E non avea ma' ch' un' orecchia sola, Restato a riguardar per maraviglia Con gli altri, innanzi agli altri apri la canna Ch' era di fuor d'ogni parte vermiglia; E disse: Tu, cui colpa non condanna, E cui io vidi su in terra Latina, Se troppa simiglianza non m'inganna, Rimembriti di Pier da Medicina, Se mai torni a veder lo dolce piano, Che da Vercelli a Marcabo dichina. E fa saper ai duo miglior di Fano, A messer Guido ed anche ad Angiolello Che, se l'antiveder qui non è vano, Gittati saran fuor di lor vasello, E mazzerati presso alla Cattolica Per tradimento d'un tiranno fello. Tra l'isola di Cipri e di Maiolica Non vide mai si gran fallo Nettuno. Non da pirati, non da gente Argolica. 85 Quel traditor che vede pur con l'uno, E tien la terra, che tal è qui meco, Vorrebbe di vedere esser digiuno, Farà venirli a parlamento seco: Poi farà sì, che al vento di Focara Non farà lor mestier voto nè preco. 91 Ed io a lui: Dimostrami e dichiara. Se vuoi ch'io porti su di te novella, Chi è colui dalla veduta amara. Allor pose la mano alla mascella D' un suo compagno, e la bocca gli aperse Gridando: Questi è desso, e non favella: Questi, scacciato, il dubitar sommerse In Cesare, affermando che il fornito Sempre con danno l'attender sofferse. 100 O quanto mi pareva sbigottito Con la lingua tagliata nella strozza, Curio, ch' a dicer fu così ardito!

fame soggiunge: Comederunt riore: eohe le accuse fattegli di cuno sprito che è qui meco naque ad pellicias. Della sua volere la comunanza delle contrata ne'supplitj: Cum temoglie dei beni fossero calunna fossiti struncantibus usque ad ossa, et ductus vicatim per l'abbia il vento (B.). — Qui avana più bisogno, come civitatem... initer tot et tam volere la vento dei vento dei di vento dei di vento dei di vento dei dei vento dei dei vento dei dei vento dei focara. Focara è costate mutavisse faciem: nist scarqui meco. — Ch'altrimenti quam mutavisse faciem: nist scarqui meco. — Ch'altrimenti acquistrimit parum spatulas; lei namputatione viritis membri, juxta portam civitatis. — Ron face di questo modo. et in amputatione viritis membri, juxta portam civitatis. — Ron face di messier, però però juxta portam civitatis. — Ron face di messier, però però vivo a Vercelli il 1 galla col aggiunta esco., che non saportam civitatis. — Ron face di messier, però però vivo a Vercelli il 1 galla gol (B.). — Permigita, sti maximum suspirium, cum degli altri — apri la canna e non può favellare. Vedi vercenta civita dei dei costumi nell' Italia supe- di Medicina, terra posta tra della cola sensa la riforma dei culto e dei costumi nell' Italia supe- di Medicina, terra posta tra della con con la con la contractione dei dei costumi nell' Italia supe- di Medicina, terra posta tra della cola con con contractione dei mentione dei costumi nell' Italia supe-

Bologna e Imela, il quale semi-nò discordie tra Guido da Po-lenta e Malatestino da Rimini. lenta e Maiatestino da minita.

Gentilinomo dei Catani (B.). — Lo dolce piano, la bella pianura di Lombardia, che dal distretto di Vercelli, pel tratto di dugento e più miglia, dichina, si estende abbassandesi infino a Marcabo,

abbassandosi infino a Marcabo, castello oggi distrutto, situate sulla foce del Po, non lungi da Porto Primaro. 76-78. A' duo miglior di Fano, Guido del Cassero ed Angiolello da Cagnano, che Malatestino allettò a venir seco a parlamento alla Cattolica, terra sull'Adriatico tra Rimini e Pesaro. Entrati in mare come furon presso alla Cattolica, secondo presso alla Cattolica, secondo ro. Entrati in mare come furon presso alla Cattolica, secondo l'ordine del tiranno, furono ammazzerati. — Questo fatto le pongono, fra il 1304 e il 1305, o fra il 1312 e il 1313. — Così Malatestino potà trarre Fance in sua signoria. 79-90. Vascello, vascello, nave, Il Butti: corpo. B Benv: de corpore vei de pagi. — Mazzerati.

Il Butti: corpo. B Benv: de corpore vei de nœvi. — Mazserati.
— Mazserate de glitare l'uomo in mare in uno sacoo legate con una pietra grande, e legate le mani e i piedi et uno grande sasso al collo (B.). — Fetto, faiso e rie (B.). — Tra l'isola de Cipri. (I-pro, isola dei Mediterranco, la più orientale — Maciotica, Maciorica, la maggiore delle Baleari, che sono le isole più occidentali del Mediterranco. — Mon vide mai, coo. Dall'un Non vide mai, ecc. Dall'un capo all'altro del Mediterraneo, Non vide mat, eoc. Dall'un capo all'altro del Mediterraneo, Nettuno non vide mai commettere si gran mistatto nè da corrali, nè da gente Argolica, nè da Greci. Bocc., Tes., 11, 14: La donne argoliche — Che vede pur con l'uno, che vede solamente con un occhio. — L'altro perdè da fancillo per un colpo, che da una di sua etade vi ricevette entro (0). — E tient a terra, eco., Rimini, che uno spirito che è qui meco non vorrebbe mai aver veduto. — Poi fard si, eco., che essi una avranno più bisogno, come gli altri naviganti di far preghiera a Dio che gli scampi del vento di Pocara. Focara è una foce d'impetuosi venti (0).

deponendo il comando, o, var-cato il Rubicone, portasse le armi contro alla patria, per mantenersi nel potere. — Il formito, l'apparecchiato (B.). Lucano, 1, 281. — Strozza, gola. — Curio, eco., Curione, così ardito al consigli. Lucano:

Audax venali comitatur Curio lingua (B.). 104-108. I moncherin, le brac-cia senza mano — les moignons. - Si che il sangue, ecc., gron-dante da quelli gl'imbrattava il viso. — Mosca degli Uberti o de Lamberti, che, con altri o us Lamoerti, one, con altri compagni, uccise Buondelmon-te de Buondelmonti, per vendi-care l'offesa inferita agli Ami-dei. Avea costui promesso di sposare una fanciulla di quella famiglia: ma talea invasa dei. Avea costul promosso di sposare una fanciulla di quella famiglia; ma tolse invece una de Donati — come più bella; l'altra era rustica del corpo (O.). Una bertuccia la chiamava la vecchia Donati (B.). Ora, consultando gli Amidei della vendetta, il Mosca propose di uccidere il Buondelmonti, allegando il proverbio: Cosa fatta, capo ha, ha poi fine; si aggiusta poi. Res facta finem capit (Berw.). — Il mai zeme per la gente tosca, di Toscana, che tutta entrò in parte e in divisione per questo (B.). Avenne nel 1215.
109-117. E morte, distruzione. — Duol con duolo, il dolore del tormenti infernali, con la ricordanza della estinzione della sua stirpo. — Matta, fuor di sè. — Ma. Nel senso virgiliano di copula, non di ritratazione (T.). — Avrei paura, coc., temerci d'esser tenuto bugiardo narrandolo solo — a solo narrandolo solo — a solo narrandolo solo — a

ecc., temeral d'esser tenuto bugiardo narrandolo solo — a
solo narrarlo (Tor.). — senza
testimonj, o altre prove (B. B.).
M'assicura, mi rafida. —
Francheggia, fa gagliardo e
sicuro (B.).
118-126. Par ch'io'i veggia,
si l'ho in mente. — Pesol, penzolono. — O mei ohimà i — Di
st Tacoma eno. degli occhi del

se faceva, ecc., degli occhi del suo capo, ch' egli portava in mano, si valea come di lucerna

mano, si valea come di lucerna e guida ai passi del proprio tronco. — Ed eran due, ecc., due parti d'uno intero, e uno intero in due parti (Lanèo.).

127-131 Diritto. ecc., sotto noi appunto. — Levò, ecc. appressò la testa a noi, perchè ne venissero più vicino le parole che da quella uscivano. — Spirando, respirando, respirando, respirando, respirando,

Ed un ch' avea l'una e l'altra man mozza, Levando i moncherin per l'aura fosca. Si che il sangue facea la faccia sozza, Grido: Ricordera' ti anche del Mosca, Che dissi, lasso! Capo ha cosa fatta, Che fu il mal seme per la gente tosca. Ed io v'aggiunsi: E morte di tua schiatta; Perch'egli accumulando duol con duolo, Sen gio come persona trista e matta. Ma io rimasi a riguardar lo stuolo, 112

E vidi cosa ch' io avrei paura. Senza più prova, di contarla solo; Se non che coscienza mi assicura. La buona compagnia che l'uom francheggia

Sotto l'usbergo del sentirsi pura. I' vidi certo, ed ancor par ch' io 'l veggia, Un busto senza capo andar, si come Andavan gli altri della trista greggia. 121

115

139

E il capo tronco tenea per le chiome, Pesol con mano a guisa di lanterna, E quel mirava noi e dicea: O me! 124 Di sè faceva a sè stesso lucerna,

Ed eran due in uno, ed uno in due; Com' esser può, Quei sa che si governa. Quando diritto al piè del ponte fue, Levò il braccio alto con tutta la testa

Per appressarne le parole sue, Che furo: Or vedi la pena molesta Tu che, spirando, vai veggendo i morti:

Vedi se alcuna è grande come questa; E perche tu di me novella porti, Sappi ch' io son Bertram dal Bornio, quelli

Che al re giovane diedi i ma' conforti. Io feci il padre e il figlio in se ribelli Achitofel non fe' più d'Absalone

E di David co' malvagi pungelli. Perch' io partii così giunte persone, Partito porto il mio cerebro, lasso!

Dal suo principio ch'è in questo troncone. Così s'osserva in me lo contrappasso.

vita del padre ; fomentò la di-scordia tra il padre e il figliuo-la: : contra-pati (BL). Egli è lo. Il Re piocane morì nel differenza tra giustizia et con-1183. — I ma'conforti, malvagi trapasso: giustizia si dice intero in due parti (Lanko.).

137-131 Diritto, ecc., sotto noi appunto. — Levó, ecc., aprincipro, ecc., sotto noi appunto. — Levó, ecc., apropresso la testa a noi, perche no venissero più vicino le parole che da quella uscivano. — Achitofei, ecc. Achitofei que modo muoia, si dice giuno e che che da quella uscivano. — Achitofei, ecc. Achitofei que modo muoia, si dice giuno e che che da quella uscivano. — Achitofei, ecc. Achitofei que modo muoia, si dice giuno e che che da quella uscivano. — Achitofei, ecc. Achitofei que modo muoia, si dice giuno e che son consultatoria de la divide due neinici mago uvulo che nella escutzione del segura, guerriero e trovatore del regiovine e del revecchio, rano che sono occorse nella scogna, guerriero e trovatore del regiovine e del revecchio, rano che sono occorse nella di Enrico, figliuolo di Enrico II do, occ., porto il capo diviso dal dei di ch'elli uccise, per quel d'Inghilterra, chiamato il Re tronco. — Dal suo principio, modo et in quello luogo et con giovane, perchè fu coronato in cuere (F.). Dal midofio spinale quelli ordini et simplia (A. F.).

## CANTO VENTESIMONONO.

Giunti i Posti sul ponte che sovrasta alla decima bolgia, sentono il lamento dei falsatori che vi sono puniti con fetide piaghe e schifose infermita, e scendendo di la dal ponte, e scoglio, per meglio vederili, trovano per primi gli alchimisti, tra i quali vengono in campo Griffolino e Capocchio.

| La molta gente e le diverse piaghe<br>Avean le luci mie si inebriate,                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cha dollo etera e niengera aren Vegha:                                                                                                                | 4         |
| Ma Virgilio mi disse: Che pur guate?  Perchè la vista tua pur si soffolge Laggiù tra l'ombre triste smozzicate?  Tu non hai fatto si all'altre bolge; | 7         |
| Pensa, se tu annoverar le credi,<br>Che miglia ventidue la valle volge;                                                                               | 10        |
| E già la luna è sotto i nostri piedi:<br>Lo tempo è poco omai che n'è concesso,<br>Ed altro è da veder che tu non vedi.                               |           |
| Se tu avessi, rispos' io appresso, Atteso alla cagion perch' io guardava,                                                                             | 13        |
| Forse m' avresti ancor lo star dimesso.  Parte sen gia, ed io retro gli andava,                                                                       | 16        |
| Lo Duca, gia facendo la risposta,<br>E soggiungendo: Dentro a quella cava,<br>Dov'io teneva gli occhi si a-posta,                                     | 19        |
| Credo che un spirto del mio sangue pian<br>La colpa che laggiù cotanto costa.                                                                         | ga.<br>22 |
| Allor disse il Maestro: Non si franga<br>Lo tuo pensier da qui innanzi sovr'ello:<br>Attendi ad altro, ed ei là si rimanga;                           | ~~        |
| Ch'io vidi lui a piè del ponticello<br>Mostrarti, e minacciar forte col dito,                                                                         | 25        |
| Ed udi''l nominar Geri del Bello. Tu eri allor si del tutto impedito                                                                                  | 28        |
| Sovra colui che già tenne Altaforte,<br>Che non guardasti in là, sì fu partito.<br>O Duca mio, la violenta morte                                      | 31        |
| Che non gli è vendicata ancor, diss'io                                                                                                                |           |
| Fece lui disdegnoso; ond' ei sen gio<br>Senza parlarmi, si com' io stimo;<br>Ed in ciò m' ha e' fatto a sè più pio.                                   | 84        |
| Ed in cio m na e latto a se più pio.                                                                                                                  |           |

1-3. Diverse, strane, orribili,

— Sì inebriate di lagrime (B.).

— Che dello stare, ecc., ch'erano bramose di uno siogo di nello zenit a mezzanotte, e per Si ju partito, finche Geri nen
pianto.

4-12. Che pur quate i, che
quardi tuttaviat — Si soffolge, dire sotto i nostri piedi. Ma Geri del Bello fu ammazzato a
'appoggia. Lat.: suffulcire. Si
come dal plenilunio, che fu la
tradimento da uno de' Sacsica (B.). Per che affai tu più
notte che il poeta si ritrovò per
dire sotto i nostri piedi. Ma Geri del Bello fu ammazzato a
'appoggia. Lat.: suffulcire. Si
come dal plenilunio, che fu la
tradimento da uno de' Sacsica (B.). Per che affai tu più
notte che il poeta si ritrovò per
dire sotto i nostri piedi. Ma
Geri del Bello fu ammazzato a
'appoggia. Lat.: suffulcire. Si
come dal plenilunio, che fu la
tradimento da uno de' Sacsica (B.). Per che affai tu più
notte che il poeta si ritrovò per
disti, enesuno della famiglia
qui che altrove! (A. F.).

Emozzicate, mutilate. — Le cennato, è corso un giorno
cerdi le ombre. — Volge, gira.

Ha ventidue miglia di circon-

condo giorno impiegato a per-correre l'Inferno dalla porta sino alla nona bolgia; essende note che la luna, dopo il sue pieno, ritarda ogni giorno più di tre quarti d'ora a tornare al meridiano, e attrettanto per conseguenza a venire al punte opposto, na seguita che nei caso presente la luna era al Radir, sotto i piedi de' poeti, un'ora circa dopo mezzogiorno, preso sull'orizzonte d'Italia (B. B.). — Lo tempo, ecc. Dice che restava loro poco tempo, poichè, devevano avere per-cerso tutto il resto dell'inferno prima che si facesse notte. 14-15. Atteso, badato. — Di-mezzo, perdonato, concesso.

14-15. Attest, badato. — Dimesso, perdonato, concesso.
16-21. Parte, ecc., intanto—
in questo, in queste parole, il
mio Duca sen gla, ed to distrogli facendogli la detta risposta (Ces). — Cava, cavità,
fossa. — A posta, fiso. — Det
mio sanque, mio consanguineo.
— La colpa di seminar discordia— che laggiù cotanto cata, con si gravi pene si sconta.
22-30. Non si franga Lo
tuo pentier, ecc, non torni il
tuo pensiero a lui. Frangere
per rinfrangere, abusiv. per per rinfrangere, abusiv: per riflettere, traslato della luca. Altri: non si franga di pieta, non impietosisca di lui. Il Buti: non si rompa dall'altre Buti: non si rompa dall'altre cose che hai a pensare. — Mostrarti agli altri spiriti. — Col dito, scotendolo. — Menando il dito si minaccia, tenendol fermo si dimostra (B.). — Udi' (I lo udii. — Geri del Bello. Geri fu figlio di Bello. nate d'Alighiero, bisavolo di Dante. Ma Dante discendeva da un altro figlio d'Alighiero, chiamato Bellincione. Da Bellincione, Alighiero Il; da questo, Dante (B, B). — Tu eri allov, eco., si intento sopra colui che, eco., in signore del castelle.

ehe uccise uno de' Sacchetti sulla porta della sua casa. — Fu scommettiore e falsificatore di moneta: ma perchè la cagione di sua merte fu per seminare zirzania, lo mette nella nona bolgia, e perchè fu falsario si tratta di lui nel presente capitolo (O.) — Che dell'onta nia consorte, partecipe dell'ingiuria come parente. — Vendetta di, cento anni tiene lattaiuofi, siccome il fanciullo che aliatta (O.) — Senza pariarmi, come l'ombra d'àiace nell' Odissea, ni (Lf.). — Si come l'ombra d'àiace nell' Odissea, ni (Lf.). — Ed in riò, ecc. Fensando che Geri avera partito con atto minaccioso per diadegno della viltà dei suoi che noi vendicavano, n'ebbe maggior compassione; perchè la vendetta dell'ucciso era in quel tempo una legge d'onore de' consanguina! V. Tacito dei Germani, xx. 37-39. Insino al iungo dello sooglio che primo mostra, ecc. (L.). Altri che primieramente dallo scoglio, ecc. — Tutto avv. totalmente. — A imo, sino al fondo.

sino al fondo.

40-44. Chiostra. In Toscana
chiostra significa: luogo chiuso
da mura; ei cortili delle case si
ebiaman chiostre. Qui Dante così chiama la bolgia, perchè luogo chiuso da argini. (F.) - I suoi conversi. Avendo chia-mata chiostra la bolgia, disse conversi i suoi abitatori. — Conversi sono propriamente i frati laici, o torzoni, e gene-ralmente tutti i fratiche fanno vita comune in un chiostro. (B.) Parere, apparire. — Ferrat appuntati di pietà (Ces.). 46-51. Qual dolor fora, ecc Ferrati,

qual sarebbe il lamento (al-trove, lnf., viii, 65: duolo per damento), oppure: quanto e quale sarebbe il cumulo di miseria e di dolore se i mali, le malattie degli spedali, ecc. teva i Cataloni di malattie e al più piccolo verme; e poi 
— Parla delli spedali posti in 
Maldichiana, sottoposti alla cara 

Litopascio, che è tra Ficrenza e Lucca e Pistoia (B.) Del, dai — lungo, come quello 
— Insembre, insieme i lat. insimul. — Quivi, in quel luogo.

— Valdichiana. campagna 
(Vallis patustris, mortua et 
marcida. Benu) fra Arezzo, 
Cortona, Chiusi e Montepulciano, ove corre il fiume Chiana. 
— Provincia già malsana, ora 
una delle più fertili della Toscana. — Maremma, paese tra 
pias e Siena, non ancora tutta 
pias e Siena, non ancora tut le malattie degli spedali, eco — Parla delli spedali posti in Valdichiana, sottoposti alla casa

Così parlammo insino al luogo primo 27 Che dello scoglio l'altra valle mostra, Se più lume vi fosse, tutto ad imo. Quando noi fummo in su l'ultima chiostra 🐠 Di Malebolge, si che i suoi conversi Potean parere alla veduta nostra. Lamenti saettaron me diversi, Che di pietà ferrati avean gli strali: Ond' io gli orecchi colle man copersi. Qual dolor fora, se degli spedali Di Valdichiana tra il luglio e il settembre. E di Maremma e di Sardigna i mali Fossero in una fossa tutti insembre; Tal era quivi, e tal puzzo n'usciva, Qual suole uscir delle marcite membre. Noi discendemmo in su l'ultima riva Del lungo scoglio, pur da man sinistra, Ed allor fu la mia vista più viva Giù ver lo fondo, dove la ministra Dell'alto Sire, infallibil giustizia Punisce i falsator che qui registra. Non credo che a veder maggior tristizia Fosse in Egina il popol tutto infermo, Quando fu l'aer si pien di malizia, Che gli animali infino al picciol vermo Cascaron tutti, e poi le genti antiche, Secondo che i poeti hanno per fermo, Si ristorar di seme di formiche; Ch' era a veder per quella oscura valle Languir gli spirti per diverse biche. Qual sopra il ventre, e qual sopra le spalle 67 L'un dell'altro giacea, e qual carpone Si trasmutava per lo tristo calle. Passo passo andavam senza sermone, Guardando ed ascoltando gli ammalati, Che non potean levar le lor persone.

pieni. — V. M. Vill., IV. 21 (Del passione a vedere, in Egina giudice d'Arborea contro il re tutto il popole infermo, quande d'Araona). Aveva in suo aiuto l'aria fu così piena di malidraia Sardesca e' l'empo della gnità pestilenziale, che morifervida state che motto abbatteva i Catalani di matattie a li più piccolo verne; e poi
di morte.-Marcite, putrefatte. l'antico popole si riprodusse di
52-58. Riva, ripa — argine sostanza di formiche, secondo
del cerchio di Malebolgo. — che i poeti tengono per certo;
Del, dal - lungo, come quello onde quelli d'Egisac, isoletta
che traversava tutte le dieci presso il Peloponneso, furon
bolgie — pur, sempre — da detti Mirmidoni, Come, IT, Zi.

Io vidi duo sedere a sè poggiati. Come a scaldar s'appoggia tegghia a tegghia, Dal capo al pià di schianze maculati: E non vidi giammai menare stregghia Da ragazzo aspettato dal signorso, Nè da colui che mal volentier vegghia; Come ciascun menava spesso il morso Dell'unghie sovra se per la gran rabbia Del pizzicor, che non ha più soccorso. E si traevan giù l'unghie la scabbia, Come coltel di scardova le scaglie, O d'altro pesce che più larghe l' abbia. O tu che colle dita ti dismaglie, Cominciò il Duca mio a un di loro, E che fai d'esse tal volta tanaglie, Dimmi s'alcun Latino è tra costero Che son quinc'entro, se l'unghia ti basti Eternalmente a cotesto lavoro. Latin sem noi, che tu vedi si guasti Qui ambodue, rispose l'un piangendo: Ma tu chi se, che di noi dimandasti i E il Duca disse: Io son un che discendo Con questo vivo giù di balzo in balzo, E di mostrar l'inferno a lui intendo. Allor si ruppe lo comun rincalzo; E tremando ciascuno a me si volse Con altri che l'udiron di rimbalzo. 100 Lo buon Maestro a me tutto s'accolse, Dicendo: Di' a lor ciò che tu vuoli. Ed io incominciai, poscia ch' ei volse: Se la vostra memoria non s'imboli 103 Nel primo mondo dell'umane menti. Ma s'ella viva sotto molti soli; Ditemi chi voi siete e di che genti: 106 La vostra sconcia e fastidiosa pena Di palesarvi a me non vi spaventi. Io fui d' Arezzo, ed Albero da Siena, Rispose l'un, mi fe' mettere al foco; Ma quel perch' io mori' qui non mi mena. Ver è ch'io dissi a lui, parlando a giuoco: 112 Io mi saprei levar per l'aere a volo; E quei che avea vaghezza e senno poco, Volle ch'io gli mostrassi l'arte; e solo Perch' io nol feci Dedalo, mi fece Ardere a tal, che l'avea per figliuolo. Ma nell'ultima bolgia delle diece Me, per l'alchimia che nel mondo usai, Danno Minos, a cui fallir non lece.

73-84. A sè poggiati, ecc. vidi giammai... stregghia, ecc., Fiance con flance o schiena con striglia esser menata con più schiena [P.]. Ceme e'scocata so-, prestezza da servo aspettato dal pra il fuoco testo a testo, sicchè suo signore (che voglia cavalluno regge l'altro per scaldare, care B.]. nè da colui che ha per far migliacci, così faceano fretta d'andare a dormire co-cotare due per meglio reggersi me, soc. - Stregghia, latt. striggi.— Schianza, ereste.— Enon gilis; ted. strieggi.— Ragaszo

latino barbaro: ragatus, serve e mozzo di stalla. — Bignorso, agnor suo: coal fratalmo, fratal mio, eco. — Il morzo, ecc., il graffio. — Non ha più soccorso, non ha altro rimedio. — La medicina nitima del pizzicore si è ch'elli insanguini con l'unghie, acciocohè 'l' corrotto sangue versi (O.). — E si tracuan, eco. Così le unghie traevan giù le crosta, come il coltello, racchiando. trae le squame dal pesce scardova. — Scardova. cyprinus brama, volgarmente scara. Ha larghe scaglie (B.). 85-65. Ti dismaphie; ti dismagli. — Dismaphiare è roupere e spiccare le maglie le une dalle

85-85. Ti dismagiis, ti dismagili. — Dismagiiare è rompere e spicoare le maglie le une dalle altre. Qui stracciar la carne con l'unghie. — Ti levi la scaglia, come si leva dal coretto maglia da maglie (B.). — Cominciò a dire. — Che fai d'esse taivotta tamagite, stringendo la carne ira il pellica e l'indice, e strappando (B. B.). Quando afferrava, e strappara, quando la scaglia era ancora verde che non si spicoava (B.). — Lattino, italiano. — Sel'unghia, ecc., così ti regga eternamente l'unghia a grattarti. — Guasti, malcond. — Di batso in batso, di girone in girone, rappresentando i gironi come balze digradanti d'un monte (T.).

come baire digratanti a un monte (7).

97-99. Allor si ruppe lo comum rincatzo. appoggio — Si staccarono l'uno dall'altro. — Per maraviglia lasciarono loro atto, e volsensi a vedere (Lando). — Di rimbatzo. Dice si rimbatzo, perchè per l'obliquo, non per diritto a loro vanne il sermone (O.). Di sovraggiunta (Lando.) 100-108. Tutto s'accette. si trinse, o s'attese. — Quel tutto non è indarno, da che prima egli era diviso, per intendere a questo e quello (Ces). — Vuoti. vol. — Vole. volle. — Se. così. — S'imboli, s'involi, dilegui. — Nel primo mondo, nel mortal secole. — Sotte molti soti, per molti corri di sole — per molti anni. — Fasticiosa, schifosa. — Non vi espacenti, non vi ri-

tragga.

108-120. Io fui d'Areszo, eco
Griffolino, alchimista, che, van.
tandosi di saperl'arte di volare,
promise insegnarla ad un senese, chiamato Albero, o, secondo alcuni testi, Alberto, preteso nipote, ma figlio veramente
del vescovo di Siena. Non riuscendo l'effetto, lo accusò al padre che lo foce ardere per negromante. — Albero per Alberto è nel Villanti (Becché). V.
Sacchetti, Nov. 11-42: L'Aquarone fa Albero figliucio di
un Bernardino del popolo di
San Martino. — Il Carpellini
le vorrebbe de' Guadagnoli e

figliuolo al vescovo Bonfiglioli, figituolo al vascovo Bonfigitoli, agran bruciatore di cretici. — Ma quei perch' lo mori", coo. Ma non la colpa, per la quage fui messo a morte, non l'arte magica; ma la alchimia mi menò all' Inferno. — A giuo-co, in ischerzo. — Vaghezza, vanità, o curiosità. — Gii mostraesi, gl'insegnassi. — Not feci Dedaio, non lo feci diventare un Dedaio che impennate l'alli. un Dedalo, che, impennate l'ali, fuggi a volo dal labirinto di Creta.—Nell'ultima bolgia, ecc., in questa dov'io sono e non nella quarta ove sono li maliosi (B.).

— A cui fallir non lece, che
non può errare, come i giudici

121-123. Si vana, ecc. Vedi il Boccaccio, della bessaggine sa-nese. Il Forsyth dice che a Fi-renze un chiodo senza capocrenze un cindo senza capose chia o tasta si dice Chiodo sa-nese (Lf.). V. Purg., XIII. M. Vill., VIII, 62: Stieno (avvisati i nostri lettori) a' rimedi della straboccata e ventosa volonta stranoccata e ventosa votonta de Sanesi, i quali svente per levita d'animo hanno tentata la loro sovversione e degli altri comuni di Toscana, che vogliono e amano di vivere in libertà — 11 Burchiello: Perché i besti sono si boriosi Che Narciso lasciò la Fontebranda. Cetto non non non per branda. — Certo non, ecc., non è si vana di gran lunga la nazion francese. — Essendo andati in Fiorenza alla festa di S. Giovanni alcuni signori sanesi, facendo sopra un ponte dell'Arno una colazione a certi fiorentini, dispensarono una confettura con mandorle dentro contentura con mandorie deniro d'argento, e gran ceste ne git-tarono per allegrezza nel fur-me, onde s'ebbero il titol di pazzi. Gigli, D. C., n. 186. 124-132. L'altro, Capocchio, che era appoggiate a Griffo-lino. — Tranne lo Stricca, fuorchè lo Stricca; come (xxi, all): fuorché Bonturo. Altri :

di): fuorché Bonturo. Altri: tra' mene Stricca, e Stricca sarebbe abbreviatura di Baldastricca; de' Marescotti, di Siona. — L'Aquarone lo dice dei Tolomei, cavaliere gau-dente. — Le temperate spese, sfolgorate (O.) - ironicamente. - Forse ordind egli la brigata

121 Ed io dissi al Poeta: Or fu giammai Gente si vana come la sanese! Certo non la francesca si d'assai. Onde l'altro lebbroso che m'intese, Rispose al detto mio: Tranne lo Stricca 124 Che seppe far le temperate spese; E Niccolò, che la costuma ricca 197 Del garofano prima discoperse Nell'orto, dove tal seme s'appicca; E tranne la brigata, in che disperse Caccia d'Ascian la vigna e la gran fronda, 130 E l'Abbagliato il suo senno profferse. Ma perchè sappi chi si ti seconda Contra i Sanesi, aguzza vêr me l'occhio Si, che la faccia mia ben ti risponda;

Si vedrai ch' io son l'ombra di Capocchio, Che falsai li metalli con alchimia, E ten dee ricordar, se ben t'adocchio, Com' io fui di natura buona scimia.

se per la finestra. La festa du-rò dieci mesi. Alcuni finirono allo spedale. Ne furon fatte due canzoni: una degli stra-vizi; l'altra della rovina. — Questa brigata vivette molto lussuriosamente e prodigal-mente, standoin cene et in de-sinari. sempre cavalezando bal-sinari. sempre cavalezando balmente, stando in cene et in de-sinari, sempre cavalcando bel-lissimi cavalli ferrati con ferri d'ariento, vestendo bellissime robe, tenendo famigli vestiti a robe, tenendo famigli vestiti a taglia e spenditori, facendo sempre più e più vivande e di grande spesa; e tra l'altre pompe, faceano friggere i flo-rini, e davansi per taglieri e succiavansi a modo di calcisucclavansi a modo di calci-neilli, egittavansi sotto la men-sa, come si gittano li gusol de' calcinelli (B.). — E Nicotò de'Salimbeni o de'Bonsignori, il quale introdusse l'uso di arrostire i fagiani a fuoco di garofani, allora di gran costo, onde fu detta la costuma flu-sanza) ricca. - Allora si dicono essere trovati i bramangieri e le frittelle ubaldine, et altre le frittelle ubaldine, et altre similicose, si che delle vivande il loro cuoco fece uno libro (B).
V. Ferrazzi, IV, 397. — Nell'orto, in Siena, sua patria
— dove tal seme s'appicca, - Forse ordinò sgil la brigata
- dove tal sems s'appicca, in Sina. Sell'archivio di stato
pandereccia (verso il 1180). Secondo Benventto: Eran dodici...
bove oodeste golaggini trovan di questa città in data 5 agcondo Benventto: Eran dodici...
bove oodeste golaggini trovan di questa città in data 5 agcondo Benventto: Eran dodici...
bove odeste perse Caccia d'Asciam (caxxviui sol, dicta die in seno
rini; onde ragunarono una somstallo del Sanese), ci si mangiò Roreno de auro tribus ribaldsi
ma di dugento e sedicimila. le vigne e i boschi...— Era del qui feceruni unam fustitiam.
Fecoro una specie dicisio. AveScialenghi. Il Carpellini leggo: tideo quad feceruni unam fustitiam.
Consumus in borgo San Locassa o la borsa da riporvi raffiguro...— Buona scimita
remo), ciascouno la sua camera entre il danaro, e non fundum,
binitators...— Buona scimita
sontuosamente due voite al mepellini...— E l'Abbagitato. Soavean servito alle prime menRanteri de Foloacchieri (B.S.). so da Bayle,

Abbagliato passò in nome di battesimo. e durò fino agli ul-timi discendenti della casa, cioè timi discendent della Casa, sice fino al secolo XVIII (Carpellins).

— Il suo senno profferse, solorinò il suo poso giudizio.

— Montra ce qu'il svalt de sens (Ls.). Altri: la inventive di prodigalità.

133-139. Chi si seconda, seco... chi it tien bordone a dir.

183-139. Chi si fi seconda, cco., chi ti tien bordone a dir male della vanità de' Senesi. Benv.: Hoc dicti quia liberter mate loquitur de eix, quia fuit tbi combustus. — Aguzza, ecc., riguardami attentamente (B.). — Ben strisponda, mi di faccia palese. — Ti dica il vero (Ces.). Quasi interrogata dallocchio, sì che tu mi conosca (T.). — Capocchio. Fu da Firenze, et fu conoscente dell'Autora, et insieme studiorono; et fu une che a modo d'une uomo di corte, seppe contraffare ogni uomo che volea et ogni cosa, tanto ch'egli parea propriamente la cosa o l'uome ch'egli contraffacea, in classumo atto : diessi all'ultimo a contraffare i metalli, come egli contraffacea. ecc., riguardami attentamente contraffare i metalli, come egli faces gli nomini (A.F.). Il Blano lo vuol sanese. — Arso in Siena: Nell'archivio di stato

### CANTO TRENTESIMO.

D'altre maniere di falsatori, puniti nella decima bolgia. E prima di coloro che falsificarone in se altra persona: corrono furiosi per la fossa, mordendo quelli in cui s' intoppano: poi di quelli che falsificarono la moneta; fatti saropici, sono tormentati da rabbiosa sete; e di questi si manifesta ai Poeti maestro Adamo de Breccia; finalmente di coloro che falsarono la parola, mentendo; sono travagliati da un'ardentissima febbre. Il canto finisce con un comico atterco tra maestro Adamo e il greco Sinone.

Nel tempo che Giunone era crucciata Per Semelè contra il sangue tebano. Come mostrò già una ed altra flata, Atamante divenne tanto insano. Che, veggendo la moglie co' duo figli Andar carcata da ciascuna mano, Grido: Tendiam le reti, si ch'io pigli La lionessa e 1 lioncini al varco: E poi distese i dispietati artigli, Prendendo l'un che avea nome Learco, 18 E rotollo, e percosselo ad un sasso; E quella s'annegò con l'altro incarco. E quando la fortuna volse in basso L'altezza de Troian che tutto ardiva, Si che insieme col regno il re fu casso; Ecuba trista, misera e cattiva, Poscia che vide Polissena morta, E del suo Polidoro in su la riva Del mar si fu la dolorosa accorta, 19 Forsennata latrò si come cane; Tanto il dolor le fe' la mente torta. Ma nè di Tebe furie nè Troiane 22 Si vider mai in alcun tanto crude, Non punger bestie, non che membra umane, Quant' io vidi due ombre smorte e nude, Che mordendo correvan di quel modo, Che il porco quando del porcil si schiude. L'una giunse a Capocchio, ed in sul nodo 28 Del collo l'assanno si che, tirando, Grattar gli fece il ventre al fondo sodo. E l'Aretin, che rimase tremando, Mi disse: Quel folletto è Gianni Schicchi, E va rabbioso altrui così conciando.

1-3. Nel tempo, eco. Semele, con due figliuolini, uno per figlia di Cadmo, fondatore di braccio, e credendola una lio-Tebe, fu amata da Giove, che nessa co'suoi lioncini prese l'un di lei generò Bacco, e perciò d'essi ch'avea nome Learoo, lo di lei generò Bacco, e perciò ediata da Giunone. — Per Sedi lei generò Bacco, e perciò ediata da Giunone. — Per Semelè, per conto di Semele. —
Contra il sangue tebano, contro 
tutto il popolo (B.). — Una ed 
altra fatta, più flate, il Bocc.:
Con una cosa e con altra, con 
alcune cose (Ces.).
4-12. Atamante, ecc., re di 
Tebe, divenne tanto furioso, che 
vedendasi venire incentro Inc.

aggirò a guisa di pietra in fionda, e scagliò contro un sasso; di che disperata la madre, s'an-negò con l'altro figlio di cui era

carcata, per nome Melicerta. 13-21. E quando, ecc., la foralcune cose (Ces.).

4-12. Atemante. ecc., re di
Tebe, divenne tanto furioso, che si facevan lecita ognienormezza l'atr (Les.). V. Morg., xxv.
vedondesi venire incentro Ino, — Accenna allo speggiuro di 160-161. — Gianni Schicchi
sua moglie e sorella di Semele, Laomedante e al ratto d'Eina de Cavalonni, abilissimo nel

(T.). — Volse in basso, arrecd a disfacimento (B.). — Casso, abbattuto, estinto. – Ecuba, eco. Bouba, moglie di Priamo, dopo l'eccidio di Troia, vide Polis-sena, sua figlia, svenata dai Greci sulla tomba d'Achille. Di-Graci sulla tomba d'achille. De pol, essendo condotta catitos. serva, sul lidi della Tracia, si abbatté a vedere il cadavere di Folidoro suo figlio, ucciso da Polimestore: onde il dolere travolgando la mente, ella urlò come cane, e in cagna fu trasformata. Gioven.: Toroa cammo-Latravir rictu.-Ecuba conciò male Polimestore. Ovid. xiii, 192: — Toria della ragione umana (B.).
22-30. Ma ne, ecc., di Tebe, nè di Troia si videro mai furie tanto crudeli contro sicuno. nè si videro siruziare bestie non

si videro straziare bestie non che uomini, quanto to vidi furbonde e crudeli due ombre furibonde s crudell due ombre pallide e nude, ecc. Altri. Quant'io vidi in, ecc. Il Blanc intende per furie: Frenesie disperate. — Si schiude, quando ecce dai porolle, che'l truova aperto (B.). — Nodo Del collo, l'esofago, detto volgarmente gorgozzule o pomo d'Adamo: ma il contesto richiede che a'intenda la nuca nolchà es s'intenda: la nuca, poichè il follatio avesse azzannato Capocohio alla gola e gittato a
terra, costul sarebbe caduto
supino, e non dato della pancia
contro il suolo (Bi.). — L'aszamo si, ecc., tirando col morso
il detto Capocohio, il fece strofinar lo ventra atrasicando. il detto Capoconio, il face stro-finar lo ventre, strascicandolo, al fondo della bolgia ch'era di pietra (B.). Il poeta introduce qui una parte dei dannati non selo quale paziente, ma altresi quale operante la pena altrui, come accade di Caco, xxx, 17, e come accade di Caco, xxv, 17, a in qualche modo anche dei suicidi e de dissipatori, ziu, 115, che vanno intorno e tormentano

gli altri (Bl). 31-36. E l'Aretin, Griffolino — che rimase tremando, per paura che l'altro non mordesse così lui (B.). — Quel folletto. Les follets étaient des esprits

contraffare le persone. Morto Buoso Donati, uomo assai rioco, Simone Donati, suo lontano parente, per carpire l'eredità parente, per carpire l'eredità ai più prossimi, cui, ab inte-stato, perveniva, fece entrar Gianni nel letto del morto e testare. Onde dè Simone ebbe in done la più bella cavalla della sna mandra, la quale dicono si chiamasse Madonna a Tomina (B. B.). La cavalla ch'è donna dell'armonto; e chi dice che fu una mula, ch'è donna e gridatrice della torma dice che fu una mula, ch'e donna e guidatrice della torma de' muli vettureggianti (0.). Benv. ed aitri fanno Simone figlio di messer Buoso. — Conciando, malmenando. — Secasi — Pattro folletto. — Non ti sia fatica, non t'incresca, non ti gravi. — Di qui si spicchi, si parta quinci (B.). 38-39. Mirra, innamorata del

38-39. Mirra, innamorata del suo padre Cinira. — Fuor dei dritto amore, contro le leggi dell'amore legitimo e concesso — amica, amante. — In Mirra figurò Firense, unita in politico incesto col Papa. Epist. ed Arrigo: Hace (Fiorentia.) Myrrha scelesta et impia in Cruyra padris ampleaux eme-

gento d'essere quella giovane che la nutrice aveva promessa al padre. — Come l'altro, Gian-ni Schicchi — sostemme, tenne l'impegne di contrafiare la persona di Buese Donati. — Sostemme, pati di falsificare, ecc., il che noi diciamo di chi si lascia da passione strascinarea far cosa disonorata e laida come era questa: egli à modo latino (Ces.). — Dando el testamento norma, osservando le formalità legali perchà fosse y lido. che fosse valido.

49-57. Io vidi un. avendo il volto ed il collo scarni ed assai grosso per idropisia il ventre, avrebbe avuto sembian-za di quell' istrumento da cor-de, che chiamasi liuto, se il suo corpo fosse stato tronco presso l' inforcatura delle cosce (B. B.). S' elli avesse avuto mene una coscia con tutta la gamba sì, che li fosse rimasa purel'u-na come ha il liuto (B.). Il liuas come ha il liuto (B.). Il liu—Maestro Adamo da Brescia, to infatti ha la cassa sonora, alcin nel fondere e lavorare i costrutta in imdo che s'asso—metalli; a petizione dei conti miglia a una grossa pancia da Romena falsificò il florino (B. B.). — Che si dispaja Le d'oro, — preso e processato dal membra, fa disuguale l'uno governo di Firenze, fa arso membro dall'altro (B.). La (probabilmente dopo il 1281) quale così disproporziona le sulla via pubblica in faccia al membra, alcune ingrossando—e, ad altre dimagrandone. — rini se ne spesono assai; ora Comerte, assimila or rivolge s' nel fine venendo un di il maelughi dove non dovrebbe (T.). stre Adamo a Firenze, spen—Che il viso, ecc., non ha dendo di questi forini, furono giusta proporzione col ventre conoecitic assere faleati: fu — essendo il velto piccolo e'il prese et ivi fu arso (A. F.).—

Oh, diss' io lui, se l'altro non-ti ficchi 34 Li denti addosso, non ti sia fatica A dir chi è, pria che di qui si spicchi. Ed egli a me: Quell' è l'anima antica 37 Di Mirra scellerata, che divenne Al padre, fuor del dritto amore, amica. 40 Questa a peccar con esso così venne, Falsificando sè in altrui forma, Come l'altro, che in là sen va, sostenne, Per guadagnar la donna della torma, Falsificare in sè Buoso Donati. Testando, e dando al testamento norma E poi che i duo rabbiosi fur passati. Sopra i quali io avea l'occhio tenuto. Rivolsilo a guardar gli altri mal nati. I' vidi un fatto a guisa di liuto, Pur ch'egli avesse avuta l'anguinaia Tronca dal lato, che l'uomo ha forcuto. La grave idropisia, che si dispaia Le membra con l'umor che mal converte, Che il viso non risponde alla ventraia, Faceva lui tener le labbra aperte, Come l'etico fa, che per la sete L'un verso il mento e l'altro in su riverte. O voi, che senza alcuna pena siete (E non so io perchè) nel mondo gramo, Diss' egli a noi, guardate ed attendete Alla miseria del maestro Adamo: Io ebbi, vivo, assai di quel ch'i volli, Ed ora, lasso! un gocciol d'acqua bramo. Li ruscelletti, che de verdi colli Del Casentin discendon giuso in Arno, Facendo i lor canali e freddi e molli, Sempre mi stanno innanzi, e non indarno; 67 Chè l'imagine lor via più m'asciuga, Che il male ond' io nel volto mi discarno.

L'um lo ebbi, ecc., da vivo ebbi ab-ta, ar- bondanza di tutte le cose che bramai. — Un pocciol d'acqua rarro, bramo. Come l'Epulone del niferno. Vangelo, che pregava Abramo trescia, di mandar Lazzaro a portargia ventre grosso (B.). — L'un labbro — riveris, rivolta, arlabbro — riverte, rivoita, ar-rovascia.
59-66. Nel mondo gramo, nel mondo tristo, nell'inferno.
— Maestro Adamo da Brescia, abile nel fondere e lavorare i metalli; a petizione del conti da Romena falsificò il florino

Firense, nell'alpi che caggione tra Bologna e Firense. — Di-scendon, ecc., quelli rivi che caggiono dal Casentino, tutti entrano in Arno. 67-72. Innanzi agli occhi e el pensiero. — M'asciuga, nel pensiero. — M'asciuga, mi dissecca, mi consuma. — Che il male, ecc., che l'idro-pisia per la quale perde la

d'acqua: quia crucior in hac flamma (Ces.). — Casentino è una contrada in su quel di

La rigida giustizia, che mi fruga, Tragge cagion del luogo ov'io peccai,

A metter più gli miei sospiri in fuga. .

Ivi è Romena, là dov' io falsai 73 La lega suggellata del Batista, Perch' io il corpo suso arso lasciai. Ma s' io vedessi qui l'anima trista 76 Di Guido, o d'Alessandro, o di lor frate, Per Fonte Branda non darei la vista. 79 Dentro c'è l'una già, se l'arrabbiate Ombre che vanno intorno dicon vero: Ma che mi val ch'ho le membra legate? S'io fossi pur di tanto ancor leggiero, Ch' io potessi in cent' anni andare un'oncia, Io sarei messo già per lo sentiero, Cercando lui tra questa gente sconcia, Con tutto ch'ella volge undici miglia, E men d'un mezzo di traverso non ci ha. Io son per lor tra si fatta famiglia: Ei m'indussero a battere i florini. Che avevan tre carati di mondiglia. Ed io a lui: Chi son li duo tapini, Che fuman come man bagnata il verno, Giacendo stretti a'tuoi destri confini? Qui li trovai, e poi volta non dierno, Rispose, quando piovvi in questo greppo, E non credo che dieno in sempiterno. L'una è la falsa che accusò Giuseppo; L'altro è il falso Sinon greco da Troia: Per febbre acuta gittan tanto leppo.

carne e fo il viso sottile. — querelecontro al duca Alessan
Mi fruga, mi stimola e pu- dro, dicevano: Ha ancora muniscemi della mia colpa (B.). tato la forma delle monete e

— Det luogo, eco, dalle fre- levato il segno pubblico, e in
soure del Cassantino. — A metluogo di quello, messo da una
ter più, sec., a farmi sospirar parte la insegna di casa sua,
più spesso (B.). Mi tien viva la e dell'altra, dove si solea scol-

o mistura minerale, che si fonde o mistura minerale, che stonde coll'oro o coll'argento, per dare alle monete una maggior con-sistenza. Qui, per diria col Buti: Lo florino fatto a lega giusta — suggellata, impron-tata — con l'impronta dei Basista, di san Giovanni Battista. Sista, di san Giovanni Battista. di fonte Branca, inne della findrino d'oro aveva da una sima e abbondantissima presso parte san Giovanni Battista e alla città di Siena, e che ha dall'altra un sore di giglio, dato il nome alla porta cui è dal qual flore esso fiorino si vicina. — Secondo l'Ampère e nomb. — Davansani, Les. Mons: il Forsyth non si des intendere Noi, nel 1252, avendo sconfitti di questa, ma d'altra che scorre i Sameni a Monte Alcino, battemmo il Rorin dell'oro d'una mena, che, sebbene meno nota, alla padella (B.). Fumo puzzo-dramma tutto Rue. — I poveri era più famigliare al poeta, il lente delle materie clesse che facorasciti florentini, nelle lor quale vi rifuggi proceritto, ed bruciano (Bl.)

più spesso (B.). Mi tien viva la be de l'altra, dove si solea scolmemoria per farmi più sofirire del contrasto — dimostrando che per severità di giustizia e per dirfitura, che lo luogo che if na diletto a commettere lo peccato, ora il sia a pena la sua memoria (B.).

73-78. Romena, castello del Casentino, oggi distrutto.

Falsati, falsiticai — La lega repubblica. — O di lor frate, propr. è quella piccola dose di rame o altro inferiore metallo a mistura minerale. che si fonde lettera di Dante ad Oberto e ficarono il Sorino. Rimane una lettera di Dante ad Oberto e Guido III, nipoti di Alessan-dro II, amico al poeta. — Per Fonte Branda, ecc. Il piacere di veder costoro qui meco a patire, non cangerei con quello di poterni dissetare all'acqua di Fonte Branda, fonte bellis-sima e abbondantissima presso alla città di Siena, e che ha dato il nome alla norta qui da dato il nome alla norta qui da

è un'imagine più naturale al monetiere, che fu arec sul luogo. Il Barlow, insistendo sulla maggior fama di Fonte Branda di Siena, aggiunge cho se ne cava un' imagine più adatta alla sete insasiabile di

se ne cave un megane pur adatta alla sete insaniabile di maestro Adamo.
79-90. L'una, l'anima d'une de'conti di Romena. — Legate, impedite dall'idrope. — Legiero, agile a muovermi. — Un'oncia, un pollice. — Io sarei messo, ecc., io mi sarei messo a trovare l'anima di quel conte che c'è (B.). — Econccia, infetts d'infermità e guasta (B.). — Ella volge, ecc., ia valle, indicata dal gesto del parlante. — Sebbene la bolgia abbia undici miglia di circonferenza, e non vi sia meno di un messo miglio per andar di traverso da un late all'attro. traverso da un lato all'altro.

— E più d'un mezzo, lessero i
vecchi Accademici della Crusca. assai male ; da che questo Ada me, che volea esagerare la larghezza della bolgia, devea notare il meno della medesima notare il meso della medesima (Ce.). — Non ci ha rima con sconcia, gome per il con merid, nel un dell'urg. (T.). — Fami-fit di dannati. — Tre carati. È il carato la 24. parte dell'oncia. — Mondiglia, propri la feccia, la scoria che nel fondere i metalli e nel ripuliri si stacca, e qui vale la giunta ignobile, p. e: di argento e di rame alle monete d'oro (Bl.). Altiage (Le.). Il florino dell'oro di Frenze è allegato fino di ventiquatire carati. Quello che costul battè avva le sette parti d'oro fine e l'ottava di rame (C.).

91-96. Chi son, ecc., i due miseri stretti l'uno accanto alyi.-90. Crs s.w., scc., i due miseri stretti i' uno accanto al-l' altro, al tuo destro lato the fuman, ecc., (V.v. 99).— Qut it irvout, ecc., quando discesi in questa bolgia (imperò che l'autore finge che le bolgia avesson greppo dall' una parte e dall' alira. Greppo è cigliare di fossa e sommità di terra (2), e d'aliora in poi uno si mossero punto, no credo che sian per muoversi fino al di dei giudizio. 27-99. La false, la buglarda moglie di Putifar.— Da Troia. Lo qualifica dal paèses che egli, mentendo, fe 'cader nell'aguato teso dai Greol. Perchè a Troia seminò le sue falsità (2). Coèl sant'Antonio da Fadova, che era da Lisbona, dalle gran cose

sant'Antonio da Padova, che era da Lisbona, dalle gran cose operate in quella città, n'ebbe in ome (Ces.). — Leppo è puzza d'arso unto, come quando lo fuoco s'appiglia alla pentola o alla padella (B.). Fumo puzzo-

100-108. L'un di lor, Sinone. Si octivo, si oscuramente, con infamia. — L'epa, Ta pancia—croia, tesa, irigidita come con contra cesa, irigidita come con contra con

(B.) — Al dar pugni.

10-129 Al f'soco, al supplizio del fuoco. — Non l'avei, eco., non avei il braccio vosi spedito. — Chi è menato alla giustinia è menato con le mani legate di rietro si che non può soro il braccio solotto (B.). — Trènon fosti, eco., tu mentisti quando l'riamo ti addimandò: A che fine hanno — Qui si grande ediffico i Greci eretto? — Per consiglio di cui con qual avviso — L'han fabbricato? è voto, è magia, è macchina? — Che trama è questa? E tu. all'incontro, per più falli, delitti, eco. — Dimonio, anima dannata. Sopra, verso 32, folletto dell'ombra di Giani Schicchi. — E steti reo, eco., e ti sappla amaro, ti dolga, che ne se' diffamato per tutto il mondo. — E a te, disse Sinone, sia tormentosa la sete, per oui ti si orepa la lingua; e sia tormentoso il putrido umore, il quale ti gonfla tanto il ventre de fartene una sispe innani agli occhi. — Si squarcia, si spalanca. — Mi rinfarcia, mi rimascoa (A. F.). — L'arsura, l'ardore della febbre. — E per leccar, eco., non ti faresti motto pregare — alla prima parola d'invito corressit a bere — Lo specchio di Narcisso, eco. Il Marini: ... Il bei garzon ch'all'ombra — La d'un li-quido specchio mi la riva, — Idolo ed idolatra è di sè sesso.

stesso.

132-143. Non mi risso, non mi corruccio (B.). — Mi si gira, ancora vi penso (B.). — Danaggio, danno — Sì che quel ch' e, eco., cost che brama quello che è, quasi non fosse. — Brama she sia sogno, quando è sogno di fatti. — Scusava Me, eco., si scusava per la stessa sua confusione. — Maggior difetto, soc., minor vergogna lava maggior fallo che il too non è stato. — D'ogni tristizia, ecc., pon gui ogni tristizia, ecc., pon gui cogni tristizia, ecc., pon gui cogni tristizia, ecc., pon

E l'un di lor, che si recò a noia 100 Forse d'esser nomato si oscuro, Col pugno gli percosse l'epa croia: Quella sonò come fosse un tamburo: 103 E mastro Adamo gli percosse il volto Col braccio suo, che non parve men duro, Dicendo a lui: Ancor che mi sia tolto Lo muover, per le membra che son gravi, Ho io il braccio a tal mestier disciolto. Ond'ei rispose: Quando tu andavi 100 Al fuoco, non l'avei tu così presto; Ma si e più l'avei quando coniavi. E l'idropico: Tu di ver di questo; 112 Ma tu non fosti sì ver testimonio, Là ve del ver fosti a Troia richiesto. S' io dissi falso, e tu falsasti il conio, 115 Disse Sinone, e son qui per un fallo E tu per più che alcun altro dimonio. Ricorditi, spergiuro, del cavallo, 118 Rispose quei ch' aveva enflata l'epa; E sieti reo, che tutto il mondo sallo. A te sia rea la sete onde ti crepa, Disse il Greco, la lingua, e l'acqua marcia Che il ventre innanzi agli occhi si t'assiepa. Allora il monetier : Così si squarcia La bocca tua per dir mal come suole: Chè s' i' ho sete, ed umor mi rinfarcia, Tu hai l'arsura e il capo che ti duole, 127 E per leccar lo specchio di Narcisso, Non vorresti a invitar molte parole. Ad ascoltarli er'io del tutto fisso, 130 Quando il Maestro mi disse; Or pur mira, Che per poco è che teco non mi risso. Quand'io' senti' a me parlar con ira, 133 Volsimi verso lui con tal vergogna, Ch' ancor per la memoria mi si gira. E quale è quei che suo dannaggio sogna, Che sognando desidera sognare, Si che quel ch'è, come non fosse, agogna; Tal mi fec' io, non potendo parlare, Che desiava scusarmi, e scusava Me tuttavia, e nol mi credea fare. Maggior difetto men vergogna lava, 142 Disse il Maestro, che il tuo non è stato; Però d'ogni tristizia ti disgrava: fa ragion ch'io ti sia sempre allato, Se più avvien che fortuna t'accoglia, Ove sien genti in simigliante piato;

soc., minor vergogna lava maggior fallo che il tuo non è stato. se altra volta avviene che for-D'ogni tristizia, ecc., pon tuna si accoglia, ti colga, o ti glu ognij tristizia, racconsolati. faccia imbattere ove sono genti — E sa ragion, ecc. Ordina: E che si villaneggino, sa conto, (B. B).

Chè voler ciò udire è bassa voglia.

# CANTO TRENTESIMOPRIMO.

Date le spalle all'ultima bolgia dell'ottavo cerchio, procedono i Posti verso il centro, dove vaneggia il pozzo, onde si cala hel nono. Intorno alla sponda del pozzo stanno i Giganti, de' quali si descrivono le figure immani e spaventose. Ed Anteo, l'um d'essi, pregato da Virgilio, prende nelle braccia i due Posti, e leggermente li posa sull'orio dell'ultimo ri-piano infernale.

Una medesma lingua pria mi morse, Si che mi tinse l'una e l'altra guancia, E poi la medicina mi riporse.

Così od'io che soleva la lancia
D'Achille e del suo padre esser cagione Prima di trista e poi di buona mancia. Noi demmo il dosso al misero vallone Su per la ripa che il cinge d'intorno, Attraversando senza alcun sermone. Quivi era men che notte e men che giorno, Sì che il viso m'andava innanzi poco: Ma io senti'sonare un alto corno. Tanto ch'avrebbe ogni tuon fatto floco. 13 Che, contro sè la sua via seguitando, Dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco. Dopo la dolorosa rotta, quando 16 Carlo Magno perdè la santa gesta, Non sonò si terribilmente Orlando. 19 Poco portai in là volta la testa, Che mi parve veder molte alte torri : Ond'io: Maestro, di ', che terra è questa ? Ed egli a me: Però che tu trascorri Per le tenebre troppo dalla lungi, Avvien che poi nel maginare aborri. Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, Quanto il senso s'inganna di lontano: Però alquanto più te stesso pungi.
Poi caramente mi prese per mano,
E disse: Pria che noi siam più avanti, Acciocchè il fatto men ti paia strano, Sappi che non son torri, ma giganti, 31 E son nel pozzo interno dalla ripa Dall'umbilico in giuso tutti quanti.

1-6. Una medesma linoua, ed ultima bolgia. — Su per la quella di Virgilio — pria mi ripa.... Attraversando, cammorse, mi riprese ornucitata— minando attraverso la ripa che mente (B.). — Mi sisse di roscingua quella bolgia, ed avsore. — La medicina del convicinandosi al centro dell'otforto. — Riporse, porse all'intevo cerchio, essia al pozzo. — contro. — Cost od'so, per gli Senza alcun sermone, senza antichi pott. — Del suo padre, parlare, per la novità del non Poleo. — Prima di trista, ecc. veder nulla più in là, e per — Periva e sanava con la rug. Piespettazione (Cez.). — Cutti, gine raschiata dallo stesso fermel centro dell'ottavo cerchio ros. secondo Isino. — V. Ovidio. — era mem. ecc. era in sul

- Feriva e sanava con la rug- l'espettaziono (Ces.). — Quivi, 25-27. Se tu la ti congiungi, gine raschiata dallo stesso fer- nel contro dell'ottavo cerchio se ti accosti il congiungi. Dis-ro, secondo Igino. - V. Ovidio. — era men, ecc., era in sul giunto per allonianato nel Mes., xii, 112. — Mancia, re- crepuscolo. infra la notte s'l Conv.: Lo vivo disgiunto multa galo; qui : effetto. (V. Ori. Imm., dl (A. F.). — Si che il vivo, la vide (T.). — Il senso della vi- 11, 23, 33).

7-18. Not demmo, ecc., noi — Fatto apparir joco, étouf- passo e vedra (Ces.).

volgemme le spalle alla decima fé (Ls.). — Che, contra sè. 33. Dall' umbitico, ecc. si

eoc., che gli occhi misi che se-guitavano la sua via (la via che faceva esso suono per ve-nire a gli orecchi di Dantoj, contra sè, in direzione con-traria, gli rivolse (gli occhi misei) totalmente al luogo don-de quel suono recive (P. P.) de quel suono usciva (B. B.).

— Rotta di Roncisvalle. — Ge-— Rotta di Roncisvalle. — Ga-sta, impresa di caociar gli in-fedeli dalla Spagna. — Ben-venuto, il Danislio ed altri , torsero il significato che gesta ha di schiatta, di gente, a in-dicare la schiera dei paladini. Fil. Vill., 101: Giovanni del-l'Acarello di Bisse l'Agnello, cittadino di Pisa l'Agnello, citiatino di Pisa, di gesta popolare eco. Sotto ge-nia. — Non sond, eco. Per tra-dimento di Gano, che s'intess con Marsillo, re di Spagna, 400,000 Pagani (secondo la Chanson de Roland) furono addosso a 20,000 Francesi del addosso a zo, www frances; det retroguardo di Carlo. Orlando, assalito, si difese eroicamente; ma non voleva sonar il corno per avvertire Carlomagno e il grosso dell'esercito di retroce-dere in aluto. Finalmente, a dere in aluto. Finalmente, a caso disperato, sonò: Roland a mis l'olifant a sei levres.— Il l'embouch bien, et le sonne d'une puissante haleine; — Les puys sont hauts et le son va bien loin, — On en entendit l'écho à trente lieues, — Charles et to ute l'armée l'ont entendes et to ute l'armée l'ont entende. Bt le roi dit: Nos. entendu, — Et le roi dit: Nos hommes ont bataille. — Gano volca far credere a Carlo che Orlando sonasse a giuoco; ma il suono continuava. — Le Il suono continuava. — Le comte Roland, d grand prine, d grand ahan, — Et reis-dou-loureusement sonne son olifant. — De sa bouche jaillit le sang vermeil, — De son front la tempe est rompus: — Mais de son cor le son alla si loin/ 19-24. In id, in verso lo suono (B.) — Però che in trascorri nel voler vedere più che l'oo-chio non tira. — Dalla lungd di lontano. — Maginare. immaginare — aborri, aborri, erri. Inf. xxv. 144. 25-27. Se tu là ti congiungi, se ti accosti là.— Congiungi. Disgiunto per allonianto nel

eh'erano fitti nella ghiaccia infino al bellico, e da indi in su erano fuori (B.). 34-39. Si dissipa, si distà (B.). Si dirada (A.F.). — Raf-figura, viene scorgendo. — L'aere stipa, Il Tomm: ad-densa l'aria. Æn: In nubem cogitur aer. — Forando, pe-metrando, trapassando con lo cogitur aer. — Forando, pe-metrando, trapassando con lo sguardo. Percant l'air. epais (Ls.). - Ver la sponda, in vêr la sponda ultima dell'ottavo cer-chio ch'è ripa ai nono (B.). — Fuggènti errore, ecc., l'errore d'averle opadute torri si dile-guava, e veniva invece in lui la panra di quei mostri. Dante, Vida Nuova: Mi giunse un si Costa smarrimento (T). Altri: forte smarrimento (T.). Altri :

crescèmi paura. 40-45. Come in su la cerchia tonda, ecc., come sulle rotonde mura che l'accerchiano. Monteraggione, castello de'Saneci. e cinto intorno di torri, che gli fan quasi corona. — Anche era, secondo l'Ampère, questo verso è esattamente grafico. A soi miglia da Siena fuori di PortaCamullia, erettonel marso del 1213, elevasi il castello da collinetta isolata, in forma di pan di zucchero: la cerchia iutta è misurata da un dia-metro di 165 metri; da una parte all'altra il castello coro-navasi di dodici altissime torri. — Così la proda, eco. Ordina: così gli orribili giganti cui Giove, eco., torregiavano di e cinto intorno di torri, che Giove, ecc., torreggiavano di mezza la persona la proda che circonda il pozze; ossia facean turrita la sponda con la metà della loro alta persona (B.B.). Rappresentavano torri (B.). —
— Minaccia, ecc., ricordando
loro il fulmine che in Flegra li colse (F.).
47-48. Del ventre gran parte,

alcuna parte n'era coperta con le braccia, ch'eranq legate di-nanzi (B.). — E per le coste, ecc. E ambedue le braccia di-

ecc. K ambedus le braccia distese giù per le coste; avendole legate alla vita (F.). V. v. 88. 49-57. Lasciò di fare, ecc., lasciò di fare giganti (A. F.). Non si pente, non lascia la produzione. — Più discreta, più savia. — ne la tiene, la stima perciò. — L'argomento della mente, il raziocinio, 59-76. Come la vina, ecc. Come la vina, ecc. Come la vina, ecc. Come la vina.

Come, quando la nebbia si dissipa. 34 Lo sguardo a poco a poco raffigura Ciò che cela il vapor che l'aere stipa; Così, forando l'aura grossa e scura,
Più e più appressando in ver la sponda,
Fuggèmi errore, e giugnèmi paura.
Perocchè come in su la cerchia tonda Montereggion di torri si corona, Cosi la proda, che il pozzo circonda, Torreggiavan di mezza la persona Gli orribili giganti, cui minaccia Giove dal cielo ancora, quando tuona. Ed io scorgeva già d'alcun la faccia, Le spalle e il petto e del ventre gran parte E per le coste giù ambo le braccia. Natura certo, quando lasciò l'arte Di sì fatti animali, assai fe' bene. Per tor cotali esecutori a Marte: E s'ella d'elefanti e di balene 52 Non si pente, chi guarda sottilmente, Più giusta e più discreta ne la tiene; Chè dove l'argomento della mente 58 S'aggiunge al mal volere ed alla possa, Nessun riparo vi può far la gente. La faccia sua mi parea lunga e grossa, Come la pina di San Pietro a Roma, E a sua proporzione eran l'altr'ossa. Si che la ripa, ch'era perizoma Dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto Di sopra, che di giugnere alla chioma Tre Frison s' averian dato mal vanto; Perocch' io ne vedea trenta gran palmi Dal luogo in giù, dov'uom s'affibbia il manto. Rafèl mai amec zabi almi, Cominciò a gridar la flera bocca,

Cui non si convenian più dolci salmi.

la fece misurare accuratamente, a disci palmi, e poichè (Ces.).— Rafél. ecc. Queste son
il braccio ha tre palmi, a tre voci sanza significazione; altribraccia e un terzo. Posto che menti, chi ci volesse dare sila pina abbia disci palmi, sendo gnificazione, mostrerebbe che
la issita per solito la nona parte l'autore avesse contradetto a
dell'altezza dell'nomo, l'intero sè medesimo, come apparirà di duzione. — Più discreta, più dell'altezza dell'anomo, l'intero sè medesimo, come apparità di saria — me la tiene, la stima gigante sara alto novanta palsotto. Potrobbose serre one in perciò — L'argomento della mi, ovvero cinquantaquattre alcuna lingua avrebbono simente, il raziocinio, pledi di Parigi, uno de' quali gnificazione; non ch'elli lo'samente, il raziocinio, pledi di Parigi, uno de' quali gnificazione; non ch'elli lo'samente più musoleo di Adriano altri parti del corpo eran in (castello Sant'Angelo), e al proporzione della faccia (F.). mi, e ne trae dall'arabo questo principiare del sesto secolo fu — Prizomo, voce greca; procollocata da papa Silvestro in pr.: il grembiale. — Che tre ensure Estato estato dell'arabo questo pranzi l'antico tempio di San Prison, ecc. Tanto ne riusciva. Pietro, e quando si fabbricò la di sopra, dall'umbilico alla telepracione chiesa fu trasporitata sta, che tre Frisoni, unmini al consiglio di un grande nel giardino Bolvedere presso altissimi, mal, cioè indarno, orientalista. Il Ròdiger di l'altezza della pina a cinque sopra l'altro, di arrivare alla Laszignio stare, e non perbraccia e mezzo; Filalete che, testa; e trenta palmi ne vy— liamo a voito.

sè medesimo, come apparirà di sotto. Potrebbe essere che in alcuna lingua avrebbono si-

70 E il Duca mio ver lui: Anima sciocca, Tienti col corno, e con quel ti disfoga, Quand' ira o altra passion ti tocca. Cercati al collo, e troverai la soga, 73 Che il tien legato, o anima confusa, E vedi lui che il gran petto ti doga. Poi disse a me : Egli stesso s'accusa ; Questi è Nembrotto, per lo cui mal coto, Pure un linguaggio nel mondo non s'usa. Lasciamlo stare, e non parliamo a vôto; Chè cost è a lui ciascun linguaggio, Come il suo ad altrui ch' a nullo è noto. Facemmo adunque più lungo viaggio Volti a sinistra: ed al trar d'un balestro Trovammo l'altro assai più flero e maggio. A cinger lui qual che fosse il maestro Non so io dir, ma ei tenea succinto Dinanzi l'altro, e dietro il braccio destro D'una catena, che il teneva avvinto Dal collo in giù, si che in su lo scoperto Si ravvolgeva infino al giro quinto. Questo superbo voll'essere sperto Di sua potenza contra il sommo Giove, Disse il mio Duca, ond'egli ha cotal merto. Fialte ha nome: e fece le gran prove, Quando i giganti fer paura ai Dei: Le braccia ch'ei meno, giammai non move. Ed io a lui: S'asser puote, i' vorrei Che dello smisurato Briareo Esperienza avesser gli occhi miei. Ond ei rispose: Tu vedrai Anteo Presso di qui, che parla, ed è disciolto, Che ne porrà nel fondo d'ogni reo. Quel che tu vuoi veder, più la è molto, 103 Ed è legato e fatto come questo, Salvo che più feroce par nel volto. 106 Non fu tremuoto già tanto rubesto Che scotesse una torre così forte, Come Fialte a scuotersi fu presto. 109 Allor temetti più che mai la morte, E non v'era mestier più che la dotta, S' io non avessi viste le ritorte.

70-78. Tienti, ecc., sta con-tento (Ces.). — Cercati al colsanto (Ces.). — Cercati al col. tino: portavalo ad armacollo Come questo, si che invano to, ecc., troversi la corda se tu (Ces.). Et vois-le en travers de s'andrebbe a lui (B.). — Par ti cerchi al collo, alla quale è ta large potrime (Ls.). Il Buti appicato il corno che ti pende ti toga, copre e veste. — S'accidente de la large potrime (Ls.). Il Buti appicato il corno, con control de la corno con control de la corno con control de la corno control de la corno, con control de la corno, con control de la corno control la corno control de la corno control de la corno control de la c

gne, a modo che la doga il tino: portavalo ad armacollo (Ces.). Et vois-le en travere de ta large politrine (Le.). Il Buti ti toga, copre e veste. — S'accusa, mostra sua vil condisione e nome (Ces.). — Mal coto, malvagio pensiero, di alzar la torre per salvarsi nel caso di un nuovo diluvio (F). Il Buti Mal voto, mal desiderio. — Fure un impuaggio, esc., un colo linguaggio. Erat terra labti unius — 1bt confusum est abtum universa terra.

79-81. A vôto, invano. — Chê cost à a ind, coc. così intende egli altrui, come altri lui (A. F).
82-94. Facemmo, ecc., andammo più lungi volgendo a sinistra. — Ed al trar d'um balestro, di lungi una balestrata (B.). — L'altro gigante sainistra. Ed al trar d'us baiestro. di lungi una balesinistra. Ed al trar d'us baiestro. di lungi una balestrata (B.). — L'altro gigante
— maggio, maggiore — più
grande. — A cinger lui, ecc.
Ordina: Io non so dire chi
fosse l'artefice che lo legò: ma
egli teneva davanti il braccie
sinistro (l'altro) e dietro il
braccio destro, cinto sotto da
una catena. — Si che tin su lo
scoperto, ecc., cotalche su
quella parte che rimaneva socperta fuori del pozzo, la catena
glis "avvoigeva attorno per cinque giri — Voll' esseres sperto,
velle fare sperimento. — Voulut essayer sa force [1.5.). —
Cotal merto, cotal finerito.
Petr.; E tai mertto ha chi imgrato serve. — Fiatte o Effette, grato serve. — Fiatte o Effalle, Odissea, xi: Ingenerò (lifimi-dea di Nettuno) due figli. — Oto, a un Dio pari, e l'incitto Ifialte, — Che la luce del sol Ole, a who on it, e l'incitto state de un Dio pari, e l'incitto state de un Dio pari, e l'incitto state de un Dio co s'incitto l'accommentation de l'accommentation d'

113-114. Cinqu'alle, ells (Lf.). L'alla è una misura inglese di circa un metro e centosessan-totto millimetri, pari a due braccia fiorentine: un braccio è tre palmi, onde cinque alle formano appunto trenta palmi, accennati sopra al v. 65 (F.). — Senza la testa, senza contare la testa — grotta, pozzo.
115-129. Nella fortunata
valle. Lucano finge che il
luogo ove Scipione vinse Annibale, sia stato un tempo il regno d'Anteo. — Fortunata, fortunosa. V. xxviii, 8. — La valle del Bagrada, uno de' cui rami scorre presso Zama, ovo Scipione vinse Annibale. Reda, erede. Scipione, scri-vendo al Senato: « Vinsi tutta vendo al Senato: « Vinsi tutta l'Africa, disse; non ne riportai che la gloria. » (T.). Ne acquistò il titolo d'Africano, — Diede le spolle, si volse in luga. — Mille lion, ecc. Luc., ly: Latuisse sub alta — Rupe ferunt, epulas raptos habuisse leones. — Ancor par ch'e' s leones. — Ancor par ch'e' si creda. Lucano. ivi: Cœlo pe-percit. — Quod non Phlegræis Antœum sustulit arvis. Antoum sustituit arvis. Dice par per moderare l'esagerazione di Lucano; ma intanto lusinga l'ergoglio del mostro (T.). — I figli della terra, i giganti. — Mettine giuso, coc., calaci giù al fondo (e non te ne incresca), ove il freddo aggliaccia il fiume Coctto. — Serva Danta Rime: Rime: R ne increaca), ove il freddo aggiasocia il flume Cocito.
— Serra. Dante Rime: E
l'acqua morta si converte in vetro, Per la freddura che di fuor ia serra (T.). Eccoci all'inferno di ghiacolo. V. Michelet, La Montagne, dei dannati ai ghiaccia della Svizzera tedesca. — Non ci far ire
a chiadera cuesto favore, eco. zera todešca. — Non ci far ire a ohledere questo favore, eco. — Tisio, gigante; figibuolo di Giove, ucciso da Apolio per aver voluto sfortare Latona. Odissen, xi; Ecco poi Tisio, della Terra figito, — Che sfortar non temè l'alma di Giove — Sposa Latona, che volgeati a Pito - Per le ridenti monoco de camagone. — Sui manonée camagone. — Sui manonée camagone. — Sui volgeast a Pito - Per le riden.

### panopée campagne. — Sul 131-135. Le man distese, ecc., serven distendevast, e ingom-distese le mani, dalle quali brava — Quanto in di novo ara di tauri un fiogo. V. quando lottò con lui. — Pot ano de giganti fulminati da insieme formammo di noi un de giganti fulminati da insieme formammo di noi un de giganti fulminati da insieme formammo di noi un l'achia, o secondo aliri, sotto l'Esta. Fu padre di Geriene e risenda, così detta dalla famidi Corbero. — Questi, chi è gila Garisendi che la edificò. meco pud dar di quei, ecc., È una torre di Bologna molto fama nel mondo. — Ti chine. È una torre di Bologna molto fama nel mondo. — Ti chine. È una torre di Bologna molto fama nel mondo. — Ti chine. À una torre di Bologna molto fama nel mondo. — Ti chine. À una torre di Bologna molto fama nel mondo. — Ti chine. À una torre di Bologna del mase. — per diseggno (B.). Il dall'altra intera od altissima Tomm. Dopo ledatolo e prodegli Asinelli. A chi sta sotto messogli fama, acolocche non ul chiesto, sotto il late donde sia adulazione, gli da della

Noi procedemmo più avanti allotta, E venimmo ad Anteo, che ben cinqu'alle, Senza la testa, uscia fuor della grotta. O tu, che nella fortunata valle, 115 tu, che nena tot dana con che che ce Scipion di gioria reda, Quando Annibal co' suoi diede le spalle, Recasti già mille lion per preda, E che se fossi stato all'alta guerra De' tuoi fratelli, ancor par ch' e' si creda Che avrebber vinto i figli della terra: Mettine giuso (e non ten venga schifo) Dove Cocito la freddura serra. Non ci far ire a Tizio, nè a Tifo: 124 Questi può dar di quel che qui si brama: Però ti china, e non torcer lo grifo. Ancor ti può nel mondo render fama: 127 Ch' ei vive, e lunga vita ancor aspetta, Se innanzi tempo grazia a sè nol chiama Così disse il Maestro: e quegli in fretta Le man distese, e prese il Duca mio, Ond' Ercole senti già grande stretta. Virgilio, quando prender si sentio, Disse a me: Fatti in qua, si ch'io ti prenda; Poi fece si che un fascio er'egli ed io. Qual pare a riguardar la Carisenda, Sotto il chinato, quando un nuvol vada Sovr' essa sì, che ella in contrario penda; Tal parve Anteo a me che stava a bada Di vederlo chinare, e fu tal ora Ch'io avrei volut'ir per altra strada; Ma lievemente al fondo, che divora Lucifero con Giuda, ci posò; 142 Nè si chinato li fece dimora E come albero in nave si levò. 145

bestia: ed è perorazione inguardando in alto quande
fernale. — E lunga vita, ecc., passa sovr'essa un nuvolo in
e si promette viver ancora direzione contraria alla sua
lungamente, se la grazia divina nol chiama a sè prima dechinie cada. Così parve a
del tempo prescrittogli dalla Dante che Anteo, il quale si direztone contraria alla sua inchinazione, pare che la torre dechini e cada. Così parve a Dante che Anteo, il quale si chinava per posarili, fesse per cader loro addosso (F). Benv., dice che quando Dante, es-sendo a studio in Bologna, la vide, la torro era più alta, e il paragone riuscia più caltante. paragone riusola più calzante.

— Che stava a bada, attento.

— E fu tal ora, e ci fu un momento che. — Divora... Giuda, Inf., xxxiv, 63 — Prov., i, 12: Deglutiamus eum sicut infer-Deglutiamus sum sicut infersus viventem (T.). — Né si
chinato, ecc., nè punto restà
egli così chinato; ma si alzò
e si rifece diritto subitamente
come un albero in nave. Comme is mát s'un navire (La.).

#### CANTO TRENTESIMOSECONDO.

L'area del nono cerchio è un pavimento di durissimo ghiaccio, formato dallo stacasante Cocito; e, come il letto di Malebotge, pende verso il centro. È distinta in qualtro sparti-menti concentrici, che si ravvisano dalle diverse situazioni dei dannati, su ciascuno di menti concentrici, che si ravvisano dalle diverse situazioni de' dannati, e in ciascuno di esti è punita una specie di tradimento, o sista di quella pessima frode, che si usa in coloro cui rassicura un sacro diritto alla nostra fede. Net primo, che da Caino, uccisore del fratello, si chiama Caina, sono i troditori del proprio sangue: nil secundo, che si dice antenona, dal troiano Antenore, che, secondo quaiche antico storiografo, aiutò i firci a furare il Palladio e a prenter Troia, stanno i traditori della patria e del proprio paritto: net terzo, che dal traditore di Pompeo s'initiola Tolona, i traditori degli antici: nel quarto, finalmente, nomato Giudecca da Giuda, quei che traditoro i foro benefattori e signori. In questo cando si parta di vari traditori della Caina e d'alcum altri dell'antenora, che a Dante sono manifestati mentre traversa la ghiaccia, avviandosi al centro al centro.

S'io avessi le rime e aspre e chiocce, Come si converrebbe al tristo buco. Sovra il qual pontan tutte l'altre rocce, I' premerei di mio concetto il suco Più pienamente; ma perch'io non l'abbo, Non senza tema a dicer mi conduco. Chè non è impresa da pigliare a gabbo, Descriver fondo a tutto l'universo, Nè da lingua che chiami mamma e babbo. Ma quelle Donne aiutino il mio verso, Ch'aiutaro Anflone a chiuder Tebe, Si che dal fatto il dir non sia diverso. O sovra tutte mal creata plebe,
Che stai nel loco, onde parlare è duro,
Me' foste state qui pecore o zebe!
Come noi fummo giù nel pozzo scuro
Sotto i piè del gigante, assai più bassi,
Ed io mirava ancora all'alto muro, Dicere udimmi : Guarda come passi ; 19 Fa si, che tu non calchi con le piante Le teste de' fratei miseri lassi. Perch'io mi volsi, e vidimi davante E sotto i piedi un lago, che per gielo Avea di vetro e non d'acqua sembiante. Non fece al corso suo si grosso velo D'inverno la Danoia in Austerricch, Nè 'l Tanai là sotto il freddo cielo, Com'era quivi : chè, se Tabernicch Vi fosse su caduto, o Pietrapana, Non avria pur dall'orlo fatto cricch.

l-12. S'io avessi, ecc., se dallislica lingua mi fossero date.

l'islica lingua mi fossero date.

Chiocce, mai resonanti (B.). ria (B.). — Da pigliare a gabbo,
Roche. Petr.: Rime aspre e a befis (B.). — ma seria e difsoche far soavi e chiare (T.). fielle. — Deservier fondo, ecc.

Al tristo buco, a i tristo
ponto o fondo infernale. — questa sfera mondiale. Parla
Pontan, s'appuntano, gravitano, sicome su loro centro. — (B. B.). — Né da lingua, ecc.

chi infernali (F.). — I premechi infernali (F.). — I premechi infernali (F.). — Rocce, ripe accopance. — Quelle dome,

ri, soc., lo esprimerei meglio di
li mie cencetto. Non l'abbo,

Giove e d'Antiope, sonando,

facea muovere li sassi (dal monte Citerone) e veniva l'uno sopra l'altro, e così fece lo muro intorno intorno (B.). muro intorno intorno (B.). — A chiuder di mura. Boco., Tes., Mi. 52. — Si che dai fat-to, ecc., si che le parole sien pari al subletto. 13-15. Oh soura tutte, ecc., o turba vile d'anime soiagurate sovra tutte l'altre che sono in

sorra tutte l'aitre che sono in inferno. — O vous, la lie du peuple maudit / (Ls.). — Nel loco, nel già detto centro dell' Inferno. — Duro, malagevole — Me' foste, ecc., meglio per voi se foste state in questo mondo pecore o capre. V. Matth., vvv. 24

xvi, 24.
17-21. Sotto i piè, ecc., più al basso di quello che fossero i piedi del gigante. — Anche l pied del gigante. — Anone in questo nono cerchio il suole va sempre dechinando verse il centro (F.). — All' alto muro del profondo pozzo, ove gli aveva posati Anteo. — Dicere tidimmi, udil dire a me (T.). — Guarda, come passi. Le parole sono dirette solamente a Dante. sono dirette solamente a Dante, o perchè l'ombra che parla si è accorta ch'egli solo ha corpo; o perchè, vedendolo inteno a tuit'altro, temeva che pestasse lui o suo fratello, ch'erangli i più vicini. Sono questi i due fratelli Aberti (B. B.). V. v. 55-57. Calchi con le piante, soale pitto o pied (B.) Ne viaggi di G. da Mandavilla, al capit dalla Valle pericologa i leves della Valle pericolosa si legge: Noi trovamo molti corpi morti sopra e quali noi passamo co' piedi; i quali, nel passar sopra loro, si lamentavano e piagnevano che ci passassimo per adosso.

per adosso.

22-30. Perch'io. per la qual
cosa io. — Un tago, Cocito. —
Per gielo per essere gelato. —
La Danotti in Austericch. Il
Danubio in Austria non Pece
mai di verno si grosso velo ai
corso suo, si grosso crosta di
ghiacolo alle sue acque, ne'il
Tangi, la Tana o il Don, ia

sotto il freddo cielo, sotto il gelato olima della Moscovia, come, ecc.; che se il monte Ta-bernicch o l'altro di Pietrabernicch o l'altro di Pietra-pana vi fosse caduto sopra, non si sarebbe quel ghiaccio smos-so, nè avrebbe scricchiolato neppure dall'orlo, ove suol es-sere più sottlle, e prima si stacca. — Non sarebbe pure (il lago) sgrossato dalle spondo, ne fatto suono cri cri (B.). Que les bords meine n'auvaient pas craqué (Ls.). Tabernicch. Non è ben sicure quale monte ab-bia voluto indicare : probabil-mente la Frusta Gora, vicino a Tovarnico in Schiavonia, o il Javornich, cioè il monte de-gli Aceri, vicino ad Adelsberg, realla Carmida. (Pl.)

gli Aceri, vicino ad Adelsberg, nella Carniola (Bl.). — Pictrapana, o Pietra Apuana, monte in Garfagnana, sopra Lucca (F.).

32-39. Guando sogna, Di spigotav. Indica il principio della stata. — Insin Id dove appar vergogna, infino al volto, che è quella parte del corpo che dimostra la vergogna, (B.).

— Aeli occhi. che Aristotile che dimostra la vergogna, [B.].

— Agli occhi, che Aristotile
dice sede della vergogna. Petr.: Vergogna con man dagli
cchi forba (T.). Altri: Insin
iove si mostrano le parti pulende. — Mettendo i denti, iende. — Mettendo i denti, soc., tremando a dente, percuotendo il denti l'uno con l'altro, come fala cloogna quando percuote lo becco di sotto con quel di sopra (B.).— Da bocca il freddo... Tra ler, ecc., tra quella gente il freddo fa fade di sè per la bocca, con lo sbattere de' denti, e il cuor tristo, addolorato, fa fade di sè per gli occhi gonfi di planto. 44-51. E quei piegaro i colti all'indistro, staccandosi l'uno all'indistro, staccandosi l'uno

all'indistro, staccandosi l'uno dall'altro per poter guardare in su. — Le labbra, gli orli delle palpebre; poiche nel gran freddo non avrebbero le lagrime avuto il tempo di scendere fino alla bocca. Altri legge: più per le labbra, indicando la bocca (B. B.). — E il pielo strime, agghiacolò le lagrime tra esti occhi e il riserrò. — Byranga, caso retto (T.).
52-68. Ed un altro dannato. — Pur cot visci in giue, continuando a tenere il capo basso. — Ti specchi, rimiri. — Il all'indietro, staccandosi l'uno

— Ti specchi, rimiri. — Il ghiaccio rifietteva l'immagine come vetro (v. 24), onde il danato vedeva anche col viso in nato vedera anche col viso in si mosso di Cammellotto per Mordaret. Mordaret teri il re si giu. — Biensnio, piccolo fiume andare assediare Lancillotto. Sil cape d'una spada, et così di Tosoana, che passa vicino Mordaret rimase vicario del re, uccise l'uno l'altro (A.F.). — Brato, e sbocca nell'Arno ch'era nipote del re, figituolo Nom Focaccia. Affrettò la morte sotto Firenze, di contro alla della sirocchia ch'era reina d'un suo zio, ch'era gran ricce Lastra (Bl.). — Di lor (pie, fu d'Orgama. Fece Mordaret con- como, per godersi più preste possessiono d'Alberto degli Al-trafare lettere e il suggello del il retaggio di ul (A.F.). Nelle berti loro padre e di loro. — re, et mostrò che messer CalStorie Pist.: Era., de' CancelQuesti due fratelli furono Na- vano sorivesse, da sua parte lieri della parte Bianca: Apoleone et Alessandro de' conti come il re Arth era stato scon-

E come a gracidar si sta la rana 41 Col muso fuor dell' acqua, quando sogna Di spigolar sovente la villana; Livide insin là dove appar vergogna Eran l'ombre dolenti nella ghiaccia, Mettendo i denti in nota di cicogna. Ognuna in giù tenea volta la faccia: Da bocca il freddo, e dagli occhi il cor tristo Tra lor testimonianza si procaccia. Quand' io ebbi d'intorno alquanto visto, Volsimi a' piedi, e vidi due si stretti. Che il pel del capo aveano insieme misto. Ditemi voi, che si stringete i petti, Diss' io, chi siete. E quei piegaro i colli, E poi ch'ebber li visi a me eretti. Gli occhi lor, ch'eran pria pur dentro molli, 46 Gocciar su per le labbra, e il gielo strinse Le lagrime tra essi, e riserrolli. Legno con legno spranga mai non cinse Forte cost, ond'el, come duo becchi, Cozzaro insieme, tant' ira li vinse. Ed un, ch'avea perduti ambo gli orecchi Per la freddura, pur col viso in giue Disse: Perchè cofanto in noi ti specchi ! Se vuoi saper chi son cotesti due, La valle, onde Bisenzio si dichina, Del padre loro Alberto e di lor fue. D' un corpo usciro: e tutta la Caina Potrai cercare, e non troverai ombr**a** Degna più d'esser fitta in gelatina; Non quelli, a cui fu rotto il petto e l'ombra <sup>61</sup> Con esso un colpo, per la man d'Artù; Non Focaccia, non questi, che m' ingombra Col capo sì, ch' io non veggio oltre più, E fu nomato Sassol Mascheroni:

Se Tosco se', ben sa' omai chi fu.

Alberti (conti di Mangona), fitto et morto, et quasi tutta i quali furono di si perverso sua gente, et che il re noa animo, che per torre l'uno all'aitro le fortezze, che avevano cessono ragione di Iul... Si in val di Bisenzio, vennono a fece coronare... Il re Artà tanta ira et a tanta malvagità venne verso Cammellotto colla d'animo, che l'uno uccise l'altro, e coel insieme morirono fra loro; infine Mordaret si colle d'animo, che l'uno uccise l'altro, e coel insieme morirono fra loro; infine Mordaret si (A. F.).—D'un corpo usciro, scontrò col re Artà. Il re il nacquero d'una stessa madre, passò per la fedita, al che ivi si nfernale; soherosamente.— trarre della lancia, il sele pasCome li polli nella gelatina sò per la fedita, al che ivi si (Bb.)—Non quelli, ecc. Il re Artù ruppe l'ombra del corpo di si mosso di Cammellotto per andare assediare Lancillotto. Sul capo d'una spada, at cel Mordaret rimase vicario del re, uccise l'uno l'altro (A. F.).—
ch'era nipote del re, figiluolo d'un suo sio, ch'era gran ricose della sirocchia ch'era reina d'un suo sio, ch'era gran ricose si mosse di Cammellotto per andare assediare Lancillotto. Mordaret rimase vicario del re, ch'era nipote del re, figiuolo della sirocchia ch'era reina d'Orgama. Pece Mordaret con-traffare lettena il la maralla.

E perchè non mi metti in più sermoni, Sappi ch' io sono il Camicion de Pazzi. Ed aspetto Carlin che mi scagioni. Poscia vid' io mille visi cagnazzi Fatti per freddo: onde mi vien riprezzo, E verrà sempre, de gelati guazzi. E mentre che andavamo in ver lo mezzo. Al quale ogni gravezza si rauna, Ed io tremava nell'eterno rezzo: Se voler fu, o destino, o fortuna, 76 Non so: ma, passeggiando tra le teste, Forte percossi il piè nel viso ad una. Piangendo mi sgridò: Perchè mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta Di Mont'Aperti, perchè mi moleste? Ed io: Maestro mio, or qui m'aspetta, Si ch' io esca d'un dubbio per costui: Poi mi farai, quantunque vorrai, fretta. Lo Duca stette; ed io dissi a colui 85 Che bestemmiava duramente ancora: Qual se'tu che così rampogni altrui? Or tu chi se', che vai per l'Antenora Percotendo, rispose, altrui le gote, Si che, se fossi vivo, troppo fora? Vivo son io, e caro esser ti puote, Fu mia risposta, se domandi fama, Ch' io metta il nome tuo tra l'altre note. Ed egli a me: Del contrario ho io brama: 94 Levati quinci, e non mi dar più lagna; Chè mal sai lusingar per questa lama. Allor lo presi per la cuticagna, E dissi: E' converrà che tu ti nomi, O che capel qui su non ti rimagna. Ond'egli a me: Perchè tu mi dischiomi, 100 Nè ti dirò ch'io sia, nè mostrerolti, Se mille flate in sul capo mi tomi.

e gagüardo molto di sua persona. Non attendea ad altro
di pigliarle per sè, morto mesche a uccisioni e ferite, fuggiva al bisogno e scusavasi) gil corse addosso con uno colche megbio era dire: Quinci tello, et diegli più colpi, et firiogòto il Focaccia, che: Quiro nalmente l'uccise (A. F.).—
fis morto il Focaccia, che: Quiro nalmente l'uccise (A. F.).—
fis morto il Focaccia. — Non
cariin che mi scagioni, con la
questi che col capo mi sta dinanzi e m'impedisce di vedere
più oltre - Sassoi Maccheroni. Ezcchietlo, vui, 51. — Nel 1302.
Essende tutore d'un suo nipote,
essendo l'oste del Comune di
per rimanere erede l'uccise (O.). Firenze intorno a Pistoia, si
- Bensa' omai chi fu. Il Giul.
legge: Bon dei saper chi fu.
V. sotto XXXIII, 136.
67-69. Non mi metti in più
d'Arno, per Carlino de Pazzi
Greson de la diletto
eramoni, non mi facoia altre
de Pazzi di Valdarno; et anBianchi, grandi e popolani si
dando un di a diletto mesrinchiusono e faceono grande
ser Ubertino de' Pazzi, suo
guerra et danno nel Val d'Arno
cugino et egli, perocchè avedisopra. I Fforentini n'andoveno certe fortezze comuni, rone al detto castello, et a

quello stettono ad assedio per ventotto di ; alfino, per tradi-mento di Carlino, per monota ch'elli n'ebbe, ebbono il castello, Essendo Carlino di fuori, fece a' suoi fedeli dare l'entrata del castello; onde molti vi fureno castello; onde moitt vi turono mortist presi, pure dei migliori usciti di Firenze (A. F.). In cuius occupatione occis suni unus frater patris et unus consampuineus ejus (Benv.). 70-72. Caonazzi, paonazzi o moselli — Il Blanc: cagnesohi. — Riprezzo, arricoiamento di

moselli — Il Blanc: cagnesohi.
— Riprezzo, arricoiamento di
freddo a ricordarmene (B).
Guazzi, stagni.
73-78. E mentire che, ecc.,
entrando nella seconda sfera,
detta Antenora, andavano verso
il centro della terra, al quale
tutti gravi tendono per loro
natura. — Rezzo, ombra —
freddo (B). — Se voler Pu di
Dio (F). Inf., xv. 46: Qual fortuna o destino (T).
70-84. Mi peste, mi pesti, calpesti. — Se tu mon vieni, ecc.,
ad acorescermi il castigo che
soffro pel tradimento che feci
a Mont'Aperti, perchè mi molesti! — Quando i Sanesi et i
Florentini Ghibellini, usotit di

stil — Quando i Sanesi et l'Florentini Ghibellini, uscit de Florentini custi de Florentini, chiesa contro all'oste de Florentini, chiesa a Monte Aperti, più Ghibellini, chierano nel campo de Florentini et a cavallo et al piè, veggendo appressare le schiere de'nemici, come era ordinato il tradimento, si fuggirono dall'altra parie, et ciò furono di quelli della Pressa et degli Abati et più altri; et come la schiera de'Tedeschi percossono ruinosamente la schiera de'Florentini, ov' era la nasqua della rentini, ov' era la nsegna della cavalleria, la qual portava messer Jacopo de Pazzi, uomo di gran valore, il traditore di messer Bocca degli Abati, di gran valore, il traditore di messer Bocca degli Abati, ch'era in sua sohiera et presso di lui, colla spada fodi messer Jacopo, et taglioli la mane colla quale tenes la nesgna del Comune di Firenze, ende i Fiorentini furono sconfitti (A. F.). V. Inf., x, 55-57. — Si ch'to esca, ecc., d'un dubbio che miè venuto intorno la per-sona di costui, quando egli nominò Montaperti. — Quan-tunque, quanto.

nomino montaperi. — cuantumque, quanto.

90-96. Si che se fossi vivo, roppo fora, sarebbe troppo — sarebbe la percossa stata troppo forts. — Tra l'altre note del mio canto (T). — Del contrario, di can esser nominato (T).

mio canto (7.).—Del contrario, di non esser nominalo. — Lagna, noia — cagion di lamento.
97-102. Per la cuticagna, poi 
capelli della cuticagna, ch' 
à la parte concava e deretana del 
capo. V. v. 37. — Perché tu mi 
dischioms. Per dischiomarmi, e strapparmi i capelli che

faccia. Ne mostrerotti, alzando la faccia. — Sul capo mi tomi.
Tomare, cadere — qui: mi percuota. V. v. 78.
105-107. In giù raccolli, volti
al basso. — Sonar con le mascelle, fare streptto con le ma-scelle, battendole pel freddo. 109-123. Che più favelle, che parli più. — La lingua pronte, a manifestarti il mio nome. a manifestarti il mio nome. —
L'argento, voce i ronica. E
come se dicesse: Egli piange
qui l'argent de Francesi [B].,
Quet da Duera. G. Vill. vII. d:
I Franceschi (di Guido di
Monforte, capitano di Carlo
d'Angiò) passarono senza contatto di battorio e arrivano. tasto di battagna e arrivarono a Parma. Bene el disse che uno messer Buoso della casa di que'da Duera di Chermona, per danari ch' ebbe da' Franceschi, mise consiglio per modo che l'oste di Manfredi non fosse al contasto al passo . com'erano ordinati. Onde poi il popolo di Chermona a fuil popolo di Chermona a furor distrussono il legmaggia,
di quegli da Duera. — Riamo
freschi, in ghiacolo. — Quet di
Beccheria. — Negli anni di Cristo 1253,
del mese di sestembre, il popolo
di Firenze fece pigliare l'abate
di Valombrosa, il quale era
gentile uomo de signori di Beocheria di Pavia (legato di Alessandro IV), essendogli apposto
che a petisione de Ghibbilini
usciti di Firenze, trattava tradimento; et quello per martorio usoiti di Firenze, trattava tra-dimento; si quello per martorio gli feciono confessaro, et seel-leratamente in sulla piazza di Sant'Apollinare gli feciono, a grido di poplo, tagliare la te-sta, non guardando a suo or-dine sacro; per la qual cosa di Comune di Firenze eti Fiorentini dal Papa furono scomuni-cati, et dal Comune di Pavia e da quelli di Beccheria, suoi consorti, i Fiorentini che passavano per Lombardia ricevesavano per Lomoardia riceve-vono molito danno (A. F.). — Gorgiera, fig.: gola. — Gianni del Soldanier. G. Vill., vii, 14: I grandi (Ghibellini) ordina-romo di mettere la terra a romore e disfare l'oficio dei irentasei (ordinato dai due frati Godaviti. Omi usuro fia all'are. Godenti). Ogni uomo fu all'arme... e messer Gianni de'Soldanieri si fece capo del popolo per montare in istato, non guardando al Ane che dovea riuscire a sconcio di parte Chibellina e suo dammaggio. — Più ld. plù presso al centro. — Ganellone, Gano. V. Inf., xxxi, 15-17. — Tribaldello o Tebal-15-17. — Tribaldello dello de' Zambrani, secondo Benv., nobile, ma spurio, tradi Faenza per vendicarsi de LamIo aveva già i capelli in mano avvolti, E tratti glien' avea più d'una ciocca, Latrando lui con gli occhi in giù raccolti: Quando un altro grido: Che hai tu, Bocca? 108 Non ti basta sonar con le mascelle, Se tu non latri? qual diavol ti tocca? 109 Omai diss' io, non vo' che tu favelle, Malvagio traditor, chè alla tua onta Io porterò di te vere novelle. Va via, rispose, e ciò che tu vuoi, conta Ma non tacer, se tu di qua entr eschi, Di quel ch' ebbe or così la lingua pronta. Ei piange qui l'argento de Franceschi; Io vidi, potrai dir, quel da Duera Là dove i peccatori stanno freschi. 118 Se fossi dimandato, altri chi v'era, Tu hai da lato quel di Beccheria, Di cui segò Fiorenza la gorgiera. Gianni del Soldanier credo che sia 121 Più là con Ganellone e Tribaldello. Ch'aprì Faenza quando si dormia. Noi eravam partiti già da ello, Ch'io vidi duo ghiacciati in una buca 124 Si, che l'un capo all'altro era cappello. E come il pan per fame si manduca, Così il sovran li denti all'altro pose, Là ve'l cervel s'aggiunge con la nuca. Non altrimenti Tideo si rose Le tempie a Menalippo per disdegno, Che quei faceva il feschio e l'altre cose. O tu che mostri per si bestial segno Odio sovra colui che tu ti mangi, Dimmi il perche, diss' io, per tal convegno, Che se tu a ragion di lui ti piangi, Sappiendo chi voi siete e la sua pecca, Nel mondo suso ancor io tene cangi; Se quella, con ch'io parlo, non si secca.

ove siam tuttora, dalla Tolo-mea, che immediatamente se-gue, poichè l'uno d'essi tradi bertazzi, esuli bolognesi, rifug- la patria, l'altro l'amicisia.

giti in quella città, che gli Essi dunque son confinanti. e avevan rubato due porci. I in loro si tocano le due classi Lambertazzi, sorpresi, in gran (B. B.).— Cappello, coverchie-parte scapolarono nudi. N'andò — Si manduca. è divorato, famoso. D' un uomo di mal aspetto si dicea in Romagna: sopra.— Tideo, figliulo d'Escapeta. Fu fatto cavaliere dal Bolognesi, ai quali apri Faenza. > Fu fatto cavaliere dippe, tebano, combattorono dal Bolognesi, ai quali apri presso. Tebe, e si furirono a Faensa di notte tempo. Perì morte. Tideo, sopravivendo ai nemico, si fe' recare la testa di lecoro de' Francesi.

125-139. Ch' so vidi. quando in ci patto.— Ti piangi, ti duoli foro di ghiaccia (B.). La buca — La sua pecca, il peccato in che stanno questi due spiriti con messo contro di te.—— Io te al cavità ci rosolare dello sportimento che divide l'Antenora, col pubblicare le tue ragioni e ove siam tuttora, dalla Tolo- i torti di lui.— Se quella, see. ne cangi, te ne renda il cambio, col pubblicare le tue ragioni e i torti di lui. — Se quella, ecc., se la mia lingua non ammutelisce por morte.

#### CANTO TRENTESIMOTERZO.

Il conte Ugolino narra come i Pisani, rinchiusolo con due figli e due nipoti nella torre del Gualandi, lo facessero, insteme co' essoi, morire di fame. Passando dall'Antenora alla Tolomea, il Pocta trova frate Alberigo de'Manfredi, dal quale sente come l'anima dei traditori, appena fatto il tradimento, cada in Inferno, e come un diavolo ne regga il corpo fino che sia scorso il tempo prescritto al viver toro nel mondo.

La bocca sollevò dal fiero pasto Quel peccator, forbendola a capelli Del capo, ch'egli avea diretro guasto. Poi cominciò: Tu vuoi ch'io rinnovelli Disperato dolor che il cor mi preme, Già pur pensando, pria ch' io ne favelli. Ma se le mie parole esser den seme Che frutti infamia al traditor ch' io rodo, Parlare e lagrimar vedrai insieme. I non so chi tu sie, ne per che modo Venuto se' quaggiù; ma Fiorentino Mi sembri veramente quand'i't'odo. Tu dèi saper ch'io fui'l conte Ugolino, E questi è l'arcivescovo Ruggieri: Or ti dirò perch' i' son tal vicino. Che per l'effetto de' suo' ma' pensieri, Fidandomi di lui io fossi preso E poscia morto, dir non è mestieri. 16 Però quel che non puoi avere inteso, Cioè come la morte mia fu cruda, Udirai, e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro dalla muda, La qual per me ha il titol della fame E in che conviene ancor ch'altri si chiuda, M'avea mostrato per lo suo forame Più lune già, quand'i'feci il mal sonno, Che del futuro mi squarciò il velame.

2-12. Forbendola, nettandola. l'arcivescovo Ruggieri degli Delcapo. V. XXXII, 126 e segg. Ubaldini, cacciò di Pisa Nino Gid pur persando, al solo de Visconti, giudice di Gallura, Pensarri. - Den. denno, debbo- nato d'una sua figlia. - chè se 

getiarne le chiavi in Arno, per-che si morissero, come infatti morirono, di fame (B. B.). Il Tronci, negli Annali Pisana, all'anno 1284, parra come alla battaglia della Meloria, Ugo-lina purada are battaglia della Meloria, Ugo-lino, quando era maggiore il pericolo dei Pisani e il biso-gno d'aiuto, fuggi con tre galee, scorado i soldati ed agevolando ai Genovesi la pie-na vittoria. Anche guastava le praticne di pace, perchè non ternassero quei cittadini di conto ch'egli aveva aiutato a far cadere in mano ai nemici. Invoce s'aggraduiva i Fioren-tini, e a quelli di maggiore autorità mandava fisachi pieni di fiorini d'oro invoce di greco, e quei che più rileva, dave e quel che più rileva, dave pegni di fede guelfa. Così fu quasi signore di Pisa, finchè quasi signore di Pisa, finchè gii venne la mala meccianza predettagli da Marco Lombardo. V. G. Vill., vin, 121 e 128. — Tal vicino, si molesto vicino -i, gii - tal. avv. a questo modo. (Fanf.). — Perch'io li fo questo (B.). V. Inf., xxxx, 125. — Ma' penxieri, peridi, consigli. — Fidandomi di lui, come Attiare d'Arpago, non come\_Astiage d'Arpago, no pensando all'offesa fattagli. sopra al v. il3. — Dir non è mestieri, come notissimo.

19-24. Quel che non puoi aver inteso, come avvenuto nel

segreto della mia carcere. segreto della mia carcere.—
Breve pertugio, piccola finestra — muda, quel chiuso ove
tengonsi gli uccelli a mudare,
a mutar le penne (l'innamoramento ed il canto. L.). Secondo il Buti vi si tenevano a
mudare le aquile del Comune.
— Questa torre che fu già de'
Gualandi, alle sette vie, poi
degli Anziani, da ultimo de'cavalieri dell' ordine di S. Stefano, era nel palazzo che ades-

rinnovata più volte. Eran trascorsi parecchi mesi: dall'agosto 1287 al marzo 1283, sesonde G. Villani. Altri: più kume. — Che del futuro, ecc., che mi svelò l'avvenire.

28-37. Questi, i rarvisescovo - Cacciando, ecc., in atto di cacciare al monte San Giuliano, posto tra Pisa e Lucca; onde veta che le due città si possano vedere. — Con capne magre e Queste sono lo popolo minuto, che comunemente è magro e povero. — Magre, fameliche — esudiose, sollicite, desiderose (B.) — conte, ammassirate. — S'avea messi dimanti dalla fronte, spingendo i primi alla caccia, i Guallandi, i Sismondi e i Lantranchi. — Lo padre e i figli, il lupo e i lupicipi. — Scane, sanna i che fosse chiara mattina (B.) — ora dei sogni veradi. Init., xvv., 7.

41-53. Chet mic cor. Altri:

Al-S3. Che'i mio cor. Altri: Ch'al mio cor. — 8 apprestana. Altri: trapassava. Cloè della tarza. (B.). — Ed io, ed ecco ch'lo. — Chiavar, inchiodare. Altri: chiovar. — Elessono per loro capitano di 
guerra il conte Guido di Montefetiro. dandoti grande 
giuriscitisione e signoria. E 
giunto il detto conte dei mese di marzo, feciono chiavare la porta della torre e 
le chiavi gittare in Arno, e 
victare a pregioni ogni vivanda. Domandando con grida il conte l'golino penitenzia, 
non gli concedettono frate o 
prete che i confessasse. G. 
VIII., vii, 125. Guardi si, al 180. 
57-66. Per quattro visi il mio

57-66. Per quatrovisi i mio aspetto tesso, e per la somiglianza di famiglia e per esser tutti del pari pallidi, macilenti e spauriti (F.). - Fessi, faoessi, — Manicar, mangiare. - Levorsi, si alzarono. - Queta'mi, mi quietai.

- Levorsi, si alzarono. - Questa mi, mi quietai.
67-71. Al quarto di venuti, da di che fu chiavato l'uscio.
- Mi si gittò, ecc., venendo meno per la fame. - Dicendo, ecc. Odi parole accoratorie che l'autore finge ! (B.). - Quivi morì, e nel lungo ove cadde, morì. - Come su mi veti, come tu vedi me (B.). - Li tre, eli altri tre.

gli aitri tre 275. Gid cieco, eco. Pel di-73-75. Gid cieco, eco. Pel digiuno mancategli le forze e anche il vedere, si diede a cercare tastando con le mani intorno — per conoscere s' eran vivi, o per modo d'uom vicino a morire (T.). — A brancolar idest, ad palpandum (Benn). — E tre di li chiamai. Altri : due di. — Et sic videlur comes Ugolimus viaves octo die-

Questi pareva a me maestro e donno, Cacciando il lupo e i lupicini al monte. Per che i Pisan veder Lucca non ponno. 31 Con cagne magre, studiose e conte, Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi S' avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pareano stanchi Lo padre e i figli, e con l'agute scane Mi parea lor veder fender li flanchi. Quando fui desto innanzi la dimane, Pianger senti' fra 'l sonno i miei figliuoli, Ch'eran con meco, e dimandar del pane. Ben se'crudel, se tu già non ti duoli, 40 Pensando ciò che'l mio cuor s'annunziava: E se non piangi, di che pianger suoli ? Già eran desti, e l'ora s'appressava Che il cibo ne soleva essere addotto. E per suo sogno ciascun dubitava: Ed io sentii chiavar l'uscio di sotto All'orribile torre: ond' io guardai Nel viso a'miei figliuoi senza far motto. I' non piangeva, sì dentro impietrai: Piangevan elli; ed Anselmuccio mio Disse: Tu guardi si, padre: che hai ? Però non lagrimai, ne rispos' io Tutto quel giorno, nè la notte appresso, Infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo Nel doloroso carcere, ed io scorsi Per quattro visi il mio aspetto stesso; Ambo le mani per dolor mi morsi. E quei, pensando ch' io il fessi per voglia Di manicar, di subito levorsi, E disser: Padre, assai ci fla men doglia, Se tu mangi di noi: tu ne vestisti Queste misere carni, e tu le spoglia. Queta'mi allor per non farli più tristi: Quel di e l'altro stemmo tutti muti: Ahi dura terra, perchè non t'apristi 🕈 Posciachè fummo al quarto di venutil, Gaddo mi si gittò disteso a' piedi, Dicendo: Padre mio, che non m'aiuti? Quivi mori: e come tu mi vedi, Vid'io cascar li tre ad uno ad uno Tra il quinto di e il sesto : ond' io mi diedi, Già cieco a brancolar sovra ciascuno, E tre di li chiamai poi che fur morti : Poscia, più che il dolor, potè il digiuno.

bus sine nutrimento cibali conservare il grano! — Poscia, (Benv.). — Nel luogo ove fu più che il dolor, ecc., lo dirasoil palazzo di Ugolino (par-giuno potè più che il delore, e rocchia di S. Sepoloro Lun- fini la mia vita, che nen l'avea g'Arno), i Cavalieri di S. Ste- potuta finire il dolore (B)-fano, padroni del sucle, fecero Più che la forza del delore a volgendo gli anni, fosse da tenermi vivo, valse la forza

Quand'ebbe detto ciò, con gli occhi torti 76 Riprese il teschio misero coi denti, Che furo all'osso, come d'un can, forti. Ahi Pisa, vituperio delle genti Del bel paese là, dove il si suona; Poi che i vicini a te punir son lenti, **M**uovasi la Capraia e la Gorgona, E faccian siepe ad Arno in su la foce. Si ch'egli annieghi in te ogni persona. Chè se il conte Ugolino avea voce D'aver tradita te delle castella, Non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella. Novella Tebe, Uguccione e il Brigata. E gli altri duo che il canto suso appella. Noi passamm'oltre, là 've la gelata Ruvidamente un' altra gente fascia. Non volta in giù, ma tutta riversata. Lo pianto stesso li pianger non lascia, E il duol, che trova in su gli occhi rintoppo, Si volve in entro a far crescer l'ambascia: Chè le lacrime prime fanno groppo, E, sì come visiere di cristallo, Riempion sotto il ciglio tutto il coppo. Ed avvegna che, si come d'un callo, 100 Per la freddura ciascun sentimento Cessato avesse del mio viso stallo, Gia mi parea sentire alquanto vento; 100 Perch'io: Maestro mio, questo chi move? Non è quaggiuso ogni vapore spento? Ond'egli a me: Avaccio sarai, dove Di ciò ti farà l'occhio la risposta, Veggendo la cagion che il fiato piove. 109 Ed un de tristi della fredda crosta Gridò a noi: O anime crudeli Tanto che data v'è l'ultima posta, Levatemi dal viso i duri veli. Si ch'io sfoghi il dolor che 'l cor m'impregna, Un poco, pria che il pianto si raggeli.

della fame a finirmi (Monti).

— Sulla pretesa tecnofagia di si suona, l'Italia, D., Volg., El.,
Ugolino, vedi la bella nota i, 7: Atti hoc. atti cil, atti si del Blano, che la annulla. affirmando loquuntur, ut puta

— Dopo li otto di ne furono cavati e portati, inviluppati nelle stude, al luogo de'
Frati minori a San Francesco,
e sotterrati nel monimento che
à allatto alli scaloni, a montare in chiesa, alla porta del
chiostro, coi ferri in gamba; l'Arno, chi guardi dalla forre
li quali ferri vid'io, cavati del
detto monimento (S).

Il quali terri via lo. Casal dei detto monimento (B.).
76-78. Con gis occhi torti, torvis et inflammatis ira (Bene.).
— Che furo all'osso, coc., che furono forti a roder l'osso come i denti d'un cane. Il Buti: Che forar l'osso.

non lungi dalla foce d'Arno. privo dell'attività del sole i e La Gorgona pare chiuder se è privo di questa attività . l'Arno, chi guardi dalla torre torta. Questa non era in piè ai tempi di Dante, ma egli deve fato piove, che muove questo aver fatto l'osservazione e colto vento. l'imagine da una delle molte torri che proteggevano allora co. Le orede di raditori. — le mura di Pisa (Ampère). — Tanto che data v'è, ecc., inc. fino a tanto che voi state alchiusura, tanto che l'Arno, ri- logati nell'ultima stanza della

torcendosi indistro contro Pisa, vi alighi e sommerga egni persona. — Aveva voce, era infamato (B.). — I Apliuoi, con questo nome abbraccia anche i nipoti. — Lex civilis appellat fitos ei nepotes liberos (Bens.). — Croce, supplizio. — L'eta ovoella, gio-vanile, o intendicoi T: inesperta delle cose subbliche, sebbene torcendosi indietro contro Pivanie, o Intendicol I.: inesperta delle cose pubbliche, sobbene atta all'armi, perchè erano tutti adulti ed uno anche padro (Scarabelli). — Novella Tebe di atrocità. —Il Buti: Pelope, re di Tebe, venne in Italia e fece Pisa, dal nome d'una città oh'era nel regno suo. - Il Bri-gata, eco. Nino, detto il Bri-gata, era figlio del conte Guel-fo, primogenito di Ugolino, ed Anselmuccio, del conte Lotto altro figliuolo. Moglie del conte altro figliuolo. Moglie del conte Ugolino fu la contessa di Mon-tegemoli, da Siena, ed ebbe an-cora un altro figliuolo, nomi-nato Banduccio, il quale nel 1255 sposò Mantredina figlia di Manfredi Malaspina, mar-chese di Villafranca (C. Gion-simi). V. L. Vigo, Dante e la Sicilia, a p. 40. — Appella, nomina.

nomina.
91-99. Noi passamm'oltre,
alla terza sfera, detta Toloalla terza sfera, detta Tolo-mea. — La gelata, il gelo. — Ruvidamente, dice l'asprezza del ghiaccio, non liscio, ma rozzo e risaltante in ischeggie e quasi gropposo. Ma il mag-gior tormento vien loro dalla accinca modasima (Cas) postura medesima (Ces.). — Fascia, intornia, — Non volta in giu, come quella del primo e secondo giro. — Riversata, supina. — E il duol, ecc. le supins. — B U duol, ecc. le lagrime che per duole si git-tane fuori. — Rintoppo, ri-scontro delle lagrime che sono aggelate in sulle palpole degli occhi (B.). — Fanno groppo, nodo; agghiacciate serrano la via all'altre. — Tutto U coppo.

via all'altre. — Tutto il coppo. la cavità dell'occhio.

100-108. Ed avvenga che, eco. Per lo freddo che laggiù era, nel viso mio era mancato gni sentimento, quasi come avviene nella carne che ha fatto callo (A. F.). Cessar statio, agomberare, sparire — Non è quaggiuso ogni vapore spenio i La cagion del vento à il calor del sole che solleva i vapori. Però viene a dire: non è questo luogo privo dell'attività del sole e se è privo di questa attività.

l'Inferno; ovvero: crudeli tanl'Inferno; ovvero: crudeli tanto, che, etc., — Un poco, si
lega con sfoghi: ch'io pianga
un poco. - Si o non ti traggo l'impaccio del gelo dagli cochi che
io possa andare al fondo di
questa ghiacoia. — Restrizion
mentale (T.). — Alberigo, de'
Manfredi, signori di Faenza,
che in vecchiezza si rese frate
gandente. Essendo in discordia gaudente. Essendo in discordia (1285) con Manfredo e col co-atui figlio Alberghetto, suoi consorti, finse riconciliarsi con loro, e li invitò al castello di Cerata. — e quando essi eb-bono desinato tutte le vivande, elli comandò che venessono le frutta, ed allora venne la sua famiglia armata, com'elli a-veva ordinato, et uccisono tutti costoro alle mense, com'erano cossoro alle mense, com erano a sedere, e però s'usa di dire: Elli ebbe delle frutta di frate Alberigo (B.). G. Vill., 1x, 335, e x, 27. — Riprendo dattero per figo, pago con usura il male fatto. — Figo per fico. 121-138. Or se' tu ancor mor-to!, or se' anche tu morto! — Ancor, di già, si tosto. V. Purg., XIII (Ces.). — Siea, eco. stia su nel mondo, lo ignoro affatto. Tolomea ha sopra gli altri cer-chj d'Inferno questo privilegio, ecc.; ironicamente. — Il Buti ecc.; ironicamente. — Il Buti non crede la Tolomea detta dal traditor d'Egitto, ma da To-lomeo, principe del popolo giu-daico (duw in campo Jerico), lo quale, essendo nel campo di Jerico, ricevette nel tabernacolo suo Simone, principe de Sacerdoti, suo suocero, con due suoi figliuoli, ed apparec-chiato il convito, a tavola lo fece uccidere co suoi figliuoli, per avere tutta la maggioria e l'oro e l'argento ch'avea Si-mone. Machab., 1, 16. – Ci cade, cade in essa. — Atropòs, la Parca che stronca il filo della rarca cae stronca il nio della vita. — Mossa le dea, le dia la spinta. — Mi rade, ml rada. — Invetriate, vetrificate. — Trade, tradisce. — Montre che, ecc., fino a che il tempo che doves star congiunto. — Cisterna, fesse. — Para caeco esti fasse. ma sia compiuto. — Cisterna, fossa. — Pare ancor, eoc., is fa vedere su nel mondo il corpo dell'ombra. — Mi verna, svermorto Arrigo, pacificati ai D'Oria, e dell'ombra. — Mi verna, svermorto Arrigo, cacciarono i Branca d'Oria. — Un suo (Ces.). Gretotte (Le.). — Pur d'Oria s'era mostrato favoremo, pur ora. — Branca d'Oria. — Vole ad Arrigo quando entrò in genovase, nel 1275 uccissa a Genova nil 1311, e s'uni poi fosse. Il readimento Michele Zanche segretamento col Guelf, Dicono (xxii. 88), sno succero, per toraliere de quando il Pocta fu apart (Le.). Agagona, villo.— (xxii. 88), sno succero, per toraliere de quando il Pocta fu apart (Le.). Agagona, villo.— (xxii. 88), sno succero, per toraliere de quando il Pocta fu apart (Le.). Agagona, villo.— (xxii. 88), sno succero, per toraliere col Guelf, Dicono (xxii. 88), sno succero, per toraliere de quando il Pocta fu apart (Le.). Agagona, villo.— (xxii. 88), sno succero, per toraliere col Guelf, Dicono (finale Albergo. — Un tat di con policiare de la sua opera infame.

| ·                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Perch' ie a lui: Se vuoi ch' io ti sovvegna,<br>Dimmi chi se', e s' io non ti disbrigo, | 115 |
| Al fondo della ghiaccia ir mi convegna.                                                 |     |
| Rispose adunque: Io son frate Alberigo.                                                 | 118 |
| Io son quel delle frutta del mal orto,                                                  |     |
| Che qui riprendo dattero per figo.                                                      |     |
| O, dissi lui, or se' tu ancor morto?                                                    | 121 |
| Ed egli a me: Come il mio corpo stea                                                    |     |
| Nal manda su nulla scienzia narta                                                       |     |
| Nel mondo su, nulla scienzia porto.<br>Cotal vantaggio ha questa Tolomea,               | 124 |
| Che spesse volte l'anima ci cade                                                        |     |
| Innanzi ch'Atropòs mossa le dea.                                                        |     |
| E perchè tu più volentier mi rade                                                       | 127 |
| Le inversione la prince del volte                                                       |     |
| Le invetriate lagrime dal volto,                                                        |     |
| Sappi che tosto che l'anima trade,                                                      | 130 |
| Come fec' io, il corpo suo l'è tolto                                                    | 130 |
| Da un dimonio, che poscia il governa<br>Mentre che il tempo suo tutto sia volto.        |     |
| Mentre che il tempo suo tutto sia voito.                                                | 133 |
| Ella ruina in sì fatta cisterna;                                                        | 133 |
| E forse pare ancor lo corpo suso                                                        |     |
| Dell'ombra che di qua dietro mi verna.                                                  |     |
| Tu il dei saper, se tu vien pur mo giuso:                                               | 136 |
| Egli è ser Branca d'Oria, e son più anni                                                | •   |
| Poscia passati, ch'ei fu si racchiuso.                                                  |     |
| I'credo, diss' 10 lui, che tu m'inganni;                                                | 139 |
| Che Branca d'Oria non mori unquanche,                                                   |     |
| E mangia e bee e dorme e veste panni.                                                   |     |
| Nel fosso su, diss' ei, di Malebranche,                                                 | 142 |
| La dove bolle la tenace pece,<br>Non era giunto ancora Michel Zanche,                   |     |
| Non era giunto ancora Michel Zanche,                                                    | _   |
| Che questi lasciò un diavolo in sua vece                                                | 145 |
| Nel corpo suo, e d'un suo prossimano                                                    |     |
| Che il tradimento insieme con lui fece.                                                 |     |
| Ma distendi ormai in qua la mano,                                                       | 148 |
| Aprimi gli occhi: ed io non gliele apers                                                | i,  |
| E cortesia fu lui esser villano.                                                        |     |
| Ahi Genovesi, uomini diversi                                                            | 151 |
| D'ogni costume, e pien d'ogni magagna,                                                  |     |
| Perchè non siete voi del mondo spersi?                                                  |     |
| Chè col peggiore spirto di Romagna                                                      | 154 |
| Trovaí un tal di voi, che per sua opra                                                  |     |
| Trovai un tal di voi, che per sua opra<br>In anima in Cocito già si bagna,              |     |
|                                                                                         |     |

Ed in corpo par vivo ancor di sopra.

157

### CANTO TRENTESIMOQUARTO.

Mella Giudecca, quarta ed ultima sfera del nono ed ultimo cerchio, i traditori stanno con tutto il corpo sommersi nella ghiaccia. Nel messo è fitto Lucifero, che con tre bocche dironge tre peccatori i il traditore della maesta divina, Giuda, e i traditori della maesta finance di si è al collo, s'aggrappa al folto pelo del corpo di Lucifero. E così i Poeti passano il centro della tran, donde, seguitando il mormorio di un ruscello, salgono a rivedere le stelle nell'altro emisfero.

Vexilla Regis prodeunt inferni Verso di noi: però dinanzi mira, Disse il Maestro mio, se tu il discerni. Come quando una grossa nebbia spira, O quando l'emisperio nostro annotta, Par da lungi un mulin che il vento gira; Veder mi parve un tal dificio allotta: Poi per lo vento mi ristrinsi retro Al Duca mio: chè non v'era altra grotta. Già era (e con paura il metto in metro) Là, dove l'ombre tutte eran coperte, E trasparean come festuca in vetro. Altre stanno a giacere, altre stanno erte, Quella col capo, e quella con le piante; Altra, com'arco, il volto a piedi inverte. Quando noi fummo fatti tanto avante, Ch' al mio Maestro piacque di mostrarmi La creatura ch'ebbe il bel sembiante, Dinanzi mi si tolse, e fe' restarmi, Ecco Dite, dicendo, ed ecco il loco: Ove convien che di fortezza t'armi. Com' io divenni allor gelato e fioco, Nol domandar, Lettor, ch' io non lo scrivo, Però ch'ogni parlar sarebbe poco. Io non morii, e non rimasi vivo: Pensa oramai per te, s'hai flor d'ingegno, Qual io divenni, d'uno e d'altro privo. Lo imperador del doloroso regno Da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia; E più con un gigante io mi convegno, Che i giganti non fan con le sue braccia: Vedi oggimai quant'esser dee quel tutto Ch' a così fatta parte si confaccia. S' ei fu si bel com'egli è ora brutto, E contra il suo Fattore alzò le ciglia, Ben dee da lui procedere ogni lutto. Oh quanto parve a me gran meraviglia, Quando vidi tre facce alla sua testa! L'una dinanzi, e quella era vermiglia;

1.9. Ventilla, ecc. I vessilli cipic d'un inno del sesto secele B contra il suo Fattore, ecc., del re d'inferno escone — si che si cantava nelle chiese la c si mostrò tanto ingrato. Pomanifesiano (B.). Sono la ale settimana santa, e scritto da nam sedem meam in Aquitione sventolanti di Lucifero. — Le Fortunto, italiano di nascita, et ero similis Altissimo (A.F.). Et prime parole sono il prina ma che morì vescovo di Poi — Ben dee di sei, coc., sea

tiers nel 600. Eccone la prima strofa: Vexilla regis prodeunt. - Fulget crucis mysterium : — Quo carne carnis conditor — Suspensus est patibulo (Lf.). - Suspensus est patibulo (Lf.).

Se tu il discerni. Lucifere.

- Come par da lungi. eco., quale da lontano apparisco un mulino a vento. - Dificio, edificio, macohina. - Altra grotta, speco. Difesa contro il vento gelato (El.).

10-27. Il metto in metro, il riferisco in versi. - Tutto. gelato (BL.).

10-27. Il metto im metro, il riferisco in versi. — Tutte, totalmente. — E trasparean, eco., e trasparivano come nel corpo del vetro un fuscellino di paglia che vi sia racchiuso. — Erie, ritte. — Quella sta erta cot capo, col capo all'insà — e quella sta erta cot capo, col capo all'insà — muerte, ripigga. — La creativa, eco., Lucilero, prima della ribellione. — Dite, Dis. V. v. 28. — Di fortezza, di sicurità, si per la diversa e paurosa imagine, e si che per addosso lui li convenia passare lo centro del mondo. (Lando). — S'hai for d'ingeno, se hai punto d'ingogno (Lf.). V. Int., xxv. 144. — D'uno e d'altro privo, privato del vivere e del morire. (B.). 28-45. E più con un pigante, eco. La mia statura s'avvicina più a quella d'un gigante, che la statura d'un gigante, con la statura d'un gigante, con la statura d'un gigante che la statura d'un gigante con la litto. — Quel tutto, quel corro intro. — Reconaccia il Lucine. — Reconaccia d'uno. — Se conaccia de la porto intro. — El conaccia de la corro intro. — El conaccia d'uno. — El conaccia d'uno. — El conaccia d'uno. — El conaccia d'uno corro intro. — El conaccia d'uno corro intro. — El conaccia d'uno como intro. — El conaccia d'uno corro intro. — El conaccia d'uno corro intro. — El conaccia d'uno corro intro. — El conaccia d'uno como intro d'uno como intro. — El conaccia d'uno como intro como int grandezza delle braccia di Lu-cifero. — Quel tutto, quel corpo intero. — Si confaccia, corrisponda. Posta a misura fondamentale la pina in Bel-vedere; Filalete da ai giganti un'altezza di Ed piedi di Pa-rigi; e ad un uomo comune, di piedi 6, cotalchè il braccio, di Lucifero dovrebb' essere pari almeno a 84 × 84 ovvero a piedi 486 di Parigi. Or se il braccio è al solito il terzo se il braccio e al solito il terzo dell'intera lunghezza del corpo umano, ne viene che l' altezza di Lucifero sia di piedi 1458, ossia di braccia 810 (Bl.).—

E contra il suo Fattore, ecc., e si mostrò tanto ingrato. Po-

à meraviglia che da lui proe meravigita che us ini pro-ceda ogni male. - Tre faccie... Sovr'esso il mezzo, sul mezzo appunto dell'una e dell'altra spalla sorgevano lateralmente le altre due faccie, che, come in un punto comune, andavano a viunirsi sul vertice del capo a vinnirsi sul vertice del capo ov' è la cresta (simbolo di superbia) (B. B.). La facciadinanti tiene la parte auterore del capo, laddove le altre due che vi s' aggiungono, si attacoano all' occipite, si che rinane luogo solo per una cresta. La ragione di siffatta positura si è che Satanasso possa misurare a un tratta col guardo da tutte la tanasso possa misurare a un tratto col guardo da tutte le parti l'intero suo regno, e parti l'intero suo regio, come gli conviene signoreg-giarlo (Bl.). Per le tre faccie di diverso colore, intende forsa le tre parti della terra allora conosciute, dalle quali piovono conosciute, dalle quali piovono senza cessare le anime a lui, che siede signore sudle acque d'abisso. Vermigli di volto sono generalmente gli Europei: tra bianchi e gialli gli Asiatici (Mongoll); neri gli Africani (Negri); ed è situato in modo che ha l'Europa davanti, l'Asia a destra, e l'Africa a sinistra. — Risponde la nosixina stra. — Risponde la posizione a quella del Veglio di Creta. — Di la onde il Nilo s'avvalla, l'Etiopia. — La regione in-torno alle cateratte del Nilo.

(Lf.).
48-60 Cotali, sl grandi. —
Di vipistrello, di cartilagini
(L.). — Svolazzava, dibatteva. (L.). — Svolazzava, dibatteva. — Quindi, per cagion d'essi venti. — Dirompea, stritolava. venti. — Dirompea, stritolava. — Macciulla strumento composto di due legni, uno de' quali entra in una inoanalatura che è noll'altro; serve a dirompere il lino e la canapa e mondarli delle materie legnose. — A quet dinanzi, a quello che era nella bocca della faccia dinanzi. — Verso di configura ri presti del praes. il graffiar, a rispetto del graf-fiar, ch' elli facea con li artigli delle branche sue (B.).—
Brulla, nuda — tutta netta,
che ne la portavano li unghioni (B.).

Lassu, inculca l'altraditore di Cristo. — Giuda, il traditore di Cristo. — Il capo di sotto, pendone a capo in trautore di Cristo. — Il capo di sotto. Pendono a capo in giù. — La positura di Giuda, dice il Rossetti, è la stessa di quella dei papi simoniaci, e i morsi di Lucifero rispondono al bacio ond'ei tradi Cristo. — Par, appar, si membruto, complesso. — Vogliono scambiasse il Cassio cospiratore, ch'era magro e sparuto, col al bacic ouds it radi Cristo. — traditori della maesta divina. mezzogiorno (24.):

Par. appar, si membrulo. Avendo dunque a metter 71-75. Poste, coise il punto complesso. — Vogliono scam- esempi di chi avesse tradito e il luogo dove aresse la biasse il Cassio cospiratore, l'impero romano, prese, diesa presa più pronta e sicura ch'era magro e aparuto, col Mich., come di maggior fama, (Ces.). — Assai, tanto da ag-Cassio di cui Cicerone, nella in gil ammazzatori di Cesare. — Ma grapparlo, prima che, splegate Catilimaria, spregia la corpu- La notte risurge, eco. Son le sei doi tutto, tornio a chiuderei lenza. — Bruto e Cassio Nei dopo mezzo giorno, stanteche (Bl.). — Veltute coste, costole

Dell' altre due, che s' aggiungeno a questa Sovr'esso il mezzo di ciascuna spalla, E si giungèno al luogo della cresta, La destra mi parea tra bianca e gialla; 43 La sinistra a vedere era tal, quali Vengon di là, onde il Nilo s'avvalla. Sotto ciascuna uscivan duo grand' ali, 46 Quanto si conveniva a tanto uccello: Vele di mar non vid'io mai cotali. Non avean penne, ma di vipistrello 49 Era lor modo ; e quelle svolazzava, Si che tre venti si movean da ello. Quindi Cocito tutto s'aggelava: Con sei occhi piangeva, e per tre menti Gocciava il pianto e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea co' denti Un peccatore, a guisa di maciulla. Si che tre ne facea così dolenti. A quel dinanzi il mordere era nulla, Verso il graffiar, che tal volta la schiena Rimanea della pelle tutta brulla. Quell'anima lassù che ha maggior pena, Disse il Maestro, è Giuda Scariotto, Che il capo ha dentro, e fuor le gambe mena Degli altri duo ch' hanno il capo di sotto, Quei che pende dal nero ceffo è Bruto: Vedi come si storce, e non fa motto: E l'altro è Cassio, che par si membruto. Ma la notte risurge: e oramai È da partir, chè tutto avem veduto. Com' a lui piacque, il collo gli avvinghiai; 70 Ed ei prese di tempo e loco poste; E quando l' ale furo aperte assai, Appigliò sè alle vellute coste: 73 Di vello in vello giù discese poscia

Tra il folto pelo e le gelate croste.

Dialoghi del Giannotti, intorno al giorni che Dante convera. Per arrivar qua spesero sumò nel cercare l'Inferno 24 ore, chè al II, 1, quando si e il Purgatorio, Michelanmossero, è detto: Lo giorno se gelo giustifica Dante dell'aver m'andava: al vII. 98: Gid messi in bocca a Lucifero ogsi stella cade: è messa-Bruto e Cassio, dimostrando come esso Dante teneva opinote passata; all'III. 113: forme che per speciale provisione dell'ampero monado osse ridotto in potessis e le spine toccan l'onda; è sui dei Romani, e poi degl'impero tar dei sole; al IX, 125: Caino mondo tosse ridotto in potessis e le spine toccan l'onda; è sui dei Romani, e poi degl'impero romano debb'es-giorno; al XXII, 10: E giel a sere punito dovo e come i tuna è sotto i mostri piedi; è traditori della maestà divina.

Arendo dunque a metter sempi di chi aveas traditor della masta divina.

Arendo dunque a metter sempi di chi aveas stradito il l'impero romano, prese, diesa prosa più pronta e sicura Mich., some di maggior fama, (Ces.). Assai, tanto da aggil ammazzatori di Cesare. Ma

Quando noi fummo là dove la coscia Si volge appunto in sul grosso dell'anche, Lo Duca con fatica e con angoscia Volse la testa ov'egli avea le zanche, Ed aggrappossi al pel com uom che sale, Si che in inferno i credea tornar anche. Attienti ben, chè per si fatte scale, Disse il Maestro, ansando con uom lasso, Conviensi dipartir da tanto male. Poi usci fuor per lo foro d'un sasso, E pose me in su l'orlo a sedere: Appresso perse a me l'accorto passo.

l'avai gli occhi, e credetti vedere
Lucifero com'io l'avea lasciato, E vidili le gambe in su tenere. E s'io divenni allora travagliato, 91 La gente grossa il pensi che non vede Qual era il punto ch'io avea passato. Levati su, disse il Maestro, in piede:

La via è lunga, e il cammino è malvagio,

E già il solo a mezza terza riede. Non era camminata di palagio Là 'v'eravam, ma natural burella Ch' avea mal suolo, e di lume disagio, Prima ch' io dell'abisso mi divella, 100 Maestro mio, diss' io quando fui dritto, A trarmi d'erro un poco mi favella.

alla terra abitata. Ne v'e attro che scendere prima al centro tra esso e il ghiacoto e le roc-cie non tocche dal corpo suo, di là risalire. E così accade, e Virg. con D. in collo, fa quee Virg. con D. in collo, fa questo passaggio. Giunto dove le gambe di Lucifero spasiano libere in aria, Virg. depone D. sull'orlo delle scoglio, che là finisce (Bl.). — Attenti ben al mie collo. — De tanto mate,

pelone. — Tra il folio pelo di alla parte superiore del suo Lucifero, e le gelate croste, corpo stendesi il ghiacolo della l'incrostatura del ghiacolo che vestiva la cavità interiore di quel posso (L.).

76-54. La dove la coscia, come dice Virgilio al 76-54. La dove la coscia, v. 116: Tu hai i piedi in su ecc. Alla fine dell'anche, eve piccola spera, Che l'altra facci ri neavigia e s'ahnoda la concia fa della Giudecca, e a quel scia (B.). - Où la cuisse tourne modo che Virgilio dall'orlo sur la sattle de la fambe (Ls.). della superficie gelata potà raggiunti presso a Lucifero, il quale è si fitto nel ginacolo che con dalle rupi alla parte oppose della superficie gelata potà raggiungere l'orlo delle rupi ove pota), vuolei trovare una via presso porse a me l'accorto che dal centro li riconduca proprio vorso la parte opposta, vuolei trovare una via presso porse a me l'accorto che dal centro li riconduca alla superficie della terra e il passo verso me, si pose vicino proprio vorso la parte opposta am (Bl.). — Credetti vedere, alla terra abitata. Nè v'e altro credute tornare in Inferno. pone Dante a sedere, pose me in su l'orlo a sedere, e Appresso porse a me l'accorto passo, ossis fece accortamente il passo verso me, si pose vicino a me (BL). — Credetti vedere, perchè, come sopra ò detto, avea creduto tornare in Inferno. creduto tornare in interno. — Lasciato, col capo e con l'alle (B.). Travapliato, confuso, inquieto. — La gente grossa, ecc., idiota; che, ignara delle leggi fisiche, non conosce qual è quel punto, ecc. — La difficoltà dell'arrampicarsi, accennata al v. 78 et al. v. 81 atlibere în aria, Virg. depone D. coltă dell'arrampicarsi, accen- 77-108. Non eră camminata, smil' orlo delle scoglio, che lă nata al v. 78 ed al v. 83, à at- eco. Non era sala da palazio finisce (Bl.). — Attienti ben tribuita alla gravită che il (B.). Burella, fossa, passaggio almice collo. — Da tanto mate, quanto è l'Inferno (B.).

85-80. Per lo foro d'un sasso. Il Blanc all'incontro: Noi, alla e scabroso suolo, e scarsezza Lucifero è fitto in una specie superficie della terra, sentamo di lume. — Mi divella, mi di tubo che la metă di sopra è il massimo della gravită, poichè svella, mi spacoi (B.).—Quando fatta dal ghiaccio, la metă di siamo attratti dalla intera fui dritto, in allora era risotto dagli scogli; come intorno massa terrestre, il che vieta masto a sedere sull' orio del

che nella grande velocità onde l'asso della torra si gira, non siamo soaraventati nello spazio stamo soaraventati nello spazio Se per un pozzo che si profon-dasse a traverso tutta la terra, fosse possibile arrivare al cen-tro di essa, e di là, in direzione opposita, salire alla superficie, ad ogni passo verso il centro sentiremmo meno la gravità, perchègià di sovrasterebbe una parte della massa terrestre, la quale di attrarrebbe e affievo-lirebbe l'attrazione delle altre masse maggiori. Giunti al cen-tro, la gravità sarebbe per noi 0, stantechè saremmo attratti ugualmente da tutte parti, nè troveremmo la menoma difficoltà a risalire alla superficie in qualsivoglia direzione. Ma in quality cities directione. And la gravità crescerabbe ad ogni passo, ohè ad egni passo verso la superficie, la massa sotto di noi, si farebbe maggiore di quella sopra di noi, e la piena forza della gravità la risentiremmo sollo arrivando nevellaremmo solo arrivando heventa-mente alla superficie. Del re-sto se D. quando Virg. giun-to al centro della terra si volse, e cominciò a risalire, credette di tornare indietro in inferno, cadde in errore sl. ma assai naturale. I più, se un pozzo si profondasse diametralmente nella terra, crederebbero di nella terra, crederebbero di poter raggiungere l'opposita superficie continuamente scendendo, senza badare, come Virg. ben nota: Qual era il punto ch' egli avea passato.— La via è lunga, perchè devone trascorrère tutto il semidiametrascorrere tutto il semidiame-tro della terra (F.). — E gia ti sole, ecc. Il giorno è diviso in quattro parti uguali: terza, se-sta, nona e vespro; mezza terza è l'ottava parte del giorno. Avendo detto Virg. pur dianzi avence detto virg. pur dianzi nell'altro emisfero, che risor-geva la notte; è naturale che in questo dica dopo alcune ore che è scorsa l'ottava parte del giorno; poichè, mentre all'uno emisfero il sole si nascondeva, veniva a mostraria nell'aleemistero il sole si nascondeva, veniva a mostrarsi nell'altro. Se il sole tramontava quando il Poeta s'appigliava a Luci-fero per varcare il centro terrestre, nell'altro emisfero dovoa sorgere: ma, fatto il passaggio, avverte che è già mezza terza, un'ora e mezzo di sole; dunque un'ora e mezzo ha durato quel

grassaggio (B. B.).
97-108. Non era camminata,
ecc. Non era sala da palazzo
(B.).-Burella, fossa, passaggio
sotterraneo. — Che avea mal

sasso. — D'erro, di errore, di dubbio. — Da sera a mane ha fatto il sol tragtito! Ora era sera, come dicosti (ma la notte risurge) e tio vergito diventato così tosto mattina! (B.). — M' apprent, m' appigliai. — Al pet di Lucifera, che trafora e traversa il centro della terra. traversa il centro della terra. 109-114. Cotanto, tempo. --Al qual punto tendono da ogni parte tutti i gravi, — E se'or' occ. Ordina: Ed ora sei sotto l'emisfero celeste, ch'è opposto al nostro, il quale a guisa di vôlta sta sopra alla gran secca, alla terra (chiamata arida nella Scrittura) — e sotto il nella Scrittura) — e sotto il più alto punto del quale (nostro emisferio) fu consumto, ucciso Cristo, che nacque e visse senza poccato. Imagina che Gerusa-lemme sia posta nel punto me dio dell'emisfero borgale, il solo, dio dell'emistero coreale, il solo, secondo i el idee di quoi tempi, abitato; e che l'emisfero opposto, l'australe, sia tutto mare, tranne il punto antipodo a Gerusalemme, su cui s'alza la montagna del Purg. (B. B.).

18-132. E da man. è il mattipo de coreale additione del purg. tino. — Da questa parte cadde già, ecc. Finge che Lucifero cadesse colla testa riversa da quell'emisfero al quale or si dirige, e con tanta vecmenza, che sprofondò fino al centro della terra; che la terra, prima sporgentesi nell'emisferio ausporgentesi nell'emisferio au-sirale, impaurita a quolla vista, riontrò, e si sporse dall'omisfero opposto, sicohò gran parte del mare, che questo in primo to-talmente copriva, corse ad inva-der quello; e che il tratto inder quello; e che il tratto interno di terra per cui egli passò, preso pur esso di orrore,
ricorse in su, e fece quella
montagna che s'eleva sulle
acque dell'emisfero australe
(B.B.). - Luogo è laggiù, eco.,
I passeggiori salgono contro il
corso d'un ruscello, il quale,
sadendo poco da alto (poco
pende), diaconde spiralmente
dalla superficie della terra (col
corso ch' egli avvoleg) fino a
Luoifero, per unirsi qui con
Cocito... Fer tomba è da intentere i'intero Inferno, e spiegare: lo spasio ove sconde il
ruscello dalla superficie della
terra, e dove corro il cammino
de' passeggieri, ya tanto lungi
de' passeggieri, ya tanto lungi terra, e dove corro il cammino de passeggieri, ya tanto lungi da Lucifero verso la superficie dell'altro emisfero, quanto da Lucifero per tutto l'Inferno (tomba) all'emisferio nostro; con che è indicata chiara la con che è indicata chiara la via che essi devon fare. Che il ruscello scenda a Lucifero dalla

suporficie della terra opposita alla nostra, è detto precisa-

Ov' è la ghiaccia? e questi com' è sitto 103 Si sottosopra? e come in si poc'ora Da sera a mane ha fatto il sol tragitto ! Ed egli a me: Tu imagini ancora Esser di là dal centro, ov'io m'appresi Al pel del vermo reo che il mondo fora. Di la fosti cotanto, quant'io scesi; Quando mi volsi, tu passasti il punto Al qual si traggon d'ogni parte i pesi: 109 E se' or sotto l'emisperio giunto Ch'è contrapposto a quel che la gran secca Coverchia, e sotto il cui colmo consunto Fu l'uom che nacque e visse senza pecca: 115 Tu hai i piedi in su picciola spera Che l'altra faccia fa della Giudecca. Qui è da man, quando di là è sera: 118 E questi che ne fe' scala col pelo, Fitto è ancora, si come prim'era. Da questa parte cadde giù dal cielo: E la terra che pria di qua si sporse, Per paura di lui fe' del mar velo. 121 E venne all'emisperio nostro; e forse 124 Per fuggir lui lasciò qui il luogo voto Quella che appar di qua, e su ricorse. Luogo è laggiù da Belzebù remoto 127 Tanto, quanto la tomba si distende, Che non per vista, ma per suono è noto D'un ruscelletto che quivi discende Per la buca d'un sasso ch'egli ha roso Col corso ch'egli avvolge, e poco pende. Lo Duca ed io per quel cammino ascoso Entrammo a ritornar nel chiaro mondo; E senza cura aver d'alcun riposo Salimmo su, ei primo ed io secondo, Tanto ch'io vidi delle cose belle Che porta il ciel, per un pertugio tondo, E quindi uscimmo a riveder le stelle.

mente, onde non si può prenderlo per uno sbocco de flumi
infernali, nel qual cavo dovrebbe correra sil' ineù. Anzi è un va lungh' esso ha non difficil
contrapposto de flumi infernali;
come questi nascono de peccati
degli nomini, e soendono all'inferno, così esso scendo dal l'inferno, così esso scendo dal vino contra all'acaverna, io
monte del Purgatorio; e supporrei, col Rossetti, che sia uno
abocco di Lete, che porti giù movimento (B. B.). Essendo
nell' inferno le colpe espiate. mezza torza quando cominciaConocrda il passo del Purg., 1, rono a salire, e dicendosi al
di Chitatete voi, co. Che per essere oscurissimo, non ni la noto fecero la visi da Lucif-ro alla
agli cochi, ma agli orecchi pel superficie della terra in men
suono di un ruscelletto che
quivi disconde per il foro d'un
stelle. Ogni cantica finisce con
la parola Stelle.

# PURGATORIO

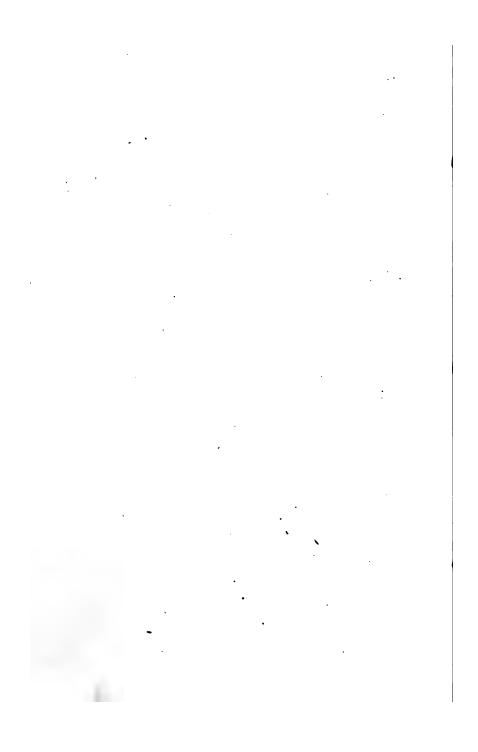

# PURGATORIO

#### CANTO PRIMO.

Uscito Dante dalla sotterranea caverna, sente ricrearei dall'aer puro e dalla vista di futgentizzime stelle. Catone uticense, posto a puardia dell'ivola, si fa incontro ai due Poeti, e domanda razione del lor cammino, ed intesala, gl'istruisce di quel che debbano fare, prima di mettersi en pel monte.

Il monte del Purgatorio, sorgente dall'acqua dell'emisfero australe fino alla sfera dell'etere, figura un cono tronco in cima, intorno al quale s'avvolgono dieci ripiani circolari, cornici o balzi, non compreso il svolo dell'itola, "Appid del monte s'indugiano quei che morirono in contiunaccia di Santa Chiesa. I primi tre balzi costituiscono l'Antipurgatorio, dove son trattenute, finchè siano ammesse alla espiazione, tre sorte di anime negligenti. Gli altri sette formano il Purgatorio, e in ciascuno di essi in purga uno de'aette peccati capitati, con quest'ordine: Supervia, Invidia, Ira, Accidia, Avarinia, Gola, Lussuria, Sulta cima, in piamura, è la sempre verde ed amentesima seba del Paradio terrestre. I poeti salgono di cerchio in cerchio per certe scale, exavate nel esseo, che tanto meno divengon lor faticose quanto più s'avanzano verso la cima.

Per correr miglior acqua alza le vele Omai la navicella del mio ingegno Che lascia dietro a sè mar si crudele. E canterò di quel secondo regno, Dove l'umano spirito si purga, E di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia risurga, O sante Muse, poichè vostro sono, E qui Calliopea alquanto surga, Seguitando il mio canto con quel suono Di cui le Piche misere sentiro Lo colpo tal, che disperar perdono. Dolce color d'oriental zaffiro, 13 Che s' accoglieva nel sereno aspetto Dell'aer puro infino al primo giro, Agli occhi miei ricominciò diletto, Tosto ch'i' uscii fuor dell'aura morta Che m'avea contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeta che ad amar conforta, Faceva tutto rider l'oriente, Velando i pesci ch'erano in sua scorta.

1-5 Correr miglior acqua, per la quale l'anima dalla trattare materia men triste.— morte del peccato si rileva (B.) trattare materia men triste.— morte del peccato si rileva (B.) trattare materia men triste.— morte del peccato si rileva (B.) trattare materia men triste.— morte del peccato si rileva (B.) trattare materia men triste.— morte del peccato si rileva (B.) tratta della gradicia del morte se per rispotto sia.— Caltopeá, Callopea; gradicia l'accompania l'inferno accompania l'inferno ad un bisso delle sens in trottare compara l'inferno ad un biopea, come Penciopea. Fencio compara l'inferno ad un biopea, come Penciopea. Fencia disse si non avea più gustato dalla succe della falsa attività si contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse compania di perchè contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse compania di perchè contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse compania della disse il no calcio per pencio per pencio per pencio pencio della falsa attività si contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse contrappene il mar di pace che riposa suono. perchè Callope disse contrappene del vero iddio (B.).— Di candore raggiante di Venere, ge, trattando della penitenza, cui, per effette dei qual modo stendondosì al largo, tirasse

(del dire) le piche misere, le figliuole di Pierio (di Pella in Macedonia, vinte nella gara del canta presa con le Muso) funno mutate in gazze. — Lo coipo tal, ecc., siffatto colpo, che non ebber speranza di ramissione. — Si sentirono vinte, ma non lo confessarono, anzi dissero villania alle Muso, onda il Ruis immette ila lezione. de il Buti ammette la lezione: che dispettar perdono, ebbeno in dispetto che fusse loro per-

donato.

13-15. Dolce color, ecc. Un soave azzurro, qual di zaffiro orientale, onde s' incolorava il soave azzurro, quai ui zamro orientale, onde s'incolorava il nitido aspetto dell'aer puro.—
Sono due specie di zafiri: l'una si chiama l'orientale perchè si trova in Media, chè se nell'Oriento, e questa è migliore che l'altra e non traluce.— S'accoplieva, R' verbo caro a D.; qui valo: diffondersi, essore ricovuto nell'aria, e questa quasi impregnata di quel coloro, che pe' strati di lei veniva ad adunarsi. Par., uv. 122: S'accoplies per la croce una melode (Ces.).— Infino al primo giro, fino al primo Mobile (L.). Meglio il Buti: Tutto puro era quivi l'aire senza neobia o nugolo o altra offuscazione o turbolenzia di vento, infino al primo circuito della luna, dal

quasi un vele di sottilissima înce sopra de' Pesci, che, senza nasconderii, gii lasciasse sotto a să trasparire (Ces.).

— Ch'erano in sua scorta Ben potea, dice Filaleta, apparire în cielo îl segno dei Pesci prima dei sorger dei sole, essendo questo allora in Arleta, ma Venere sileva dopo îl sole, îl 27 marzo, 12 minuti, îl 7 aprile anche più tardi; onde è impossibile, oronologicamente, ch'ella compaia în tal tempo. — A men destra. Nel nostro e nell'altro emisfero chi tien la faccia verso Oriente, ha tien la facciaverso Oriente, ha tien la faccia verso Oriente, ha a destra il polo antartico (B. B.). — Quattro stelle, la croce dei sud, di quattro stelle, una di prima, due di seconda, una di terza grandezza. — Dante poteva saperne l'esistenza da Marco Polo, che l'anno 1295 era tornato dal suo viaggio, nel quale s'era spinto fino a Java e Madagascar. Anche sono in parte viabili da che sono in parte visibili da Alossandria e totalmente da Merce. Ma a ciò fa contro che questa costellazione fu primamente introdotta da Royer l'anno 1679, come pure che, giusta il canto vin, 92, le quattro stelle tramontano più tardi, il che astronomicamente non è possibilo che delle più piccole, Ondo Dante dee aver inteso delle quattro stelle, senza sa-per pracisamente della loro posizione nel cielo e del loro sorgere e tramontaro (Fil.).

Non viste mai altroche dalla prima gente, da Adamo ed Eva, i quali, dimorando nel para-I quali, dimorando nel para-diso terrestre e situati, secondo diso torrestre e situati, secondo il poeta, in cima al moste del Purgatorio, vedevano di colà le stolle del polo antartico (F.). Il Lando: la prima gente, cioè quelli che vissono nella stà di Saturno. Il Barlow intonde: le razze primitire che abitarono l'Europa, e l'Asia, e cita Humboldt. Cosmos, u: « Stante la precessione degli equinozi, i ciell stellati mutan del continuo il loro aspetto da ciascuna parte de lla superficie della terra. Le razze primitive del genere umano vodevano sorgere nel lontano nord le fulgido costellazioni dell' emisorgere nel lontano nord le fulgide costellazioni dell' emi-stere meridionale, che, dopo esser rimaste gran tempo in-visibili, appariranno in quelle latitudini, trascorse migliaia d'anni... La Croce del Sud co-minciò a diventar invisibile nel 52º 30º latitudine nord 2900 anni prima della nostra èra. nel DE" 30' latitudine nora revo dipinio del "emperere para prima della nostra 'èra, vanni l'Iddio eterno Padre, porchè, secondo Galle, questa (Ces.) — Delle quattro inci sencostellazione potè prima aver te, delle quattro stelleche similità un'aliezza di più che beleggiano le quattro virtà jao?. Quando sparve dall'oriz- cardinali, prudonza, giustizia,

Io mi volsi a man destra, e posi mente 21 All'altro polo, e vidi quattro stelle Non viste mai fuor che alla prima gente. Goder pareva il ciel di lor flammelle. O seftentrional vedovo sito, Poiche privato se' di mirar quelle! Com' io dal loro sguardo fui partito. Un poco me volgendo all'altro polo, Là onde il carro già era sparito: Vidi presso di me un veglio solo, 91 Degno di tanta reverenza in vista, Che più non dee a padre alcun figliuolo. Lunga la barba e di pel bianco mista Portava, a' suoi capegli simigliante, De quai cadeva al petto doppia lista. Li raggi delle quattro luci sante Fregiavan si la sua faccia di lume, Ch' io il vedea come il sol fosse davante. Chi siete voi, che contra il cieco flume Fuggito avete la prigione eterna? Disa el movendo quell'oneste piume. Chi v' ha guidati? o chi vi fu lucerna, Uscendo fuor della profonda notte Che sempre nera fa la valle inferna! Son le leggi d'abisso così rotte? 46 O è mutato in ciel nuovo consiglio, Che dannati venite alle mie grotte? Lo Duca mio allor mi diè di piglio,

E con parole e con mano e con cenni. Riverenti mi fe' le gambe e il ciglio.

percine dal luogo dov'era noi poleva vedere restando quello sotto l'orizzonto. «F.). — Gid è qui avverbio di luogo: non di tampo. Vedi anche Purg., xxvii. 62 (F.). — Vegito, Catone; morì a cinquant'anni. Nell'esaltar Catone tanto da dargii la balla del Pursettatia si carchana. lia del Purgatorio, si conformò a Virgilio e a Lucano, ed al-l'ammirazione ch'egli stesso no l'ammirazione ch'egii stesso no sentiva. Com. vr. 28. Virg., En., viii, 670: Secretosque pios: his daniem jura Catonem (Altri qui intende di Catone l'anticoj. — In vieta, all'aspotto. — Doppia sitad. Cesì dipinto dal Vangelista Giovanni l'Iddio esteno Padre, delle quattro suci sente, delle quattro sielle che simboleggiano le quattro virtù cardinali, prudonza, giustigia.

zonte delle contrade del Baltico, la gran Piranide di Coppe era sinta eretta da più di
500 anni (Lf.). dal toro squardo, cc., come lo lascial di riguardarie. — All'alivo polo,
al polo nord. — Il carro, l'Orsa maggiore — era eparito,
perchè dal luogo dov' era noi
copoleva vedere restando quello
sotto l'orizonto. 4F). — Gid il flume tenebros cotterraneo,
sotto l'orizonto. 4F). — Gid il flume tenebros cotterraneo,
sotto l'orizonto. 4F). — Gid il flume tenebros cotterraneo,
sotto l'orizonto. 4F). — Gid il flume tenebros cotterraneo, il flume tenebroso sotterranco,

il finno tenebroto sotterranco, contro al cul corso eran risalità a riveder la stelle (inf., xxxv, 130). — Pare che il vedesse uncir di sotterra (B. E.). — Oneste piume, il peli della barba, il quali, quando parlava, si si moveano (Lanco) — Potr: Ove tepense usate, Mutai per tempo e la més prima labbia, inf., xx, 45: Le maschili penne. — Oht es futuerra, ohi vi fe' lume a usoire, eco. — Mutato.... » unovo consigito, il decreto del nen darai redenzione in inferne e'è mutato in altro che lasci ars; regentions in inferne s'è mutato in altro che lassei uscire i dannati! — Grotte, ripari (inf., xxxiv, 9). Qui gi-roni, cerchj, o balti del mente del l'urgatorio, che, a mode

Poscia rispose lui: Da me non venni: 52 Donna scese del ciel, per li cui preghi Della mia compagnia costui sovvenni. Ma da ch' è tuo voler che più si spieghi Di nostra condizion, com' ella è vera, Esser non puote il mio che a te si neghi. Questi non vide mai l'ultima sera, Ma per la sua follia le fu si presso, Che molto poco tempo a volger era. Sì come i' dissi, fui mandato ad esso Per lui campare, e non c'era altra via Che questa per la quale io mi son messo. Mostrata ho lui tutta la gente ria; Ed ora intendo mostrar quegli spirti Che purgan sè sotto la tua balla. Come io l'ho tratto, saria lungo a dirti: Dall'alto scende virtù che m'aiuta Conducerlo a vederti e ad udirti. Or ti piaccia gradir la sua venuta: 70 Libertà va cercando, che è si cara, Come sa chi per lei vita rifluta. Tu il sai; chè non ti fu per lei amara 73 In Utica la morte, ove lasciasti La vesta che al gran di sarà si chiara. Non son gli editti eterni per noi guasti: Chè questi vive, e Minos me non lega; Ma son del cerchio ove son gli occhi casti Di Marzia tua, che in vista ancor ti prega, 79 O santo petto, che per tua la tegni; Per lo suo amore adunque a noi ti piega. Lasciane andar per li tuoi sette regni: Grazie riporterò di te a lei, Se d'esser mentovato laggiù degni. Marzia piacque tanto agli occhi miei. Mentre ch'io fui di la, diss' egli allora, Che quante grazie volle da me, fei. Or che di la dal mal fiume dimora; 83 Più mover non mi può per quella legge Che fatta fu quando me n'uscii fuora. Ma se donna del ciel ti move e regge Come tu di', non c'è mestier lusinghe: Bastiti ben, che per lei mi richegge.

voler attingere il suo fino. — Dono veduto il male, Dante vo-de personificata in Catone la libera risoluzione al meglio

(K.).
71-72. Libertd dal vizio e dal
Per Lei, per

11-72. Liberta dal VIII e dal peccato (B.). — Per Lei, por non perdere la sua libertà. 73-75. La vesta che al gram di. eco. Dopo la resurreziona, generale. E per questo dimostra che Catona dobba essore salvo (B.). Catono d'Ulica abbandonò con libera risoluzione il mondo servo: assetato di e. il mondo servo: assetato di eterna libertà, si passò con la spada. Non ha portanto che fare co' tristi suicidi (Inf., xm), onde il suo corpo al di del giu-dizio spienderà glorificato. Da-

onde il suo corpo al di dol giudizio spienderà giorifosto. Damiele, XII. 3.
76-90. Guasti, violati. — Mimos me mon lega, non sono sotto la sua guardia (B.). (Inf., v, 4). — Dei cerchio primo del Limbo (Inf., v, 12). — Gili occhi casti. Conv.: Negli occhi costi dell'anima più si diebiara (G.). — Marsia, da prima moglio di Catone, poi di Ortonsio; o morto Ortensio, ripresa a proghiera di loi, da Catone (Conv., v, 23). — Im vista, quasi dioa; tanta fu l'affezione sua d'esser tua quando vivea, ch'olla te no pregò si affottuosamento, come sorive Lucano, che anco par che te ne pregò il affottuosamento, come sorive Lucano, che anco par che te ne pregò il giottuo dell'artici di ammi lo nome sulo del mariengio, danna almeno che to in questa tanta vita sia chianata gio, aanum ameno cue to in questa tanta vita sia chianata tua. — Ti prega a far grazia. — O santo petto. V. Conv., iv, 5. — Li tuoi sette regni, i setto gi-roni del Purgatorio che hai in balla. — Grazie riportero. — lo ringrazierò lei della grazia che tu ci farai per suo amo-re (B.). — Marzia, ecc. Catone, mentre ancora vivea, avea a-dempiuto tutti i doveri verso Marzia sua moglio ; ora, sciolto dalla soma torrena, ha solo do-veri divini. È notovole come qui rappresenti l'uomo della libertà volontariamente sommusso alla disposizioni divine.

\*\*a (B.).— Riverenti, ecc., mi so piegar lo ginocchia ed abbassare gli occhi
nocchia ed abbassare gli occhi
stava da scorrere – gli resiava
di mio arbitrio. — Donna scese, Beatrice. — Com'ella è vera, come olla è veramente.
Ce que vraimente noussommes
(Ls.).— Il mio volere che a
le si neghi lo spiegare la nostra condizione.

67-69. Come io l'ho tratto
d'inferno. — Dall'alto, ecc.,
dalla Vargine (Inf., 19.).—
scrimmo.
dalla vita. Purgatorio,
dalla Vargine (Inf., 19.).—
dalla Vargine (Inf., 19.).—
scrimmo.
dalla vita. Purgatorio,
dalla Vargine (Inf., 19.).—
scrimmo.

| chegge, richiegga. — Ricinghe,                                      | Vo dunama a fa aha tu asatii wainsha       | 94   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| ricinga, cinga. — Schietto, pu-                                     | Va dunque, e fa che tu costui ricinghe     |      |
| lito, senza foglie - simbolo di                                     | D'un giunco schietto, e che gli lavi il vi | iso, |
| pieghevolezza ai voleri divini.                                     | Sì che ogni sucidume quindi stinghe:       |      |
| - La cintura (il Tommasèo :                                         | Chè non si converria l'occhio sorpriso     | 97   |
| corona), fatta di giunchi, è il                                     |                                            |      |
| contrapposto alla corda dell'a-                                     | D'alcuna nebbia andar dinanzi al primo     |      |
| tuzia, onde Dante voleva già                                        | Ministro, ch' è di quei di Paradiso.       |      |
| prendere la Lussuria (Inf. XVI,                                     | Questa isoletta intorno ad imo ad imo.     | IOC  |
| 106 e segg.) (K.). — Stinghe,                                       |                                            |      |
| stinga, levivia. — Enea (Æn.,                                       | Laggiù cola dove la batte l'onda,          |      |
| n) non vuol toocare gli dei pe-<br>nati prima di lavarsi nel vivo   | Porta de' giunchi sovra il molle limo.     |      |
| flume. — Astolfo (Orl. Fur.,                                        | Null'altra pianta che facesse fronda,      | 103  |
| xxxiv), tornato su dall'Inferno,                                    | O indurasse, vi puote aver vita,           |      |
| si lava in un rivo d'acqua viva                                     |                                            |      |
| prima di poggiar sul monte                                          | Però ch' alle percosse non seconda.        |      |
| del Paradiso terrestre. — L'oc-                                     | Poscia non sia di qua vostra reddita;      | 106  |
| chio sorpriso; abl. ass.; con                                       | Lo sol vi mostrerà, che surge omai,        |      |
| l'occhio sorpreso, offuscato,                                       | Prender il monte a più lieve salita.       |      |
| eco. — Ministro, eco. Intendè                                       |                                            | 100  |
| dell'angelo che sta all'ingresso                                    | Cost spart; ed io su mi levai              | 109  |
| del Purgatorio (11, 29).<br>100-105. Questa isoletta su cui         | Senza parlare, e tutto mi ritrassi,        |      |
| posa il monte, ad imo ad imo,                                       | Al Duca mio, e gli occhi a lui drizzai.    |      |
| n fondo in fondo al suo estremo                                     | Tiliib. Finling agmi 4 misi mani           | 112  |
| lembo - d'ogni parte alla ma-                                       | Ei comincio: Figliuol, segui i miei passi. | 112  |
| rina ch'è al basso (B.) Non                                         | Volgianci indietro, chè di qua dichina     |      |
| reconda, noncede non con-                                           | Questa pianura a' suoi termini bassi.      |      |
| ente quando l'onda la per-                                          | L'alba vinceva l'ora mattutina             | 115  |
| cuote (B.).                                                         | Talua vinceya i ora manana                 |      |
| 106-108. Reddita, ritorno. —                                        | Che fuggia innanzi, si che di lontano      |      |
| Non tornino quivi u' elli erano                                     | Conobbi il tremolar della marina.          |      |
| (B.). — Lo sol, ecc., che omat<br>sorge, vi insegnerà la più age-   | Noi andavam per lo solingo piano           | 118  |
| vole salita del monte. Il Buti:                                     | Complete about the sound of pandute atmode |      |
| Lo sol vi mostra, che resurge                                       | Com' uom che torna alla perduta strada     | •    |
| mai; Prendete, ecc. Gli av-                                         | Che infino ad essa gli par ire in vano.    |      |
| rerto che dovon girare il monte,                                    | Quando noi fummo dove la rugiada           | 121  |
| come lo gira il sole, da levante                                    | Pugna col sole, e per essere in parte,     |      |
| s ponente (F.).                                                     |                                            |      |
| 109-114. Su mi tever, ai gi-                                        | Ove adorezza, poco si dirada:              |      |
| nocchione. — Mi ritrassi, mi                                        | Ambo le mani in sull'erbetta sparte        | 124  |
| strinsi (B.). — Æ gli occhi a<br>lui drizzai, quasi dicendogli :    | Soavemente il mio Maestro pose;            |      |
| Fa tu Figliuol, segui, ecc. Il                                      |                                            |      |
| Witte: Seguisci li miei passi.                                      | Ond io che fui accorto di su arte,         |      |
| - Volgianci, volgiamoci - in-                                       | Porsi ver lui le guance lagrimose:         | 127  |
| distro : - questo dice perchè                                       | Quivi mi fece tutto discoperto             |      |
| inanti era la montata (B.). —                                       | Quel color che l'inferno mi nascose.       |      |
| di qua, dirieto - A'suol ter-                                       |                                            | 130  |
| mini bassi, alla marina (B.).                                       | Venimmo poi in sul lito diserto,           |      |
| 115-117 L'alba vinceva, so-                                         | Che mai non vide navicar sue acque .       |      |
| verchiava l'ora del mattutino,<br>il mattino, che. secondo il Buti. | Uom, che di ritornar sia poscia esperto.   |      |
| i l'ultima parte della notte .                                      | Quivi mi cinse sì come altrui piacque:     | 133  |
| ora appunto che corre fra la                                        | Quiti mi ciuso si como ami mal piacque.    |      |
| mezzanotto e l'albeggiare (G.)                                      | O maraviglia! che qual egli scelse         |      |
| - Altri: L'ora, l'aura Lo                                           | L'umile pianta, cotal si rinacque          |      |
| Strocchi intende ombra, se-                                         | Subitamente là onde la svelse.             | 136  |

Strocchi in tende ombra, socondo l'uso el parlar di Romagna, er ispondorebbe al virgilliane: Humentemque 4urora polo dimoverat umbram.

Subitamente là onde la svelse.

120. Che infino, esc., che inpianamente (B.). — Di vitornar nell'emisfero abita di serio abitate — sta poscia epianamente (B.). — Di vi arte,
pianamente (B.). — Di vitornar nell'emisfero abitate — sta poscia epianamente (B.). — Di vitornar nell'emisfero abitate — sta poscia epianamente (B.). — Di vitornar nell'emisfero abitate — sta poscia epianamente (B.). — Di vitornar nell'emisfero abitate — sta poscia epianamente (B.). — Di vitornar nell'emisfero abitate — sta poscia epianamente (B.). — Di vitornar nell'emisfero abitate — sta poscia epianamente (B.). — Lagrimose, di penisiste al sole. — Adorezza,
scoperto, mi scoverse tutto
pianamente là onde la svelse.

(B.). — Di ritornar nell'emisfero abitate — sta poscia epianamente (B.). — Lagrimose, di penisiste al sole. — Adorezza,
scoperto, mi scoverse tutto didirada, s'èvapore (Ls.), Natula vandami). — Mi fect futto dipianamente là onde la svelse.

(B.). — Di ritornar nell'emisfero abitate — sta poscia epianamente (B.). — Lagrimose, di penisiste al sole. — Adorezza,
scoperto, mi scoverse tutto
que, come volle Catone. —
tra giunto, ma morto. (Ing., xxvi,
pianamente là onde la svelse.

(B.). — Di ritornar nell'emisfero abitate — sta poscia epianamente (B.). — Lagrimose, di penicon abitate — sta poscia epianamente (B.). — Louri epianamente (B

IO0

#### CANTO SECONDO.

Mentre i Poeti, faiti i comandi di Catone, sono ancora sul lido, peneando il cammino, viene una navicella, governata da un Angelo, che sbarca una moltitudine di anime destinate al Purgatorio. S'affoliano esse per maraviglia intorno al Peregrino vivente, ed una, tra l'altre, lo riconosce. B Casella, pid amico dell'Alipheri, ed esimio cantore; il quale, invitato dal Poeta, comincia a cantare una canzone di lui. I Poeti e le anime, ammaliate, stanno ad ascoliario, quando sopraggiunge Catone, che le sgrida della loro negligenza, ed ezze fuggono smarrite al monte.

Già era il sole all'orizzonte giunto. Lo cui meridian cerchio coverchia Jerusalem col suo più alto punto: E la notte che opposita a lui cerchia, Uscia di Gange fuor colle bilance, Che le caggion di man quando soverchia: Si che le bianche e le vermiglie guance, Là dove io era, della bella Aurora, Per troppa etate divenivan rance. Noi eravam lunghesso il mare ancora, 10 Come gente che pensa suo cammino, Che va col core, e col corpo dimora: Ed ecco qual, su'l presso del mattino, 13 Per li grossi vapor Marte rosseggia Giù nel ponente sopra il suol marino; 16 Cotal m'apparve, se io ancor lo veggia, Un lume per lo mar venir si ratto, Che il mover suo nessun volar pareggia;

1-3. Gid era il sole, ecc. Già il sole era giunto all'orizsone, il escenho meridiano del quale, copre col suo più alto punto Gerusalemme (F.). Si suppone che ogni luogo abbia il suo orizsonte, sopra il quale stia un areo che passi per lo zenit di esso luego, che à quanto dire gli sovrasti nel suo più lito punto. Quest'arco è detto il meridiano, perchà quando il sole è in esso, fa il messo giorno del luogo che copre. Avendo ogni sito un orizsonte solo ed un meridiano solo, è manifasto che dire: l'orizzonte, seco., è lo tisso che dire l'orizzonte, manifesto che dire: i' orissonie, ecc., è lo stesso che dire l'orissonte di Gerusalemme. Ora dicendo il Peeta che il sole, tramontando, era giunto all'orissonte occidentale di Gerusalemme (che, secondo lui, è anche l'orissonte della montante del Purgatorio), viene ad afformare che ad essa montanta del mostrava nasconte della mostrava il mostrava nasconte

1-3. Gid ero il sole, ecc. Già quand'ella si fa più lunga del sole era giunto all'orizsonte, giorno (F.). — Uscia di Gancerchio meridiano del quale, ge. Suppone, secondo le opipre col suo più alto punto nioni del sue tempo, che l'oriz-erusalemme (F.). Si suppone sonte di Gerusalemme sia un meridiano delle Indie orientali, significato per lo fiume Gange, che ivi scorre. — Colle bilance, col segno della Libra. Essendo coi segno della Libra. Essento il sole giunto all'orizzonte di Gerusalemme nel segno del-l'Ariete, conseguita che il se-gno della Libra fosse nel punto gne della Libra 10880 mar paroposto ad esso Ariete, e pre-cisamente dove il meridiano interseca il detto orizzonte, e interseca il detto orizzonte, e che quindi da esso punio la notte sorgesse dal Gangi nella regione antipoda al monte del Purgatorio (B. B.). La notte tiene sotto il suo tenebroso emisfero il segno della Libra per lo spazio del tempo ch' è dal solstitio invernale al solstitio estito finable la notti anche l'orissonte della mondal solstizio invernale al sol-marine (La). Il Bargagili.

All control del Purgatorio), viene si da anormane che ad essa montagna si mostrava nascente (B. B.). Il control segme celeste del segme celeste del seque, che diametralmente optiva del detto segme celeste del acqua, senza colaro sa dal solstizio estivo all' invernale, finchè le notti vanno al-coro del composita el sole, gira in cerolio (qui parcourt is cercle opposit) (Le.), sorgeva fuori del fiume del Gange e dell'ibero sieno d'andar morte del presente del compagnaria commise Dante un errore, poi-terna. Adunque così quale vegeta del vise etra. Adunque così quale vegeta del vegeta del gange e dell'ibero sieno del rera. Adunque così quale vegeta del vise e rera. Adunque così quale vegeta del vegeta del gange con segme della vite e rera. Adunque così quale vegeta del vegeta del gange con segme della vite e rera. Adunque così quale vegeta del compagnaria chè non lo sono che di gradi

121. Ed un errore exiandio più grave commise col supporre che il meridiano di Gerusa-lemme fosse equidistante dai

lemme fosse equidistante dai due meridiani or nominati; poichè, invece di gradi 90, il primo le è di soli 89 1/2, il secondo di 48 1/2 (F.). 7-9. Le bianche, eco. Qui vuol significare i tre diversi colori che appaion in cielo prima dei naccre del sole; il bianco del-l'org mattuina. il vermiello nancere del sole: il bianco dell'ors mattutina, il vermiglio dell'aurora, il rancio che precede di poco il sole (B. B.).—
Bance, orangées (L.).
10-15. Lunghesso il mare, allato il mare (B.).—Col core, col desiderio.—Su'l presso.

col desiderio. — Su 'i presso, sall'appressarsi. Da mattina (B.) — Il Witte: sorpreso dal mattino: lezione che piacora più al Castelvetto. — Rosseggia. Como. u, la: Marte dissecca e arde le cose, perché is suo calore è simile a quello del fuoco. R questo è quello, perché esto appare affocato di colore, quando più e quando meno, secondo la spessesza e rarita delli vaspor ch'el sessomo. delli vapori ch'el seguono.

Giù nel pone ile, per l'estrema
parte occidentale. Giov. Vill.,
1,7: Atalante abitò in Africa. giù nel ponente (G.). Peroioc-chè se si trovasse verso oriente per la venuta del sole, non avrebbe tanto rossore (Castel-vetro). Anche i vapori in quel-l'ora son grossi per la fresoura che li condensa. - Qui nota il punto in cui l'astro precipita punto in cui l'astro precipita nell'Oceano occidentale, men-tre in oriente sta per sorgere il sole (B. B.). Altri: Qui net ponente. — Sopra il suol ma-riso. sonra la mianura à l' rino, sopra la pianura e la superficie del mare. Inf., xxvi, 129: Marin suolo. Sur la plaine narine (Ls.). Il Bargagli:
Stare a galla; quello star delle
cose leggiore NELLA PIANURA
dell'acqua, senza calare a

20-21. Per dimandar, ecc., per chiedere al mio Duca che fosse quel lume. — Rividil più lucente, ecc. Dal vedere al non vedere, era tanto venutogli più vicino, che mostravasi mag-giore e più vivace (Ces.). 22-24. Bianco, di bianco — je ne sais quoi de blanc (Ls.). — e di sotto di questo bianco.

Il lume era un angelo colla faccia raggiante di luce: i due bianchi laterali erano le sue ali; il bianco di sotto era il sali; il bianco di sotto era li suo vestimonto — la stola bianca con la quale si dipingono gli angeli (B.) (V. xu. 89). 26-30. Mentre, infino a tanto (B.). — Appareer ali. Altri : aperser l'ali, si iurono sciorinati, spiegati alla vista (Ces.). Jusqu' ac e que les s'hemières blancheurs se déployèrent en aites (Ls.). — Galectot, il regiore di quel naviglio (Lamèc). — Cali a terra; t'inginocohi. — Piega le mani, chinale giù addoppiate a farli riverenta (B.). — Uficiali, ministri di Dio.

31-36. Stepna, non usa gli argomenti degli uomini a navigare (B.). — Argomenti, situatigare (B.). — Argomenti, situatigare (B.). — Argomenti, situatigare (B.). — Argomenti, situati degli uomini a navigare (B.).

vigare (B.). — Argomenti, stru-menti, congegni. — Velo, vela; lat.: velum. — Tra lili, ecc., per andare dall'uno all'altro emisfero. — Trattando, dibat-

tendo (B.).

tondo (B),

38-51. L'teccel divino, l'angelo, l'alato. — Per che, por la qual cosa, il perchè. — A riva, a la piaggia del Purgatorio (B.). — Vasello, navicella (inf., xvviii, ?9) — Sneiletto, sottilo (B.). — Tanto che, ecc., non pescava punta acqua terrestre, ma non vi affonda. Ricorda l'andar di Pietro sul mare, e indica come allri si salvi per fede. Matteo, xiv, 25-31 (K.). — Per iscrito, come se lo avesse scritto in fronto. se lo avesso scritto in fronto.

Il Witte: Tal che faria
beato pur descritto. — Sediero, sedorono. — In exitu Israel. D., spiegando nel Conv. u, l, il senso anagogico di questo canto del Profeta (Sal-mo. 113), dice: Spiritualmente s'intende che nell'uscita dels'inlende che mell'uscita det-l'anima del peccato essa si è l'atina del peccato essa si è l'atia santa e libera in sua po-testade. — Anticamente questo salmo si cantava nel traspor-tare il corpo del defunto alla chiesa. — Poi fece ti segno, coc., licenziandole. — Il Ces.: diedo lor la benedizione. 52-46. Escuacia. nuova, inse-

52-64. Selvaggia, nuova, ine-sperta (B.). — Rimirando intorno per vedere dove dovesse andare (B.). — Assaygia, tasta con l'occhie (Ces.).

56-86. Colle saette conte, col

lacidi raggi. - Lucrezio: Lucida

Dal qual, com'io un poco ebbi ritratto 15 L'occhio per dimandar lo Duca mio, Rividil più lucente e maggior fatto. Poi d'ogni lato ad esso m'appario 22 Un non sapea che bianco, e di sotto A poco a poco un altro a lui n'uscio. Lo mio Maestro ancor non fece motto Mentre che i primi bianchi apparser ali: Ma allor che ben conobbe il galeotto, Grido: Fa, fa che le ginocchia cali; Ecco l'Angel di Dio: piega le mani: Omai vedrai di si fatti uficiali. Vedi che sdegna gli argomenti umani, Si che remo non vuol, nè altro velo Che l'ale sue, tra liti si lontani. Vedi come l'ha dritte verso il cielo, Trattando l'aere con l'eterne penne Che non si mutan come mortal pelo. Poi come più e più verso noi venne L'accel divino, più chiaro appariva; 37 Per che l'occhio da presso nol sostenne: Ma china'l giuso; e quei sen venne a riva Con un vasello snelletto e leggiero Tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial nocchiero, 43 Tal che parea beato per iscritto; E più di cento spirti entro sediero. In exitu Israel de Egitto 46 Cantavan tutti insieme ad una voce, Con quanto di quel salmo è poscia scritto. Poi fece il segno lor di santa croce; Ond'ei si gittar tutti in sulla piaggia, Ed ei sen gl, come venne, veloce. La turba che rimase li, selvaggia 52 Parea del loco, rimirando intorno, Come colui che nuove cose assaggia. Da tutte parti saettava il giorno દક Lo sol, ch' avea colle saette conte Di mezzo il ciel cacciato il Capricorno, Quando la nuova gente alzò la fronte 58 Ver noi, dicendo a noi: Se voi sapete. Mostratene la via di gire al monte. E Virgilio rispose: Voi credete 61 Forse che siamo sperti d'esto loco: Ma noi sem peregrin, come voi siete. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco, 64 Per altra via che fu si aspra e forte, Che lo salire omai ne parrà gioco.

tela dici. Il Buti: conte, certe. l'oriente Erano insomma cirDi messo il ciel, ecc. Il Ca- ca due ore di sole (V. u. 7).
pricorno è discosto dall'Ariete, (B. B.). Era alta mattina (B.)
ove era il sole, 90 gradi, o un — Sperti, pratici. — Per citra
quario di sera. Adunque se il via, por via diversa della voCapricorno era passato di là stra — per l'Inferno. — Aspra
dal meridiano, tanto doven il c forte (Inf. 1, 5). — Gioco, un
sole essersi levato fuori deldiporto.

L'anime che si fur di me accorte, 67 Per lo spirar, ch' io era ancora vivo. Maravigliando diventaro smorte; E come a messaggier, che porta olivo, Tragge la gente per udir novelle, E di calcar nessun si mostra schivo; Così al viso mio s'affisar quelle 73 Anime fortunate tutte quante, Quasi obbliando d'ire a farsi belle. Io vidi una di lor traggersì avante 76 Per abbracciarmi con sì grande affetto. Che mosse me a far lo simigliante. O ombre vane, fuor che nell'aspetto? Tre volte dietro a lei le mani avvinsi, E tante mi tornai con esse al petto. Di maraviglia, credo, mi dipinsi; Per che l'ombra sorrise e si ritrasse, Ed io, seguendo lei, oltre mi pinsi. Soavemente disse ch' io posasse: Conobbi allor chi era, e 'l pregai Che per parlarmi un poco s'arrestasse. Risposemi: Così com' io t'amai 83 Nel mortal corpo, così t'amo sciolta: Però m' arresto: ma tu perchè vai? Ωl Casella mio, per tornare altra volta Là dove son, fo io questo viaggio, Diss'io; ma a te come tant' ora è tolta? Ed egli a me: Nessun m'è fatto oltraggio, 94 Se quei, che leva e quando e cui gli piace, Più volte m'ha negato esto passaggio;

68-72. Per lo spirar. Quello appellantur vanac. V. Virg. spirar appariva nel lovarsi Æn, vi. 292 - Dillenburger sodelle coste e abbassarsi, choil pra Orazio, Carm. 1, 24. — Il delle costé e abbassarsi. cho il pra Orazio. Carm. 1, 24.— Il petto fa respirando, anche di poeta, a quel che pare, fa l'omprimavera e di state, ed anche bre de non probi ora palpabili, per l'alto della gola (Inf., xxiii, ora no, come Cristo risorto; 88), al qual segno e fu già da l'ombre de d'annati palpabili altri riconosciuto (Ces.).— sempre (T.).— Dietro a lei, Messaggier, che porta in mano ecc., volli abbracciarla alla o in testa — olivo, rami d'opuli abbracciarla alla cin testa — olivo, rami d'opuli abbracciarla alla significa cosa d'allegrozza, corrieto (B.).— Oltre mi pinsi, me vittoria, pace et acquisto di terre, e simili cose (B.).— S5-86. Ch' to posasse, Ces-Fragge, accorre.— Calcar, sassi dall'inutile tontativo di l'un l'altro (B.). Far calca, ni abbracciarla. livo — come è usanza quando significa cosa d'allegrozza, co-me vittorla, pace et acquisto di terre, e simili cose (B.). — Fragge, accorre. — Catcar, l'un l'altro (B.). Far calca, pigiarsi. — Si mostra schivo, si trattiene (B.). — 75. A farsi belle, a purgarsi dalla colpa del veccato con la dalla colpa del veccato con la

dalla colpa del peccato con la penitenzia, perandare poi alla gloria dei Beati (B). — Inf., avviii, 54: Per maraviglia obliando il martiro.

abbracciarla.

89-90. Sciolta, divisa dal corpo. — Perchè vail perchè fai questo viaggio?

91-96. Casella. Fu florenti-no e fu buono cantore et in-tonatore di canti, sicche alcuno de' sonetti, o vero canzoni del-

fuit, amicus omnibus optimis musicis et citharædis sui tem-poris et præsertim isti Casellæ ports et preseram usa caseme qui intonavit multos sonos ejus (Benv.). Il Crescimbeni vide nella Vaticana un Madri-gale di Lemmo da Pistoja, con questo titolo: Lemmo da Pi-stoja, e Casella diede il suono, stoja, e Cascita ateae ti suomo, cioè lo miso in musica. Per tornare, ecc., lo fo questo viaggio, non per restar qui dove sono, ma per tornarci altra volta, quando sarò morto. V. sopra. v. 16. Ideo facio hoc in sopra. v. 18. Ideo facio hoc in vita ut merear in morte per Purpatorium pervenire ad vitam atternam (Ienv.). - Questo viaggio, Purgatorii B.). - Ma a te come tunt' ora è toltat Per qual cagione ti è stato tanto ritardato il passaggio al Purgatorio t Casella era morto da molto tempo quando ciunsa da molto tempo quando giunse al Purgatorio. Il poeta finge che quelli che muoiono riconciliati con Dio, per passare al Purgatorio convengono alla Purgatorio convengono alla foce del Tevere, di dove un angelo il leva, quando gli pare, per trasportarli colà sulla sua nave. — L'angelo non riceve in sua navicolla chi sia privato di sepoltura saora. Gli Etnici inspolti. — L'itlora circum Centum errant annos. Yanno errando cent' anni at lidi intorno. I Cristiani contumaci denno aspettare alla foci maci denno aspettare alle foci del Tevere infino a che buoni proghi o perdonanza univer-sale li faccia risorgere in grazia. Il Giubbileo, pubblicata da papa Bonifazio l'anno 1300 ac-corciò di tanto a Casolla la durata dell'esilio, che duvoa continuare trenta volte tante continuare trenta voite tante quante în visso în sua presunzione: lo che îl Poeta apprese da Manfredi; e se prima îl Poeta l'avesso saputo, non avrebbe fatto le moravigile di quel tardo arrivare (Strocchi).—Altri: Ma a tecom'era tanta terra toltat, ma ambedue la loriari trenta settatura. lo lezioni tornano sottosopra a le lezioni tornano sottosopra a un medesimo: dacchè tanta cra ara totta a Casella appunto, perchè gli era totta e negata quella terra del Purgatorio, dove quel tempo avria logorato utilmente in isconto del suo debito (Ecs.). Lezione seguita dal Lombardi, che sostenno Casella morisse al tempo stesso del misterios visco. po stesso del misterioso viagobliando il martiro.

79-84. O ombre vane, ecc. Se non al vedere; impuro che al vedere paiono corporali (palpado di la corporatio pala del corporatio del corporatio pala del corporatio por del corporatio por del corporatio por del corporatio por del corporatio del corporatio pala del corporatio por del corporatio pala del corporatio pala del corporatio del co

cici guditus fuit etiam quidam spiritus purgans se.— Nessun 600. Niuna inglustizia m'e fat-ta (B.).— Se quet, l'angelo navichiero.— Leva in su la

navichiero. — Leva in su la sua navicella (B.):
97-99. Chê di giusto voler, ecc. L'angicle vuole quelle che vuole Dio, che noi vuole se non giustamente (B.). — Da tre messi. Veramente da tre mesi in qua ch'è cominciato il Giubbleo, egli ha preso senza alcuna opposizione chiunque ha voluto entrare nella sua nave (F.). Il Giubbleo era principiato a Natale, primo giorno cell'anno nell'antico stile romano, sebbene la Bolla di Boalfazio Villi, che formalmente l'annunzia ed instituisce in perpettuo, sia del 22 febbraio perpetuo, sia del 22 febbraio 1300: chè antico era il costume dei popoli di concorrere al sedei popoli di concorrere al sepoloro degli Apostoli ogni centesimo anno. È i tre mesi sono
appunto lo spazio che corre
tra il Natale e il plenilunio di
marzo, epoca del viaggio di
pante (B. B.). — Con tutta
pace, sonza contraddizione
nulla (B.). A pieno pacificato
con Dio (G.)
101-102. S' invala, entra in
mare e si fa salso (Lando.). —
O di': entra nel sale, nel mare.
Par. Il: zale per mare. — Era

O di': entra nel salé, nel mare.
Par., II: sale per mare. — Era
una credenza popolare assal
diffusa, che l'anime dei defunti
fossero tragittate in isolo. Se
non che Dante elesse qui il
luogo che più importava alla
Chiesa. Come i pellegrini viventi andavano a Roma per
l'indulgenza dol Giubblico,
così vi manda le anime macchieta di colpa (K).

chiate di colpa (K.).

chiate di colpa (K.).
103-105. A quella foce del
Tevere egli ha rivolto nuovamente il suo corso. — Il Witte: A quella foce ha egli or
dritta l'ala. — Qual, qualunque anima — non s'cala, non
discende — verso d'Acheronte, all'Inferno. L'imbarco pel Pur-gatorio alla foce del Tevere accenna che non si dà salmo fuor del grembo della Chi

romana

106-111. Se nuova legge. il nuovo stato non ti ha fatte il nuovo stato non ti ha fatto impressio remansit in anima dimenticare l'arie tua, o altro non tel vieta, cantami una delle solite canzoni. (Ces.).

Tutte mie vogite, l'animo mio agitato dalle passioni. — Con l'a sua persona, col peso del corpo. — Affunnata per lo orpo. — Affunnata per lo orphili pene vedute in Inferno (LL).

| Chè di giusto voler lo suo si face,<br>Veramente da tre mesi egli ha tolto                                                   | 97  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chi ha voluto entrar con tutta pace.<br>Ond' io che era alla marina volto,<br>Dove l'acqua di Tevere s' insala,              | 100 |
| Benignamente fui da lui ricolto  A quella foce, ov' egli ha dritta l'ala:                                                    | 103 |
| Qual verso d'Acheronte non si cala.                                                                                          |     |
| Ed io: Se nuova legge non ti toglie Memoria o uso all'amoroso canto,                                                         | 106 |
| Che mi solea quetar tutte mie voglie;<br>Di ciò ti piaccia consolare alquanto<br>L'anima mia, che con la sua persona         | 109 |
| Venendo qui, è affannata tanto.  Amor che nella mente mi ragiona.                                                            | 112 |
| Cominciò egli allor si dolcemente,<br>Che la dolcezza ancor dentro mi suona.<br>Lo mio Maestro, ed io, e quella gente        | 115 |
| Ch'eran con lui, parevan si contenti,<br>Come a nessun toccasse altro la mente.                                              |     |
| Noi eravem tutti fissi ed attenti<br>Alle sue note: ed ecco il veglio onesto,                                                | 118 |
| Gridando: Che è ciò, spiriti lenti ?<br>Qual negligenza, quale stare è questo ?<br>Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, | 121 |
| Ch' esser non lascia a voi Dio manifesto<br>Come quando, cogliendo biada o loglio,<br>Li colombi adunati alla pastura,       | 124 |
| Queti senza mostrar l'usato orgoglio,<br>Se cosa appare ond' elli abbian paura,                                              | 127 |
| Subitamente lasciano star l'esca,<br>Perchè assaliti son da maggior cura;                                                    | 100 |
| Così vid' io quella masnada fresca<br>Lasciar il canto, e gire 'nver la costa,                                               | 130 |
| Come uom che va, nè sa dove riesca:<br>Nè la nostra partita fu men tosta.                                                    | 133 |

(L). Qual ristare. Al monte del 112-114. Amor che, ecc. E il Purgatorio. — Lo scoglio, la principio della seconda cancone del Convito. — Questa fu del virlo y del percato, la quale una canzone la quale disse si spoglia con la ponitunza.

l'autore, e fu intonata per lo ditto Casella (Lando). S'intonata d'amore intellettuale e deri, che non roteano ne divino. — Cominció, non si fece pregare come i cantori sogliono (B.).— Mi suona Quia impressio remansit in anima qua mirabiliter delectatur munica (Bonu).

117. Toccasse altro la mente, null'altra coasa occupasse più l'animo (B.).

118-123. Eravam, ... Il Witte:

andavam. — Il veglio onesto, i data al laogo, dove tenti del l'urgatorio. — Lo scoglio, la scaglia, la scorza — la macchia del monte del Purgatorio (B.). — La coste scaglia, la scorza — la macchia del monte del Purgatorio (B.). — Riesca, sbocchi (Ces.). — Tosta, pronta.

#### CANTO TERZO.

Reccinativi il Poeta à Virgilio, s'avvia con lui verso il monte. Giunti al suo piè, mentre vanno cercando il luogo dove la ripa ecenda men erta, vedono una echiera d'anime che lenia iente viene alla volta loro. Appressatisi, chiedono ad esse dove si salga il monte, e mentre per loro avviso i Poeti fornano indietro, una di quell'anime si manifesta a Dante per Manfredi re di Sicilia, il quale gli narra come morisse, come si rivolgesse a Dio nell'ora estrema, e come appie a quella ripa sien trattenute le anime dei morti in contumacia di Santa Chiesa.

Avvegnachè la subitana fuga Dispergesse color per la campagna. Rivolti al monte ove ragion ne fruga; Io mi ristrinsi alla fida compagna; E come sare'io senza lui corso? Chi m'avria tratto su per la montagna? Ei mi parea da sè stesso rimorso: O dignitosa coscienzia e netta, Come t'é picciol fallo amaro morso! Quando li piedi suoi lasciar la fretta, 10 Che l'onestade ad ogni atto dismaga La mente mia, che prima era ristretta, Lo intento rallargo, si come vaga. E diedi il viso mio incontro al poggio, Che inverso il ciel più alto si dislaga. Lo sol, che dietro flammeggiava roggio, Rotto n' era dinanzi alla figura, Ch'aveva in me de' suoi raggi l'appoggio. Io mi volsi dallato con paura D'esser abbandonato, quand'io vidi Solo dinanzi a me la terra oscura: E il mio Conforto: Perchè pur diffidi, A dir mi cominciò tutto rivolto; Non credi tu me teco, e ch' io ti guidi? Vespero è già colà, dov'è sepolto Lo corpo, dentro al quale io facev' ombra: Napoli l'ha, e da Brandizio è tolto. Ora, se innanzi a me nulla s' adombra, Non ti maravigliar più che de cieli, Che l'uno all'altro raggio non ingombra.

1-8. Subitana, subjianea. — del fallo commesso, non del Dispergesse Niuno andò dove rimprovero che a lui non tocandò l'altro e chi corse in cava. — Netta, che niun fallo qua, chi in là (Casteto.) — sostiene (B.). — Lasciar la Color, gli spiriti ggridati da fretta di correre al monta, come Catone. Per la campagna, per avea confortato Catone (B.). la pianura ch'era inanti al Per riguardo a Dante, tanto monta (B.). — Ove ragion nie meno aglie di lui epr serbare fruga, la ragione libera dalle gravità e decoro. — Onestà è illusioni del senso el stimola al mantenimento d'onore (B.). monte della purgazione, alla — Dismaga, guasta, toglie, penitenza. — Mi ristriest, imi — Lo intento raltargò cloè accostal maggiormente — alla lo intendimento che s' era fida compagna, alla fedel com-ristratto ad avere delore pagnia di Virglito. – Senza tui della negligenza commessa corre, avrebbe temuto di per-

ij

pagnia di Virgilio. Sensa lui della negligenza commessa era di là due ore di notte; ed coreo, arrebbe temuto di per- (B.). Per la panra, e non attan- a Napoli, perchè posta, secondo dersi (L.).

7-15. De sè stesso rimorso, gire. E perciò non vedeva quello cidente di Gerusalemme, man-

che aveva davanti, con gli occhi Ma, cessata la paura, l'anima lasoiò che la potenza visiva facesse per gli occhi suo uficio, e vide l'embra, e di sotto farà e vide l'embra, e di sotto farà
mensione di questa occupazione
dell'anima (Castele). — Vaga,
curiosa. — Dieti di viso, lo
veder mio (B.). Mi rivolsi. —
Più alto si disiaga, più in alto
di tutti gii altri si leva, uscendo dall'acque che allagano
quell'emisfero. — Dialagarsi,
usoir del lago. Par. xxvi, 139,
il Purg. è detto: Il monte che
si leva più dall'onda. — Altri
intende: si dilata, si estende,
— Purg., xxvii, 106: In questa
alterza che tutta è disciolta
Nell'acr vivo (Ces.).
16-18. Dietro a ma. — Roggio,
rosso. — Tre colori abbiamo:

rosso. — Tre colori abbiamo; rosso che è quello del cinabro; vermiglio, che è del verzino e rosso che è quello del cinabro; vermiglio, che è del verzino e della lacoa; roggio, che è del fucco rovente e che tende al colore della ruggiae (Borgh.) Par., niv, 87; e laf., ni. 73, per ardente, per l'effetto del fucco - Alla figura. alla persona. cimansi a me (v. 17), perocché appoggiava i suoi raggi sovra il mio dosso, e quindi agli occhi miel la terra si faceua oscura (v. 21), (6.). Il Witte punteggia: Alla figura ch' aveua, eco., nella figura o secondo la figura, che l' appoggio o il ripare de' suoi raggi aveva im me, ciotò d' un corpo umano (B. B.). Perchè i poeti andavano da criente a occidente, e il sols era già bene alto (Fil.).

19-21. Dallatto, a vedere se v'era Virgilio. — D' esser abbandonato da lui (B.). — Solo dinansi a me, eco., vedendo soltanto la mia ombra e non quella di Virgilio.

23-30. E il mio Conforto, Virgilio. — Per, ancora, dope tante sicurtà che i' ho date, — Tutto rico à antipodo a Gerusalomme: onde, essendo il due ore di sols, era di là due ore di notte; ed a Nagoli, perchè posta, secondo bante, ad ottre 48 gradi all'occhane.

daya un'ora circa a far notte (F.). Quasi dica: è questo mic corpo d'altra materia da quello in cui io faceva ombra ed è quello or da me tanto lontano, che mentre è qui matina, là è sora. — Napoli l'ha, ecc. Da Brandizio (Brindisi), ove Virgilio morì, la tolto il suo corpo a nortato e senolta a Navoli. gliic morl, fu tolto il suo corpo e portato e sepolto a Napoli. — Nulla s' adombra, Sa io sono trasparente e non adombro niuna cosa (B.). — Più che de' cieti, più di quel che tu ti maravigli de' cieli. — Che (de' quali) l'umo all'altro, ecc. Che l'un cielo non impedisce la trasmissione della luce all'altro, accordicati se secondo della luce all'altro, escando ritti secondo la dottriessendo tutti, secondo la dottrias sendo turi, secondo la dosta na dei suoi tempi, perfettamente diafani. V. Par., xxx, 19-21.
31-36. A sofferir, ecc., le pene dell'altra vita. — Simiti corpi.
Intende l'anime. Alcuni scrittori ecclestastici le hanno similmente nominate corpi, come Tortulliano (Casteiv).— La virti, l'onnipotenza di Dio. — Dispone, rende capaci — passibili. — Matto è chi, ecc. Stolto è colui che speffa di potere col suo finito intelletto conoscere le vie di Dio, comprendere i modi che tiene nell'operare un Dio, une nella sostanza e trino nelle porsone, che è quanto dire incomprensibile nella sua essenza.— Goëthe: Wiet Wannt und Wot Die Götter blethen stumm! tori ecclesiastici le hanno simil-Die Götter bleiben stumm! — Du halte dich ans Weil, und Irage nicht Warum! 37-30. State contents, ecc. Aristotile distingue due specie di cognizione: il conoscere che una cosa sia (inistas au to! ott) e il conoscere perchè sia (Tò được) La prima cogni-e quinci le frasi scolastiche de-monstratio quia e demonstra-tio propter quid (Fil.). E qui vuol dire: Contentatevi di sa-pere che le cose sono (dass es so ist. Bl.), gli effetti; e non vegliate investigare perché spuo, le cause. — La Scrittura vi mostra che le anime de' dannati soffrono tormenti; è vano il cercare perchè e come ciò sia — Se colle potenze naturali aveste potuto vedor tutto, non era d'uopo che Maria partorisse il Redentore, poichè Adamo non avrebbe peccato, vodendo la ragione del divin divieto ben diversa dal diabolico: Eriste sicut Dis (Gen., III, 5).

| A sofferir tormenti, e caldi e gieli<br>Simili corpi la virtu dispone,                                                                                      | 31         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Che, come fa, non vuol che a noi si sveli<br>Matto è chi spera che nostra ragione<br>Possa trascorrer la infinita via,                                      | i.<br>34   |
| Che tiene una sustanzia in tre persone.                                                                                                                     | 3 <b>7</b> |
| Mestier non era partorir Maria;<br>E disiar vedeste senza frutto<br>Tai, che sarebbe lor disio quetato,                                                     | 43         |
| Ch' eternalmente è dato lor per lutto,<br>Io dico d'Aristotele e di Plato,<br>E di molti altri. E qui chino la fronte;<br>E più non disse e rimase turbato. | 43         |
| Noi divenimmo intanto appie del monte:<br>Quivi trovammo la roccia sì erta,                                                                                 | 48         |
| Che indarno vi sarien le gambe pronte.<br>Tra Lerici e Turbia, la più diserta,<br>La più rotta ruina è una scala,                                           | 49         |
| Verso di quella, agevole ed aperta. Or chi sa da qual man la costa cala, Disse il Maestro mio, fermando il passo, Si che possa salir chi va senz ala?       | 52         |
| Esaminando del cammin la mente,                                                                                                                             | <b>55</b>  |
| D'anime, che movieno i piè ver noi,                                                                                                                         | <b>53</b>  |
| E non pareva, si venivan lente.<br>Leva, diss' io, Maestro, gli occhi tuoi:<br>Ecco di qua chi ne dara consiglio,                                           | 63         |
| Se tu da te medesmo aver nol puoi.<br>Guardommi allora, e con libero piglio<br>Rispose: Andiamo in là, ch'ei vegnon pian                                    | 64<br>(0;  |
| E tu ferma la speme, dolce figlio.<br>Ancora era quel popol di lontano,<br>I' dico, dopo i nostri mille passi,                                              | 67         |
| Quanto un buon gittator trarria con man                                                                                                                     | 10,        |

40-45 E... vedeste. altri : ve- nata via Il Buti: Romita, la più

desti. - P. di D.: Tu vidisti Aristotelem, Platonem et alios philosophos frustra desiderantes rio alla diserta: aperta è contrain Limbo, qui si poltussent train alla romita (B.). - Plana
vidisse lotum, non vit essent; gene train alla romita (B.). - Plana
quod vidissent Christum debere ventre et in eo credidissenti. Int. vi, 41 e segs. - Chtnol la fronte, si ripiegò in sè
stesso, ch' era di quelli che
seura spome vivono in desio.
46-54. Divenimmo, pervenimmo. Lat.: devenio. - Roccia,
rupe - erta, ritta (B.). - Tra
Lerict e Turbia. I precisi connii della Liguria marittima molitudine d'anime. - Mofui della Liguria marittima vieno, moveano. - E non pa(Celesia). - La più diseria, abbandonsta per la sua asprozza
(B.). - Rotte ruina. Altri: ruinda vielal Buti: Romita, la più
63-76. Consiglio, sa la nostre mente intorno al cammino.

Examinante su esprit le chemis,

(Le.). Altri: tenendo il viso
basso, Esaminava. — Al esso.
alla rocola che si conveniva
montare. — Una gente, una
molittudine d'anime. — Movieno, moveano. — E non pareva si movessero (altri: parevan) — tente, a significare la
lor lentezza a pontirsi.
62-76. Consiglio, al nostre

Quando si strinser tutti ai duri massi Dell'alta ripa, e stetter fermi e stretti. Come a guardar, chi va dubbiando stassi. O ben finiti, o già spiriti eletti, Virgilio incomincio, per quella pace Ch' io credo che per voi tutti si aspetti, Ditene, dove la montagna giace, Si che possibil sia l'andare in suso; Chè perder tempo a chi più sa più spiace. Come le pecorelle escon del chiuso Ad una, a due, a tre, e l'altre stanno Timidette atterrando l'occhio e il muso; E ciò che fa la prima, e l'altre fanno, Addossandosi a lei s'ella s'arresta, Semplici e quete, e lo 'mperchè non sanno: Sì vid'io muovere a venir la testa Di quella mandria fortunata allotta. Pudica in faccia, e nell'andare onesta. 88 Come color dinanzi vider rotta La luce in terra dal mio destro canto, Sì che l'ombr'era da me alla grotta. Restaro, e trasser sè indietro alquanto, E tutti gli altri che veniano appresso, Non sapendo il perchè, fero altrettanto. Senza vostra domanda io vi confesso, Che questi è corpo uman che voi vedete, Per che il lume del sole in terra è fesso. Non vi maravigliate; ma credete, Che non senza virtù che dal ciel vegna, Cerca di soverchiar questa parete. Cost il Maestro: e quella gente degna: Tornate, disse, intrate innanzi dunque, Coi dossi delle man facendo insegna. 100 103 Ed un di loro incominciò: Chiunque Tu se', che si andando volgi il viso, Pon mente, se di là mi vedesti unque. 106 Io mi volsi ver lui, e guardail fiso: Biondo era e bello, e di gentile aspetto; Ma l'un de cigli un colpo avea diviso. Quando i' mi Aii umilmente disdetto 109 D'averlo visto mai, el disse: Or vedi: E mostrommi una piaga a sommo il petto. Poi disse sorridendo: I' son Manfredi, Nepote di Costanza Imperadrice: Ond' io ti prego che quando tu riedi, eammino (B.). — Guardomni presso), mille passi, il Witte avere. — Biondo, ecc. il solaliora (il W.: guardo a loro) legge : Dico, dopo li nostri, dato che lo vide cadere dico, e con libero piplio, con viso mille passi. — Quanto un ovon presso Saba Malespine: Homo france. — Perma, conferma — gittator, ecc. , lancerebbe con flavus, amena facie, aspectu raffermis en toi l'espérance mano. Lo spazio di una git-placibitis, im mazilis rubeus, (Ls.). — Popol; sopra: gente inta di pletra di buon braccio occulis sidersi, per totum si-di lonsano, unegi da noi. — (B.). — Ripa; sopra: roccia, veus, statura mediocris (Fil.). I' dico, ecc. anche dopo che — Stretti, atasoati alla ripa. G. Vill., vi. 46: Fu bello del e'eravamo appressati a loro — Bubbiando, dubitando. — corpo. per lo spazio di mille passi. Il dubbio di quell'anime na— 109-117. Mi fui didetto , l'dico ( io giudico a un di andavano per un verso consommo il petto, nel luogo più

tratio al loro, e che si allon-tanavano dall' ingresso del Purg. V. v. 100 e sogg (F.).— O ben fintti, o ben morti, e morti in grazia di Dio—o gid spiriti eleiti a salute eterna; o gia assicurati del Paradiso. — Giace, declina; sopra: cala, dove sia la montata agovole

79-87. Chiuso. Cinta di rete do-78-87. Chiuso. Cinta direte dove le pecore pernottano in Maremma (T.).— Atterrando, tenemo giuso verso la terra (B.).— Addossandosi. G. Yill., vui, 56: Raddossandosi. G. Yill., vui, 56: Raddossandosi. in tal modo vid'io, eco. Così, in tal modo vid'io movorrai per venir verso noi le prime anime (le guide B.) di quella fortunata moltitudino.— Fortunata, felice; perohè à in istato di salute (B.). 88-102. Color obe erano di-

istato di salute (B.).

88-102. Color che erano dimansi.— Dai mio destro canto,
avendo il sole a sinistra. Elli
erano iti a drieto andando
verso mano sinistra per parlare a ditte anime (B.).— Bra,
si estendeva. — Alla grotta,
au bord escarpe de la rampe
(Ls.).— Non sapendo il perché. Essendo di dietro non vadevano nuello che era manidevano nuello che era maniche. Essento di dietro non va-devano quello che era mani-festo all'anime che erano di-nanzi; la luce, rotta dal corpo di Danie. — Altrettanto, il somigliante. — Per che, per l'opposizione del quale — fesso, rotto. — Virtie, Grazia. rotto. — Virtu, Grazia. — Cerca (altri: cerchi) di soverghiar questa parete, di sormontar questa costa. — Degma,
degma fatta della grazia di
Dio. — Torrate indietro, verso
mano ritta, in verso il sole (B.). — intrate innanzi, entrate in nostra compagnia, e andate in-nanzi. - Insegna, demostrazio-ne che tornasseno a rieto (5.).

nanii. - Insegna, demostrazione che tornasseno a rieto (b.).
104-107. Così andando, sonza
arrestare (B.). - Se di id, eco.
Parla Manfredi, ma non poterra averio conosciuto; perche
quegli mori alla battaglia di
Henevento, segnita il 26 febbraio 1268, e Dante nacque nol
maggio del 1265. Se non che
Manfredi, nel suo stupora, e
per desiderio di parlaro con
ohi potea portar nel mondo
nuove di lui, non considera
ocel per punto l'età che potea
avere. — Biondo, ecc. Il soldato che lo vide cadere dico,
presso Saba Malespina: Homo
flavus, anuena facie, aspectu
placibitis, in maxilhis rubeus,
oculis sidereis, per totum niceus, statura mediocris (Fil.).
G. Vill., VI. 46: Fu bello del
corpo.

100-117. Hi fui distatto.

alto del petto o dove il potto comincia. — Sorridemdo, quia calvus erat. ; quod Dantes non putabat (Benv.). — Manfredi, figlio naturale di Fedorigo Il. — Costenza, figlinola di Rugiero re di Sicilia e moglie di Arrigo VI (V come imperadore) padre di Federigo II. — Porius denominant se ab ista sancta femina, quama a patre peccatore (Benv.). — À mita bella figlia, al Manfredi chiamossi anch'essa Costanza, e fu moglie di Pietro re d'Aragona, di cui generò Alfonso, che morì adolescente (1991). Federigo, il quale fur re di Sicilia, e Jacopo, il quale successe a suo padre nel regno d'Aragona, ambedue onore di quei reami. — Al vii del Purg. Sordello nomina parimente Jacopo e Federigo e loda Pietro d'Aragona, dal quale Il dice degeneri; onde ad altri parve che di lui, non di loro si dovesse intendere quell'onor di Sictitia e d'Aragona. Mai II de alto del petto o dove il petto - Sorridendo, quia che di lui, non di loro si dovesse intendere quell' onor di Sictita e d'Aragona. Ma il G. nota che qui la lode sta bene in Manfredi, come il biasimo in Sordello, che non aveva verso quel principi alcuna af-finità d'animo o di sangue. Fil. intende d'Alfonso, che D. loda al cit. c. xu, 113. Il Bian-chi essisi l'onora del sangue. chi: esalta l'onore del sangue chi: esatta l'unore dei sangue imporiale, di che por lei, unitasi al re Pietro III, si nobi-litarono i troni di Sicilia e di Aragona. — E dichi, lecc. E dica a lei il vero, che mi hai veduto in istato di salute, se si dice diversamente, o ch'io sia dannato. 119-123. Di due punte mor-

tali, di due ferite mortali (caduto di cavallo [immumeris ictibus mallearunt. S. Mala-spina) — l'una nel ciglio, spina) — l'una nel ciglio, l'altra al sommo del petto (B.). - Piangendo per contrizione.
- Orribil ecc., non già perchè egli avesse ucoiso Corrado IV, e il fratello Enrico, e i nepoti, figli del re Enrico (secondo fu agil del re Enrico (secondo fu gettati sulla mia fossa. occuration del respectation del res

Vadi a mia bella figlia, genitrice Dell'onor di Sicilia e d'Aragona, 115 E dichi a lei il ver, s'altro si dice: Poscia ch'i' ebbi rotta la persona 118 Di due punte mortali, io mi rendei Piangendo a quei che volentier perdona. Orribil furon li peccati miei; Ma la bontà infinita ha sì gran braccia, Che prende ciò, che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia Di me fu messo per Clemente, allora 124 Avesse in Dio ben letta questa faccia, L'ossa del corpo mio sarieno ancora 127 In co' del ponte presso a Benevento, Sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e move il vento 130 Di fuor del regno, quasi lungo il Verde, Ove le trasmuto a lume spento. 133 Per lor maladizion si non si perde, Che non possa tornar l'eterno amore, Mentre che la speranza ha fior del verde. Ver è che quale in contumacia more Di santa Chiesa, ancor che alfin si penta, Star gli convien da questa ripa in fuore Per ogni tempo ch' egli è stato, trenta, In sua presunzion, se tal decreto Più corto per buon preghi non diventa. Vedi oramai se tu mi puoi far lieto, Rivelando alla mia buona Costanza Come m'hai visto, ed anco esto divieto; Che qui per quei di là molto s'avanza.

tori sacri : unicus corum di- vi è alito di vita. — Si perde. ctator est Deus), questa pagina Impersonale (T.). — L'éterno

tori sacri: unicus corum ditori sacri: unicus corum dictator est Deus), questa pagina impersonale (T.).— L'eterno
quel che ho detto della divina, amore, l'amicizia di Dio.—
misericordia, l'ossa del corpo in contunacia, in superbia et
mio giacerebbero ancora in indispregio d'obedienza (B.)capo del ponte (ch' è sopra il — Di santa Chiesa, quanto
flume Calore (B.) presso Beall'atto estrinseco, non quanto
nevento, sotto la custodia della alla disponizione intrinseca
grave macia di sassi (maceries dell'animo (B.).— Star git
lagidum. Benu), och furono
convien, seo. Costruitel: Per
gettati sulla mia fossa. ogni impo chi chi e nazio in sua presunzione, previcacia, trenta tempi, il trentuplo. — Ripa, che inchiude le Purga-torio (B.). — Per buon preghi, per le preghiere efficaci dei viri alla grazia. — Alla mia buona figliuola Costanza. Venit Romam cum rege Ja-Vents Roman cum rege Ja-copo Rito suo, et recommuni-cata est Ecclesia (Benu). Come, che. — Esto divisto di entrare nel Purgatorio, se non trascorso il tempo stabilito agli scomunicati. — Che qui, ecc., per le preghiere, sagri-fizi od altro bene si abbrevia

# CANTO QUARTO.

Guidati delle anime la dove il monte si sale, entrano i Poeti per l'erto ed angusto celle, e carponi conduconsi sul primo balzo. Ivi seduti, Virgilio spiega a Dante la cagione del contrario giro del sole. Vedudo poi molle anime starsi all'ombra d'un masso, e accostatisi a quelle, Dante riconosce Belacqua, dal quale intende che il sono gli spiriti che differirono la penitenza all'ultimo della vita.

Quando per dilettanze ovver per doglie Che alcuna virtù nostra comprenda, L'anima bene ad essa si raccoglie, Par che a nulla potenzia più intenda: E questo è contra quello error, che crede Che un'anima sovr'altra in noi s'accenda. E però, quando s'ode cosa o vede, Che tenga forte a sè l'anima volta, Vassene il tempo, e l'uom non se n'avvede. Ch'altra potenzia è quella che l'ascolta, Ed altra quella che ha l'anima intera: Questa è quasi legata, e quella è sciolta. Di ciò ebb'io esperienzia vera, Udendo quello spirto ed ammirando: Chè ben cinquanta gradi salito era Lo sole, ed io non m'era accorto, quando Venimmo dove quell'anime ad una Gridaro a noi: Qui è vostro dimando. Maggiore aperta molte volte impruna, Con una forcatella di sue spine, L'uom della villa, quando l'uva imbruna, Che non era la calla, onde saline Lo Duca mio ed io appresso soli, Come da noi la schiera si partine. Vassi in Sanleo, e discendesi in Noli: Montasi su Bismantova in cacume Con esso i piè; ma qui convien ch'uom voli,

1-6. Quancio, ecc. Ordina: dannata dall'ottavo concilio Quando l'anima si raccoglie ecumenico. — L'una operabene ad alcuna virtù nostra zione dell'anima quando è inper dilettanze ovvero per dotto, le quali essa virtù compenda, pare che essa anima principio dullo azioni non fosse non intenda più anessun'altra per essonza uno Rigigioti). S-12. Che uno (T.). Virtù o potenza sua Biagioti). S-12. Che tenga forte a sè Canima, ecc., sì che da tutte occupino una potenza dell'a-l'altre potenzio l'abbia rimossa nima, l'anima in quella potenza (B.). — Ch'attra, ecc. Perchè si concentra, le altre paiono altra potenza è quella che ascolinoperose (T.). Il che è contro at o vede quella data cosa che all'opinione dei Platonici, che ha tirato a sè l'anima, ed altra l'anima dell' uomo sia triplico: è quella che l'anima ha intera, vegetativa, sensitiva e intellet- cioè non occupata. Questa non Vegetativa, sensitiva e intellet-tiva, e che ciascuna abbia sede in una diversa parte del corpo: la prima nel fegato, l'altra nel cuore, l'ultima nel cervello; opinione combattuta da Aristo-tile. L'opinione eretica che l'uomo avesse due anime: la l'uomo avesse due anime: la di, ecc. Il sole apparentemente zazionale e la sensitiva, fu con- percorre in 24 ore 360 gradi,

dannata dall' ottavo concilio coumenico. — L'una operarione dell' anima quando è intensa impediace l'altra il che
non potrelibe accadere se il
principio dello azioni non fosse
per essonza uno (I').

8-12. Che tenga forte a se
l'anima, ecc., si che da tutte
l'attre potenzio l'abbia rimossa
(B.). — Ch' attra, coc. Perchà
altra potenza è quella che ascolta o vede quella data cosa che
ha tirato a sè l'anima, ed altra
è quella che l'anima ha intera,
cicè non occupata. Questa non
essondo in quel momento attiva, essendo in quel momento attiva, non operando, è come legata, mentre quella spiega la sua forza libera nell'esercizio (B.

B.).
15-18. Chè ben cinquanta gra-

e per conseguenza 15 gradi la un'ora, onde vuol dire che si eran fatto tre ore e un terzo di giorno; ma non si creda che tutte le avesse passate in udir Manfredi; polohò, quando egli vide giungar l'angele condotiero dell'anime, erano già due ore; si era poi tratienuto con Manfredi [P].—Ad atma, voce—Qui è vostro dimando, qui è il luogo da salire che voi dimandate (in, 76).

19-24. Aperia, apertura—impruna, chiude oo' pruni.—Forcatella, con pogle spine quanto ne può pigliare con una piecolo forca [B.]. Indruma, annerisce, che è matura (B.).—Comincia a farzighezza (Berni).—Che non era, di quoi che fosse — la calla, la viuzza, per la quale sali il mio duca. Calla è propriamente l'apertura che si fa nelle siepi, che diosei per lo più callaia (B. B.).—Saline, sali.—Come da noi, ecc., appena che la schiera di quelle anime scomunicate s'ando via, aggirando lo primo balzo dello monte, a suo cammino [B.).—Partine, parti.

ecc., appena che la schiera di quelle anime scomunicate s'andò via, aggirando lo primo balzo dello monte, a suo cammino (B.). — Partine, partì. 25-30. Santeo o San Leo, piccola città dell'antico ducato d'Urbino, propinqua san Marino, e situata sul dosso dollo scossoso Montelfeliro (Bl.). — Noh. città marittima della Liguria, nella riviera di Ponente, ria Savona e Finale, situata alle falde di monti ripidissimi (Bt.). — Bismantova, erto masso, non altissimo, in ordina con una valletta, che ha di contro non lontano Terra di Castelnuovo; detto così percuò a voderio dalla pianura, rendo qualche somiglianza dolla città di Mantova, che ha di faccia oltropò. Breve l'erta, ma soabrosa (T.). — Bene dicti: Montale etc., citest usque ad summitatem quan plana est (quos cottur quando est opportumuni). El addit: et in cacume, quia in ista summitate est una pare in extremo eminens et altico (Benv.). — In cacume, et altico (Benv.). — In cacume, et altico (Benv.). pars in extremo eminens et altior (Benv.). — In cacume, in sulla cima. — Superficie ta-bulare di forma trapezoidale,

leggermente inclinata a esttentrione (Pareto).— Con esso
i pid, non con altro che co piedi.
— Alt snelle, acconce a volare
leggieri (B.).— Condotto, per
conduttore, diricto a quella
Guida, cioè Virgilio, che signicia la Ragione superiore (B.).
Altri lo prende per participio:
condotto dietro a quel, a colui.
31-33. Lo stremo, l'estremità,
la sponda di quel sentiero cavo.
— Era coel stretto il passo, che

- Era così stretto il passo, che - Era coel stretto il passo, che un uomo non vi passava ilbero, ma toecava co' fianchi le prode.

- E piedi e man, ecc E i calle era si orto, che a saire eva mestieri l'adoperare le mani, non che i piedi, ander carpone (B. B.).

34-36. Orto supremo, superiore - la circonferenza del circo passallelo a gual della

piano parallelo a quel della base, che sarebbe l'orlo inferiore. — Alta ripa, l'imbasa-mento della montagna, che s'eleva un buon tratto perpens'éleva un buon tracto perposi-dicolarmente sul piano, quasi un gran muro, e in capo al quale i poeti son giunti per un'incavatura nel masso al-quanto inclinata. — Alla sconerta niaggia, allo scoperto dorso del monte. Dunque la via per cui montavano era con-addentro nel monte, che non redevano la piaggia esterna. —
Che via faremo i, prenderemo
a destra o a sinista i o, dove
endremo i (B. B.).
37-42. Nessum tuo passo cag-

gia, non dar passo indietro all'ingiù. - Pur suso al monindietro, te.... acquista, ma guadagna pur sempre in su verso la cima. pur sempre in su verso la cima.
— Acquistare per salire è vivo
in aloun luego di Toscana.
— Scorta saggia, alcuna guida che
sappia la via. — Lo zommo, ecc.,
alla cima non aggiungeva il vedere (Cez.). Sotto (36-57): Il poggio sale, Più che salir non poszon gli occhi mici. — La costa,
la montata ritta di quel monte
(38). — zenzarba arta vitta (3). (B.). — superba, erta, ritta (B.). lnf., xxx, 34: L'omero suo ch'era acuto e superbo. — Che da mezzo quadrante, ecc. Il qua-drante è un istrumento formato drante è un istrumento formato di due norme unite insieme ad angolo retto e di una lista mobilo, detta il traguardo, situata nella congiunzione o centro di quello. Allorohè questa lista è in mezzo del quadranto, segna un angolo di 45 gradi. — L'accilvità di essa costa, rispetto al piano orizzontale, ora assai punggiore di 45 gradi, vale a praggiore di 45 gradi, vale a maggiore di 45 gradi, vale a dire che s'accostava molto alla dire che s'accostava molto alla perpendicolare (B. B.). Ripida più assai che non da la pendenza del lato d'un angolo di 45 gradi, ch'è il mezzo di un quarto di dicolo (Ces.). Il Blanc. Cinatrante, il quarto del cirDico con l'ali snelle e con le piume Del gran disio, diretro a quel condotto, Che speranza mi dava e facea lume. Noi salivam per entro il sasso rotto, 31 E d'ogni lato ne stringea lo stremo. E piedi e man voleva il suol di sotto. Poiché noi fummo in sull'orlo supremo Dell'alta ripa, alla scoperta piaggia: Maestro mio, diss'io, che via faremo? Ed egli a me: Nessun tuo passo caggia: Pur suso al monte dietro a me acquista, Fin che n'appaia alcuna scorta saggia. Lo sommo er'alto che vincea la vista, E la costa superba più assai, Che da mezzo quadrante a centro lista. Io era lasso, quando cominciai: O dolce Padre, volgiti e rimira Com'io rimango sol, se non ristai. 46 O figliuol, disse, insin quivi ti tira, Additandomi un balzo poco in sue, Che da quel lato il poggio tutto gira. 49 Si mi spronaron le parole sue, Ch'io mi sforzai, carpando appresso lui, Tanto che il cinghio sotto i piè mi fue. A seder ci ponemmo ivi ambiđui 52 Volti a levante, ond'eravam saliti Che suole a riguardar giovare altrui. Gli occhi prima drizzai a bassi liti; 53 Poscia gli alzai al sole, ed ammirava Che da sinistra n'eravam feriti. 58 Ben s'avvide il Poeta, che io stava Stupido tutto al carro della luce,

Dove tra noi ed Aquilone intrava.

Lista, dall' alom. Leiste; la la riga. Par., xv, 23. 46-48. Insin quivi ti tira, sforzati di trarre la persona fino a quel punto.— Balzo, sporgimento di terreno fuori della superficie del monte. — Il poggio tutto gira, gira tutto il monte, a guisa di cornicione (F.). 40-51. Si mi spronaron, si mi si sollicitavano, come il cavallo si sollicita con li sproni (B). — Carpando appresso lui, andando carponi (boccone. B). diotro a lui. — Tanto che il cinghio del secondo balzo sotto i pie, ecc., ch' io vi montai suso. andare verso l'occaso del sole egirare, si che il sole livenia di rieto (benchè di là non vi fosse sole, ma tenebre), et in verso mano sinistra, sempre finge che qui vada verso mano destra e verso l'orto del sole, cirando ver si cotto modo la

colo, cioè un angolo di 90 gradi. sole si vedea inante. infin che venia all'occaso, e la notte sta-va, e come lo sole si levava, gi-rava dall' altro lato lo monte andando in verso l'Oriento, e come girava lo sole, così girava lo monte et andava col sole inanti inverso l'eccaso, e così girava lo di tutto il monte (B.). 54-60. A riguardar, riguar-dando onde siasi salito. — Guvenia all'occaso, e la notte sta-

dando onde siasi sainto — On-vare, far placere — altrui, al camminanto. — Ed amssirava, e mi facea meraviglia, che, avendo io gli occhi rivolti a levante, il sole oli percotesse a sinistra: il che non accalle cinophio del secondo balzo rotto a sinistra: il che non acoasie i prica co. ch' io vi montai suso. a chi similmente guarda verso Come ne lo Inforno finse sempre il levante nelle regioni di qua andare verso l'occaso del sole da tropico del Canoro, chè e girare, si che il sole il venia il sole si vede girare a dedi rieto (benchè di là non vi fosse sole, ma tenebre), et in (B. B.). — Deve, poichè fosse sole, ma tenebre), et in (B. B.) Dalla parte dove (T.). verso mano sinistra, sempre fisse nole qui vada verso mano a Gerusalemme (città posta di destra e verso l'orto del sole, gua dal tropico del Canoro), girando per si fatto modo lo il sole nasceva tranole l'aqui-morte, che sempre la spera del lone al centrario di quello che Ond'egli a me: Se Castore e Polluce Fessero in compagnia di quello specchio, Che su e giù del suo lume conduce, Tu vedresti il Zodiaco rubecchio Ancora all'Orse più stretto rotare, Se non uscisse fuor del cammin vecchio. Come ciò sia, se il vuoi poter pensare, Dentro raccolto immagina Sion Con questo monte in sulla terra stare Sì, che ambedue hanno un solo orizzon, E diversi emisperi; onde la strada, Che mal non seppe carreggiar Feton, Vedrai come a costui convien che vada Dall'un, quando a colui dall'altro fianco, Se l'intelletto tuo ben chiaro bada. Certo, Maestro mio, diss'io, unquanco Non vidi chiaro si, com io discerno, Là dove mio ingegno parea manco: Che il mezzo cerchio del moto superno. Che si chiama Equatore in alcun'arte, E che sempre riman tra il sole e il verno Per la ragion che di', quinci si parte Verso settentrion, quando gli Ebrei Vedevan lui verso la calda parte. Ma se a te piace, volentier saprei Quanto avemo ad andar, chè il poggio sale Più che salir non posson gli occhi miei. Ed egli a me: Questa montagna è tale, Che sempre al cominciar di sotto è grave, E quanto uom più va su e men fa male. Però quand'ella ti parra soave Tanto, che il su andar ti sia leggiero, Come a seconda giù l'andar per nave:

(Castore e Polluce, figliuoli che furono del re Jove togli per lo segno di Gismini, Chiose.) e non quello dell'arieto fosse in compagnia di quell'astro che poria a vicenda il suo lumen nell'emisfero superiore e nell'inferiore, tu vedresti lo Zodiaco rosseggiante, girare anche più vicino alla tramontana se non uscisse fuori del tana, se non uscisse fuori del suo consueto cammino, del-l'Eclitica (F.). — Specchio. Conv., III, 14: Il primo agente, cioè Dio, pinge la sua virtù in cose per modo di diritto raggio, e in cose per modo di splen-dore riverberato; onde neldore riverberalo; onde nes-l'intelligenze raggia la divina luce senza mezzo, nell'altre si ripercuote da queste intelli-genze, prima illuminate. —

accade nell'emisfero nostro, dove il sole nasce tra noi e l'ansole, e dice che manda su e stro, punto opposto diametralgiù la sua luce, perchè, semente all'aquilone (B. B.).

61-66. Se Castore e Polluce, pianeti (Saturno, Giove e Marcoco del is segno de Gemelli de stanno al disopra del lui, e (Castore e Polluce, figliuoli che tre (Mercurio, Venere e la revene del pre luve togli per l'arent al disopra del lui, e Però Dante chiama specchio il sole, e dice che manda su e giù la sua luce, perchè, secondo il sistema tolemato, tre pianet (Saturno, Giove e Marie) stanno al disopra di lui, e tre (Mercurio, Venere e la Terra) al disotto (Fii.).—Specchio: Par.: zxx. 18, il pianeta Saturno; IX, 61, gli angeli.—Rubecchio. Lat.: rubous. Rosso, ardente—P. di D.: Zodiacus robecchius. de D.: Zodiacus robecchius, idest rota Zodiacus, robecchius, idest rota Zodiaci, nam robecchius in Thuscia dicitur rota dentata molendini. Ha voluto assomigliare la rotonda figura del Zodiace divisa nelle dodici costellazioni, ad una ruota dentata. Zodiaco sarebbe aggettivo qualificativo, e Zadiaco cerchio, disse il Sal-vini (Parenti). 68-75. Dentro raccolto, in te

stesso, imaginati Sion (il colle

sulla terra così, che ambedue hanno un solo orizsonte e di-versi emisferi: vale a dire, in tal medo che l'uno à diame-tralmente opposto all'altro (F.), — Orizzon, orizzonte. — Feton. Fetonte. Fetone, Bocc., Tes, m, 16. — Onde la strada. m., 16. — Onde la strada, ecc. Onde vedrai come la stra-da, l' Rolittica, che, mal per da, l'Sclittios, che, mai per lui, Fatonie non seppe percer-rere col carro, convien che vada a costus, a questo monte del Purgatorio, dall'un fianco, quando a colus, al monte di Sion, va dall'aitro fianco (F.). Qui e ai versi 79-84, Dante ferma due cose chiarissime: 1.º che ma due cose chiarissime: l.ºche di due cosservatori, posti all'antipode l'uno dell'altro nel due emisferi opposti, e aventi per conseguenza il medesimo orizonte, l'uno vede levarsi il sole nello stesso punto in cui l'altro lo vede tramontare; 2.ºche, essendo in una posizione inversa rispetto all'Equatore, per l'uno il sole s'azvanza varsa il sude ser l'altro quanza versa il sude ser l'altro. vanza verso il sud e per l'altre verso il nord (Ls.). 76-84. Unquanco, mai finora.

Non vidi chiaro el, ecc., non intesi mai sì bene cosa pria mi paresse non potersi ar-rivare dal mio ingogno, come ora discerno, che il mezzo cer-chio, ecc. — Manco, incapace (T.). — Che il mezzo cerchio, con con Poichè ner la regione che ecc. Poiche per la ragione che tu mi dici (d'esser i due monti u mi dici (d'esser i due monti-perfettamente antipodi), il cer-chio del mezzo o intermedio del più alto cielo girante, che in alcun'arte, come nella astro-nomia (una delle quattro arti liberali, nel lai divisione socia-sitoa Le.); chiamasi Equatore, c che sempre resta fra ti sote o la state e il verno (perchè resta fra i tropiol, si allontana di qui verso esttentrione per tanto spazio quanto gil Ebrei da Gerusalomme, lo vedevano lon-tano verso Il mezzogiorno. (Lo tano verso il mezzogiorno. (Lo vedevan si riferisco al tempo in cui gli Ebrei avevan regno a Gerusalemme.) – Equatore. Conv., n, 4: (Clascuno cielo) al lo nono come gli altri tamno un cerchio che si puote chiamare equatore del suo cielo proprio: il quale spualmente in ciascuna parte della sua revolusione è rimoto dall'uno sollo e dall'ultro. (T.) tano verso il mezzogiorno. (Lo polo e dall'altro (T.). 89-96. Al cominciar di sotto

89-46. At comments at sotto a montare suso (B.). — Mem fa male, poichè è meno ripida. — Poichè l'uomo entra nella penitanzia, agli è tanto aiutato dalla grazia di Dio, che ad occhio il appare lo alleviamento (O.). — A seconda, secondo la carrente delle secre at l'escando. sul quale era il castello di Da- corrente delle acque. — Attor vide per Gerusalemme) e que- acrat at fin, eco. Allora ark l'a- sto monte del Purgatorio stare bite dolla penitenzia. Signum

generati habitus est in opere delectatio (B.) 98-102. Sono delectatio (B.). — Di sedere sec. forse che in prima
avrai disagio (necessità) di sedere, sec. forse che in prima
avrai disagio (necessità) di sedere, che tu ti riposi (B.). — A
mancina, a sinistra. — Primus' accorse, innanti che udissimo la voce (B.).

105-108. Per nagligenza, per
pigrizia. — Ed un di lor, ecc.,
stava accosciato e colle mani
tanca le coseie raccolte, e giù
il viso tra esse; viva poltronerial (Ces.).

110-114. Adocchia, guarda
con l'occhio (B.). — Sirocchia,
sorella; forse dal latino: sororcula. — Movendo il viso,
scorrendo colle sguardo soldisse queste (B.), — Di se-

tanto su per la coscia; per non prendersi fatica di levar la testa. — Che se valente, che se' bravo, e non poltrone, come tu dici esser io. 115-120. Quell'angoscia che

115-120. Quell' angoscia che lo avea preso per lo montare (B.).— La lena. Mi accelerava il respiro.— Hat ben veduto, ecc. Helacqua beffa Dante della sua semplicità di non aver subito conosciuto, perchè il sole lo forisse dal lato sinistro (F.). 123-128. A memos duole, ecc., moichà vego che sei in istato

poichè veggo che se' in istato di grazia. — Belacqua, fab-bricatore di cetre e d'altri istrupricatore di estre e d'altri istrumonti musicali. — Fu motto
nogligente in tutte le cose e
così nell'atto della pentiena;
na pur alfine si penti; e però
ebbe rimissione della colpa, ma
non della pena (B.). — Perchè
assico, formato (B.). — Perchè
assico, formato
pritta (B.). —

127-135. Frate, ch'è nome di 127-135. Fraite, one nome di carità — che porta che glova. — Ire a' martiri, a sostonere pena de' mioi peocati. — L'angel. Altri: l'uccel o l'uscier. — In sulla porta del Purgatorio. — Prima ch'io possa entre per anal Purgatorio contrar su nel Purgatorio, con-vione che il cielo giri intorno a nie per tanto tempo fuor della porta di esso Purgatorio, quan-to mi girò intorno finche fui in vita. Vuol dire: ho da aspetin vita. Vuol dire: ho da aspettare tanto tempo quanto vissi.

— Indugiai al fin, differii la penitenna all'estremo — li buom soppiri, li pentimenti e rimordimenti della penitenna della penitenna della penitenna della penitenna della penitenna della manalma che sia in grazia di Dio, eco. — ch'abbila la grazia santificanta. — L'altra, di amima macchi ste di merato. Non amima macchi ste di merato. Non amima macchi ste di merato.

Allor sarai al fin d'esto sentiero: Quivi di riposar l'affanno aspetta: Più non rispondo, e questo so per vero. E, com'egli ebbe sua parola detta, Una voce di presso sonò: Forse Che di sedere in prima avrai distretta. Al suon di lei ciascun di noi si torse, E vedemmo a mancina un gran petrone, Del qual nè io ned ei prima s'accorse. Là ci traemmo: ed ivi eran persone Che si stavano all'ombra dietro al sasso, Com'uom per negligenza a star si pone. 166 Ed un di lor che mi sembrava lasso, Sedeva ed abbracciava le ginocchia, Tenendo il viso giù tra esse basso. 109 O dolce Signor mio, diss'io, adocchia Colui che mostra sè più negligente, Che se pigrizia fosse sua sirocchia. 112 Allor si volse a noi, e pose mente, Movendo il viso pur su per la coscia, E disse: Va su tu, che se valente. Conobbì allor chi era; e quell'angoscia, Che m'avacciava un poco ancor la lena, Non m'impedi l'andare a lui; e poscia Che a lui fui giunto, alzò la testa appena, 118 Dicendo: Hai ben veduto, come il sole Dall'omero sinistro il carro mena? 121 Gli atti suoi pigri, e le corte parole Mosson le fabbra mie un poco a riso: Poi cominciai: Belacqua, a me non duole Di te omai; ma, dimmi, perchè assiso Quiritta sei ? attendi tu iscorta. O pur lo modo usato t'ha ripriso? Ed ei: Frate l'andare in su che porta? 127 Chè non mi lascerebbe ire ai martiri L'angel di Dio, che siede in sulla porta. Prima convien che tanto il ciel m'aggiri Di fuor da essa, quanto fece in vita, Perch'io indugiai al fin li buon sospiri; Se orazione in prima non m'aita, Che surga su di cor che in grazia viva: L'altra che val, che in ciel non è udita l E già il Poeta innanzi mi saliva, E dicea: Vienne omai, vedi ch'è tocco Meridian dal sole, e dalla riva 139 Copre la notte già col piè Marrocco.

eco., vedi che è mezzogiorno.

— E dalla riva, eco., ed all'estremità dell'altro emisferio. nime macchiate di peccato. Non ove contina cel mare, la notte bile (T).

exaudit Deus preces peccato-rum (B.). 136-139. Innanzi mi sativa siendersi sui regno di Marocco, comincia a 1 quarto luogo ch'è lo terzo balto (B.). — Vesti ch'è tocco, a Gerussiemme mezzanotte e crepuscolo notturno a Marcoco, ch'è nell'occidente della parte meridionale della terra abita-

## CANTO QUINTO.

Procedendo i Poeti per il balzo, incontrano una moltitudine di spiriti, i quali, saputo come uno di loro, tuttora vivo, era per tornare al mondo, gli si accalcano intorno, pregandoto a ricordarti ai loro congiunti. Furon peccatori fino all'ultima ora, ma, sovraggiunti da morte violenta, si pentirono e perdonarono ai loro nemici. Jacopo del Cassero, Buonconte da Montefettro e la Pia da Siena narrano particolarmente al Poeta il modo della loro morte.

Io era già da quell'ombre partito, E seguitava l'orme del mio Duca, Quando diretro a me, drizzando il dito, Una gridò: Ve', che non par che luca Lo raggio da sinistra a quel di sotto, E come vivo par che si conduca. Gli occhi rivolsi al suon di questo motto. E vidile guardar per maraviglia Pur me, pur me, e il lume ch'era rotto. Perchè l'animo tuo tanto s'impiglia, 10 Disse il Maestro, che l'andare allenti? Che ti fa ciò che quivi si pispiglia? Vien dietro a me, e lascia dir le genti; Sta come torre fermo, che non crolla Giammai la cima per soffiar de'venti. Chè sempre l'uomo in cui pensier rampolla 16 Sovra pensier, da sè dilunga il segno, Perchè la foga l'un dell'altro insolla. Che poteva io ridir, se non: i' vegno? Dissilo alquanto del color consperso Che fa l'uom di perdon tal volta degno. 92 E intanto per la costa da traverso Veniván genti innanzi a noi un poco, Cantando Miserere a verso a verso. 25 Quando s'accorser ch'io non dava loco Per lo mio corpo, al trapassar de raggi, Mutar lor canto in un O lungo e roco: E due di loro in forma di messaggi Corsero incontro a noi, e dimandarne: Di vostra condizion fatene saggi. E il mio Maestro: Voi potete andarne, E ritrarre a color che vi mandaro,

3-9. Drizzando il dito, inquella guisa che farebbe un regione di meravigila. — rocc. Nelle subite perturbazioni del col dito (B). — Ve. che non — Pur me, pur me, solamente par che il raggio del sole ri-corpo. — Pur me, pur me, solamente par che il raggio del sole ri-corpo. — Pur me, pur me, solamente par che il raggio del sole ri-corpo. — Pur me, pur me, solamente par che il raggio del sole ri-corpo. — Riturare, riferire. — Storie spienda al sinisfro lato della 10-18. S'impiglia, s' intriga, persona che è di sotto nella s' attacca ad attendere quelo reloro la risposta dell'ambapitò bassa parte. Dante era in ch'altri dice di to. — Che ti fa scita (Ces.) — 80 per veder, basso rispetto a Virgillo che ciò, ecc., che t'importa ciò che sa pare. Dante era in ch'altri dice di to. — Che ti fa scita (Ces.) — 80 per veder, basso rispetto a Virgillo che ciò, ecc., che t'importa ciò che sa pare Dante se in tivi si mormora ? Dicesi di un monte (B. B.). — 11 sole lo fe-parlare fitto, e sotto voce. — Si restaro, si formarono. — Avante d'adestra, perchè per bucina (Lando). Davanz.: é vico, mi pena — assat è lor salire al monte s'à voltato a pissi piest. — Fermo. Il Wit-risposto, basta la risposta ch'il condita de la componenta (F). — B come vivo, te: ferma. — Non crolla, non vi ho fatta. — Però cha sedica con la componenta (E). — E come vivo, te: ferma. — Non crolla, non vi ho fatta. — Però cha sedica con la componenta (E). — E come vivo, te: ferma. — Non crolla, non vi ho fatta. — Però cha sedica con la componenta (E). — E come vivo, te: ferma. — Non crolla, non vi ho fatta. — Però cha sedica con la componenta (E). — E come vivo, te: ferma. — Non crolla, non vi ho fatta. — Però cha sedica con la componenta (E). — E come vivo, te: ferma e la cama (E). — Ram-Che il corpo di costui è vera carne.

polla, germoglia, sorge. — Da se dilunga il segno, dilunga il fine al quale de con deliberazione intendera, e svalorisce e non intende a quel che de', come il balestriero, che quando dilunga la posta, meno acconciamente dà nel segno (B.).

— Perchè la foga, ecc., perchè l'un pensiero che sopravviene insoller, ammollisce, la foga, l'impeto dell'altro— come insolla la foga del balestro, quando è più di lungi la posta che non suole (B.). Il Borgh.: Sollo vuola dire il legieri, o perme' dire: non pigiato, ma sollevato è come cosa che età sempre in su l'ale: così chiamò il Villani una città insollila, sollevata e pronta a fare tumulto zione intendere, e svalorisce e levata e pronta a fare tumulto o novità.... il nuovo pensiero che sopravviene, come sotten-trando e sollevando l'altro, se lo leva, come dire in capo e facilmente lo caccia via. xxvII, 40: La mia durezza fatta

20-21. Del color consperso, ecc., suffuso dirossore. 22-24. Da traverso, a denotare

22-24. Datraverso, a denotare che andavano intorno girando il monte (B.). Tagliando la via del monte (Ces.). — A verso a verso, come cantano il chierici in coro (B.).

Non già un verso dopo l'altro; Non gia un verso dopol'atto; ma un verso cantava una parte di loro, ed un verso (T) altra. (Ces.). A vicenda (T). Salmu a proposito, v. 3: Amplius lava me ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me (Fit.).

27.30. In un O lungo, intervisional di menurelia.

jezione di meraviglia.

può lor caro, in quanto li ricorderà al mondo perchè s'ori in loro suffragio. P. di D.: Anima defunctorum quatuor modis solvuntur, aut oblatiomibus sacerdotum, aut pre-cibus sanctorum, aut cha-rorum eleemosynis, aut jejunio cognatorum.

sio cognatorum.

37-42. Vapori accesi. Brun.

Lai., 11, 37. — Soi calando; abl. ass.: lat.: cadenie sole, quando descende (B.). Nota qui quelle strisce di lume, che talora, sul far notte, prima mocte, tagliano il sereno (razai o stelle cadenti (F), o sul far sera d'agosto le nuvole (baleni del caldo F). (Ces.)— Suso, al compagni — in meno tempo. — A not dier volts. tornarono indietro verso nol. tornarono indietro verso noi. -Senza freno, quando le schiere

Senza freno, quando le schiere scorreno vanno sfrenate (B.). 43-48. Che preme a not, che fa pressa o s'incalza per venire verso noi. — Per esser iteta, per purgarti e andare pol alla somma beatitudine (B.). — Con quelle membra, ecc., in carne è in ossa. — Queta, riposa il passo un poco, non andare si ratio (B.). 51-57. Non t'arresti, non ti fermi. — Per forza, violentemente. — Quito all'ultima ora della vita. — Nota il quivo dato della vita. — Nota il quivo dato

della vita. - Nota il quivi dato

mente. — Gusto ali unuma ora della vita. — Nota il quisto dato al tempo invece del luogo (Ces.). — Penisendo, pentendoci — e perdonando le offese. — A Dio pacificată, nella grazia di Dio. — N'accora, ci orucia col desiderio di vederlo. — 58-63. Perché, eco. Per guatar ch'io faocia negli aspetti vostri (Ces.). — Ben nati, bene nato è colui che è nel suo fine salvato (B.). — Voi dite, ditemplo, dimandate — per quella pace, va lo giuro per quella pace, va lo giuro per quella pace in Dio (ultima folicità, Lomeo) in oui queta ogni desiderio. — Cercar sui si fuce, fa ch'io la cerchi. 64-66. Est uno. Questi è Jacopo del Cassero, da Fano, che copo del Cassero, da Fano, che

64-85. Ed umo. Questi è Jacopo del Cassero, da Pano, che
da Azzo VIII d'Este, figlie d'Obizso II, 'u fatto ucoldere in
Orlaso (nel 1291), mentre andava podestà a Milano.— Aveva
sidie contro Jacopo del Caszro, perchè, questi essendo
podestà di Bologna, contrastava a' suoi tentativi di prendere signoria in quella elittà, eperchè lo straziava d'ingiurie.
Azzo mori sul principio dei
1308 (B. B.).— Si Rata, si
tien sicuro. — Dei beneficio
suo, del servigio tno, che ta
hai promesso (B.).— Quod su
offere (Bene). — Senza ptufere (Bene). — Senza ptufere (Bene). — Senza ptufere (Bene). — Demostra perche lo straziava d'ingiurie. forse temes quell'anima (B. B.). Azzo mori sul principio dei II B.: non posse, il non potere. 1308 (B. B.). — Si fada, si ilen sicuro. — Dei beneficio paese che siede tra Romagna suc, del serrigio tuo, che tu ei Iregno di Napoli, governato hai promesse (B.). — Quod tu da Carlo II. La Marca d'Anoffers (Benev.). — Senza giu- cona. — Dei tuci prieght corrario, senza che lo prometta esse, pregli per me. — Che bem Per giuramento. — Fur che il per me s'adori, a Dio si porga voler, purchè non posse, il non pregli per me da miei (B.). — Potere non recida, non rompa, Bocc., 111. 10: Possei in ginoc-

Se per veder la sua ombra restaro. Com' io avviso, assai è lor risposto, Faccianli onore, ed esser può lor caro. Vapori accesi non vidio si tosto Di prima notte mai fender sereno, Nè, sol calando, nuvole d'agosto, Che color non tornasser suso in meno, E giunti là, con gli altri a noi dier volta Come schiera che scorre senza freno. Questa gente, che preme a noi, è molta, E vengonti a pregar, disse il Poeta; Però pur va, ed in andando ascolta. O anima, che vai per esser lieta Con quelle membra, con le quai nascesti, Venian gridando, un poco il passo queta. Guarda, se alcun di noi unque vedesti, Si che di lui di là novelle porti; Deh perchè vai ? deh perchè non t'arresti? Noi fummo già tutti per forza morti, E peccatori infino all'ultim'ora: Quivi lume del ciel ne fece accorti Si, che, pentendo e perdonando, fuora 63 Di vita uscimmo a Dio pacificati, Che dei disio di sè veder n'accora. Ed io: Perchè ne' vostri visi guati, Non riconosco alcun; ma se a voi piace, Cosa ch'io possa, spiriti ben nati, Voi dite; ed lo farò per quella pace Che, dietro a' piedi di si fatta guida, Di mondo in mondo cercar mi si face. Ed uno incominciò: Ciascun si fida Del beneficio tuo senza giurarlo, Pur che il voler nonpossa non ricida. Ond'io, che solo, innanzi agli altri parlo Ti prego, se mai vedi quel paese Che siede tra Romagna e quel di Carlo, Che tu mi sie de'tuoi prieghi cortese In Fano si, che ben per me s'adori, Perch'io possa purgar le gravi offese. Quindi fu'io; ma li profondi fori,

Onde usci il sangue, in sul qual io sedea

Fatti mi furo in grembo agli Antenori, non guasti il tuo buon volere. chione a guisa che adorar vo-L'impotenza che escludesse o lesse — Ben, da parsone in annullasse il buon volere di attato di grania. — Offese, pee-Dante potea nascere da Dio cati.
non permettente, e di questo 73-78. Quindá fu' to. Io fui forse tema quell'anima (B.B.), di là. — Natio di Pano (Ces.). Il R. — sacre di constante.

istato di grazia. — Offese, pec-cati.
73-78. Quindi fu' to. Io ful di là. — Natio di Fano (Cez.) — Fori, ferite. — In sul qual to sedoa, il sangue si dice la se-dia dell'anima (B.). Levit., xvu. Il: Quia anima carrier in sam-puine est. — In grembo agii Antenori, nel territorio di Pa-dova, fondata secondo la fama, ila Antenora troiano. Par unasi da Antenere troiano. Par quasi che Dante accusi i Padovani d'essersi intesi preditoriamente

La dov'io più sicuro esser credea: 76 Quel da Esti il fe' far, che m'avea in ira Assai più là che dritto non volea. 79 Ma s'io fossi fuggito in ver la Mira. Quand'i' ful sovraggiunto ad Oriaco Ancor sarei di là dove si spira. Corsi al palude, e le cannucce e il braco 82 M'impigliar si, ch'io caddi, e li vid'io Delle mie vene farsi in terra laco. Poi disse un altro: Deh, se quel disio Si compia che ti tragge all'alto monte, Con buona pietate aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, io son Buonconte: Giovanna, o altri non ha di me cura; Perch'io vo tra costor con bassa fronte. Ed io a lui: Qual forza, o qual ventura 91 Ti traviò sì fuor di Campaldino. Che non si seppe mai tua sepoltura? Oh, rispos'egli, appiè del Casentino Traversa un'acqua che ha nome l'Archiano Che sopra l'Ermo nasce in Apennino. Là 've il vocabol suo diventa vano Arriva'io forato nella gola, Fuggendo a piede e sanguinando il piano Quivi perdei la vista, e la parola Nel nome di Maria fini, e quivi Caddi, e rimase la mia carne sola. 103 Io dirò il vero, e tu il ridi' tra i vivi: L'angel di Dio mi prese, e quel d'inferno Gridava: O tu dal ciel, perchè mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno Per una lagrimetta che il mi toglie; Ma io farò dell'altro altro governo.

con Azzo, e pertanto li chiamo me trucidarunt (Benv.). —
Antenora (Antenore) fil.) — Ld mi usota dalle vene. V. Ferr.
dov'to ptù sicuro, ecc., per la 1v. 404.
potenza de Padovani (B.). — 85-87. Se quel disio, ecc.,
quel da Esti, il marchese così si compia. — Con buona
d'Este — il fe' far da' schopietate, con opere di cristiana
rani suol. — Che dritto caritate siuta il mio desiderio.
non volca. Il Lanco: Quasi 83-90. Io fui di Montefettro:
dica: io non lo avea tanto of: o con Buoncone. Fu figliuolo dica: io non lo avea tanto of-feso ch'elli dovesse fare ciò. Benv.: fuori de termini della

sua giurisdizione.

79-84. Mira, piccolo luogo
nel Padovano, posto sulle rive
d'un canale artifiziale che esce dalla Brenta al Dolo, e mette in bocca è immagi- sola parola peccaminosa che sbocca nelle lagune di Fusina, nato secondo verisimiglianza, annullò i frutti della penitonza, — Oriaco, villaggio nei din- nato secondo verisimiglianza, annullò i frutti della penitonza, corriaco, villaggio nei din- Dol rosto questo fatto d'arme Una similo tenzone segue tra torni di Padova, dalla parte tra fuorusciti Ghibollini, alu- l'Angelo e il Diavolo per l'ani- delle lagune. — Di ta dove si tati dagli Arctini, e i Guelfi ma del figlio, ma qui un solo spira, si fiata, ancora sarei di Firenze, avveene agli II di sospiro alla Madre delle Gravivo (B.). — Il braco, il pan- giugno del 1289 a Certomondo, zie decide a favore dello spirano (Lan.). — M'impigliar si, nel piano di Campaldino in rito celeste, e il diavolo diva impaccionno. — Me impicave- comandati da Guglielmino dei V. Jud. Epist., ix. — E questo equo, ubi havilius si tutius s'era insignorite del Governo dal cici, o tu de' celesti, e tu esce dalla Brenta al Dolo,, e

mi uscia dalle vene. V. Ferr. 1v. 404.

85-87. Se quel disio, ecc., così si compia. — Con buona pietate, con opere di cristiana caritale aiuta il mio desiderio.

83-90. Io fui di Montefeltro: io son Buonconte. Fu figliudo del conte Guido di Montefeltro. del conte Guido di Montereiro. (Imf., xavvi) Egli combattà in Campaldino contro i Guelfi, e vi fu morto, ma il cadavere non vi fu più trovato, e il racconto che Dante gli mette in bocca è immaginato secondo verisimiglianza.

della città, e da Buonconte. I Guelfi, a' quali restò la vitto Guelf, a' quali restò la vittoria, aveano a capo Amerigo di Nerbona, ed era con essi, tra' soldati a cavallo, il nostro Aligheiri (B. B.).— G. Vill., vui 131.— G-Gouana. Così si chiamava la moglie.— O altri de' miei parenti — non ha di me cura, non pregano Dio per me.— Con bassa fronte, vergognoso, perchè altri non cura di mia salute.

91-93. Forza de' nemici che l'avessono cacciato — ventura.

l'avessono cacciato - ventura, d'esser uscito loro dalle mani.

— Ti traviò, ecc., ti levò si fuor della via di Campaldino, che mai non fu trovato lo tuo

che mai non fu trovatō lo tuo corpo, ne saputo dove fosse sottorrato [B].

94 95. Applé del Cazentino. nella più bassa estremità di quel distretto. — Un'acqua, un flume [B]. — Archiano, oggi Archiana — confine tra Casentino e Bibbiena [B]. — Sopra l'Ermo, sopra l'ereme di Camaldoll. di Camaldoli.

97-99. Diventa vano, dovo si perde il suo nome, mescendosi in Arno (Ces.). Da Campaldinc v'è due miglia e mezzo circa (Giusti). Arriva' io, a la foce che entra in Arno (B.). — Sanguianndo, spargendo del suo sangue la pianura.

100-102. La parola, ecc., mia ultima — dicendo: Vergine Maria, non potette dir più ol-tre (B.). — Sola, abbando-

Maria, non potette dir più bitre (B.). — Sola, abbandonata dall'anima.
104-108. L'angel di Dio, ecc.
Dice che il dimonio, avendo
disdegno che costui per questa
utitma buona disposizione era
salvo, volle straziare alquanto salvo, volle straziare alquanto il corpo per sfograri sopra lo temporale, polchè possanza non avea sopra lo eterno. E dico che fece levare vapori in aere il quali, resoluti, sparseno tant'acqua, che quella contrada, dov'ora il corpo di cogtui, allagò; essendo allagata, l'acqua, che tende al più basso luogo, menò questo corpo in l'Archiano; l'Archiano il menò to attore della gia correra di la si l'Archiano; l'Archiano il menò in Arno, o lie si coverse di rona e di ghiara. (Laméo). Por l'anima del padre combattorono Francesco el ID liavolo, el primo perde la lite per una sola parcola peccaminosa che annullò i frutti della penitonza. Una similio tenzone segue tra l'Angolo e il Diavolo per l'antma del figlio, ma uni un solo sospiro alla Madro delle Grazio decide a favore dello spiritto celeste, e il. diavolo d'ostar contento al eadavero (Fil.). V. Jud. Epist., v. — E ques

messo del ciclo (B). Il W.:
del. Il Ces.: Questo dal ciclo à
un dinotare la patria sua o
dove egli ha sua bestitudine:
che può anohe, in bocca del
diavolo, senitr forse d'ironia.
— perché mi privi dell'anima
di costui — della preda mia
(B).— Mi privi, così riciso ed
in arig, ha pith enfast, come
dicesse: mi truffi (Ces). —
L'eterno, la parte elerna, l'anima. — Per una lagrimetta,
per una piccola contrisione per una piccola contrizione che ha avuto alla fine della sua vita. — Dell'altro, del rimanente, e del corpo — altro governo, diverso trattamento. 109-114. Ben sai come, ecc. Brun. Lat., II, 37. — Si rac-Brus. Lat., II, 37. — Si raccoptie, si condensa. — Che in
acqua riede, ecc. 'L vapore
ascende alla seconda regione
dell'aiere, e lie si risolve per
la freddura in acqua (Lando).
— Giunse quet mai voler. Lo
mal volere del demonio, con
la sua intelligenza e le naturaii cose che li obbediscono,
di tutte tre fu fatio uno grande
nuvolo, il quale poi si gittò
acqua tanta, che non fu sofferia dalla terra, ciò che la
terra non l'assorbè, siochè fee
lago (Law.). Altri intende per lago (Lam.). Altri intende per malvolere il demonio, e così malvolere il demonio, o cos. l'Ariosto, xxvii, 4, lo chiamò La Mdignita — giunse, var-rebbe arrivò, e pur mai chiede Con l'intelletto, studia sempre il male nella sua mente. — Vi rebbe arrivo, e pur mat cateae Con l'intelletto, studia sempre il male nella sua mente... Vi sono due specie di ogonizione: l'una mediante la grazia; l'altra mediante la natura. I demoni perduta la prima, serbano in sommo grado la secondo a. Tomaso, hano due dimore: nell' Inferno per riguardo alle loro pene e nell'asere caliginoso per tentare gli uomini. Onde è chiara la facoltà che Dante loro attribuisce di succitare il mal tempo (Ptl.). Eph., II, 2: Prinapem potestatis aeris hujus. 115-120. India la valle, eco. Ordina: Indi, come il di fu spento, coperse di nebbia la valle da Pratomagno; luogo che divide il Valdarno dal Casentino, fino al gran giogo all'abenino... priserto, denso che divide il Valdarno dal Casentino, fino al gran piogo peccati, la contrizione. — Per
all'Apennino. — intento, denso
di vapori. E il calum conpreda, di terra o d'aitro pretranti d'Orazio o l'obtenia dato ai campi nel suo pasmocte di Virgilio (B. B.). — saggio.
133-136. — La Pia, gentilborgo di Toscana nel Valdarno
superiore, a piedi dell'Apennincontri Guastelloni. si maritò
nino. — Prepno, di vapori. — ad un Baldo d'ildobrandino de'
Anche Dino Compagni dice che
il giorno della battaglia l'aria
1290 con due figli, si rimaritò
era coperta di nuvoli; così poi ad un Nello o Paganello
che è al tutto verisimile che la
d'Ingbirame Panocchieschi,

Ben sai come nell'aere si raccoglie 109 Quell'umido vapor che in acqua riede. Tosto che sale dove il freddo il coglie. Giunse quel mal voler, che pur mal chiede 112 Con l'intelletto, e mosse il fumo e il vento Per la virtù, che sua natura diede. Indi la valle, come il di fu spento, Da Pratomagno al gran giogo coperse Di nebbia, e il ciel di sopra fece intento Sì, che il pregno aere in acqua si converse: 118 La pioggia cadde ed ai fossati venne Di lei ciò che la terra non sofferse: E come a' rivi grandi si convenne, Ver lo flume real tanto veloce 12) Si ruind, che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in su la foce Trovò l'Archian rubesto; e quel sospinse Nell'Arno, e sciolse al mio petto la croce, Ch'io fei di me quando il dolor mi vinse: 127 Voltommi per le ripe e per lo fondo. Poi di sua preda mi coperse e cinse. Deh, quando tu sarai tornato al mondo, 130 E riposato della lunga via, Seguitò il terzo spirito al secondo. Ricordati di me, che son la Pia; Siena mi fe', disfecemi Maremma: 133

Salsi colui che innanellata pria, Disposata m'avea con la sua gemma.

sera si sian rivolti in dirotta signore del castelle della Piepioggia (Fil.). tra a nove miglia a levante da 121-129. A rivi grandi, a' Massa Marittima. Questi, o pioggia (Fil.).
121-129. A' rivi grandi, a' grandi torrenti — si convenne si venne riunendo. — Ver lo hume, ecc., si ruino, si preci-pitò tanto velocemente verso lo flume reale dell'Arno che, ecc., hume reale dell'Arno che, ecc.,
— Gelato fa vedere quel corpo
alla bocca dell'Archiano, nudo
e tutto dalla pieggia bagnato,
e però firigidito e duro dal
freddo (Ces.).— Rubesto, impetuoso, per la piena rigoglioso (Ces.).— B scioles, ecc.
Quando si senti che 'l moria
elli s'incrociò le braccia; poi
quando fu rivoltato dall'acqua,
La croco delle braccia si disfece quanto fu rivoltato dall'acqua, la croce delle braccia si disfece (Lan). — Il dolor de' miel peccati, la contrizione. — Per lo fondo dell'Arno. — Di sua preda, di torra o d'altro predato ai campi nel suo passaggio

per sospetto d'infedeltà, o per torla di mezzo e potere sposare una contessa Margherita Aldobrandaschi bella ad anche l'allo del l'a ioria di mezzo e potere spocare una contessa Margherità Aldobrandeschi, bolla ed erede di molte ricchezze (il che pei gli falli), menò la Pia in Maremma nel suo castello, ove, essende alla finestra, la fece da un famiglio prendero per le gambe e gettar giù: il che avvonne nel tugito del 1995 Una parte dei dirupe su cui è posto il castello s'indica ancora col nome di Salto della Contessa (F. e Aquerone). - Siene mi fe', nacqui ia Siena - dispecenti Maremma, morii in Maremma. - Saltsi codicti, ecc. Se le va colui che avva sposato con la sua gamma me, che prima avea avuto l'anello da un altro, meglà redova. Col dire: se lo sa colust, ecc. socenna al cupo segreto con che lo scollerato martie condusse il misfatto (B. B.), e sparse poi ch' ara caduta per disgrazia dalla finestra (Berv.). Altri, men bene disposamio, nell'atte di sposarmi mi avva messe ia dito il sue gemmate anelle.

# CANTO SESTO.

Dante, promettendo, si spedisce dall'anime che lo pregano di far pregare per loro. Ne ac-cenna alcune. Ha un dubbio sull'efficacia della prephiera, per una sentenza di Virgilio, che glielo solve. Trovano Sordello, il quale, sentendo Virgilio esser suo concittadiso, corre ad abbracciario, e Dante da questa tenerezza di patria è mosso ad invetre contro le sette ed i disordini d'Italia.

Quando si parte il giuoco della zara, Colui che perde si riman dolente Ripetendo le volte, e tristo impara: Con l'altro se ne va tutta la gente, Qual va dinanzi, e qual diretro il prende, E qual da lato gli sì reca a mente. Ei non s'arresta, e questo e quello intende; A cui porge la man più non fa pressa : E così dalla calca si difende. Tal era io in quella turba spessa Volgendo a loro e qua e la la faccia, E promettendo mi scioglica da essa. Quivi era l'Aretin, che dalle braccia Fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte, E l'altro che annegò cerrendo in caccia. Quivi pregava con le mani sporte Federigo Novello, e quel da Pisa, Che fe' parer lo buon Marzucco forte. Vidi Cont'Orso, e l'anima divisa Dal corpo suo per astio e per inveggia, Come dicea, non per colpa commisa; Pier dalla Broccia dico: e qui proveggia, Mentr'è di qua, la donna di Brabante, Si che però non sia di peggior greggia.

1-15. Quando si parte, ecc. essa, mi liberava da loro (B.). Quando si partono ligiocatori, — Quivi era l'Areito. Questi che hanno glocato a zara, del fu messer Beninoaza d'Arezzo tavoliere. È nota che questo (di Laterina). Essendo gludice, giucoo si chisma zara per li overo vicario del pudesta di Siepunti divietati, che sono in tre na, condennò uno fratello (avez dai esclusive da sette in già nome Turino) ed uno zio (cavadacio vegnano quelli pinti, tosto il padre. Aquarone] di diceno il giocatori. Zara; quasi Ghino di Tacco, da Turita del dica: Nulla, come zero sell'a- contado di Siena, ad essore baco, e questi sono vietati, dicapitati perchè questo Ghino perchè non hanno tre parità, con certi suol compagni, e come come ha sette e quattodicie i rubatori et uomini violenti. Il punti che sono in quel mezzo aveano tolto al Comune di (E.). Il Blano: Zara, giucoo di Siena uno castello che era in quanti divietati, che sono in tre dadi esclusive da sette in giù e da quattordici in su; e però inome Turino) ed uno zio (caradicari di cora di caradicari d

Dec., z. 2. — Ghine di Tacce Monaceschi de' Pecorai da Tur-rita de' Grandi di Siena, serita de Grandi di Siena, secondo il Tommari o dei nobili
della Fratta, secondo il Carpellini fu ucciso in Asinalunga
(V. Aquar., 33-59).— E l'attro,
che amegò, ecc. Questi fu une
giovane delli Tarlati d'Arezzo,
che abbe nome Ciaccio (Cione,
Guccio), lo quale alla sconfitta
di Monte Aperto o di Campaldino, fu perseguitato da quelli
da Rondina; unde fuggendo e
coloro cacciando, pervenne ai
fume dell' Arno, e volendolo
passare, annegò nol detto fiu-

passare, amego nel detto fu-me (E.).

16-18. Pregava con le mani sporte, cioè Dante che lo rac-comandasse ai suoi.— Expan-mentina manifus, str. recorrem amo sis manibus, ut rogarem pro so (Benv.). — Federigo Novello. Questi fu figliuolo del conte Guido, dei conti Guidi da Ca-Guido, del conti Guidi da Cassentino, lo quale fi morto da Fumaiuolo (Fornaiuolo. Lambeo, di messer Alberto de Bostoli d' Arczzo (B.). — E quel da Piza. Questi fu Farinata, figliuolo di messer Marzucco dolli Scornigiani da Piza, lo quale fu cavalliere e dottore di lorgo, a nol. frate minora. quale fu cavaliliere e dottore di logge, e poi, frate minore. — Farinata fu morto da uño cit-tadino di Pisa (per Beccium de Caprona. P. di D.: o fatto decapitare dal conte Ugolino, come il Boccacoto aveva detto a Benvenuto), unde messer Marzucco colli altri frati di Santo Françasco, andati per la Marzucco colli altri frati di Santo Francesco, andati per lo corpo, fece ela predica nel capitolo a tutti consorti, mostrando che nel caso avvenuto non era nessuno migliore remedio che pacificarsi col nimico loro, e così ordino poi che si fece la pace, stelli volse baciare quella mano che avea morto lo suo figliuolo (B.). — Che fo parer, eco. Nella morto del figliuolo si vidde la bonta, la costanzia e fermezza del pa-

avere avvelenato Luigi, primogenito di Filippo, figlio del primo letto. Purgatapito meno giustamente la regina della colpa, questa fu versata addosso a Pietro, che n'andò sulle forche nel 1267. — Si che però, ecc., per questo peccato commesso non pentendosi mentre che è nel mondo, non sia di en della della pragatorio, cioè non sia di quelli dello inferno (E.).

28-30. Mi misphi. Videris megare, posse unquam precibus

gare, posse unquam precibus Dei sententiam molliri (Ces.). - Espresso manifestumente. - Che decreto del cielo, ecc., che il giudicio di Dio non si muti per orazione. Enetide, vi. 376. Pinge Virgilio che Sibilla risponda a Paliauro che pregava Enea che il passasse Acheronte: Rimanti di sperare che ilordine fatale della provvidenza si pieghi per prego. 33-36. Ben manifesto, non l'intendo bene. La mia scrittura è piana, il mio testo è chiaro. — Non falla, non è vana. — La pena debita al peocato per giustizia non si manos, benche s'abbrevi lo tempo: chè tutta quella pena che dovesse sostenere in cento anni, sostiene in un puno (B.). il giudicio di Dio non si muti

in un punto (B.).
37-42. Che cima di giudizio,
che l'altezza e dirittura del
giudicio di Dio. — L'apen juris, il supremo decreto di Dio. giudicio di Dio. — L'apez jurit, il supremo decreto di Dio. Non s'avvalla, non s' abbassa
nè torce dalla sua diritura. —
Perché fuoco d'amor, cioè ardor di carità, ch'è in colui che
prega per il passati. — Compia, paghi (Ces.). — Chi qui si
astar qui in Purgatorio per la
divina giustisia (B.). Altri: chi
qui si stalla. — Bil alam:
stall, stanziarsi, abitare. — Bi
d dori of fermat, eco. dove
affermat questa sentenza. —
Diagiumio, quando si fa per il
dannati che sono nell'ira di
Dio o da persona che sia in
peccato mortale che è privata
della grazia di Dio, come chi
è in bando della sua città che
mon è udito a ragione, infine
a tanto che non è rimesso e
ribandito (B.).

a tanto che non e rimesso e ribandito (B.).

43-51. Sospetto, dubbio. —
Che lume fia, lo vero è obietto dello intelletto, e come la cosa veduta è obietto del vedere e dello intelletto, e come la consa vendra à abbietto del vedere e getta l'ombra di qua verso nassondeva, coprendosi della non si può comprendere sensa oriente (Cet.).

sogno lo lume della grazia di Lasse nel Paradiso deltitarium.

Bosti osciliantis; e D. essende controlle la costa occidentale; e D. essende della grazia di Lasse nel Paradiso deltitarium.

Posta a sedera altiri: a posta, controlle la costa occidentale; e D. essende della grazia di Lasse nel Paradiso deltitarium.

Posta a sedera altiri: a posta, controlle la costa occidentale; e D. essende della grazia di costa occidentale; e D. essende della grazia della costa occidentale; e D. essende della grazia della costa occidentale; e D. essende costa occidentale; e D. e

Come libero fui da tutte quante Quell'ombre che pregar pur ch'altri preghi. Si che s'avacci il lor divenir sante, Io cominciai: E' par che tu mi nieghi, O Luce mia, espresso in alcun testo, Che decreto del cielo orazion pieghi; E queste genti pregan pur di questo. Sarebbe dunque loro speme vana? 31 O non m'è il detto tuo ben manifesto! Ed egli a me: La mia scrittura è piana, E la speranza di costor non falla, Se ben si guarda con la mente sana. Chè cima di giudizio non s'avvalla, Perchè fuoco d'amor compia in un punto Ciò che dee soddisfar chi qui s'astalla: E là dov'io fermai cotesto punto, Non si ammendava, per pregar, difetto, Perchè il prego da Dio era disgiunto. Veramente a così alto sospetto R Non ti fermar, se quella nol ti dice, Che lume fla tra il vero e l'intelletto. Non so se intendi; io dico di Beatrice: Tu la vedrai di sopra, in sulla vetta Di questo monte, ridente e felice. Ed io: Buon Duca, andiamo a maggior fretta; 🕫 Chè già non m'affatico come dianzi; E vedi omai che il poggio l'ombra getta. Noi anderem con questo giorno innanzi, Rispose, quanto più potremo omai; Ma il fatto è d'altra forma che non stanzi. Prima che sii lassù, tornar vedrai Colui che già si copre della costa, Si che i suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un'anima, che posta Sola soletta, verso noi riguarda: Quella ne insegnerà la via più tosta. Venimmo a lei: O anima Lombarda, 61 Come ti stavi altera e disdegnosa, E nel mover degli occhi onesta e tarda! GI Ella non ci diceva alcuna cosa: Ma lasciavane gir, solo guardando A guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando Che ne mostrasse la miglior salita; E quella non rispose al suo dimando:

Ma di nostro paese e della vita 70 C'inchiese. E il dolce Duca incominciava: Mantova... E l'ombra, tutta in sè romita, Surse ver lui del loco ove pria stava Dicendo: O Mantovano, io son Sordello Della tua terra. E l'un l'altro abbracciava. Ahi serva Italia, di dolore ostello, Nave senza nocchiero in gran tempesta, Non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, Sol per lo dolce suon della sua terra, Di fare al cittadin suo quivi festa; Ed ora in te non stanno senza guerra Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode Di quei che un muro ed una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode Le tue marine, e poi ti guarda in seno, Se alcuna parte in te di pace gode. Che val, perchè ti racconciasse il freno Giustiniano, se la sella è vota? Senz'esso fora la vergogna meno. Ahi gente, che dovresti esser devota E lasciar seder Cesar nella sella. Se bene intendi ciò che Dio ti nota! Guarda com'esta flera è fatta fella, Per non esser corretta dagli sproni, Poi che ponesti mano alla predella. O Alberto Tedesco che abbandoni Costei ch'è fatta indomita e selvaggia, E dovresti inforcar li suoi arcioni, Giusto giudicio dalle stelle caggia Sopra il tuo sangue, e sia nuovo ed aperto, Tal che il tuo successor temenza n'aggia! Chè avete tu e il tuo padre sofferto, Per cupidigia di costà distretti, Che il giardin dell'imperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura! 108 Color già tristi, e costor con sospetti.

72. Tutta in se romita, tutta va dei tiranni o dei vizi (B.).
a prima in se ristretta. — Di dolore ostello, albergo et
74. Sordello. Fu mantovano e abitazione di dolore. — Senza da prima in sè ristretta. 74. Sordello. Fu mantovano e fu omo savio e fece uno libro che si chiama Tesoro dei Teche si chiama Tesore dei Tecori, però che raccise tutto coti, però che raccise tutto cit chera nelli altri, o prohà disse meglio che il altri. Fu usomo di corte e dicitore in lingua provensale (Lento). V. D., Vudg. Ri., 1, 15. – Se qui si paril di Sordollo il Trovatore, o di Sordolle podesti di Manteva, ovvero siano tutt'uno, disputa a lungo con hone autorità il Li., e non sa decidere. Il Quadrio ne fa tutt'uno, lo dice nato in Golto (Sordel de Gol) pel 1134 e morte dires il 1250.

76-54. Am serva Italia. Ser-

mocchiero, senza governatore.

Non donna di provincie, come quando li romani furono signori del mondo — ma bor-

sima città, non che dei coniunti e de' lontani. (B.).-Fossa.
Benv. intonde arca, sepoltura.
85-89. Dalle prode, cioà delle
sponde delle tue marine.—
Terrae marinas (Benv.).— In
seno, fra terra, nel mezzo di
te.— Che vai, perché ti racconciasse, ecc., che glova perchè Justiniano imperadore
compilasse le leggi e correggessele (B.).-Perché, che (Ces.).
— Se la settla è voia (sessoris.
Benv.), se lo imperadore non è
lasciato sedere nella sua sodiat
lo quale essendo presente le
farebbe osservare (B.).
91-83. Ahi gente. Gens sacerdotalis. Et son dicas, gens
Italica, sicut quidam exponunt et non bene — che dovresti esser devota. Scilicet
Deo et vacare spiritualibus et
temporatia dimittere imperatori (Benv.). — Cio che Dio ti
nota nell' Evangolo. Reddie
qua sunt Dei Deo.
94-96. Fella restia e superba.
— Predella, è parte del freno
dove si tiene la mano quando
si cavalca (B.).
99-108. Arcioni sono le due

si cavalca (B.).
99-108. Arcioni sono le due
altozze della sella; l'una d'innanzi; e l'altra a rieto (B.). nanzi; e l'aitra à rieto (B.).

— Giusto giudicio, castigo.

— Cav. Pung., 173: Dio ha
mandato grandi giudici sopra quegli che hanno fatto
beffe de suoi servidori.

D. profeiizzò l'accaduto. Alharto fazio dall'importano berto, figlio dell' imperatoro Rodolfo, fu il secondo della casa di Absburgo che portò il titolo di re de' Romani. Eletto casa di Absourgo che porto il titolo di re de' Romagi. Fletto nel 1298, non vonne mai per la corona in Italia. Mori per mano del suo nipote Giovanni nel 1308. Il suo successore fu Arrigo di Lussemburgo. — Nuovo, che scutota la gente per la sua orribilità — ed aperio, che tutti veggano esserti venuto caglone di questa tua colpa (Ces.). Ectatant (Ls.). — Tai che it suo successor, eco., territus exemplo tut, descendat in Ratiam (Benu). — Per cupidigia di costa della vostra avarizia (Ces.). Per cupidigia di passi di costa della vostra avarizia (Ces.). Per cupidigia di passi di costa (L.). Par l'avidit d'acquerri la bus (Ls.).— Discrio, disfatto. — Monatche Cappellest, famiglie ghibelline di Verona. — Monatchi e Filippeschi, Tamiglio nobili di Devete a il Todeschi di della contra de la Tedeschi dica. signori del mondo — ma bor- ditt d'acquerir la bas (Ls.).—
dello, ciò ritonimento di me— Discrto, distatto. — Mostecchi
retrici. — Per la corruzione e e Cappellesti, famiglie ghibelraffico della giustizia secondo line di Verona. — Monaldi e
il Buti. — Sicut enim in lu- Filippeschi, famiglio nobili di
panari venditur caro humana o Orvitot. — Il Todeschini dice i
pretto sine pudore, ita merecappelletti ghibellini di Cremetrix magna, tdesi Curia ro- na e i Monaldi di Perupla. V
mana et Curia Imperiatis Ferr., 1v, 606. — Gia tristi. Si
vendunt libertatem tialicam sono destrutti insieme per la
Gesev.). Altri interpreta meloro parzialità — con sospetti
retrice e Fil. traduce metze. — d'esser offosi li uni dagli altri.
Cittadin, concittadino. — Di (B.). — Gil uni già rovinati, gli
ques che abitane una medealtri presso ad essere (Css.).

109-111. L'oppressura Altri:
La pressura, lo gravamento
(B.). — De' tuoi pentiti, de'
conti e marchesi et altri gentill omini e signori d'Italia
(B.). — E vedrai Santafor.
Questo è uno castello in Maremma tra lo terreno di Pisa
e di Siena (nell'estremo piano e di Siena (nell'estremo piano meridionale del Mont'Amiata), meridionale del Mont'almata), dove sono conti il quali infine al tempo dell'autore male trattavano il loro sudditi e vicini, e puossi intendere in du' modi; cioè: come s'sicura, quasi dica: Non è sicura, che vi sono gli nomini rubati; e puol intendere: come si cura, cioè si governa lo detto castello dai detti contil (E.).

113-114. Vedova, perchè è sonza lo imperatore — e sola, perchè non vào niuno suo vicario che mantegna ragione e giustizia (E.). — chiama, grida: perchè non stai tu meco è lib-117. La gente quanto s'ama. Mostra che tral'italici non è amore nè carità. — A vergognar ti viere, ecc. Quia reputaris pius et non es; et quia pressura servi cecdati in dedecus domino (Benu). dove sono conti li quali infine

dedecus domino (Benv.).

118. O sommo Giove. Petr.,

118. O sommo Giove. Petr., Son. 133: L'eterno Giove; Son. 208: O sommo Giove. — Rivolti attrove. Bocc. Fiamm. 138: O Dit. dove stetet ove ora mirano gli occhi vostri? 121-128. Preparasion, prieordinatio (Benv.). — Nell'abisso, nel profondo dello eterno proveder di Dio (Lanco). — Dall'accorgernostro scisso, diviso dal nostro vedere, che il nostro intelletto nol può antivedere. — Marcet, il distruttore di Siracuesa, o meglio il coedi Siracusa, o meglio il coe-taneo e nemico di Giulio Ce-sare (Bl.). 127-132. Contenta : intendi:

127-132. Contenta.: Intend: malcontents; ironia. - Non it tocca, anco (anti)in ogni cosa ti tocca (B.). - S' argomenta, si studia, s'ingegna. La Crusca: stargomenta. - Ma fardi socca. a.co., penano a pubblicarla con la lingua pernon sentenziar inconsideratamente o iniustamente (B.) - L'ha in sommont. mente (B.). — L'ha in sommo della bocca, in cima alle labbra.

| Vien, crudel, vieni, e vedi l'oppressura<br>De tuoi gentili, e cura lor magagne,<br>E vedrai Santaflor com è sicura.           | 101       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vieni a veder la tua Roma che piagne,<br>Vedova e sola, e di e notte chiama:                                                   | 115       |
| Cesare mio, perchè non m'accompagne ?<br>Vieni a veder la gente quanto s'ama;<br>E se nulla di noi pietà ti move,              | 113       |
| A vergognar ti vien della tua fama.<br>E se licito m'è, o sommo Giove,<br>Che fosti in terra per noi crucifisso,               | 118       |
| Son li giusti occhi tuoi rivolti altrove ?  O è preparazion, che nell'abisso Del tuo consiglio fai per alcun bene              | 121       |
| In tutto dall'accorger nostro scisso?  Chè le terre d'Italia tutte piene Son di tiranni, ed un Marcel diventa                  | 124       |
| Ogni villan che parteggiando viene.<br>Fiorenza mia, ben puoi esser contenta<br>Di questa digression che non ti tocca.         | 127       |
| Mercè del popol tuo che s'argomenta.<br>Molti han giustizia in cor, ma tardi scocca<br>Per non venir senza consiglio all'arco; |           |
| Ma il popol tuo l'ha in sommo della boo<br>Molti rifiutan lo comune incarco;                                                   | cca       |
| Ma il popol tuo sollecito risponde                                                                                             | 133       |
| Senza chiamare, e grida: I' mi sobbarco<br>Or ti fa lieta, che tu hai ben onde:<br>Tu ricca, tu con pace, tu con senno.        | ).<br>136 |
| S'io dico'l ver, l'effetto nol nasconde.<br>Atene e Lacedemona che fenno<br>L'antiche leggi, e furon si civili,                | 139       |
| Fecero al viver bene un picciol cenno<br>Verso di te, che fai tanto sottili<br>Provvedimenti, che a mezzo novembre             | 142       |
| Non giunge quel che tu d'ottobre fili.<br>Quante volte del tempo che rimembre,<br>Legge, moneta, e uficio e costume            | 1 45      |
| Hai tu mutato, e rinnovato membre!<br>E se ben ti ricorda, e vedi lume,                                                        | 148       |
| Che non può trovar posa in sulle piume,<br>Ma con dar volta suo dolore scherma.                                                | 151       |

della bocca, in cima alle labbra.

135. Senza chiamato. — Lo mi sobco o co' vicini: imperò che
barco lo faccio di me barca; sempre hai usciti e acciati
e io mi piego a sopportarlo e
a sofferirlo (B.). Altri. con
Benv: io m'accingo. Sobarcolato à in un antico per subcinctus.

137. Tu ricca, tu se' povera;
sceetto pochi cittadini florencint, tutti ii altri sono estremachi, tutti ii altri sono estremamente poveri. — Tu con pace,

138. Legge florentina, Fat-

tala sera e guasta la mattina.

145-151. Che rimembre, del tempo che richiami alla memoria, del tempo passato (Cez.).

Uficio, officiali. — Membre,
stato e parte (B.). Diciassette
mutazioni dai 1213 al 1307 i
(Fit.). V. G. Vill., xn., 19. 97
e 23. — Con dar volta, volgondosi qua e là in su le coltrici — scherma, essas suo delore e difendesi da lui (B.). tina. 145-151.

## CANTO SETTIMO.

Sordello, intero che quegli che parla con lui è Virgilio, gli fa muove e maggiori dimostrazioni d'affetto e gli si offre a guida. Ma, essendo il sole sul tramontare, e di notte nom potendosi andar est pet monte, egli conduce i Poeti ad una vicina valletta, dove dimorano personaggi di conto, che tutti assorti nelle cure dell'umana grandezza, serbarono all'ultimo il ponsiero di Dio.

Posciaché l'accoglienze oneste e liete Furo iterate tre e quattro volte, Sordel si trasse, e disse: Voi chi siete? Prima che a questo monte fosser volte L'anime degne di salire a Dio, Fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. lo son Virgilio: e per null'altro rio Lo ciel perdei, che per non aver fè; Così rispose allora il Duca mio. 10 Qual è colui che cosa innanzi a sè Subi**ta v**ede, ond'ei si maraviglia, Che crede e no dicendo: Ell'è, non è; 13 Tal parve quegli, e poi chinò le ciglia, Ed umilmente ritornò ver lui, Ed abbracciollo ove il minor s'appiglia. 16 O gloria de' Latin, disse, per cui Mostrò ciò che potea la lingua nostra, O pregio eterno del loco ond'io fui, Qual merito, o qual grazia mi ti mostra? S'io son d'udir le tue parole degno, Dimmi se vien d'inferno e di qual chiostra. Per tutti i cerchi del dolente regno, Rispose lui, son io di qua venuto Virtu del ciel mi mosse, e con lei vegno. Non per far, ma per non fare ho perduto Di veder l'alto Sol che tu disiri, E che fu tardi da me conosciuto. 28 Loco è laggiù non tristo da martiri, Ma di tenebre solo, ove i lamenti Non suonan come guai, ma son sospiri. Quivi sto io co' parvoli innocenti, Dai denti morsi della morte, avante Che fosser dall'umana colpa esenti. Quivi sto io con quei che le tre sante 34 Virtù non si vestiro, e senza vizio, Conobber l'altre e seguir tutte quante. 37 Ma se tu sai e puoi, alcuno indizio Dà noi, perché venir possiam più tosto Là dove il Purgatorio ha dritto inizio. 40 Rispose: Luogo certo non c'è posto: Licito m'è andar suso ed intorno: Per quanto ir posso, a guida mi t'accosto.

1-3. L'accoglienze, il ricevimenti (B.).— Revate, ripetute. mandamento d'Ottaviano. L'imBi trasse indistro. — Voi. peratore Augusto portava inoper quan
parla in plurali per farli onore mi Cajus Julius Cavar Octamontare, ti
[B.]. Il vostro anome qual è i (L.). L'uianus (B.). Segue la Vita di guida (B.)

Virgilio attribuita a T. C. Denato. — Rio, peccato, Inf., IV, 40. — Lo ciel, la beatitudine del cielo.

11-15. Subita, non preveduta.

Chino le ciglia, quasi dolendosi che tanto nomo fusse
privato della beatitudine (B.).

Il misor, di minore condizione, o deve lo fanciullo s'afferra (B). Ai ginocchi. - Sotto,
xxx, 130. Di Stario: Giá si chinava ad abbracciar li piesi Al
mio Dottor.

17-21. La lingua nostra, la lingua latina, ch'è pur nostra. Il lingua latina, ch'è pur nostra. Cuai merito mio (T).—E di qual chiostra, di qual cerchio dell'Inforno. Altri: o di qual chiostra.

23-29. Di qua, nel Pargatorio. — Virtù del cisl. Purg., 1, 68, — Con let, con la grazia di Dio. Ravvalorato dalla Getta virtù. — Non per far alcun peccato — ma per non fare. Popre meritorie della virtù teologiche. Sotto, v. 34-36. — L'atto Soi, iddio ch 31 sole de soli. —Non tristo da martiri, ma è come una prigione (B). Il Boccacoi: ombroso da arabori (Ces.). Altri: di. — Di tembre sole, perché quivi non riluce la grazia di Dio (B). Del resto Virglio stava nel recinto luminoso con gli spiriti magni.

32-36. Dat denti morsi. Petr: Chi estremi morsi (della morto) Mai non sentii (T.). – Datl'umana colpa esentii (A.). – Datleimana peccato liberati per lo battesimo (B.). Purgati (L.). – Le tre sante Virbi toologiche: fede, speranza e carità – non si vestiro, non l'ebbeno perchè infedell. – Conobber l'altre virti cardinal (B.). 37-42. Da noi, a noi. – Ha érito inizio, il vero principio, dacchè questa dov'erano era l'antiporta de' negligenti (Ces.).

37-42. Da not, a not. - Ha systeo inizio, il vero principio, daochè questa dov'erano era l'antiporta de 'negligenti (Ces.). - Luogo, ecc., non abbiamo luogo certo — posto, assegnato. - Lictio m'è, ecc., andar per lo monte verso le Purgatorio e per lo giro del monte; ma non dentro infino a tanto che non è passato lo dempo della nogligenza (E.). — Per quanto, ecc., io posso montare. il vegno allato per guida (E)

43-51. Dichina il giorno, si fa sera; il sole va a basso. — Ferd è duon pensare, ecc., è buone pensare d'una bella dimora dove noi possiame appettare lo di (B). — Qua remote dall'altre, perchè son l'ultima specie de negligenti. — Merro, menerò. — Fu risposto da Virgillo. V. v. 61. — Ouver aria che non potesse, o avverrebbe ch'el non ne avesse il potere i Altri, men bene: O non sarria (salirobbe) che non potesse;

52-63. Freed it dito, facendo una riga col dito nella polvere.

Non varcheresti dopo it sot partito, dopo essere partito il sole. — Briga, impaccio a chi volcese montare. — Intriga, impaccia. — Con let, on la tenebra (B<sub>i</sub>). In compagnia della notte, durante la notte. — E passeggiar la costa, andando intorno al monte errando. — Mentre che, ecc. , mentre che il sole sta sotto l'orizzonte nell' altro emispero (B.). — Ammirando, merarigliandosi. — Dimorando, stando.

64-78. Alkungati, soc., dilungati (Ces.) dol lungo dove prima eravamo in via — Uct., il. — Bra scemo, avea concavità e valle, sicchè non girava tondo (B.). Creuse (Ls.). — Quict, qui — nel mondo. — Face et sè grembo, fa valle. — Tra erbo e piano. Parte piano e parte erto: parte andava in su o in giù, e parte diritto e parallelo al piano(B.)—La dove più che a mezzo, eco., là dove il lembo che circonda quella lacca muore, vien manoa, è rilevato la metà meno che negli altri punti diesso, diguisa che nel detto lato la discessa che conduce a quel seno è dolcissima. Ma per intender bene la figura di questo lungo, immaginiamo che il suclo del girone in cui trovansi i Posti, a un certo lungo e per una piccola estensione s'avvalli, o formi una cavità, il cui fondo della soprastante pendice. Ciò immaginiamo che il suclo del girone in cui trovansi i Posti, a un certo lungo e per una piccola estensione s'avvalli, o formi una cavità, il cui fondo della soprastante pendice. Ciò immaginato, comprenderemo che dal late medio opposto al monte la plocola valle è scoperta e sensa riparo alcuno, ma cai lati di l'anco viene ad avere come due sponde o argini, i quali han la loro maggiore altezza dove si uniscono col monte, e di mano in mano diminuendo sandranno a perderi nella parte anteriore della valle dov' el "apertura, e d'onde comincia il suolo ad avvallare. Per si fissi l'attenziones su quel de' due lati dolla valle, nella della della dalla valle, nella della della dalla valle, nella della della valle, alla della valle, alla della valle, alla della valle, alla della valle, nella della della della valle, alla della valle della calla della valle per la della calla della valle, alla della valle della calla della valle della della calla della valle, alla della calla della calla della calla della calla della calla della

Ma vedi già come dichina il giorno, Ed andar su di notte non si puote; Però è buon pensar di bel soggiorno. Anime sono a destra qua remote: Se 'l mi consenti, i' ti merrò ad esse, E non senza diletto ti flen note. Com'è ciò? fu risposto: chi volesse Salir di notte, fora egli impedito D'altrui? ovver saria che non potesse? E il buon Sordello in terra fregò il dito, 52 Dicendo: Vedi, sola questa riga Non varcheresti dopo il sol partito: 55 Non però che altra cosa desse briga, Che la notturna tenebra, ad ir suso: Quella col non poter la voglia intriga. Ben si poria con lei tornare in giuso, 55 E passeggiar la costa intorno errando, Mentre che l'orizzonte il di tien chiuso. Allora il mio Signor, quasi ammirando: Menane dunque, disse, la 've dici Che aver si può diletto dimorando. Poco allungati c'eravam di lici, Quand'io m'accorsi che il monte era scemo, A guisa che i valloni sceman quici. Colà, disse quell'ombra, n'anderemo Dove la costa face di sè grembo, E quivi il nuovo giorno attenderemo. Tra erto e piano era un sentiero sghembo, 70 Che ne condusse in flanco della lacca, Là dove più che a mezzo muore il lembo. Oro ed argento fino, cocco e biacca, Indico legno lucido e sereno, Fresco smeraldo in l'ora che si flacca, 76 Dall'erba e dalli flor dentro a quel seno Posti, ciascun saria di color vinto, Come dal suo maggiore è vinto il meno.

intermedio tra l'origine di quell'argine o sponda, e l'estremità di esso, sarà quello ove l'altezza del lembo muore a mezzo, cloè vvanicce per metil. Se da questo punto si proceda verso il principio dell'avvallamento, e sin dove la sponda non ha che circa tre passi di altezza, saremo al lugo indicato dal Poeta dove pite che a mezzo muore il lembo (B. E.).
73-78. Cocco; latino coccum. Chermes o grana di scariatto,

avere come due sponde o argini, i quali han la loro magchermes o grana di sarlatto,
giore altezza dove si uniscono
specie di cocciniglia, che vive
col monte, e di mano in mano
sulla querce. Onde il coloro
diminuendo andranno a perscarlatto (BL). — Biacca, daldersi nella parte anteriore della l'all.: betch, palido, bianco
valle dov'è l'apertura, e d'onde
comincia il suolo ad avvallare.
Dora si fasti attensione su quei surro. — Legno itacido, questo
de' due lati della valle, nel è la quercia fracida, che quanquale sono i Posti il punto de bagata riluce di notte

di come fanno molti vermi (A. l'e- e Lam.). — Serono, non maci- chiatci; ben scuro e chiare blo (B.). Qui rappresenta il color force bruno o nero. Filalete: Unra to leschtend Hols und India, les con distingue endico e legno che distingue endico e legno che distingue endico e legno di compara dico aggiunto di legno nos per pare accettabile, perche l'ima da una pianta erbacca, e in antico passava per un mito, norale, e si chiamave purtante piera indica, Nav posso amorto metere che per legno functo mancherebbe un rappresentante del colore asturro, che si diffuse nel mondo dei si fori. Il Blanc: Non è certe anche l'uso dell'indaco si conte possosse in Europa nel secono possos in Europa nel secono che possosse in Europa nel secono possosse in Europa nel secono che occuso su Europa nel secono con del cossosse in Europa nel secono con consosse consosse con consos

Non avea pur natura ivi dipinto, Ma di soavità di mille odori. Vi facea un incognito indistinto. Salve Regina, in sul verde e in su' flori 82 Quivi seder cantando anime vidi, Che per la valle non parean di fuori. Prima che il poco sole omai s'annidi, Cominciò il Mantovan che ci avea volti, Tra costor non vogliate ch'io vi guidi. Da questo balzo meglio gli atti e i volti Conoscerete voi di tutti quanti, Che nella lama giù tra essi accolti. Colui che più sied'alto e fa sembianti D'aver neglette ciò che far dovea, E che non move bocca agli altrui canti, Ridolfo imperador fu, che potea Sanar le piaghe ch' hanno Italia morta, Si che tardi per altri si ricrea. L'altro, che nella vista lui conforta, Resse la terra dove l'acqua nasce, Che Molta in Albia, e Albia in mar ne porta: Ottachero ebbe nome, e nelle fasce Fu meglio assai che Vincislao suo figlio Barbuto, cui lussuria ed ozio pasce. E quel Nasetto, che stretto a consiglio Par con colui ch' ha si benigno aspetto, 103 Mori fuggendo e disflorando il giglio: Guardate la come si batte il petto. 106 L'altro vedete ch'ha fatto alla guancia Della sua palma, sospirando, letto.

lo XIV. — Fresco smeraldo, spiccato di nuovo dall'altra pietra (B.) quando si rompe da prima, che è senza roccia da prinia, cue e senza recora e sucidume (Lan.) — in l'ora che si Racca, perche stando perde del suo chiarore (ossidandosi). Questa è pietra verde; e così ha toccato l'Autòre tutti li più belli colori che si trovino ; cioè, giallo, bianco con splendore, bianco con splendore, bianco puro, vermiglio, azzurro, lucido puro e verde.

— A quel seno, a quella valle.

— Come dal suo maggiore, me dal suo maggiore, come lo più vince lo

eco. come lo più vince lo meno (B.). 79-81. Dipinto, colorato di vari colori (Es.). Stoggiato in colori (Ces.). — Indistinto, sostant: quast una mescolanza (Ces.). Si potrebbe, secondo il Tomm., por la virgola dopo un, e sottintendere odore; indistinto sarebbe aggiunto, come incopnito il potrebbe far sostantiro. 82-90. Saive, Regina Questa orazione chè saintaziona devotissima alla Vergine Maria

però finge che la cantassero quell'anime quando già si faccea sera, e così finge che cantino alla mattina: Jam tucis orto sidere (B.).— In sul verde dell'erbe.— Quivi, il Buti: quindi, del fianco alto della valle.— Che, le quali per la valle che era bassa giuso non si vedeano di fuori innanti che s' accostasseno ad essa.— Il poco sole, poco restava del di — s'annisti, si corichi.— Ci avea volti, dalla montata es menatoci al balzo.— Vi quidi, innanti che si facela sera (B.).— Tra essi accotti, stando con Tra essi accolti, stando con

vari colori (B.). Stoggiato in colori (Cec.) — Indistinto, so to, superminens omnibus, stant: quast una mescolanza quia Imperator (Benv.).—Fa (Cec.). Si potrebbe, secondo il sembianti, viste et atti (D.). Tomm., por la virgola dopo un, embianti, viste et atti (D.). — D'aver expleto di soccorestoto asrebbe aggiunto, come 146. — Non move bocca, ecc., incopritio. Anche incognitio si non canta insieme con 1º sitre potrebbe far sostantivo.

82-90. Salve, Repina. Questa bescit de negligentia sua. orazione alla Vergine Maria padre d'Alberto. V. canto pre-e proghiera, canta la Santa cedonto. v. 97-105. Fu elotto Chieza la sera a compicta. E imperatore l'anno 1273. Era 91-96. Colui che più sied'al-

nato all 1318, morl in Spira l'anno 1291. — Le piaghe, le divisioni — morta, disfatta. — Sì che tardi per altri, ecc. Intende d'Enrico VII di Lus-semburgo, i cui sforzi per re-staurare l'autorità imperiale staurare l'autorità imperiale vennero troppo tardi. — Si ri-crea, per si ricreerd, Sotto, vin, 133: Or va, che ii sol non si ricorca, non si ricorcherà (Tor.). (Tor.).

97-102. Conforta, atteggiato in opera di confortarlo. — Resse Boemia — e descrive Boemia per due flumi, che l'uno si chiama Molta (la Moldava, flume che attraversa Pragaj, e l'altro Albia (Elba; latino ; Albis); e Molta entra in Albia et amburo (ambedue) se ne vanno in mare insieme meschiati (B.). a dischero. (Il Tommaseo lo fabrevo.) Przemysl Ottokar, valoroso avversario di Rodolfo, morto nel 1278. Nel Purgatorio spariscono le passioni terrene: gli antichi avversari seggono amicamente l'uno incontro all'altro, e l'uno si conforta della vista dell'altro (Fil.).— Vin-cislao, IV di nome; inferiore di virtù al padre, lo superava assai di divozione. Ascoltava da venti messe al giorno, ma a venticinque anni avea già parecchi figli naturali. — Bar-

parecchi agai naturan. — Durbuto, cioè quando fu fatto uomo con la barba.

103-108. E quel nasetto. Altri: masuto, e non bene, secondo Benv. — Ce nez court (Ls.). — Lo re Filippo di Fran-cia, lo quale fu nasello, imperò che ebbe picculo naso (B.). Fi-lippo III re di Francia detto l'Ardite. — Dall'effigie in Montl'Ardite. — Dall'effigie in Montauon (Monuments de la Monarchie française), tolto dal suo monumento a Narbona, si vede chiaramente che fu nasello (Fil.). — Con colui, col Cincilamo di Navarra, cha re Guglielmo di Navarra, che fu figliuolo del buon re Te-baldo (B.). Meglio: Arrigo, re di Navarra, III di questo nome, di Navarra, III di questo nome, detto il Grasso e conte di Sciampagna, fratello del buon re Tebaldo/Inf., xxxi, 52; perchè questi fu il suocero di Filippo II Bello (che si dee intendere pel mal di Francia), ossia il padre di Giovanna, moglie di lui. - Ch'ha si benigno appetto. Accupa che fu di microaindole. - Ch'ha si benigmo aspetto. Accenna che fu di pietosa indole.

- Disflorando il giglio Lo giglio à l'arme della casa di Francia; cioè giglio e rastello d'oro
nel campo azzurro (B.). Avendo Filippo III guerra con Pietro III re d'Aragona, ed essendo entrato nella Catalogna,
Ruggieri d'Oria (Lauria), ammiraglio del re Pietro, diefece
interamenti l'armata navale di
interamenti l'armata navale di interamente l'armata navale di Filippo; il perchè non potende

più questi trar vettovagile per la sua armata di terra, fu co-strette ad abbandonar l'im-presa; e dopo morta molta gente del sue esercito di fame, mori egli finalmente di dolore in Perulenza (1002) (7) mori egu nnaimente di dolore in Perpignano (1285) (L.). — Disforando il giglio, macchiando la gloria della corona di Francia. — Si batte il petto, per la sua vita viziosa. V. v. 110. — L'altro Austro il 1 di Filippo il Bello. — Ch'ha fatto, ecc.. si tenes la gota in su la mano, e sospirava e portava dolore della sua negligenzia avuta nel mondo (B.).

senzia avuta nel mondo [E].

109-111. Padre e suocero son
dei mal di Francia, dello
guerre e delle dissensioni che
sono in Francia (B.). Di Filippo il Bello, spesso biasimato da Dante. Inf., xix, 85;
Purg., xx, 86; xxxi, 152; xxxii,
45; Par., xix, 118. Morì nel 1314.

Li lancia, li tormenta.
Dolor ferit ad vioum. (Benv.).
112-114 Quei che par si membruto. Don Petro (III) re di
Ragona, ohe fu bello omo della

bruto. Don Petro (111) re di Ragona, che fubello omo della persona e formato e virtuoso (B.). — Colvii dal maschio maso, re Carlo I di Puglia. — Ebbe grande naso (B.). Si vede da un ritratto nolla storia de-

da un ritratto nolla Storia degii Hohenstaufen di Raumer.

— V. G. Vill., vv., 95, s sotto,
xx, 66. — N'ogni valor, ecc.,
fu valoroso re in ogni cosa.
116-123. Lo giovinetto Alfonso. — Fu il primogenito, e
successa al padre nel reame
d'Aragona. e morto sonza figliucil (1925) dicirca vent'anni,
ebbe questo reame il fratello
Jacopo. secondogranio. e la Sigliuoli (1285) di circa vent'anni, ebbe questo reame il fratello Jacopo, secondogenito, e la Sicilia Federigo, il terrogenito. G. Vill., vin, 102-103. — Di vaso in vaso, di padre in figlio. — Bene transfundebatur virtus de patre in filium (Benv). — Dell'altrerede Aliri: erede, degli altri figlipoli. — Jacomo degli altri figliuoli. — Jacomo e Federigo. Sono regi, cioè Jacopo di Ragona e Federico di Sicilia. — Rade volte, ecc. L'u-mana virtù rade volte si rileva no' figliuoli come la virtù del troncone (stipite) dell'albero ne'suoi rami. – Mach., Disc., 1,11: I reoni, i quali dipendono solo dalla viriu d'un uomo, sono poco durabili, perchè quella virtù manca con la vita di quello, e rade volte accade che

Padre e succero son del mal di Francia: 100 Sanno la vita sua viziata e lorda, E quindi viene il duol che si li lancia. Quel che par si membruto, e che s'accorda 118 Cantando con colui dal maschio naso, D'ogni valor portò cinta la corda. E se re dopo lui fosse rimaso 115 Lo giovinetto che retro a lui siede, Bene andava il valor di vaso in vaso: Che non si puote dir dell'altre rede. Jacomo e Federigo hanno i reami: Del retaggio miglior nessun possiede. Rade volte risurge per li rami 121 L'umana probitaté: e questo vuole Quei che la dà, perchè da lui si chiami. Anche al Nasuto vanno mie parole, Non men ch'all'altro, Pier, che con lui canta, Onde Puglia e Provenza già si duole. Tant'è del seme suo minor la pianta, Quanto più che Beatrice e Margherita, Costanza di marito ancor si vanta. 130 Vedete il re della semplice vita Seder la solo, Arrigo d'Inghilterra; Questi ha ne' rami suoi migliore uscita. Quel che più basso tra costor s'atterra, Guardando in suso, è Guglielmo Marchese, Per cui ed Alessandria e la sua guerra

Fa pianger Monferrato e il Canavese.

venza essendo mai governati glia (B.).— G. Vilk. v. 4: D'Ardal sno figlio e successore rico nacque il buco re Adoar-Carlo II detto il Zoppo.— Carlo II. detto il Zoppo.— Carlo II. de l'Aragona — Detto il Giustiniano inglesse morirono, come Filippo III di Prancia, nel 1285.— Tant' è det le leggi, e Longananks per la some suo, ecc. Tanto più sono istralignati il figliudi di Don (Lf.).— S' atterra, s' accosta Piero da lui, quanto più si piùalis terra sedendo più basse vanta Costanza (figlia di Manche II.).— Guardando di marito, che Beatrice e Mar-in sesso, imperò che avea desirente de la serie sesso, imperò che avea desirente de Mar-in sesso de Mar-in sess di marito, che Beatrice e Mar garita, donne dei suoi figliuoli, dei loro mariti (B.). Figlie di Raimondo Berlinghieri V. conte di Provenza, la prima a suo tempo vissuta, l'altra poco avanti; quella maritata a san Luigi, re di Francia, e questa al fratello di lui. Carlo 1 re di

al fratello di lui. Carlo i re di Puglia (1216-1272). 130-136. Il re della semplice vita. Arrigo III. — Più divoto di san Luigi. Ombra di re lo ohlamò Dickens. — Seder la solo, per mostrare ol' elli nel mondo ebbe vita singulare (E.). Come il Saladino. Inf.. IV., 129.— W' vani. ne' figliuoli. — Miquello, e rade volle accade che di san Luigi. Umbra di re io sia rinfrescata una succes- ohiamò Dickens. — Seder id sione, come prudentemente solo, per mostrare ch'elli nel Dante dice. — Si châmi, si mondo ebbe vita singulare (B.). reputi avere da lui (B.). Si Come il Saladino. Int., iv, 129.— chieda (T.).

124-129. Al Nasuto, àl re gliore uscuta (isrue. Lf.), però Carlo primo di Puglis. — Non che seguitonne il costumi dei mench all'altro Pier-All'altro, patre e riuscetteno migliori cioè a Piero. — Si duole. — I de'figliuoli di Don Pietro d'Asnai revani del Puella e di Pro- ragona se del ro Carlo di Puenni ravani di Puella e di Pro-

— Detto il Giusiniano ingiese per avere corretto e ordinato le leggi, e Longshanks per la lungheza delle sue gambe (Lf.). — S'atterra, s'accosta pinalia terra sedendo più basse che li altri, perchè non fu del grado loro (B.). — Gaurdando fe sesso, imperò che avea desiderio di montare al Purgatorio (B.). — Ad cœlum, ex devotione (Benv.). — Guolisimo.
Questi fu marchese di Monforrato (Guglielmo VI detto Sparato (Guglielmo VI dotto Spa-dalunga), e fu preso dalli Alea-sandrini e messo in prigione, e quivi mori, e però molta guer-ra fu fatta da quelli del Mon-ferrato e del Canavese, che era del suo distretto, colli Alea-sandrini in vendetta del loro signore (B.).—Il Muratori: Lo chiusero in una gabbia di fer-ro, sotto buone guardie, ove statte languendo sino al 6 feb-brato dei 1922, in cui mori Per assicurarsi che fosse morte bene, pli spocciarono addosso Carlo primo di Puglia. - Mon che seguitone il costumi dei bene, gli gocciarono addosso men ch'all'altro Pier All'altro, padre e riuscetteno migliori dei lardo bollente e del piombo eto a Piero. -- Si duole. -- I de'figliuoli di Don Pietro d'A- dirfatto. V. Celesia, Dante in spoi regai di Puglia e di Pro- ragona e dei ro Carlo di Pu- Liguria, 58.

## CANTO OTTAVO.

Vien la sera, e due Angel scendono dal cielo a guardia della valle, che il maligno serpe insidia melle tenebre. I Poeti s'inoltrano tra le ombre, e Dante riconosce Nino de Visconti di Pisa, giudice di Galtura. Mentre ragionano. il serpe entra, e gli Angeli lo fugano col solo rombo dell'ati. Dipoi Corrado Malaspina si volge a Dante, chiedendo muove del suo paese, e ne ha in risposta un magnifico encomio della sua casa.

| Era già l'ora che volge il disio                                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ai naviganti, e intenerisce il core                                           |    |
| Lo dì ch' han detto ai dolci amici addio:                                     |    |
| E che lo novo peregrin d'amore                                                | •  |
| Punge, se ode squilla di lontano,                                             |    |
| Che paia il giorno pianger che si more:                                       | ~  |
| Quand'io incominciai a render vano                                            | •  |
| L'udire, ed a mirare una dell'alme                                            |    |
| Surta, che l'ascoltar chiedea con mano.                                       | 10 |
| ma granso o roto ambo to parmo,                                               | 10 |
| Ficcando gli occhi verso l'oriente,<br>Come dicesse a Dio: D'altro non calme. |    |
| Te lucis ante si devotamente                                                  | 13 |
|                                                                               | 10 |
| Le usel di bocca, e con si dolci note,<br>Che fece me a me uscir di mente.    |    |
|                                                                               | 16 |
| E l'altre poi dolcemente e divote                                             | 10 |
| Seguitar lei per tutto l'inno intero,                                         |    |
| Avendo gli occhi alle superne rote.                                           | 19 |
| Aguzza qui, Lettor, ben gli occhi al vero,                                    | 10 |
| Chè il velo è ora ben tanto sottile,                                          |    |
| Certo, che il trapassar dentro è leggiero.                                    | 99 |
| lo vidi quello esercito gentile                                               | ~~ |
| Tacito poscia riguardare in sue,<br>Quasi aspettando pallido ed umile:        |    |
| E vidi uscir dell'alto, e scender giue                                        | 25 |
| Drie angeli con due anade effecte                                             |    |
| Due angeli con duo spade affocate,                                            |    |
| Tronche e private delle punte sue.                                            | 28 |
| Verdi, come fogliette pur mo nate,                                            |    |
| Erano in veste, che da verdi penne<br>Percosse traean dietro e ventilate.     |    |
| rercosse macan dietro e ventilate.                                            |    |

ganti tornano con l'affetto alla patria (Ces.) — E che, ecc. Era l'ora che lo novo peregrin; che la prima voita usci di patria, ovvero la sera del giorno di sua partenza (Ces.). — D'amore Punge, il da puntura d'amore facendoli venire

.1-5. Era gia l'ora, ecc., L'ora quasi oziozo (Torelli). - Suria, ultima del di fa che i navi- levata suso in pià — che l'aganti tornano con l'affetto alla scollar chiedea, ecc., facea patria (Ces.). — E che, ecc. cenno con la mano che l'ascoltassero. — L'ascoltar, attentione (Lf.). Manu sientium indicens. Act. Apost., xm., 16. — Ella giunse insieme - verso — Ella giunse insieme - verso l'orierte, come de' fare l'une-mo quando adora Iddio; e però tutte le chiese antiche hanno volto gli attari att'oriente; ma ora, quando sen si può comodamente fare, mon v'è cura: imperò che iddie è in ogni luogo (B.). — D'altre non calme, io non ha altra cura, se non di pregarti (B.). 13-18. Te luccis ante terminum, — Revum creator, poscitura d'amore facendoli venire mo quando adera lddio; e ascaro (disto) della città sua, però tutte la chèsea antiche de la casa, della famiglia e hanno voito gli altari all'odelli amici (B.). — Funge, penetra d'amore (L'.). — Squttla, può comodamente fare, ann campana piccula (B.). — Younge, peò comodamente fare, ann campana piccula (B.). — Tella función de la comodamente fare, ann vè cura : imperò che iddio è l'adio è l'ad

Sis præsul ad custodiam. -Procul recedant somnia - Et noctium phantasmata, - Honoctium phaniamata. — Hostemque nostrum comprime. 
— Ne poliuaniur corpora. — Quell'inno che si canta la sera a compieta (B.) — pregando Dio che ci guardi contro i sogni disonesti; e nell'orazione che seguita all'inno (la Chiesa) dimanda che Dio mandi suol angell a custodirci (Ces.) — Alle superne rote, al cielo. — Dice rote, perchè li cieli sempre rotano e girano intorne (B.).

19-21. Gii occhi della mente

19-21. Gli occhi della mente al vero, alla verità che io ti mostro sotto figura. — Il velo. Vuol dire, che è facile passar pel suddetto velo senza inten-derlo (Torcili.). Il Cesari: Dante qui pone e distingue due cose : il vero, ed il velo. Il vero dif-ficile a bene scoprist; il velo a passar facilissimo. Il vero è: Il Demonio che insidia le anime sul venir della notte, assalendole con impuri fantasmi nel sogno. Senonchè siamo ora nel monte del Purgatorio, dove le anime non sen più soggette a di queste fantasime, ne fa loro bisogno temere o pregare por questo effetto l'aiuto ce-leste. Com'è dunque la cosa t Io crado aver voluto Dante a Io credo aver voluto Dante a questi negligenti dell'antiporta del Purgatorio assegnar ezian-dio questa pena (oltre al dover aspettar di fuori la lor purga-zione) di temere, e tribularsi per la venuta del Serpente ogni sera; ed ogni sera volgersi a Dio con quelle loro preghiere, invocando il soccorso degli Aninvocando il soccorso degli An-geli contro l'assalto lor mi-nacciato. E volle forse simbo-leggiar un'altra ordinazione della provvidenza di Dio; cioè che colore, i quali nella vita presento indugiano la penitenza, per divino giudizio e per malo effetto degli abiti loro addosso lasciati invecchiare, adosso lascial invecchiare some più duramente tempestati dalle diaboliche suggestioni : il perchè di più guardia e di più orazioni fa loro biogno ad impetrare il soccorso celeste. 23-30. Quello esercito gentile, di quelli signori che erano nella valle (B.). — Paltido, Altri: pavido. — Due angeli, ecc. Gen.,

111, 24: Collocavit ante Paradi-sum voluptotis cherubim et fiammeum gladium atque ver-satilem ad custodiendam viam ligni vita. — Affocate, roventi di fueso. - Pur mo, pur avale (ora) (B.). — Veste, vesti. — che da verdi penne, dalle verdi ali percosse è ventilate, mosse ed all'aria sparte, tracan dic-tro. Questo trarsi dietro le sro. Questo trarsi dietro le sparse e ventilate vesti accenna la velocità del volo (L.).

1a velocità del velo (L.).

33-42. In meszo, entre etts
(Ls.). — Del grembo di Maria,
da Cristo che fu contenuto nel
grembo di Maria o per meszo
della Vergine, nostra avvocata
(B.). Il sono della celeste rosa
(B.). Velocità della velocità over
l'array velocità della velocità over
l'array velocità della ve (B). It send delta celeste rosa (Par., xxxt, 1) acui Maria presiede, e per cui quasi tiensiin grembo iutte l'anime de' beati (L.). Il Biagioli: La spera suprema, che la Vergine fa più die con la sua presenza (Par., xxmi, 107 e seg.) e dov'ella de regina. Viavia, incontanente. Per qual calle, per quale via dovesse venire. — Tutto gelato, tutto agghiacoiato di paura — alle fidate spalle di Virgilie. 43-45. E Sordello anche se-

43-45. S Sordelio ancae seguitò a dire: non già esso pure
si ritrasse (Torelli). — Oraquesto volgare or unjamo a
confortare; come deh à pregare (B.). — Tra le grandi onbre, ombre di grandi. — Gradire de de an alli avenno sioso fa lor, ecc., elli avranno assai a grado di vederti. 46-51. Scendesse, scendessi.

— B fisi di solto nella valle,

— Pur me, solo me. — Tempo
era gid, ecc. Era dunque sul
far notte, ma non tanto, che far notte, ma non tanto, che essendo noi smontati giù nella valle, io non discernessi quello che l'asre souro prima, quando io era sul balzo, per la distanza mi tenea chiuso (Css.). Non dichicarasse lo sereno. Sereno s'intende chiarezza senza sole; imperocchè col sole gi chiama splendore (B.). — Serrava, te-nea ascoso il nestro ricono-

nea ascose il nestro ricono-serni (B.).

53-54. Gésedice Nén. Fu dei Visconti di Pisa, Giudice Nino del ludicato di Galiura di Sar-digna, e fu molto gantila d'a-animo e di costuni et ardito e gagliardo: e fu figliuolo over-ro nipote di messer Ubaldo de Visconti di Pisa, lo quale fu bellissimo e gagliardissimo omo de la sua perfena e fu lo primo che acquistasse in Sar-digna... Questo Giudice Nino ebbe per donna Beatrice, mar-chesotta da Esti, ed ebbe di lei una figliuola che ebbe nome nna figlinola che ebbe nome Giovanna, e fu donna di Ric-cardo da Camino di Trivigi e morio Nino, Beatrice si rima-rità a Asso (Galeazzo) de Vi-soonti da Melane (1300). E per cuia sciedat quod muitas guer-soonti da Melane (1300). E per cuia sciedat quod muitas guer-

L'un poco sovra noi a star si venne. 31 E l'altro scese nell'opposta sponda. Si che la gente in mezzo si contenne. Ben discerneva in lor la testa bionda: Ma nelle facce l'occhio si smarria. Come virtù che a troppo si confonda. 37 Ambo vegnon del grembo di Maria, Disse Sordello, a guardia della valle, Per lo serpente che verrà via via Ond'io che non sapeva per qual calle, Mi volsi intorno, e stretto m'accostai Tutto gelato alle fidate spalle. E Sordello anche: Ora avvalliamo omai Tra le grandi ombre, e parleremo ad esse: Grazioso fia lor vedervi assai. Solo tre passi credo ch' io scendesse, E fui di sotto, e vidi un che mirava Pur me, come conoscer mi volesse. Tempo era già che l'aer s' annerava, Ma non sì, che tra gli occhi suoi e i miel Non dichiarasse ciò che pria serrava. Ver me si fece, ed io ver lui mi fei: Giudice Nin gentil, quanto mi piacque, Quando ti vidi non esser tra i rei! Nullo bel salutar tra noi si tacque: 55 Poi dimando: Quant'è, che tu venisti Appiè del monte per le lontane acque O, dissi lui, per entro i luoghi tristi Venni stamane, e sono in prima vita Ancor che l'altra si andando acquisti. E come fu la mia risposta udita, 61. Sordello ed egli indietro si raccolse, Come gente di subito smarrita. L'uno a Virgilio, e l'altro ad un si volse Che sedea li, gridando: Su, Corrado, Vieni a veder che Dio per grazia volse. Poi volto a me: Per quel singular grado, Che tu dei a colui, che si nasconde Lo suo primo perche, che non gli è guado, Quando sarai di la dalle larghe onde,

Di' a Giovanna mia, che per me chiami

La dove agl' innocenti si risponde. perocchè Gioanna moritte in-nanti a sua madre senza fi-gliuoli; unde l'eredità sua venne alla madre, la quale eb-be figlinoli di Azzo di Melano, e coel cadde l'eredità at Viscon-ti di Melano (G. Vill., vu., 121). V. Inf., xu., 28 (B.).—Tres i reg., tra dannati. Ne dubitava, dice il Pastillatora del Cod Grat.

questa donna ebbeno (costoro) ras facerat contra patriam le case delle taverne ovvero 57-60. Appià del monte del beccarie di Pisa e altre pos- Purgatorio — per le lontane essioni che sono in quello di acque, pel lungo tratto d'ac-Pisa, che funno di Nino: imperocchè Gioanna moritte inque, cicà dalla foce del Tevere perocchè Gioanna moritte inpercè larghe onde appella nel Siluoli: unde l'eredità sua v. 70 del presente canto (L.). venne alla madre, la quale eb — O. Esprime meraviglia del be figliuoli di Asso di Melano, falso pensar di Nino (L.). — e così cadel 'eredità ai Vison- Per entre i luoghi tristi, per ti di Melano (G. Vill., vu. 121). lo luferne. — Che l'altra, l'e-V.Inf..xin. 83 (B.). — Tra i rei, terna.

62-72. Si raccoles, seuma : per si raccolesro (L.). Si tironno a rieto, ceme chi si meraviglia

Non credo che la sua madre più m' ami, 73 Poscia che trasmutò le bianche bende, Le quai convien che misera ancor brami. Per lei assai di lieve si comprende, Quanto in femmina fuoco d'amor dura, Se l'occhio o il tatto spesso nol raccende. Non le farà si bella sepoltura La vipera che i Milanesi accampa, Com' avria fatto il gallo di Gallura. Così dicea, segnato della stampa Nel suo aspetto di quel dritto zelo, Che misuratamente in core avvampa Gli occhi miei ghiotti andavan pure al cielo, <sup>85</sup> Pur là dove le stelle son più tarde, Si come rota più presso allo stelo. E il Duca mio: Figliuol, che lassù guarde! Ed io a lui: A quelle tre facelle, Di che il polo di qua tutto quanto arde. Ed egli a me: Le quattro chiare stelle Che vedevi staman, son di là basse, E queste son salite ov' eran quelle. Com' ei parlava, e Sordello a sè il trasse Dicendo: Vedi là il nostro avversaro; E drizzò il dito, perchè in la guardasse. Da quella parte, onde non ha riparo La picciola vallea, era una biscia, Forse qual diede ad Eva il cibo amaro. Tra l'erba e i fior venia la mala striscia, 100 Volgendo ad or ad or la testa, e il dosso Leccando come bestia che si liscia.

(B.). — Su. Corrado, sta su. (T.). — Botero. R. U. (parlando — Che Dio per grazia volse, del successore del gran Can di quello che Dio per singulare Tartaria: Vesitio di bianco, grazia ha volsuto concedere a colore ch'usano nei luito, usancenti che con la carne sia za anche di Giapponesi. — Le venuto nel Purgatorio (B.). — quai convien, eco., conviene Grado, grazia. — Che si na-che ancor desideri d'essersi escarde esc. Dio pasconde la stata vadora mallo mallo state. venuto nel Purgatorio (B.). —
Grado, gratia. — Che si nasconde. ecc. Dio nasconde la
ragione eterna delle sue grazie,
per modo che questo pelago
nessuno il guada (Ca.). Par., xi.
118-120. — Gitè guado; gli per
vi. Inf., xiiii, 5å Ma ono gli era
sospetto. — Che per me chiami,
dimandi grasia per me, a Dio. sospetto. — Che per me chiami, dimandi grasia per me, a Dio. — Ld dove. ecc., la Chiesa. — Jomess mea domus oratioms cocabitur (B.). — Ld, al divino tribunale (L.). — Agi-imocenti, Ista erat virgo puella guera

Ista erat virgo puella puera (Benv).
73-75. Che la sum madre, Beatrice, mia donna. — Fu so-rella di Azzo VIII (quel da Esti. Sopra, v. 71). — Poscia che trasmuto le bianche bende, la quali portava prima quando era vedova (B.). I Siracusani, que d' Argo, le donne romane, vestivano bianco in segno di lutto. A' tempi di Dante eran bianche le beade, le vesti nere bianche le bende, le vesti nere

stata vedova, per lo malo stato ch'ella arà col secondo marito (B.). E qui pure D. profetizza l'accaduto.

76-77. Per lei, dal suo esem-pio — di lieve, faci!mente. De vecili, modo scolastico (T.). —

frociii. mode scolastico (T.).— & dano, dens Araye e der Peses frociii. mode scolastico (T.).— & doro (L.).— E Sordello, E qui vale: in quel medesimo (Ces.).

79-34. Non le fard si bella — Il. nostro avversaro, il sersepoltura, ecc. Vuul glace pente.— Guardasse. Il Lomspirito che dopo la morte di costel essendo isoritto nella addina Beatrice, donna che di del gluideo Nino, signore di Gallura, sch'e'le farebbe maggiore nonce e fama che me sono le valli.— La picciola callea. Ecco la bocca od enmadonna Beatrice, donna di messer Azzo Visconti da Milano. (Chiose).— La vipera, lo biscione che èl'arme de Visconi il restante (Ces.).— Qual, tal ti. (B) X. Vili., vi.; S. Ezemdo in quale fu quella che. — Tra guerra così chiamata la tirannia

di Milano per la loro arme. Accampa, conduce in campo a battaglia (T.) — Il gallo di Gallura avrebbe testificato la Gattura avrebbe testificato la vedovile castità ecostanza (L.).

— L'insegna del Giudicato di Gallura, che è un gallo. E questo dice perche usanza è che ai sepulori delle signore si pogna l'arme del marito e di la castità del castità si pogna l'arme del marito e dipinta o scolpita... per mostrare che era più onorevole lo 
giudicato di Gallura che la 
signoria di Melano, perchè le 
giudicato è signoria ragionevole costituta dallo imperadore 
e dal papa, e la signoria di 
Melano era allora violenta. 
senza justo titolo (B.). — Della 
stampa, della impronta. Il Butti 
la stampa è una forma di ferro. 
— Di quel dritto zelo, del dila stampa è una forma di ferro.

— Di quei d'attio zelo, del diritto amore: cioè questo dicea
per carità ch' avea inverso
Beatrice, non già per invidia.

— La stampa di questo amore
è lo Spirito Santo (B.).
85-96. Ghottit, desiderosi.

— La dove le stelle son più tarde,
al polo, a quel polo, ch'essendo
di la dall' Equatore, aveva allora la prima volta veduto, al

lora la prima volta veduto, al polo antartico, dove, siccome ancora nel polo artico, fanno le stelle in 24 ore un giro assai più corto, che non facciane l'altre dai poli remote (L.). — Si come rota, ecc., come più tarde al moto sono nella girante ruota quelle parti che sono più vicine allo stelo, all'asse; più vicine allo stelo, all'asse; imperocchè, correndo per ugual tempo le vicine all'asse e le lemtane, fanno le prime un giro più piccolo (L.).— A quelle tre facette, le tre virtù teologiche (B.). O perché queste riquardano la vita contemplativa, e le altre l'operativa (B. B.). 91-96. Le quattro chiare stelle, che significano le virtù cardinali.— Son di ld basse, sono abbassate fu quell'altre emisperio.— E queste, thirt: Queste tre facelle del v. 89, sono materialmente le Alfe dell'Eri-

materialmente le Alfe dell'Eridano, della Nave e del Pesce d'oro (L.). — E Sordello, E qui vale: in quel medesimo (Ces.). — Il mostro avversaro, il ser-

parenti (B.). — La mala stri-scia, quel serpente che andava strisciando, quando si strissi-nava su per l'erbe (B.). — La testa e ti dosso Leccando. Altri: sessa e u aosso Leccando. Altri: al dosso. Si liscia. Cav. Pung. 199: Sono come lo scorpione, che liscia con la bocca e mor-de con la coda. 103-108. Jo nol vidi, eco. Tutto

inteso a riguardar quella biscia, non si rivolse che al rombo dell'ali degli Angeli. — Gti astor celestiati, li due angioli, li quali, come astori, stavano alle poste. — Sentendo fender, ecc., sentendo esser fesso l'aere dall sentendo esser fesso l'acre dalle verdi ale. — Rivolando iguali, tornando di pari (B.). Senza svariar di moto o di tempo, come il batter di due ecchi; al posto di prima (Ces.).

109-120 Raccotta, acostata.

Punto non fu, ecc., non si levò da guardare me Dants. — Se la lucerna, lo lume; e per questo intende la grazia di Dio illuminante (B.). Se quella chiarezza che ti conduce a tanto ascenso trovi in te tanta tanio ascenso trovi in te tanta substanza, quant'è bisogno ad ascendere fino al primo smalto, cioè al principale chiaro, ch'è Dio (Lan.).— Infino al sommo smatto. Il verde smalto del monte (Biagioti.).— Valdimamonte (Biagion.). — Valuima-gra, valle percorsa dal flume Magra, che forma il confine tra la Toscana e il Genovesato (Bl.). — Chiamsto fut Corrado Malaspina, ecc. Da un Obiz-zone Malaspini vivente nel XIII secolo nasceva un Currado, che alcuni storici distinguono cel nome di Antico, morto nel 1250. nome di Antico, morto nel 1250. Questi ebbe quattro figil: Moroello, marchese di Mulazzo; Manfredi, marchese di Giovagallo; Federigo, marchese di Vilafranca, e Alberico. Da Moroello, marchese di Mulazzo, morto nel 1285, nacque Franceschino, presso il quale fu 
capite Dante nel 1280; e in Mulazzo, nel vecchio Castello, si 
mostra ancora un rasto di l'orre mostra ancora un resto di torre che chiamasi la torre di Dante, e lì presso una casa che con-serva sempre il nome di lui. Da Manfredi, marchese di Giovagallo nacque Moroello II, quello che nel xxiv dell'Inferno è detto il Vapor di Val di Magra. Da Federigo di Villafranca nacquero Currado e Offizzino. Questo Currado, che morì nel 1294, e fu padre di quella Spina di cui narra il Boccaccio in una sua novella, è verisimilmente il personaggio col quale parla ora il nostro Poeta. D'Obizzino poi nacquero an altro Moroello e un Curra-dino, che sono quei giovani Malaspini per cui Dante andò

103 Io nol vidi, e però dicer nol posso, Come mosser gli astor celestiali, Ma vidi bene e l'uno e l'altro mosso. Sentendo fender l'aere alle verdi ali, 106 Fuggi 'l serpente, e gli Angeli dier volta Suso alle poste rivolando iguali. L'ombra che s'era al Giudice raccolta 100 Quando chiamò, per tutto quell'assalto Punto non fu da me guardare sciolta. Se la lucerna che ti mena in alto 112 Trovi nel tuo arbitrio tanta cera, Quant' è mestiero infino al sommo smalto. Cominciò ella: Se novella vera 115 Di Valdimagra, o di parte vicina Sai, dilla a me, che gia grande la era. Chiamato fui Corrado Malaspina, 118 Non son l'antico, ma di lui discesi: A' miei portai l'amor che qui raffina. 121 O, dissi lui, per li vostri paesi Giammai non fui; ma dove si dimora Per tutta Europa, ch' el non sien palesi ? La fama che la vostra casa onora, Grida i signori, e grida la contrada, Si che ne sa chi non vi fu ancora. 127 Ed io vi giuro, s'io di sopra vada, Che vostra gente onrata non si sfregia Del pregio della borsa e della spada. Uso e natura si la privilegia, 130 Che, perchè il capo reo lo mondo torca, Sola va dritta, e il mal cammin dispregia Ed egli: Or va, chè il sol non si ricorca Sette volte nel letto che il Montone Con tutti e quattro i piè copre ed inforca Che cotesta cortese opinione Ti fla chiavata in mezzo della testa Con maggior chiovi che d'altrui sermone, Se corso di giudicio non s'arresta.

si purga dai soverento attac-camento a'suoi.— S'épure (Ls.). 123-132. Palest, famosti. — Grida, pubblica e manifesta. — S' to di sopra vada, s' io vada al cielo, dove desidere d'andare. — Disopra, al verde smalto del v. 114. — Vostra gents, quelli di casa vostra. — Si sfregia, si disadorna. — Si sfregia, si disadorna. — Del pregio della borsa, della

ambasciatore al Vescovo di legia, dota la vostra gente e Luni (B. B.). - A' misi consorti falla differente dalli altri (gen-e sudditi. - Raffina, si raffina, tili) (B.). - Capo rec.) lo dimo-si purga dal soverchio attac-nio (Lan.), Bonifazio VIII (Bia-

gioli). — 133-139. Il so! non si ricorca Sette volte, ecc. Il sele era allora in Ariete; dunque: Nos tornerà sotte volte a questa parte del cielo cavalcandola; egli è un dire. Non passeranne sette anni (Cet.). — Il lettò che il Montone ricopre, è quel tratte St spreyta, si disadorna. — il montone ricopre, equel tratte Del pregio della borza, della di cielo, compreso fra' suoi liberalità — e della spada, e piedi, ove s'immagina che il del valore. — Uso, lo vivere coi sole venga al principlo dell'anvirtuosi ed avvezzarsi di pio- no a ricoricarsi (B. B.). — Se cule alle virtà — e natura, la corso di giudicio. Se il giuvirtà generativa e produttiva disto dilho, che hacceì ordinadi simile a sè. — Si la grivi- to, non si rompe (Ces.).

### CANTO NONO.

Il Posta s'addormenta, ed ha in sogno una misteriosa visione. Destosi, si trova in faccid alla porta del Purpatorio con Virgilio, che gli apiega come ero stato portato lassi. S'app presseno poi all'emitata, ove siede custode un angelo, che all'unite prega di Dante, dopo avergit inciso sette P suila fronte e avvertitolo di non volgersi a guardare indictro, apre la porta, ed i Posti entrano in Purgatorio.

La concubina di Titone antico Già s'imbiancava al balzo d'oriente, Fuor delle braccia del suo dolce amico: Di gemme la sua fronte era lucente, Poste in figura del freddo animale, Che con la coda percote la gente: E la notte de passi, con che sale, Fatti avea duo nel loco ov'eravamo, E il terzo già chinava ingiuso l'ale Quand' io che meco avea di quel d'Adamo, 10 Vinto dal sonno, in sull'erba inchinai Là 've già tutti e cinque sedevamo.

- 1-12. La concubina, ecc. Titone ebbe due Aurore; l'una dal
Sole per donne, e'r altra dala l'aurora solare. Egli per 1
Luna per concubina, e ora colpassi con che la notie sale inl'una, ora coll'altra si congiunges, — onde per questa Libra, delle Scorpione e del
vuole significare l'Aurora della Sagittario che si succedone.
Luna (B.). Alcuni sostengono in questo momento i Pessi
che Dante descriva un'aurora debbeno apparire sull'orizonlunare: altri che parti di una te, essendo, secondo in. l'amine ebbe due Aurore; l'una dal Sole per donna, el aira dalla Luna per concubina, e ora col-l'una, ora coll'aitra si con-giungea, — onde per questa vuole significare l'Aurora della Luna (B.). Alcuni sostengono che Dante descriva un'aurora lunare; aitri che pari di una aurora solare. Ora è manifesto che non si può intendere di un'aurora solare rispetto al luogo ove Dante si trova, per-chè al verso 7 dice che la notte era inoltrata di tre ora. Bisognerable dunque ammet-tere che parli dell' aurora che sorgeva allora per l'Ita-lia, che, per lo meno, sa-rebbe avvertenza oziosa e inunisognerebbe intendere l'ass-mat freddo, verso 5, al sing, per il segno de Pesci, mentre è manifesto e certo che Dante parla dello Scorpione. Se a tutte queste ragioni conclu-dentissime si aggiungono le espressioni di concubina in-vece di: marito, di cui si vale Dante per rispetto aquest'au-

te, essendo, secondo lui, l'ani-mal freddo che con la coda percote la gente. Questa spisautora solare rispetto al gasione non mipereuade, prinche al verso 7 dice che la all'animat freddo, che, par lo motte sorge colla Libra; sorge un'autora solare rispetto al gasione non mipereuade, prinche al verso 7 dice che la all'animat freddo, che, par lo motte era inclirata di tre ore, quanto aitr' ne dica in conBisognerebbe dunque ammettrario, a me sembra essere imche sorgeva allora per l'Itabia, che, per lo mano, saribbe avvertenza oziosa e inutile. Ma anco in til supposto dalle braccia. — Di genme, bisognerebbe intendere l' assimai freddo, verso 5, al sing.

Fuor delle braccia, useitarii el belco), balcone (Bi.)—At balso (albisognerebbe intendere l' assimai freddo, verso 5, al sing.

Fuor delle braccia, useitapar la dello Scorpione. Se a
tutte queste ragioni concluvece di: meglis; d'amico invece di: meglis; d'amico inmette che inpart dello coccipitati delle continati
delle rinco indi interiori d gazione nen mipersuade, prin-

tendeno le ore. Ogni segno pe-na ad uscire dell'orizzente due ore. La notte incomindue ore. La notte incominciò quando lo sole ch'era in
Ariete andò sotto all'occaso
e dall'Oriente uncitte Scorpio
met loco overavamo, nell'altra
emisporio (B.). All'incontro il
Fraticelli: I passi con che la
notte sale, crederono alcuni
essere le 12 ore (dico 12 perchè tante sono negli equinozii)
altri crederono assere le 4 yialtri crederono assere le 4 yialtri crederono assere le 4 yialtri crederono essere le 4 vi-gilie. Ma nel primo concetto, mancherebbero 9 ore al far manchereopero w ore as rar del giorno, e nel secondo mancherebbero 4 ore e mezzo, mentre il Poeta ha detto qui sopra: che in oriente vedevasi gia il crepuscolo dell'aurora. L'interpretazione del Mossotti corrisponde appieno al contesto. Se la notte sale con tre passi, con tre deve discendere: ora questi sei passi non son altro che le sei costellazioni, che nella notte salgono e discen-dono sulla volta coleste. Tramonta il Sole coll'Ariete, e la monta il Sole coll'Ariete, e la notte sorge colla Libra; sorge quindi lo Scorpione, il Sagit-tario, il Capricorno, l'Aquario, e finalmente i Pesci, quando il crepuscolo dell'aurora co-mincia. L'osservatoro che stia

Nell'ora che comincia i tristi lai

E che la mente nostra pellegrina

In sogno mi parea veder sospesa Un'aquila nel ciel con penne d'oro, Con l'ale aperte, ed a calare intesa:

Ed esser mi parea la dove foro Abbandonati i suoi da Ganimede, Quando fu ratto al sommo concistoro.

Fra me pensava: Forse questa fiede Pur qui per uso, e forse d'altro loco

La rondinella presso alla mattina Forse a memoria de' suoi primi guai,

Più dalla carne, e men da pensier presa, Alle sue vision quasi è divina;

13

16

13-24. Nell'orz che, ecc., nel far dell'aurora. — I tristi lai, il lamentevole canto. — Forse a memoria, ricordandosi dei guai, onde fu di donna trasformata in uccello. I più fanno Progne convertita in rondine. Dante par consentire con quelli che intendon di Fuone.

sotto, xvii, 19. — Pellegrina
più, ecc., più sciolta e libera
dalle impressioni corporce (L.).
Straniera e separata (B.).

ccupata. — Divina, che intendon di Filomela. Vedi Presa, occupata. — Divina, profetica (Lf.). Bocc., Fiamm., 137: Credi omai agli auguri et alla tua divinante anima. Inf zivi, 7. — Sospesa, ecc., libra-ta sull' ali. — La deve, sul monte Ida, ove Ganimede, troiano, fu rapito da Giove, con-verso in aquila, e portato su în cielo. — *I suoi*, li fanciulli sh'erano con Ganimede (O.)

Concistoro. Lo luogo dove sia la papa coi cardinali ad audienzia o a consiglio. Qui per lo cielo, dove sta iddio co suoi sant (B.).

25-30. Fiede, ferisce. — Gittavasi giù alla preda (Ces.).

Rur qui per sico, su questo monte solo piglia gente per trasportare in cielo. — In piede, col piede, o co piedi, con gli artigli. — Roteala un poco, fatte poche altre rote. sh'erano con Ganimede (O.). con gil artigil. — Roteala um poco, fatte poche altre rote altre rote Altri: più rotata. — Impno al foco, alla sfera del fuoco immaginata dagli antichi Filosofi sopra- quella dell' aria e sotto immediatamente al celo della Luna, dove perciò Dante fa riuscire il Purgatorio (L.). 31-33. Pareva ch'ella ca to ardesse, Quest'aquila adombra Lucia, ossia la divina grazia (L.). La verità (Biagrioti). 34-45. Achille tolto dalla madre Tetta Chirone Centauro suo preceitore, e trasportato, suo precettore, e trasportato, mentr'egii dormiva, nell'isola di Sciro, dove dimorò alquanto tempo in casa del re Licomede, vestito da donzella, sino che fu scoperio per astuzia d'Ulisse o condotto alla guerra di Troia, — Schiro, più comunement Sciro — isola del mar Egoo (Bl.). — Lui dormendo, men-tre Achille dormiva. Che spa-ventato agghiaccia, a cui si gela il sangue dalle spavento — Tre cagioni che con la me Tre cagioni che con la me-moria del sogno, accrescongi! la paura; il non vedere più gli altri spiriti; il sole già alto più di due ore; l'esser volto alla marina, e perciò ignorante del luogo ove si tro-vava (Biagioti). Non vedondo che clelo ed acqua (L.). 50-60. Il balzo, l'altezza ta-gliata di pari intorno del monte (B.). — Ld'ese par disgiunto.

Disdegna di portarne suso in piede. Poi mi parea che roteata un poco, Terribil come folgor discendesse. E me rapisse suso infino al foco. 31 Ivi pareva ch' ella ed io ardesse, E si l'incendio immaginato cosse, Che convenne che il sonno si rompesse. Non altrimenti Achille si riscosse. Gli occhi svegliati rivolgendo in giro, E non sapendo là dove si fosse, Quando la madre da Chirone a Schiro Trafugò lui, dormendo in le sue braccia, Là onde poi li Greci il dipartiro; Che mi scoss' io, si come dalla faccia Mi fuggi il sonno, e diventai smorto, Come fa l'uom che spaventato agghiaccia. Dallato m'era solo il mio Conforto, E il sole er'alto già più di due ore, E il viso m' era alla marina torto. Non aver tema, disse il mio Signore: Fatti sicur, chè noi siamo a buon punto: Non stringer, ma rallarga ogni vigore. Tu se omei al Purgatorio giunto: Vedi là il balzo che il chiude d'intorno; Vedi l'entrata là 've par disgiunto. Dianzi, nell'alba che precede al giorno, Quando l'anima tua dentro dormia Sopra li flori, onde laggiù è adorno, Venne una donna, e disse: l' son Lucia: Lasciatemi pigliar costui che dorme, Si l'agevolerò per la sua via. Sordel rimase, e l'altre gentil forme; Ella ti tolse, e come il di fu chiaro, Sen venne suso, ed io per le sue orme. Intendi il detto balso che il giù, supplisol: il suole. — chiude, ove par fesso. V. sotto Lucia. Int., ii., V. — Si l'agenvi de l' L. — Diansi, poco volerd, coc., così pigliandolo e fa. — Quando l' anima tua, portandolo meca, gli agevolorò coc., quando, chines le porte la via. — Porme, anima del coc., quando, chines le porte la via. — Porme, anima del consensi. l'anima dentro a te l'intendimento che sia l'anima del compandare in compandare si l'anima del compandare d prendeva riposo. - Onde lag- forma corporis, sentenza ce-

Qui ti posò: e pria mi dimostraro Gli occhi suoi belli quell'entrata aperta; Poi ella e il sonno ad una se n'andaro. A guisa d'uom che in dubbio si raccerta, che muti in conforto sua paura, Poi che la verità gli è discoverta, Mi cambia'io: e come senza cura 67 Videmi il Duca mio, su per lo balzo, Si mosse, ed io diretro inver l'altura. Lettor, tu vedi ben com' io innalzo La mia materia, e però con più arte Non ti maravigliar s'io la rincalzo. Noi ci appressammo, ed eravamo in parte, 73 Che la, dove pareami in prima un rotto, Pur come un fesso che muro diparte, Vidi una porta: e tre gradi di sotto, Per gire ad essa, di color diversi, Ed un portier che ancor non facea motto. E come l'occhio più e più v'apersi, Vidil seder sopra il grado soprano, Tal nella faccia, ch' io non lo soffersi: Ed una spada nuda aveva in mano 22 Che rifletteva i raggi sì ver noi, Ch'io dirizzava spesso il viso in vano. Ditel costinci, che volete voi? Cominciò egli a dire: ov'è la scorta? Guardate che il venir su non vi noi! Donna del ciel, di queste cose accorta, Rispose il mio Maestro a lui, pur dianzi Ne disse: Andate là, quivi è la porta. Ed ella i passi vostri in bene avanzi, Ricominciò il cortese portinaio: Venite dunque a' nostrì gradi innanzi. Là ne venimmo, e lo scaglion primaio, Bianco marmo era si pulito e terso, Ch'io mi specchiava in esso quale i paio. Era il secondo, tinto più che perso, D'una petrina ruvida ed arsiccia. Crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, 100 Porfido mi parea si flammeggiante, Come sangue che fuor di vena spiccia. Sopra questo teneva ambo le piante 103 L'angel di Dio, sedendo in sulla soglia, Che mi sembiava pietra di diamante. 106 Per li tre gradi su di buona voglia Mi trasse il Duca mio, dicendo: Chiedi Umilemente che il serrame scioglia.

caiso. Il Buti: e'le la fortifice een più artificiosità difinzioni et allegorico intelletto (B.). 73-84. Be ersoumo pervenuti.

— Un rotto, una rottura. — Fesso, fessura. - Portier portinalo. — Soprano, il più alto. — Ch'io signe lo soffersi, nen potetti patire di ragguardario (B.). — f raggi ch'esolvana di quolla fascala del portinais e peroteano in sula ditta spada, e la spada il rifictica poscia verso noi (B.). — Ch'io dirizzano verso quell'angelo. verso noi (B.). — Ch'io sava verso quell'angele. 85-93. Ditel costinci, d

costà, dal luogo dove siete sencostà, dal luogo dove siste sen-za inoltrarti. Inf., m. 63: Di-tel costinci: se non, l'arco stro.

— Ovè di a ceorta l' chi vi ha guidato fin 'qui l' Pare che le anime, delle quali è giunta l'ora del purificarsi, sieno ac-compagnate sine alla porta da un angelo [Biag.]. Qui ne fa le veci Lucia. — Non vi not, non vi faccia, nodimento [B.) non vi faccia nocimento (B.). - Di queste cose accorta, scien-ta delle leggi di questo luogo.

- Ed ella, ecc., v'aiuti a pro-seguire in bene il vostro cam-

mino. — Gradi, scaplioni.
94-114. Venimmo, arrivammo. — E lo acaglion primaio;
il primo e più basso gradino.
11 W.‡ Ld ve senimmo allo, ll W.: Le ve senteme ello, ecc. — Bianco, ecc., simbo-leggia il riconoscimento delle leggia il riconossimento delle proprie colpe, e il candore, la sincertita della confessione. (L.). — Torso, forbito (B.). — Mi specchieva, mi vedeva — quale s' pato, quale veramente io apparisoci diverso da quello che l'amor proprio mi la ingannevolmente oredere ch' is paia. — In co es especulabatur qualità erat (P. et D.). — Tiesto, occuro (Inf., m. 25; vr. 10; xv. 104); di colore occuro più del perso, forse per l'azione del perso, forse per l'azione del fucco (L.). — Petrina, non è diminutivo, ma sinonimo di pietra. Secondo il Poggiali inpietra. Secondo il Poggiali indica la grana più e meno fine o concreta delle pietre. — Gregata, ecc., tutta screpolata. — Simboleggia il duro cuore del peccatore, e gli effetti che opera in esso la centrizione. — S'ammassiccia, a'aduna, a'accresce, massiccia, s'aduna, s'acoresce, è soprapposto, come masso a masso (L.). — 63, così — fammeggiante, resseggiante (B.). — Spiccia, ch'esca fuora della vena (B.). — Simbologgia il terzo requisito por la buona confessione, o la satisfazione. Il Borghini: Tratta ex-professo del sacramento della penitenza; ponende: 1.º l'esame che ci bisogna per confessar le cose come sono; 2.º il dolore e contrisione, e la soisdo e fermo di non peccar più e di oporar bene, dichiarato per la sodezza del porfiro Sam-meggiante di carità, Propone meggiante di carità, Frayone poi l'atto stesso della confes-sione: Divoto mi gittai, ecc , e per ultimo l'assoluzione: trasse due chtavi, ecc. — Sembiava, sembrava. — Pie-tra di diamante, simboleggia l'incorruttibile fondamento dell'incorruttibile fondamento del-la Chiesa, autorizzata ad as-solvere le colpe (L.). — Che di serrame scioglia, oho apra la serratura. — Sette Pnella fron-te, co. Indica questa let-tera iniziale della parola peccato i sette peccati capitali, dei quali lo assolveva, quanto al reato di vita eterna, ma rilasciandovi qualche macchia in ogni P da lavarsi nel Pur-gatorio, soddisfacendo alla pena temporale di cui restava debitore. Questi P si anderanno scancellando a capo di ciascuno de' sette gironi, ne'quali è distribuito il Purgatorio (L.). — Punton, punta. — Piaghe, cicatrici (B.). Orli, freghi, risalti, come di cicatrice saldata.

115-120. Cenere. Il color ce-115-120. Cenere. Il color cenere à imbolo di penitanza; parció ne è rivestito l'angelo, ministro qui della riconolliazione de' peccatori. — D'un color fora, sarebbe del color medesimo del suo vestimento. — Pria con la bianca, con

quella d'argento con la scienza. - Con la gialla, con la chiave d'oro, con l'autorità sacerdo-- Fece alla porta, aperse la serratura.

121-138. Quandunque. Lat.: quandocumque, ogni volta che. — Toppa, serratura. — Calla, via, passo. — Più cara è l'una, quella d'oro; perchè frutto del-la passione e morte del Reden-tore. — Ma l'altra, la scienza nel sacerdote. — Troppa, vezzo nel sacerdote. — Troppa, vezzo proprio della lingua, come un poca d'acqua (Ces.). — Che il nodo disproppa. Disviluppa e dissolve lo nodo de peccati. — Da Pier le tengo, le riconosco. — Ch' io erri piutiosto in accome della propria della pre essere troppo misericordioso che in troppa severità. — Te-merla la calla. — Pur che la gente. ecc., mi s' inginocchi e dimandimi perdono (B.). Pinse, spinse - Puscio, le im-poste che serrano l'uscio alla porta sacrata (L.). - Che di fuor

Divoto mi gittai a' santi piedi: 109 Misericordia chiesi che m'aprisse: Ma pria nel petto tre flate mi diedi. Sette P nella fronte mi descrisse 119 Col punton della spada, e: Fa che lavi, Quando se' dentro, queste piaghe, disse. Cenere o terra che secca si cavi, 115 D'un color fora col suo vestimento. E di sotto da quel trasse due chiavi. L'una era d'oro e l'altra era d'argento: 118 Pria con la bianca, e poscia con la gialla Fece alla porta si ch'io fui contento. Quandunque l'una d'este chiavi falla. 191 Che non si volga dritta per la toppa, Diss' egli a noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una; ma l'altra vuol troppa D'arte e d'ingegno avanti che disserri. Perch'ell'è quella che il nodo disgroppa. Da Pier le tengo; e dissemi ch'io erri Anzi ad aprir, che a tenerla serrata, Pur che la gente a piedi mi s'atterri. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, 130 Dicendo: Entrate; ma facciovi accorti Che di fuor torna chi 'ndietro si guata. 133 E quando fur ne' cardini distorti Gli spigoli di quella regge sacra Che di metallo son sonanti e forti, 136 Non ruggio si, nè si mostrò si acra Tarpeia, come tolto le fu il buono Metello, per che poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono, 139 E. Te Deum laudamus, mi parea Udir in voce mista al dolce suono. Tale imagine appunto mi rendea 142 Ciò ch'i' udiva, qual prender si suole Quando a cantar con organi si stea: Che or si or no s'intendon le parole. 145

- Spigoli. Quelle punte di macra, spolpata dalle sue ric-ferro che posano in terra, cheze. Luc. III, 135. sulle quali si regge l'uscio e 139-145. Tuono, al primo si gira la porta per spirisi suono ch'io uditti da man de-(L'anti). - Regge, porta. - Non stra (2). - Te Denem. L'inac suite qualt si regge l'usolo e si gira la porta per aprirsi (Lami). — Regge, porta. — Nom ruggio si, ecc., non rimbombò tanto, nè fece sentire sì aspro suono. — Tarpeta, la rupe Tarpeia sulla quale era l'Erapio. — Casse, quando. — Il rio. — Come, quando. — Il buono Metello. Volendo Cesare cavare danari dello erario, per andare contro a Pompeo, che scioccamente avea Roma abporta sacrata (L.).- Che di fuor andare contro a Pompeo, che sorma, eco., che torna in disgrazia di Dio chi pecca nuo- bandonata, Metallo, tribuno vamente. — E quando fur, della plebe, credesdo essere eco., quando si volseno il sub- nel tompo antico, animosamenbielli ne'cardini foceno grande te gli s'oppose, come se Cesare, stridore. Caratini sono le pieche non aveva avuto rispetto tre bucate nelle quali girano alle leggi patrie nelle cose il subbielli della porta, li quali grandi, lo dovesse avere nelle l'Autore chiama spigoli (B.). piccolo (Borghini). — Rimase

ambrosiano solito cantarsi dal-la Chiesa in rendimento di grazio. - In voce mista al dolce grant. - Twoce white at canto suono, in parole unite al canto (L.). Al grato suono della porta in quanto s'apriva (Torelis). — Tale imagine, ecc., tale impressione faceva a me, nel mio pressione faceva a me, nel mie udito, quel ch'io ascoltava, quale si suol ricevere quando, ecc. (L). — Imagine qui vale somiglianza, forma. Inf., zviu, 13: Tate imagine quint fa-cean quelli (Ces.). — Stea, stia. — Ch'or sì or no, eco. O per difotto di sé, o per l'ecce-lenza delle voci cantanti (Q.).

#### CANTO DECIMO.

Per uma stretta e tortuose via i due Poeti salgono nei primo girone o ripiano circolare del Purpatorio, la cui ripa interna è di marmo, ove sono mirabilmente iniagitate varie storte ed immagini di umilità. Mentre ei le va considerando, ecco venire lentamente verso toro uma quantità d'anime, curve sotto il peso di enormi sassi, le quali vanno così angosciate purpando il peccato della superbia. Il Purgatorio propriamente detto (nota Paolo Peres) si divide in tre sezioni: la prima comprende iprimi ire cerchi, o i vizi che toccan più lo spirito, la seconda il cerchio di mezzo o dell'amore troppo lenio al beme supremo, la ierza i tre cerchi supremo, vizi prin impigliati nella materia. I principati istrumenti della purgazione sono: I.º Una pena del senso ad ammenda del malo diletto antico, e a piera guarrizione delle potense inferiori, che im quello conpirarono: 2º una meditazione, e 3.º una preghiera, a intero mondamento e restauro dell'intelletto e della volonid, dove propriamente fu commessa la colpa, e dove, benché perdonata, lascotò qualche nebbia e languore; 4.5 un angelo tutelare a conforto e direzione delle anime in quegli esercizi.

Poi fummo dentro al soglio della porta Che il malo amor dell'anime disusa, Perchè fa parer dritta la via torta, Sonando la sentii esser richiusa: E s'io avessi gli occhi volti ad essa. Qual fora stata al fallo degna scusa? Noi salivam per una pietra fessa, Che si moveva d'una e d'altra parte, Si come l'onda che fugge e s'appressa. 10 Qui si convien usare un poco d'arte, Cominciò il Duca mio, in accostarsi Or quinci, or quindi al lato che si parte. E questo fece i nostri passi scarsi Tanto che pria lo scemo della luna Rigiunse al letto suo per ricorcarsi Che noi fossimo fuor di quella cruna. Ma quando fummo liberi ed aperti Su dove il monte indietro si rauna, 19 Io stancato, ed amendue incerti Di nostra via, ristemmo su in un piano Solingo più che strade per diserti. Dalla sua sponda, ove confina il vano, Appiè dell'alta ripa, che pur sale, Misurrebbe in tre volte un corpo umano: E quanto l'occhio mio potea trar d'ale Or dal sinistro ed or dal destro flanco, Questa cornice mi parea cotale.

1-8. Poi, poichè, — Sopico, Andava questo condotto di soglia. — Malo amor delle monte fesso fra due lati di cose mondane [S.]. — Dirusa, pietra quinci e quindi a spira, lascia arruggiulro per lungo fra due linee curve parallele, diruso (Ces.). — Perché fa parse, co., beme ciò ch' è male. mano e poi dall'altra, e così « Sonando, eco., per uno strider de via via (Ces.). — In accostarel, der de'oardini simile a quello eco., di mano in mano che avvidi sunando fu aperta, mi i viottolo esrpeggiante dava avvidi suna guarda re indictro via via, convenira subandonare che s' era chiusa. — Cual fora, convenira subandonare con. ammonito pom era. Che loro incontro, e volgersi all'alci fuor torna chi 'ndictro si guata (1, 131-132).

7-12. Per una pietra fessa.

13-18. E questo fece, ecc., e questo volgere or a destra or a sinistra fece li nostri mon-tamenti minori (B.), lenti per non urtan. — Lo scemo, la luna scema. La sesta ora del giorno. Scema la luna perchè lontana due segni dal tempo di sua pienezza. Era piena quan-do il Poeta entrò nella selva do il Poeta entro nella selva (Inf. xx). Siamo dunque al glorno quinto del pienitunio: e la inna doves tramontare quattr'ore
dopo il nascer del sole. Più di
due ore passarono quando il
Poeta si destò (sepra, Ix. 44).
Dunque afarela salita spende
poco men di due ore (T).—
Al letto suo, al ponenta—
Cruma, la fonditura che apriva
in quella pietra la via.—Trasisto
preso dal Vangelo del passare
per una oruna d'ago. Matt., xix.
24: Factitue est camelum per
foramen acus transire. quam foramen acus transire, quandivitem intrare in regnum codivisem intrare in regium co-lorum (Borghini) — Aperti all'aperio. — Libres et au lar-ge (Ls.). — Indictro si rauna, ritirasi indictro, lasciando un piano all'intorno, ch'è il primo girone del Purgatorio (L.). Es-

girone dei Purgatorio (L.). Essendo su trovarono una ben
larga via: e però il monte ivi
entrando si restringeva e faceva giro di cerchio piccole
(Ces.).
22-27. Dalla sua sponda, eco
La misura di quel piano, presa
dalla sponda confinante col
vano, fino all'opposta sponda
confinante con la sovrastante
ripa, era la lunghezza di tre
uomini (L.). — Che pur sale,
ohe continua a salire. — Misurrebbe, misurerebbe. — Tre
volte, ecc., era largo quel baisurrebbe, misurerabbe. — Tre volte, ecc., era largo quel balso quindici pledi, imperò che 
comunemente l'uomo è lungo 
cinque piedi (B.). — Trar d'ale, trascorrere. — Stendersi la 
virtù visiva (B.). — Coresice, 
strada, ohe a guisa di cornice 
terminava la settoposta ripa. • Cotate, in tutta la sua lun-

Cotate, in tutta la sua iun-ghezza larga egualmente alla misura di tre uomini,

- 28-30. Lassu, ecc., non ave-vamo incominciato ancoraa gi-rare per quella strada. — Che dritto di salita suva manco il diritto d'esser chiamata salita (Bl.). - Non era punto all' orizzonte inclinata, sorgeva coloe verticalmente, a guisa di muro affatto privo di scarpa (Biagtoli). 32. Policleto. Famoso statua-

rio, che floriva nell' olimpia-de 87. Plinio lo fa nativo di Sicione, Pausania d'Argo. Egli è il Maestro Chiarissimo del

34-36. L'angel, ecc. L'arcan-gelo Gabriello. — Lagrimata, implorée avec larmes (Ls.). — Pace, riconciliazionecon Dio. -Dal suo, ecc. Il Buti: al suo lungo divisto, cioè all'umana specie, che v'era stata divie-tata 5232 anni. Par., xxvi.

40-44. Ave. La prima parola che disse l'arcangelo a Maria nell'annunziarle che il divino Verbo avea preso carne in lei.

- Immaginata, effigiata. — Ad aprir anoi l'amor di Dio, essendo noi natura fili ire (Ces.).

Ecce ancilla Dei — fiat mihi secundum verbum tuum. Luc., 1, 38. Nel settimo cerchio Luc., 1, 33. Nei settimo esrchio udremo risuonare amorosa-mente un'altra parola della Vergine a Gabriele (Virum son cognosco , xxv, 128). L'Ave à cantato da Piccarda nel cleio della Luna (Par., 111, 121). Ga-briello inneggia e gira festoso intorno a Maria nel cielo delle intorno a Maria nol ciclo delle stelle fisse [Par., xxiii, 94-11]; danza e tripudia intorno a lei nel più alto del Paradiso, dove ripete l'Ave, a cui rispondono tutti beati [Par., xxxii, 94-114]. Alla cameretta di Nazaret il Poeta chiama i pensieri de l'Pastori della Chiesa [Par., xx, 137-133]. E perfino a segnare l'epoca cristiana, egli usa della parola di Gabriello, dicendo:

— Da quet di che fu detto Ave [Par., xxi, 34] (Perez).

46-48. Pure, solamente.— Non considerare pur lo primo gra-

considerare pur lo primo grado dei superbi (B.). — Da quela parte, esc., a sinistra, dalla parte del cuore, secondo l'opinione volgare, stando vera-

parte dol cuore, secondo l'opibione volgare, stando veramente il cuore in mezzo al torace, con la sola punta rivolta
a sinistra (V.).
49-54. Mimosai col viso, mossi lo sguardo. Sotto, 118-119.—
Diretro da Maria, detro a
quella soultura.—Per quella
costa, da quel lato.—Onde
m'era. sec.. dal cuale staya

Lassù non eran mossi i piè nostri anco, 28 Quand'io conobbi quella ripa intorno, Che dritto di salita aveva manco, Esser di marmo candido, e adorno, 31 D'intagli sì, che non pur Policleto, Ma la natura li avrebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto Della molt'anni lagrimata pace, Che aperse il ciel dal suo lungo divieto, Dinanzi a noi pareva si verace Quivi intagliato in un atto soave, Che non sembiava immagine che tace. Giurato si saria ch'ei dicesse: Ave: Perchè quivi era immaginata quella Che ad aprir l'alto amor volse la chiave. Ed avea in atto impressa esta favella, Ecce Ancilla Dei si propriamente Come figura in cera si suggella. Non tener pure ad un luogo la mente, Disse il dolce Maestro, che m'avea Da quella parte, onde il core ha la gente: Perch'io mi mossi col viso, e vedea Diretro da Maria, per quella costa, Onde m'era colui che mi movea, Un'altra storia nella roccia imposta: Perch'io varcai Virgilio, e femmi presso, Acciocchè fosse agli occhi miei disposta. Era intagliato li nel marmo stesso Lo carro e i buoi traendo l'arca santa, Per che si teme ufficio non commesso. Dinanzi parea gente; e tutta quanta Partita in sette cori, a' duo miei sensi Facea dicer l'un No, l'altro Si canta. Similemente al fumo degl'incensi Che v'era immaginato, e gli occhi e il naso Ed al si ed al no discordi fensi. Li precedeva al benedetto vaso, Trescando alzato, l'umile Salmista, E più e men che re era in quel caso.

56-60. Lo carro et buot, coc. Il trasporto che fece Davide dell'aroa del Testamento da Cariatiarim in Gerusalem.—
Tracudo, traenti (T.). Tiraut (Ls.). — Per che, coc. Pel gastigo di morte date da Dio al levita. Oza, che coà toccare e sostenere la vacillante aroa, contro l'espresso divieto che avevano i Leviti di non la toccare sotto nena di morte (L.). quella soultura. — Per quella sostenere la vacillante arca, desimo diosa e contraddica costa, da quel lato. — Onde contro l'espresso divieto che Dante (Londo). m'era, ecs., dal quale stava avevano i Leviti di non la toc-colui che mi conducea. — Var-care, sotto pena di morte (L.). vano avanti all'arca — Imercati Virgitio, dalla sinistra, . Si teme assumere (T.). — Par-maginato, figurate. — Vaso, ev' lo era, gli passai alla de-tita in sette cort. n. Reg., vi. 13: l'arca. — Trescando, ballande

stra.—Imposta, in rillevo (T.).

Erant cum David septem choDisposta, spiegata (L.) Mari. — L'um. l'orecohle — l'alnifesta (B.). A fin qu'elle fut
bien d'ma vue (Ls.). Atta adipingere l'imagine sua nel mio
cochio (Ces).

56-60. Lo carro e i buoi, coc.
Il trasporto che fece Davide
dell'arca del Testamento da
cariatiarim in Gerusalem.— et, cioè che il viso: ie veggie
Tracondo, traendi (T.). Tirant
(Ls.). — Per che, coc. Pel gastigo di morie date da Dio al
levita. Oza, che osò toccare e
sento nulla. Sicolè fra sè mesostenere la vacillante arca, desimo dicos a contraddicas

Di contra effigiata ad una vista 67 D'un gran palazzo Micol ammirava, Sì come donna dispettosa e trista. Io mossi i piè del luogo dov'io stava, Per avvisar da presso un'altra storia Che diretro a Micol mi biancheggiava. Quivi era storiata l'alta gloria 73 Del roman prince, lo cui gran valore Mosse Gregorio alla sua gran vittoria: Io dico di Traiano imperadore; 76 Ed una vedovella gli era al freno. Di lagrime atteggiata e di dolore. Dintorno a lui parea calcato e pieno Di cavalieri, e l'aquile dell'oro Sovr'esso in vista al vento si movieno. La miserella infra tutti costoro Parea dicer: Signor, fammi vendetta Del mio figliuol ch'è morto, ond'io m'accoro. Ed egli a lei rispondere: Ora aspetta Tanto ch'io torni. E quella: Signor mio, Come persona in cui dolor s'affretta, Se tu non torni? Ed ei: Chi fla dov'io La ti farà. E quella: L'altrui bene A te che fla, se il tuo metti in obblio? Ond'egli: Or ti conforta, chè conviene Ch'io solva il mio dovere, anzi ch'io mova: Giustizia vuole e pietà mi ritiene. Colui, che mai non vide cosa nuova, Produsse esto visibile parlare, Novello a noi, perchè qui non si trova.

— alsato, da terra (subsiliens) stesso di Traiano, ed altri onde appariva nudato. Re, xx aggiunge che questi pose la (Tor.). — Alsato, i panni per vedova al partito o di tepotere più speditamente bal- nerlo in vece dei morto, e di lare (Landino) — L'umile vederlo morire. Ella lo tenne Salmista, David (In Reg. vi., per suo. — Elli si legge che 20-23). — Salmista, così det- al tempo di san Gregorio papa to per aver scritto i Salmi, si cavò a Roma una fossa per — E più era che re, imperò fare fondamenta d'uno lavorio, che tenea oficio di sacerdote e cavando li maestri trovonno (B.). Et David saltabat totis sotto terra uno monumento, lo viribus arte Dominum. Porro quale fin aperto, e dentro era David arat accinctus ephod in fra l'altro casa accinctus (B). It David sattabat foits south terrs und monuments, in wiribus arts Dominum. Porro quals in aporto, e dentre era David erat accincius ephod in fra l'altre ossa quello della lineo (L). — Men che re, per testa del defunto. ed aves la l'umiltà. — Di contra, nello lingua così rigida, carrosa e stesso quadro, di faccia a Da-fraca, come fosse pure in quella vid. — Vista, finestra (B). — ora seppelita. Considerato 11 Ammirava, eco., stava osservando in aria di donna sde-gnosa ed irata.

maestri che molto tempo era scorso da quello die a quello, che potea essere stato seppe-lito lo detto defunto, tenneno questa invenzione della lingua gnosa ed irata.

71-77. Avvisar, adocchiare.

Diretro a Micol, dopo la storia desta. Mi bianchepstoria desta. Mi bianchepsieva, era intagliata in marmo
prince, ecc. il Witte: Del roman
prince, ecc. il Witte: Del rotana principato, il cui valore.

- Io dico di Traino, ecc. P.
di D. cita il passo di Elinando, felle cristiana, della quale elli
De' fatti de' Romani, obe narra
era sommo pontefice, ch'ella il
questa sannosta giustizia di devesse dire di che conditiona De'fattide Romani, che narra era sommo pontefice, ch'ella li questa supposta giustizia di dovesse dire di che condizione Trajano. Nelle Chiose si dice fu nella prima vita. La lingua che l'uccisore fosse il figlio rispuose: lo fui Traiano impe-

radore di Roma, che signoreggiai nel cotale tempo, dappoi che Cristo discese nella Vergine, e sono all'inferno perch'ie non fui con fede. Investigate Gregorio della condizione di costui per quelle scritture che si trovonno, si trovò ch'elli fu uomo di grandissima giustizia cosul per queue scrimure one si trovonno, si trovò ch'elli fu uomo di grandissima giustizia e misericordiosa persona (La-sdo). E dioesi, che Iddio, pe' preghi di san Gherigoro, feoe risuscitare questo Tralano, e san Gherigoro papa li converti alla fede oristiana, e si lo battezzò e fu poi santo, sicohà andò a vita eterna (Chiose) Vero à che perchò san Gregorio fece preghiera per dannato, volle Dio per penitanzia di tal peccato, che da quel die innanzi per tutta la sua vita elli avesse maie di stomaco (Lando). Lo mal dei ŝanco el le gotte (invoce d' un' ora di Purgatorio) (B.). Legganda messa in campo da Paolo Diacono nella vita di san Gregorio, tre secoli dopo la stà del santo, e in contraddiziona a ciò ch' segli stesso dice delle preghiera pei defunti ne' Morati e nel Dialoghi (Perez).
79-81. Dintorno a lui, Il 100-go d'intorno a lui — parea, vedesai, calcato e piemo. — L' aquite dell' oro. Altri: sell'oro, nell'aureo ricamo degli stendardi (L.). Il B.: l'aquite nere nel campo ad oro, come la integgna del romano imperio. L'Antaldi, dal oni Codice e tratta la prima lexione: Le aquile che servivano ai Romani d'inesgen militari eran d'oro e d'argento, solide e fitte sulle aste, come ei si rileva dalle medaglie, e particolarmente da arcelt d'àlancia trimviso.

aste, come ei si rileva dalle medaglie, e particolarmente da quelle d'Antonio triumviro. — Sour esso, sopra lo imperatore

Sovr esso, sopra lo imperatore (B.). Altri: sopr esso. 84-96. M'accoro, m'appeno — m'uccido (B.). — Ch'o torni dall'impresa. — In cui dolor dall'impress. — In cui dolor s'affretta, come persona addolorata che desidera vendetta (B.). — Dont la douleur est impatiente (Ls.). — Chi fa dov'io, chi fa in mio luogo (B.). L'altrui bene, co. E che loi a che merite even dallora con la come de loi a che merite even dallora con la come de loi a che merite even dallora con la come de loi a che merite even dallora con la contra con la contra con la contra con la contra (B.). L'altrui bene, aco. E che loda cohe merito arai tu dell'altrui ben fare, se per te si lassa I (B.). — Solva, ch'io paghi il mio debito. — Mova, parta. — Vuole, lo impone. — Mi ritiene ch'io non vada, innanzi ch'io ti faccia instisia (B.). — Colui, ecc., Dio, lo quale come ab eterno, così nella mente sua ebbe ab cterno la forma esemplare di tutte le cose produtte e che si denno producere (B.). — Esto visibile partare. Nell'altro mondo sarà lo parlare visibile, imperò che clascuno vedrà lo concette delciascuno vedrà lo concette dell'altro, senza essere espresso con lingua; e questo medesimo addiviene a noi quando veggiamo dipinta e sculpita una storia che a noi sia nota; pare a noi che le persone dipinte dicano le parole, come l'angiolo appare che dica Ave alla Vergine Maria, quando è bene atteggiato (B.). — Non si trova, non se n'ha esempio. 99-ill. Per lo fabbro loro, per saporle fatte per la mano divina (L.). — Agli atti gradi, ai cerchi superiori del Purgatorio. — Son vaghi, e non stanno in posa (B.). — Che itt it smaphi, che tu it sgomenti e che tu tir manchi: smagare è minorare e mancare (B.). — Non attender, ecc. Non poner cura alla pena

mancare (b.).— non attender, ecc. Non poner oura alla pena (B.).— Pensa la succession.
Pensa ciò che al martire dee Pensa ciò che al martire des succedere, cioèla gloria celeste — pensa che a peggio, al peggio che possa succedere può quel martire durare non più in là della gram sentenza, profferita nel di finale del mondo, dopo il quale non vi sarà più Purgatorio (L.).

113-120. Muover a not, muovero e venire verso not (B.). — R non no che mi sembrano —

E non so che mi sembrano — si nel veder vaneggio, tanto in guardando mi sforzo invano di guardando mi sforzo invano di ohlarimi che oggetti siono quelli. — La grave condizione, eco., di dover portar addosso quei gravissimi pesi che vedremo. — A terra ti rannicchia, gli rattrappa — li raggomitola. — Biottis di terre (Ls.). Questi peccatori avevano si gran pesi addosso, che le bocche posavano sopra le ginocchia (O.). — N'obber terazone, non ne furono chiari alla prima. Altri: tenzione. — Dizone, non ne lurono chiari ana prima. Altri: tenzione. — Disviticchia, distingui. — Si picchia, rendendosi in colpa (B.).
B battuto e castigato (Lanco.).
Altri: si nicchia, si ramma-121-123. Lassi, caduti dalla

vestra eccellenza per lo pec-sato (B.), — Ritrosi, retrogradi, 124-129. Vermi. Metafora del 124-129. Vermi. Metafora del bozzolo (T.). Vermi, o vero bacherozzoli i quali fanno la seta, il quale sè medesimo inchiude facendo la seta. e poi a certo tempo rompe il gusclo e mette ali e divonta farfalla (Chicse). — Parfalla, l'anima che dev'essere giudicata. Negli antichi monumenti per rapprecontra all e diventa farfalla perbla. — Entomata. insetti. Una Roura umana. — Ean(Chiose). — Farfatta, l'anima Plurale creato forse da un sinche dev'essere giudicata. Negli golare medievo. Entoma, comantichi monumenti per rappre-themata. dogmata (BL). — Imsentare l'anima non solo s'in— uni formazion fatta, che non
contra una fanciulla slata. ma viene a compinento di formarei
sevente la stessa farfalla (7). (B).
— Schermi, a sua colpa (7).
— Schermi, a sua colpa (7).
— Schermi, a sua colpa (7).
— Senza resistenza, difesa (BL). — Per mensola, invece di
Senza resistenza, difesa (BL). — Per mensola, invece di
senzi mpacolo, cioè lo corpo è mensola che è rostegno o regfatto gratta anima (Lando). — gimento di trave o di cornice
Galla, galleggia, s'erge in suo d'altro aggutto (Bald.) — (O.).

| Mentr'io mi dilettava di guardare                                              | <b>97</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| · Le imagini di tante umilitadi,                                               |           |
| E per lo fabbro loro a veder care;                                             |           |
| Ecco di qua, ma fanno i passi radi,                                            | 100       |
| Mormorava il Poeta, molte genti:                                               |           |
| Questi ne invieranno agli alti gradi.                                          |           |
| Gli occhi miei ch'a mirar erano intenti,                                       | 103       |
| Per veder novitadi, onde son vaghi,                                            |           |
| Volgendosi ver lui, non furon lenti.                                           |           |
| Non vo però, Lettor, che tu ti smaghi                                          | 106       |
| Di buon proponimento, per udire                                                |           |
| Come Dio vuol che il debito si paghi.                                          |           |
| Non attender la forma del martire:                                             | 109       |
| Pensa la succession: pensa che a peggio                                        | ),        |
| Oltre la gran sentenza non può ire.                                            |           |
| I' cominciai: Maestro, quel ch'io veggio                                       | 112       |
| Muover a noi non mi sembran persone,                                           | ,         |
| E non so che, si nel veder vaneggio.                                           |           |
| Ed egli a me: La grave condizione                                              | 115       |
| Di lor tormento a terra li rannicchia                                          |           |
| Sì, che i miei occhi pria n'ebber tenzone                                      | θ.        |
| Ma guarda fiso là, e disviticchia                                              | 118       |
| Col viso quel che vien sotto a quei sassi                                      |           |
| Già scorger puoi come ciascun si picchi                                        | a.        |
| O superbi Cristian, miseri lassi,                                              | 121       |
| Che, della vista della mente infermi,                                          |           |
| Fidanza avete ne ritrosi passi;                                                |           |
| Non v'accorgete voi, che noi siam vermi                                        | 124       |
| Nati a formar l'ang elica farfalla,                                            |           |
| Che vola alla giustizia senza schermi                                          | 127       |
| Di che l'animo vostro in alto galla ?                                          | 121       |
| Voi siete quasi entomata in difetto,                                           |           |
| Si come verme, in cui formazion falla.                                         | 130       |
| Come per sostentar solaio o tetto,                                             | 100       |
| Per mensola talvolta una figura                                                |           |
| Si vede giunger le ginocchia al petto,                                         | 133       |
| La qual fa del non ver vera rancura                                            |           |
| Nascere a chi la vede; così fatti                                              |           |
| Vid'io color, quando posi ben cura.<br>Ver è che più e meno eran contratti,    | 136       |
| Secondo ab'ersen nil a mano addosse                                            |           |
| Secondo ch'avean più e meno addosso.                                           |           |
| E qual più pazienzia avea negli atti,<br>Piangendo parea dicer: Più non posso. | 139       |
| riangondo paroa dicor. Tiu non posso.                                          | -24       |

#### CANTO DECIMOPRIMO.

Alle anime eranti, finita l'orazione domenicale, domanda Virgilio il miglior passo da ea-lire oi secondo girone, ed una risponde che andando con loro a man destra lo troveranno indando Omberto Aldobrandeschi si da a conoscere a Dante. Il quale riconosce poi Ode-risi, miniatore, che lo chiamana. Questi gli paria della vantid della fama, e gli dd con-tesza di Provenzano Salvani, che gli è poco imnansi.

O Padre nostro, che ne' cieli stai, Non circonscritto, ma per più amore, Che a primi effetti di lassu tu hai, Laudato sia il tuo nome e il tuo valore Da ogni creatura, com'è degno Di render grazie al tuo dolce vapore. Vegna ver noi la pace del tuo regno, Chè noi ad essa non potem da noi, S'ella non vien, con tutto nostro ingegno. Come del suo voler gli angeli tuoi Fan sacrificio a te, cantando Osanna, Così facciano gli uomini de' suoi. Dà oggi a noi la cotidiana manna, 13 Senza la qual per questo aspro diserto A retro va chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal che avem sofferto Perdoniamo a ciascuno, e tu perdona, Benigno, e non guardar al nostro merto. Nostra virtù, che di leggier s'adona, Non spermentar con l'antico avversaro, Ma libera da lui, che si la sprona. Quest'ultima preghiera, Signor caro, Già non si fa per noi, chè non bisogna, Ma per color, che dietro a noi restaro. Così a sè e noi buona ramogna Quell'ombre orando, andavan sotto il pondo, Simile a quel che talvolta si sogna, Disparmente angosciate tutte a tondo. E lasse, su per la prima cornice, Purgando le caligini del mondo. Se di là sempre ben per noi si dice, Di qua che dire e far per lor si puote Da quei, ch'hanno al voler buona radice ! Ben si dee loro aitar lavar le note, Che portar quinci, si che mondi e lievi Possano uscire alle stellate rote.

grazia. — Non potem perve-nire. — S ella non vien a noi data. — Osanna, voce noi data. — Csama voes ebrea: zerra o salvum fac quazo (Bl.). — De'suot, de'loro voleti. — Da oggi, eco. Spiega figuratamente le parole: panem mostrum quotidianum, con allusione alla manna piovuta agli Ebrei nei deserto. Il Poggiali intende: i quotidiani suffraçi de'viventi. Il Buti: Intendi la grazia di Dio, cibo spirituale dell'anima. — E su perdona, anche tu perdona. perdona, anche tu perdona. 19-24. S'adona, resta abbattuta Inf., vi. 34. (L.). G. Vill., vi., 78: E così s'adonò la rabbia 78: B cost s'adono la rabbia dell'ingrato e superbo oppolo di Firenze. — Parlano in persona di qualli, che sono nella prima vita, e diceno: la nostra virtude, che leggieramente si piega e conforma a chi, e per chi la tenta non la porre a ripentaglio nè a paragone e pruova, se si sappla difendere dal nemico (Lando) - La sprona, la sollecita al male. - Quest'utitma prephiera, coc., que na, la solicotta al male. — Quest' ultima prephiera, soc., quest' ultima parte dell'orazione, — Il Pater, dicea Lutero, è la più bella preghiera del mondo; è la mia; e l'antepongo ad ogni Balmo. — Distro a not, noi mondo.

25-36. Buona rumogna, buona felicità nel nostro viaggio e nel loro: rumogna è proprio seguir nel viaggio (B.).—Andavan, soc., Ordina: Andavan utita a tondo su per la prima ornice inegualmente angosciate e lasse (z. 136 e segg.) sotto il peso, eco.—Simile a quei, eco., all' incubo.—Le catigine, altri: la catigine, il fumo della super'la.—Se di td. nel Purgatorio.—Sempre ben per noi si dice, si fa sempre orazione per noi.—Di qua, eco. che si può nel mondo dire e fare per quelli del Purgatorio y—Da quei ch'hamno, eco. da qualit 25-36. Buona romogna, buopuò nel mondo dire e fare per quell del Purgatorio de la Parafrati dell'orazione dome- Non circonscritto in, Reg., vin, cho con in grazia, la quali nicale: Pater noster, qui es in Cati catorum te capere 27: è ratus di quelli del bunor volere, costia, eco., titta informata di non possunti. Al primi effetti griusta umittà. specialmente della tua mano; i clell e gli quelli, dele non hano tale ranei versi 8, 15, 19. — Che net angell. Altri: affetti, gli ancieti. Nota che non sta in li geli, i quali, perchè più conocieti. Nota che non sta in li geli, i quali, perchè più conocieti. Sotto de non sta in li geli, i quali, perchè più conocieti siccome in luogo, ma con- scono, più amano. — Valore, segg. — Le note, : segni, le che essi, che per sua vir- potenza. — Dolce vapore, la reliqui del peccati. — Sielitate tade elli hanno essere (Le- saplenza. Altri: l'amore è la rote, i cleli adovni di stelle.

37-45. Se, così deprecativo.

— Giustisia e pietd, l'orazione
de' pil. — Vi disgrevi, zeuma
per disgrevino, vi sgravino. —
Vi levi al Paradiso. — Chemen Vi levi al Paradieo. — Chemens erto cala, che soende men ripido, e che pertanto è più agevole ad ascendersi. — Parco, lanto — fievole (Lanco).
46-57. Rendero, risposero — Non fwr., ecc., non fu manifesto da chi venissero. — A

man destra, ecc., ossia alla festra parte; des intendersi rispetto alla sboccatura del detto tortuoso viottolo su quella detto tortuoso viottolo su quella cornice (L.). — A salir, a salir, — Cotesti, caso obliquo — Per farlo pietoso, per fare che preghi Iddio per me, che mi liberi da questo carico che lo porto (B.).

58-60. Latino, italiano. Fu costui Omberto de' conti di Santa Fiore, figliuolo di Gaglielmo Aldobrandeso. che "

glielmo Aldobrandesco, che i Sanesi, avendolo in uggia per la sua arroganza, fecero am-mazzare in Campagnatico, luo-go della Maremma (V.). - Gu-glielmo nel 1227 fusei mesi prigione dei Sanesi. Nel 1238 quei conti perderono Magliano e Montieri. Guglielmo s'accostò ai Guelfi e fu compreso nella pace fermata tra i Florentini e Senesi nel 1254. Umberto e Al-dobrandesco suoi figli, specialmente Umberto, andarono per le sue orme, onde nel 1259 i Senesi il fecero trucidare nel suo letto da tre sicari, che un cromista chiama Stricco Tebal-ducci di Pelacane, Ranieri ducci di Pelacane, Kameri Ulivieri e Turchio Marragozzi. Si erano introdotti nel castello camuffati da frati mendicanti (Fil.). Benvenuto dice che fu morto Umberto in un'avvisaglia co' nemici presso Campa-gnatico, suo castello. — Giam-

61-78. Leggiadre, virtuose, gloriose. Gesta strenua (B.) Gallant in inglese valoroso e galante. — Alla comune madre, alla terra. - Tanto avante tanto soperchievolmente (B.). — Sanno, avendo essi coman-dato l'omicidio. Sopra, v. 135 : Saisi colui, ecc. — Ogni fante, ogni parlante, ogni uomo. Mo-do omerico. Iliade, 1, di Ne store: Di parlanti con lui nati e cresciuti — Nell'alma Pilo et gid traseorse avea — Due vite, e nella terza allor regnava. B sotto, xxv, 61: Ma regnava. E sotto, xxv, 61: Ma come d'animal divenga fante. — Tutti i miei consorti, tutti quelli di mia schiatta — Tratti seco, ecc., tirati con seco in pona et angoscia temporalo e spirituale, secondo il Buti. — Envelopora dans ma dismici

mai fu vosco, se fu mai udito

Deh! se giustizia e pietà vi disgrevi Tosto, si che possiate mover l'ala, Che secondo il disio vostro vi levi. Mostrate da qual mano in ver la scala Si va più corto; e se c'è più d'un varco, Quel ne insegnate che men erto cala: Chè questi che vien meco per l'incarco Della carne d'Adamo, onde si veste, Al montar su, contra sua voglia, è parco. Le lor parole, che rendero a queste Che dette avea colui cu'io seguiva, Non fur da cui venisser manifeste: Ma fu detto: A man destra per la riva Con noi venite, e troverete il passo Possibile a salir persona viva. E s'io non fossi impedito dal sasso, Che la cervice mia superba doma, Onde portar conviemmi il viso basso. Cotesti che ancor vive, e non si noma Guardere'io, per veder s'io 'l conosco, E per farlo pietoso a questa soma. I' fui Latino, e nato d'un gran Tosco: Guglielmo Aldobrandeschi fu mio padre: Non so se il nome suo giammai fu vosco. L'antico sangue e l'opere leggiadre De'miei maggior mi fer si arrogante, Che non pensando alla comune madre, Ogni uomo ebbi in dispetto tanto avante Ch'io ne mori', come i Senesi sanno, E sallo in Campagnatico ogni fante. Io sono Omberto: e non pure a me danno Superbia fe', che tutti i miei consorti Ha ella tratti seco nel malanno. E qui convien ch'io questo peso porti Per lei tanto che a Dio si soddisfaccia Poi ch'io nol fei tra' vivi, qui tra' morti. Ascoltando, chinai in giù la faccia Ed un di lor (non questi che parlava) Si torse sotto il peso che lo impaccia: E videmi e conobbêmi e chiamava, Tenendo gli occhi con fatica fisi A me, che tutto chin con loro andava. O, dissi lui, non se' tu Oderisi. L'onor d'Agobbio, e l'onor di quell'arte Che alluminare è chiamata in Parisi?

(Ls.). — Chinai in giù la facper la libreria di Palazzo, in cia : mortificato dal rimorso gran parte oggi consumsati dal della propria superbia (xm. lempo. E nel mio tibro de'di-136, e segg.) e del non aver segni antichi sono alcune reanons soddisfatto a Dio (L.). liquie di man propria di co-Lo impaccia, lo impaccia siui, che in vero fie valente va: enallege. — Con loro. Il somo. Il Lauzi, contro il Bal-Witte. con lui come d'animal divenga fante. — Lo impaccia, lo impaccia- etui, che in vero fiu valente — Tutti d'indei consorti, tutti va: snallago. — Con Doro. Il umon. Il Lant, contro il Bal-quelli di mia schiatta — Tratti Witte: con lui.

seco, eco., tirati con seco in 79-84. Oderisi, miniatore. Il discepole di limabue: Rendo pona et angoscia temporale e Vasari: Condotto da Eenequesto miniatore alla scuola spirituale, secondo il Butli — dello XI (o piuttosto da Bonidi Bologna, probabilmente Enveloppes dans ma disgrace fazio VIII), minio motti libri come aliavo, sicuramente

Frate, diss'egli, più ridon le carte 82 Che pennelleggia Franco Bolognese: L'onore è tutto or suo, e mio in parte. Ben non sare io stato si cortese Mentre ch' io vissi, per lo gran disio Dell'eccellenza, ove mio core intese. Di tal superbia qui si paga il fio; Ed ancor non sarei qui, se non fosse, Che, possendo peccar, mi volsi a Dio.
O vanagloria dell'umane posse,
Com' poco verde in sulla cima dura,
Se non è giunta dall'etati grosse! Credette Cimabue nella pintura Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido, Si che la fama di colui oscura. Così ha tolto l'uno all'altro Guido 97. La gloria della lingua; e forse è nato Chi l'uno e l'altro caccerà di nido. Non è il mondan romore altro che un fiato 100 Di vento, che or vien quinci ed or vien quindi, E muta nome, perché muta lato. Che fama avrai tu più, se vecchia scindi 108 Da te la carne, che se fossi morto Innanzi che lasciassi il pappo e il dindi, Pria che passin mill'anni i ch'è più corto 106 Spazio all'eterno, che un mover di ciglia, Al cerchio che più tardi in cielo è torto.

Al Cercilio Che pill tardi in Cielo e torto.

— Ron altiment che un lume grande facia lo splendore d'un come maestro, e sulla fede tora nel Museo Malveszi. In moito minore (Vasari).— L'une del Vellutello, come maestro de franco, miniatore e giura estende in un trono, pittore insieme. — Agodoto, con data del 1313.

Gubbio.— Di quell' arts, della l'arte del miniare, cloè dipingere on acquerelli cose piccore in avorio, servendosi del blanco della sovranità nell'arte. — Intese, cole in cartapecora e in avorio, servendosi del blanco della sorio in Purgatorio.

carta stessa od avorio invece del color blanco per i lumi della pittura (L.).— Alluminosti cose piccore del color blanco per i lumi della pittura (L.).— Alluminosti cose piccore del color blanco per i lumi della pittura (L.).— Alluminosti cose piccore del color blanco per i lumi della pittura (L.).— Parisium.— Ridon, brillano per la varistà degli uomini del mondo in sua anch' egli probablissimo che giunge.— Miniata cum pennicillo (Benv.).— Pranco. Il vasari:

Per lo stesso Papa e per la stessa color e miglior che a mano amano cade e socia discondi ci.).— Per menteliggia, ca, come l'arbor che non è giunta, ecc., se non le destino (Lando). Induce distinuto della ingua natorna pinge.— Miniata cum pennicillo (Benv.).— Pranco. Il vasari:

Per lo stesso Papa e per la stessa cose eccellentemente in quella maniera, come si può vedere non è giunta, ecc., se non le destino (Lando). Induce Oderist la varietà in per accordi di pitture e di pittura.— Tener lo campo, Lato, direzione.— Che fama minio, e fra essi un' aquita aver la gloria, come lo cava—eco. Ordina. Pria che passim molto ben fatta, ed un icone che sta in sul campo mill'anni, che (paragonato) eli comi opicia e del pittura.— Tener lo campo, Lato, direzione.— Che fama anniera comi opiciare della pittura in el loumo di Firenze (da uno in ciclo ètori, che fama avrai l'a qui se par la diversi e cono. Ordina. Pria che passim molto ben fatta, ed un icone che sta in sul campo mill'anni, che (paragonato sino.— Oderisi e

poli. - Pilalete dalla latinità di questi versi inferisce che sian tratti dalla frase dantesca, e non la frase da essi. Il Lanzi: e non la frase da essi. Il Lanzi: Vinne la greca educazione. Consultò la matura, corresse in parte il rettilineo del dise-gno: animò le teste, piegò i panni, collocò le figure molto più artificiosamente de Greci. Vasto e macchinoso nell'idee. Vasto e macchinoso nell'idee, diede esempi di grand'istorie, e l'espresse in grandi proporzioni. — Giotio, l'amico di Dante; propriamente Ambrogle e Angele di Bondone, nacque verso il 1270 nel castello di Vespignano in Val di Sieve. Morì nel 1336. Il Lanzi: Egib cominciò dall'imitare il marstro (Cimalne) amarchi a merchi de l'amina per esta l'amarchi de marchi l'amina marchi le march cominció dall'imitare il mar-stro (Cimabue), ma presto lo superò. La simmetria divenne per lui più giusta; il disegno più dolce; il colorito più mor-bido: quelle mani acute, que' piedi in punta, quegli occhi epaursti, che ieneano ancora del preco gusto, tutto divenne più regolato. Verso il fine epiega gid un disegno vario ne volti, migliore nell' estre-mita, i ritratti son più vior, le mosse più ingegnoe, il paese mild, i ritratit son più viet, le mose più ingepnose, il paese più naturale. Più forse che altra cosa sorprendono le composizioni.—Il prido, rumorem fame et gloriæ (Benv).—Socura. eclissa. Altri: è oscura.—Non altrimenti che un lume grande faccia lo splendore d'un molto minore (Vasari).—L'uno all'altro Guido, Guido Cavalenti a Guido, Guido Cavalenti a Guido, Guido Cavalenti a Guido Guintelli.—

e il disdit che smettessi il par-lar de' bambini, che il pane dicono pappo e i danari disdit (L.). — Al cerchio, al circolar moto che in cielo si fa più lentamente, al giro cioè, del cielo stellato da cocidente in

lentamente, al giro cloè, dal cielo stellato da cocidente in oriente, che per sentimento del Poeta (Conv. II. 6) scorre im cento anni unto grado, e conseguentemente per l'intiera ri-voluzione abblisogna di anni trentassimila (L).

109-114. Che del cammin, eco., che così lento va innanzi.—
Toscana sono, eco., tutta Toscana lo celebrara. — Sen pispicio, se ne parla. — Onde, della quale era sire, generale d'armi. — Quando pi distrutta, eco. Quando a Montaperti Fiorentini furono sonditi.

115-123. È color d'erba, eco. Vuole dire che per lo tempo la nominanza s'annichila. Sicoome lo sole è quello che dalle radiol fa uscire l'erba, e dalle erbe le piante e colora in diversi colori le foglie, il fiori e li frutti, poi il discolora quando si socoano, coal quel sole che a li d. il mesi e il inni. diesi seccano, così quel sole che fa li dì, li mesi e li anni, dis-

si seccano, così quel sole che fa li di, li mesi e il anni, discolora, cioè annichila, la nominana mondana (Lando).— M'incora, mi mette in cuore (E).— Gran tumor, grande inflamento di superbia (E).— La suttifar, a fine di soddistra, cottal cambio rende (E).— A suttifar, a fine di soddistra, cottal cambio rende (E).— Laggiti nell'antipurgatorio.— Laggiti nell'antipurgatorio.— Guanto visse impenitente (v. 130 e segg.), o intende della vita assolutamente.— La venuta quassa.— Largita, concessa.— Come il è permesso d'intrare nel Purgatorio, et essere qui in questo primo balso, con ciò sia cosa che elli non si pentisse se non all'estremo, e non sia tanto tempo ch'elli mori, quanto elli visse innanzi alla pentienzia (E).

mori, quanto elli visse innanzi alla penitenzia f B.).

133-142. Quando, ecc. Avendo il re Carlo in prigione uno suo amico caro (di nome Vigna. Post. Caet. Vinea o Vinea. B.), puosagii di taglia fiorini dieci mila d'oro (che era stato con-tra lui con Curradion nella sconfitta a Tagliacozzo), ed assegnogli brieve termine (un mese B.) a pagare, o a morire. Quelli ne scrisse a messer Pro-venzano. Diossi che messer Provenzano. Provenzano fece porre un desco susovi uno tappeto, nel campo susovi uno tappeto, nei campo di Siena, e puosevisi suso a sedere in quello abito, che richiedea la bisogna: doman-dava alli Sanesi vergognosa-

|   | Colui, che del cammin si poco piglia                                          | 109 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Dinanzi a me, Toscana sonò futta,                                             |     |
|   | Ed ora a pena in Siena sen pispiglia.                                         |     |
|   | Ond'era sire, quando fu distrutta                                             | 113 |
|   | La rabbia florentina, che superba                                             |     |
| l | Fu a quel tempo, si com'ora è putta.                                          |     |
|   | La vostra nominanza è color d'erba,                                           | 115 |
|   | Che viene e va, e quei la discolora,                                          |     |
| i | Per cui ell'esce della terra acerba.                                          |     |
|   | Ed io a lui: Lo tuo ver dir m'incora                                          | 118 |
|   | Buona umiltà, e gran tumor m'appiani:                                         |     |
|   | Buona umiltà, e gran tumor m'appiani:<br>Ma chi è quei di cui tu parlavi ora? |     |
|   | Quegli è, rispose, Provenzan Salvani;                                         | 121 |
| • | Ed è qui, perchè fu presuntuoso                                               |     |
|   | A recar Siena tutta alle sue mani.                                            |     |
|   | Ito è così, e va senza riposo,                                                | 124 |
| , | Poi che mort: cotal moneta rende                                              |     |
| • | A soddisfar chi è di là tropp' oso.                                           |     |
|   | Ed io: Se quello spirito che attende.                                         | 127 |
|   | Pria che si penta, l'orlo della vita,                                         |     |
| Ĺ | Laggiù dimora, e quassù non ascende.                                          |     |
|   | Se buona orazion lui non aita.                                                | 130 |
| • | Prima che passi tempo, quanto visse,                                          |     |
| : | Come fu la venuta a lui largita!                                              |     |
| 1 | Quando vivea più gloricso, disse.                                             | 133 |
| 1 | Liberamente nel Campo di Siena.                                               |     |
| , | Ogni vergogna deposta, s'affisse:                                             |     |
|   | E II. per trar l'amico suo di pena.                                           | 136 |
|   | Che sostenea nella prigion di Carlo.                                          |     |
|   | Si condusse a tremar per ogni vena.                                           |     |
|   | Più non dirò, e scuro so che parlo:                                           | 139 |
|   | Ma poco tempo andrà che i tuoi vicini                                         |     |
| • | Faranno si, che tu potrai chiosarlo.                                          |     |
|   | Quest'opera gli tolse quei confini.                                           | 142 |
|   |                                                                               |     |

mente, che lo dovessono alutare sere Provenzano fu grande uo a quella sua bisogna di moneta, non sforzando alcuno, ma umila quella sua oisogna di moeta, non sforzando alcuno, ma umilmente domandando aiuto ; d'onde il Sanesi, vedendo costui, che solea essere loro signore e tanto superbo, domandare così pietosamente, furono commossi a pietade, e clascuno, secondo sua facultade, diede aiuto; sicohè, anzi che' i termine spirasse, fu ricomperato l'amico. G. Vill. v. v. 31. (Alla sconfitta che i Sanesi toccarono da Fiorentini a piè di colle di Val d'Elisa, nel giugno del 1269) mezser Provenzano Salvani, signore e guidatore dell'oste de' Senesi, fu preso, e tagliade goli ticapo (da Cavolino Tolomei, fiorence) ca de Capoli ticapo (da Cavolino Tolomei, fiorence).

sere Provensano fu grande uomo in Siena al suo tempo, dopo 
la vittoria che ebbe a Montaperti, e guidava tutta la citta 
e tutta parte phibellina di 
Toscana facea capo di iut, et 
era molto presuntuoso di eua 
volontd. — Liberamente, spontannamente. — Net campo di 
Siena, questa è la piazza maggiore di Siena, dove eta la Signoria (B.). — Saftere, si pose a 
stare. — Scuro, souramonta. — Vicint, concittadini. — Farummo di, esillandoti e spogliandeti, che intenderal per 
prova a quale strazio si vada 
accaltando. — Quest' opera, 
questo atto di grande umilta 
e pieta (B.). — Quesi confeni, 
a stare di sotto fuori dei Purgatorio a purgare la negligeagatorio a purgare la negligea-zia (B.).

| Qui ti posò: e pria mi dimostraro                                                | 61      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gli occhi suoi belli quell'entrata aperta;                                       |         |
| Poi ella e il sonno ad una se n'andaro.                                          |         |
| A guisa d'uom che in dubbio si raccerta,                                         | 64      |
| E che muti in conforto sua paura,                                                |         |
| Poi che la verità gli è discoverta,                                              |         |
| Mi cambia'io: e come senza cura                                                  | 67      |
| Videmi il Duca mio, su per lo balzo,                                             |         |
| Si mosse, ed io diretro inver l'altura.                                          |         |
| Lettor, tu vedi ben com' io innalzo                                              | 70      |
| La mia materia, e però con più arte                                              |         |
| Non ti maravigliar s'io la rincalzo.                                             |         |
| Noi ci appressammo, ed eravamo in parte,                                         | 73      |
| Che la, dove pareami in prima un rotto,                                          |         |
| Pur come un fesso che muro diparte,                                              | ,       |
| Vidi una porta: e tre gradi di sotto,                                            | 76      |
| Per gire ad essa, di color diversi,                                              |         |
| Ed un portier che ancor non facea motte                                          | Λ.      |
| E come l'occhio più e più v'apersi,                                              | ~<br>79 |
| Vidil seder sonra il grado sonrano                                               |         |
| Vidil seder sopra il grado soprano,<br>Tal nella faccia, ch' io non lo soffersi: |         |
| Ed una spada nuda aveva in mano                                                  | 82      |
| Che rifletteva i raggi sì ver noi,                                               |         |
| Ch'io dirizzava spesso il viso in vano.                                          |         |
| Ditel costinci, che volete voi ?                                                 | 85      |
| Cominciò egli a dire: ov'è la scorta?                                            | -       |
| Guardate che il venir su non vi noi!                                             |         |
| Donna del ciel, di queste cose accorta,                                          | 88      |
| Rispose il mio Maestro a lui, pur dianzi                                         |         |
| Ne disse: Andate là, quivi è la porta.                                           |         |
| Ed ella i passi vostri in bene avanzi,                                           | 91      |
| Discomingia il contere montingia:                                                | •-      |
| Ricominciò il cortese portinaio:<br>Venite dunque a' nostri gradi innanzi.       |         |
| Venite dunque a nostri gradi innanzi.                                            | 94      |
| Là ne venimmo, e lo scaglion primaio,                                            | •       |
| Bianco marmo era si pulito e terso,                                              |         |
| Ch'io mi specchiava in esso quale i' paio                                        | · 07    |
| Era il secondo, tinto più che perso,                                             | ••      |
| D'una petrina ruvida ed arsiccia,                                                |         |
| Crepata per lo lungo e per traverso.<br>Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia,    | 100     |
| Lo terzo, che di sopra s ammassiccia,                                            | 100     |
| Porfido mi parea si fiammeggiante,                                               |         |
| Come sangue che fuor di vena spiccia.                                            | 103     |
| Sopra questo teneva ambo le piante                                               | 100     |
| L'angel di Dio, sedendo in sulla soglia,                                         |         |
| Che mi sembiava pietra di diamante.                                              | 106     |
| Per li tre gradi su di buona voglia                                              | 400     |
| Mi trasse il Duca mio, dicendo: Chiedi                                           |         |
| Umilemente che il serrame scioglia.                                              |         |
| •                                                                                |         |

mune dei teologi, stabilita da una, unitamente. Sopra, w. 17. fesso dei sacramento della peClemente V nol Concilio di — In dubbio si raccerta, si nitenza; ponendo: 1º l'esame
vi di fu chiaro, secondo la j Sensa cura, fuor di dubbio, lo cose come sono; 2º il dolegge du' luogo (vu, 52).

61-72. Mi dimostraro, mi ro a lui, feci non poolo passi sione di curore per il peccato
mostrarono per cenni. — Ad verso quel balto. — La rincommesso; 3. il proposito sal-

coiso. Il Buti: s'io la fortifice con più artificiosità di finzioni et allegorico intelletto (B.).

73-84. Ed erguamo pervenuti.

— Van rotto, una rottura.

— Fesso, fessura. — Pertier portinado.

— Soprano, il più alto.

— Ch'io non to sofrest, non potetti pattre di ragguardario (B.). — I raggi ch'eselvano di quella faccia del portinalo e percoteano in sul aditta spada, e la spada il rifiettea posciaverso noi (B.). — Ch'o diriszava verso quell'angelo.

85-93. Ditol costinct. dite di costa, dal luogo dove siste sensa inoltrarri. Inf., xx. 63: Ditel costinct. se non, l'arco tiro.

85.93. Dital costinos de dita di costà, dal luogo dove siste senza inoltrarvi. Inf., nn. 63: Disla costinos: se nom, l'arco siro. — Ov'è la scortar ò thi vi ha guidato fin quit Pare che le anime, delle quali è giunta l'ora del purificarsi, sieno aocompagnate sino alla porta da un angelo (Biag.). Qui ne fa le veci Lucia. — Non vi not, non vi faccia nocimento (B.). — Di queste cose accorda, solemento della leggi di questo luogo. — Ed ella, co., v'aluti a proseguire in bene il vostro camino. — Grada, secapilon. — Orada, secapilon. — Pal veci Lucia. — Non proporte oli vi primo e più basso gradino. Il W. La ve commo allo, co. . simbologgia il riconoscimento delle proprie colpe, el la candore, la candore, la candore, la condore, la candore, la candore, la condore, la candore, la candore, la condore, la candore, la candore, la candore, la candore, la candore, la candore la conque e la candore delle proprie colpe, el la candore, la candore la candore

mo. — E lo scapilon primata, il primo e più basso gradino. Il W. L. & ve essemmo allo, esc. — Bisnoc, eco. , simbologgia il riconoscimento delle proprie colpe, e il candore, la sincerità della confessione. (L.). — Terzo, forbito (B.). — Mi specchiava, mi vedeva — ovale i' pado, quale veramente le apparisco: diverso da quello che l'amor proprio mi fa inganavolmenta credere ch' is pais. — In co es especulabatur qualis eras (P. di D.). — Tinto, oscuro (inf., III. 29; vi. 10; v

esempi di favole e di fatti scritturali; ma la serie di questi pone dall'un lato della strada, e la serie di quelle dall' altra

parte (L.).
31-32. Timbreo, Apollo, così detto da Timbre, città della Troade, ove avez un tempio.

Marte da Esiodo è fatto firliuolo di Gieve. - Ancora dal Torelli è riferito a vedes, non

34-36. Nembrot, principal anpre del gran isvoro, della torro i Babele. — Quasi emarrito, f erch'elli non intendeva lo parnare di nessuno e messuno lui

lare di nessuno s mesuno lui (B.). — In Sennaar, regione ove si prese a fabbricare la torre. Gen., xi, 2. — Superbi, accordato con genti. Altri: imsieme, affievolendo il concetto — Foro, furono.

'37 42. Niobe, moglie d'Anfone, re di Tebe. I tragici la diedero quattordici figli, sette maschi e sette femine; Beiodo e Pindaro venti, died maschi e diedi femine; Omero dodici. Il., xxiv, 763 e segg. — Cen che occhi dolenti, eco., quanto mesta negli occhi it vedea lvi scolpita. — Sepnata in sulla strada, unde passavano il suscolpita. — Segnata in suma strada, unde passavano il superbi che si purgavano (B.). — Saul, primo re d'Israele, rotto dai Filistei sul monte Gelboè, temendo di cader vivo calla loro mani si nocise. I nelle loro mani, si uccise, i, Reg., xxxi, 4 - Che poi, ecc., per la maledisione data perciò a quel monte da Davide: Montes Geiboe, nec ros nec pluvia veniant super vos. 11, Reg.,

43-45. O folle, per avere sfi-dato Pallade a chi tesseva me-glio. — Gid mezza aragna, già per metà trasformata in già per metà trasformata in ragno. — Trista, ollente. — In su gli stracci, ecc., sopra i pezzi della tela lacerata da Pallade. — Ovidio, Metam., vi. . — Ohe mai, che a tuo mal uopo tessesti. — In evit hour (Lf.). 46-51. Roboam, figlio di Salomone, a cui per la sua tirannide si ribellarono undici tabbi ad applicara estarati. randue si ribellarono undon tribù, ed egli per salvarsi dal loro furore fuggi sovra un earro in Gerusalemme, — Mi-nacci. Al popolo che doman-dava sollievo: Pater meus aggravavit jugum vestrum, ego autem addam jugo vestro: pater meus cœcidit vos hagel-les, ego autem cœdam vos scorplonibus. III, Reg., XII, 14.

Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte. Armati ancora, intorno al padre loro. Mirar le membra de' Giganti sparte.

31

34

Vedea Nembrot appiè del gran lavoro Quasi smarrito, e riguardar le genti Che in Sennaar con lui superbi foro.

O Niobe, con che occhi dolenti Vedeva io te segnata in sulla strada Tra sette e sette tuoi figliuoli spenti!

O Saul, come in sulla propria spada Quivi parevi morto in Gelboe, Che poi non senti pioggia nè rugiada!

O folle Aragne, si vedea io te Gia mezza aragna, trista in su gli stracci Dell'opera che mal per te si fe'.

O Roboam, già non par che minacci Quivi il tuo segno; ma pien di spavento Nel porta un carro prima che altri il cacci.

Mostrava ancor lo duro pavimento Come Almeone a sua madre fe' caro

Parer lo sventurato adornamento.

Mostrava come i figli si gittaro Sopra Sennacherib dentro dal tempio,

E come morto lui quivi lasciaro.

Mostrava la ruina e il crudo scempio Che fe' Tamiri quando disse a Ciro: Sangue sitisti, ed io di sangue t'empio.

Mostrava come in rotta si fuggiro Gli Assiri, poi che fu morto Oloferne, Ed anche le reliquie del martiro.

figura. — Duro pavimento, tore a Ciro, dicendogli che el marmorea strada. — Recaro non s'insuperbisse di questo parer, motdendela. Anfarao, che fatto era, perché del vino padre di Almeone, occultatosi e non di tui era queste vittopor non esser tratto alla guerria, e che a magnanimi imra di Troia, Erifile, sua mo-peratori convenia per battaglie e madre d'Almeone, se-gia e non per inganni esser dotta dall'offerta di un ricco experiori. Ma che essa comiciollo, scoprì ove s'ascon-prendea che per avidita di deva : onde Almeone, facto sangue umano e non per giocoius et sceleratus codem, ven-ria combattea: però gii codicò il tradimento uccidendela. mandava che nel termine di dicò il tradimento uccidendola. Ovidio, Metam., Ix. - Lo sventurato adornamento, lo cer-chietto delle perle che le donò Argia. — E nota che dice sventurato, perchè a ciascuno che l'ebbe (secondo Stazio nella Teb.) fu cagione di sciagure

(B.). 53-60. Sennacherib, re degli Assiri, ammazzato da due suoi figliuoli in un tempio, mentre faceva orazione agli idoli. 1v,

ria, e che a magnanimi imperatori convenia per battaglia e non per inganni esser
superiori. Ma che essa comprendea che per aviditi di
sangue umano e non per gloria combattea: però gli comandava che nel termine di
tre giorni, rendendogli il figliuolo, si partises; altrimenti giurava per il sole, suo unico sipnore, che di sangue le
farebbe sazio. Fece Ciro di queste minacce pochigimi conto. ste minacce pochissimo conto, e nelseguente giorno passò avanti contro la regina... (Ucciso-si il figliuolo di Tamiri e disfatto e morto Ciro) tra la ruina di to e morto ciroj tra la ruma di tanta uccisione fece ella riccar care il morto corpo di Ciro , e ritrovatolo, gli fece tagliare il capo, e quello gettare den-tro a um otre che di sangue u-Me, ego autem cœdam vos faceva orazione agli idoli. 1v, care il morto corpo di Ciro. scorpionibus. 111, Reg., x1, 37. Jezia, xxxvii, 38. - e ritrovatolo, gii fece tagliare — Nel porta um carro. Ivi, E come, eco. Altri: E come il capo, e quello gettare den18: Misti ergo rea Roboam morto lui quivi il lasciaro. — tro a un otre che di sanque uAduram, qui erat super tri- Tamiri, regina del Massagoti. mano avea prima ripieno, dibuta, et lapidavit cum omnis Erodoto, libro 1. trad. del Bo- cendogli con amare parole :
Israel, et mortuus est. Porro iardo: Thomyris poi che ebbe Saziati ornas di sangue del
rea Roboam festimus ascendit intesa la disavventura del fi- quale avesti in vita tante sete.
currum et fugit in Jerusa- giutolo (saduto prigiona sin- Sitieti. Juni, 1. 8: Satia te
lom. — Il tuo segno, la tua ganno) mandò uno caducea- sanguine quem sitieti. — Olomano avea prima ripieno, di-cendogli com amare parole : Saziati ormai di sangue del quale avesti in vita tanta sete. — Sitieti. Justin, 1.8: Satia te

| Vedeva Troia in cenere e in caverne:                                          | 61   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| O Ilion, come te basso e vile,                                                |      |
| Mostrava il segno che li si discerne!                                         |      |
| Qual di pennel fu maestro, o di stile                                         | 04   |
| Che ritraesse l'ombre e i tratti, ch'ivi                                      |      |
| Mirar farieno ogn' ingegno sottile.                                           | 67   |
| Morti li morti, e i vivi parean vivi,                                         | 0/   |
| Non vide me'di me chi vide il vero,<br>Quant' io calcai fin che chinato givi. |      |
| Or superbite, e via col viso altiero,                                         | 70   |
| Figliuoli d'Eva, e non chinate il volto,                                      | ••   |
| Si che veggiate il vostro mal sentiero.                                       |      |
| Più era già per noi del monte volto,                                          | 73   |
| E del cammin del sole assai più speso,                                        |      |
| Che non stimava l'animo non sciolto;                                          |      |
| Quando colui che sempre innanzi atteso                                        | 76   |
| Andava, cominciò: Drizza la testa                                             |      |
| Non è più tempo di gir si sospeso.                                            |      |
| Vedì colà un Angel che s'appresta                                             | 79   |
| Per venir verso noi; vedi che torna                                           |      |
| Dal servigio del di l'ancella sesta.                                          |      |
| Di riverenza gli atti e il viso adorna,                                       | 82   |
| Sì ch'ei diletti lo inviarci in suso:                                         |      |
| Pensa che questo di mai non raggiorna.                                        | 85   |
| Io era ben del suo ammonir uso                                                |      |
| Pur di non perder tempo, si che in quel                                       | ıaı  |
| Materia non potea parlarmi chiuso.<br>A noi venia la creatura bella           | 88   |
| Bianco vestita, e nella faccia quale                                          |      |
| Par tremolando mattutina stella.                                              |      |
| Le braccia aperse, ed indi aperse l'ale:                                      | 91   |
| Disse: Venite; qui son presso i gradi                                         |      |
| Ed agevolemente omai si sale.                                                 |      |
| A questo invito vengon molto radi:                                            | 94   |
| O gente umana, per volar su nata,                                             |      |
| Perchè a poco vento così cadi?                                                |      |
| Menocci ove la roccia era tagliata:                                           | 97   |
| Quivi mi battèo l'ali per la fronte,                                          |      |
| Poi mi promise sicura l'andata.                                               |      |
| Come a man destra per salire al monte,                                        | 100  |
| Dove siede la Chiesa che soggioga                                             |      |
| La ben guidata sopra Rubaconte,                                               | 103  |
| Si rompe del montar l'ardita foga,                                            |      |
| Per le scalee che si fero ad etade                                            |      |
| Ch'era sicuro il quaderno e la doga;                                          |      |
| ferne, da Giuditta Le re- diplntore o disegnatore                             | . 00 |

ferme, da Ginditta. — Le retiquise del martiro, il resto delsitio nelle taule (B). Altri: e montare all'altre balso (B).
l'esercito battuto e inseguito
di stile. — Stile è una ver100-108. Come, eco. Ordina:
(L.). Lo capo d'Oloferne in su gletta sottile, che si fa di due come portato da' Judei (B).
l'asta portato da' Judei (B).
l'asta portato da' Judei (B).
terri di plombo e un terro di at monte dove siede la chiesa
61-63. In concre e in caverne,
area e cavernosa (B). — O Ime lines a chi vuol disegnare
stion, la rocca di Trola. Il con penna (L.). - Ritraesse, cala ottà di Trola. — Il vasse da quella scolpitura. E la mal guidata pier antifrasi
llevo. — Si discerne, si vede. ritraere: imperò che l'appran64-66. Qual, qualunque fino siva apprende, e poiche hae dera, del montar l'ardita fo-

appreso l'obietto, ricava di dentro da sè e produce fuora l'appreso (B.). — L'ombre, l'ombre 10 mi. Patture (B.). — c' i bratti, Airi; e fli atti, le efficie e fli attorgiamenti. Sotto, mi.; c' ombra con gità, le efficie e fli attorgiamenti. Sotto, mi.; c' ombra con gità, le efficie e fli attorgiamenti. Sotto, mi.; c' ombra con gità, megliori. — Chivato de di vero, chisi trovo à 'fatti stassi. — Quant'io calcat quo' fatti, le cui imagnii lo avea actto i plodi. — Chivato gist . git, camminai chino. 70-72. E vics. andatevene, col vico attiero, elissi (D.). — Tis-84. L'antimo non scolto, cocupato. Sopre, iv, 12: Equelia è sciolta. — Non libero dai pensieri forti, chio aveva avuto sopra lossi della superbia (B.). — Atteso, attento. — Solicito (B.). — Si sospeso, distratto e lento. — Forna, coc., la sesta ora., che già era mozzo giorno; e chiamala ancella, perohè le ore si dicono servitrio i eministre del Sole. per conseguenza del giorno c' si nasce ad ha origine da esto Sole. Ovidio. Metama, ii, lià e segg. V. sotto, xun lià. — Torna Dal servigio dei di cioè che hae guidato le carro del sole lo suo spazio, torna a riposarsi che hae lacelato lo servigio alla settima (E.). — Ch'ei, che a lui. Inf. x, lià: Fatt'ei saper. — Diletti, placola. — Raggiorna, non ritorna in essere più die (Lando).

38-37. Honco vestita, vestita di blanco. — Tremolando, ccin-illando. Vibrando il suol raggi

89-97. Bianco vestita, vestita di bianco. — Tremolando, scin-tillando. Vibrando li suoi raggi dibianco. — Tremolando, scintillando. Vibrando il suol raggi
(B.). — Mattutina stella, rituce più per esser l'atmosfra
purgata dei vapori caduti in
rugiada o brina (L.). La stella
diana (B.). — A questo invito.
Altri: a questo annunxio. —
Yengon moito radi il uomini.
B il pauci electi dei Vangelo.
Matth., XXII, 14. — Per volar-sia,
per andare in Paradiso. — A
poco vento, ad ogni debois
tentazione. Il vento impedisos
e sforza al basso il volor —
Pourquoi si peu de venti gini;
t'abai-il' (Ls.). — La roccia, la
pareta del monte. — Era tagiata, perchè v'era la soala da
montere all'altro balso (B.).
100-108. Come, eco. Ordina
come per salire a man desta a
di S. Ministo in monte, B.) che
soggioga, che domina, soprata
ham cuidata, per antifrasi
ham cuidata, per antifrasi

ga, la violenza dell'erto montare, per le scalce, per l'aiuto delle scale, che si fecro ad etade, che si fecro al buen tempo antico, ohe in Firenze non si facevan frode e furfanterie di falsare libri e minre del pubblico. — A man desira, intrando nelle actità et andando in verso 'l ponte, lo ponte viene da mano sinistra e la montata da mano destra (B.). — Amon. F., 1, 181: A Jove tocci che soggiogano d'attorno. Elbaconte. Nepit amni di risto 1237, essendo podesta di Firenze messer findaconte da Mandello da Miano, si fece in Firenze il gonte mucoo, se Mandello da Milano, si fece in Firenze il ponte muovo, e egli fondò con sua mano la prima pietra, e gettò la prima cesta di calcina: e per lo nome della detta podestà fu momato il ponte Rubaconte. G. Vill., vr. 26. — Oggi chiamasi Alle grazie. — L'ardita foga, l'altezza ritta che farebbe descendera in foga senza podescendere in foga senza po-tersi ritenere : foga è andamento senza rattenersi et ope-ramento senza tramezzar riposo (B.). — Il quaderno. L'Ot-timo: Anni Domini 1290 messer Monflorito da Coderta fu podestà di Firenze, e per molte e manifeste baratterie, che commise, fu diposto dalla Signoria, e preso, e' confessò fra l'altre cose aver servito messer Nicola Acciajuoli d'alcuno, che dovea essere condannato; il quale messer Nicola era allora quale messer Nicola era altora nel priorato e di consentimento di messer Baldo d'Aguglione (Par., xvi, 55 e seg.), sotto pre-testo di vedere il processo fatto contro a detto messer Monfiorito, mandò per la libro alla Camera, e trassene fuora segretamente il foglio, dove si toccava la detta materia. Della qual cosa al tempo del seguente Priorato per solenne e segreta inquisizione indi fatta furono condannati. D'altre falsificazioni vedi M. Vill., 111, 60-61. - La doga. Et allo staio ovvero quarta fu cavata o vero scemata la doga del legname, perchè te-nesse meno(B.). Il postiil. Cass.: mensura dogata carnis etsatis. L'Ott.: Essendo un ser Durante dei Chermontesi (Chiaramon-tesi) doganiere e camerlingo della Camera del Sale del Comune di Firenze, trasse una doga dallo stalo, applicando a sè tutto il sale ovvero pecunia, che di detto avanzamento perveniva. Era adunque parte di (L.).
una misura di capacità.— Nel 109-112. Volgendo tvi, inPar., xvi, 105. Dante volendo camminandoci per quel viotindicar i discendenti di colni tolo.— Beati pauperes. Voci
che tolse la doga, disse: E cantarono: Beati pauperes, ci

|   | Così s'allenta la ripa che cade                                              | 10   |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Quivi ben ratta dall'altro girone:                                           |      |
|   | Ma quinci e quindi l'alta pietra rade.                                       |      |
|   | Noi volgendo ivi le nostre persone,                                          | 109  |
|   | Beati pauperes spiritu, voci                                                 |      |
|   | Cantaron si che nol diria sermone.                                           |      |
|   | Ah! quanto son diverse quelle foci                                           | 118  |
|   | Dalle infernali : chè quivi per canti                                        |      |
|   | S'entra, e laggiu per lamenti leroci.                                        |      |
|   | Già montavam su per li scaglion santi.                                       | 115  |
|   | Ed esser mi parea troppo più lieve,                                          |      |
|   | Ed esser mi parea troppo più lievo,<br>Che per lo pian non mi parea davanti: |      |
|   | Ond'io: Maestro, di', qual cosa greve                                        | 118  |
|   | Levata s'è da me, che nulla quasi                                            |      |
|   | Per me fatica andando si riceve?                                             |      |
|   | Rispose: Quando i P, che son rimasi                                          | 131  |
|   | Ancor nel volto tuo presso che stinti,                                       |      |
|   | Saranno, come l'un, del tutto rasi,                                          |      |
|   | Fien li tuoi piè dal buon voler si vinti,                                    | 1:4  |
| _ | Che non pur non fatica sentiranno,                                           |      |
| _ | Ma fla diletto loro esser su pinti.                                          |      |
|   | Allor fec'io come color che vanno                                            | 127  |
|   | Con cosa in capo non da lor saputa,                                          |      |
|   | Se non che i cenni altrui sospicar fanno;                                    |      |
|   | Perchè la mano ad accertar s'aiuta,                                          | 130  |
|   | E cerca e trova, e quell'ufficio adempie,                                    |      |
|   | Che non si può fornir per la veduta;                                         | 133  |
|   | E con le dita della destra scempie                                           | 133  |
|   | Trovai pur sei le lettere, che incise                                        |      |
|   | Quel dalle chiavi a me sopra le tempie:                                      | 136  |
|   | A che guardando il mio Duca sorrise.                                         | :30  |
|   | week aba amma asaa man ka adada dalaamanta aha man matu                      | .akk |

quei che arrossan per lo stato.

Cori, per via, intendi, di scale (v. 29; s'allenta, si agovola ad ascendersi, la ripa che cade quivi ben ratta, ripida (ritta et in foga B.), dall'altro givons. Ainsi s'adoucti ta rampe (Ls.).

Ma quinci, ecc. Dotta la somiglianza-tra la via di salire al girone secondo e la via di salire sul monto San Miniato, acciò non fosse inteso cho fosse quella. monte San ainiato, accio nou no fosse inteso cho fosse quella simile a questa anche nella spaziosità, agglunge che in questa l'alta pictra che fa sponda alla via quinci e quisdi, dall'una e dall'altra banda, rade, strofina, il viandante tanto che lo stringe da ambo i tanto one della nave di Cloante, sorivo Virgilio (£n., v, 169 e seg.): Ille inter navemetes, Radit iter lævum interior

esprimersi con parole. Siccome esprimersi con parole. Sicome qui alla purgata superbia si fa cantare l'encomio evangalico alla povertà di sprito, che esso intende qui per l'umittà, così ad ogni altro del sette vigi capitali purgato, fa, di girone in girono, cantarsi encomii alla virtù contraria al medesimo vizio. Le voci son d'angoli. V. sotto, xxvii, 8 e segg. (L.). — Foci, aditi.

117-136: Che per lo pian, camminando (m. 112). — Sinti, o perche la superbia è radice di ogni poccato, ed estinta lei, perche la superbla e radice di ogni peccato, ed estinta lei, son pressoche stinti gli altri sei peccati; o perche era il peccato predominante di Dante. — Come l'un, come il peino pieti, spinti. — Rempie, separate, allargate. — Pur sci, separate, allargate. — Pur sci, solamente sei. — Quet dutic chiavi, l'Angelo che tenea le due chiavi, dette sopra, ıx, li7, — Sopra le tempie, nolla fronte (Tor.). — A che. Al qual atte di corcare e toccare e contare sulle dita le incise lettera, ecc.

## CANTO DECIMOTERZO.

Giunto Dante sopra il secondo balso, ove si purga il peccato dell'Invidia, sente passare a volo voci di spiriti che eccitano a carità. Vede le anime degl' invidiosi, vestife di cilicio e gli occhi cuciti da un filo di ferro. Tra quelle gli si manifesta e raccomanda Espia, domma sanese.

Noi eravamo al sommo della scala. Ove secondamente si risega Lo monte, che salendo altrui dismala. Ivi così una cornice lega Dintorno il poggio, come la primaia, Se non che l'arco suo più tosto piega. Ombra non gli è, nè segno che si paia; Par si la ripa, e par si la via schietta Col livido color della petraia. Se qui per dimandar gente s'aspetta, 10 Ragionava il Poeta, io temo forse Che troppo avrà d'indugio nostra eletta. Poi fisamente al sole gli occhi porse; Fece del destro lato al muover centro, E la sinistra parte di sè torse. O dolce lume, a cui fidanza i' entro Per lo nuovo cammin, tu ne conduci, Dicea, come condur si vuol quinc' entro: Tu scaldi il mondo, tu sovr'esso luci; S'altra cagione in contrario non pronta, Esser den sempre li tuoi raggi duci. Quanto di qua per un migliaio si conta, Tanto di la eravam noi già iti, Con poco tempo per la voglia pronta. E verso noi volar furon sentiti, Non però visti, spiriti, parlando Alla mensa d'amor cortesi inviti. 28 La prima voce che passò volando, Vinum non habent, altamente disse, E dietro a noi l'andò reiterando. **81** ′ E prima che del tutto non s'udisse . Per allungarsi; un'altra: I' sono Oreste, Passò gridando, ed anche non s'affisse. O, diss'io, Padre, che voci son queste ? 34 E com'io dimandava, ecco la terza Dicendo: Amate da cui male aveste.

1-9. Al commo, alla parte i superbi. Sopra, x, 20 e seg. Alamente, con alta voce (B.). suprema (B.).— della scala — Prù toto piega, perche di che montava al secondo balzo che montava al secondo balzo due corchi concentral. Vinter-dilungandosi da nol. affatte del Purgatorio (B.).— Secon-no è più curvo dell'esterno. anno psi è: ecc., non oreste. Parole dette da Pliade, n' ripiano circolare.— Salendo, io quale ascendendo (B.). Menicolare del bene che al loro, ma non maimenti pagani e biblio, ad tre è salito.— Petr: Gustando, affatges psi che non conforta. del bene che al loro male è parlare agli Ateniesi (Ass.—Dismala, purga dal male del peccasio.— Lega, circonda.— coel pare; cioè di quel colore, poeti greol (E.).— Ed anche Cometa primata, eve son puniti

chè non vi son figure), e così pare la schietta via come il livido color della pietra (B. B.). La pietra e il manto degl' in-vidiosi (47 e 48) sono lividi come l'invidia. — Col, dice compa-

l'invidia. — Col, dies compagnia o medesimezza di atto ed iqualità. Sotto, xxix, 145-146: E questi sette col primato stuo-to Erano abtituati (Est). — Col è detto alla provenzale per com'el o com'ti (E. E.). — Col è detto alla provenzale per com'el o com'ti (E. E.). — Col è detto alla provenzale per com'el o com'ti (E. E.). — Repetitamo gente per dimandare quale delle due strade si debba eleggere, la destra o la sinistra tarderem troppo la nostra cietta, scotta. — Al 201s, eco. Il sole gli stava a destra passato il mezzodi. Sopra, xi; 81 e seg. — Fece del desiro, soc., accenna al volgers del compasso per descrivere un circolo, al quale effetto si fa centro di un piode del compasso, e si fa un piede del compasso, e si fa girar l'altro piede. Virgilio tenne fermo il lato destro e

tenne fermo il lato desiro e aggirò il sinistro (L.).
16-21. Tu ne conduct, ottativo - quinc' entro, per entro questo luggo. — Si vuol, si richiede. — Mon pronta, non fa forza. Altri: ponta. — Il Buti: Sempre la grazia di Dilo c'illuminerebbe, se noi non ce ne randessimo indepri coi ne. ne rendessimo indegni coi no-

ne rendessimo indegni coi nestri visi e peccati.
22-30. Migitato, miglio; leggi: migliat' — De reto fiorentino del 1337: One migliado per um miglio di strada (T.). — Per la voglia pronta, mero del pronto volere, nu, 118 e segg. — Parlando, proferendo, gridando. — Alla mensa d'amor, ecc., ad emplersi d'amore, di fraterna carità, rovoscio dell'invidia. — Vinum non habem l'invidia. — Vinum non habens Parole della Vergine alle nozze di Cana di Galilea, onde im-petrò il miracolo della muta-zione dell' Ecqua in vino. —

si fermò (B.B.), perchè volava in giro (B.). – Ecomito, e men-tre io. – Amate coloro da cui-male aveste, precetto di Cristo. Matt., v. 44: Ditigite inimicos vestros. – Cinghio, cerchio – sferza, corregge. – Tratte da sferza, corregge. — Tratte da amor, ecc., gl'incitamenti sono di carità. — Lo fren, i ritraimenti dall'invidia sono di voci menu dall'invidia sono di voci minacciose, ricordanti i divini gastighi agl' invidiosi, come quelli di Caino e d'Aglauro nel canto che segue, v. 133 e 139.— Per mio avviso, per quanto io penso — Al passo del perdono, a piè della scala che ascende

apie cella social one ascende dal secondo al terzo cerchio, ove sta l'angelo che perdona e rimette cotal peccato. 45-60. Grotta, rupe. Inf., xxi, 110. — Assiso. Il Butti fermo a sedera lungo'l monte. — Al color, sco., al colore livido detto nel v. 9. — Maria, eco. La Utinni de Santi, nella rusi! detto nel v.9. — Maria, eco. Le Litanie de Santi, nelle quali all'invocazione di Maria Vergine si fa succedere quella dell'Arcangelo s. Michele pri-ma d'ogni altro santo. V. Tasvada, viva — ancoi, oggi. Lat.: hanc hodie. — A me venivan hanc hodie. — A me ventuam certi, mi si appresentavano così chiari che io era certo di non travedere. — Per gli occhi, eco.: cataoresi; il grave dolore mi spremè le lagrime dagli occhi. — Cilicio. Dinota le inquietudini e punture dell'invi-dia (L.). — Mi parean: meglio, secondo il Torelli: tutti eran. — Sofferia, reggeva, sosteneva. Clascuno appoggiava il capo sulla spalla del vicino, e tutti appoggiavan la schiena alla ripa lungo la quale eran se-duti (L.). Rovescio del fare de-

gl'invidiosi che cercano abbat-tere l'un l'altro. 61-72. A cui la roba falla. Che non ha di che vivere. Inf., xxiv, 7: Lo villanello a cui Illi, INIV, I Doutamento a cur la roba manca, vien meno.

A' perdoni, alle chiese, dov'è il perdono, cioè l'indulgenza, e porò molto concorso (B.).

Bisopna, bisogno, a mendicare.

Nov. 33: Prendiamo quello oro, che ci consolera di molte biche ci consolerd di molte bisoome. — Avvalla, abbassa,
pioga. — Perchè, affinchè. —
Si pogna, si ecciti. — Non pur,
eco., non solo pel lamentoso
richiedere — che non meno
agogna. Dove par vivo e parlante il desiderio (Ces.). Implora (LT). — Non approda,
non arriva a farsi vedere. Altri intende: non giona. — II non arriva a larsi vodere. Al-tri intende: non giova. — Il sole, per ogni lume. — Dich'io. Anri: dov'io. ecc. — Di sè largir, ecc., non vuol far dono di se, non vuol mostrarsi. — Il visito, le palpebre. — Come a sparvier selvaggio, tutto al

Lo buon Maestro: Questo cinghio sferza 33 La colpa della invidia, e però sono Tratte da amor le corde della ferza. Lo fren vuol esser del contrario suono: Credo che l'udirai, per mio avviso, Prima che giunghi al passo del perdono. Ma ficca gli occhi per l'aer ben fiso. E vedrai gente innanzi a noi sedersi. E ciascun è lungo la grotta assiso. Allora più che prima gli occhi apersi; Guarda'mi innanzi, e vidi ombre con manti Al color della pietra non diversi. E poi che fummo un poco più avanti, Ūdi' gridar : Maria, ôra per noi, Gridar: Michele, e Pietro, e tutti i Santi. Non credo che per terra vada ancoi Uomo si duro che non fosse punto Per compassion di quel ch'i' vidi poi: Chè quando fui si presso di lor giunto, Che gli atti loro a me venivan certi, Per gli occhi fui di grave dolor munto. 58 Di vil cilicio mi parean coperti, E l'un sofferia l'altro con la spalla, E tutti dalla ripa eran sofferti. Così li ciechi, a cui la roba falla, Stanno a' perdoni a chieder lor bisogna E l'uno il capo sopra l'altro avvalla, Perchè in altrui pietà tosto si pogna, Non pur per lo sonar delle parole, Ma per la vista che non meno agogna. E come agli orbi non approda il sole, Così all'ombre, di ch'io parlava ora, Luce del ciel di sè largir non vuole; Chè a tutte un fil di ferro il ciglio fora, E cuce sì, come a sparvier selvaggio Si fa, però che queto non dimora. A me pareva andando fare oltraggio, Veggendo altrui non essendo veduto: Perch'io mi volsi al mio Consiglio saggio Ben sapev'ei, che volea dir lo muto ; E però non attese mia dimanda; Ma disse: Parla, e sii breve ed arguto. Virgilio mi venia da quella banda Della cornice, onde cader si puote, Perchè da nulla sponda s'inghirlanda: Dall'altra parte m'eran le devote Ombre, che per l'orribile costura Premevan si, che bagnavan le gote.

modo che si accigliano li uccelli di rapina, quando dapprima sono presi dalli uomini
e per sua salvatichezza non si
spaventino di soperchio (Lache votea dir io muto, quello
che io non parlante volea

che io non parlante volea 73-84. A see pareva, ecc., dire; percoch'elli per li per-

| Volsimi a loro, ed: O gente sicura,<br>Incominciai, di veder l'alto Lume                                                                                         | 85        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Che il disio vostro solo ha in sua cura;<br>Se tosto grazia risolva le schiume .<br>Di vostra coscienzia, si che chiaro                                          | 88        |
| Per essa scenda della mente il flume,<br>Ditemi (chè mi fla grazioso e caro)<br>S'anima è qui tra voi che sia latina;                                            | 91        |
| E forse a lei sara buon, s'io l'apparo.  O frate mio, ciascuna è cittadina  D'una vera citta; ma tu vuoi dire,                                                   | 94        |
| Che vivesse in Italia peregrina.  Questo mi parve per risposta udire  Più innanzi alquanto, che là dov'io stava  Ond 10 mi feci ancor più là sentire.            | 97<br>a.; |
| In vista; e se volesse alcun dir: Come?                                                                                                                          | 100       |
| Lo mento, a guisa d'orbo, in su levava.<br>Spirto, diss' io, che per salir ti dome,<br>Se tu se' quegli che mi rispondesti,                                      | 103       |
| Fammiti conto o per luogo o per nome.<br>I' fui Sanese, rispose, e con questi<br>Altri rimondo qui la vita ria,                                                  | 106       |
| Lagrimando a Colui, the se ne presti. Savia non fui, avvegna che Sapia Fossi chiamata, e fui degli altrui danni                                                  | 109       |
| Fossi chiamata, e fui degli altrui danni<br>Più lieta assai, che di ventura mia.<br>E perchè tu non creda ch'io t'inganni,<br>Odi se fui, com'io ti dico, folle. | 112       |
| Già discendendo l'arco de' miei anni,<br>Eran li cittadin miei presso a Colle<br>In campe giunti coi loro avversari,                                             | 115       |
| Ed io pregava Dio di quel ch' ei volle.<br>Rotti fur quivi, e volti negli amari<br>Passi di fuga, e veggendo la caccia,                                          | 118       |
| Letizia presi a tutt'altre dispari:<br>Tanto ch'io volsi in su l'ardita faccia,<br>Gridando a Dio: Omai più non ti temo;<br>Come fa il merlo per poca bonaccia.  | 121       |
| glasi granders sel senne Inf Il Same I's mante i                                                                                                                 |           |

mi, ti mortifichi, ti purghi. — Conto, cognito; manifesto — o per luogo o per nome, o dal nome della patria o dal tuo. 106-111. Rimondo. Il Buti:

106-111. Římondo. Il Buti:
rithondo con la purgazione.

— Laprimando, pregando con
lagrima. — A Colusi, Iddio. —
Che se me presti, che si conceda a nui. Par., 1, 22: O divina virtis se mi ti presti, coo.

— Savia. Allude al nome, come
a quel di Cane nel 1 dell'Inf.,
e di Glovanna e Felice nel xu
del Par. Fra i nome e le cose
sentivano gli antichi armonia (T.). — Sapia. Fu gentilldonna sanese, moglie di Cino
da Pigezzo di Siena, secondo fi da Pigezzo di Siena, secondo H Postillatore Cassinese. Le Chio Postillatore Cassinese. Le Chiosee la fanno parente di Provenzan Salvani. L'Aquarone, del Soarzi dinasti di Staggia. Il Repetti, la dice moglie di Ghinibaldo Saracini, nobile famiglia sanose. a cui appartenne Castiglion Ghinibaldi, oggi Castiglionocello di Montereggioni. — Insieme al marito fondò un ospizio pe viandanti nel 1265. — Vedendo Imale trastano li sunt del Sanos de la cassada e la sunt del Sanos de Castiglione del Castiglia del Sanos de Castiglia del Sanos de Castiglia del Cast tare li suoi da' Senesi, e stando tare il suoi da 'Senesi, e stando in contado (bandita a Colle, Daniello), perché bene non potes stare nella città, che v'era sospetta, combattendo il Fiorentini a Colle di Valdetsa coi Senesi, vedendo la battaglia di su una torre, u'ella era e vedendo sconfitti il Senesi as Fiorentini, presene grandis-sima allegrezza (B.), 114-132. Discendendo l'arco

114-132. Discendento l'arco de' miel anni; passas il mezzo del cammino della vita; gli anni 30 conv., iv, 22. — Colle, picola città di Toscana, situata sopra una collina presso Volterra. — Giunti, alla presso. — Coi loro avversari, co' Florrentini. — Di quel ch'ei volle, di quella rotta che anche Die volle che i Sanesi toccassero. — La caccia che l'esercite florentino dava a' Sanesi. — Le — La caccia en l'assertito ne-rentino dava a' Sanesi. — Le-tizia presi, ecc., presi un'allo-grezza senza pari. — Omai più non ti temo. lo non temeva da te altro male che questo; ha im mi ingliessi questo plasieri guardava col senno, Inf.,

Il Sume. La mente umana grezza senza pari. — Omat più tart, 119-120 (O.). — Mi, venia è come una fonte unde nauce da quella banda. Stava dunque lo rivo dell'amore (B.). Tutto cara d'estra (B. B.). — S' in- ciò che della mente sece, penphirianda, si cinge, Inf., xiv, isieri ed affetti (L.). — Grazioso, illiana. — Isanda, — perchè non v'è nessano riparo (B.). — Costura, a Catina, italiana. — Latina, italiana. — Latina, italiana. — Remevan si le lagrime (B.). Avean tal dolore sarà pregato Iddio per lei (B.). wede punto di bunon tempo che le lagrime trapelavano a bagnar loro le gote (L.). — St. — St. L'alto, Lume, Dio. — Che ti disto, a cui solamente con contra di contra della contr

À

In Lombardia si chiamano giorni della merta i tre ultimi di gennaio, e favoleggiasi che si chiamin così, e sogliano essere molto freddi, per vendetta che Gennaio fa contro la Merla, la quale, sentendo una volta intorno a que' di mitigato il freddo, si vantò di non temer più di Gennaio. V. Nann.. Verbi, 492. — Pace yoli; eco, in punto di morte mi riconciliai con Dio. — Dover, il mio debito di pena. — Pier Pettinapno. Il Tommasi, nella Storia di Siena. Il Beato Pietro Pettinajo fu da Campi, villa nella provincia del Chianci nel contado di Siena, loniano sette miglia dalla città. Fu del terr'ordine di san Francesco. — Morì il 5 dicembre 1259 (Milanesi). — Porti gli cochi sciolii, Si come so credo, non n' era certa, non vedendoci. — Spirando ragioni, cra certa del respirare porchè lo sentira. — Dalle parole: Al eri sard buon s' to l'apparo, Sapia arguisce che Dante sia vivo, e dal suono glia ltri, ma muoversi e parlar più da alto, e anco dall'aria che il respire suo muove, e dal suono glia vote totti, cu-

133-150. Ancor qui totti, cuciti — ma picciol tempo staranno così per aver peccato licremente in invidia. — Det tormento di totto, della pena dei
superbi nel balzo di sotto. - Che
gid lo inacaro, che già mi pars
aver sul collo quel duri asasi.
— Se più, nel cerchio dei superbi. — Non fa motto, non
paria. — Spirito eletto alla
gloria celeste. — Se tu vuoi
chio mona, dec. Se vuoi chio
faocia de' passi, come volgarmente si dice, presso i tuoi
come ho già promesso ad altri
perchè ti sovvengano di orationi o altro bene. — Si cosa
nuova, tal novità. — Mi rinfami, mi rimetta in buona
voce, avertendoli che io non
sono dannata, siccome credono, mia salva.

151-154. Gentevana. I Sansi.
V. Inf. xxxx, 121 e segg. Secondo il Tommasi, nel 1303 comprarono dall'Abate è Monaci di S. Salvadore di Montamiata, Talamone, la Valentina e porrione di Castiglione in Valdorcia per 900 florini (Altri: Talamone per f. 800). Talamone è cassello e porto al fine della maremma di Siena.
Avean speranza, avuto Talamone, di diventar grand'uomini in mare. Forse, dice il Butt, come il Genovesi o il Venesiani. Ma quello porto è

124 Pace volli con Dio in sullo stremo Della mia vita; ed ancor non sarebbe Lo mio dover per penitenzia scemo. Se ciò non fosse, che a memoria m'ebbe Pier Pettinagno in sue sante orazioni. A cui di me per caritate increbbe. Ma tu chi se, che nostre condizioni Vai dimandando, e porti gli occhi sciolti, Si come io credo, e spirando ragioni? Gli occhi, diss'io, mi fleno ancor qui tolti; 133
Ma picciol tempo, chè poca è l'offesa Fatta per esser con invidia volti. Troppa è più la paura, ond'è sospesa L'anima mia, del tormento di sotto, 136 Che già lo incarco di laggiù mi pesa Ed ella a me: Chi t'ha dunque condotto
Quassù tra noi, se giù ritornar credi ?
Ed io: Costui ch' è meco, e non fa motto:
E vivo sono; e però mi richiedi,
Spirito eletto, se tu vuoi ch' io mova Di là per te ancor li mortai piedi. O questa è ad udir sì cosa nuova, Rispose, che gran segno è che Dio t'ami; Però col prego tuo talor mi giova. E chieggioti per quel che tu più brami, Se mai calchi la terra di Toscana, Che a'miei propinqui tu ben mi rinfami. Tu li vedrai tra quella gente vana Che spera in Talamone, e perderagli Più di speranza, che a trovar la Diana; Ma più vi perderanno gli ammiragli.

poco usato, continua il Buti, perobè non è in buono sito di mare et è infermo, et è molto di lungi da Siena, sicchè mercanzie non v'hanno corso. Perderagii, vi porderà. — Che a trour la Diana. Ebbono già una fantasia che sotto alla otttà loro corresse un fiume el quale capitasse al porto a Talamone, e diceano che si chiamava la Diana. Laonde il Comune di Siena si vi pese gran quantità di danari in fare cavare per dovere trovare questa acqua e questo fiume. Ancora più che gran profetto facea el Comune di Siena a obi questo fiume potesse trovare, e per questo visi diseriò assai cittadini (Chiose). Dell'acqua si trova al libro 48 del Consiglio della Campana nell'Archivio di Siena che l'operajo del Duomo avea dato 70 lire per lo scavo, e che altra volta si era fatta simi ricerca. Afferma il Carpellini che dopo molte delusioni l'acqua si trovò, e tuttora è viva è alimenta, con

danno del rivo Tressa, molto abbondante la oltita; e che Sapia fu mala profetessa (Scarabetti). Pare che questi acqua
fosso pri trovata, perchè nella
chiesa di S. Nicoolò, uno da
qunti più elevati della città di
Siena, esiste un posso, di mararigicae profondità e ricco
d'acqua, che generali i chiama
così, geomici il Tommasi, Stacosì, geomici il Tommasi, Stacosì, geomici il Tommasi, Staras una statua di Diana, atterrata
poi nella conversione e popola
a cristiassimo. — Vi perderamo. Altriti loretterrata
poi nella conversione de popola
a cristiassimo. — Vi perderamo. Altriti loretterrata
poi nella conversione de popola
a cristiassimo. — Vi perderamo. Altriti loretterrata
si chiaman il capitani dell'armato delle gales, quando hanne
sotto di loro da Si (5 25) galere
in suso (E.). — Forse: appaltatori, impresario de vi a disertarone (Zeew. a Scarab.).

# CANTO DECIMOQUARTO.

Parla Danie con altre anime del secondo girone. Richtesto da Guido del Duca el dor egli wenga, risponde circoscrivendo Arno, e dal tacerne il nome, come di cosa orribile, esso Guido prende appicco ad inveire contro le città di Toscana, che bagna quel fiume. Lementa poi il tralignare delle generose schiatte di Romagna. Rimasi soli, i Poeti, procedendo, odono voci ricordanti i castighi inflitti agl' invidiosi.

Chi è costui che il nostro monte cerchia, Prima che morte gli abbia dato il volo, Ed apre gli occhi a sua voglia e coperchia? Non so chi sia; ma so ch'ei non è solo: Dimandal tu che più gli t'avvicini, E dolcemente, si che parli, acco'lo. Così due spirti, l'uno all'altro chini, Ragionavan di me ivi a man dritta; Poi fer li visi, per dirmi, supini: E disse l'uno: O anima, che fitta 10 Nel corpo ancora, in ver lo ciel ten vai. Per carità ne consola, e ne ditta Onde vieni, e chi se'; chè tu ne fai Tanto maravigliar della tua grazia, 13 Quanto vuol cosa, che non fu più mai. Ed io: Per mezza Toscana si spazia 16 Un flumicel che nasce in Falterona, E cento miglia di corso nol sazia. Di sovr'esso rech' io questa persona: 19 Dirvi chi sia, saria parlare indarno ; Chè il nome mio ancor molto non suona. 22 Se ben lo intendimento tuo accarno Con lo intelletto, allora mi rispose Quei che prima dicea, tu parli d'Arno. E l'altro disse lui : Perchè nascose Questi il vocabol di quella rivera, Pur com'uom fa dell'orribili cose?

ta, chiusa. — Ne ditta, ne di'.

ta, chiusa. — Ne ditta, ne di', — Della tua grazia, della grazia a te concessa da Dio. — Vuol, richlede.

16-30. Per mezza Toscana, per mediam Hetruriam, per mezzo della Toscana — si spazia, vagatur (B). Peroccia non va a diritta linea (O.). Ecco la risposta del poeta. Dice vonire di Toscana, dalla valle dell'Arno. — Un fiumical. Nasce dal destro lato dell'Apennino, dal monte Falterona, eva verso dal monte Falterona, eva verso dal monte Falterona, eva verso dal monte Falterona. e va verso occidente. E da principio divaloctidente. E da principio dival-la con poca acqua pel Casen-tino. Dipei crescinio d'altre acque, lascia dalla sinistra Arezzo, indi, entrando nei ter-ritorio florentino, scorre presso Ancisa, castello onde trasse l'origine Fr. Petrarca. Dipoi, passando pel mezzo di Firenze, entra in Pira, dividendola in due parti. E non lungi da Jei cade nel mar Tirreno (Beno.). — E cestio miglia, eco., come quello che per le sue tortuosità si estende quasi per 150 mi-glia (F.). — Di sopri esso, da una città chè sorr'esso fime (Ces.). Inf., xun, 94-95. — Motto non suoma, non è troppo celebre. suona, non è troppo celebre. — Accarno, intendo. Accarnare, enetrare addentro nella carno Qui penetrare semplicemente.

— Quei che prima, M. Guldo.

— Disse lui, disse a lui. — Na-

Pur com'uom fa dell'orribili cose s'

E l'ombra che di ciò dimandata era,
Si sdebitò cost: non so, ma degno
Ben è che il nome di tal valle pera:
Chè dal principio suo (dov'è si pregno
L'alpestro monte, ond'è tronco Peloro,
Che in pochi luoghi passa oltra quel segno)

1-6. Introduce due nobili di
Romagna, l'uno da Bertinoro, mente, eco. Finge che l'ammonisse di parlar dolcemente, l'attro Rinieri da perchè fu uomo molto superbo
Foril, della nobile casa de'Calvoll, della nobile casa de'Calvoll de segnoso, e parlava sempre sella Sicilia, era uttavia Apennino è ritratone ch' era vivo, ne segnoso essa conginita all'itaera decendità d'acquan e si condità d'acquan

quell' acqua che il solo dalla marina eleva in vapori, i quali poi, tornati in acqua, formano i flumi. — Asciuga, succhia tirando a se (B.). — Ond'hanno, si riferisce a marina o a cielo? Tor.). Dal quale succhiamento (B.). — Per nimica si fuga, si caccia via come nemica. — O per sventura Del loco, male disposto per costellazione (O.). (dottrina dei climi) - ovvero quotrina dei ciimi — ovvero per la mala consustudine che li stimola. — Che par che Circe, ecc. Par che siano tras-figurati e mutati in bestie, come mutava Circe li uomini, col noi heveroggi incarisii

come mutava Circe il uomini.

o' autò beveraggi incantati.
43-45. Tra brutti porci, eco.
Intende i conti Guidi, sprofondati in lussuria; onde a Ravenna furono cacciati di signoria a furore di popolo e quasi tutti trucidati. Dipoi da uno stipite ricrebbero numerosì, e fatti potentissimi al di qua dell' Apeninio in Romagna e al di là in Toscana. Ora in gran parte vennero meno d'uo-

al di là in Toscana. Ora in gran parte vennero meno d'uomini e di forze per la potenza dei Fiorentini (Benv.). Allude alla linea di Porciano. Merito possumi vocari porci (Post. Cass.). — Galle, ghiande. 46-54. Botoli, gli Aretini, che assomiglia a que cani che nella loro specie sono naturalmente piccoli, ma abbaiatori. Anche il nome sta lor bene per rispetto della loro sagacia ed eloquenza, secondo che già Mercurio si dipingea in forma di cano (Benv.). — Ringhiosi, rissoil (Benv.). — Et a lor discipnosa, ecc. Arno presso Arezzo torce ad oriente, e se ne dilunga quasi per tre mi-Arezzo torce ad oriente, e se ne dilunga quasi per tre mi-glia, onde pare che con isdegno dica: Nolo ada te venire (Benv.). Avvallando (Ces.), Forse: Va si caggendo (Tor.), — Ingrossa di rivi e altri flumi. — Di can frart lupi. Chiama lupi i Fiorentini per l'insaziata opudità d'avera. l'insaziata cupidità d'avere. (Benv.). — Fossa, l'Arno. — Poi per più pelaghi cupi, quia multos gurgites facit profunmutics purpites facts projun-dos (Bew). Imperò che quanto viene in giu più acquista fondo (B). Borri (T). — Le volpi. I Pisani, perchè con le loro asturie spesso vineero gli in-gegni sottili de' Fiorentini. Inf., xv. — Le occupi, le pigii alla trappola. Boco. Fiamm., 288: Occumte (abbrancate) la

Infin là, 've si rende per ristoro Di quel che il ciel della marina asciuga, Ond'hanno i flumi ciò che va con loro,

Virtù così per nimica si fuga Da tutti, come biscia, o per sventura

Del loco, o per mal uso che li fruga: Ond'hanno si mutata lor natura, Gli abitator della misera valle,

Che par che Circe gli avesse in pastura. Tra brutti porci, più degni di galle, Che d'altro cibo fatto in uman uso,

Dirizza prima il suo povero calle. Botoli trova poi, venendo giuso, Ringhiosi più che non chiede lor possa,

Ed a lor disdegnosa, torce il muso. Vassi caggendo, e quanto ella più ingrossa, 🥸 Tanto più trova di can farsi lupi

La maladetta e sventurata fossã. Discesa poi per più pelaghi cupi, Trova le volpi si piene di froda,

Ohe non temono ingegno che le occupi. Ne lascerò di dir perch'altri m'oda:

E buon sarà costui, se ancor s'ammenta Di ciò che vero spirto mi disnoda.

Io veggio tuo nipote; che diventa Cacciator di quei lupi, in sulla riva Del fiero fiume, e tutti gli sgomenta.

Vende la carne loro, essendo viva: Poscia gli ancide come antica belva: Molti di vita, e sè di pregio priva.

Sanguinoso esce della trista selva; Lasciala tal, che di qui a mill'anni Nello stato primaio non si rinselva.

Come all'annunzio de'futuri danni Si turba il viso di colui che ascolta, Da qual che parte il periglio lo assanni;

Così vid' io l'altr'anima, che volta Stava ad udir, turbarsi e farsi trista, Poi ch'ebbe la parola a sè raccolta.

Lo dir dell'una, e dell'altra la vista Mi fe' voglioso di saper lor nomi, E dimanda ne fei con preghi mista.

viene in giù più acquista fondo (B). Borri (T). — Le voipi, forse provvedersi nel caso delB). Borri (T). — Le voipi, forse provvedersi nel caso delPisani, perchè con le loro l'esilio; o perchè cacciato che silvani, perchè con le loro l'esilio; o perchè cacciato che silvani, perchè con le loro l'esilio; o perchè cacciato che silvani perchè di sintenda per de la carrie l'oro della trappola. Boco. Fiamm., pote (Benv.). — Vero, verdico.

288: Occupate debrancato) la — Dismoda, disvela. — Tuo bu non più stio al lavoro (F). 288: Occupate debrancato) la mipote o d'un figlico l'accide compare (B). — Mors si risseles, perchè poti di l'ama onorabipurori.

58-60. Altri, iste Tuscus vivus; figlio. Parla di Fulcieri da CalCostusi II Witte: a costui. Il guadagnato dal Neri, infieri Costusi II Witte: a costui. 11 guadagnato dal Neri, infieri Costusi II Witte: a costui. 12 guadagnato dal Neri, infieri Costusi II Witte: a costui. 18 (B). — Cacciator di que' lustui ancor s'ammenta. — SamB(L). — Cacciator di que' lumenta, si ricorda; perchè potrà pi, perseoutore de Fiorentini

61

Per che lo spirto, che di pria parlòmi, 76 Ricomincio: Tu vuoi ch' io mi deduca Nel fare a te ciò, che tu far non vuo'mi, Ma da che Dio in te vuol che traluca Tanta sua grazia, non ti sarò scarso: Però sappi ch'io son Guido del Duca. Fu il sangue mio d'invidia si riarso. Che se veduto avessi uom farsi lieto. Visto m'avresti di livore sparso. Di mia semente cotal paglia mieto. O gente umana; perché poni il core Là 'v' è mestier di consorto divieto? Questi è Rinier; quest'è il pregio e l'onore <sup>88</sup> Della casa da Calboli, ove nullo Fatto s'è reda poi del suo valore. E non pur lo suo sangue è fatto brullo 91 Tra il Po e il monte, e la marina e il Reno Del ben richiesto al vero ed al trastullo; Chè dentro a questi termini è ripieno Di venenosi sterpi, si che tardi Per coltivare omai verrebber meno. Ov'è il buon Lizio, ed Arrigo Manardi, Pier Traversaro, e Guido di Carpigna O Romagnoli tornati in bastardi i Quando in Bologna un Fabbro si ralligna i 100 Quando in Faenza un Bernardin di Fosco. Verga gentil di picciola gramigna? Non ti maravigliar, s'io piango, Tosco, 103 Quando rimembro con Guido da Prata Ugolin d'Azzo, che vivette nosco, Federigo Tignoso e sua brigata, 106 La casa Traversara, e gli Anastagi; E l'una gente e l'altra e diretata. Le donne e i cavalier, gli affanni e gli agi 109 Che ne invogliava amore e cortesia, Là dove i cor son fatti si malvagi.

m'induca-mi abbassi. (Bl.). Non vuo mi, non mi vuoi: ma-nifestarmi il tuo nome. — Scar-85-90. Di mia semente, ecc.
Ad Galat., vi, 8: Quæ seminaverit homo hæ et metst. 8. Illiberais.
8. 30. Di mia semente, ecc. sterpi, di tranni grandi e naziani, cacciò Salinguerra, Ad Galat. vi, S: Qua semi- piccoli. — Per coltivare, per principe di Ferrara (Bene.). naverti homo hac ei metsi. — citura che vi si adoperasse. — Gi Anastagi, gran nobili e Di consorto divieto, esclusione Ripullulando come i capi del- tuna non potendosi da molti insieme possedere interamente. Vi sotto xv. 44 e segg. — Di lebrare parecoli nomiali illustri rata a tempi del Veneziani) consorto. consocto (P. di D.). 91-102. Brullo, privato — desmudatus et pauperatus (Benv.). — Tra di Po, coo. La Roma. — Cavaliere cor— do morto per amor disperato. 19 - 102. Brullo, privato — desmudatus et pauperatus (Benv.). — Tra di Po, coo. La Roma. — Cavaliere cor— do morto per amor disperato. 19 - 102. Brullo, privato — desmudatus et pauperatus (Benv.). — tess, per fare un desinare in V. anche il Bocoaccio, bec., v. — Tra di Po, coo. La Roma. — Cavaliere cor— dado vendè sessanta forini(Q.). di loro virtù (Benv.). — Sil mare Adriatico; da mes— dado vendè sessanta forini(Q.). di loro virtù (Benv.). — Sil mare Adriatico; da mes— Garnardi di Brettino— nesta convivia, sripudia et

— E dimanda ne fei, ecc., ne che scorre presso Bologna; da feci supplichevole domanda. — oriente ha la Marca Anconeta-— Di pria, prima — parlo- na (Benv.), (da Oriente l'Adria-mi, parlommi. — Mi deduca, tico. Fü.) — Dei ben onesto, utile e dilettevole. Raineri era stato ucciso forse cinque anni innanzi (Benv.). — È ripieno, è abbondanza. — Di venenosi

ro, uomo prudente e nobile, amico di Guido, il quale, quando quegli fu morto, fece ta-gliare per mezzo la panca, ove soleano sedere; affermando che soleano sedere, enermando ene non era rimaso altro simile in liberalità ed onorificenza. — Una panca di tre, nel Novell., 41. — Pier Traversaro, Fu si-Al. — Pier Traversoro, Fu si-gnore di Ravenna, magnanime e magnifico, il quale sposò sua figlicola a Stefano re d'Un-gheria. Visse ai tempi di Fe-derigo Il. E osò partirri da lui, onde dopo la sua morbe Pederigo assediò e prese Ra-venna (Benv.). — Fil. fa suo-cero di Stefano un Guglielmo. — Guido di Carpiona. da — Guido di Carpigna, da Montefeltro, liberalissimo. — Un Fabbro, cavallere dei Lam-bertazzi di Bologna, uomo sa-piente e digran consiglio. Male alcuni, secondo Benvenuto, inalount secondo Benvenuto, intendono di un plebeo fazioso, ohe per poco aon si fe signore di Bologna e fu morto. — Si rattigna si rappico. , rinasco. — Un Bernardin di Fosco, plebeo di sangue (lavoratore di terra. (O), ma di grande virtà d'animo. — Verga gentit, ecc., nobilis planta nata es vili herba (Benv.).

104-108. Prata, nella Romagna inferiore; fu già terra dell'antica Gilla sovrana contea di Lugo, prin-

dell'annos cindicatura della sovrana contea di Lugo, principato de'conti di Cunio, di
Barliano e di Belgicioso. Il
castello sin da'tempi remoti
fu distrutto (Strocchi). — Ugokm d'Azzo, degli Ubaldini,
casa chiarissima di Romagna. casa chiarissima di Romagna. Purono lungà pezza pozsenti al di là e al di qua dell'Apennino (Bestu). — Nozco. Sebben nato in Toecana, visse con noi Romagnoli (F). Altri: vozco, al buon tempo vostro. — Federigo Tignozo, di Rimini. Tignoso, per antifrasi avendo una magnifica capellatura bionda (Benu). — B sua brigata di Rimini. — La caza Traversara di cui già nominò Pietro. Fu tutta Illustre. Ebbe un altro cavallere, assai granun atro cavallere, assai granun atro cavallere, assai granun atro cavallere, assai granun di processora de la consulta de la consult Pietro Fu tutta Illustre. Ebbe un attro cavaliere, assai grande in Ravenna, Paolo, che cou l'aiuto delle forze dei Veneziani, cacolò Salinguerra, principe di Ferrara (Benz.). — Git Anastagi, gran nobili e potenti, dai quali una porta di Ravenna si chiamava Anastazia (ora Porta Serrata, per esser stata alcun tempo serrata a' tempi dei Veneziani; (Fil.). Benvenuto nomina Guido morto per amor disperato. V. anche il Bococcio, Dec. v, S. — È divetata, non ha eredi

stia solatia (Benv.). — Agi, senza ozio nelli riposi (O). — Isvogliava, dei quali amore e cortesta mettean voglia (B.B.). Il Ces.: ne mettea in voglia; come l'incorare, xi, 118. — Brettinoro, castello posto su un monte sopra Forlì, con bellissime mura e luogli amoni e fertiii (Benv.). — Che non castello posto su no monte sopra por la moni e fertiii (Benv.). — Che non finali proprieta della posto su por la distributa della posto su por la distributa della posto su posto lissime mura e augum amou.

s fertiii (Benv.). — Chê non
fuggi via i perchê non ti disfait
(B.). — Bagmacavai, grosso
castello tra imola, Ravenna e
Faenza (Benv.). — Che non rita Golia, che non rifà la schiatta passata (B). — Non genera niù i dolci figli suoi, che già i suoi nobili al tempo dell'autore eran in gran parte venuti nono (i Malabocca. F.). — Castrocaro, nobile si lliustre castello sopra Porli in Val Montone, i cui conti sono oggi venuti meno. Di quel tempo erano anoora in pie, ma tralignavano (Bewe). — E peggio fa Conto. Fu un castello iontano da Imola sei miglia, oggi distrutto. Ma al tempo dell'autore erano colà molti conti; ne vivono annò oggi, valenti figlia, che non rifà la schiatta tore erano colà molti conti; ne vivono anch'oggi, valenti in armi (Benv.). — S'impiglia, s' impicois (T.). — I Pagan, che ebbero signoria ne' monti sopra Imola e Faenza; il cui torritorio si chiamava Podere Paganorum (Benv.). — Da cha ti Demonio. Maghinardo, bello, gazliardo, valoroso, signorose, gagliardo. valoroso, signorog-gazliardo. valoroso, signorog-giava Faenza ed Imola, audace come il leone di cui portava l'insegna: lo chiama demonio per l'astuzia. Di lui non rimase prole maschile, ma alcune figlis, che entrarono nella fami-glia degli Ubaldini. V. Inferno, xxvii (Benv.). — Gird, morrà. — Ma non però che puro, eco., ma non si che costui non li la-sci col titolo suo infamati semsci col titolo suo infamati sem-pre (O.). Essendo i figliuoli specchi e testimoni del padre non è a sperarne granfatto di bene (Ces.). 121-127. Ugolin de' Fantoli, o de' Fantolini, di Faenza. — Sicuro dall' infamis. — Più

non s'aspetta, erede o successore. — Ragion, ragionamento (Ces.). — Confidere, tanta co-(Ces.). — Confidare, tanta ce-rità è in loro ch'elle ci ammonirebbero dell'andare, se non tenessimo buona via. Lo cieco

tenessimo buona via. Lo cieco perchè ha difetto del vedere, abbonda nell'udire (B.).

130-133. Poi, poiché — Che giunse di contra, venne incontro a noi. — Ecco le voci che con esempi funesti spaventano dall'invidia. — Anciderativa de la contra de la contra de la contra dell'invidia.

O Brettinoro, chè non fuggi via, 112 Poiche gita se n'è la tua famiglia. E molta gente per non esser ria i Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia, 115 E mal fa Castrocaro, e peggio Conio, Che di figliar tai Conti più s'impiglia. Ben faranno i Pagan, dacche il Demonio 118 Lor sen girà; ma non però che puro Giammai rimanga d'essi testimonio. Ugolin de Fantoli, sicuro 191 È il nome tuo, da che più non s'aspetta Chi far lo possa tralignando oscuro. Ma va via, Tosco, omai, ch'or mi diletta Troppo di pianger più che di parlare, Si m'ha nostra ragion la mente stretta. Noi sapevam che quell'anime care 127 Ci sentivano andar: però tacendo Facevan noi del cammin confidare. Poi fummo fatti soli procedendo, 130 Folgore parve, quando l'aer fende, Voce che giunse di contra, dicendo: Anciderammi qualunque m'apprende; 133 E fuggio come tuon che si dilegua, Se subito la nuvola scoscende. Come da lei l'udir nostro ebbe tregua, Ed ecco l'altra con si gran fracasso, Che somigliò tonar che tosto segua: Io sono Aglauro, che divenni sasso. 139 Ed allor per istringermi al Poeta, Indietro feci e non innanzi il passo. Già era l'aura d'ogni parte queta, 142 Ed ei mi disse: Quel fu il duro camo, Che dovria l'uom tener dentro a sua meta Ma voi prendete l'esca, si che l'amo Dell'antico avversario a sè vi tira; E però poco val freno o richiamo. Chiamavi il cielo, e intorno vi si gira, 148 Mostrandovi le sue bellezze eterne, E l'occhio vostro pure a terra mira; Onde vi batte chi tutto discerne.

de, mi prende, O meglio: mi Indietro. Altri: in destro. — riconosce, mi scopre. — Sco-scende, fende. 137-151. Ed ecco, ecc., di musernola — freno. V. sopre. 137-151. Ed ecco, ecc., di xiii, 40 e segr. — Capestro. tratto sentimmo l'altra (Ces.). Salma: In campo de al mandata economic constringe. perchè ha difetto del vedere, — Tonar che tosto segua. Ai-maxillas corum constringe, abbonda nell' udire (B.).

130-133. Pot, potchè — Che succeda (L.). Ai baleno (Bl.). — Prendet l'esca e importante de le contra, venne in — Cosmo Aglauro. Altra voce boccate l'amo. — Freno, le conte con esempi funesti spa-Aglauro, aglia di Cecrope, re chiamo, gli alleitamenti al ventano dall'invidia. — Ancide-Atone, invidiando la sorella su contratto. — Le sue betrammi, coc., m'ucciderà. Pa-Freno, le commit, coc., m'ucciderà. Pa-Freno, le commit, coc., m'ucciderà. Pa-Freno, le commit, coc., m'ucciderà. Pa-Freno, le commit de le commit de la commitation de la commitatio

## CANTO DECIMOQUINTO.

Bul principio della sera giungono i Poeti al punto donde si sale al terzo girone. Nei za-bire. Dante chiede a Virgilio che intendesse Guido del Duca per quelle parole: e consorte e divieto. E come Dante è chiarito del suo dubbio, si trova sul balso. Ivi, tratto in una visione estatica, vede alquanti esempj di mansuetudine e di misericordia. Riemitio che fu, ecco mano mano farsi verso loro un fumo che intenebra l'aere e toglie il vedere.

Quanto tra l'ultimar dell'ora terza, E il principio del di par della spera, Che sempre a guisa di fanciullo scherza, Tanto pareva già in ver la sera Essere al sol del suo corso rimaso; Vespero là, e qui mezzanotte era. E i raggi ne ferian per mezzo il naso, Perchè per noi girato era si il monte, Che già dritti andavamo in ver l'occaso; Quand'io senti' a me gravar la fronte Allo splendore assai più che di prima, E stupor m'eran le cose non conte: Ond'io levai le mani in ver la cima Delle mie ciglia, e fecimi il solecchio Che del soverchio visibile lima. Come quando dall'acqua o dallo specchio Salta lo raggio all'opposita parte, Salendo su per lo modo parecchio 19 A quel che scende, e tanto si diparte Dal cader della pietra in igual tratta, Si come mostra esperienza ed arte; 99 Così mi parve da luce rifratta Ivi dinanzi a me esser percosso, Perchè a fuggir la mia vista fu ratta.

1-6. Quanto, ecc., quanto è Italia, dove scrivea il suo poe-fi tratto della sera celeste tra ma (L). — Se qui nel Purga-ti punto dove il sole compie torio mancavano a sera tre ore, l'ora terza e quello dove il sole altrettante mancavano al nanasce. Inteso che il sole per-corra apparentemente gradi 15 corra apparentemente gradi iò ogni ora, s'ninende per conse-guenza che questo tratto do-veva essere di 45 gradi. - Per spera forse intende il Posta tutto il cislo, il quale, secondo il sistema tolemaico, è tutto d'un pezzo, ed in un moto semd'un pezzo, ed in un moto sem-pre rapido e continuo come ap-punto un fanciullo vivace, che non trova mai posa (L.). Quanto del corso del sole (cloe del cie-lo) apparisce dal nascer del sole al fine dell'ora terra, al-

scer del sole in Gerusalemme, scer del sole in Gerusalemme, che è di contra per retta linea. al monte del Purgatorio nei-l'altro emisperio; ma l'Italia è più occidentale tre ore o in quel torno; dunque tre altre ore quitt restavano al farsi dei di tre etre sei; dunque sottosopra era mezzanotte (Ces.), 7-15. Per mezzo il naso, nel mezzo della faccia — venendo pre ràpido e continuo come appunto un fanciulio vivace, che mezzo il nato, nel in volto da luce rifiessa E quopunto un fanciulio vivace, che mezzo del fascola — venendo sta luce veniva immediatamon trovamai posa (L.). Quanto orizzontalmente (F.). Il Cesari: mente da Dio all'angelo, e da del corso del sole (cioè del cielo) apparisce dal nascer del sotto, xxv. 148-148: per mezza del Poeta (Tor.). O, secondo sole al fine dell'ora terra, alterttanto appariva restargli da sotto, xxv. 148-148: per mezza del Poeta (Tor.). O, secondo retettanto appariva restargli da noi; lat.: per mezza del Poeta (Tor.). O, secondo (fare per essero a sera: dunque — Che gid dritti, ecc., che già Dante. — Luce di soconda riter o or restavano anche del di andavamo per diritta linea vere flessione, secondo che dino(Ces.). — L'utlimar, a modo di soct. la fine — Vespero id.
di soct. la fine — Vespero id.
dallo — spiendore, splendore tratta, e qual direzione (El.).
il Poeta intende per vespero dell'angelo. — Assat più che — Arte, la catottrica. — Fust statto il rimanente del giorno dell'angelo. — Assat più che — Arte, la catottrica. — Fust statto il rimanente del giorno dell'angelo. a sapendo arteta, voltandos ad altra parte

stupore. — Solecchio, si parò il sole con la mano posta fra esso e gli occhi. — Solecchio, è propriamente strumento da parare il sole; detto anche parasole e embrello. — Soverchio visibile, eccessive splendore. — Visibile. sost., l'oggetto del vedere; la luce (Ces.). — Lima, toglie,

smin uisce. smin uisce.
16-24 Come, ecc A bene intendore questa similitudine, si
noti primieramente che la legge della rifiessione della luce
fu stabilita ab antice e dimostrata negli specchi piani, concavi e convessi nella Prop. I
della Catotirita di Euclide;
saccarda, obella nerpendicolore. della Catourica di Eucolde; secondo, che la perpendicolare fu chiamata il cader della pietra da Alberto Magno: che rifratta, sta qui in senso di rifessa, perchè il deviamento de raggi della luce fu dagli antichi espresso senz'altra distinzione col verbo greco avaz a a a che significa spezzarsi. Onde il senso è: Come quando un raggio di luce dall'acqua o dallo specchio salta all'opposta parie, torcendosi dal suo cammino, e risalendo con la stessa legge con cui discese, facendo cità l'angolo di rifessione servia a quello d'incisione eguale a quello d'inci-denza; e tanto dalla perpen-dicolare si scosta scendendo, altrettanto se ne scosta salendo, attrettanto se ne scosta salendo, scorso ch' egli abbia un tratto cguale; vale a dire, che se il raggio si supponga discendere dall'altezza, p. e., d'un miglio e salire attrettanto, le sue estremità saranno da una parte e dall'altra egualmente distanti dalla perpendicolare, siccomo dimostra artificiosa esperienza; così mi parve d'essere percesso in volto da luce riflessa. E queauvo, schermar, schermire lo viso, la vista — tanto che,
sco., ch' io possa valermene
(L.). Che basti: — Esser mosso,
avviarsi. — La famiglia del
cielo, gli angeli. 25-30. Schermar, schermire -

31-39. Tosto sard, quando sarai interamente purgato. — Fieti diletto, Quanto, ecc., a-Fieti diletto, Quanio, ecc., avrai tanto diletto quanto per tua natura sarai capace di ri-ceverne — Poi. poichè. — Sca-lco, scala. Par., xxi, 29. — Cesì chiamasi oggi in Toscana una scala mobile e comoda (Pogp.). Il Giusti: scallo, del pathele. — Bretto, ripido. Accenna che la via del cielo si faceva age-vole mano mano. — Di linci. la via del cielo si faceva agevole mano — Di linci,
di ll. — Beati misericordiam
consequentur. Parole di Cristo
(Math., v. 7) che lodano l'amor del prossimo: virtù contraria all'invidia, che si purga
col circone pocanii negretire. nel girone poc'anzi passato. — Godi tu che vinci, Parole che rispondon all'altre nel citato cap. v. 12: Gaudete et exultate, quoniam merces vestra copio-sa est in colis. Altri crede che sien dette dall'angelo a Danta. sien dette dall'angelo a Dante. Il Lf.: Forse allude a quelle che lo Spirito dice alle Chiese. Apoc. II, 7: A chi vince dero mangiare dell'albero della vita, ch'è sei mezzo del Para-diso dell'Iddio mio.

42-57. Prode, pro — utile, — Lo spirto di Romagna, Guido del Duca. — E divisto e con-sorto. Sopra. IIV, 86 e segg. — Di sua maggior magagna, di suo maggior peccato. - Ma-gagna, propr. difetto corporeo. — Conosce ora per esperienza il danno, i dannosi effetti — e però non s'ammiri, l'uomo non si meravigli. — Se ne pero non s'ammirt, l'uomo non si meravigli. — Se ne riprende la gente umana. — Perchè mens en piagna, per-chè meno vi si pecchi e se n'abbia pena — Perchè ivo stri desideri s'indirizzano a quelle cose che spartite tra più ne tocca meno a ciascuno, l'invidia da dolore, e il dolore muove i sospiri. Il Ces.: s'ap*puntan*, si uniscono in centro ; puntam, si uniscono in cento; si raccolgono in punta; clos in tal bene. Propriamente: arrivare con l'estrema punta. Par, ıx, 118-119: Da questo ciclo, in cui l'ombra s' appunta Che il vostro mondo face, dove finisce la punta del cono dell'ombra della terra. L'usa altresi in senso di ten-L'usa altresì in senso di tendere a checchessia. Par., xxvi, 7-8: Comincia dunque, e di' dove s'appunta L'anima tua. E in senso di raccogliersi come in suo fine. Par., xxix, 12: Ove s'appunts 'ogniubl' ed o-gni quando. Cioè Dio, nel quale il tempo e il luogo finisce nella dono dello stesso bene.

Che è quel, dolce Padre, a che non posso Schermar lo viso tanto, che mi vaglia, Diss' io, e pare in ver noi esser mosso? Non ti maravigliar, se ancor t'abbaglia La famiglia del cielo, a me rispose: Messo è, che viene ad invitar ch'uom saglia. Tosto sarà che a veder queste cose Non ti fla grave, ma fleti diletto, Quanto natura a sentir ti dispose. Poi giunti fummo all'Angel benedetto 34 Con lieta voce disse: Intrate quinci Ad un scaleo vie men che gli altri eretto. Noi montavam, già partiti di linci, E, Beati misericordes, fue Cantato retro, e: Godi tu che vinci. Lo mio Maestro ed io soli ambedue Suso andavamo, ed io pensava, andando, Prode acquistar nelle parole sue; E dirizza'mi a lui si dimandando: 43 Che volle dir lo spirto di Romagna, E divieto e consorto menzionando? Perch'egli a me: Di sua maggior magagna 🕊 Conosce il danno; e però non s'ammiri Se ne riprende, perche men sen piagna. Perchè s'appuntan li vostri disiri. Dove per compagnia parte si scema, Invidia muove il mantaco ai sospiri. Ma se l'amor della spera suprema Torcesse in suso il desiderio vostro, Non vi sarebbe al petto quella tema; Chè per quanti si dice più li nostro, Tanto possiede più di ben ciascuno, E più di caritate arde in quel chiostro. Io son d'esser contento più digiuno, Diss'io, che se mi fossi pria taciuto, E più di dubbio nella mente aduno. Com'esser puote che un ben distributo I più posseditor faccia più ricchi Di sè, che se da pochi è posseduto ! Ed egli a me : Perocchè tu rificchi La mente pure alle cose terrene, Di vera luce tenebre dispicchi. Quello infinito d ineffabil bene Che è lassù, così corre ad amore Come a lucido corpo raggio viene.

sua eternità. - Mantaco. mantice. — Della spera suprema, del cielo, del bene eterno. — Torcesse in suso, dirizzasse al Torcesse in suso, dirizzases at cialo. — Non si sarebbe, eco., di non averla tutta, come è nel cuore para di non avere tutto lo bene mondano (B.) — Per quanti si dice più li nostro, quanto è maggiore il numero di quelli che insieme godone dallo status han.

58-66. Io son., ecc. Terenzio. 58-66. Io som, ecc. Terennio: Imcersior sum quam dudum (Tor.). Dice che ora è elli meno chiaro di quello detto che prima che Virgilio il cominciasse a chiarire (O.).— Distributo, distributo. Par., u. 67.— I più posseditor. In più, ecc., il Buti: che essendo in più a possedero.— Pure, selamente — Dispicchi, traggi. 67-72. Quello infinito, ecc. Tanto si dà, quanto trova d'ardore: ` 70 Sì che quantunque carità si stende. Cresce sopr'essa l'eterno valore. E quanta gente più lassù s'intende, Più v'è da bene amare, e più vi s'ama, E come specchio l'uno all'altro rende. E se la mia ragion non ti disfama Vedrai Beatrice, ed ella pienamente Ti torrà questa e ciascun'altra brama. Procaccia pur, che tosto siano spente, Come son già le due, le cinque piaghe, Che si richiudon per esser dolente. Com' io voleva dicer: Tu m'appaghe: Vidimi giunto in sull'altro girone, Si che tacer mi fer le luci vaghe. 85 Ivi mi parve in una visione Estatica di subito esser tratto, E vedere in un tempio più persone: Ed una donna in sull'entrar con atto Dolce di madre, dicer: Figliuol mio, Perchè hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre ed io 91 Ti cercavamo. E come qui si tacque, Ciò, che pareva prima, dispario. Indi m'apparve un'altra con quelle acque Giù per le gote, che il dolor distilla, Quando di gran dispetto in altrui nacque; E dir: Se tu se' sire della villa, Del cui nome ne' Dei fu tanta lite, Ed onde ogni scienzia disfavilla, Vendica te di quelle braccia ardite Che abbracciar nostra figlia, o Pisistrato. E il signor mi parea benigno, e mite, Risponder lei con viso temperato: Che farem noi a chi mal ne desira, Se quei, che ci ama, è per noi condannato? Poi vidi genti accese in fuoco d'ira, Con pietre un giovinetto ancider, forte Gridando a sè pur: Martira, martira.

Iddio. — Cosìcorre ad amore, scuno aggiugne il fine del suo corre a chi l'ama, dassi a chi desiderio, il quale desiderio d'ama. — Come a lucido corpo, colla natura della bonta mieco., come raggio solare viene surato. — E come specchio.

corre a chi l'ama, dassi a chi deriderio, il quale desiderio e dittà. — Del cui nome, ecc., ne l'ama. — Come a lucido corpo, colle natura della bonta miscontesero Nettuno e Minerva. ecc., come raggio solare viene a corpo di superficie levigata ed atto a rifietter luce. — ponesseno alla spera del sole. Tonto si dd, si comunica. — come se più specchio, come se più specchio come d'artore, di carità in verso di lui ed inverso i ciascuno e stesseno in si fatto quantunque, ecc., in quanto prossimo (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la gloria (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la gloria (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la gloria (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la gloria (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la gloria (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la gloria (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la contenta (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la contenta (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la contenta (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la contenta (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la contenta (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto cresce la contenta (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto conteste (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto conteste (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto conteste (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto conteste (B.). — Si che quantunque, ecc., cone se più specchio. Is fatto conteste (B.). — Si che quantunque, ecc., in quanto conteste (B.). — Si che quantunque, ecc., in quantun

disfa. Risponde a digiuno — Beatrice. La santa Teologia, ovvero la grazia beatificante

OVVETO IA GRALIA CERTIFICATION (B.).

79-81. Le due, i due primi P.

Le cinque piaghe, i cinque P

che restano. — Per esser dolente, per la contrizione nei
vivi e nei morti pel dolore de' tormenti.

32-84. Come, mentre — dicer, dire — m'appaghe, m'appaghi. — Sull'altro girone, sull'altro balzo, nel terzo ove si purga il peccato dell'ira. Qui in unestasi gli furono rappresentati esempi di manuetudine. — A questi ripiani da il nome ora di piami: x, 20; xni, 117; ora di piami: x, 20; xni, 117; ora di cerchi: xvii, 18; xxi, 70; xxii, 29; xni, 30; ora di cinghi: xii, 407; xv. 33; xvii, 34; xii, 37; or di cornici: x, 27; xi, 29; xii, 4; xvii, 131; xxv. 113 (perez). — Le luci vaghe, gli occhi desiosi di veder novità il Cesari: In quella ch'io avea sulle lab 82-84. Come, mentre - dicer. stosi di veder novità. Il Cesari: In quella ch'io avea sulle lab-bra questa risposta: Tu m'hai soddisfatto; mi trovai (passato) già l'ultimo gradino della scala riuscito nell' altro girone e la vaghezza di osservare le cose nuove di lassu non mi lasciò

nuove di lassù non mi lasciò scoccar le parole e stetti nuto.
87-93. In un tempto. Il tempto di Gerusalemme, dove la Vergine, ritrovato il figlio dopo tre giorni che l'avea smarrito, gil disse: Fiti, quid fecisti nobis sici Ecce pater tuus et ego doleutes queredamus te. Luca, 11,48: — Più persone, Cristo, Maria, s. Giuseppe e i Dottori, coi quali Cristo stava disputando. — E come qui si tacque, e do. - E come qui si tacque, e come, dette queste parole, si

tacque.
94-105. Un' altra donna; la
moglie di Pisistrato, irata e stimolante il marito contro un giomoiante il marito contro un gio-vane, che preso d'amore verso la loro figliuola, l'aveva pubbli-camente baciata. Val. Māss., v, 1. — Con quelle acque, la-grime. Sire, signore. – Villa, oittà. — Del cui nome, eco., ne

Martira, martira, dagli, dagli, ammazza, ammazza li Buti: dateli base delle pietre; alla quale lapidazione fu san Paolo, lo quale era chiamato Saulo, e serbava il panni a coloro che lapidavano santo Stefano. — Che l'aggravava pid, eco. Vedetelo, cascar giu a poco a poco sulle ginocchia: che è acritto negli Atti (vm. 59-61): positis estem gentius (Ces.), — Lapidavano Stefano che pregava e diceva: Gesù Signore, ricevi il moi spirtico. Poi, postosi in ginocchioni, gridò ad alta voce: Non imputar ioro questo peccato. E detto questo, è addormento nel Signore (Feres). — Degli occhi o signore (Feres). — Degli occhi signore (Feres). — Degli occhi Martíra, martíra, dàgli, dàgli, Signore (Perez). — Degli occhi facca, ecc., teneva sempro aperti gli occhi al cielo. — Porte, porgimenti o vero porte, rorie, purgimenti perchè per essi intrava la visione del ciolo, unde dico la Santa Sorittura: Stephanus vidit costos aperitos (B.). L'aspetto di Cristo in cielo del ciolo del ciolo del costo de la contra del costo de la contra del costo de la contra del costo del co (B.). L'aspetto di Cristo in cielo gli entrava per gli cochi nel coure (Ces.). — All'alto Sire, a Dio. — In tanta guerra, in così aspra persecuzione. — Che gieta disserra, che ottiene pietà; e di fatti i Santi Padri attribuisco al magazza di attribuiscono al pregare di santo Stefano la conversione di san Paolo. 115-117. Quando l'anima mia

ecc., quando mi riscossi dal-l'estasi, e ritornò l'anima mia fuor della sua immaginativa ai veri oblietti fuor di lei (L.). - Erro: , vagazioni della mente. - Conobbe i suoi errori; cioè s'accorse che la dette cose avea sone a più sognate; ed erano truttavia sogni di cose e fatti veri; e però erropri non dissi. Altri l'intende così: Dopo il sogno, tornato alla verità del vadere, pensando gli esempi di mansustudine da me veduti riconobi che non sogni, ma veri peccati d'ira erano i commessi da me (Ces.).

120-123. Tenere in sulle gambe (B.). Non ti puoi reggore in piedi. — Vetando gli occhi colle palpebre. — Avoute, che s'incrocicchiano camminando. — Piega, fa barcollare. cioè s'accorse che le dette cose

E lui vedea chinarsi per la morte, Che l'aggravava già, in ver la terra, Ma degli occhi facea sempre al ciel porte; Orando all'alto Sire in tanta guerra, Che perdonasse a' suoi persecutori, Con quell'aspetto che pietà disserra. Quando l'anima mia torno di fuori 115 Alle cose, che son fuor di lei vere, Io riconobbi i miei non falsi errori. Lo Duca mio, che mi potea vedere 118 Far si com'uom che dal sonno si slega, Disse: Che hai, che non ti puoi tenere;
Ma se' venuto più che mezza lega
Velando gli occhi, e con le gambe avvolte
A guisa di cui vino o sonno piega; O dolce Padre mio, se tu m'ascolte, Io ti dirò, diss' io, ciò che mi apparve Quando le gambe mi furon si tolte. 197 Ed ei: Se tu avessi cento larve Sopra la faccia, non mi sarien chiuse Le tue cogitazion, quantunque parve. Ciò che vedesti fu, perchè non scuse 130 D'aprir lo cuore all'acque della pace Che dall'eterno fonte son diffuse. Non dimandai: Che hai, per quel che face 133 Chi guarda pur con l'occhio, che non vede, Quando disanimato il corpo giace; Ma dimandai per darti forza al piede: Così frugar conviensi i pigri, lenti Ad usar lor vigilia quando riede. 139 Noi andavam per lo vespero attenti Oltre, quanto potean gli occhi allungarsi, Contra i raggi serotini e lucenti: Ed ecco a poco a poco un fumo farsi 142 Verso di noi, come la notte, oscuro, Nè da quello era loco da cansarsi : 145 Questo ne tolse gli occhi e l'aer puro.

Non dimandai, ecc., non ti feci tini, contro i raggi del sole che quella dimanda. Che hait per si calava in ver la sera (B.). quel, ecc., per la cagione che Eraserae la luce veniva meno; dimanda, chi vede solo con dunque andavano beneavviati,

be [B.]. Non it puol reggere dimands, chi vede solo con dunque andavano bene avvisati, in piedi. — Velando gli occhi l'occhio corporeo, il quale non e pigliando la luce di la donde si incrociochiano camminando, evde più quando il corpo è casilica dell'ara dell'ara, dell'ara, esparsa dal'opera dicara dell'ara, dell'ara, esparsa dal'opera dell'ara, dell'ara, esparsa dal'opera dell'ara dell'ara, esparsa dal'opera dell'ara, esparsa dal'opera dell'ara, esparsa dal'opera dell'ara dell'ara dell'ara, esparsa dal'opera dell'ara dell'ara dell'ara dell'ara dell'ara, esparsa dal'opera dell'ara dell

# CANTO DECIMOSESTO.

Dictro la scorta di Virgilio Dante continua il viaggio tra il denso fumo, che avvolge gl'i-racondi, quando uno spirilo, Marco Lombardo, gl'indirizza la parola e lamenta i tempi tornati di buoni in rei. Dante gli chiede se tal corrutteta proceda dall'influsso dei pia-neti o dai torto volere degli uomini: e Marco gli solve il dubio, recanda specialmente al mai governo dei mondo ed alla confusione dei potere spirituale e del temporale.

| Date a impracy o at posto private                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D'ogni pianeta sotto pover cielo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Quant' esser può di nuvol tenebrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Non fece al viso mio si grosso velo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Come quel fumo ch' ivi ci conerse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Ne a sentir di così aspro pelo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Che l'occhio stare aberto non sofferse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Onde la scorta mia saputa e fida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Mi s'accosto, e l'omero m'offerse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Si come cieco va dietro a sua guida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
| Per non smarrirsi, e per non dar di coz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| In cosa che il molesti, o forse ancida,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 |
| M'andava io per l'aere amaro e sozzo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| Ascoltando il mio Duca che diceva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  |
| Pur: Guarda, che da me tu non sie mozz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Io sentia voci, e ciascuna pareva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| Pregar, per pace e per misericordia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  |
| L'Agnel di Dio, che le peccata leva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Pure Agnus Dei, eran le loro esordia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| Una parola in tutte era, ed un modo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  |
| Si che perce tre esse coni concerdio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Si che parea tra esse ogni concordia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  |
| Quei sono spirti, Maestro, ch' i' odo !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *  |
| Diss' io. Ed egli a me: Tu vero apprendi<br>E d' iracondia van solvendo il nodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,  |
| Or to shi so' she il nortes force for i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Or tu chi se', che il nostro fumo fendi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  |
| E di noi parli pur, come se tue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Partissi ancor lo tempo per calendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Così per una voce detto fue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  |
| Onde il Maestro mio disse: Rispondi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| E dimanda se quinci si va sue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Ed io: O creatura, che ti mondi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  |
| Per tornar bella a Colui che ti fece,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Maraviglia udirai se mi secondi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| lo ti seguiterò quanto mi lece,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| Rispose; e se veder fumo non lascia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| L'udir ci terra giunti in quella vece.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _  |
| Allora incomincial; Con quella fascia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  |
| Che la morte dissolve men vo suso,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| E venni qui per la infernale ambascia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 1-9 Resignates Proposition of the Proposition of th | ъ. |

Buio d'inferno, e di notte privata

1-9. Buto, ecc., l'oscurità in- non si lassa ingannare (B.).—
fernale che io provai (B.).— E l'omero m'offerse, mi porse
Pover di luce.— N'evol, nuvolo.

- Al rico mio a' miei occhi.—
A sessir, nè un velo così aspro
al senso, ecc.— Saputa, zapiente; che non inganna, nè e por non percuotere col capo. LA DIVINA COMMEDIA.

— Amaro, acre a respirarsi (F.). — Sozzo, nero dal fumo. — Pur, tuttavia (Ces.). — Mozzo, disgiunto — imperò che avrebbe potuto cadere a terra del balzo (E.). 16-20. Sentia voci umane di

10-20. Senna coci umane di quelle anime che quivi erano.

— Pareza, perhe non udia tutte intere le orazioni loro, ma a brani (Cez.):

— Pure Agmus Dei. Non sitro che Agmus Dei orano, i principi delle loro preghiere.

— Cantavano il tre Agmus Dei che si cantano alla messa, alchi Ageus Dei mei della d Agmus Dei che si cantano alla messa, cioè Agnus Dei, qui tollis peccuta mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccuta mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccuta mundi, dona nobis pacem. Sicchè il due primi dimandano misericordia e lo terzo pace (B.) Joan, 1. 29. — L'agnello di Dio, ch'è figura di Gesti Cristo, s' invoca da queste anime per la sua mansuetudine.

di Dio, ch' à figura di Gesti Cristo, s' invoca da queste anime per la sua mansus tudine, virtu contraria al vizio dell'ira.

— Esordia. Virg., En., 1v. 234: Chuz prima exordia sumati (T.).— Modo, di canto (T.).

22-30. Quei, ecc. Queili che odo così cantare sono eglino spiriti Vero apprendi, i'apponi. — E d'iracondia, ecc., vannosi purgando del peccato dell'ira. — Che il nostro fumo nel quale noi ci purghiamo, V. Inf., viu. 12 e u., 75. — Fendi; andando tra esso (B.). — Partissi, ecc., dividessi ancor il tempo per mesi che hanno lo primo di che si chiama calende (B.). — Come se fossi ancora nel mondo de'vivi. — Per una voce, da una voce. — Fue, fu. — Quinci, di qui, da questa parte. — Sue, su — al quarto girone.

31.45 Ti monadi dalla colpa

girone. 31-45. Ti mondi dalla colpa dol peccato. — Bella. Sopra, 11, 75: a farsi belle. — Se mi secondi. se tu mi seguiti. — Non potendo staccarsi da Virgilio, che andava innanzi (L.). — Quanto mi lece, quanto m'è cuano m's ecc. quano m'e lecito, non essendomi permesso varcare il tratto involto dal fumo. — L'udir, ecc. In scambio del vedere ol terrà accompagnati l'udire. — Con quella fascia, col corpo che circonda l'anima, come fascia. — Men

eo suso, a veder la gloria del beati. — Per la infernale am-bascia, passando per la fatica et angoscia infernale. — Richiuso, ricevuto, accolto. Moderno, presente. — Non più avvenuto da Enca e s. Paolo in poi. lnf., n, 32 (Fil.). — Anzi, ecc., in vita. — Dilmi, dimmelo. sec., in vita. - Ditmi, dimmelo. - Al varco, al luogo da montare. - E tue parole, ecc., andersmo secondo che dirai (B). 46-51. Marco. Questo Marco da Ca Lombardi (B). 11 Blanco da Varco da Var da Ca Lombardi (B.). Il Biano lo crede lombardo. Novell., 4445: Nobil uomo di corte - savissimo più che niumo di suo mestiero. — Del mondo seppi, ful pratico del mondo, de negosi del mondo. — Expertus ogibilium mundi (Benv.). — Quel valore amai, le viriu politiche e la cortesia massimapoliticne e la corresia massima-mente (B.). — Al quale ha or, ecc., niuno vi dà più entro in quel segno del valore... niuno v'intende più al presente (B.). — L'arco teso accenna il pren-der la mira: l'arco disteso ac-cenna il cassar dell'axione. Per montar su, ecc., al quarto balzo questa è la via diritta. — Preghi Dio quando su sarai, inanti a lui (B.). Nel mondo

inanti a lui (B.). Nel mondo (Cez.).
59.43. Per fede mi ti lego, ti ginro (B.). Ti obbligo la mia fede (Cez.). — Ma io scoppio, coo., io desidero fortomente d'avere dichiaragione d'uno dubbio, e creperoi se io non me n'aprissi, e spacciassi, che sono implicito in cesso (B.).—Scempio, Guido gli avez detto di torra ignuda di bene (T.). Sentendomi io rafformata la certozza del strott, mi si aggroppa il dubbio e la veglia di saperne il perche (Cez.).— Do., a cui — accoppio, ratironto perne il perchè (Ces.). — Ov', a cui — accoppio, rafironto (T.). — Ov'io l'accoppio, io cocoto il du'dubbi insieme, del quali l'uno era: se il cieli sono cagione della corruzione del mondo; l'altro dubbio era: se ne sono cascione il monte; se ne sono cascione il monte. se ne sono cagione li nomini ola natura corrotta, come para che dica Marco (B.). — Ben, realmente. — Diserto, abbandonato, privo. — D'ogni virtute, o vero politiche, o vero teolo-giche. — Suone, di'. — Gravido dice il seme nascosto del male; coperto il suo esterno rampollare e adombrare la terra (T.).
Il Petrarca, nel proprio: E non
pur quel che s' apre a noi di
fore — Le rive e i colli di foretti (il sole) adorna, dentro, dove giammai non s'aggiorna, — Gravido fa di sè il terrestro umore. — Che nel cielo uno, che alcuni la asse-gnano al cielo, altri al libero arbitrio dell' nomo.

E, se Dio m'ha in sua grazia richiuso Tanto, ch' e' vuol che io veggia la sua corte Per modo tutto fuor del modern'uso, Non mi celar, chi fosti anzi la morte, Ma dilmi, e dimmi s'io vo bene al varco; E tue parole fien le nostre scorte. Lombardo fui, e fui chiamato Marco: Del mondo seppi, e quel valore amai Al quale ha or ciascun disteso l'arco: Per montar su dirittamente vai: Così rispose; e soggiunse: Io ti prego Che per me preghi, quando su sarai. Ed io a lui: Per fede mi ti lego Di far ciò che mi chiedi; ma io scoppio Dentro a un dubbio, s'io non me ne spiego. Prima era scempio, ed ora è fatto doppio Nella sentenzia tua, che mi fa certo Qui ed altrove, quello ov' io l'accoppio. Lo mondo è ben così tutto diserto D'ogni virtute, come tu mi suone. E di malizia gravido e coperto: Ma prego che m'additi la cagione, Si ch'io la vegga, e ch'io la mostri altrui; Chè nel cielo uno, ed un quaggiù la pone. Alto sospir, che duolo strinse in hut. Mise fuor prima, e poi comincio: Frate, Lo mondo è cieco, e tu vien ben da lui. Voi che vivete, ogni cagion recate Pur suso al cielo, si come se tutto Movesse seco di necessitate; Se così fosse, in voi fora distrutto 70 Libero arbitrio, e non fora giustizia, Per ben, letizia, e per male, aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia, 73 Non dico tutti; ma, posto ch' io il dica, Lume v'è dato a bene ed a malizia. E libero voler, che, se fatica Nelle prime battaglie col ciel dura, 76

Poi vince futto, se ben si nutrica.

64-78. Alto, profondo. — Che pianto e pena, di che è cagione duolo, della corrazione mon- lo tormento (E.) — Inizia; indana e dell'errore di Dante comincia. — Ma gosto, conceden on compiè di metter fuora però (E.). — Lume v'è dato, lo tutto! sospiro, ma finitte in hai; intelletto, lo quale è dato imment'è interiezione di doire (E.). diatamente da Dio. — A bene ci — Opni cagion recate del bene a malizia, la discretione del edel male. — Pur suo al tielo. Dene e del male (E.). — E sibero tutto'! sospiro, ma finitte in hei, intelletto, lo quale à dato immon'è interiezione di dolore (B.). diatamente da Dio. — A bene de de Maria — Pur suco al cielto, de male. — Pur suco al cielto, de male de male. — Pur suco al cielto, bene e del male (B.). — B ibbro dicendo che 'l cielo con le sue voler, e la volontà libera. — influenze sia cagione d'ogni Che, se fatica, eco., che se dura croitrio, imperò che se fussemo movimenti. — Col ciel. Il T.: del "necessitati dalle influenzie del ciel, permesse dal cielo. — Può cielo, non aremmo libero arbitrio, ese così fusse seguiterebbe — Se ben s' sustrica, se l'unche noi non meritassemo nè demeritassemo; o così sarebbe alcaeta alle viria e buoni cointustizia meritare (gremiare) stumi; però che si dice: Se-li buoni s punire li rei. — Lutte,

A maggior forza ed a miglior natura Liberi soggiacete, e quella cria La mente in voi, che il ciel non ha in sua cura. Però, se il mondo presente disvia, In voi è la cagione, in voi si cheggia, Ed io te ne saro or vera spia. Esce di mano a lui che la vagheggia 85 Prima che sia, a guisa di fanciulla, Che piangendo e ridendo pargoleggia, L'anima semplicetta, che sa nulla, Salvo che, mossa da lieto fattore, Volontier torna a ciò che la trastulla. 88 Di picciol bene in pria sente sapore; Quivi s'inganna, e dietro ad esso corre, Se guida o fren non torce suo amore. Onde convenne legge per fren porre; Convenne rege aver, che discernesse Della vera cittade almen la torre. Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo ; perocchè il pastor che precede Ruminar può, ma non ha l'unghie fesse. Perchè la gente, che sua guida vede Pure a quel ben ferire ond'ell'è ghiotta, Di quel si pasce, e più oltre non chiede. Ben puoi veder che la mala condotta 103 È la cagion che il mondo ha fatto reo, E non natura che in voi sia corrotta. Soleva Roma, che il buon mondo feo, Due Soli aver, che l'una e l'altra strada Facean vederente del mondo e di Deo. L'un l'altro ha spento; ed è giunta la spada 109 Col pastorale, e l'uno e l'altro insieme Per viva forza mal convien che vada; Perocche, giunti, l'un l'altro non teme. Se non mi credi, pon mente alla spiga, Ch'ogni erba si conosce per lo seme.

79-84. A maggior forza ed a migitor natura de quella de sua potenzia. — Manifesta che cieli, cioè alla forza e natura l'anima umana immediatadi Dio (B.). — Natura degli amente è creata di niente da angeli. L'anima è mossa dapil angeli, la volonti da Dio. — La vagheggia, la vede gil angeli, la volonti da Dio. — La vagheggia, la vede gil angeli, la volonti da Dio. — La vagheggia, la vede con piscimento. — Prima che cosi P. di D. (T.). — L'oberi sia, imperò che-ab eterno l'decogiacete, elete sottopesti a die ebbe notizia di tutte l'a Dio e niente di meno siete li-nime che dovea creare et a che beri. — E quella forza e natura divina — cria, crea. — Che piangendo eridenzio, ecc. La mente, l'anima regionevole Dà ad intendere che naturala involumenti de' cieli (B.). — mactamo e siamo mutevoli, Se il mondo persente, gli uomini che souo al presente nel mondo — disvia, escono fuori della via et abbandonano le malizia. — Salvo che mossa, della via et abbandonano de Dio, chè sommo hene (B.). virth. — Si cheggia, si cerchi — Torna, si volgo. — La tratoro della ragione che regione che regione che regione che regione che regione che questo mostra e prova. questo mostra e prova.

e pargli buono (B.). — Quivi, in quel picciel bene - cor va con sfrenato desiderio. va con afrenato desiderio. — Se guida, alcuno nomo asputo — o fren, legge o statuto — mon torce suo amore, non piega lo suo amore dal bene imperfetto al bene perfetto (B.). Cono., v., Il: L'anima mostra, incontanente che mel nuovo e mon avon contanente che mel nuovo e mai non fatto cammino di questa vita entra, dirizza gli occhi al termine del suo somocchi ai termine dei suo som-mo bene, e però qualunque cosa vede, che paia avere in sè alcun bone, crede che sia esso. Anche nel Comvito di-stingue due città: l'una del bone vivere e l'altra del vivere maluzzio. malvagio — Della vera citta-de, della città eterna. — Al-men la torre, la iustizia al-

men (a torre, la institia al-meno (B.).
97-102. Ma chi pon mano ad esset, qual uomo, qual signore spirituale o temporale opera se-condo le leggi (B.) o le fa osser-vare i — Ruminar può, rugu-mare, rinfi augore lo cibo prima preso Nella leggia di Misia ano preso. Nella legge di Moise era vietato al popolo l'uso delle bestie che non rugumassero et avesseno l'unghie fesse (B.). In questo comando Dio voleva In questo comando Dio voleva significare che il suo popolo dovea ricevere da' Sacerdoti cibo di sana dottrina, inteso nel ruminare: et esempio di buone operazioni, figurato nell'unghia fessa. Ora il pastor che preceda, il papache va innanzi siccome guida al popolo cristiano insegna bene, ma cristiano insegna bene, ma opera male (B.B.). — La gente. Il sottoposti. — Pure a quel ben ferire, che pur dirizza lo desiderio e la intenzione al bene temporale (B.). — Ghiotta, desiderosa.
103-105. La mala condotta .
10 malo guidamento.
106-108. Che il buon mondo

feo, la quale Roma fece buono lo mondo; imperò che li ro-mani virtuosi, andando per lo mant virtuss, and and per lo mondo subiugando li regni e le nazioni, l'insegnavano a viver virtuosamente, come vivevano ellino (B.). — Diffondendovi la fede cristiana. Il Ces.: al primo tempo della Chiesa. — Due Soli aver, due luci del mondo, come sono due luci in cielo; lo papa e lo im-peradore. — Faccan vedere, mostravano altrui. — Deo, Dio

(B.). 109-114. L'un, il papa — l'altro, lo imperadore. — Giurta, unita. — La spada, esc. Lo papa de'con clemonza correggere il sudditi, ed ora fa battaglio e scomunica et usa come si vede no fanciulii (B.).

Semplicetta, pura, senza l'altro, ilo imperadore — Giummalizia.

Salvo che mossa, da unita. — La spada, evo. da Dio, ob'è sommo heno (B.).

Torna, si voigo. — La trassiulla, la diletta.

91-93. Di picciol bene, del bene mondano — pria sente — Hoc idem viditi pse Poeta espors, le ci utincia a gustare, paulo post in Cirmente V con-

tra Henricum VI (Renv.), - Per wive forze, necessariamente.

— Mal convienche vada, conviene che abbia mal fine (B.).

— che proceda male. — Alla viene che abbia mai îne (B.).

— che proceda maie. — Alla spiga, al fruito che n'esce. —
Cristo: Ex pructibus corum copuscette cos. Mair., vin, 20.

115-129. In sui passe, coc., della Marca Trevigiana, irrigata dall' Adige et in sulla Lombardia, irrigata dal Po, (e la Romagna (B.); parte di Romagna (P.). — Federico, Faderigo II. Inf., xin, 59. — Briga con la Chiesa di Roma. — Beilum cum Innocentio IV et Eccleria (Beno.). — Or può , eco. Ora da chiunque lasoiasse eco. Ora da chiunque lasciasse d'appressarsia quelle contrade per vergogna di ragionar co' buoni, pud passarsi sicura-mente - che non vi si trova-no più de' buoni (B.). — V'èn, vi sono - Le cut nella occi nella no più de buoni (b.). — v en. vi sono. — In cui, nella cui virtà. — Rampogna, riprende: imperò che in loro si vede qual è migliore età, l'antica o la novella. — Par lor tanto, par lore mill'anni. — Corrado da Palazzo, da Brescia. — Acde Furno... Fuit etiam pul-Cher inventor in rythmo vulgari, ut pulcre apparet in qui-busdam dictis ejus (Renv.). Fil. ne dubita, perchè Danie, Vulg. El., 1, 15, dice non es-servi stato poeta di Reggio.— Francescamente, al modo di Francia, - I Francesi chiamano tutti gl'Italiani Lombardi, e li reputano molto astuti — onde ben dice che propriamente si chiamerebbe francescamente il chiamerebbe francescaments il semplice lombardo (uomo di buona fede, B.). Similmente sopra di Enrico re d'Inghil-terra diase: Vedete il re della semplice vita (Benv.). Quasi unico in tale probitade (Lon.). - Df., conchiudi. - Duo reggi-menti, spirituale e temporale. -- La soma, l'officio loro immenti, spirituale e temporale.

La soma, l'officio loro imposto (B.)

131-145. Dal retaggio, ecc., saperlo, perché to dica, per perché nella legge di Moise II vedere se los saltro di lui (B.)

In sul paese ch'Adige e Po riga LES Solea valore e cortesia trovarsi, Prima che Federico avesse briga: Or può sicuramente indi passarsi 113 Per qualunque lasciasse, per verg**ogna,** Di ragionar co' buoni, o d'appressarsi. Ben v'en tre vecchi ancora, in cui rampogna 121 L'antica età la nuova, e par lor tardo Che Dio a miglior vita li ripogna; Corrado da Palazzo, e il buon Gherardo, E Guido da Castel, che me'si noma, Francescamente il semplice Lombardo. Di' oggimai che la Chiesa di Roma, 127 Per confondere in sè duo reggimenti Cade nel fango, e sè brutta e la soma. O Marco mio, diss'io, bene argomenti: 130 Ed or discerno, perchè dal retaggio Li figli di Levi furono esenti: Ma qual Gherardo è quel che tu, per saggio, 133 Di' ch' è rimaso della gente spenta, In rimproverio del secol selvaggio ? o tuo parlar m'inganna o e' mi tenta, 136 a Palazzo, da Breesta. — Ao quistò molto pregio e fama in governamenti di cittadi (0). Fu capitano del popolo in Firenze nel 1877 (F.). — Guum esset vezillifer pro sua republica, in pracio truncatis sibi manbus munquam deservati monbus munquam deservati monbus munquam deservati mens, non prius tilua, quam vitam, abjecti (Beno). Filalete l'attribuisce ad altro Corrado. — E ti buon Gherardo. da Camino di Trivigi V. Convito, r., 14. — Guido da Castel. di Reggio. Conn. v., 16. — Iste futi de Robertis, quorum tria cerant membra, exilicet illi de crant membra, calicet illi de dei dodei figliuoli di Jacob., come mostra il tuo favellare, tripoli, illi de Castello, et illi de her inventor in rythm out- nitravano le cose spore, e per- sona è notissimo. — Flo notismo. — Sto 136 O tuo parlar m'inganna o e' mi tenta,

però ch'erano sacerdoti e mi-nistravano le cose sacra, e per-chè non avessono meschiare lo spirituale col temporale, funno esenti dal retaggio (dal reparto delle terre di Canaan fatto da Dio alle dodici tribu d'Israele), e date loro le de-cime (B.). — Levi, secondo la profierenza ebraica. — Esentí, esclusi, — Per saggio, per esclusi. — Per saggio, per esemplo. — Della gente spenta, esemplo. — Della gente spenta, della gonte anties, virtuosa, la quale è vonuta meno. — Rimprovero, m. Vill., vin, 10: Avenmone fatto memoria in rimprovero dell'avarista di molti prelati. — Del secol selvaggio, dell'otà presente, inselvatiohita o partita dal virtuos vivere. — O tuo

del buon Gherardo che in Toscana è notissimo. — Sio nol
toglicezi, lo sopranneme — da
sua figlia Gaia, la quale por
la sua bellezza era chiamata
Gaia, e fu sì onesta e virtuosa,
che por tutta Italia era la fama della bellezza et onestà sus
(B). Altri: per la sua dissoluiezza. — Vosco, con voi
ch'io non posso uscire di questo fumo. — L'albôr del sole.
Il Cesari: dell'angelo e non
del sole. — Roia, raggia per del sole. — Raia, raggia per mezzo al fumo. — E me. e a me. — L'angelo è ivi, che ci mostrerà la montata sesta. — Pri-ma ch'egli paia, prima che l'Angelo, ch'è ivi al confine del l'Angelo, ch'e ivi al confine del fumo, apparisca a' miei co-chi. Il Butt: prima che 'i di p ata, o prima ch'o l'appaia prima che li vegna inanti. — Così fornd indistro nel famo (E.). Altri: pariò.

### CANTO DECIMOSETTIMO.

Uscito dal fumo, Dante è di nuovo rapito in estasi, e vede esempi d'ira punita. Lo splendore dell'angelo, che sta presso la scala onde si ascende al quarto girone, lo fa risentire; ed ei comincia a salire con Virgilio. Giunti sul ripiano, e sopravvenuta la notte, si fermano, e Virgilio splega al discepolo come amore sia principio d'opni virtù e d'ogni visto.

Ricorditi, lettor, se mai nell'alpe Ti colse nebbia, per la qual vedessi Non altrimenti, che per pelle talpe; Come, quando i vapori umidi e spessi A diradar cominciansi, la spera Del sol debilemente entra per essi; E fla la tua imagine leggiera In giugnere a veder, com' io rividi Lo sole in pria, che già nel corcare era. Sì, pareggiando i miei co passi fidi Del mio Maestro, uscii fuor di tal nube 10 Ai raggi, morti già ne bassi lidi. O immaginativa, che ne rube Tal volta si di fuor, ch'uom non s'accorge, Perchè d'intorno suonin mille tube, Chi muove te, se il senso non ti porge? Muoveti lume, che nel ciel s'informa Per sè, o per voler che giù lo scorge. Dell'empiezza di lei, che mutò forma Nell'uccel che a cantar più si diletta, Nell'immagine mia apparve l'orma: E qui fu la mia mente si ristretta Dentro da se, che di fuor non venia Cosa che fosse allor da lei recetta. Poi piovve dentro all'alta fantasia Un crocifis dispettoso e fiero Nella sua vista, e cotal si moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa e il giusto Mardocheo, Che fu al dire ed al far così intero. 28

1-9. Ricorditi, ecc. Ordina e spiega: O lettore, se mainel- talpa. — Questo animale si omerica di Filomena. Od. nus l'alpe ti colse nebbla, per ca- dice avere una pellicola in su comerica di Filomena. Od. nus l'alpe ti colse nebbla, per ca- dice avere una pellicola in su comerica di Filomena. Od. nus l'acces vedere. Se non in quel sua vista che, non può bene sorso la membranetta che ha senza di questa mombrane è or scoto aprile. La forticente modo che vede la talpa a tra- vedere (B.). E noto che l'esi- Filomela, assisa Degli arcserso la membranetta che ha senza di questa mombrane è or scoto aprile. La forticente modo che vede la talpa a tra- vedere (B.). E noto che l'esi- Filomela, assisa Degli arcserso la membrane è or scoto aprile più deva fronciano a dissiparai (a raliar- piccolo cochio della talpa. Tut- tavia il Savi scoprì sull'Appa- instancabil voce, ilt. che a figurarei (fle poca e deblie ma apertura (Ftl.). — Spera, tetta, lo quale canta più che in giungere, ecc. Ces.), com'io primieramente rividi il sole, ille ma apertura (Ftl.). — Spera, tetta, lo quale canta più che già era all'occaso. — Net- disso, canta disso, raggi.

primieramente rividi il sole, ille 10-12. Ri, ecc. Così dunque canta più dei conte più che già era all'occaso. — Net- l'alpse e momagne di Pisiota.

1-9. Ricorditi, ecc. Ordina e Iliade, un, 11 e segg. — Talpe, piega: O lettore, se mai nel-talpa. — Questo animale si alpe ti coles nebbia, per cadio della quale tu non policica in su con della quale tu non policica in su con la cuale tu non policica in su con la cuale tu non publica in su con la cuale impedisce la cuale cuale con la cuale cuale

quando i raggi del sole, spenti già nella bassa pianura, non ferivano che la cima del monte. già nella bassa pianura, non ferivano che la cima dei monte.

— Questo wec' da.... d' raggi comprende i due termini a quo et ad quoma. — Usotto dunque dal fumo, si trovò un lume assal debole : perchà essendo il sole già sotto, i raggi riuscivano all'alto sopra di lui (sotto, v. 70; però nei piano ov'era Dante erano quasi spenti; non rimanendovi che un po' d'avanzo di lume, ripercosso o riverberato in giù dai cielo più alto, illuminato per traverso dal sole che vi faceva orpuneclo (Ces.).

13-18. O immaginativa, econo che taivolta ol trasporti cost uno di accorgiamo di quello che accade inforno a nol, per quando i sensi non ti metton davanti nessun oggetto? muoveti un lume che prende sua forma nel cielo.

19-30. Dell'empiezza di lei,

lume che prende sua forma nel cielo.
19-30. Dell'empiezza di lei, eco. Empletade è ira con alcuna deliberazione (Lanco).
Nella mia imaginazione apparve il fantasma dell'empietà
di colei, di Progne (Purg., 1x,
15), che ucciso iti suo figlio,
fu trasformata nell'uccello che
niù di dietta di cantare nelru trasformata nell'uccello che più si diletta di cantare, nel-l'usignolo, e in questo la mia mente fu si concentrata in sà medesima, che non ricevea al-cuna impressione dal di funi Ov.. Metam. v. 423, e segg. O OV. Melan. V., 423, e sog. O forse si riferice alla leggonda omerica di Filomena. Od., xue Come allor che di Pandaro la figlia. Ne giorni primi del rosato aprile. La fioriscente Filomela, assisa Degli arabor suoi tra le più densa fronda Carte an uomo crocifisso, Amano, dispettoso e truce in sembianti,

an umo crocifisso, Amano, dispettoso e truoe in sembianti, e in questo atteggiamento morriva. Ester, vii. 10: Aman fu appiccato al legno, ch'egli avea apprestato per Mardocheo.— Al dire e al far, in parole et in fatti fu el iusto. La integrità della mente significatustiza; imperò che gli vizi stracciano la mente (E.).

31-38. E come questa imaggire, eco., si ruppe di per gè etessa, e ai dileguò, in modo d'una bolla d'aria quando vien meno il velo d'acqua sotto alla quale si fece, mi apparre la vergine Lavinia. Il Daniello: Lavinia, figliuola del re La-tino e di Amata, moglie di esso re; e dice che piangeva forte la madre, la quale, per grandissima ira concepita in lei e per isdegno, oredendo che Enca avesse ucoiso Turno, a cul Lavinia era stata promessa. Enes avosse ucono i urao, a cui Lavinia era stata promessa, e che prendesse Lavinia per moglie, disperata s' appose. En., xii. — Nell'Epistola all'imperador Arvigo: Questa è quella Amata impasiente, la quale, rifiutato il fatato matrimonto, non temè di prentente della consenia della consenia di grafa. dere quello genero il quale i fati negavano, ma furiosa-mente a battaglia il chiamo, mente a battaglia il chiamo, ed alla fine, mal ardiia, pagando il debito, con un taccio
s'impicol (Biagioli). — Come
fa un sonaglio nell'acqua;
cioè una di quelle bollo, che
fa il sapone diguazzandolo na il sapono uiguazzane.
nell'acqua; ovvero quelle che
piovendo fa l'acqua che cade
in qualche pozza: di questo
disse Marriale, viii, 33: Offensœ bulla tumescit aques

E come questa imagine rompeo Sè per sè stessa, a guisa d'una bulla Cui manca l'acqua sotto qual si feo; Surse in mia visione una fanciulla, Piangendo forte, e diceva: O regina Perchè per ira hai voluto esser nulla? Ancisa t'hai per non perder Lavina; Or m'hai perduta, i sono essa che lutto, Madre, alla tua pria ch'all'altrui ruina. Come si frange il sonno, ove di butto Nuova luce percuote il viso chiuso, Che fratto guizza pria che muoia tutto; Così l'immaginar mio cadde giuso, Tosto ch'un lume il volto mi percosse, Maggiore assai, che quello ch'è in nostr'uso. I' mi volgea per vedere ov'io fosse. Quand' una voce disse: Qui si monta: Che da ogni altro intento mi rimosse: E fece la mia voglia tanto pronta Di riguardar chi era che parlava Che mai non posa, se non si raffronta. Ma come al sol, che nostra vista grava E per soverchio sua figura vela, Così la mia virtù quivi mancava. Questi è divino spirito, che ne la .Via d'andar su ne drizza senza prego, E col suo lume sè medesmo cela. Si fa con noi, come l'uom si fa sego; Chè quale aspetta prego, e l'uopo vede, Malignamente già si mette al nego. Ora accordiamo a tanto invito il piede: Procacciam di salir pria che s'abbui, Chè poi non si poria, se il non riede. Così disse il mio Duca, ed io con lui

Chè poi non si poria, se il non riede.

Chè poi non si poria, se il non riede.

Così disse il mio Duca, ed io con lui

Sere factorrotto. Sana piagnere e sana

| Senti'mi presso quasi un mover d'ala,<br>E ventarmi nel viso, e dir: Beati | 67 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Pacifici, che son senza ira mala.                                          |    |
| Già eran sopra noi tanto levati                                            | 70 |
| Gli ultimi raggi che la notte segue,                                       |    |
| Che le stelle apparivan da più lati.                                       |    |
| O virtù mia, perchè si ti dilegue ?                                        | 73 |
| Fra me stesso dicea, che mi sentiva                                        |    |
| La possa delle gambe posta in tregue.                                      |    |
| Noi are more done min non coline                                           | 76 |
| Noi eravam dove più non saliva                                             | 10 |
| La scala su, ed eravamo affissi,                                           |    |
| Pur come nave ch' alla piaggia arriva:                                     |    |
| Ed io attesi un poco s'i' udissi                                           | 79 |
| Alcuna cosa del nuovo girone;                                              |    |
| Poi mi rivolsi al mio Maestro, e dissi:                                    |    |
| Dolce mio Padre, di', quale offensione                                     | 82 |
| Si purga qui nel giro, dove semo?                                          |    |
| Se i piè si stanno, non stea tuo sermone                                   | e. |
| Ed egli a me: L'amor del bene, scemo                                       | 85 |
| Di suo dover, quiritta si ristora,                                         |    |
| Qui si ribatte il mal tardato remo:                                        |    |
| Ma perchè più aperto intendi ancora,                                       | 88 |
| ·Volgi la mente a me, e prenderai                                          |    |
| Alcun buon frutto di nostra dimora.                                        |    |
|                                                                            | 91 |
| Nè creator, nè creatura mai,                                               | •• |
| Comincid ei, figliuol, fu senza amore,                                     |    |
| O naturale, o d'animo; e tu il sai.                                        | 94 |
| Lo natural fu sempre senza errore;                                         |    |
| Ma l'altro puote errar per malo obbiett                                    | ο, |
| O per troppo, o per poco di vigoré.                                        |    |
| Mentre ch'egli è ne' primi ben diretto,                                    | 97 |
| E ne' secondi sè stesso misura,                                            |    |
| Esser non può cagion di mal diletto;                                       |    |
|                                                                            |    |

- Non si poria. Sopra, vii, non saliva, ecc., al termine 53-54: Solo questa riga Non della scala. — Affessi, fatti varcheresti dopo ti sol partito, immoti. — Arriva, qui non Ventarmi, farmi vento, vale giunge, ma posa alla Inf., xvii, 117: Di sotto mi venta: riva (Tor.). - Offensione, pecvarcherent acpo it sol partito, immoti. — Arriva; qui non Ventarmi, farmi vento, vale giunge, ma posa alla Inf., xvii, 117: Di sotto mi venta. riva (70r.). - Offensione, poca che l'angelo gli cancellò dalla si stanvo, ecc., se non possiam fronte il segno dell'ira. — Beuti pacifici – quoniam filii Dei vacabuntur. Matth., v. 9. — Ira miniare, almeno parla. 85-90. L'amor del bene. Qui si supplisca al difetto di zelo non è ira (B.). 70-72. Gid eran, eco Veggiamo la sera quando lo sole cura che non si de'. in questo cura che non si de'. in questo

pocadumeur. maath., v. v. - rra mada, impefo che ira per zelo non è ira [B.], -70-72. Gid eran, eco Veggiamo la sera quando lo sole va giù, li raggi, che hanno lo di dirizzatosi alla terra, s'i-aalzano alle cine delle torri, e terri no li ne no delle torri,

giamo la sera quando lo sole citano et amansi con minor va giù, li raggi, che hanno lo quarto girone sirammenda (B) di dirizzatosi alla terra, s'i.— Qui s' ribatte, eco. Qui s'alla terra, s'i.— Qui s' ribatte, eco. Qui s'e alizano alle cline delle terri, menda quello che s'à contro et tante poi in su che più non giussizia indugiato nel mondo se ne vedeno e seguita la (B.).—Dimora, lo stare, l'inquall, eco.

73-84. O estata motte, ai dugio.

91-100 21

stesse, chiamate da Platone gli Dii minori, si possono a comparazione di Dio chiamare cattive; nessuno non quò ne dee dubitare, non che negare, che in Dio non solamente sia amore, il più perfetto e il più nobile che immaginare si posmobile che immaginare si pos-sa, ma che egli stesso sia tutto amore, perché l'amore di Dio è l'essenza di Dio: l'amore di Dio è la cagione dell'essere, della bonta e della perfezione di tutte le cose: di maniera che se l'amore di Dio non fosse, non sarebbo ne perfe-zione, nè bonta ne cosa nes-tione. fosse, non sarebbe ne perfe-zione, nè bonta, ne cosa nes-suna in luogo veruno. — O maturale, pel qualo 'si appeti-scono i boni necessari alla nostra conservazione. — L'in-stinto (Ccs.). — O d'animo, per elezione dell'animo (Bl.). — E tu W ati, imperò che had stuliato la dilorda che dimostudiato la filosofia che dimo-stra questo (B.). Cono. III, 3: Ciascuma cosa ha 'I suo spe-ziale amore, come le corpora semplici hanno amore natu-rato in sè al loro luogo pro-pio, e però la terra sempre discende al centro: il fueco alla circonferenza di sopra lungo 'l cielo della Linna, e però sempre sale a quello 'Iperò sempre sale a quello. Le corpora composte prima, sic-come sono le miniere, hanno amore al luogo dove la loro amore al twogo dove la toro generazione è Ordinata, e in quello crescono e da quello hamo viore e potenza. Onde vedemo la calamita sempre dalla parte della sua generizione ricevere virtit. Le piantr, cho sono prima animale, hamo amore a certo luego più manifestamente secondo-chè la complessione richiede; e però vedemo certe piante, l'acque quast sempre starsi, e certe sopra i gioghi delle montagne, e certe nelle piaggie e a piè de monti, le quali se si trasmutano o muoion del tutto o viveno quasi triste, siccome cose disgiunte dal loro amico. Gli animali bruti hanno più manifesto amore non solamente agli luoghi, ma l'uno l'altro vedemo amare. Gli uomini hanno loro propio amore alle perfette e oneste cose, e perocchè l'uomo (avvegnachè una sola sustanza (avvegnache und sola sustanza sia lutta sua forma) per la sua nobilid, ha in sè della natura di questa cose, tutti questi amori puote avere, e tutti gli ha. — Fu sempre senza errore, è lafalnotte (B.). — Che la notte, al dugio.

guali, sec.

91-102. Né creator, ecc. Il cose, tutti questi amort puote

73-84. O virtà mia, ecc., po- Varchi, sopra questi versi: avere, e tutti gli ha. — Fu
tenza di muoversi. — Ti di- Se Dio intende, se Dio muove, sempre senza errore, è infaltegue, ti dilegui. — Era venuta se Dio prevede e provvede, se ilide. — Fu, il Witte: è, ma
la notte. V. sopra, vii, 43 e Dio finalmente è semplicissi- torna al medesimo. Per maio
segg. — Posta in terque (tremamente buono, in tanto che obbietto, o volgondosi al maio
gua), come costretta a non tutte l'altre cose, eccettuato — O per troppo, o per volgersi
pulero attuarsi. — Deve più lui, citandio le intelligenze, con troppa vio maio cose terrone, — o per poco di vipore nell'aspirare al boni celesti. — Nei primi sommi ben,
in Dio e nella virti. — diretto,
volto. — B ne' secondi noi
beni terroni — se desso misura, non eccece i termini dei
convonevole. — Esser mon può,
ecc. non può da cotale amore
cagionarsi in noi alcuna dilettazione peccaminosa. — Ma
quando al mal, ecc. Se l'uomo
costituisee a se malo obietto
per amore e pol l'ama con più
sollecitudine che non si conviene, ovvero costituisee buono viene, ovvero costituisce buono obietto, cioè d'amare cosa licita ma negligentemente e freddamente l'ama, allora pecca (O.). 103-111. Ch'esser conviene, ch'è forza che amore sia in on's forza one amore sia in voi principio motore d'ogni virtù e d'ogni opera viziosa e punibile. — Or perché mat, ecc. Ora perché amore non può mai distogliersi dal bene di quell'essere in cui risiede, av-viene che tutte le cose suscettive d'amore non possono odia-re sè medesime. — Tute, sitive d'amore non possono odia-re sè medesime. — Tute, si-cure. — E perchè intender, ecc. E perchè non si può con-cepire alcun essere stante per sè o diviso dall'ente primo, da Dio, ogni affetto è deciso, di-viso l'outran da odiare l'aduviso, lontano da odiare la detta prima cagione. — Esser, ente (Tor.). — Ogni affetto uma-no, purgandosi qui le colpe dall'uomo commesse vivendo (Tor.).
112-114. Resta, ecc. Se distinguo bene, se è vero, secondo la mia divisione che nessuno desidera male a se ne a Dio, suo principio, conseguita che si desidera male solamente al prossimo. — Amor del male altrui — l'odio. — In tre modi, di superbia, d'invidia e d'ira. — In vostro limo, nella vostra gile e misera natura umana. 115-123. E chi, ecc., spera avanzarsi per l'abbassa-mento del prossimo. — Sop-presso, conculcato. Il superbo. — Perch' altri sormonti, per lo innalzarsi d'alcuno. — Il contrario ama, ama la depressione altrui. L'invidioso. —
Per ingiuria ch'abbia ricevuta.

Ma, quando al mal si torce, o con più cura, 100 O con men che non dee, corre nel bene, Contra il fattore adopra sua fattura. Quinci comprender puol ch'esser conviene Amor sementa in voi d'ogni virtute, E d'ogni operazion che merta pene. 106 Or perché mai non può dalla salute Amor del suo soggetto volger viso, Dall' odio proprio son le cose tute: E perchè intender non si può diviso, 109 Nè per sè stante, alcuno esser dal primo, Da quello odiare ogni affetto è deciso. Resta, se, dividendo, bene stimo, Che il mal che s'ama è del prossimo, ed esso Amor nasce in tre modi in vostro limo. È chi, per esser suo vicin soppresso, Spera eccellenza, e sol per questo brama Ch'el sia di sua grandezza in basso messo. È chi podere, grazia, onore e fama Teme di perder perch'altri sormonti, Onde s'attrista sì, che il contrario ama; Ed è chi per ingiuria par ch'adonti Si, che si fa della vendetta ghiotto; E tal convien, che il male altrui impronti. Questo triforme amor quaggiù disotto Si piange; or vo' che tu dell'altro intende, Che corre al ben con ordine corrotto. Ciascun confusamente un bene apprende, Nel qual si queti l'animo, e desira: Perchè di giugner lui ciascun contende. 130 Se lento amore in lui veder vi tira, O a lui acquistar, questa cornice, Dopo giusto penter, ve ne martira. 133 Altro ben è che non fa l'uom felice: Non è felicità, non è la buona Essenza, d'ogni ben frutto e radice. L'amor, ch'ad esso troppo s'abbandona, 136 Di sopra noi si piange per tre cerchi; Ma come tripartito si ragiona, Tacciolo, acciocchè tu per te ne cerchi.

contrario ama, ama la depressione atrul. L'invidios. — degli invidiosi e degl'iracondi. buon frutto radice. — Sione altrul. L'invidios. — degli invidiosi e degl'iracondi. buon frutto radice. — Se ringiuria ch'abbia ricevuta. — Dell'altro amore - intende, piange, ecc., si sconta ne' tre — Ch'adonti si, che s'irriti intandi. — Con ordine core cerchi, che sone soprati noi. L'iracondo. — Stat, e costui. i ordice, v.v., 100. Amando poco ve sone gli avari, i golosi e L'iracondo. — Stat, e costui. i beni celesti, troppo i terreni. i lusariosi. — Ma, come tri-limpronti, metta innani er. — Confusamente, ecc., non partito, ecc. ma come sia rafigiando (Tor.). — Impronti, chiramente vede nell'appren-glonata quosta triplice partilimprenti, insglini la vendetta; sione sua, e desidera un som-sione, ecc. — Il perché e l'es la dipinga con piscero (St.). — mo bene. — Contende, si sforza ome di questi tre portrattati impronti, nella moite sua, ne- e cercalo quanto può (S.). — amort (Ces.). — Tacciolo, ecc. gli atti e nelle coso di fuori Dopo giusto penter, quando Cono, m: 5. Si come omai proti la la morte s'abbia pontimonto, quello che detto è, puole ve- 114-139. Triforme, di tre — Altro ben è, v'è un altro dere chi hanobile inpegno, si sorte. — Quaggiù disolto, ne' bene, il terreno. — D'ogni ben quale è belo un poco di faisce balai sottoposti, dei superbi, frutto e radice. Altri: d'ogni lasciarc (Vor.).

### CANTO DECIMOTTAVO.

Firgillo, a richiesta di Dante, continua il suo ragionamento della natura dell'amore. Poi le amine degli accidiosi passano davanti al Posti, gridando esempi della virtù contraria all'accidia e di punisione del loro peccato. Una si da a conoscere a Virgilio, e gli tocca d'Alberto Scaligero. Dante da ultimo s'addormenta.

Posto avea fine al suo ragionamento L'alto Dottore, ed attento guardava Nella mia vista, s'io parea contento: Ed io, cui nuova sete ancor frugava, Di fuor taceva, e dentro dicea: Forse Lo troppo dimandar, ch' io fo, gli grava. Ma quel Padre verace, che s'accorse Del timido voler che non s'apriva, Parlando, di parlare ardir mi porse. Ond'io: Maestro, il mio veder s'avviva 10 Si nel tuo lume, ch'io discerno chiaro Quanto la tua ragion porti o descriva: Però ti prego, dolce Padre caro, Che mi dimostri amore, a cui riduci Ogni buono operare e il suo contraro. Drizza, disse, ver me l'acute luci 16 Dello intelletto, e fleti manifesto L'error de ciechi che si fanno duci. L'animo, ch'è creato ad amar presto. 19 Ad ogni cosa è mobile che piace, Tosto che dal piacere in atto è desto. Vostra apprensiva da esser verace Tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, Sì che l'animo ad essa volger face. E se, rivolto, in ver di lei si piega, Quel piegare è amor, quello è natura Che per piacer di nuovo in voi si lega. Poi come il foco movesi in altura, Per la sua forma ch'è nata a salire Là dove più in sua materia dura; Cost l'animo preso entra in disire, 31 Ch' è moto spiritale, e mai non posa Fin che la cosa amata il fa gioire. Or ti puote apparer quant'è nascosa 34 La veritade alla gente ch'avvera Ciascuno amore in sè laudabil cosa: Perocchè forse appar la sua matera 87 Sempr'esser buona: ma non ciascun segno

per quel che dichiard aperta-mente (E.). — Mi dimostri che cosa è amore. — Il suo con-traro, il mal operare. V. sopra

coss e amore. — as successforo, il mal operare. V. sopra zvn. 104-105.

17-18. E ficti, ecc., e ti sară manifesto l'errore di quegl'i-gnoranti, che vogliono farsi guida degli altri, insegnando che ogni amore è in sa stesso lodevole [F].

19-24. Presto, disposto. — Ad ogni cosa è mobile, ecc., si muove ad ogni cosa piacente. — im atto è desto, è desto in atto, a venire ad alcun atto. Il Bianchi accorda in atto con piacere, e epiega dal piacere presente o che agisce su lui. — Vostra apprensienz. ecc. La vostra facoltà d'apprendere trae l'imagine da un ente od obietto reale, e la pone avanti sila mente vostra, fanto che fa rivolger l'anima ad essa imarivolger l'anima ad essa ima-gine. — Il Varchi, Ercol., 29: Nella virtu fantastica si riser-

gine. — Il Varchi, Ercol., 29:
Mella virtà fantastica s'rierbano le imagini, ovvero similitudini delle cose, è quali i falosofi chiamano ora spesse,
ora intenzioni.
25-39. E se, rivolto, ecc., e se
l'animo che si è rivolto a quella
imagine, s'abbandona in lei. —
Quello è natura. Quello amore
è natura, la quale lega sè di
nuovo in voi in virtà del piacere. Il primo legame che l'animo ha con la natura è l'essendo è quando in atto viene
ad amare, e la natura di nuovo
in tale sito con esso animo si
unisce (F.). Il Cesari: Il primo
piacere fu del voltari, conoscendolo buono o piacevole;
questo del gittarsi ver lui. è
il secondo. — Movesi in altura,
va in alto. — Per la svan forma.
Som:: Ignis sua forma inclinatur in superiorma locum. Som.: Ignis sua forma inclina-tur in superiorem locum.— Forma chiamavano gli antichi filosofi ciò che dà l'essere a ciascuna cosa; onde la forma E buono, ancor che buona sia la cera.

1-9. Alto, profondo. — Vista. 18-17: le luci dello intelletto.

2-chi., come quelli che espri. Net two lume, nella tua dostre prio luogo, che in quello dove prio mono viramente gli affetti dell. — ... La tua ragion, il tuo l'anima. — Set di sapere. — ragionamento.—Porti, importi. Progressi estimolava. — Gispra. — Descriva, dichiari. — Porti desiderio no è un moto mawa, gli è molesta, — Non s'a. ha ditto per quel ch' el lassò teriale, come quel del fucco, persea, non ardiva paleasrai. — a dichiarare, accià che Dante ma spirituale, il quale non posa 10-15. Il mio veder. Sotto, pensasse da sè, o descriva dice

non la gede. — Molti ingannati affermavano che ogni amore in sè era bunco, e movanni da questo: L'animo non ama se non le cose che il apparecchia l'apprensiva, e l'apprensiva nolli apparecchia se non le cose che hanno vere essere, e le cose che hanno vero essere sono buo ne; dunque ogni amere è buono (B.). — .Ch. avvera, ecc., che pone per vere (B.). Che afferma amore essere sempre cosa lode-vole. — Forse appar. Per questo appar si manifesta in parte
l'errore; imperò che molte cose
paiono quel che non sono: cioè
paiono buone e sono rie; e cosi
s'inganna l'apprensiva e l'animo che no nicile afacti. nimo che ne piglia placere. Adiunge l'altra parte in che sta anco l'errore; cioè che pognamo che l'obletto sia buono, l'animo può operare in quello obletto indebitamente, o per troppe o per poco e così erra (B.). — Matera d'amore, la materia determinabile, o amore gello, essere il movimento d'a-more (O.). — Segno, figura, impressione.

40-45. It mio seguace, ecc., attento a seguire la tua dimestrazione. — Capace delle tue sentenze (B.). — Discoverto. attento a seguire la tua dimestrazione. — Capace delle tue sentenze (B.). — Discoverto, mi hanno manifestato che cosa è amore. — M'ha fatto, m'ha cresciuto i dubbi. — Ché s'  $\alpha$ -more, ecc., poichè se l' amore ei viene dagli oggetti esternie se l'amino non può procedere altrimenti, non ha merito alcuno se ourale. cuno se opera bene o male. — Con altro piede, con l'amore; imperò che l'anima va secondo impero cae l'anima va secondo che l'affezione la porta. — Se dritto o torto va. Il Witte ei I Buti: Se dritta o torta va, non è suo merto, però che va co-m'ella è mossa (B.). 46-48. Quanto ragion, ecc.

Month of the control trice. — T'aspetta di pervenire ovvero differisciti, serba i dubbi tuoi a Beatrice solamente (L.).

Le tue parole e il mio seguace ingegno, Risposi lui, m'hanno amor discoverto; Ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno Chè s'amore è di fuori a noi offerto, E l'anima non va con altro piede, Se dritto o torto va, non è suo merto. Ed egli a me: Quanto ragion qui vede Dir ti poss'io, da indi in la t'aspetta Pure a Beatrice; ch' è opra di fede. Ogni forma sustanzial, che setta È da materia, ed è con lei unita Specifica virtude ha in sè colletta, La qual senza operar non è sentita, Nè si dimostra, ma'che per effetto, Come per verdi fronde in pianta vita. 52 Però, là onde vegna lo intelletto 55 Delle prime notizie, uomo non sape, Nè de primi appetibili l'affetto, Ch'è solo in voi, si come studio in ape Di far lo mele; e questa prima voglia Merto di lode o di biasmo non cape. Or, perchè a questa ogni altra si raccoglia, 61 Innata v'è la virtù, che consiglia, E dell'assenso de tener la soglia. Quest' è il principio, là onde si piglia Ragion di meritare in voi secondo Che buoni e rei amori accoglie e viglia. Color che ragionando andaro al fondo, S'accorser d'esta innata libertate, Però moralità lasciaro al mondo.

Onde pognam che di necessitate Surga ogni amor che dentro a voi s'accende, Di ritenerlo è in voi la potestate.

specie, la quale costituisce la sua specie v falla differente dall'altre (B.). — Senza operar non è scutita, non appare e non si manifesta se non per l'effetto. — Forma sustanzial, quella, che unita alla materia prima, comune a tutti i corpi, forma le differenti specie di essi. — Ma' che, sol che. — La qual, ecc. Boetius, in libro de duabus naturis: Natura est unamquamque rem informans specifica differentia, qua scili-cet complet distinctionem speciei. Nam in homine est intel-

sì come è mentre sta nel corpo, propria conservazione, il pla-specifica viriti ha in sè collet- cerè, la felicità. Il Buti: Det ta, accoltà: cioà ha una poten- primo appetibile, del sommo sia differente da tutte l'altre bene ch'è iddio. — E questa prima voglia, ecc., e questa prima ppetiti non sono capaci per sè stessi nè di lode, ne di

biasimo.
61-72. Or. perché, eco. Ora è in voi innata la virtu che coasiglia, cioè la ragione, affinche signia, cios is ragiono, amnecio ogni altra Joglia che nasca in voi si raccolga a questa virtò. e questa dec tenere la chiare doll'assenso (Biagfoti). Il Cesari dando a perché il sensi di quantunque: Ma quantunque a questa voglia, che nen ha ragion di merito, si accolgano e associno tutte le altre (da che gli amori tutti de beni partiovvero differisciti, serba i dublique exationari, in inne videre gli amori utiti de de beni partibi tuoi a Beatrice solamente quod est ultra aliquem mon- colari, sono come rimetiticati (L.).

40-80. Ogni forma sustanzial, euditus, aptivus facere mei (P. tavia avete la regione che con ogni anima, che setta, divia à di D.). — Sape, sa — lo intel- siglia; ed essa è la portiniera da materia, che ha essere sa—teto, l'intelligenza delle prime che essamina e riceve le bucca parata dalla sua materia: ed è nosioni o assiomi. — I primi e soldude le rie. I buoni e rie contri, con la materia confunta, appetibili sono, per esempio, la amori sono quell'ogni altre

La nobile virtù Beatrice intende 73 Per lo libero arbitrio, e però guarda Che l'abbi a mente, s'a parlar ten prende. La luna, quasi a mezza notte tarda, Facea le stelle a noi parer più rade, Fatta com' un secchion che tutto arda; E correa contra il ciel per quelle strade Che il sole inflamma allor, che quel da Roma Tra' Sardi e Corsi il vede quando cade; E quell'ombra gentil, per cui si noma Pietola più che villa Mantovana, Del mio carcar diposto avea la soma: Perch'io, che la ragione aperta e piana Sovra le mie questioni avea ricolta, Stava com'uom che sonnolento vana. Ma questa sonnolenza mi fu tolta Subitamente da gente, che dopo Le nostre spalle a noi era già volta. E quale Ismeno già vide ed Asopo, Lungo di sè di notte furia e calca, Pur che i Teban di Bacco avesser uopo; Tale per quel giron suo passo falca, Per quel ch'io vidi di color, venendo, Cui buon volere e giusto amor cavalca: Tosto fur sovra noi, perchè, correndo, Si movea tutta quella turba magna; E duo dinanzi gridavan piangendo: 100 Maria corse con fretta alla montagna; E Cesare, per soggiogare flerda, Punse Marsilia, e poi corse in Ispagna.

\*\*soglia detta di sopra che s'ac
soglia alla prima dei primi insieme in un monto alla fine
sppetibiii.— Quest' è il principio, coc. Benchè i primi moquel che se ne cava si chiama
vimenti non siano in nostra ti prano dei vigliuolo.— L'Epotenzia e non abbiano cagione tica, il cui fondamento è la lidi lode nè di biasimo, l'assenso bertà del volere. — Pognam
sagnante à quel che marita o che honchi wimenti non siano in nostra
potenzia e non abbiano cagione
di lode nè di biasimo, l'assenso
seguente-è quel che merita o
demerita (B.). — Vighia, cerre.
Il Borghini: Voltare è altra
cosa che vaptiare, e si fa con
altri strumenti, ed in altri modi; chè quando il grano è batuto in su l'aia, e n'è levata
con forche e rastregli la paglia,
e gettato al vento per levarno
la pulla, e vento per levarno
la pulla, et rimangano aloune
spighe di grano e baccegli di
veccie salvatiche e altri cotasemi nocivi, che i coreggiati
non han ben potto trebbiare,
nè pigliare i rastregli, egli
hanno certe come granate piathanno certe come granate piate o di ginestre o di alcu-ne erbe, che chiamano dove ruschie, dove gallinacce, e con vincastri d'olmi e di altri al-beri legati insieme secondo le commodità dei paesi e' le vanno leggermente piegando sopra la massa, e come dicono, l'a-

che, benchè. — Poynam 73-75. La nobile virtù, ecc. Ai canti iv e y del Paradiso

sata e separandoli dal grano. dunque alzarsi quasi ciuque dando la solicitudine e due di-

ore dopo il tramonto del sole, polchè da una sera all'altra si alza quasi un'ora più tardi (F). L'Antonelli ordina e spisga: quasi alla tarda ora della mezzanotte, la luna, eco. — Quasi a mezza notte, la luna, eco. — Quasi a mezza notte, la luna, eco. — Quasi a mezza notte, quasi passata la terza parte della notte. Altri: Fatta com'un scheggion che tututi 'arda. — Contra il' apparente corao dei cielo, da ponente verso levante. — Per quelle strade, per lo Zodiaco, verso il fine del sogno dello Scorpione, nel quale si irova il leole allora che gil abitatori di Roma lo veggono travantara. trova il sofe allora che gli abi-tatori di Roma lo veggono tra-montare in quella parte del cielo, ch'è tra la Corsica e la Sardegna. — E quell'ombra gentil, erc. Virgilio, per cui il villaggio di Pietola (Andes.) ov'egli nacque, è più famoso della città di Mantova — avea disaaricata la soma, che io li ovegii nacque, e pin famoso della città di Mantova — avea discaricata la soma, che lo li avea posta, solvendo il dette dubbio (O.). — Perch'io, eco. Per la qual cosa io che avea compreso e riposto nella mente quel suo ragionamento aperto echiaro sopra le mie questioni; stava come uomo, che prese dal sonno vanoggia. — Dopo, dietro. — A noi era gid volta, era avviata verso noi. — Avea dato la volta, dietro l'arco del monte, che prima ce li nascondeva (Biagioli). 91-102. E quale furta e calca di gonto fin già veduta di notte da ismeno ed Asopo, fiumi della Beoria, lungo lo lero rive, ad ogni birogno che i Tebani avossoro di invocar l'attud di Bacco (quando face ano sacri-

Vossero di invocar i antio di Bacco (quando faceano sacri-ficio a Bacco, per avere del-l'acqua per le loro vigne (B.). — Tule furia e calca di coloro, — Tule furia e calca di coloro, ecc. — Falca, piega (B.). Di-rige il suo cammino proce-dendo in forma di semicerchio piegando (Bl.) Il Ces.: Fal-care è piegare a modo di falce; ed è preso da cavalli, che a correre si ammaestrano in un Al canti ve v del Paradiso piggando (Bl.) Il Ces.: Falè di nuovo tratata questa materia tra Dante e Beatrico.—
Al Iv.v.19: Lo maggior don,
ecc. (T.).
70-90. La iuma, ecc., ch' era
tarda a levarsi, nè spuntava di frombola, per ritirare lo
sull'orizzonte che quasi a mextanotte, essendo fatta come
uno secchione che tutto arda,
isanotte, essendo fatta come
uno secchione che tutto arda,
faceva a noti parere che le
piegato verso il centro, sicchè
stelle fossero più rade, perchè
stelle fossero più rade, perche
stelle fossero de de perche
stelle fossero de più rade, per

rieto, biasimando l'accidia con esempli che adduceano il pri-mi pro e il ultimi contra (B.).
— Maria, esc. — Cesare, esc.
Due sempi di celerità a sti-molo degli accidiosi: l'uno di Maria, che andando a viei-Maria, che andando a visi-tare sua cognata santa Eli-sabetta, abiti in montana cum restinatione (Luc., 1, 39). Il Buti intende della fuga in Il Buti intende della 'uga in Egitto per scampare l'atrocità di Erode che doveva uncidere gl' infanti da due anni in giù.

L'altro esempio di Giulio Cesare, che, partendo da Roma, andò con grandissima celorità a Marsilia, la quale lasciando assediata con parte del suo escretto sotto Bruto, corse con l'altra in Ispagna a soggiogare lierda (Lerida), città principale di quella provincia, superando Afranio. Petreio ed un figliunlo di Pompeo. treio ed un figlinolo di Pompeo. 103-105. Ratto, ratto, presto, presto. — Ogni fervore di capresto. — Ogni fervore di ca-rità acquista grazia nuova (B.). 106-117. Acuto, intenso. — Ricompte, eco., ristora, adem-pie. — Messo si riferisca ad sadugio. — Non vi bugio, non vi dico bugia. — Purché ti sol, co., come il sole torni ad il-luminarci. — Ond'è presso il pertugio, da che parte trovasi la buca, l'apertura per cui si sale all'altro balzo. – Se villamia, ecc., se quello che faccia-mo per debito, ti pare scortesia. 118-126. Abate a San Zeno. Un Don Gherardo — Buon, alcuni lo credon detto per iro-nia. — Ben dice buono ; imperò che tra l'altre buone cose, però che tra l'aitre nuone cose, ch'elli ebbe in sè, fu che non fu avaro di pecunia [B]. — Dolemte ancor Melan, esc., per essere stata distrutta da quell' imperatore nel 1162. — B'ale, esc. Alberto della queil' imperatore usi Arm.

— Etale, ecc. Alberto della Scala, signore di Verona, già vecchio presso a morte. Morì nel 1301. — Che tosto piangerd, ecc., che fra breve piangerà nell'altre mondo a conto di quel monistero per avere in-truso nel luogo del vero Abate, iruso nel luogo del vero Abate, un suo figliuolo per none Giuseppe, sciancato e rio, e più sciancato della mente che del corpo, e da vantaggio bastardo (che mai nacque). — Suo Ajlio. Costni fu Giuseppe Soaligero. (probabilmento) figlio naturale d'Alborto principe di Verona, che morì l'anno 1301. Abate in San Zeno, dal 1291 fino al 1314. Ebbe un figliuolo naturale, Bartolommeo per nome, che tu pure Abate nello stesso monastero dall'anno 321 fino al 136; indi vescovo di verona, one mori i anno i sui.

Abate in San Zeno, dal 1221 peccato. — Diretro a tutti, co- gloria, rimanendosi in Sicilia fino al 1814. Ebbe un figlinolo me più negligonti. — La gente [B.]. Encide, vero me, che fu pure Abate nello perse fue morta prima che il questo vagare di pensiero in stesso monastero dall'anno 321 diodente morta prima che il questo vagare di pensiero in stesso monastero dall'anno 321 diodente morta prima che il questo vagare di pensiero in stesso monastero dall'anno 321 diodente di Palestina, pensiero. — Il Butti per la Verona, ed ammazzato nel ve- essi Ebrel a cui per retaggio ganti qua e la venne le sonno. souvato, altri dicono da Al- era stata destinata da Dio. — Ricopersi, chiusi.

Ratto, ratto, che il tempo non si perda 103 Per poco amor, gridavan gli altri appresso: Chè studio di ben far grazia rinverda. O gente, in cui fervore acuto adesso Ricompie forse negligenza e indugio, Da voi per tiepidezza in ben far messo, Questi che vive (e certo io non vi bugio) Vuole andar su, purchè il sol ne riluca: Però ne dite ond è presso il pertugio. Parole furon queste del mio Duca: 115 Ed un di quegli spirti disse : Vieni Diretr'a noi, che troverai la buca. Noi siam di voglia a muoverci si pieni, 115 Che ristar non potem; però perdona, Se villania nostra giustizia tieni. I' fui Abate in San Zeno a Verona, Sotto lo imperio del buon Barbarossa, Di cui dolente ancor Melan ragiona. E tale ha già l'un piè dentro la fossa, 121 Che tosto piangerà quel monistero, E tristo fla d'avervi avuto possa; Perchè suo figlio, mal del corpo intero, E della mente peggio, e che mal nacque, Ha posto in luogo di suo pastor vero. Io non so se più disse, o s'ei si tacque, Tant'era già di là da noi trascorso; Ma questo intesi, e ritener mi piacque. E quei, che m'era ad ogni uopo soccorso, Disse: Volgiti in qua, vedine due Venire, dando all'accidia di morso. 133 Diretro a tutti dicean: Prima fue Morta la gente, a cui il mar s'aperse, Che vedesse Giordan le rede sue: 136 E quella che l'affanno non sofferse Fino alla fine col figliuol d'Anchise, Sè stessa a vita senza gloria offerse. 139 Poi quando fur da noi tanto divise Quell'ombre, che veder più non potersi, Nuovo pensiero dentro a me si mise, Del qual più altri nacquero e diversi; E tanto d'uno in altro vaneggiai, 142 Che gli occhi per vaghezza ricopersi, 145 E il pensamento in sogno trasmutai. boino della Scala, i più da Numeri, xxxii, II-13. — B Mastino (Torelli). quella gente che l'afformo non dus anims che vengono ri-prendendo gli accidiosi con fatiche di Enes — diede si medesima a voler vivere sen

Mastino (Torelli).

131-138 Vedine due, ecc., due anime che vengono riprendendo gli accidiosi con
esempi de' tristi effetti di tal

### CANTO DECIMONONO.

Descritta una visione che Dante ha poco prima dell'alba, i Poeti salgono al quinto girone, dove le anime degli avari si purgano piangendo e stando a glacere bocconi. Trovano Adriano V, che tocca della sua dignittà e del suo pecesto, e si raccomanda di ricordario a sua nipote Alagia, che prophi per lui:

Nell'ora che non può il calor diurno Intiepidar più if freddo della luna. Vinto da terra o talor da Saturno; Quando i geomanti lor maggior fortuna Veggono in oriente, innanzi all'alba, Surger per via che poco le sta bruna; Mi venne in sogno una femmina balba, Negli occhi guercia, e sopra i piè distorta, Con le man monche, e di colore scialba. Io la mirava; e, come il sol conforta Le fredde membra che la notte aggrava, Così lo sguardo mio le facea scorta La lingua, e poscia tutta la drizzava In poco d'ora, e lo smarrito volto, Come amor vuol, così le colorava. Poi ch'ell'avea il parlar così disciolto, Cominciava a cantar si, che con pena Da lei avrei mio intento rivolto. Io son, cantava, io son dolce sirena, Che i marinari in mezzo il mar dismago Tanto son di piacere a sentir piena. Io trassi Ulisse del suo cammin vago Al canto mio, e qual meco si ausa Rado sen parte, si tatto l'appago. Ancor non era sua bocca richiusa, Quando una donna apparve santa e presta Lunghesso me per far colei confusa. O Virgilio, Virgilio, chi è questa ? Fieramente dicea; ed ei veniva Con gli occhi fitti pure in quella onesta.

1-9. NelFora, eco. Nell'ora diviene sempre; ma solamente dai freddo della notte così il calore lasciato dal sole in terra en ell'atmosfera, vinto dalla naturale frigidezza della dominio (B.). Alano, astrologo, breve le dirizzava tutta la perfere atavotta da quella di dice di Saturno: Hie algore sona, e così pure le colorava sultepidire il freddo edi saturno: pradatur gaudia Veris il volto emorto, qual di chi è saturno: Hie algore sona, e così pure le colorava celle caloe: imperò che la terra conv.: La freddura di Saturno: Hie algore sona, e così pure le colorava cel caloe: imperò che la terra conv.: La freddura di Saturno: Hor d'amore è certo color deli-di sua natura è fredda e soc- conv.: La freddura di Saturno: Avvenme che qual di chi è ca; sicoche passata mentanotte, coc. Ell'i una arte, la quale ta Nuova: Avvenme che qual convente fuora la sua freddezza si fa in terra, ovvero sabblone, sta domar si facea d'un color et aiuta la freddezza della uno vivero con penna e inchiostro pallido com si facea d'un color et aiuta la freddezza della uno vivero con penna e inchiostro pallido com si facea d'un color et aiuta la freddezza della uno vivero con penna e inchiostro pallido com si facea d'un color et aiuta la freddezza della uno vivero con penna e inchiostro pallido com si facea d'un color et aiuta la freddezza della uno vivero con penna e inchiostro pallido com si facea d'un color et aiuta la freddezza della uno vivero con penna e inchiostro pallido com si facea d'un color et aiuta la freddezza si fa in terra, ovvero sabblone, sta domar si facea d'un color et aiuta la freddezza si fa in terra, ovvero sabblone, sta domar si facea d'un color et aiuta la freddezza della uno sabble de la calor et aiuta la freddezza della uno sempre que sona e con et aiuta la freddezza della uno sempre che non sempre questo più si traggono quattro e il Butil: messo marco mar 1-9. Nell'ora, ecc. Nell'ora diviene sempre; ma solamente

e li aspetti di essi danno giu-dizio delle cose a dimandare (Lon.). I geomanti fanno i lo-ro indovinamenti non solo per punti, ma anche con cassolini, disposti a certe figure, che hanno nomi particolari. La fi-gura detta Fortuna major è tale

nanno nomi particolari. La figura detta Fortuna major è
tale

X
X
X

— Quando la disposizione dei
punti somigilava quella delle
stelle che formano il fine del
segno dell'Aquarie ed il principio de' Pesoi, la chiamavane
il segno della maggiore fortuna. Onde a significare l'ora
che precede il glorno dice: Era
l'ora che i geomanti veggono
in cielo la lor maggiore fortuna, cioè che apparivano sopra l'orizonte l'Aquario tutto
e parte de' Pesoi, immediatamente precedenti l'Arieto, che
è quanto dire: era vicino il
nascere del sole; perochè il
poeta faceva il suo viaggio
montre il sole era in Ariete
(B. B.).— Sorger per via, soc.,
aizarsi sull'orizonte da quella
parte del cielo che per poco
rimane osunza di suo successorio della
parte del cielo che per poco
rimane osunza di suo successorio. altard sull'orizonte da quella parte del cielo che per poco rimano escura ad essa fortuna, polchè i raggi del sole che nasse di la la rischiarano (B. B.). — All'alba che viene (T.). — Balba, balbuniente. — Sovra è giè distorta, sciancata (B.). — Scialba, siblancata e smorta. 10-15. B., come it sol, ecc. B come il sole ravviva col sue calore le membra intirizzite dal freddo della notte così il mio sguardo le facera aglie e spedita la lingua e poi in breve le dirizzava tutta la persona, è così pure le colorava così pare le colorava

se. Intende per sirena'il pia-cere fallace dei sensi, che trasse Ulisse a restare con Circe. lnf., Ulisse a restare con Circe. int., Xxvi, 91. — Cammin vago, vaganto. Petr.: Gli errori e le fatiche del fagliuol di Laerte. Il T. mette virgola dopa cammin, e spiega vago per imaghito. — Quai, ohl. — S'ausa, min, e spiega vago per imeaphito. — Gued, chi. — S'ausa,
prende meco dimestichezza. —
Una doma, eco. Lucia.

Lunghezzo me, allato a me (B.).

— V. N.: Vidi impo me uomini (T.). — O Virgilio, eco.
Son parole della santa donna.

— Chi è questa che in hai lassato venire a Dante' (B.). Come lasciastu queste tuo allievo così affascinare' (Ces.).

— Fieramente, con forte risentimonto. — Ei, Virgilio. — Pure, solo o tuttavia.

31-32. L'altra grendeva. Virgilio prendeva l'altra. Altri :
la donna sant a prendeva la
femmina balba. — Fendendo
i d'appi, suparciando il suoi
vestimenti (B.). — Puszo, fetore vizioso (Lasa).

34-45. Io volest gli occhi intorno, svegliato che fui. — Virpiilo, diceami. — Almen re,
eco. T'ho chiamato almeno tre
volte. — Troviam l'aperta, l'apertura, per la guale in ascenertura, per la guale in ascenertura, per la guale in ascen-

volte. — Troviam l'aperta, l'a-pertura, per la quale tu ascen-da all'altro girone. — Pieni Dell'alto di, illuminati dal sole alzato sull'orizzonte. — Nuovo, nuovamente nato (B.). — Alle rens. Andando dai levante al ress. Andando dal levante al ponente avevano il set dietro alle spalle (F.). — Che 72 di st. ecc., che va curvo.— Si varca, si valica all'altire girone (B.). — Soave, di sunno. — Benigno, d'accente e di senso. — Mortal marca, regione de mortali (L.). — Marca al modo francesco, che viene a dire: paese fra termini scritti (O.). Sotto xxv., 75: marche, la regioni dei purganti (T.).

regioni dei purganti (T.).
46-54. Con l'ale aperte, ecc.
Aprendo le ali e drizzandole
dov'era la scala, l'angelo ci doviera la soala, l'angelo ci avviò su tra le due sponde del duro sasso. — Che garcan di ciono, candidissime. — Deldur-ro maciono, del monte ch'era di pietra macigna (B.). — B ventilonne, ci fece vento, scan-cellando dalla fronte di Dante il quarto P., il peccato dell'ac-cidia. — Qui lugent, coloro che niangono le loro colpe. — Radir plangono le loro colpe. - Beati qui lugent, quoniam ipsi con-solabuntur. Matth. v. 5, bonne, signore, padrone, ric-che di consolar, di consola-zione. Dante, Rime: E d'ogni consolar l'anima spoglia, — Come questa sentenza evangelica risponde contro il vizio del-l'accidia i L'accidia, o 'l tedio nel bene operare, procede da questo che l'uomo è fuggifa-

L'altra prendeva, e dinanzi l'apriva Fendendo i drappi, e mostravami il ventre; Quel mi sveglio col puzzo che n'usciva. Io volsigli occhi, e il buon Virgilio: Almen tre 34 Voci t'ho messe, dicea: surgi e vieni, Troviam l'aperta per la qual tu entre. Su mi levai, e tutti eran già pieni 37 Dell'alto di i giron del sacro monte.' Ed andavam col sol nuovo alle reni. Seguendo lui portava la mia fronte Come colui che l'hà di pensier carca. Che fa di sè un mezzo arco di ponte: Quand' io udi': Venite, qui si varca, 43 Parlare in modo soave e benigno, Qual non si sente in questa mortal marca. Con l'ale aperte che parean di cigno Volseci in su colui che si parlonne, Tra i duo pareti del duro macigno. Mosse le penne poi e ventilonne, Qui lugent affermando esser beati, Ch'avran di consolar l'anime donne. Che hai, che pure in ver la terra guati 🛚 La Guida mia incominciò a dirmi, Poco amendue dall'Angel sormontati. Ed io: Con tanta suspizion fa irmi 53 Novella vision ch'a sè mi piega, Si ch'io non posso dal pensar partirmi. Vedesti, disse, quella antica strega, Che sola sopra noi omai si piagne ? Vedesti come l'uom da lei si slega? Bastiti, e batti a terra le calcagne, Gli occhi rivolgi al legoro, che gira Lo Rege eterno con le rote magne.

Quale il falcon che prima a piè si mira, Indi si volge al grido, e si protende Per lo desio del pasto che la il tira;

rincuora a prendere questo tra-vaglio animosamente, promet-tendogli del suo piagnere in-finita consolazione (Ces.). — Inita consolazione (ce.). — Che pure ecc., che continui a guardare in terra. — Poco ambedue, ecc., sott.: essendo saliti poco al di sopra dell'angelo (B. B.). — 55-63. Con tanta suspizion,

tica e si annoia del travaglio coetanea all'uman genere, co-che importa l'oprar virtuoso; me è certamente il fallace pia-di che lo porta a mal in corpo cere (L.).— Che cola, ecc., per e svogliato. Cristo adunque il cagione della quale nei gironi cagione ueila quale nei gironi
che sono sopra il nostro capo
ed ai quali ora andremo, piangono gli avari, i golesi, i lussuriosi. — Da let si slega, se
ne libera — vedende quale a
veramente. — Batti a terra le
collectione de la collectione de guardare in terra. — Poco ambedue, ecc., sott.; essendo saliti poco al di sopra dell'angelo (B. B.).

55-63. Con tanta suspirion,
ecc., così sospettoso e sospeso.
Altri: sospensión (B. B.) — it alla verità. Logoro. V.
ecc., così sospettoso e sospeso.
Altri: sospensión (B. B.) — lift, xvii, 128. — Che gira Lo
Altri: sospensión (B. B.) — Rege eterno, che iddio mensa
Novella, di novello o di fresco a cerchio col girare delle ceavuita. — A sé mi piega, a sè lesti sfere. — Con le rote mainchina l'animo mio (B.). — gne, con le grandi revoluciol
Vedesti, ecc. Virgilio qui prova all'alunno quel che gia più
volte gli la dettic : oh'el voide di
tutto ciò che gli passa per si volge al grido del cacciamente. — Antica, perocchè
tore, e tosto si protende veTal mi fec' io, e tal, quanto si fende 67. La roccia per dar via a c hi va suso. N'andai infino ove il cerchiar si prende. Com' io nel quinto giro fui dischiuso, Vidi gente per esso che piangea, Giacendo a terra tutta volta in giuso. Adhæsit pavimento anima mea, Senti' dir loro con si alti sospiri, Che la parola appena s'intendea. 76 O eletti di Dio, gli cui soffriri E giustizia e speranza fan men duri, Drizzate noi verso gli alti saliri. Se voi venite dal giacer sicuri, E volete trovar la via più tosto Le vostre destre sien sempre di furi. Così pregò il Poeta, e si risposto Poco dinanzi a noi ne fu; perch'io Nel parlare avvisai l'altro nascosto; E volsi gli occhi allora al Signor mio: Ond'elli m'assenti con lieto cenno Ciò che chiedea la vista del disio. Poi ch'io potei di me fare a mio senno, Trassimi sopra quella creatura, Le cui parole pria notar mi fenno, Dicendo: Spirto, in cui pianger matura 91 Quel sanza il quale a Dio tornar non puossi, Sosta un poco per me tua maggior cura. Chi fosti, e perche volti avete i dossi Al su, mi di, e se vuoi ch'io t'impetri Cosa di là ond'io vivendo mossi. Ed egli a me: Perchè i nostri diretri Rivolga il cielo a sè, saprai: ma prima, Scias quod ego fui successor Petri. Intra Siestri e Chiaveri si adima 100 Una flumana bella, e del suo nome Lo titol del mio sangue fa sua cima. Un mese e poco più prova' io come Pesa il gran manto a chi dal fango il guarda, Che piuma sembran tutte l'altre some. 106 La mia conversione, omè! fu tarda; Ma come fatto fui Roman Pastore, Così scopersi la vita bugiarda.

lando a terra. Il guardarsi a' comincia il moto in oerchio. — volta il nostri dossi inverso il piè che fa il falcone è mostrar il romani a voglia di rompere i geti, che il tongono legato sopra — Fin dive si torna a girar il che il tongono legato sopra — Fin divichiuso, fini all aperia stanga (Ces.). O meglio: to, perchè salendo era stato à Ottobono de' Fieschi, conte mosso dal timore di aver a' serrato tra le sponde del mas- di Llavagna, pontefice col nome piedi la logaccia che suol ritenerio nelle mani del falconiere si estretto della scala (Ces.). - Gia-quaranta giorni dopo la sua (L.). — Si protende, si estende trutto (B.). — Tal, non men tutti bocconce e piangeano (B.). 100-114. Siestri e Chiavert, pronto e spedito. — E tal. 73-75. Adventi, ecc. Salmo terre del Genovesato nella riquanto el fende, ecc., e così 118-250. L'anima mia s'è acco- viera di Levante. — S'adima, faito, così diritto e pronto m'andai per tutta la fenditura del monte, la quale serve di fica lastraco; fingendo che l'a- suo nome Lo titol, ecc., e dal strada e che va su fin dove si nime dicang questo verso del suo aome origina, e trae vante

Salterlo, è mostrare che rico-gnoscamo lo loro errore e poc-cato: cioò che si sono troppo accostate al beni della terra (B.). — Con si alti sospiri. Ecco che ben dimostra che il

Eco che ben dimostra che 'I dolore fusse equivalente alla colpa [3].

76-57. O eletti di Dio. Li chiama così, imperò che sono in istato di grazia (3).— Gli cwi soffriri, ili martiri e le pene de' quali (3).— E giusstista. Li anima, che è in istato di grazia, desidera per amore di fusizia la pena condegna al suo peccato — e speransa della vitta beata (3).— Verso gli alti saliri, verso la ripida scala che mena all'altro girone — Soffriri, tatiri, in-Verso gli alti saliri, vorso la ripida soala che mena all'altro girone — Soff-iri, sadiri, infinit usati a mode di sost. — Se voi venite, eco., risponde un'anima, sicuri e franchi dalla pena (Æn. z. 326: securus amorum) di stare qui a giacere come noi, camminate in mode che le vostre destre restino dalla parte di fuori del monte. — Avvisal nel parlare chi avesse parlato; chè m'era naccosto per essere ri-volto a terra (Tor.). — E volti gli occhi, eco., per vedere s'era contento ch'io andassi a parlare a quell'anima. — Con tieto cenno, cogli occhi ridenti (B). — La vista dei disto. Il desiderio che negli occhi tutto si apriva (Ces.).

38-99 Poi ch'io potet, eco., avuto il permesso. — Trassimi, andai (B.). — Sopra, essendo ella distesa in terra. — Le cui parole, cui il suono del parlare mi fece notar da prima. — Pianger matura, eco., la contrizione dei cuore e 'l do-

pariare mi fece notar da prima.

— Pianger matura, ecc., la contrizione del cuors e 'l do-lore arreca a fine e comple (B.). Altri: afretta, alla latina.

— Sosta, indugia (B.).

— Tua maggior cura, solicitu. Tua maggior cura, solicitudine di purgare lo peccato tuo (B.). Allenta lo studio della tua penitenza, per attendere a me (Ces.). — Al su, all'in su, verso il cielo. — Di di cont'io, dal mondo onde partii ancora in vits. — I nostri distrit Rivolga il cielo a se, tegnamo voliti i nostri dossi inverso il cielo (B.). — Sapraf, dopo. — Scias, eco. Sappi che fo fui successore di Pietro. — Questi è Ottobon de' Fieschi, conte

il titolo della mia famiglia. —

Il pròn manto, l'ammanto parale. — Che, tanto che, — Bipiarda i inganavole. — Bipiarda inganavole.

Nella purgasion qui dell'anime
così rivereate, si dchiara quello
che fa l'avarizia, se già converse uno valesse convertite a
Dio (Csz.). — Più gmara, non
potendo vedere il cielo, lor massimo desiderio.

118-126. Si come l'occhio nostro mentale. — Non s'aderse,
da adergere, elevare. Il Buit:
non s'aperse. — In alto, inverso 'l cielo a considerare lo
sommo bene perfetto (B.). — Bi
merse, l'afondò, dandoli aripensare lo suo peccato (B.). —
Stazio, Teò. ", tobe: Zile graves
cuios languentiaque ora comanti Mergi humo (Csz.).—
Onde operar perde si, si perdè,
onde fu perduto, fu vano, senza
merito ogni nostro operare (F.).
Si perdè l'occasione di fare il
bene (T.). — Del giusto sire,
di Dio. — Immobili e distest. bene (T.). — Del giusto sire, di Dio. — Immobili e distesi. L'amore è 'l principio e il ca-l'ore dell'operar nostro: or se l'amore sia tutto occupato nelle

Nore test operar nostro: or sell'amore sia tutto occupato nelles cose terrene, spegne ogni vigor d'opere nell'amore di Dio: e la pena adeguata è rimaner qui legati ed inerti del corpo (Ces.). 123-138. Solo ascottando, solo per udire la mia voce più da presso e non per veder me.—Dot mio riverire, eld mio star riverente.—Ti torse, per che cagione it se' inginocchiatof (B.).— Mia coscienza, ecorretta mi rimores a fare, come buon cattolico, quest' atto di debita riverenza.—Frate. Lo chiama fratello; imperò che tutti siamo fratelli in Cristo (B.).—Non errar, onorandomi in questo monde, come m'aresti questo monde, come m'aresti questo monde, come m'aresti questo monde, come m'aresti questo mell'altro (B.). m'aresti onorato nell'altro (B.). m'aresti chorato nell'attro (E),

Conservo, coo. In questa vita
perpetua tutti siamo pari e
tutti siamo nari e
tutti siamo pari e
tutti siamo insieme servi alla
divina potenzia (B). Nell'Apocutisse, xix, 10, inglinocchiandosi Gioranni all'Angelo, questi
lo vieta: Vide me feceria; conservus tuue sume t fratrum
tuorum. — Act. Apost., x, 26:
Surae, et coo inne homo sum Surge, et ego ipse homo sum (T.). Neque nubent, eco, Cristo a' Sadducei, che non credevano la futura resurrezione, e di-mandonno lui, dicendo: Mae-stro, la femmina che ha avuto stro, la femmina che ha avuto sotte martit, a quale s'acco-sterà nell'altra vita? rispose: Erratis, nescientes scriptuse: enque virtutem Dei. In resur-rectione enim neque nubent, neque subentur, sed erunt si-

| Aldi cue il non si duetava il core                                                                                         | 100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ne più salir poteasi in quella vita;                                                                                       |     |
| Perche di questa in me s'accese amore.                                                                                     |     |
| Fino a quel punto misera e partita                                                                                         | 111 |
| Da Dio anima fui, del tutto avara:                                                                                         |     |
| Or, come vedi, qui ne son punità.                                                                                          |     |
| Quel ch'avarizia fa, qui si dichiara                                                                                       | 115 |
| In purgazion dell'anime converse,                                                                                          |     |
| E nulla pena il monte ha più amara.                                                                                        |     |
| Si come l'occhio nostro non s'aderse                                                                                       | 118 |
| In alto, fisso alle cose terrene,                                                                                          |     |
| Così giustizia qui a terra il merse.                                                                                       |     |
| Come avarizia spense a ciascun bene                                                                                        | 161 |
| Lo nostro amore, onde operar perde'si,                                                                                     |     |
| Cost giustizia qui stretti ne tiene,                                                                                       |     |
| Ne piedi e nelle man legati e presi;                                                                                       | 124 |
| E quanto fla piacer del giusto Sire,                                                                                       |     |
| Tanto staremo immobili e distesi.                                                                                          |     |
| Io m'era inginocchiato, e volea dire;<br>Ma com'io cominciai, ed ei s'accorse,                                             | 127 |
| Ma com' io cominciai, ed ei s'accorse,                                                                                     |     |
| Solo ascoltando, del mio riverire:                                                                                         |     |
| Qual cagion, disse, in giù così ti torse ?<br>Ed io a lui: Per vostra dignitate                                            | 130 |
| Ed io a lui: Per vostra dignitate                                                                                          |     |
| Mia coscienza dritta mi rimorse.                                                                                           |     |
| Drizza le gambe, e levati su, frate,                                                                                       | 133 |
| Rispose: non errar, conservo sono                                                                                          |     |
| Teco e con gli altri ad una potestate.                                                                                     |     |
| Se mai quel santo evangelico suono,                                                                                        | 136 |
| Se mai quel santo evangelico suono,<br>Che dice Neque nubent, intendesti,                                                  |     |
| Ben puoi veder perch'io così ragiono.<br>Vattene omai; non vo'che più t'arresti,<br>Chè la tua stanza mio pianger disagia, |     |
| Vattene omai; non vo' che più t'arresti,                                                                                   | 139 |
| Chè la tua stanza mio pianger disagia,                                                                                     |     |
| Col qual maturo ciò che tu dicesti.                                                                                        |     |
| Nepote ho io di là ch'ha nome Alagia,                                                                                      | 143 |
| Col qual maturo ciò che tu dicesti.<br>Nepote ho io di là ch'ha nome Alagia,<br>Buona da sè, pur che la nostra casa        |     |
| Non faccia lei per esemplo malvagia;                                                                                       |     |
| Non faccia lei per esemplo malvagia;<br>E questa sola m'è di la rimasa.                                                    | 145 |
| -                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                            |     |

### CANTO VENTESIMO.

Continuando il cammino pel quinto girone, i Poeti odono un'anuna che ricorda esempi de onesta e santa poverid e di nobile larghesza. È l'anuna di Ugo Capeto, che inveisce spoi ferramente contro i suoi discondente. Si esenton appresso voci di biasimo carno i 'avarizia, Da ultimo si ecuole il monte, e si ode cantar Glorla in excelsis, perchè l'anima di Stazio, gurgato il peccato di prodigialità, ascende al cielo.

| Contra miglior voler voler mal pugna;                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Onde contra il piacer mio, per piacerli,                                           |     |
| Trassi dell'acqua non sazia la spugna.                                             |     |
| Mossimi; e il Duca mio si mosse per li                                             | 4   |
| Luoghi spediti pur lungo la roccia,                                                |     |
| Come si va per muro stretto a' merli;                                              |     |
| Chè la gente, che fonde a goccia a goccia                                          | 7   |
| Per gli occhi il mal che tutto il mondo occu                                       | na. |
| Dall'altra parte in fuor troppo s'approccia                                        | L   |
| Maladetta sie tu, antica lupa,                                                     | 10  |
| Che più che tutte l'altre bestie hai preda                                         |     |
| Per la tua fame senza fine cupa!                                                   | ,   |
| O ciel, nel cui girar par che si creda                                             | 13  |
| Le condizion di quaggiù trasmutarsi,                                               |     |
| Quando verrà per cui questa disceda?                                               |     |
| Noi andavam co passi lenti e scarsi,                                               | 16  |
| Ed io attento all'ombre ch'i' sentia                                               |     |
| Pietosamente piangere e lagnarsi:                                                  |     |
| E per ventura udi': Dolce Maria;                                                   | 19  |
| Dinanzi a noi chiamar così nel pianto,                                             |     |
| Come fa donna che in partorir sia:                                                 |     |
| E seguitar: Povera fosti tanto,                                                    | 22  |
| Quanto veder si può per quell'ospizio,                                             |     |
| Ove sponesti il tuo portato santo.                                                 |     |
| Seguentemente intesi: O buon Fabbrizio,                                            | 25  |
| Con povertà volesti anzi virtute,                                                  |     |
| Che gran ricchezza posseder con vizio.                                             |     |
| Queste parole m'eran si piaciute,                                                  | 28  |
| Ch' io mi trassi oltre per aver contezza,<br>Di quello spirto, onde parean venute. |     |
| Di quello apirto, onde parean venute.                                              | •   |
| Esso parlava ancor della larghezza                                                 | 31  |
| Che fece Niccolao alle pulcelle,                                                   |     |
| Per condurre ad onor lor giovinezza.                                               |     |
| O anima che tanto ben favelle,                                                     | 34  |
| Dimmi chi fosti, dissi, e perchè sola                                              |     |
| Tu queste degne lode rinnovelle ?                                                  | -   |
| Non fia senza mercè la tua parola,                                                 | 37  |
| S' io ritorno a compièr lo cammin corto                                            |     |
| Di quella vita che al termine vola.                                                |     |
|                                                                                    |     |

1-S. Mai pugna, resta perdente. — Trassi dell'acqua, ecc., lasciati il ragionamento con papa Adriano, per piacere a lui, quando a me sarebbe piaciuto continuario. — Non a lui, quando a me sarebbe vano a giacere bocconi, legate piacinto continuarlo. — Non lo mani el piaci. — Pur lungo zazia, non inzuppata, non interpreta la longo satupata simile al longo satup parete del monte, come chi campo contra la longo satup.

rata fuco d'Orazio. Qui figura-tamente (Ces.). 4-9. Spediti, liberi e non oc-cupati da quell'anime che sta-

mina sulle mura delle olità fortificate va rasente ai merli, per non cadere dal lato ch'è senza riparo. — Chè la gente. ecc.. che si purga fuori per gli cechi del maio affetto, ecc. Ora eglino si allargavano troppo, tenendo quasi tutta la via dalla parte di fuori, radendo la proda (questo è approcciarsí, avvicinarsi), e per colà non lasciavano strada (Cer.). — Il mat che tutto il mondo occupa, l'avarizia. Il Buti: la colpa dell'avarizia e della prodigalità che insieme si purgano.
10-15. Lupra, l'avarizia. — Hti preda, divori. — Cupa, sfondata. — O ciel, ecc., O cielo, per le cui rivoluzioni pare

lo, per le cui rivoluzioni pare che alcuni credano trasmutarsi le cose e le condizioni umane, quando verrà l'eroe per cui questa disceda, parta dalla terra

terra. 16-24. Co'passi lenti e scarsi, imperò che per lo luogo strotto non si potea smpliare nè spesseggiare lo passo (B). — Ed fo stava attento. — Udi'esempi delle virth contrarie all'avariata. — Come fa donna, esc. Le donne che sono al partorife, con voce niangulosa gridano. Dolca voce piangulosa gridano: Dolce Virgine Maria (B.). — Per quel-l'ospizio, ecc., per la capanna di Betelemme ove deponesti la

tua santa creatura.

25-36. Seguentemente, dipoi

— intesi dire. — Buon' virtuoso. - Anzi, piuttosto. - Con vizio, facendo contro all'interesse di Roma. con l'accettare l'oro offertogli da Pirro. Conv., IV, 5: offertogli da Pirro. Conv., v., 5: E chi dird che fosse sanza di-vina spirazione Fabrizio infi-nita quasi mollitudine d'oro rifutare per non volere abban-donare sua patrial - Larghes-za, liberalità. - Niccolao, eco. San Niccolò vessovo di Mira-in Licia, dotò tre fanciulle, che ner poverti, arano in vericolo in Licia, dotò tre fanciulle, che per povertà, erano in pericolo di darsi a vita disonosta — gittando in tre notti tre tasche di danari in casa del loro povero padre (B.) — Bes: sost. V. sotto, 121 (T.) — Sola. Parca a lui avere udito pur lui; ma, como apparirà di sotto, quosto parlare era di tutte (B.) — Queste degne lode, ripeti questi lodevoli esamsi. lodevoli esempi.

37-39. Senza merce, i. 's ne .

rimunerarà con fama nel mendo [Lan.]. — Fola, e vola altresi il vereo (Ces.].

3-45. Rasiko, principio cella generazione de regi di Francia (B.). Adagoia, adombra, nocendo. — ŝe we schiente. Badavolte r. esce buon frutto, cio buoni discandenti (B.). 190 Capeto, primo re di Francia e autore della dinastia Capeta, pronunciavasi Sciapet, da Caput (Hugo cognomicative Chapet-Cappatus, presso Michelet v.). Aitri Intendon di Ugo il grande, padre di lui, il che non grande, padre di lui, il che non s'accorda al verso 53: Quando li regi, ecc., cioè dopo la morte di Luigi l'Infingardo, morto nel al Tays, soc., and the dopt and the all Luigi l'infingardo, morto nel SST, mentre Ugo il grande era morto nel SSS. Il verso 60 lascia tuttavia qualche scepetto (che Pante possa avere contusi i due Ughi (BL). – Doagio (Douai), Guanto (Gand), Bruggio (Brugos), città principali di Fiandra, occupate per forsa o ad inganno da Filippo il Bello nel 1299. – Potesser, avesser forza di riscuttersi . Tosto me saria vendetta, se ne vodrebbe la vendetta. – Ed to la chèggo, la vendetta. – Ed io la cheggo, la vendetta. fatto nel 1302, alla battaglia di Courtray, per la sconfitta e cacciata de Francesi dalla Fiandra. — A lui che futto giuggia, a Dio che tutto giu-dica. — Vindicat (Benv.). 49-51. I Filippie i Luigi. Dopo la morte d' Enrico I, dal 1000

la morte d' Enrico I, dal 10:00 fino al 1316, tutti i re di Francia funco o Filippi o Luigi. — Novellagende (10 to 10 to

quel Villon songeait peut-être forsqu'il parlait « des hoirs de Hue Capel, qui fut extrait de boucherie. » Dante seulement boucherie. » Dante seulement n'ajoute pas, comme l'auteur du poëme, que le nouveau roi, peti-fils de boucher par sa nère et neueu du boucher parisien Simon, n'en etait pas mins gentilhomme. — Quando moins gentithomms.— Quando livegi antich coc. della stirpe di Carlo Magno (B.), vennero meno, fuori che uno rendutosi monaco.— Rodolfo (O.). Altri Carlo di Lorena. Il Biagioli: Carlo di Samplice o Lugid a'Oltramare. — Tanta possa, ecc., tanta potenza per possasi nuovamente acquistati. — Di mio Solio. Ceci est exanta su sens tit. Ed egli: Io ti dirò, non per conforto Ch'io attenda di là, ma perchè tanta Grazia in te luce prima che sie morto. I' fui radice della mala pianta, Che la terra cristiana tutta aduggia Si, che buon frutto rado se ne schianta. Ma, se Doagio, Guanto, Lilla e Bruggia Potesser, tosto ne saria vendetta: Ed io la chieggo a lui che tutto giuggia. Chiamato fui di la Ugo Ciapetta: Di me son nati i Filippi e i Luigi, Per cui novellamente è Francia retta. Figliuol fui d'un beccaio di Parigi. Quando li regi antichi venner meno Tutti, fuor ch'un renduto in panni bigi. Trova'mi stretto nelle mani il freno Del governo del regno, e tanta possa Di nuovo acquisto, e si d'amici pieno. Ch'alla corona vedova promossa La testa di mio figlio fu, dal quale Cominciar di costor le sacrate ossa.

Mentre che la gran dote Provenzale Al sangue mio non tolse la vergogna, Poco valea, ma pur non facea male. Li cominciò con forza e con menzogna La sua rapina; e poscia, per ammenda, Ponti e Normandia prese, e Guascogna. Carlo venne in Italia, e, per ammenda,

Vittima fe' di Corradino; e poi Ripinse al ciel Tommaso, per ammenda. Tempo vegg'io, non molto dopo ancoi, Che tragge un altro Carlo fuor di Francia, Per far conoscer meglio e sè e i suoi.

(Michelet). — Di costor le sa- la dote (T.). Per ammenda, crate ossa, però che tutti li re per ammendamento della rapioristiani sono consecrati con la crisma, come il diaconi dell' Evangelio (B.). Allusion di lu canonization reconis de Saint-Louis (Michelet). 61-66. Mentre che la gran dote, ecc. Intende le ricchezze e

te, ecc. Intende le ricchezze e gli Stati, prima del conte di Tolosa, che andarono alla Francia pol matrimonio della si a figlia con Alfonso fratello di san Luigi, 1223; pel di Ralmondo Berlinghieri, conto di Provenza, lasciati da lui per testamento all'ultima delle suo testamento all'ultima delle suo figlie, Beatrice, spossta nel 1245 a Carlo d'Angiò, altro fratello di san Luigi (B. B.). - Vergopna, verecondia di mal fare (T.). - Poco vatea, il sangue mio - eran poco valenti e virtusi

na fatta, la fece maggiore (B.).

— Ponti, Ponthieu in Pio-

67-72. Carlo d' Angiò. -67-72. Carlo d'Angiò. — Per emmenda, adungendo male, a malo (B.). — Vittima fe'di Corradino. Par pénitenes il éporge Corradin (Bich). Fe'tagliare il capo a Corradino, e poi, per ammenda, fece avvelenare saa Tomaso, mentre andava al concilio di Lione, temendo che egli colà non gli facesse contro, da un medico che perfidamente d'intesa con esso Carlo, gli si foce compagno al viagre. gli si foce compagno al viag-gio. — Mori al convento di Fossa Nuova nel 1274. — Non Carlo il Semplice o Luigi a'Oldi an Luigi (B. F.). — Ver— Fossa Nuova nei Ele. — Nome tramare. — Tonta possa, ecc., gopna, verecondia di mai fare molto dopo ancoi, non molto tanta potenza per possessi nuo. (T.). — Poco valea, il sangue lontano da quest'oggi — Um vamente acquistati. — Di mio mio — eran poco valenti e vir.— diro Carlo, Carlo di Valois, figlio, Ceci est exact au sensiti- tuosi. — Non facca male, con venuto in Italia nel 1801 — terad. On sait qu' Huyeuse Capet l'avarlizia, la violenza cla frode. detto Sensa tera, perché nessevoulut famnis porter la con- — Li cominció. Nella stessa suno titulo area, ne niuna elevonne. Robert est le premiter Provenza (F.). Ab illa det et genria (B.). — Tragge, si muedes Capetiens qui la porta prada magna (Benv.). Depo vo (T.).

Senz'arme n'esce solo, e con la lancia Con la qual giostrò Giuda: e quella ponta Si, ch' a Fiorenza fa scoppiar la pancia. Quindi non terra, ma peccato ed onta Guadagnera, per sè tanto più grave, Quanto più lieve simil danno conta-L'altro, che già usci preso di nave, Veggio vender sua figlia, e patteggiarne, Come fanno i corsar dell'altre schiave. **O avarizia, che puoi tu più farne,** Poi ch'hai il sangue mio a te si tratto, Che non si cura della propria carne? Perchè men paia il mal futuro e il fatto, Veggio in Alagna entrar lo flordaliso E nel vicario suo Cristo esser catto. Veggiolo un'altra volta esser deriso; Veggio rinnovellar l'aceto e il fele, E tra vivi ladroni esser anciso. Veggio il nuovo Pilato si crudele, 91 Che ciò nol sazia, ma, senza decreto, Porta nel tempio le cupide vele. O Signor mio, quando sarò io lieto A veder la vendetta, che, nascosa, Fa dolce l'ira tua nel tuo segreto? Ciò ch' i' dicea di quell'unica sposa Dello Spirito Santo, e che ti fece Verso me volger per alcuna chiosa, Tanto è disposto a tutte nostre prece, 100 Quanto il di dura; ma, quando s'annotta, Contrario suon prendemo in quella vece. Noi ripetiam Pigmalione allotta Cui traditore e ladro e patricida Fece la voglia sua dell'oro ghiotta;

73-78. Senz'arme, ecc., senza di giugno, Ruggieri di Lori

73-78. Senx'arme, ecc., senza di giugno, Ruggieri di Lori (Sec.). Il Buti: Lo aspettare esercito esce di Francia e solo (Loris), ammiraglio di don carmato dell' arme di Giuda, Piero di Ragona, venno con armato dell' arme di Giuda, Piero di Ragona, venno con col tradimento. — Di fatti era molte galee di Sicilia, e forse sto appare la sua miseri-vento con soli 500 cavalieri.

Andò a Firenze paciere a peti. Napoli, rubando chiunque vi solore di Firenze paciere a peti. Napoli, rubando chiunque vi solore di riordinare la città, quanto poteane; unde lo fi- una lode o preghiera assegnata la votò di denarie de' migliori gliuolo, vedendo tanta onta, a noi per tutti Il tempo che cittadini (B. B.). — Ponta, non voise stare al consiglio dura il di (Cer.). — Di quelia pomota, la reca in divisione carsi mai a battaglia col re di (B.).— Quanti, co., di Firenze avea comandato di non arre- pra, 22-24. — Per alcuna carsi mai a battaglia col re di (B.).— Quanti, co., di Firenze carsi mai a battaglia col re di (B.).— Quanti, co., di Firenze carsi mai a battaglia col re di (B.).— Quanti, co., di Firenze carsi mai a battaglia col re di (B.).— Quanti, co., di Firenze carsi mai sotto la galea di Carlo III ciando, mandonno uno pala- fuel contro del porto e scaramuc- tuno (T.).— Pigmatione, fra- sendo partite lo re Carlo [per Napoli seguitandole, soprag- Era suo parle come fratello, Provenza, a fine di allestire il giunsero selloi galee di Si- en li ucide padre o madre naviglio da rocuperar la Si- cilia, che stavano applattato; fratello e destruttore della silia. Bone, nel 1283, addi 5 unde le galee di Napoli si ri-

colseno, salvo che quella u'era Carlo zoppo, la quale era già piena d'acqua, che era per af-fogare, se non che li nemici la fogare, se non che il nemici la sepraggiunseno, e presenola e menomone pregione Carlo zoppeno con città dire gales che preseno citra la sua (B.).— Veggio vender. Vendò o afogò sua figlia Beatrice al marcheso Azzo Vi già vecchio, per trenta o cinquanta o cento mila florini. Vedi M. Fill., ix, 103, di Giovanni II, red i Francia, chè vendè all'incasto la propria carse, maritando per

tos, chè vendè all'incanto la propria carme, maritando per 600,000 fiorini la figlia a Giovanni di Galeazzo Visconti.

85-90. Perchè men paia, ecc. Mais voici qui efface le mai fait et d' faire (Michelet).

Veggio, ecc. Sciarra Colonna e Nogaret capitano di Francia con gente e bandiere di quella corona entrarono il 7 sett. 1303, e vi focero, prigioniero Bonifazio VIII. B. assai dubbio che Colonna gli desse une schiafio.

Nogaret cra mipote d'uno arso per patorino Vedi Renan, Revue des D. M. 15 mars 1872.

15 mars 1872.
92-96. Senza decreto, iniquamento, illegalmente. — Intende
della distruzione e spogliazione dei Tempiari, fatta da
Filippo il Bello nol 1807-1312.
Le cunide voolte, le insa-— Le cupide voglie, le insa-ziabili cupidigie e rapine. — Le superbe e avare volontadi (B.). Vele, per insegne, o come Le superce è avare volontati (B.). Vele, per insegne, o come mercatante o come coreggiante (T.). Philippe le bel se fit donner 200,000 livres, et Louis Huitin son fils prit encore 60,000 livres sur les biens des Templiers (Voltaire).— Fa dolce, per la certezza del·l'effetto che non può fallire (Ces.). Il Buti: Lo aspettare che Die fa fa dolce la sua iustizia; imperò che in questo appare la sua misericordia.

97-102. Ciò ch'o dicca, lo-dando la povertà di Maria, è una lode o preghiera assegnata a noi per tutto Il tempo che dura il di (Ces.).— Di queil'unica sposa, di Maria. Sopra, 32-24. — Per alcuna cohoza, per averne qualche di

B la miseria, di non aver di che cibarsi. — Dimanda in-gorda, fatta agli Del di con-vertire in oro tutto quel che tocava. — Acom. lapidato, perchè tolso della preda di Gerico, sacra a Dio. Josse, vu (T.). — Safira e Anania uno marito risunara contro il voto marito risunara contro il voto (T.). — Safira e Anania suo marito, ritennero, contro il voto di povertà, parte del prezzo di un campo venduto; e vollero far credere a san Pietro, che quello che gli offrivano fosse l'intero; ma caddero morti alla riprensione dell'apostolo. Atti Apost., v. — Etiodoro mandato da Seleuco, re di Siria, in Garnaslammo ner forra ria, in Gerusalemme per torre i tesori del tempio, non prima pose il piede sulla soglia, che comparve un uomo armato socomparve un nome armate so-pra un cavallo, che coi calci lo ributtò indietro. Mac., u, 3.—Ed in infamia, eco. Ed in-famato per tutto il monte gira il nome di Polinestore, re di Tracia, che uccise Polidoro il nome di Folimero.

Tracia, che uccise Polidoro
suo ospite, per rubargii il tesoro datogli da Friamo padre
di lui.— Crasso. Marco Crasso,
morto in una spedizione contro
i Parti, che gli spicarono la
testa dal busto e gli colarono,
con improperio della avarizia
di lui, oro strutto in bocca.
118-123. Alto — basso, con
- 14- a non bassa voce (B.c. xv.)

alta e con bassa voce (B.c. xv.)

— Passo. Il Ces. intende della
fretta o lentezza del profferit
e parole. Il T.: passo, tempo
di musica. — Al ben, eco. A contare gli esempi di povertà, che qui si contano durante il giorno, non era io solo (Ces.).

— Ma qui da presso, non era
altra persona, che alzasse la
voce. Sebbene ve ne fossero più

lungi.

124-132 Not eravam, ecc. Inf. xxxII, 124: Not eravam partiti gid da ello (T.). — Brigavam. ci studiavamo — di soverchiar la strada. Lat: superare iter, percorrerla, venirne a capo. — Che cada, che rovini. — Tremar, ecc. V. sotto xx, 58-61. — Delo, isola delxxi, 58-61. — Deto, isola del-l'Arcipelago, errò notando per l'onde; e si fermò quando La-tona vi riparò e partori Apollo e Diana, fi Sole e la Luna. Il Bartoli: La mobile Deto. 133-149. Gioria in excelsis Deo. Parole dotte dagli Ang. geli nella nascita di Cristo. - E cantico d'allegrazza, e però

gein hella nascita di Cristo. - E cantico d'allegrezza, e però la Chiesa non lo canta nè l'avvento nè la quaresima (B.). - Per quei ch'io, eco., a quella maggior distanza d'ogni parte del monte, donde egli potova intendere le parole, udiva pur il medagium canticci di cha la Chiesa non lo canta ne l'ave egli dovea credere, che initi lo quel canto si complè. — Con vento ne la quaresima (B.). — cantassero, eziandio gli altri, tanta. Altri: cotanta. — Berequel ch'io, ecc., a quella ch'egli non poteva udire (Ces.). siderazo. Altri: desiderando. magglor distanza d'ogni parte — Sospesi, in dubbis. — I paddel monte, donde egli potova stor di Betelemme, dices. Luca, perchè il monte tremi (T.). — intendere le parole, udiva pur n. 1, 9, che timuerunt timore coo, ardito.

106 E la miseria dell'avaro Mida, Che segui alla sua dimanda ingorda. Per la qual sempre convien che si rida. Del folle Acam ciascun poi si ricorda, Come furò le spoglie, si che l'ira Di Josuè qui par ch'ancor lo morda. Indi accusiam col marito Safira; Lodiamo i calci ch'ebbe Eliodoro; Ed in infamia tutto il monte gira Polinestor ch'ancise Polidoro 115 Ultimamente ci si grida: Crasso, Dicci, chè il sai, di che sapore è l'oro? Talor parla l'un alto, e l'altro basso, Secondo l'affezion ch'a dir ci sprona, Ora a maggiore, ed ora a minor passo. Però al ben che il di ci si ragiona, Dianzi non er'io sol; ma qui da presso Non alzava la voce altra persona. 124 Noi eravam partiti già da esso, E brigavam di soverchiar la strada Tanto, quanto al poder n'era permesso; Quand' io senti', come cosa che cada, Tremar lo monte: onde mi prese un gelo, Qual prender suol colui ch'a morte vada Certo non si scotea si forte Delo, Pria che Latona in lei facesse il nido A partorir li due occhi del cielo. 133 Poi cominciò da tutte parti un grido Tal, che il Maestro inver di me si feo, Dicendo: Non dubbiar, mentr' io ti guido. Gloria in excelsis, tutti, Deo, Dicean, per quel ch' io da vicin compresi, Onde intender lo grido si poteo. Noi ci restammo immobili e sospesi Come i pastor che prima udir quel canto, Fin che il tremar cesso, ed ei compiesi. Poi ripigliammo nostro cammin santo: Guardando l'ombre che giacean per terra, Tornate già in sull'usato pianto. Nulla ignoranza mai con tanta guerra Mi fe' disideroso di sapere, Se la memoria mia in ciò non erra, 142 Quanta pare'mi allor pensando avere: Nè per la fretta dimandare er' oso, Nè per me li potea cosa vedere: 151 Così m'andava timido e pensoso.

### CANTO VENTESIMOPRIMO.

Mentre i Poeti s'affreitano verso la scala, si sentono salutare da un'ombra che dietro loro venica; la quale, risalutala dol cortese Mantovano, e appagata delle sue domanile, pa-lesa, richiesta, la cagione del crollar del monte, chi ella sia, ed alcune cose della sua vila. B'anima di Stazio, che, monda, va a beatitudine.

La sete natural che mai non sazia, Se non con l'acqua onde la femminetta Samaritana dimândò la grazia, Mi travagliava, e pungeami la fretta Per la impacciata via retro al mio Duca, E condoleami alla giusta vendetta. Ed ecco, sì come ne scrive Luca, Che Cristo apparve a' duo ch'erano in via, Già surto fuor della sepulcral buca. Ci apparve un'ombra, e dietro a noi venia 10 Da piè guardando la turba che giace; Nè ci addemmo di lei, si parlò pria, Dicendo: Frati miei, Dio vi dea pace. Noi ci volgemmo subito, e Virgilio Rende gli il cenno ch'a ciò si conface. 18 Poi cominciò: Nel beato concilio Ti ponga in pace la verace corte, Che me rilega nell'eterno esilio. Come, diss'egli, e parte andavam forte, Se voi siete ombre che Dio su non degni, Chi v'ha per la sua scala tanto scorte E il Dottor mio: Se tu riguardi i segni Che questi porta e che l'angel profila, Ben vedrai che co' buon convien ch'ei regni. Ma perchè lei che di e notte fila, Non gli avea tratta ancora la conocchia, Che Cloto impone a ciascuno e compila, L'anima sua, ch'è tua e mia sirocchia, Venendo su, non potea venir sola; Perocch'al nostro modo non adocchia. Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola D'inferno, per mostrargli, e mostrerolli Oltre, quanto il potrà menar mia scuola.

1-8. La sete natural, di sa- La donna gli disse: Signore, pere — non sasta, non si sa- dammi coteria acqua, accioczia. — Naturatis sitis, idest che io non abbia sete. — Pundesi derium sciendi, humani- geami, mi spronava — la fretta
tus, in aqua hujus secuti non dell'andare (B.). — Impacextinguitur, idest in scientia ciata dall'antime che giacean
mundana, sed in divina gra- per terra. — E condoleami,
tia que est acqua mina acco e mi condoleami, mundana, sed in divina gra-tia qua est aqua viva, a qua manat possivilitas omnia eciondi (P. di D.).— Dimando la grasia. Giovanni, Iv. 13-15: Chi berd dell'acqua ch'io gli dard, non avrd sets in eterno-ansi, l'acqua ch'io gli dard, diverrà in iui una fonte d'ac-qua sagliente in vita eterna.

ciata dall'anime che giacean - Ch'è tua e mia sirocchia, ch'ò per terra. - E condoleami, d'una medesima natura che la ecc., e mi condolea. Avea compassione alla pena che lusta-passione alla pena che lusta-mente portavano (B.).
7-15. Luca, 24. - A' duo discepoli, s. Jacope e s. Giovanni, che andavano in Emaus.
- Gid surio fuor, risuscitato ferno, ch'è il Limbo, inf., rv, e levato. - Buca, fossa. - 24. Il Limbo è il prino e più Da piè guardando, avende ampio cerchio che l'ableso

cura di non scalcare col più (B.). Da me, al suolo — Neci addemno di lei , nè ci accorgemno di lei — si pariò pria, in che non obbe prima pariato. — Dea, dia. — Il cenno ch' a — Dea, dia. — It cenno ch' a ciò si conface, si conviene; le rendò il saluto. — Inf., 1v, 93: salutevol cenno (T.). Rispose cioè: et cum spiritu tuo (Lan.). 16-94. Nel beato concitio. Nel concilio de' beati; la Parradiso. — La verace corte, il tribunale infallibile di Dlo. nei concilio de' besti; in Paradiso. — La verace corte, il tribunale infallibile di Dio. — Che me rilega, ecc., nei Limbo. — E parte andavam forte, e intanto camminavam sollecitamente. Andava, vorrebbe il Cesari: altrimenti, egli dice, converrà credere che i poeti (i quali, udendosi salutare dall'ombra che vanis lor diotro, s' erano rivolti s renderle il saluto) di presente sieno tornati sull'andar forte, lasciandosela pur correr dietro: al è conveniente, che avendo essi preso un passo moderato per aspetarla, ella s'affrettasse di raggiungeril. — Su non degmi, non vi faccia degni d' essere in vita eterna. — Chi v'ha ecc., chi v'ha guidate si gran tratto per lo monte del Purgatorio, ch' è scale al ciclo. — I segni, i P; ne restavano tre. — Profita, delines. — Co' buon, con quelli di Paradiso (B.). 25-30. Perchè lei, ecc., colei. Altri: Po' colei, o polche colei. Lachesi. — Tratta. ecc., ancora compiuto a trarre (B.) Filata. — La conocchia, quella parte del pennecchio e della roccata (B.). — Impone. Avvolge ed aggiusta sulla rocca (Ces.). — Compita, insteme raccoglie (B.). Ristringe andandole intorno con la mano. Cioto assegna lo stame, la quantità di vita, che si vita e mia s'rocchia, ch'à d'una madesima natura che la toa e la mia e creata dal medasimo Dio. — Al'accentante.

cinge. — Per mostrargli il cammino è le cose. — Mia scuola, il mio magistero. — Tai crolli, tai scosse. — Tutti gli spiriti che si aggirano per questo monte. — Ad una voce. — Infino ai suoi piè molli, infino alle radici di esso monte bagnate dall'Oceano.

bannate dall'Oceano.

37-48. St mi die ... per la
criena. Imbrocot talmente il
mio desiderio con questa sua
domanda. — Che pur, eco., che
sol con la speranza di udire la
soluzione dol dubbio. — Men digiuna. alquante cibata e contunta (Lan.).— La retigione Deila montagna, il sacro montaRetigione. Virg. Æn., vin, 34e,
retigione. Virg. Æn., vin, 34e,
rut, eco. Questa luogo è esente da
tutte quelle alterazioni, a che
muoti , fulmini, nebbio, eco.—
Qui sta per sostantivo. Purg. m.,
54: Li fori onde laggiu è adorsol (T.).— Quest, l'anime — de
sè, spontanesmente. Trema il
monte per cagione che un'amonte per cagione che un'arè , sontaneamente. Trema il monte per cagione che un'anima sale al clelo, il quale le 
riceve in sè, venenti da sè di 
lor libero moto (T.). La cagione delle novità che in questa montagna accadone, non 
può esser da altro che di ques, 
da quello che il clelo da sè, 
da lei, riceve in sè medesimo, 
dalle anime che passano dal 
Purgatorio al clelo (L.). Può 
esseroi alterazione per quel che 
il cielo riceve in sè da sè, clòè 
rispetto a que' mutamenti di 
rispetto a que' mutamenti rispetto a que' mutamenti di che il cielo è causa a sè stesso; e non per altra cagione. Bre-vemente dal Purgatorio non può vedersi alterazione veruna di cielo, tranne i diversi aspetti o apparenze ch' ad esso cielo sono date, relativamente ad ogni luogo dal suo natural noto di rotazione. Colum, dice natural Aristotile: non est alterabile, nisi secundum locum et per partes (B. B.). — Grando, grandine. — La scaletta, eco. La breve scaletta de' tre gradi a breve scaletta de' tre gradi quella che monta su alla

La breve scaletta de' tre gradi
è quella che monta su alla
porta del Purgatorio, deve sta
l'angelo con le chiavi. Sopra,
IX, 76 e sego.
49-51. Non paton, non compatono. — Né corruscar, nà
lampeggiare, nà lampi. — Né
figlia di Taumante la c'èlettra Lf., la quale Giuno
tirò a sò in cielo, e focals sua
donzella, perch'ella sempre li
avea fatto sacrificio, e perch'ella andasse di cielo in
terra a fare le sue ambasciate,
fece quello arco di diversi co-

Ma dinne, se tu sai, perchè tai crolli Die dianzi il monte, e perchè tutti ad una Parver gridare infino ai suoi piè molli? Sì, mi die dimandando per la cruna Del mio disio, che pur con la speranza Si fece la mia sete men digiuna. Quei cominciò: Cosa non è che sanza Ordine senta la religione Della montagna, o che sia fuor d'usanza. Libero è qui da ogni alterazione : Di quel che in cielo in sè da sè riceve Esserci puote, e non d'altro, cagione: Perchè non pioggia, non grando, non neve, 46 Non rugiada, non brina più su cade, Che la scaletta dei tre gradi breve. Nuvole spesse non paion, nè rade, Nè corruscar, nè figlia di Taumante. Che di là cangia sovente contrade. 52 Secco vapor non surge più avante Ch'al sommo de' tre gradi ch'io parlai, Ov'ha il vicario di Pietro le piante. 55 Trema forse più giù poco od assai; Ma, per vento che in terra si nasconda, Non so come, quassù non tremò mai: Tremaci quando alcuna anima monda Sentesi, si che surga, o che si mova Per salir su, e tal grido seconda.

condo l'opposizione del sole. remoto la stassa inferier por— Imperò che sempre non ap-zione del monte, senza apporpare in uno luogo, anzi sempre tar scotimento anche alla soin oppositio al sole [8]. - Di ld, prapposta parte, perciò, del
dice, perchè nell'altro emisfeterremoto parlando, qui muta
rio, dove egli era allora, non si stile; e dubitando se al di
vede, fingendolo inabitato (L.). sotto alcun terremoto succeda,
52-54. Secco vapor. Aristotile restringesi da asserire di certo,
(Metaph, n) distingue l'umido
che per vento sotterrance non
vapore e il accoc: dall'umido
la pioggia, la neve, la gransoctimento veruno; quasi dica:
dine, la rugiada, la brins; dal
secco il vesto; vento se il vapore è sottile; se più forte,
terremoto succeda, e perchè
socti e il fulguri e le sastte e co dasset si riferiace a più più
li tuoni quando è in aire e il
(B. B.). - Tremaci in questo
tremuoti quando è nelle caverne della terra, non surge, non
ga, quando trovisi in luovi leva più dalla terra inverso go vicino alle scale - si mol' cielo, che al terro scalone
va, eco., quando sentasi monda
dova tiana il niedi l'apsinio. e trovisi in naria che dalla si leva più dalla torra inverso 'l dello, ohe al terro scalone dove tiene li piedi l'anglulo, cha sta alla porta del Purgatorio, e figura lo sacerdote ch'è vicario di s. Pietro.—
lnf., 1, 13t. La porta di san Pietro, del pietro del parta is spra al v. 48.
55-60. Terma forse, ecc. Avvertendo che può bensì piovere, grandinare, ecc., sulla portione

grandinare, ecc., sulla porzione del monte al disotto del Purterra a like a sea amosante, del monte al districto del run cato, per sall's da al modello acco di diversi co- gatorio, senta che piova, gran- per purgarsi dell'altro peccate lori, lo quale è la via per che dini, ecc., sulla porzione al di [B.]. — E tal grido, dell'inne va Iris [B.]. — Che di Id., ecc., sopra, ma che non puè; natu- Gioria in escelet, coc. — che in terra muta luogo, se- ralmente essere scossa dal ter- Segue dopo il tremare (Tor.).

l'alto si comunichi (L.). - Poce od casca si riferisce a giù giù (B. B.), - Tremaci in questo luogo il monte. - Sì che surga, quando trovisi in luogo vicino alle soale - si socue, co., quando sentasi monde e trovisi in parte che dalle soale sia lontana, talchè prima disalire convengale girare del piano, nel quale sta; nel qual atto non sale, ma muovest per salire (L.). - Che surga, in tutto si levi dalla pena purgata per andare in pena purgata per andare in vita eterna, o che si mova, del suo girone, purgata di quel pec-cato, per salir su all'altro balzo,

Della mondizia il sol voler fa prova, 61 Che, tutto libero a mutar convento. L'alma sorprende, e di voler le giova. Prima vuol ben: ma non lascia il talento, 64 Che divina giustizia contra voglia, Come fu al peccar, pone al tormento. 67 Ed io che son giaciuto a questa doglia Cinquecento anni e più, pur mo sentii Libera volentà di miglior soglia. 70 Però sentisti il tremoto, e li pii Spiriti per lo monte render lode A quel Signor, che tosto su gl'invii. Cost gli disse: e però che si gode Tanto del ber quant'è grande la sete, Non saprei dir quant'e mi fece prode. E il savio Duca: Omai veggio la rete Che qui vi piglia, e come si scalappia, Per che ci frema, e di che congaudete. Ora chi fosti piacciati ch'io sappia, E, perchè tanti secoli giaciuto Qui se', nelle parole tue mi cappia. Nel tempo che il buon Tito con l'aiuto Del sommo Rege vendicò le fora, Ond usci il sangue per Giuda venduto, Col nome che più dura e più onora Er'io di là, rispose quello spirto, Famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce mio vocale spirto Che, Tolosano, a sè mi trasse Roma Dove mertai le tempie ornar di mirto. Stazio la gente ancor di là mi noma: Cantai di Tebe, e poi del grande Achille, Ma caddi in via con la seconda soma.

61-66. Della mondisia, ecc. nel peccare su nel mondo, que-Ordina: Fa prova della mon-disia, che l'anima è netta dal voglia del bone (B. B.). - Com-peccato, il sol voler (supplisoi tra voglia. La divina giustizia satire al cielo), che, il qual infonde nell'anima purgante volere, tutto libero a mutar un desidorio di proseguire ne' convento, stanza, corprende, tormenti, coffera sua propria invade, l'alma, ecc. - Perobà, voglia, che è quella di salire come dice poi, l'anima vor-come dice poi, l'anima vor-le ivolere vien reso inefficace bene, contra quella voglia che dal talento. Quando dunque l'inclinava al peccato (Tor.), questo contrarlo talentro cesses; il Lomb.: com tai voglia, che come dice poi, l'anima vorrebbe anche prima, ma il di infuse in vità un desiderio al
lei volere vien reso inefficace
bene, contra quella veglia che
dat talento. Quando dunque
l'inolinava al peccato (Tor.).
questo contrario talento cessa;
scrprende, investe e muove alsero e di voler le giova, e non
va senza effetto il di lei volere,
come dirà appresso che andava
peccato, mentro a
peccato, mentro per inclinazione a sodsalire; ma non lascia, ma non
lei lascia libera questa sua vogila di falente, l'appatito di
purgarsi; il qual talento la
Ball'anno di G. C. 96, circa il B Stazio del Tolosa cancora
diffica giustifica, al tormento,
quale Stario mori, al 1300, in caro (L.). — Tempie. Em,
in Purgatorio, posse contra vogila cicato, appunto, come
live al cicato, appunto, come
live al cicato, appunto, come
lei accido, appunto, come
lei accido, appunto, come
lei accido, appunto, come
lei si au cicato, appunto, come
lei si au cicat

Stazio parenti in questo quinto girone cinquecento e piu, e nel quarto degli accidiosi, come nel seguente canto dirà, restato essendo più che il quarto cen-tesmo (v.33), dee il rimanente intendersi consumato nei luoghi anteriori (L.). - Pur mo. ora soltanto. - Libera voora soltanto. — Libera voltorid, non impacciata dal talento (B.). — Sogtia, di saliro a migliore luogo (B.). — Ronder lote della mia esaltazione (B.). — Che tosto su gl'invii . che, acciocchè presto invii anch'essi al cielo. Il Buti: Ecco che prega Stazio per lero. Il così B. B.: che io prego gl'invii su sublito al cielo. 73-75. E però che si gode, ecc. E perchè l'nome tanto si compiace d'intendere, quanto

compiace d'intendere, quanto è grande il desiderie che n'ha, non saprei dire quant'ei mi di-

lettasse.
76-81. La rete, la giustizia di
Dio che li tiene (Las.). — Si
scolappia, ei dislacia (Lan.).
Si scioglie e enaccia da questa
rote (B). — Ci frema in questo luogo. — Congaudate, fale
insieme allegrezza. — Mi cappia. sia contenuto nel tuo
dire, perchè.. (T).
83-102. Dei sommo Rege, Dio
— vendicò le fora, le ferite,
dalle quali usoi li sangue di
Gesù Cristo, venduto da Giuda
— Tito distrusse Gerusalemmo.

 Tito distrusse Gerusalemme.
 L'assedio di Gerusalemme fu nell'anno 70. Stazio nacque — L'assedio di Gerusalemme fu nell'anno 70. Stato nacque a Napoli sottoli regno di Claudio: scrisse le Seive, o poesie miscellanee, la Tebaide, poema epico in 12 libri, e cominciò l'Achilleide, dove voleva condurre Achille dalla nascita fu dopo la rovina di Troia. Scrisse anche una tragedia, Agave, porduta. Nell'Ecloga viel libro in dello Seive a Claudia sua moglie, descrivondo le bellezzo di Partenope, la chiama: amborum generitx altrixque (II-).—Coi nome, ecc., di potta Cassiodoro: Perpetua fruitur laude, est onor in nomine (P. di D.).—Ma non con fede ancoro, ma non ancora oredente nella fede di Cristo.—Juv. Sat. VII, 82 e segg. Curritur ad vocem sucumiam et carmes amica Thebaidos: Nel Conv. D. le chiama dolco coste. Buc., II: E vos o lauri, carpam, ette, proxima myrte [7]. Petr: Qual vaghesta di lauro lo qual di mirto [L]. — Ma caddi in via, eco. Morl prima di finir l'Achilleide. — Ardor poetico. — Allumati, fatti famosi e gloriosi — si li poeti e si le persono nominate da' poeti [8]. — Mamma, madre. — Dramma è l'ottava parte d'un'oncia. — Sanza la poesi di Virgillo io non fermai nulla nella mia (B). — Di da, nel mondo. — Ascentiret, eco., soconsentiret di stare un giro di sole, un anno di più ch' io non deggia in questo esiglio del Purgatorio. — Sole. Inf. vi. 68. 104-114. Con viso, con atto nel volto. — La viriti che vuole, la volontà. — Vuole. Petr: E chi diccerne è vinto da chi vuole. — Cha. riso e pianto, seguono così vivamente alla passione, da cui l'uno e l'altre procede, che negli uomini più veritieri e sinceri meno obbesione, da cui l'uno e l'altre procede, che negli uomini più veritieri e sinceri meno obbediscono alla volontà nell'esternarsi. — Passione. Somma: Ogni moto dell'appetito sensitivo è passione (T.). — Ammicca, accenna. — lo feci come chi ammicoa, che guizzando l'occhio sorride (Ces.). — Perché, per lo qual sorde l'occhio serride (Ces.).

— Perché, per lo qual sorridere. — Ces ti sembiente,
l'atto esteriore d'allegrezza o
di dolore, suè si Acca, che in
nessuna altra parte del corpo
nmano: imperò che nel riso
l'occhio s'apre e grilla, e nel
pianto chiude e getta fuor lagrime (B.). — Il sembiante qui
è l'imperine, la vista dell'affetto, che si Acca, s'impronta e
si scolpisco negli occhi (Ces.).
Pilnio: Profecto in oculis animus sinhabitat. — Tanto lavoro, il tuo faticoso viaggio. —
In bene assonmi, arrechi a
buon fine. Testeso, testè.

ro, il tuo faticoso viaggio. —
In bens assommi, arrechi a
buon fine. — Testeso, testà. —
Di riso. Altri: d'un riso. Il
Buti: uno aprimento di riso;
imperò che Dante fece come
fa lo lampo, che prima apre
l'aire quande esse feora e poscia chiude (B.).
115-129. D'una parte e d'altra, da Virgilio e da Stazio.
— Virgilio il pose silenzio, e
Stazio lo scongiurava che parlarse (Lan.). — Ond'o scoppiro,
perche non so che mi faccia
(B.). — E sono inteso da Virgilio, quantunque io non parii.
Seguiamo il Witte. Altri: E
sono inteso, Di' il mio maestro.
— Quel ch' e' dimanda, eco.,
che tanto gli preme di sapere
(Ces.). — Guesa in aito, eco.,
a vedere la vetta del monte.
— Toglisesti, apprendesti.
— Toglisetti, apprendesti.
— Porte a cantare altamente. Altri: Forza a can-

| Al mio ardor fur seme le faville,         | 24  |
|-------------------------------------------|-----|
| Che mi scaldar, della divina flamma.      |     |
| Onde sono allumati più di mille;          | •   |
| Dell'Eneida dico, la qual mamma           | 97  |
| Fummi: e fummi nutrice poetando:          |     |
| Senz'essa non fermai peso di dramma.      |     |
| E, per esser vivuto di là, quando         | 100 |
| Visse Virgilio, assentirei un sole        |     |
| Più ch'i' non deggio al mio uscir di ban  | do. |
| Volser Virgilio a me queste parole        | 103 |
| Con viso che, tacendo, dicea: Taci;       |     |
| Ma non può tutto la virtù che vuole;      |     |
| Chè riso e pianto son tanto seguaci       | 106 |
| Alla passion da che ciascun si spicca,    |     |
| Che men seguon voler ne' più veraci.      |     |
| Io pur sorrisi, come l'uom ch'ammicca:    | 109 |
| Perchè l'ombra si tacque, e riguardomn    | αi  |
| Negli occhi, ove il sembiante più si ficc | а.  |
| E, se tanto lavoro in bene assommi,       | 112 |
| Disse, perchè la tua faccia testeso       |     |
| Un lampeggiar di riso dimostrommi         |     |
| Or son io d'una parte e d'altra preso,    | 115 |
| L'una mi fa tacer, l'altra scongiura      |     |
| Ch'io dica: ond'io sospiro, e sono inteso |     |
| Dal mio Maestro, e: Non aver paura:       | 118 |
| Mi disse, di parlar, ma parla, e digli    |     |
| Quel ch'e' dimanda con cotanta cura.      |     |
| Ond'io: Forse che tu ti maravigli,        | 121 |
| Antico spirto, del rider ch'io fei;       |     |
| Ma più d'ammirazion vo' che ti pigli:     |     |
| Questi, che guida in alto gli occhi miei, | 124 |
| E quel Virgilio, dal qual tu togliesti    |     |
| Forte a cantar degli uomini e de' Dei.    |     |
| Se cagione altra al mio rider credesti,   | 127 |
| Lasciala per non vera, ed esser credi     |     |
| Quelle parole che di lui dicesti.         |     |
| Già si chinava ad abbracciar li piedi -   | 130 |
| Al mio Dottor; ma e' gli disse: Frate,    |     |
| Non far, chè tu se' ombra, e ombra ved    | i.  |
| Ed ei surgando: Or puoi la quantitate     | 133 |
| Comprender dell'amor ch'a te mi scalda    | ,   |
| Quando dismento nostra vanitate,          | •   |
| Trattando l'ombre come cosa salda.        | 136 |
|                                           |     |

tar. — Ed esser credi, ecc., e fratello mio Stazio, indarne la oagione del mio sorridere (0.). - Surgendo, rialzandosi. - credi essere state quelle paro- Quantitate. Como.: La fana le, che tu dioesti di lut. non ditata lo bene e lo male oltre pensando ch' ei fosse presente. la vera quantità (T.). — A te 130-136. Gid si chiavau, Ono- mi scalda, verso te mi accondo. rava Virgilio per doppia ragio — Dimento, dimentice che ne. Sotto, xxx., 64-65. — Non not siamo ombre vane, impai-far, non abbracciare. — Le pabili. - L' embre sono impritue braccia non chiuderebbono pabili se non a sostenere pena sustanzia, come fanno tra' mor- (E.). - Come cosa sales, ceme tall, e però non ti affaticare, fossere corpi sqiidi.

### CANTO VENTESIMOSECONDO.

Mentre salgono al sesto girone, Stasio narra a Virgilio per quai peccati sia dimorato el a lungo in Furgatorio, e con`ei vestisse a conoscere e tenere la fede c'histana. Di poi Virgilio l'informa di molti illutri personaggi che sono nel Limbo. Giunti i Poeti sul cerchio e fatti alcuni passi a destra, irovano un albero con pomi odorosi, d'eniro al quale movono voci a lodar la virti della temperanza.

10

13

31

Già era l'Angel dietro a noi rimaso, L'Angel che n'avea volti al sesto giro, Avendomi dal viso un colpo raso: E quei ch'hanno a giustizia sor disiro, Detto n'avea, Beati, e le sue voci Con sitio, senz'altro, ciò forniro. Ed io, più lieve che per l'altre foci, M'andava si, che senza alcun labore Seguiva in su gli spiriti veloci: Quando Virgilio cominciò: Amore, Acceso di virtù, sempre altro accese, Pur che la flamma sua paresse fuore. Onde, dall'ora che tra noi discese Nel limbo dello inferno Juvenale, Che la tua affezion mi fe' palese, Mia benvoglienza inverso te fu, quale Più strinse mai di non vista persona Si ch'or mi parran corte queste scale. Ma dimmi, e come amico mi perdona Se troppa sicurtà m'allarga il freno, E come amico omai meco ragiona: Come poteo trovar dentro al tuo seno Luogo avarizia tra cotanto senno Di quanto, per tua cura, fosti pieno? Queste parole Stazio muover fenno Un poco a riso pria; poscia rispose: Ogni tuo dir d'amor m'è caro cenno. Veramente più volte appaion cose, Che danno a dubitar falsa matera, Per le vere cagion che sono ascose. La tua dimanda tuo creder m'avvera Esser ch'io fossi avaro in l'altra vita, Forse per quella cerchia dov'io era:

1-6. Gtd, trapasso maestro. è contro l'esecrabil fame del-Per non ripetere la medesima l'ero. Ora Dante non fa qui descrizione, valica il passo del- recitar all'angelo questa bea-l'angelo con questo gid (?.). titudine alla distesa in latino; descrizione, valica il passo del-recitar all'angolo questa bea-l'angolo con questo pid (27), tittudine alla distasa in latino; — L'Angol che n'evez volti anzici mescola un po'di chiosa al sesto giro, che ei aveva in-italiana, come avez fatto al dirizzati al sesto girone. — Detto passo degli accidiosi: Qui lu-n'avez; ecc. Prima di tutto qui gent affermando esser beati; à d'angolo che (secondo l'usato così qui dice il poeta; Gis-delle otto beatitudini del Van-sesto giro, ne era rimaso ad-gelo (Math., v. 6), contraria al dietro, e n'avez detto, esser vizio in quel girone purgato. beati que'che hanne lor disiro Qui dunque, uscende dagli ava-ri, canta: Beati qui esuriunte s'ison), e le sue parole avean ettiunt functionam, la qual fame finito la sentenza con sitto, cloè

all'esuriunt aveva aggiunto sitiunt, e con questo senza più suggellato; senza il resto, Quonium ipsi saturadumiur. Latino: Illos, qui esuriunt et sitiumi justitami beatos muncupaverat. Così il Ces. e il Bianchi, con buone autorità. Altri: Detto n'avean Beati in le sue voci Con sitio e senz'altro ciò voci Con sitio, e senz'altro ciò forniro. Il T.: Non disse esu-

7-12. Più lieve, pel P cancellato. — Foci, le aperture dove sono le scale. Qui per le scale stesse (L.). — Labore, lavoro, fatica. — Gli spiriti veloci, Virinica. — cut spiriti veloci, Virgilio e Stazio. — Sempre altro accese, fu ricambiato d'amore. - Altro. Può intendersi: accese — Airo. Puo intendersi: accese un airo amore, e accese airi d'amore. Il primo è forma più viva (T.). — Pur che la famma sua paresse fuore, purchè sappia l'amato esser amaio, inconsente ama (B.). — Paresse fuore, il palesses.

14-18. Jeuenale. Era coctaneo di Stato, a lodd la Thodde

vedi stario, e lodò la Tebaide. Vedi sopra, xxi, 82-102. — Fu quale, eco., fu delle maggiori che mai si sentissero per per-

che mai si sentissero per persona conosciuta solo per fama.

— Striese, Inf., v, 128: Amor to
striuse (T.). — Si ch'or mi
parran corte queste scale, si
che ora sentiro poco la fatica
del montare (Ces.).

20-24. Se troppa sicurta, coc,
se troppa confidenta mi fa eccedere nelle domande. — S' l'
piglio troppa sigurtà in dimandarti (B.). — Come poteo trovar, coc. Avando Virgilio saputo
che Staxio era giaciuto 500 anni
e più nella cercinia, ove si purga
l'avarizia, si dà a credere ch'ei
ne fosse stato macchiato. — Per
tua cura, por tua industria, per tua cura, per tua industria, per indefesso studio.

27-36. Conno, segno. — Appaion cose, si vedono effetti. — Matera, materia, motivo. — Per le vere cagion, ecc., essendo nascoste le vere uagioni.'- Tuo natoste le vere vagioni. - Tuo creder m'avvera, coo., m'ao-certa esser tua credenza, coo. - Partita, lontana; avea anti peccato di prodigalità. - Dismisura, cocesso. - Lunari, line, mesi. - Il periodo lunare è di 29 di e messo circa (T.). Sopra, XX, 68.

37-41. Drizzai mia cura . mi pavvidi e corressi o posi mente. - Ld ove tu chiame, dove tu esclami, al passo dell' Eneide ove gridi. — Crucciato quasi. saviani. — Crucciato questi.
come corrucciato in verso gli
nomini, per lo inaladetto vizio
dell'avarisia [8.]. Per che non
reggd. Il Fr. legge: A che non
reggd. In Fr. legge: A che non
reggd. e intende: a che non conduci; per salvare la falsa interpretazione del passo virgillano (Em. III, 55]; Quid non
mortatia pectora cogis, Auri
sacra fames. Il B. difende
Dante: La quale autorità (di
Virgillo) chiunque sepone, la
vulgarizza in questa forma: o
escorabile e maladitia fame dell'oro, che non costringi tu li
petti umania pensare, e trovare petti umani a pensare, e trovare e a fare i Lo nostro autore l'arreca a sua sentenzia, dicendo: o santo desiderio dell' oro (allorà è santo lo desiderio dell' oro, quando sta nel mezzo e non passa negli estremi), per-chè non reggi nel mezzo l'ap-petito de' mortali, sicchè non s'allarghi a volerue troppo ch'è avarizia, e non si ristringa a non volerlo punto e gittarlo, che è prodigalità? — Voltando sentiret, ecc. Sarei tra coloro sentret, soc. Sarei ra doino che voltano pesi per forsa di poppa, sarei nell' Inferno tra gli avari e i prodighi. — Pen-te'mi, mi pentii. 46-54. Coi crini scemi. Inf., vii,

57: Coi crin mozzi. — Toglie il pentir vivendo. impedisce che il prodigo si penta in vita e in punto di morte. — E sappi che la colpa, ecc., che il peccato, il quale è direttamente contrario

la colpa, ecc., che il peccato, il quale è direttamente contrario ad alcun altro peccato (come la prodigalità all'avarizia), qui si consuma e si purga. Anche nel Purgatorio sono puniti in-sieme i prodighi e gli avari.—
(B.).— Per lo contrario suo, coc., m'è avvenuto per la prodigalità, opposto dell'avarizia. 55-63. Le crude armi, la purga crudela.— Della doppia tristitia di locata, de'due figli di lai, Escole e Polinice.— Tristizia, dolore.— Il Cantor, Virgilio antore della Buocica.— Cito. Tebatde (t. 4): Quem prisus Heroum (Cho dabisti B.).— Li con teco tata, acconna ne'tuoi versi.— Non par, per le forme poetiche, le quali sentono delle credenze pagane.— La fè cristiana.— Quals sole o qual terrene lume. Candela è dal lat: candere, spiendere di luce (B. B.).— Ti stembrarone, it obbarrone. dere, splendere di luce (B. B.).

— Ti stenebraron, ti chiarirone del vero, sgombrando le tenebre del gentilesimo. — Al pescator, a san Pietro, che fu pescatore in Galilea

65-75. A ber nelle suc grotte.

Or sappi ch'avarizia fu partita 34 Troppo da me, e questa dismisura **M**igliaia di lunari hanno punita. E, se non fosse ch'io drizzai mia cura. 37 Quand'io intesi là ove tu chiame. Crucciato quasi all'umana natura: Per che non reggi tu, o sacra fame 40 Dell'oro, l'appetito de' mortali ? Voltando sentirei le giostre grame, Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali Potean le mani a spendere, e pente mi Cost di quel come degli altri mali. Quanti risurgeran co' crini scemi Per l'ignoranza, che di questa pecca Toglie il pentir vivendo, e negli stremi! E sappi che la colpa, che rimbecca Per dritta opposizione alcun peccato, Con esso insieme qui suo verde secca. Però, s'io son tra quella gente stato 59 Che piange l'avarizia, per purgarmi, Per lo contrario suo m'è incontrato. 63 Or quando tu cantasti le crude armi Della doppia tristizia di Jocasta, Disse il Cantor de' bucolici carmi, Per quel che Clio li con teco tasta Non par che ti facesse ancor fedele La fé, senza la qual ben far non basta. 61 Se cosi è, qual sole o quai candele Ti stenebraron si, che tu drizzasti Poscia diretro al pescator le vele? 64 Ed egli a lui: Tu prima m'inviasti Verso Parnaso a ber nelle sue grotte, E poi, appresso Dio, m'alluminasti. Facesti come quei che va di notte, Che porta il lume dietro, e sè non giova, Ma dopo sè fa le persone dotte, Quando dicesti: Secol si rinnova; Torna giustizia, e primo tempo umano, E progenie discende dal ciel nuova.

A colorar distenderò la mano.

Per te poeta fui, per te cristiano Ma perche veggi me' ciò ch'io disegno,

Grotte, qui pure per ripe, come alto. Virgilio riferisce questa Inf., xxx. 110 e Purg., xm., 45. B nelle ripe del monte Parnaso erano, dice il Lagdino, le fonti pegasee, consacrate alle Muse (L.). — Appresso Dio, nelle vie di Dio o ad andar dietro Dio — m'alkuminasti, m'illuminasti. — Dopo se, dietro sè. — Dotte, ammaestrate della vis gina che anche Staxio la Intendesse (B.). — Secol si rinnova. Virg., Bc.i. v. 5 e segg.: Magnus ab integro exclorum nascitur ordo. — Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna: — Jam nostri primi parenti. — E primo tempse deunt Saturnia regna: — Jam nostri primi parenti. — E propono progenies caso demittitur que en la Verbo divuse

23

| Già era il mondo tutto quanto pregno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Della vera credenza, seminata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Per li messaggi dell'eterno regno;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| E la parola tua sopra toccata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79     |
| Si consonava a' nuovi predicanti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Ond'io a visitarli presi usata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Vennermi poi parendo tanto santi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82     |
| Che, quando Domizian li perseguette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Senza mio lagrimar non fur lor pianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y.     |
| E mentre che di là per me si stette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85     |
| Io li sovvenni, e lor dritti costumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Fer dispregiare a me tutte altre sette;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| E pria ch'io conducessi i Greci a' flumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88     |
| Di Tebe, poetando, ebb'io battesmo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Me non noune chines eviction follows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _      |
| Ma per paura chiuso cristian fu'mi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91     |
| Lungamente mostrando paganesmo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| E questa tepidezza il quarto cerchio<br>Cerchiar mi fe' più che il quarto centes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Cerchiar mi fe' più che il quarto centes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mo.    |
| Tu dunque, che levato hai il coperchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94     |
| Che m'ascondeva quanto bene io dico,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Mentre che del salire avem soverchio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Dimmi dov'è Terenzio nostro antico,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97     |
| Cecilio, Plauto e Varro, se lo sai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Dimmi se son dannati, ed in qual vico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Costoro, e Persio, ed io, e altri assai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100    |
| Rispose il Duca mio, siam con quel Gre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300    |
| Che le Muse lattar più ch'altro mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,,,   |
| Nel primo cinghio del carcere cieco,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103    |
| Spesse flate ragioniam del monte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Ch'ha le nutrici nostre sempre seco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106    |
| Euripide v'è nosco, ed Antifonte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100    |
| Simonide, Agatone ed altri piùe<br>Greci che già di lauro ornar la fronte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Greci che già di lauro ornar la fronte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Quivi si veggion delle genti tue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109    |
| Antigone, Deifile ed Argia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Ed Ismene si trista come fue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Vedesi quella che mostrò Langia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112    |
| Evvi la figlia di Tiresia e Teti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| E con le suore sue Deidamia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Tacevansi ambedue già li poeti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115    |
| Di nuovo attenti a riguardare intorno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Liberi dal salire e da pareti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| incarnato (B.) Ma perchè mi, moralità Tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e altr |
| veggi, ecc., acció che com- sette, cioè di Judei e d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Gen  |
| in generale (B.). ducessi, ecc. prima ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e com  |
| incarnato (B). — Ma perché mi, moralità. — Tutti regot, ecc., acciò che com- sette, ciò di Judei e d prenda meglio quello ch'io dico till (B.). — E pria ch' in generale (B.). — E pria ch' till generale (B.). — Perche dell'accessi, ecc., prima ob Tacco dell'accessi ecc., | narr   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

mezzo degli apostoli. — La pa la spedizione de Greci contro rola tua, ecc.; la tua sopra- Tebe, o intendi precisamente detta sentenza. — Si conso. del Ixiliro, dove si narra cotta nava, ecc., s'accordava a quello fatto. — Chiuso, occulto. — che predicavano i cristiani. — Fu'mi, mi fui. — Lungamente, Vistiaris, frequentarii. — Usa- gran tempo, fingendo essere ta, uso. — Domiziano impera- pagano. — It quarto cerchio. tore. — Perseguette, perseguitò. degli accidiosi. — Cerchior. — E mentre che di la. E per girare. — Più che ti quarto tutto il resto del tempo chi o centeemo, più di quattro volte stetti in vita. — Dritti costu- cent' anni

94-114. Quanto bene io dico. La fede cristiana di che io parlo. - Mentre che del salire pario. — Mentre che dei satire avem soverchio, in questo a-vanzo di scala: chè fino a qui erano venuti montando su (Ces.). — Avem soverchio, più tempo che non occorre (B. B.). — Terenzio, poeta comico romano. — Nostro antico. Altri: mano. — Nostro antico. Altri:
nostro amico. — Cecitio Stazio,
coetano di Emilo, autoro
drammatico. — Piauto, poeta
drammatico — Piauto, poeta
drammatico — Piauto, poeta
drammatico — Piauto,
varrone. — Marcus Terentius
Yarro, più celebre per la sua
erudizione che per la sua
erudizione di Cecilio
di Plauto, vorrebbe legger
Vario, altro poeta drammatico.
Vedi Orazio, Arte Poetica
al versi S3-55. — Vico, cerchio. — Persio, poeta romano
autore di satire. — Con quel
Greco, con Omero. — Che le
Muse, nutriot — Lattar, allatautore di saires. — Con ques Greco, con Omero. — Che lis Muse, nutrici — latiar, allattarono. — Cinphio, cerchio — del carcere cieco, dell'inferno. Inf., x, S5-59: — Il primo cerchio e il Limbo. — Del monte Parnaso. — Ha sempre seco, ove elle abitano sempre. — Euripide, Antifonte, poeti tragici greci. Il Blanc.: Anacreonte. - Simonvide, poeta lirico greco, dell'isola di Ceo. Agatone, poeta tragico greco, coetaneo d'Euripide. — Piùe, più, parecchi. — Delle genti tuc. dei personaggi da te cantati nella Tebatae e nell'Achti-leide. — Antigone, figlia d'Edigo. — Desiglia d'Edigo. — De leide. — Antionne, figlia d' Badipo. — Desifie, figlia d'Adrasto, re degli Argivi, e moglio di Tideo. — Argia, altra figlia d'Adrasto, moglie di Polinico. — Ismene, altra figlia d'Edipo. — Si trista come fue, si dolente com'ella fu, polohà da Tideo le fu ucciso Cirreo, suo promesso. — Guella che mostro, ecc. Isifile, figliuola di Toante, res di Lenno. Fu dai corsari presa e venduta a Licurgo di Nemea, nel Peloponnesso, ed ebbe a nudire un figliuola di custa in presa evenduta a Licurgo di Nemea, nel Peloponnesso, ed ebbe a nudire un figliuolo di lui, chiamato Ofeite. Stava un giorno fuori della città a diputto col fanciullo in collo. Adrasto, assetato, pregolla d'insegnargii una fontana: ond'ella, posato il bambino, corsa a mostrare a quel re la fonte Langia. Tornata al fanciullo, il trovò morto pei morsi di una sorpe. — La folia di Tiresta. Dafane ol storiade, non Manto, già veduta nell' Inf., xx, 52 e segg. — Teti, madre d'Aohille. — Desidamia, colle sue sorelle, figlie di Licomede, re di Sciro. Inf., xxv., 52 e segg. di Licomede, re di Sciro. Inf., XXVI, 62. 117-123. Liberi dal salire,

erchè avevan finito di salire la scala e liberi dai parcti,
dalle parcti o sponde, tra le
quali era scavata la scala. —
E gid le quattro ancelle, ecc. E già le prime quattro ore del giorno avevano finito il loro servizio; e la quinta glà stava al timone del carro solare, per salire verso il meridiano. — Ancelle. Purgatorio, XII, 80-81.

— Drizzando, ecc. Dicemmo Drissando, eco. Dicemmo glà che il poeta pone il carreggiar del cocchio del Sole tirato dalle Ore ad una per una, scambiando la posta con le seguenti: che ecco qui l'ora quinta (erano dunque le cinque della mattina) s'era posta al timone, la cui punta raggiante drizzava su per la saltia verse del meridiano. Si mettono adunque per lo spazio, tenendo di fuori, cioè a destra, come lor più volte era stato insegnato, ed èssi fatto fin qua il che ora fecero con vio men timore (Cez.), — Io credo, ecc., che per girare il Vio men timore (Ces.). — 10 credo, ecc., che por girare il monte, ci convenga camminare tenendo la spalla destra volta dalla parte di fuori, come stamo stati soliti fare ne' gironi di sotto — sull'orlo del monte statica dalla destra colta della destra con sull'orlo del monte statica della destra calla si svoltando la destra spalla, si svolta a destra (F.).

124-129. Insegna, guida. —
Per l'assentir, ecc., per l'assense di Stazio. — Diretro, per
modestia, o per strettezza della
via. — Mi davano intelletto, m' illuminavano la mente.

130-135. Ragioni, ragiona-menti. — In mezza strada, in mezzo alla strada. — In alto mezzo alla strada. — In alto st digrada, va scemando per l'insu, dal piede alla cima, mettendo i suoi rami sempre più sottilli. — Così quello in giuso, così quell'i albero di-gradava in senso opposito, per lo in giù, mettendo i rami più sottili presso il tronco ed ingrossandoli mano mano verso la cima. — Persona su mon di cima. — Persona su mon sudda nessuno y l'ansa sallon sudda nessuno y l'ansa sallon sudda nessuno y l'ansa sallon.

onda, nessuno vi possa salire. 136-145. Dal lafo, ecc. dal sinistro lato, ove il monte fa-ceva sponda alla strada. Chiuso, non vedevamo ancora scala o aperta, unde potessimo

E già le quattro ancelle eran del giorno Rimase addietro, e la quinta era al temo Drizzando pure in su l'ardente corno: Quando il mio Duca: Io credo ch'allo stremo 121 Le destre spalle volger ci convegna, Girando il monte come far solemo. Così l'usanza fu li nostra insegna, E prendemmo la via con men sospetto Per l'assentir di quell'anima degna. Elli givan dinanzi, ed io soletto 127 Diretro, ed ascoltava i lor sermoni Ch'a poetar mi davano intelletto. 139 Ma tosto ruppe le dolci ragioni Un alber che trovammo in mezza strada, Con pomi ad odorar soavi e buoni. 133 come abete in alto si digrada Di ramo in ramo, così quello in giuso, Cred'io perchè persona su non vada. Dal lato, onde il cammin nostro era chiuso, 136 Cadea dell'alta roccia un liquor chiaro. E si spandeva per le foglie suso. Li due poeti all'alber s'appressaro; 133 Ed una voce per entro le fronde Grido: Di questo cibo avrete caro. 1.45 Poi disse: Più pensava Maria, onde Fosser le nozze orrevoli ed intere, Ch'alla sua bocca, ch'or per voi risponde. E le romane antiche per lor bere Contente furon d'acqua, e Daniello Dispregiò cibo, ed acquistò savere. Lo secol primo quant'oro fu bello; Fe' savorose con fame le ghiande, E nettare per sete ogni ruscello. 121 Mèle e locuste furon le vivande, Che nudriro il Batista nel diserto; Perch'egli è glorioso, e tanto grande 154 Quanto per l'Evangelio v'è aperto.

che a mangiare, ossia alla sua bocca, la quale ora risponde per vot, implorandovi da Dio il perdono del peccato della gola. Maria è tenuta dalla Chiesa avvocata del peccatori. — Le Romane antiche s'astenevano dal vino, poi s'avvestarono, — Bere, bevanda — Dameillo, oo' tre fanciulli suoi compagni, ottenne di pascersi di legumi, invece delle squistice vivande offertegli dalla mensa di Nabucodonosor; dichè ebbe scala o aperta, unde potessimo Chiesa avvocata de peccaorimontare (B.). — Es ispandeva, — Le Romane antiche s'aste-eco, cadea in su le foglie ninevano dal vino, poi a' avveztime, et andava poi in su di varono, — Bere, bevanda. —
foglia in foglia, e così irrigava la pianta (B.). — Per le compagni, ottenne di pascersi
foglie suso, su per le foglie di di egumi, invece delle squisite
quali albero, senza venire in
basso (B. B.). — Abrete caro,
avrete carestia, ne anderete
privi in pena della golosità,
che qui purgate.

142-154. Maria Vergine, alle
nozze di Cana, chiedendo il Met sivestre, Marce, 1, 6. Locuvino al Buo divin figlie, più set. — Mella Palestine manglavino al suo divin figlio, più ste. - Nella Palestino mangia-

pensava che quelle nozze riusoissero concretoli e compite, mente per nulla non concre
che a mangiare, ostia alla sua dette iddio agli Ebrei questa
bocca, la quale ora risponde bestiuole per cibo monde,
per voi, implorandovi da Dio da poterne mangiare liberail perdono del peccato della mente. Levit., n. 21-22. E Pica
gola. Maria è tenuta dalla nio racconta che di questa àChiesa avocata de peccatori, ceano belle colesioni i Parti,
— Le Romane antiche s'astenevano dal vino, poi s'avveztarono, — Bere, bevanda. — le cuccono nell'acqua o le se
Dameillo, coo'tre fanciulli suoi restiscono: i Nomadi, tolto le le onocono nell'acqua o le se restiscono: i Nomadi, telto be ro la testa e le gambe, le aducono in polvere, e, misti farina di grano, ne fanno pene. Quatiro specie n'erano pene. Quatiro specie n'erano penese agli Ebrei (Pierosi — Grande, Matth. N., Il: Neurrenit inter natos multire major Joanne Baptista. Apperio, manifeste.

### CANTO VENTESIMOTERZO.

n fame e la sete, fatte più acute dalla presenza di alberi carichi di frutta e di acque zem-pillanti, purificano nel sesto cerchio i golosi, de' quali si descrive la spaventosa magrezza. Dante ricomosce Forese de' Donati, che si loda della vedova sua, e riprende acremente l'inversocondia delle donne forentine.

lentre che gli occhi per la fronda verde Ficcava io così, come far suole Chi dietro all'uccellin sua vita perde, o più che padre mi dicea: Figliuole,
Vienne oramai, che il tempo che c'è imposto Più utilmente compartir si vuole. ' volsi il viso, e il passo non men tosto Appresso a' savi, che parlavan sie, Che l'andar mi facean di nullo costo. 10 id ecco piangere e cantar s'udie : Labia mea, Domine, per modo Tal che diletto e doglia parturie. D dolce Padre, che è quel ch' i' odo ? Comincia io; ed egli: Ombre che vanno, Forse di lor dover solvendo il nodo. Sì come i peregrin pensosi fanno, Giugnendo per cammin gente non nota, Che si volgono ad essa e non ristanno; Così diretro a noi, più tosto mota, Venendo e trapassando, ci ammirava D'anime turba tacita e devota. Negli occhi era ciascuna oscura e cava, Pallida nella faccia, e tanto scema, Che dall'ossa la pelle s'informava. 25 Non credo che cosi a buccia strema Erisiton si fusse fatto secco, Per digiunar, quando più n'ebbe tema. lo dicea fra me stesso pensando: Ecco La gente che perde Gerusalemme, Quando Maria nel figlio die' di becco.

vendé la figlia, e finalmente vendé la figlia, e finalmente vende dell'arbore ditto dinanzi [B.]. — Chi dietro, ecc., l'ordice Stazio. — nanzi [B.]. — Chi dietro, ecc., l'in millo cotto, ch'in non sennando gli nocellulore chevacersituole, o è il vocativo lat. At la fatica dell'andare (B.). — Elec qual dovae essere la gennando gli nocellulore chevacersituole, o è il vocativo lat. At la fatica dell'andare (B.). — Elec qual dovae essere la genne vase, vaso. — Cattive per ficava lo riconoscimento della vende di dell'aria, alla materia più tutle dare s'erano pentui (B.). — Utite, si materia più tutle dare s'erano pentui (B.). — Utite, si materia più tutle dare s'erano pentui (B.). — Utite, si men tempo (B.). — C'e imposto. Domine, labia meca aperies, et ul sulla men tempo (B.). — C'e imposto. Domine, labia meca aperies, et ul sulla men tempo (B.). — C'e imposto. Domine, labia meca aperies, et ul sulla men tempo (B.). — C'e imposto. Domine, labia meca aperies, et ul sulla men tempo (B.). — C'e imposto. Domine, labia meca aperies, et ul sulla men tempo (B.). — C'e imposto. Domine, labia meca aperies, et ul sulla men tempo (B.). — Eie, si, così, quollo della voracità. — Dietto

vende la figlia, e finalmente ovide, in del stazio. — Orid., Metam., vin: Infeliza minumento corto, l'in onn sen. 28-30. Ecc La gente, eoc. 28-30. Ecc La gente, eoc. 18-30. Ecc valla gente, con vince que che fu costretta arrendere più che fu costretta arrendere vice per fame i denti nel prore fisco qual deva essere la gende fu costretta arrendere vice fu con tarica del contratore sa tico fu con di contratore sul contr

quanto al canto. — doglia, quanto al pianto — parturie, parturi, cagionò.

15. Di lor dover solvendo il

quanto at planto — parturie, parturi, cagionò.

15. Di lor dover solvendo il nodo. Sopra, xv., 24.

16-24. Persosi, di tornare a casa loro (E). Intenti al loro viaggio. — Giupnendo, raggiungendo (F). Sopraggiungendo (F). — Più tosto moto, che andava più ratia che noi (E). — con più rapido passo. — Tactic. Piangono e cantano soltanto quando giungono sotto en più rapido passo. — Tactic. Piangono e cantano soltanto quando giungono sotto en più ragido passo. — Che dell'osta, che la pelle prondeva forma dall'ossa. — Solo la pelle era sovra l'osso, e però rioveca la superficie di fuora la flurazione solo dalle ossa (Len.). — Sterma, assottigliata e privata di carno (E). — Per digiunar, per lo digiunare. — Quando prio ri obsi terna, quando consumata ogni sottanza obbe maggior timore di digiunare. — Quando non ebe altro di che oibarsi che le proprie membra. — Il Torelli: be altro di che cibarsi che be altro di che cibarsi che le propris membra. — Il Torelli: quando più n'ebbe cagione, argomento, non timore. Così anche il Cesari. — Erisitone, vilipesa Cerere, fu dalla Dea acceso di tanta fame, che, consumata ogni sua sostanza, vendè la figlia, e finalmente volse i deuti in sò stesso. — Ovid., Metam., vili: Infeliu mimundo corpus alcoat. 23-30. Ecco La gente, eco. Ecco qual dovea essere la gen-

Parean l'occhiaie anella senza gemme. Chi nel viso degli uomini legge omo;

Ben avria quivi conosciuto l'emme. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo

E quel d'un'acqua, non sapendo como !

Volse a me gli occhi un'ombra, e guardo fiso,

Si governasse, generando brama,

Già era in ammirar che sì gli affama.

Ed ecco del profondo della testa

Per la cagione ancor non manifesta Di lor magrezza e di lor trista squama; 34

37

31-48. Parean l'occhiaie, eco. Le cavità degli occhi pareano anella, donde fosseno state tolte le gemme: poiche le pupille eran tanto in dentro che non si vedevano. - Castoni di anella voti (Ces.). - Omo. Dicesi che nella faccia umana si ve-dono formate lettere che signidono formate lettere che significano omo, cioè le due ritondità dell'occhio per due O, e la tratta del naso cogli archi delle ciglia (le ciglia e coste delle occhiale fingiu alle guance. L.) uno m, fatto in questa forma on (B.). Un'emme tra le cui gambe sian frapposti due o. — Questi segni nei volti esarni appaiono più spicoati. — Chi crederebbe, ec. Non sapendo como (il como), come ciò avvenga che l'odor d'un pomo e quel d'un'acque at governazze, così conciasse, d'un pomo e quet d'un acqua si governats, così conciasse, tanto dimagrasse quelle anime, generando bramd, producendo in loro un voemente appotito. Il Buti: Si governando generasse brama. — Como, ciò si può far magro Ld dove l'uopo di nutrir non tocca, per non esservi che anime già separate dai corpi. Sotto, xxv, 20-21. lnf., xxx, 60-69. Como è anche lnf., xxiv, 112. - Gid era inteso, invexxv, 112. - Gid ora litese, investigava meravigliato la cagione che, ecc. - Si già affama, li fa sì magri. - Di lor trista squama, della lor pelle così inaridita. - Del profondo della testa, dal fondo della cavità delle cochiaie. - Qual grazia questa per me ch'io t'incontri qui? - Nella voce, nel suono della voce. - Ciò che l'aspetto in sè avea, eco. Le prime sembianse guasto (T.). - Labbia, faccia. - Ravvitai, raffigurai. Boco., Decam. III. 4: Rammish. bianse guasto (T.). — Labbia, faccia. — Ravvirai, raffigurai. Boco., Decam., n. 4: Ravvirai la fuccia (di Landolfo) e quello escere che era, s'imagino. — Fores es de' Donati, fratello di messer Corso e di Piccarda, amico e parente di Dante, ch' avea per meglie Gemma de' Donati — per sopranneme Bicci (A. F.). 49-54. Deb. Simil preghiera nel xvi dell'Inf. — Contendere forse vale: tendere l'attenzionel xvi dell'inf. — Contendere forse vale : tendere l'attenzione nel senso del v. 129, c. xvii di questa cantica. Forse: non negare a me così tramutato il mio desiderio. Meglio il primo [71]. Il Fr. legge, ordina e spiega: Deh, pregava, mon intendere, non fare attenzione all'asciutta ecabbia, all'aridezza, che mi scolora la pelle. — Scabbia. L'estrema sechezza, trando la pelle sull'ossa.

za, tirando la pelle sull'ossa, le dava una asprezza e ruvi-dezza simile alla scabbia (Ces.).

Poi gridò forte: Qual grazia m'è questa? Mai non l'avrei riconosciuto al viso; Ma nella voce sua mi fu palese Ciò che l'aspetto in sè avea conquiso. Questa favilla tutta mi raccese Mia conoscenza alla cambiata labbia, E ravvisai la faccia di Forese. Deh non contendere all'asciutta scabbia. Che mi scolora, pregava, la pelle, Nè a difetto di carne ch'io abbia; Ma dimmi il ver di te, e chi son quelle Due anime che là ti fanno scorta: Non rimaner che tu non mi favelle. La faccia tua, ch'io lagrimai già morta Mi da di pianger mo non minor doglia, Risposi a lui, veggendola si torta. Però mi di', per Dio che si vi sioglia Non mi far dir mentr'io mi maraviglio, Chè mal può dir chi è pien d'altra voglia. Ed egli a me: Dell'eterno consiglio Cade virtù nell'acqua, e nella pianta Rimasa addietro, ond'io si m'assottiglio. Tutta esta gente che piangendo canta, Per seguitar la gola oltre misura, In fame e in sete qui si rifà santa. Di bere e di mangiar n'accende cura L'odor ch'esce del pomo, e dello sprazzo Che si distende su per la verdura. Dimmi il ver di te, come tu qui (T.). — Che ld it fanno Per amore di Dio; formula di scorta, che t'aspettane colà, econgiuc (Ces.). — Vè efoglia per scorgerti la via. — Che vi dimagra. — Vi dissuga (T.). camminando in là ti sono vi dimagra. — Vi dissuga (T.). camminavano innanti: v. 8 e 18 e seg (L.). Non rimaner, ell' eterno consiglio, 118 e seg (L.). Non rimaner, ell' eterna provvidenza correcc. Non lassare che tu non mi risnonda (R.). ecc. Non lassare che tu non mi riaponda (B.).

55-58. Ch'io lagrimai gia morta, la quale, poiche fu morta, bagnat delle mie lagrime.— Mi ad... mo, mi dò cri con minor doglia di piandinazione di Dio. — Cade viria, scende, s'infonde una viriu. — Rimaza addietro, imperò che già l'averano passata (B.). — Per seguitar, per aver seguitato, servito alla goia. — In fame e in sele, sostenando fame e sets. — Si rifa santa, si varre a monda di tal accesta.

E non pure una volta, questo spazzo Girando, si rinfresca nostra pena; 70 Io dico pena, e dovrei dir sollazzo: Che quella voglia all'arbore ci mena, Che menò Cristo lieto a dire: Eli, Quando ne liberò con la sua vena. Ed io a lui: Forese, da quel di Nel qual mutasti mondo a miglior vita, Cinqu'anni non son volti insino a qui. Se prima fu la possa in te finita Di peccar più, che sorvenisse l'ora 79 Del buon dolor ch'a Dio ne rimarita, 82 Come se' tu quassù venuto ancora? Io ti credea trovar laggiù di sotto, Dove tempo per tempo si ristora. Ed egli a me: Si tosto m'ha condotto 85 A ber lo dolce assenzio de' martiri La Nella mia col suo pianger dirotto. Con suoi preghi devoti e con sospiri 88 Tratto m'ha della costa ove s'aspetta, E liberato m'ha degli altri giri. Tant'è a Dio più cara e più diletta m La vedovella mia che tanto amai. Quanto in bene operare è più soletta; Chè la Barbagia di Sardigna assai Nelle femmine sue è più pudica, Che la Barbagia dov'io la lasciai. O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica? Tempo futuro m'è già nel cospetto, Cui non sarà quest'ora molto antica, 100 Nel qual sarà in pergamo interdetto Alle sfacciate donne florentine L'andar mostrando con le poppe il petto.

so, spargimento dell'acqua, che irriga la pianta — Sprazzo, corrisponde al virgiliano a qui, infine a questo di. — Se aspergine (T.). Job., xv, 9: prima fu la posza, acc. Se priOdorem aqua. — Che si dima che in to sopravvenisse stende, che, cadendo dalla l'ora del pontimento, il quale roccia, si distende su per le ne ricongiunge a Dio, manoaverdi. foglie dell'albero. Sopra, xui, 136-138. — Non pure più, vale a dire: se tu ti penuna volta, non una volta sola. tisti e tornastia Dio solo quan— Spazzo, supol dell'monta (T.). do non notavi mozara niù — ? - Spazzo, suolo del monte (T.).

- Coel si dice lo spazzo d'una sala, onde è il verbo spazzare (Borghini). - Sacch, Nov.,
178: Levatosi da tavole la si 178: Levatosi da tavota la si trasse, ila gorgiera le gistolia per le spasso. — Si risfresca, si rinnova. — Sollesso ; laki: solatism, consolazione di so-distare alla divina giustizia e di purgare le macchie del no-stro peccato. — Listo, per re-dimere il genere umano. — Ell. Ell, lamma sabachiani, cioè: iddio mio, iddio mio, perchè m'hai abbandonato! pa-role di Cisto peco innanzi ehe spirasse. Matth., xxvii, 46.

rono in te le forse. — Peccar
priè, vale a dire: se tu ti pentisti e tornasti a Dio solo quando non potevi peccar più. sul
finir della vita, come hai potuto
al presto venir quassi (F.). —
Rimarita, il peccato è adulterio. Inf., aux Stupro. Inf., vu. —
Divorsio (T.). — To ti credea,
ecc. Tuttora lo eredeva che tu
ti trovassi laggià aell'anti-pungatorio, dove il tempo indugiato
a pentirsi si risarcisco con ala pentirsi si risarcisce con altrettanto tempo di dimora; se non chi è stato scomunicato, che finse che stesse per ogni anno 30 (B.). — Ancora, nel senso d'adhuc (T.). Altri: Come se' tu quassù venuto l'Ancora, ecc., a provare le dolci pene del

Purgatorio. - La Nella mia. moglie mia, rimasta in casta vedovanza, benchè giovine, e datasi a far molte buone opere in suffragio della mia anima.

— Nella, scorcio di Giovanna
(T.). — D'Annella, Giovannella (T.). — D'Annella, Giovannella o simili (L.). — Ove s' aspetta da' negligenti. — Degli altri giri. della pena che avrel dovuto portare in altri gironi per altri peccati. — La Barbagia di Sardigna. Barbagia è uno monte che è in Sardigna, suso il quale abita gente molto distrenata e senza legga circa lo virio venero a sono tanto tras. vizio venereo, e sono tanto tra-scorsi in esso che tutte le loro femmine sono comuni (Lan.). Il Post. Caet.: In Insula Sardinia est montana alta, qua dicitur la Barbagla, et quando Januenses retraxeruni illam insulam de manitus Infide lium, nunquam potueruni re-trahere dictam montanam in qua habitat gens barbara et sine civilitate, et fæminæ suc vadunt indutæ subtili pirgo-lato ita quod omnia membra ostendunt inhoneste; nam est ostenaum unomeste, nam est ich nagmis calor. Benvenuto: Nam præ calore et prava consuetudine vadunt indutæ panno lineo albo, excollatæ ita ut ostendant pectus et ubera. Il Borghini: Già vi fu una parte de Sardi che si chiamarono per proprio nome Barbarioini (tra-piantati in Sardegna presso Cagliari dai Vandali, Fil.), de' quali si ha nel Registro di san Gregorio. E credo io che Bar-barioina presso Pisa pigliasso da questi il nome. — Secondo il Manno si è mantenuto fino al di d'oggi questa piccola popolazio-ne in tre distretti, che si chiamano ancora la Barbagia (F.).

— Ché la Barbagia, ecc., di Toscana, vale a dire Firenze, dovio morendo la lascial. Il Buti: dove l'altre donne sono disonedove l'altre donne sono disona-stissime del vestimento; non avale, ma al tempo dell'autore quando ile donne florentine an-davano tanto sgolate e scollate li panni, che mestravano di rieto lo canale delle rene e d'inanti lo petto e lo fesso del ditello; ma laudato sia Iddio; che ora portano li collaretti. che ora portano li collaretti, sicchè sono uscite di quella abominazione. Il Sacchetti, Nov. 178: . . . . che fu a veders Nov. 178: ... che fu a veaers gid le donne col capezzale lanto aperto che mostravano più què che le ditelle ! poi dierono uno salto, e feciono il collaretto immo apli orecchi: e tutte somo usanze fuori del tutte somo usanze fuori del mezzo. Vedi il resto sulle mode

florentine. 97-114. Che vuoi fu, ecc., che cosa mi fai tu dire i ovvero che vuoi ch'io dica di più ! - M's

giá moi cospetto, à a me presenta, che veggo quello che allora de'essero [B.]. Purg., xiv, 58: Io veggio, mode di vaticinio (T.). — Antica, anteriore — non sarà moito di lunge [B.]. — In pergamo, Boosi fu, nel 1821, assendo vegovo non — non sara motto di tunge (B.). — In pergano, E così fu, nel 1351, essendo vescovo uno messer Agnolo Acciationi (O.). G. Vill, Xi. 2: Fu sermonato in pergamo che ciò simpificara secco. — Sfacciate, senza faccia si dice chi non si vergogna, quando si de vergognare (B.). — Saracine, pagane. — Nel medio evo chiamavansi indistintamente Saracini i Pagani e i Maomettani; anzi tutte le nazioni, tranne gli Ebrei, che non professavano il anzi tutte le nazioni, tranne gli Ebrei, che non professavano il cristianesimo (T.). — O spiri-tali, o pene spirituali, cioè ec-clesiastiche, o pene temporali. Il Buti: uomini spirituali o altri ammaestramenti. - Soomuniche e multe del tribunale (Ces.). — Educt del cristiano giord. Idest vel spirituales, sicut ex-comunicatio, vel habitus bonus, qualem dedit Beatus Gregorius mulieribus romanis, sub quo honeste latent, vel disciplima temporales, sicut Statutum civitatis, vel pæna officialis, quæ vetat inhonestam et enormem decisionem pannorum circa collum (Benv.). Narra Benve-nuto le arti delle Florentine per farsi belle: Parvitatem ad-juvant cum planula alta: carjuvani cum plantita ata: car-nem nigram dealbant, faciem pallidam factunt rubicundam: capillos factunt favos, dentes eburnos, mamillas breves et duras, et ut breviter dicam t 

| Quai Barbare fur mai, quai Saracine,                                      | 103 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cui bisognasse, per farle ir coperte,                                     |     |
| O spiritali o altre discipline?                                           |     |
| Ma se le svergognate fosser certe                                         | 106 |
| Di quel che il ciel veloce loro ammanna,                                  |     |
| Già nen unione avriba le hecche enerte                                    | ,   |
| Già per urlare avrian le bocche aperte.                                   | 109 |
| Chè, se l'antiveder qui non m'inganna,                                    | 103 |
| Prima flen triste, che le guance impeli                                   |     |
| Colui che mo si consola con nanna.                                        |     |
| Deh, frate, or fa che più non mi ti celi;                                 | 112 |
| Vedi che non pur io, ma questa gente<br>Tutta rimira la dove il sol veli. |     |
| Tutta rimira là dove il sol veli.                                         |     |
| Perch'io a lui: Se ti riduci a mente                                      | 115 |
| Qual fosti meco e quale io teco fui,                                      |     |
| Ancor fla grave il memorar presente.                                      |     |
| Di quella vita mi volse costui                                            | 118 |
| Che mi va innanzi, l'altr'ier, quando tond                                | a   |
| Vi si mostrò la suora di colui;                                           |     |
| E il sol mostrai. Costui per la profonda                                  | 121 |
| Notte menato m'ha de veri morti,                                          |     |
| Con questa vera carne che il seconda.                                     |     |
| Indi m'han tratto su li suoi conforti,                                    | 124 |
| Salendo e rigirando la montagna                                           |     |
| Che drizza voi che il mondo fece torti.                                   |     |
| Tanto dice di farmi sua compagna,                                         | 127 |
| Ch'io sarò là dove fia Beatrice;                                          |     |
| Quivi convien che senza lui rimagna.                                      |     |
| Virgilio è questi che così mi dice,                                       | 130 |
| E addita'lo, e quest'altro è quell'ombra                                  |     |
| Per cui scosse dianzi ogni pendice                                        |     |
| Lo vostro regno che da sè la sgombra.                                     | 133 |
| LO VUSLIO IEGIO CHE UL BE IL BEOMDIA.                                     | -43 |

sei qui? (T.). — Tutta rimira.
ecc., guarda meco con meraviglia, che con la tua persona togli il passagio a raggi solari.
115-133. Ancor fa grave, ecc.,
deve dar pena a te e me ancha
il ricordare ora quanto fummo
insieme dati alle vanità ed ai
vizi del secolo. — Di quella
vita viziosa. — L'altr'ier, non
è molti dl. — Quando tonda.
Inf., xx, 127: E gid iernotte fu
la luna tonda [T.]. Quando fu
iplenilunio (Ces.). — La suora
di colui; la luna. — De' erri
morti, de'dannati. — Vera carne, vero corpo e non aerco. ne, vero corpo e non aereo, com' è il vostro. — Il seconda, lo seguita. - Drizza, rifa santo. — Compagna, tanto dice che mi farà compagnia. — Quest'al-tro, Stazio. — Non lo nomina. sro, Stazio. — Non lo nomina, chè di Stazio poco importava a Forese (T). — Ogni pendice, scotendo tremò ogni sua cesta. — Lo vostro regno. le Purg., nel quale voi spiriti regnate a tempo (B.). — Da se la sgombra, la diparte da sè, lasciandola libera di salire al cielo.

## CANTO VENTESIMOQUARTO.

Forese mostra a Dante anime di golosi : tra gli altri il poeta Buonaggiunta da Lucca, che premunzia al fiorentino un nuovo amore, e loda l'affetto e lo stile delle sue canzoni. Predetta poi oscuramente la morte di Corso suo fratello, Forese si parte. I Poeti, continuando il loro cammino, odono presso un albero esempj a terrore de' golosi, poi incontrano l'Angelo e il varco al settimo ed ultimo cerchio, ove si purga il peccato della carne.

10

22

25

28

Nè il dir l'andar, nè l'andar lui più lento Facea, ma ragionando andavam forte, Si come nave pinta da buon vento.

E l'ombre, che parean cose rimorte, Per le fosse degli occhi ammirazione Traean di me, di mio vivere accorte. Ed io, continuando il mio sermone,

Dissi: Ella sen va su forse più tarda Che non farebbe, per l'altrui cagione.

Ma dimmi, se tu sai, dov'è Piccarda; Dimmi s'io veggio da notar persona Tra questa gente che si mi riguarda.

La mia sorella, che tra bella e buona, Non so qual fosse più, trionfa lieta Nell'alto Olimpo già di sua corona.

Sì disse prima, e poi: Qui non si vieta Di nominar ciascun, da ch'è sì munta Nostra sembianza via, per la dieta.

Questi, e mostro col dito, è Buonaggiunta, Buonaggiunta da Lucca; e quella faccia Di là da lui, più che l'altre trapunta,

Ebbe la santa Chiesa in le sue braccia: Dal Torso fu, e purga per digiuno, L'anguille di Bolsena e la vernaccia.

Molti altri mi nomò ad uno ad uno; E del nomar parean tutti contenti, Si ch'io però non vidi un atto bruno.

Vidi per fame a vôto usar li denti Ubaldin dalla Pila, e Bonifazio Che pasturò col rocco molte genti.

1-6. Nè il dir l'andar, ecc. del detto Forese e di M. Il dire non facea più lento Corgo e figliuola di Simo-l'andare, nè l'andare facea più ne; bellissima. Fatta monaca lento il dire. — Forte, ratto. di Santa Chiara, dell'ordine — Rimorte, morte da lungo de Minori, fu da Corso, vetampo e perciò affatto consunte nuto a ciò da Bologna, dove (Tor.). — Per le fosse, ecc. era podestà, tratta a forra dal accordasi chila cara riva della monacara ner menalia sonza (Tor.). — Per le fosse, ecc. Accortesi ch'io era vivo, dalla cavità degli occhi volgeano lo sguardo verso di me con meraviglia.
7-15. Il mio sermone, il mio

7-15. Il mio sermone, il mio discorso cominolato, dianzi, a quell'anime che ci seguivano.

— Elba, l'anime di Stazio.

Sen va su, in vita eterna.

Per l'altrus cagione, per esser seco a parlare lo e Virgilio.

— Piccarda Donati, sorella

monastero, per menarla sposa a un Rossellino della Tosa, a cui l'aveva promessa (Par., III, 107): ma ella poco appresso infermò e morì. — Da notar infermò e mori. — Da notar persona, persona, persona degna di nota e di fama (B.). Inf. xz. 104: Se tu ne vedi alcun degno di nota. — Tra bella e buona, eco. Io non saprei dire in quale avanzava o in bollezza o in bonta (B.). — Nell'alto Olimpo, nel cielo empireo.

16-24. Qui non si vieta, coc. In questo girone non è vietato di nominare ogni anima che ci si trova, dacchè la nostra semblanza je talmente munta via, cancellata dalla dieta, che via, cancellata dalla dieta, che nessuno ci potrebbe riconoscere (F). — Buonaggiunta degli Urbiciani da Lucca. Il B.: fu goloso e fu dicitore e fu noto dell'autore, siochè l'uno mandò sonetti all'altro. — D., Volg. Elog., I, I3, lo mette fra coloro i cui detti non cortigiani, ma propri delle loro cittadi essere si troveramo. — Trapunta, faccia non d'uno vivo. ma ta, faccia non d'uomo vivo, ma fatta a ricamo; perchè per lo sporgere delle ossa che infor-mavan la pelle, non si parea-no della faccia che i soli conne della sectis che i sofi contorni spicetti, come ne ricami, mancando il piene delle cerni (Sex.) Ebbe la catteta Martine. Ebbe la catteta Martine. Il poste della catteta Martine. Il poste della catteta Martine. Il poste della catteta del partinonio, le quali sono le migliori angulle che si mangino; tanto sono grassa e di buono sapore; e le faces mettere e morire nella vernaccia, e poi battere e meschiare con cacto e uova e certe altre cosa. e facesame schiare cou cacio e uova e certe altre cose, e facevane fare vivande in più manlere, le quali sono tanto ingrassative, che continuandole mortito di grassezza. E la ver-saccia. Altri: fe la versaccia e vino (bianco), che nasce nella riviera di Geneva (B.). 26-30. Tutti contenti, per sono di fame. Ule auto prese di fame. Ule auto prese di fame. Ule auto prese

26-30. Tutti contenti, per amor di fama. — Un atto bruno, di rincrescimento,; una turbamento (B.). Vista irata (Lan.). — Per lams a voto usar il denti, masticate l'aria per fame (Ces.). — Ubaldin dalla Pila, fratello del cardinale Ottaviano degli Ubaldini (inf., x, 120). La Pila, castello del Mugello sul dorso di Monte Senario, non molto lontano da Firenze. — Bonifazio, coc., de' Fischi, conti di Lavagna, che, essendo arcivevagna, che, essendo arcivescove di Ravenna (1272-1294), resse molte popolazioni. Altri intende: obe colle rendite dell' arcivescovado fege vivere lantamente molte persone. Il B.: pascette molte genti col suo beneficio.— Rocco, pastorrale. Il B.: R mansa di quelli arcivescovi di non portare lo pastorale ritorto come fanno di altri, ma diviso di sopra a modo di quello scacoc che ai chiama rocco. Altri, men bene: cotta, roccetto.

31-33. Messer Marchess de'Rigogliosi, cavaliere di Forli.

Rigogliosi, cavaliere di Forlì, molto vago di bere. — Mar-chese è nome proprio. — Pater dominæ Lætæ, quæ fuit mater domini Bernardini de Polenta,

domini Bernardini de Fuerma, qui fuit dominus Ravematum (Bew.). - Spazio, agio. - Common secketza, con minore a-selugaggine, che non avea ora quando lo le vidi (B.).

34-39. Fa prezza, fa stima. - A quel da Lucca, a Bonaginnta. - Che più, eco., degli aliri parea desiderose di aver notizia di ma. - Aver contesza. Altri: Voler contesza. - Bi mormorava, eco., tra eè, al ch'io non le potea intendere e mos so che Gentucca, centava quello spirito nella sua mormorazione (E.) là ovegii sentiva la piaga della giustizia, il tormento della fame, nellasua bocoa (F.). - Gentucca fu una bocca (F.). — Gentucca fu una gentildonna lucchese, della quale Dante s'invaghl, quando egli nel 1314 ando in Lucca egn nei 1314 anuo in Lucca presso l'amico suo Uguccione della Faggiuola, il quale si era insignorito di quella città. Fu poi maritata, secondo il Troya, a Bernardo Morla de-gli Allucinghi (F). — Li pi-tucca, il dimagra. 43-51. E non porta ancor

43-51. E non porta ancorbonda, e per anche non va bendata, velata; vale a dire, non è per anche maritate; potchè solo le maritate e le vedove (Sopra, viii. 74) portavano la benda, ma di diverso colore. Ed era un drappo che, scendendo dal capo, copriva gli cochi ed il volto (F).—
L'ome ch' som la riprenda, compachi la si dia histimo co-Come ch' wom la ripreda, comechè le si dia biasimo, co-me fa Dante. Inf., xx, 41.— Tu is n'andrai e tornerai al mondo.— Con questo entiveders, con questo prognostico;
— e questo è quello ch'io mormorava dianzi colà (B.). — Dichiareranti, ecc., lo effetto ti dichiarera tal profezia (Lan.). Colui, ecc., quel Dante Ali-ghieri che trasse fuori in pub-blico le rime nueve di stile, cominciando acantare: Donne, ch'avete, ecc., principio d'una canzone di Dante, che leggesi nella Vita nuova.

Vidi messer Marchese, ch'ebbe spazio Già di bere a Forli con men secchezza. E si fu tal che non si senti sazio. Ma, come fa chi guarda, e poi fa prezza 34 Più d'un che d'altro, fe' io a quel da Lucca, Che più parea di me aver contezza. Ei mormorava, e non so che Gentucca Sentiva io là ov'ei sentia la piaga Della giustizia che si li pilucca. O anima, diss'io, che par si vaga Di parlar meco, fa si ch'io t'intenda, E te e me col tuo parlare appaga. Femmina è nata, e non porta ancor benda, 🗷 Cominciò ei, che ti farà piacere La mia citta, come ch'uom la riprenda. Tu te n'andrai con questo antivedere; Se nel mio mormorar prendesti errore, Dichiareranti ancor le cose vere. Mi di' s'io veggio qui colui che fuore Trasse le nuove rime, cominciando : Donne, ch'avete intelletto d'Amore. Ed io a lui: Io mi son un che, quando Amore spira, noto, ed a quel modo 52 Che detta dentro, vo significando. O frate, issa vegg'io, diss'egli, il nodo 55 Che il Notaio, e Guittone, e me ritenne Di qua dal dolce stil nuovo ch'i' odo. Io veggio ben come le vostre penne Diretro al dittator sen vanno strette. Che delle nostre certo non avvenne. E qual più a gradire oltre si mette, 61 Non vede più dall'uno all'altro stilo; E quasi contentato si tacette. Come gli augei che vernan lungo il Nilo Alcuna volta di lor fanno schiera Poi volan più in fretta e vanno in filo; 67 Così tutta la gente che li era, Volgendo il viso, raffretto suo passo, E per magrezza e per voler leggiera.

E. 69. Quando Amore della tintesovi hora (Nama.). — Il viriù spira nella mia mente, nodo, l'impedimento. — Il noto la sua spirazione ed a quel Notato, Jacopo da Lentino, flomodo che l'amore detta nella ri come Buonaggiunta, verse mente, vado dimostrando con il 1250. — Guittone d'Arezzo. le parole; sicche onestamente V sotto, xxv., 124. Il Nandimostra, ch'elli era colui, che nuoci: Guittone nacque di no-aveatrovato le nuove rime (B.). bile stirpe in Santa Firmina — Noto; provenzale: notar, (o Formona), borgo a due mi-porre in nota, cicò in musica, glia d'Arezto, e fu figlio di sincnime di cantare. Guido Viva di Michele. Sposò un'a-d'Ulisse: M'amava sol caval-retina bella e piacomisera, che can Un sonet motan (Nama.). poi abbandonè co' tre figli che Bernardo da Ventadorio: Chama, a sava avuti, per vestir lars no potquaire valer Sid'ins l'abito di Maria, ossia dell'ordescor no mon lo chasa (Nama) dine de'frati Gaudenti, detti mucci). Luccilius:.... ego ubiquem per ischeno i capponi di Criema pracondis versum sifro. sto. Si chiamava Guido, nome — Issa, ora; è vocabulo luc-che gli fu poi tramuisto ia chese (B.). Dal lat.: (pes, sot-

E come l'uom che di trottare è lasso Lascia andar li compagni, e si passeggia Fin che si sfoghi l'affollar del casso; Si lasciò trapassar la santa greggia Forese, e dietro meco sen veniva, Dicendo: Quando fla ch'io ti riveggia! Non so, risposi lui, quant'io mi viva; Ma già non fia il tornar mio tanto tosto, Ch'io non sia col voler prima alla riva. Perocchè il luogo, u' fui a viver posto, Di giorno in giorno più di ben si spolpa, Ed a trista ruina par disposto. Or va, diss'ei, chè quei che più n'ha colpa 82 Vegg'io a coda d'una bestía tratto In ver la valle, ove mai non si scolpa. La bestia ad ogni passo va più ratto, Crescendo sempre infin ch' ella il percuote, E lascia il corpo vilmente disfatto. Non hanno molto a volger quelle rote, (E drizzò gli occhi al ciel) ch'a te fia chiaro Ciò che il mio dir più dichiarar non puote. Tu ti rimani omai, che il tempo è caro 91 In questo regno si, ch'io perdo troppo Venendo teco si a paro a paro. Qual esce alcuna volta di galoppo Lo cavalier di schiera, che cavalchi, E va per farsi onor del primo intoppo, Tal si parti da noi con maggior valchi; 97 . Ed io rimasi in via con esso i due, Che fur del mondo si gran maliscalchi. E quando innanzi a noi si entrato fue, 100 Che gli occhi miel si fero a lui seguaci, Come la mente alle parole sue, Parvermi i rami gravidi e vivaci D'un altro pomo, e non molto lontani, Per esser pure allora volto in láci. 108 Vidi gente sott'esso alzar le mani, E gridar, non so che, verso le fronde, Quasi bramosi fantolini e vani,

vale: sucido abbletto. Mori in Ecome i gru van cantando lor Firenze nel 1294, dopo ayer lai, Facendo in aer di sè dato principio l'anno avanti lunga riga. V anche Paradiso alla fondazione del monastero xvin, 75: — Volgendo il viso, 

morte. — Alla riva della morte. — Alla resa dell'iunia del purgatorio, dove finese di sopra (u. 101) che si pesasseno l'anime che venivaneper mare guidate dall'angiulo
(B.). — Il tuogo. Firenze. —
A viver posto dalla natura (B.). — Or va consolato. — Più n' ha
coina dalla ruina, a che dici tu colpa della ruina, a che dici tu che è apparecchiata Fiorenza (B.). - Cuet, Corso Donati. - A coda d'una bestia tratto, stra-cinato (B.). - Nel 1308, fugconato (B.). — Nel 1308, fug-gendo dal popolo, fu inseguito dai cavalli catalani; e nella dal avail! ostalani; e nella fuga, caduto o gittatosi da cavallo e rimasto con un più nella staffa, ne fu tanto straziato che i suoi nemici lo sopraggiunsero e lo finirono presso S. Sakvi, poco lungi da Firenze, il di 6 di ottobre (F.). Con qualche varietà G. Vili., vili. 96, e Dimo Compagni; libro ili. — La valle, ecc., ove non è remissione alcuna. — Crescondo nel moto. — Infin ch' elfa ti percuote. Suppone il poeta cho il cavallo finisse d'ucoldere Corso Donati (F.). Il B.: Si rimase dilacerato per lo stracinamendilacerato per lo stracinamen-to. — Non hanno motto a vol-ger, non interi otto anni. — Quelle rote, le sfere celesti.

90. Più dichiarar, ecc. Dante nel' suo poema non nomina mai espressamente Corso Do-

nati.

91-99. Caro, prezioso. — A
paro a paro, d'egual passo.

- Del primo intoppo, del prime
scontro coi nemici. - Con magscontro coi nemioi. - Con mag-gior valchi con passi più gran-di del nostri. - Matiscalchi, maresolalli, maestri e duci di poesia. - Mariscalco è gover-natore nelle corti e dell'eser-atio estio l'imperadore (B.). 100-114. E quando, ecc. For-rese si fu dilungato tanto da noi, che i miel occhi lo se-guitavano e discerravano con-

not, one 1 miej ocohi lo seguitavano e discernevano confusamente. — Parvermi i
rami, eco., mi apparvero i
rami pravidi, cariohi di frutta, e vivaci, verdeggianti —
D'un altro pomo, d'un altro albero che portava pomi
come lo primo, che fu trovato
da loro e passato (B.). — Laci. come lo primo, che fu trovato da loro e passato (B.). — Lact, là. Prima la costa arcunta del monte gliel nascondeva (Ces.). — Alzar le mani, per pigliare di quelli pomi, in che si dimostra l'affizione della salute (B.). — Fantolini, fanciullini. — Vani, voti di cognoscimento (B.). Impotenti (B. B.). — Tieri alto lor divio, tiene in alto; dimostra l'oggetto desiderato. Volgarmente: far cilecca. — Ricreduta, sgannata. — Adesso, immantinente (B.). Ben (1950 [F.). Ben (1950 [F.). Altri; ad

116-129. Legno è più su, ecc. su nella vetta del monte è l'al-bero della scienza del bene e bero della scienza del bene e dei male. — E questa piantia nacque da una vermena che fu levata da esso: però guai se la toccate. — Ristretti inseme, perchè la via è angusta e l'albero in mezzo. — Dal tato che si leva, dal lato sinistro, da cui s'iunalza il monte e fa da pareta. — Ricorditti, dicea. da parete. — Ricordivi, dicea de' maladetti, ecc. Ri ordatev de' maladetti. ecc. Ri ordatevi dei Centauri, nati d'Issione e dalla nuvola in figura di Giunone, i quali, caldi di cibo e di vino, volendo rapire a Piritoo la sposa lppodamia, com-batterono contro Teseo ed Ercole, e furono vinti. - Co'dop pi petti, d'uomo e di cavallo.

E degli Ebrei. E ricordatevi
di que soldati ebrei, che bevendo al fonte Arad, si mostrarono troppo delicati ed avidi, atterrandosi a ber con la bocca nella fonte; il perchè Gedeone non gli volle aver per compagni, quand'egii discese le ci line per muover incontro i gni, quand'egil discess le col-line per muover incontro i Ma-dianiti, attendati nella pianu-ra (F). Giudici, vii. - Non-gli ebbe. Altri: No 'i volle. -St. così. -- Vivagni si chia-mano il canti della tela. e però qui l'autore li pone per l'estre-mità del girone (B). V. Inf., xiv.123. — Da miseri quadagni, da mali fletti, datristi gastighi.
130-154 Poi, ratlargati, distaccatici l'uno dall'altro, e nen più ristretti insieme (v.119) per la strada sola, nuda, non più ingombra ne da alberi, ne da anime. — Ci portammo. Altri: ci portaro. — Contemplanto sopra le cose vedute ed udite da noi (B.). — Si voi sol tre, voi tre così soli ? — Subita, tre, vol tre cosl so 11 - Suchta, improvviss. - Poltre, spaventate, omb se (Bl.). Pigre (T.). - Fossi, fosse. - Un che dicea an angelo. - Quinci si va, ecc., per questa scala si va suso da colui, lo quale vuole andare per aver pace eterna.

— Si è segno d'impersonale,
come nel III dell'Inferno: Per me si va (T.). - Totta, abbar-bagliata. — Retro. Altri: in-dietro. — Com' uom, ecc., che avendo perduta la vista va a orecchio, va dietro il suono della voce che ascolta. Il B.: della vide cm ascotta. Il B.: al suono delle pedare, non per-ch' elli vegga, come fanno li ciechi. — E quale, eco. il Buti: come di maggio la mattina in sull'aurora si leva uno venticello delicato, che è segno del l'albore che apparisce: muovesi, venteggia delicatamente — olezza, rende ulimento tutta impregnata, ecca piena dell'ulimento dell'erbe e de'

Che pregano, e il pregato non risponde; Ma per fare esser ben loro voglia acuta. Tien alto lor disio e nol nasconde. Poi si parti si come ricreduta; E noi venimmo al grande arbore adesso, Che tanti preghi e lagrime rifluta. 115 Trapassate oltre senza farvi presso Legno è più su che fu morso da Eva. E questa pianta si levò da esso. Si tra le frasche non so chi diceva; Per che Virgilio e Stazio ed io ristretti, 118 Oltre andavam dal lato che si leva. 12I Ricordivi, dicea, dei maladett Ne' nuvoli formati, che satolli Teseo combattér co' doppi petti; E degli Ebrei ch'al ber si mostrar molli, Per che non gli ebbe Gedeon compagni, Quando inver Madian discese i colli. Sì, accostati all' un de' duo vivagni, 197 Passammo, udendo colpe della gola, Seguite già da miseri guadagni. 130 Poi, rallargati per la strada sola, Ben mille passi e più ci portammo oltre, Contemplando ciascun senza parola. 133 Che andate pensando si voi sol tre? Subita voce disse; ond' io mi scossi, Come fan bestie spaventate e poltre. Drizzai la testa per veder chi fossi; 136 E giammai non si videro in fornace Vetri o metalli si lucenti e rossi, Com' i' vidi un che dicea: S' a voi piace Montare in su qui si convien dar volta; Quinci si va chi vuole andar per pace. aspetto suo m'avea la vista folta; 142 Perch' io mi volsi retro a' miei Dottori. Com' uom che va secondo ch'egli ascolta quale, annunziatrice degli albori, L'aura di maggio muovesi, ed olezza: Tutta impregnata dall'erba e dai flori; Tal mi sentii un vento dar per mezza La fronte, e ben senti' muover la piuma. Che fe'sentir d'ambrosia l'orezza. E senti'dir: Beati cui alluma 151 Tanto di grazia, che l'amor del gusto Nel petto lor troppo desir non fuma, 154 Esuriendo sempre quanto è giusto.

flori. — La piuma, l'ala del- nel petto loro nen accende l'angelo. — Che fè. ecc., la troppo desiderio soltanto sen-quale, facendomi vento e can- tondo fame sempre, quanto è

l'angelo. — Che fé, ecc., la troppo desiderio, soitanto sen-quale, facendomi vento e can- tondo fame sempre, quanto à cellandomi il sesto P., mi fece giusto e atto a sostentar la sentire un effluvio d'ambrosia, vita (F.). — Esuriendo à voce — Esenti dir, ecc. (allo siesso latina, e qui il poeta ha me-angelo): Beati coloro cai illu-mina tanta grazia che l'appe- role evangellohe: Beati que g-tito dei cibi e delle bevande suriuntiusitium. Matth., v. 6.

# CANTO VENTESIMOOUINTO

Per la stretta via che dat sesto cerchio conduce al settimo ed ultimo, chiede Dante al suo Maestro come esser possa che altri dimagri id dove non è uopo di nutrimento. Virgilio gli risponde in parte, e in parte commette la risposta a Statio, che cortesemente dimostra la generazione del fetto infino all'infusione dell'anima ragiunevole, e la conjunzione di let con la veyetativa e sensitiva, e il suo modo d'essere dopo la morte. Giunti al girone, lo trovano tutto ingombro di famme, eccetto l'ordo esterno, e vedono tra quelle trascorrere spiriti cantando un inno e gridando esempi famosi di castild.

Ora era onde il salir non volea storpio, Chè il sole avea lo cerchio di merigge Lasciato al Tauro e la notte allo Scorpio. Per che, come fa l'uom che non s' affigge, Ma vassi alla via sua, checche gli appata, Se di bisogno stimolo il trafigge; Cost entrammo noi per la callaia, Uno innanzi altro, prendendo la scala Che per artezza i salitor dispaia. E quale il cicognin che leva l'ala Per voglia di volare, e non s'attenta D' abbandonar lo nido, e giù la cala; Tal era io, con voglia accesa e spenta Di dimandar, venendo infino all'atto Che fa colui ch'a dicer s'argomenta.

Non lascio, per l'andar che fosse ratto,
Lo dolce Padre mio, ma disse: Scocca L'arco del dir che insino al ferro hai tratto. Allor sicuramente aprii la bocca, E cominciai: Come si può far magro Là dove l'uopo di nutrir non tocca? Se t'ammentassi come Meleagro Si consumò al consumar d'un tizzo. Non fora, disse, questo a te si agro: E, se pensassi come al vostro guizzo Guizza dentro allo specchio vostra image, Ciò che par duro ti parrebbe vizzo; Ma perchè dentro a tuo voler t'adage, Ecco qui Stazio, ed io lui chiamo e prego, Che sia or sanator delle tue piage.

1-9. Onde, nelle quale o per podo eran due ore dopo mezcui. — Storpio, impaccio (B.). zanotte (F.). — Non s'affigge,
Non concedeva indugio — Chè non si ferna. V. sotto, xxxiii.

\$ sole, ecc. il segno dell'Ariste 104. — Checchè gli appaia,
avea già passato il meridiano, qiulunque coa gli appaisoa,
e sovr'esso trovavasi il segno gli el pari davanti. — Per la
dei Toro. Così la Libra (segno callata, per l'angusto calle,
opposto all'Aristo, vedi sopran, or'era la scala che dal sesto epposto all'Ariete, vedi sopran, ov'era la scala che dal setto la maturità, è però molle; lati.

oli passa nell'airo emisfero conduceva al settimo girone.

oli passa la l'airo emisfero conduceva al settimo girone.

Sopra, iv. 22 colla.— Che per e chiaro (Cex.).— T'adage, sil vira esso trovavara l'o Scorpione arletza. Fa andare in filo e chiaro (Cex.).— T'adage, sil sesso trovavara l'o Scorpione arletza. Fa andare in filo e chiaro (Cex.).— T'adage, sil sesso trovavara l'o Scorpione arletza. Fa andare in filo e chiaro (Cex.).— T'adage, sil sesso opposto al Toro): e poli i salitori (2.)

10-18. Il ciccognin. la ci opposto all'Ariete, vedi sopran, 5-6) avea nell' altro emisfero

raffrenata dal timore di dar noia. Il B : prima volca dimandare, poi timidezza mi rattenea, — All' atto, ecc. Avea fatto bocca da dire, pur accennando

Docca da dire, pur accennando con poco aprimento delle lab-bra (Ces.).

16-21, Non lasció, ecc. Per quanto fosse celere l'andar nostro, Virgilio non lasció di parlare com'ebbe conosciuto di mio desiderio; ma disse: lascia pure audar la parola che hai già sulle labbra. Metafora trat-ta dall'arco, di eui la punta dello strale (ferro) tocca il sommo, quando sta per essere scoccato (F.). — Sicuramente, senza timore, — Come si può far magro, ecc., come può diventar magra una cosa che non ventar magra una cosa che non ha bisogno di nutrimento, come sono tutte le spiritali? (Varchi). 22-30 Se t'ammentassi, coc. Era un tizzon fa ato, al cui

ardere e consumarei dovea ri-spondere la vita di Meleagro e la morte (Ces.). Se egli è possibile che un tizzone, ardendo nel fuoco e consumandosi, sia cagione che uno che sia lontano, e che di questo non sappia cosa alcuna, si consumi e arda tanto, che, consumato tut-to il tizzone, sia consumata tutta la vita di colui, così possono farsi maghere e grasse queste ombra, cioè questo corpo aereo, secondo che vuole l'a-nima di dentro, che lo dispone e governa, e da cui pende: non altram nte che nello specchio si muove l'immagine, secondo che si muove la persona di chi è l'immagine, mostrandosi ora è l'immagine, mostrandori ora trista e ora allegra, secondo che allegra, o trista si mostra la persona che si specchia (Varchi,). Vizzo si dice del frutto merzo, che passò oltre la maturità, e però molle; lat; milia pomp. Qui: intelligibile e chiaro (Ces.). Il Toro: a suo polera si a passa. Si algoi dere

sto dubbio dichiari. — Piage, piaghe d'ignoranza. 31-42. Se la pendetta eterno ecc. Se gli apro il modo, onde la divina giustizia punisce queste anime mentre sei tu queste anime mentre sei tu
presente, o Virgilio, che io onoro come maestro, mi scusi il
non potor a te disdire. Altri:
Se la veduta eterna gli diclego,
cioè se gli dichiaro ciò che è
maraviglioso a vedere in questi luoghi eterni (F.). ti fieno, varranno a chiarirti del dubbio che muovi del come possano queste anime dima-grare. — Sangue perfetto, ecc. grara. — Sangue perfetto, ecocioù digasto e smalito, dopo l'ultima digestione: Prende net cusors... Virtude informativa, La virtà informativa, o vero generativa, la quale è nello spirito che esce insieme collo sperma dell' unno, non opera formalmente, ma virtualmente.... Clascuno sperma dispone la materia, forma le membra e introduce quell'anima che si conviene a quest'animale, in virtà della quale egil opera, onde (come diceva Averrois) i membri del leone e quelli del cervo, non son ditreri, se non cervo, non sono diversi, se non perchè è diversa l'anima. Il Petr. nella canzone grande: E i piedi, in ch'io mi stetti, e mossi e corsi. — (Com' ogni membro all' anima risponde) — Diventar due radici sovra l'onde. — Come quello, ecc. Come il sangue, il quale non è diventato sperma, ha virtu dal cuore di diventare tutte le membra, come si vede nel nu-trimanto; perchè l'ossa convertono il sangue in ossa, le vene in vene, la carne in carne, e di tutti gli altri nel medesimo modo, così, poichè è diventato sperma, ha virtù di fare tutti i membri, operando in virtù dell'anima. E però disse per similitudine, come quello, cioè, non altramente che quello, che vane per le vene, cioè il quale va per le vene, a farsi quelle, a diventar quelle membra (Var-

adiventar quelle membra (Var-chi.). V. Conv., v. 21.— Summ., Theoi. I., quassi. 119 (Lf.). 43-51. Ancor dipesto. cloè. dopo l'ultimà digestione: e qui intende di quella che si fa nelle vene, quasi dica smaltio un'al-tra volta, dopo le tre principali (nello stomac, nel fegavo e nel ouore), ov'è più belto Tucer che dire, ne'vasi seminarii e nei testicoli. e quindi, cloè da vasi spermatici e per i testicoli, ge-me, stilla, gocolola, come si dice oggi. Sopr' direa sangue, sovra il mestruo della donna... In nativari vasello, nella ma-In natural vasello, nella ma trice e ventre della donna. Il Petrarca: virginal chiostro (Varchi.). — Ivi, nella matrice

Se la vendetta eterna gli dislego. Rispose Stazio, là dove tu sie, Discolpi me non potert'io far niego. Poi comîncio: Se le parole mie, Figlio, la mente tua guarda e riceve. Lume ti flen al come che tu die. Sangue perfetto, che mai non si beve Dall'assetate vene, e si rimane Quasi alimento che di mensa leve. Prende nel cuore a tutte membra umane Virtute informativa, come quello Ch'a farsi quelle per le vene vane. Ancor digesto, scende ov'è più bello Tacer che dire ; e quindi poscia geme Sopr'altrui sangue in natural vasello. Ivi s'accoglie l'uno e l'altro insieme. L'un disposto a patire e l'altro a fare. Per lo perfetto luogo onde si preme: É, giunto lui, comincia ad operare, Coagulando prima, e poi avviva Ciò che per sua materia fe' constare. Anima fatta 1a virtude attiva, 24 Qual d'una pianta, in tanto differente, Che quest'è in via, e quella è già a riva. Tanto ovra poi che già si muove e sente, Come fungo marino; ed indi imprende Ad organar le posse ond'è semente.

e ventre della donna, l'uno e gerebbe, si rappigli e si rassodi l'aliro, il sangue dell'uomo in modo che stia e non si sparche è lo sperma, e il sangue ga; come si vede nel latte medella donna che è il mediante il presame o il gaglio struo, si accopite insteme, si (Varchi) congiunge e s'aduna; L'un 52-57. Anima fatta, eco. disposto a patire: il mestruo L'uomo vive prima la vita delle della donna, il quale è materia piante, poi quella degli ani-propinqua del parto. « L'al-mail nei la propria dell'urome. propinqua del parto... e l'al-tro a fare: e questo è lo sporma del maschio .... Perchè, come il mestruo ... ha virtù e potenza passiva di diventare tutti i membri, così lo sperma ha po-tenza e virtù attiva di fare tenza e virtù attiva di fare tinti i membri, per venire dall'uomo: e questo è quello che vuol dire tutto questo verso: Per lo perfetto luogo onde si preme (Varchi). — B. giunto lui, lo sporma del maschio, comincia ad operare, Coaquiando prima, tale è proprio il seme dell'uomo al mestruo, quale è il coagulo che noi chiamiamo gastilo, o vero presama mano gastilo. miamo gaglio, o vero presame, al latte... E pot avviva, cioè, da la vita e l'anima, Cio che per sua materia se' constare. per sua materia fe' constare. Gli scrittori latini usano in questa materia il verbo con-stare, e dicono: Coagulatio est constantia quædam humidi, etc. E coagulare est facere, ut liquida constent, etc.: e breve-mente, significa a noi, fare che una cosa liquida, che si spar-

(Varchi) 52-57. Anima fatta, eco. L'uomo vive prima la vita delle piante, poi quella degli animali, poi la propria dell'uome che è la razionale. La virsute attiva, la quale è quella del padre, fatta anima diventata animata mediante l'anima vegetativa, Qual d'una pianta, eco. Tra l'anima vegetativa delle piante e quella delli poi eco. Tra l'anima vegetativa delle piante e quella degli unmini non è altra differenza, se 
non che quella delle piante è 
compita e fornita, non aspettando altra anima, nè sensitiva, come altra unima, nè razionale, come al uomini. - Tanto 
ovra poi, mostra pure, che 
ella è sempre agente; che gid 
i muone e sente: dissa cid. sits a sampre agente; che gra si mucore a sente: dissa grie, perchè nel vero non è molte intervallo.... Come rimgo ma-rino. Tra i zonfiti, cioè pian-tanimali son le spugne, delle quali intende qui fi poeta. Esi indi, cioè di qui ¡ Paverbio di luogo invece di quello di tem-no: imprende. mette man. po; imprende, mette mano, quello che i Latini direbbero aggreditur, Ad organar, organizzare clos formare, le potes, le potense, che sono ciaOr si spiega, figliuolo, or si distende 58 La virtu ch'è dal cor del generante, Dove natura a tutte membra intende: Ma, come d'animal divenga fante, 61 Non vedi tu ancor: quest'è tal punto Che più savio di te già fece errante; Sì che, per sua dottrina, fe' disgiunto Dall'anima il possibile intelletto, Perchè da lui non vide organo assunto. Apri alla verità che viene il petto, E sappi che, si tosto come al feto L'articolar del cerebro è perfetto, Lo Motor primo a lui si volge lieto Sopra tanta arte di natura, e spira Spirito nuovo di virtù repleto, Che ciò che trova attivo quivi, tira In sua sustanzia, e fassi un'alma sola, Che vive e sente, e sè in sè rigira. E perche meno ammiri la parola, Guarda il calor del sol che si fa vino, Giunto all'umor che dalla vite cola. E quando Lachesis non ha più lino Solvesi dalla carne, ed in virtute Seco ne porta e l'umano e il divino. L'altre potenze tutte quante mute; Memoria, intelligenza e volontade, In atto molto più che prima acute. Senza restarsi, per sè stessa cade Mirabilmente all'una delle rive: Quivi conosce prima le sue strade. Tosto che luogo li la circonscrive, La virtù formativa raggia intorno, Così e quanto nelle membra vive; E come l'aere, quand'è ben piorno, Per l'altrui raggio che in sè si riflette, Di diversi color si mostra adorno, Così l'aer vicin quivi si mette In quella forma che in lui suggella, Virtualmente, l'alma che ristette: que, ond'é, delle quali potenze, membra intende, cioè dovun-é semente, semenza e princi- que è di bisogno : può essere

que, oud'é, delle quali potenze, é semente, semenza e princi-pio (Varchi). 58-60. Or, cioè dopo le cose dette, si spiega: lo sperma del maschio per la sua virtù e colla sua sottilità penetra per tutto il mestruo, per tutti i versi e colla sua caldezza l'al-iera; or si distende: replica un'altra volta il medesimo a masciore spressione a per diun'altra volta il medesimo a maggiore spressione e per di-notare la penetrazione sua per tutti i versi e per ciascuna dimensione. — Dove natura a sutte membra intende: quel dove pol essere avverbio di luogo, e allora significherà che la rirtà attiva si spiga e di-siende dove matura a sutte

ancora di tempo, e allora ri-sponderà a quello or di sopra; intende, è intenta (Varchi). 61-66. Ma, come, ecc. Ma tu non vedi ancora, come d'aninon vedi ancora, come a ani-mal sensitivo questo embrione divenga animal ragionevole. — Fante. V. sopra, xi. 66. — Che più savio, ecc. Questo è tal punto così difficile a cone-scersi, ohe uno più savio di te, Averroe, fece cadere in errore Averroe, fece cadere in errore port. Aitri: piovorno. — Per sifatto, chegli nel suo trat- i l'altrui raggio del sole. — In tato De anima, lib. 3, asserì sè, ecc., in esso percotendo disgiunto dall'anima l'intel- rimbaisa. — Di déterri color letto possibile, la facoltà d'in- dell'iride. — Così l'aer, ecc. tendere, peronè dall'intelletto Così l'aer quivi circostante si non vide adoprato nelle sue pone ed atteggia in quella for-

operazioni alcun instrumento operationi alono instrumento sensibilo, al modo che l'anime vegetative e sensitive hanno organi atti alle loro operazioni materiali, some, a mode d'esempio, gli cochi per vedera, gli orecchi per nulre (P.). 70-78. Lieto. Sopra. xvi. 38; tieto Pattore. — E spira. coc. ed infonde un nuovo spirito e quest'è l'anima intellettiva, rivieno di tai virit obe tira e equest'è l'anima intelletitya, ripieno di tai virtà che tira e identifica nella propria sostanza tutto quello che quivi nel feto trova d'attivo (l'anima vegetativa e la sensitiva), e cesì di tre anime se ne fa una sola, la quale e vegeta e sente ed intende (F.).— E perché meno, ecc. E perchè il mio dissorro ti faccia meno mararigliara, guarda come il raggio del sole, unito all'umoro ch'à nella vito, si faccia vito, e così meglio vedral come lo spirito di Dio, unito alla sostanza vegetativa e sensitiva, divenga anima razionale (F.).
79-30. Equando Lachesis, ecc. La Parca che fila lo stame della

anima razionale (F).

70-90. Equando Lachests, ecc.
La Paroa che fila lo stame della
vita umana. V. sopra, xm. E77. Quando avviene la monte
dell' uomo. l' anima sologiteri
dalla carne e porta esco virtualmente ed in potenza le facoltà corporali e le intellettuall (F). — L'altre potenze,
coc. Tutte le facoltà, diverse
dalle intellettuali, sono alloraaffievolite, perobè non hanno
seco gli organi onde s' esercitano: ma le spirituali: memoria, intelletto e volontà,
sono in atto più energiche che
prima, liberate dall' impaccio
del corpo (F). — Restarzi, fermarsi. — Al'uma delle rive e
di Acheronte o.del Mare mediterraneo, sulla foce del Tevere. Sopra, n. 101-105. — Le
suc strade, la strada che deve
percorrere per giungere al suo
destino. - Tosto che tugoo, coa. percorrere per giungere al suo destino - Tosto che luogo, coc. Tostochè l'uno o l'altro de' detti luoghi la contiene, osata, tostochè l'anima si è posata sopra l'uno o l'altro de' detti luoghi, la virtà-informativa ch' è in lei, si diffonde intorno ad essa anima nello stesso mo-do e nell' istessa misura che fece già sulle membra vive dei corpo, che le fu compano; ovvero si diffonde intorno ad ovvero si diffonde intorno ad essa anima, e forma un corpo (così e quanto), pari nelle fattezze e nella misura a quelle che animava nel mondo (F.), 91-99. Piorno, pieno di vapori. Altri: piovorno. — Per l'attrui raggio del sole. — In sè, eco., in esso percotendo rimbalza. — Di diversi color dell'iride. — Così l'arr. eco.

. 3

ma di corpo che in esso im-prime per propria virtù l'ani-ma, che ivi si fermò.— Si muta, si trasporta. — Segue. eco. Il nuovo corpo acreo, va dietro allo spirito.

100-108. Perocche, eco. E per-100-108. Perocchè, ecc. E per-chè di qui, da questo corpo aereo, l'anima ha poi la sua apparenza, vale a dire per essa si fa visibile, è chiamata ombra. — E quinti organa poi, ecc. E per mezo di esso corpo aereo organizza poi ogni corpo aereo organizza poi ogni semimento corporale, insino alla vista. — Noi anime. — Secondo, coc. L'ombra nostra prende sembianza secondo che i desiderje ggli altri affetti ci toccano; lat.: afficere. Altri: affiiggono. — Ammiri, prendi ammirazione.

109-126. All'ultima tortura, all'ultimo girone, ove si tortu-rano le anime, ovvero all'ulti-ma cornice che torce e gira attorne il monte. Conv., IV. 7: Tortisce per li pruni, devia, — Venuto s'era all', lat.: ventum erat ad. — Ad altra cura. Non più a cercare come le anime possano dimagrare, ma come potessimo scansar le fiamme. – Custvi la ripa, ecc., la falda del monte che fa da parete alla strada, getta fuori con impeto una fiamma, e l'orlo dell'altra estremità della strada manda vento in su che respinge la detta fiamma e l'allontana da sè. La flamma, allontanata così dal vento, lascia una via ai poeti per camminare senz'offe-Dal lato schiuso, senza sponda, donde saliva il vento, be respingeva le flamme (F.).

— Per poco, facilmente. – Summa Deus clementics, principio dell'inno che si recita nel mat tutino del sabato, e in cui si do-manda a Dio il dono della purita. - Nostros piis cum canticis u. - rostros pus cum canticis - Fletus benigne suscipe, - Ul corde puro sordium — Te per-fruamur largius. — Lumbos jecurque morbidum — Flammis adure congruis, - Accincti ut artus excubent, - Luxu remoto pessimo. — Udi can-tando, udii cantare — Che di voloer, ecc. che mentre era assai sollecito di tenere gli occhi al sentiero stretto e senza spon-da, mi fe' non meno sollecito di voltarmi, per veder le anime,

E simigliante poi alla fiammella Che segue il foco là 'vunque si muta, Segue allo spirio sua forma novella. 100 Perocche quindi ha poscia sua paruta, È chiamat'ombra; e quindi organa poi Ciascun sentire insino alla veduta. Quindi parliamo, e quindi ridiam noi, 103 Quindi facciam le lagrime e i sospiri Che per lo monte aver sentiti puoi. Secondo che ci affiggon li desiri 106 E gli altri affetti, l'ombra si figura, E questa è la cagion di che tu ammiri. E già venuto all'ultima tortura 109 S'era per noi, e volto alla man destra. Ed eravamo attenti ad altra cura. 112 Quivi la ripa flamma in fuor balestra, E la cornice spira flato in suso, Che la riflette, e via da lei sequestra; 115 Onde ir ne convenia dal lato schiuso Ad uno ad uno, ed io temeva il foco Quinci, e quindi temeva il cader giuso. 113 Lo Duca mio dicea: Per questo loco Si vuol tenere agli occhi stretto il freno. Perocch'errar potrebbesi per poco. Summæ Deus clementiæ, nel seno Al grande ardore allora udi' cantando, Che di volger mi fe' caler non meno: E vidi spirti per la flamma andando; Perch'io guardava a loro ed a' miei passi, Compartendo la vista a quando a quando. Appresso il fine ch'a quell'inno fassi Gridavano alto: Virum non cognosco: Indi ricominciavan l'inno bassi. Finitolo, anco gridavano: Al bosco 130 Si tenne Diana ed Elice caccionne Che di Venere avea sentito il tosco. 133 Indi al cantar tornavano ; indi donne Gridavano, e mariti che fur casti, Come virtute e matrimonio imponne. 134 E questo modo credo che lor basti Per tutto il tempo che il fuoco gli abbrucia, Con tal cura conviene, e con tai pasti Che la piaga dassezzo si ricucia.

rum non cognosco I — Bassi, a nenta e la santità del matri-bassa voce. — Elice : let.: monio. — E questo modo, ecc. B Helice, altro nome della ninfa questo modo loro di alternar da, mi le non meno soliceito divoltarmi, per voder le anime, Callisto, punita da Diana per che cantavano quell'inno. — Compartendo la usta, dando Par., xxxi, 32, Elice è il nome uno sguardo ora a loro, ora dell'orsa maggiore. — Che di X miei passi, Eli Time dell'orsa maggiore. — Che di Venere, co., l'amaritudino e la infezione della lussuria (B.). 127-139 Appresso u Inc., up la linezione usua lussuita (c., po l'ultima strofa. — Virum, — Indi donne Gridavano, ecc., ecc. Luc., 1. Marta all'arcan— ricordavano ad altavoce esemgelo Gabriele, che le dicea: pi di donne e di mariti che Ecce concipies, ecc. — Quo- vissero casti. — Come... immedo fet istud, quomam vi- pome, ne impone la conti-

monio. - E questo modo, ecc. B questo modo loro di alternare l'inno e gli esempi di cartia. credo che duri e continui per tutto il tempo della loro purazione nel funco. -- Com tal gazione nel fuoco. — Con tal cura, con tal contrizione (B) — e con taipasti, col tormente del fuoco conviene che si ri-margini la piaga ultima, il peccato che si punisce nell'ul-time girone.

#### CANTO VENTESIMOSESTO.

Quei che imbestiarono nelle libidini purgano il sozzo fuoco girando tra le fiamme il monte in due schiere contrarte. Paria Dante con Guido Guinicelli che gli addita Arnaldo De-niello, poeta provenzale, il quale, pregato, si manifesta.

| Mentre che si per l'orlo, uno innanzi altro,<br>Ce n'andavamo, spesso il buon Maestro | ı  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Diceva: Guarda; giovi ch'io ti scaltro.                                               |    |
| Feriami il sole in su l'omero destro.                                                 | 4  |
| Che già, raggiando, tutto l'occidente                                                 |    |
| Mutava in bianco aspetto di cilestro:                                                 |    |
| Ed io facea con l'ombra più rovente                                                   | 7  |
| Parer la flamma; e pure a tanto indizio                                               |    |
| Vidi molt'ombre, and and o, poner mente.                                              |    |
| Questa iu la cagion che diede inizio                                                  | 10 |
| Loro a parlar di me; e cominciarsi<br>A dir: Colui non par corpo fittizio.            |    |
| A dir: Colui non par corpo fittizio.                                                  |    |
| Poi verso me, quanto potevan farsi,                                                   | 13 |
| Certi si feron, sempre con riguardo                                                   |    |
| Di non uscir dove non fossero arsi.                                                   | 14 |
| O tu, che vai, non per esser più tardo,                                               | 16 |
| Ma forse reverente, agli altri dopo,<br>Rispondi a me che in sete ed in foco ard      |    |
| Nè solo a me la tua risposta è uopo;                                                  | 19 |
| Chè tutti questi n'hanno maggior sete                                                 |    |
| Che d'acqua fredda Indo o Etiopo.                                                     |    |
| Dinne com'è che fai di te parete                                                      | 22 |
| Al sol, come se tu non fossi ancora                                                   |    |
| Di morte entrato dentro dalla rete.                                                   |    |
| Sì mi parlava un d'essi, ed io mi fora                                                | 25 |
| Gia manifesto, s'io non fossi atteso<br>Ad altra novità ch'apparse allora;            |    |
| Ad altra novità ch'apparse allora;                                                    |    |
| Che per lo mezzo del cammino acceso                                                   | 28 |
| Venia gente col viso incontro a questa,                                               |    |
| La qual mi fece a rimirar sospeso.                                                    | 31 |
| Li veggio d'ogni parte farsi presta                                                   | 31 |
| Ciascun'ombra, e baciarsi una con una,                                                |    |
| Senza restar, contente a breve festa:<br>Così per entro loro schiera bruna            | 34 |
| S'ammusa l'una con l'altra formica,                                                   |    |
| Forse a spiar lor via e lor fortuna.                                                  |    |
| Tosto che parton l'accoglienza amica,                                                 | 87 |
| Prima che il primo passo li trascorra,                                                |    |
| Sopraggridar ciascuna s'affatica;                                                     |    |
| • 55                                                                                  |    |

1-3. \$3, \cos\). — Uno imanzi
1-3. \$3, \cos\). — Uno imanzi
1-3. \$3, \cos\). — Uno imanzi
1-3. \$4. \cos\). — A seriomi il sole, \cos\). Ordinati a muso.

37-42. Parton, iterminano, \( \text{o} \) = \( \text{Cort} \) = \( \text

ca; e dice che il sole lo feriva sull'omero a significare ch'era sull'omero a significare ch'era molto abbasato (F.). — Com l'ombra del mio corpo. — Ro-vente, rossicanto (B.). — Purc, solo. — A tanto indizio, del giallume del fucco che tornava in rosso (B.). A questo segnale tanto manifesto di aver io vero tanto manifesto di aver io vero uman corpo (L.) — Poner mente. Poiche il sole lo feriva a destra, l'ombra del suo corpo dovoa cadere sulle fiamme vicine (F.). Mescolando il suo bruno col loro color rossigno, dava ad esse una tinta piu affocata e carica (Ces.).

10-12. Imisio, principio edaxgominciarono. — Fittisio, fantastico (Lan.), Aerec ed apparento.

rente.

rente.

13-15. Farsi, avanzarsi. —
Certi, certuni di quegli spiriti.
— Con riguardo. Questo finge,
per mostrare che avesseno cura di non rompere la loro pe-nitenza (B.). V. sopra, xxIII, 73-75. — Dove non fossero arsi, oltre le flamme.

olire le l'amme.
16-17. Tardo, lento. — Reverente, per reverenza.
22. Parete, ostacolo.
25-30. Mi fora, mi sarel. —
Manifesto, manifestato. — S'io Manifesto, manifestato. — 5'to non fossi alteso, se io non avessi badato. — Del cammino acceso, della strada coperta dalle fiamme. — Col viso, ecc., rivolto a questa, ch'erasi avanzata verso me. — Le dus schiere andavano per verso opposto. Il T.: Nel avuu dell'Inferno le due inthe de'mezani a dal due inthe de'mezani a dal

Il T.: Nel zviii dell'Inferno le due turbe de'mezzani e dei seduttori s'incontrano, 31-33. Li, nel luogo dell'incontro (L.) — Farsi presta, afrettarsi. — E baciarsi, segno d'amore purificato dell'antica libidine. Restar, trattenersi. — A breve festa, d'una breve accellenza amorevole.

coglienza amorevole. 34-36. Schiera bruna. Æn., It nigrum campis agmen.
 S' ammusa, accosta muso

ba. — La muova gente, la turba nuovamente, testè venuts. — Soddoma e Gomorra. Inf. xi, 50. — Patife, figlia di Helios (il Sole), sorella di Circe, mo-glie di Minos, madre del Mi-

notauro.
43-51. Rife, Rifee. L'Anto-43-51. Rife, Rifee. L'Anto-nelli: Montagne chiamate ogneili: Montagne chiamate og-gidl Schemockousch, dirama-zione occidentale dei monti Urali tra i gradi 7e 60 di la-titudine boreale. Il Blanc: I menti rifet; lat. Rhiphor, per nna diramazione di monti nei una diramazione di monti nei Settentrione in genere. — L'arrene libiche, inf., xiv. 85. — Queste si può riferire alle arene o alle gru. — Schife, schive, abborrenti. — Ai primt canti, al primiero canto del l'inno Summus Deus ciementia, ed a gridar quegli esempj di castità (vedi sopra, xv. 121 e segg.) che più lor si convengono secondo la divorsità del peccato (F.). — E raccostaria e me, esc. Le snime medesime, che prima, accostato a me, ecc. Le anime mede-sime, che prima, accostate a Dante, il pregarono di aprir loro sua condizione, ora gli si

loro sua condizione, ora gli si raccostano esse medesime: dunque non trapassarono oltre, anzi dieder la volta (Cez.). 52-60. Grato, gradimento, desiderio. — Di pace stato, quiete (B.). — Acerbe nè mature, nè vecchie, nè giovani. — Ma som qui meco. Secondo l'opinione aristotelica, che fa l'uomo il corpo informato dall'anima, contro quello che voleva Platone, che dicea uomo l'anima sola disgiunta dal corpo (Tor.). sola disgiunta dal corpo (Tor.). Donna, Beatrics. Inf., 11, 70.— Per che, per la qual grazia.— Il mortal corpo, la parte mor-

Il mortal corpo, la parte mortale. — Eterno per l'anima
Purg., v. 106. Petr.: col mio
mortal (T.). — Se, formula
deprecativa.
61-63. Maggior voglia di vita
eterna o di purgarai. — Il ciei,
empiroo. — Pti ampio si
spazia, imperò chè maggiore
di tutti li altri: imperò che
tutti li continne danto da sà tutti li contiene dentro da sè (B.). Inf., 1, 84. (T.). — Acciocche ancor carte ne verghi, acchè ancor carte ne verphi, acciocchè ottre l'intenderlo, io
possa ancora scriverne per
farlo intendere altru (F.).

- Diretro ai vostri terghi, in diresione contraria alla vostra.

- Voltando indietro, dopo il
baciarsi, ciascuna delle due
torme, si volsero insieme le
gg.-12. Stupido. Conu., 1v, 25:
Gli astichi veni sulla lora varia.

Gli antichi regi nelle loro ma oni faccano magnifici lavori d'oro e di pietre e d'artificio, acciocche quelli che le vedes-sino, divenissero stupidi. — — Ammuta, ammutolisce, — - Ammuta, ammutolisce, - & inurba, intrat in urbam,

La nuova gente: Soddoma e Gomorra; E l'altra: Nella vacca entrò Pasife. Perchè il torello a sua lussuria corra. Poi come gru; ch'alle montagne Rife Volasser parte, e parte inver l'arene Queste del giel, quelle del sole schife, L'una gente sen va, l'altra sen viene, E tornan lagrimando ai primi canti, Ed al gridar che più lor si conviene; E raccostarsi a me, come davanti, Essi medesmi che m'avean pregato. Attenti ad ascoltar ne' lor sembianti. Io, che due volte avea visto lor grato, Incominciai: O anime sicure D'aver, quando che sia, di pace stato. Non son rimase acerbe nè mature Le membra mie di là, ma son-qui meco Col sangue suo e con le sue giunture. Quinci su vo per non esser più cieco: Donna è di sopra che n'acquista grazia, Per che il mortal pel vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia Tosto divegna, si che il ciel v'alberghi, Ch'è pien d'amore e più ampio si spazia, Ditemi, acciocche ancor carte ne verghi, Chi siete voi, e chi è quella turba Che se ne va diretro a' vostri terghi? Non altrimenti stupido si turba, Lo montanaro, e rimirando ammuta, Quando rozzo e selvatico s'inurba, Che ciascun'ombra fece in sua paruta; Ma poiche furon di stupore scarche, Lo qual negli alti cor tosto s'attuta, Beato te, che delle nostre marche, Ricominciò colei che pria ne chiese, Per morir meglio esperienza imbarche! La gente, che non vien con noi, offese Di ciò, perchè già Cesar, trionfando, Regina, contra sè, chiamar s'intese; Però si parton Soddoma gridando, Rimproverando a sè, com'hai udito, Ed aiutan l'arsura vergognando.

entra in città. Pulci, Morg., noi, che ci vien col viso incon-

xxv. 299.—Che risponde a non tro, che cammina in contraria altrimenti, di quello che.—direzione (L.). Offese Di co. Paruta sombianza. Sopra, xxv. poccò di quel peccato. Di co. -S'attuta, si apagne e che, per cui.—Trionfando, vien meno (B.). 100. — S'attula, si spegne e ché, per cui. — Trionfando, vien meno (B).

73-81. Beato ta, ecc., che alle — Regina. Gallias Cazar menostre spese impari virtà (Ces.). begit. Nicometes Cazar menostre spese impari virtà (Ces.). begit. Nicometes Cazarem. — Marche, estrepie contrade Contra sè, in sul viso. — Si peno confini quasi al cielo. parton da noi. — Rimprove-Sopra, xx, 45. G. Vill., x, 8: Si rando a sè, in rimprovera di sè ritrasse verso le marce e come stessi. — Ed aiutan l'armra, fini di Ecosia. — Imbarche, e crescon l'ardore delle fiamproverdi. — Metti nel tuo ani. — me. — Vergognando. 2009-me (B.). — Che non vien con dendesi di vergogna.

91

100

103

106

112

115

118

Nostro peccato fu ermafrodito; Ma perchè non servammo umana legge, Seguendo come bestie l'appetito, In obbrobrio di noi, per noi si legge, Quando partiamci, il nome di colei Che s'imbestio nell'imbestiate schegge. Or sai nostri atti, e di che fummo rei: Se forse a nome vuoi saper chi semo, Tempo non è da dire, e non saprei. Farotti ben di me volere scemo: Son Guido Guinicelli, e già mi purgo Per ben dolermi prima ch'allo stremo. Quali nella tristizia di Licurgo Si fer duo figli a riveder la madre, Tal mi fec'io, ma non a tanto insurgo. Quando i' udi' nomar sè stesso il padre Mio, e degli altri miei miglior che mai Rime d'amore usar dolci e leggiadre: E senza udire e dir pensoso andai, Lunga flata rimirando lui, Ne per lo fuoco in la più m'appressai. Poiche di riguardar pasciuto fui, Tutto m'offersi pronto al suo servigio, Con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me: Tu lasci tal vestigio,
Per quel ch'i odo, in me e tanto chiaro,
Che Lete nol può torre nè far bigio. Ma, se le tue parole or ver giuraro, Dimmi che è cagion per che dimostri Nel dire e nel guardar d'avermi caro ! Ed io a lui : Li dolci detti vostri Che, quanto durerà l'uso moderno, Faranno cari ancora i loro inchiostri. O frate, disse, questi ch'io ti scerno Col dito, e addito uno spirto innanzi, Fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi Soverchio tutti, e lascia dir gli stolti Che quel di Lemosi credon ch'avanzi.

82-93. Ermafrodito, fummo xII, 13. - A nome, nomatamente ambidestri in amore (Bl.). 10 (B.). - Tempo non é da dire, mi sto co's ari comentatori, che ecc., egli è tardi ed anche tutti lo spiagano, la bestialità, non non li conosco (Ces.). - Farotti lo spiegano, la bestialità, non quante all'usoire del sesso, o masseralem usum, come dice san Paolo (Rom., 1, 28), ma della spesie; usando uomo con bruto: cost mi pare da intendere, perchè qui tocca Dante i due misfatti, di soddomia e di bestialità. Per not, da nol. — Si legge, si grida; cata-crasi. Coler, Pasina. — Che s' imbestio, si fece simile alla bestia, nelle imbestiate schegge, nella vacca fatta da Dedalo di di quella vacca, della quale lo tile Guido; nel Convito, tvi bese era innamorato (B.). V.Inf., Quei nobile Guido Guinisselli.

ben di me, cc. Ben sodisferò alla voglia che hai di conoscer me, ecc. — Guido Guinicelli. V. sopra, x1, 97. — Guinicelli enim fuerunt unum membrum de principibus pulsis de Bo-nonia seditione civili, quia Imperiales erant. Fuit ipse fuido vir prudens, eloquens, inveniens egregie pulcra dicta materna. Sicut autem erat ardentis ingenii et linguo ita ardentis luxuria (Benv.). Dan-

– Z gid mi purgo, e già sen qui a purgarmi, e non mi trovo nell'Antipurgatorio. — Per ben dolermi, ecc., por essermi pen-tito prima di giungere allo stremo della vita. 94-102. Quali mella tristizia, ecc. Quali, mentre era dolente

ecc. Quali, mentre era dolente eirritato Lièurgo, re di Nemea, per essergii stato morto da un serpe il ilgiluolino Ofeite, da lui dato in custodia ad Issille. (Sopra. xu, 112). — Si fer. al fecero, divennero. — Duo figid. Toante ed Eumenio, due figli d'essa Issifile. Andando in cerca d'essa issifile. Andando in cerca della lor madre, rapita già dai corsari, la trovaron e riconobero, mentre Licurgo era per ucciderla. Teòcide, ilbro v.— Ma non a tanto insurgo, per insursi (Tor.). Non corro, non piglio tanto ardire ad abbractivale ciarlo, come corseno i figliueli ciarlo, come corseno i figlinella ad abbracciar la madre: imperò ch'elli era nel fuoco (B.).

Padre, per lo etile, non per la lingua.

Mici migliori di me (B.). Compagni e amici o comparioti, toscani.

Mai, per alcun tempo (B.).

Lunga fata, lungo tempo 105. Con 'affermar, eco., col giuramento che à affermare che a credere (B.).

ginramento cue fa credere (B.).

106-111. Vestigio, segno delino. — Che Lete, che l'amor tuo. — Che Lete, che l'acqua di Lete, quando lo pas-serò (V. sotto, xxxx, 91 e seg.) per salire a Dio. — Torre, can-cellare. — Far bigio, oscurare.

cellare. — Far bigio, oscurare. — Che è cagion per che, qual è la cagione per cui. 112-120. Detti, time. — L'uso moderno, l'uso della lingua italiana. Il Buti: del dire in rima. — I loro inchiostri, le scritture, i versi. — Ti scerno, ti scelgo, ti cavo dagli altri. 11 Buti: Ti cerno, ti mo-stro. — Echtro a ricce a mae. stro. — Fabbro, artefice e mas-stro (Benv.). — Versi d'amore, nelle possie amorose — e prose di romanzi, e nel romanzi cavallereschi monoritmici.- Volg. Eloq., 1, 10: ad vulgare prosai-cum; dove Victor Le Clerc: Vulgare prosaicum ne signifie point la prose, comme nous l'entendons, mais ce que Dante l'entendons, mais ce que Dante appelle ailleurs prose di ro-manzi (prose en roman paladino dans i ancienne goësie espa-gnole), c'est-à-dire, les poëmes narratifs, qui ne sont pas en strophes regulières et en rimes entrelacées, comme les canzoni entretacees, commetes canzon:
o versi d'amore; car il ne pouvait avoir qublid, lui qui connaissait les poémes sur Roland
et sur Guillaume d'Orange,
que c'était en rimes aussi,
mais en rimes uniformes, alimais en constant d'amit le lour des mies en vines uniformes, un-pries tout droit le long de chaque couplet, comme les pro-ses de l'Eglise, qu'étaient composés les romans sur les preux de l'empire de Charlemagne. Si ces preux sont pour hui des Romains, c'est dans le même seus que le recueil où sont abrégées plusieurs de leure aventures est appelé Gesta ro-manorum. — Domio: Francorum prosa sunt edita bella so mora. Bocc., Famm, 33: I franceschi romanzi. — Sover-chio. superò. Intendi di Arnal-do Daniello di Ribeyzac in Pé-rigord, morto circa il 1189. — Inventore della sestina; sorisse altresi un romanzo metrico di Lancelot du Lac, al quale Dan-te certamente allude dicendo: prose di romanzi (Lf.). Il Petr.: Fra tutti il primo Arnaldo Da-niello Gran maestro d'amor. Il Raynouard dice che fu minore della sua fama. — Quel di Le-mosi, il poeta di Limoges, Girault de Bourneih, morto nel 1278, chiamato il maestro dei trovatori. - Lemosi. Il Blanc: Lat.: Lemovices, la cità di Li-moges, ovvero il Limusino, provincia di Francia. P. di D.: De terra Esidueil de Limosino, Di Arnaldo e Gerardo, Volg.

Eloq., 11, 2.
121-126. A voce, alla fama
(B.). Alle grida. — Guittone.
V. sopra. xxiv, 56. Benv.: Bonas v. sopra. XIV, So. Benv.: Bonas sententias adisvenit, sed debilem stilum. — Di grido in grido, sec., solamente a lui, di voce
in voce, dando lode d'eccellente.
— Fin che l'ha vinto ti ver.
Approvato per la testimonia di
più persone (B.). La verità fu
conosciuta e confessata dai più (Ces.). — Quia multi sapientes

(Ces.). — Quia multi sapientes tandem vicerunt errorem cum arte et ratione (Benv.).

127-138. At chiostro, al Paradiso. — Fagli per me, sec., per remissione delle mie peocata (B.). Digli un Fater noster. — Quanto bisogna, ecc., fino a que i punto che può convenire a noi abitanti del Purgatorio, ver per noi non è più possibile il peccare; — e però non è bisogno loro i ultima preghiera (B.). Et ne nos inducas in tentationem; sed liducas in tentationem; sed li-bera nos a malo. (V. sopra, xi, 22-24).— Poi, forse, ecc., e per dare il secondo lu ogo all'altro che avea da presso, sparl at-traverso le fiamme (F.). 136-148. Al mostrato, a quello

che mi era stato mostro a one mi era stato mostro a dito

— Liberamenta a dire. Liberta
por liberatità è nel Conv. Par.,

xxxxxxxxxxxx l. 18 (T.).— Tan m'abelis,
ecc. Così il W. Il Blano legge
col Raynouard: Tan m'abelis

vosire cortes deman — Ch'ieu
mo me puesc mi m'oùl a vos

cobrire. — Jeu sui Arnauts vostre cortes deman — Ch'icu spondonza di queste parole col codente e aguente. — Poi s'ano me pueze ni m' voll a vos luogo del Purg., 111, 31: A sof- scose. eco... poi, dileguandori,
cobrire. — Jeu sui Arnauts ferir tormenti, e caldi e peli, s' ascose nel fuoco. che purga
que plor c vai cantan — Con- deve è parlato della natura e purifica quegli spiriti.

A voce più ch'al ver drizzan li volti. E cosi ferman sua opinione Prima ch'arte o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di Guittone, Di grido in grido pur lui dando pregio, Fin che l'ha vinto il ver con più persone. Or se tu hai si ampio privilegio, Che licito ti sia l'andare al chiostro, Nel quale è Cristo abate del collegio. Fagli per me un dir di paternostro, Quanto bisogna a noi di questo mondo, Dove poter peccar non è più nostro. Poi forse per dar luogo altrui secondo, Che presso avea, disparve per lo fuoco, Come per acqua il pesce andando al fondo. Io mi feci al mostrato innanzi un poco, E dissi ch'al suo nome il mio desire Apparecchiava grazioso loco. Ei cominciò liberamente a dire: 139 Tan m'abelis vostre cortes dema**n,** Qu'ieu no-m puesc, ni-m vueil a vos cobrire. Je sui Arnaut, que plor, e vai cantan; Consiros vei la passada folor, E vei iauzen la ioi qu'esper, denan. Ara vos prec per aquella valor, 145 Que vos guida al som de l'escalina Sovenha vos a temps de ma dolor. 148 Poi s'ascose nel fuoco che gli affina.

siros vei la passada follor. — delle ombre in genere; ma E vei jausen lo joi qu'esper poiche qui parlasi dei tormenti denan. — Ara vor prec, per del Purgatorio e non di quelli aquella valor. — Que us guida dell'inferno, e poiche nel Pur-al som sens freich e sens ca-gatorio havvi del dolore dol. e lina. — Sovognavos a templar del caldo calina, ma in niun ma dolor. Traduzione: «Tanto luogo e fatta menzione di torma dolor. Traduzione: «Tanto mi piace la vostra cortese do-manda, ch'io non posso ne mi veglio a voi coprire. Io sono Arnaldo che piango e vo cantando: Pentitovergo la passata follia, e veggo licto la giota che spero dipot. Ora vi priego per quel valore che voi guida al sommo senza freddo e senza caldo, sovrangayi di imparare. al sommo senza freddo e senza caldo, sovvengavi di temperare il mio dolore (nel testo a temps de). » In quanto al senso. le parole senza freddo e senza caido si riferiscono al tormenti doi dannati, come inf., nu. 87: m caldo e in gelo; e la pregiera sovvengavi, esco, esorta a pregare per lui. — Nel settimo rurso il Ranquard ha preferito. a pregare per lui. — Nel settimo verso il Raynouard ha preferito sens freich e sens culina a sens dol e sens culina, che leggesi in maggior numero di mss. unicamente per la corri-

del Furgatorio e non di quelli dell'inferno, e polohè nel Purgatorio havvi del dolore dol, e del caldo calina, ma in niun luogo è fatta menzione di tormenti causati dal freddo, io sostituirei la lezione rigettata dal Raynouard alla adottata da lui. Nel medesime dottata da lui. Noi medesime verso alouni mss. hanno de l'escalina invoce di sens freich e sens calina. La lezione è cattiva, perchè calina hon essendo voce italiana, è agevole a porsare che i copisti abbianle so-stitutta la voce scalina (scala); ad inoltre ammettando crusta ed inoltre, ammettendo questa lezione, il verso ne sarebbe annullato, se già non vogliasi leggere senza elisione que us e guida al. scanditura non tol-lerabile. I versi del Trovatore sono eudecasillabi tronchi, cioà versi di undici sillabe che di-fettano dell'undecima muta; il secondo e il settimo verso sono piani, cioè completi per farli rimare con i versi italiani pre-

#### CANTO VENTESIMOSETTIMO.

Per giungere alla scala, che dal settimo girone mette alla sommità del monte, Dante è ca-stretto a traversare le fiamme. Poco dopo che hanno cominciato a salire, sopravviene la notte. Si fermano, e Dante s'addorme. Nel sonno ha una visione. Destosi all'alba si rimette in via e arriva al Paradiso terrestre.

Si come quando i primi raggi vibra La dove il suo Fattore il sangue sparse, Cadendo Ibero sotto l'alta Libra, E l'onde in Gange da nona riarse, Si stava il sole, onde il giorno sen giva, Quando l'Angel di Dio lieto ci apparse. Fuor della flamma stava in sulla riva, E cantava: Beati mundo corde, In voce assai più che la nostra viva. Poscia: Più non si va, se pria non morde, Anime sante, il fuoco: entrate in esso, Ed al cantar di là non siate sorde. Sì disse, come noi gli fummo presso: Perch'io divenni tal, quando lo intesi, Quale è colui che nella fossa è messo. In sulle man commesse mi protesi, Guardando il fuoco, e immaginando forte Umani corpi già veduti accesi. Volsersi verso me le buone scorte, 19 E Virgilio mi disse: Figliuol mio, Qui può esser tormento, ma non morte. 22 Ricordati, ricordati.... e, se io Sovr'esso Gerion ti guidai salvo, Che farò or che son più presso a Dio? Credi per certo che, se dentro all'alvo Di questa flamma stessi ben mill'anni, Non ti potrebbe far d'un capel calvo. E, se tu credi forse ch'io t'inganni, Fatti ver lei, e fatti far credenza Con le tue mani al lembo de' tuoi panni. Pon giù omai, pon giù ogni temenza, Volgiti in qua, e vieni oltre sicuro; Ed io pur fermo, e contra coscienza.

1-6. St come ecc. Ordina e tagna del Purgatorio (questi spiega: Il sole si stava così o due punti, secondo Dante, soin quella medesima posizione, pra, II, 1-9e IV, 67 e segg. e come quando vibra i suoi pri- altrove, essendo fra loro ani raggi sul monte Sion, dove tipodì, e in quell' istante si fa il suo Fattore, Cristo Dio, spar- mezzanotte in Ispagna, come se il sangue, scorrendo allora nell'India (pases, secondo l'antibro alzato sul meridiano, e l'attro) si fa mezzogiono (F). l'onde nel Gange scorrendo Dice sotto l'atta Libra, polché allora riarse dal meriggio, in Ispagna, quando si fa mezlande, nel l'urgatorio, ove noi eravamo, il giorno so n'antote, ia Libra trovasi sul meridiano; e dice poi l'onde dava (F). Mentre il sole vibra del Gange riarse da nona, i suoi primi raggi sopra Ge-invesce he dai mezzogiono, rusalemme, tramonta alla mon-

l'ora del mezzogiorno, polchè si fa mezzogiorno quando
à il principio di nona. Tutto
questo per altro nolla fine di
marzo, ch'è il tempo dei viaggio qui descritto (F.). Cadere
qui vaie: trovarsi, corrispondere di posizione (T.).— L'Angei ati Dio, eco. Per le fiantme
che sono nol girnon ann poteano i poeti vedere la scala, per
la quale s'ascende al sommo
dei monte. Ed ecoo vien loro
indicata da quest' angelo, che indicata da quest' angelo, che insieme li avvisa come per glungere a quella sia necessario attraversare il fucco (F).

Lieto, si nella fruizione di Dio, che lo accompagna (parea beato per iscritto) e si nella amorevole accoglienza che loro

beato per tecrito) e sì nella amoravole accoglienza che loro fece (Cer.).

7-18. In sulla riva, in sulla estremità della strada, perchè in tutto il restante eran le fiamme (F.). Par., xun, 115, del cielo supremo: l'interna riva, cioè l'estremità inferiore. Vedi sopra, xxv, 112 (T.). — Beati mundo corde, quoniam insi Deum videbunt (Matth., v. 8). imporò che Dante, purgato di nuti il sette peccati mortali, saltio nel Paradiso terrestre, doves vedere Cristo sì, come li mondi del cuore che vedranno Iddio (B.). — Viva, chiara e sonora. — Più, oltre. — Nom morde, non vi morde. — Ed al cantar, eco., prestate orecchio alla voce che di là udirete cantare: Venite, benedicti Patris mel, e che sarà la voce dell'angiolo, che sta, come negli altri gironi, appiè della scala (sotto, v. 58). — Nelta fossa è messo fitto, a capo in giu per morire. Inf., xx, 49. — In sulle man, ecc. Inorociochia le dita delle mani e distessela, sopra vi s'incurva, in atto di

In sulle man, ecc. Increciochia le dita delle mani e disessels, sopra vi s'incurva, in steo di spaventate. (Ces.). — Accest, arsi nelle fiamme dai giustiziori (B).

19-33. Le buone scorte, guide. Virgilio e Stazio. — Sour'esso. Gersom, Inf., xvii, 91 e segg. Priv presso a Dio, più vicino al cielo ov'è Dio. — All'alvo Di questa famma, all'interno, al mezzo, di questa famma (L). — Calvo. Luca, xxi. 18: Pure un capello del capo vostro non peria (T.). — Fatti ver lei, ooc., avan-(T.). - Fatti ver lei, occ., avansati verso la fiamma e fattene far fede, fattelo provare dal lembo della tua veste, accostandolo alle fiamme, e vedrai che non arde. — Sicuro, senza tuma. — Ed to pur stara ferma, e contro coscienza, duro contro la coscienza che mi richiamava ad obbedire Virgilio. 34-43. Muro, ostacolo. Questa strada accesati separa da Beatrice. — Al nome di Tirbe, che oredea morta. Ov.: Pyrame resati verso la flamma e fattene credea morta. Ov. : Pyrame re sponde; tua te carissima This-

be nominat. — Aller che il gel-so, ecc. Tisbe, veduto morto Piramo, si uccise anch'essa, onde il gelso, bagnato del loro onde il gelso, bagnato del loro sangue, converse le sue more bianohe in rosse. Metam. 11,755.—Solla, molle (B.). Arrendevole.—Mirampolla, mi sorge. 43-54. Crotto la fronte, menò lo capo (B.).— Sorrise, fese bocca da ridere, come se dicesse: Or the lo pur iunto (glunto) (B.).—Ch'é vinto al pome, che dall'esca di un pomo si lasola vincere e cede al volere altrul.—Che venisse retro. Che venisse dopo di me, talmentechè non dividesse. me, talmentechè non dividesse me da Virgilio, come aveva no a virgino, come aveva fatto prima per lungo cammi-no: e perciò dissero a Dante le anime nel precedente canto, v. 16-17: O tu che vaz, non per esser più tardo, Ma forse re-verente agli altri dopo. E dee ciò volere Virgilio, acciocchò ciò volere Virgilio, acciocche presentandosi a Beatrice, dalla quale gli era stato Dante rac-comandato (Inf., n, 53 e segg.), vedesselo vicino non ad altri

redesselo vicino non ad altriche a se medesino (L.).
Come fisi destro, eco. Il Poggiali, sine dai primi versi di
questo canto, nota non essere
qui deste che l'Angolo radesse
dalla fronte di Dante il settimo P. indicante il peccato
della Iussuria: e pensa che
questa-operazione è forse qui
sottintesa, non essendo mai
stata tralasciata alla fine di
ciasouno degli altri gironi. A
noi sembra doversi crederla
pinttosto tralasciata dall'Anpinttosto tralasciata dell' Anpinttosto tralasciata dall'Angelo, per avervi supplito il fucco, in cui Dante, prima di passar oltre, ha dovuto purgarsi da lussuria con tanto tormento del senso; la qual cosa mai non gli avvenne negli antecedenti gironi (E. L.). O per le parole dell'angelo (F.).—Sanza metro, fuor di misura. - Senza metro, fuor di misura.
- Et nota auctorem in hoc vitio fuisse multum implicitum, ut nunc ostendit de incendio quod habuit in dicta

Famma in reminiscentia con-scientia (P. di D.). 55-63. Guidavaci una voce, ecc. Essendo circondati dalla fiamma, non poteano bene acQuando mi vide star pur fermo e duro. 34 Turbato un poco, disse: Or vedi, figlio, Tra Beatrice e te è questo muro. Come al nome di Tisbe aperse il ciglio Piramo, in sulla morte, e riguardolla, Allor che il gelso diventò vermiglio; Così, la mia durezza fatta solla, Mi volsi al savio Duca, udendo il nome Che nella mente sempre mi rampolla. Ond'ei crollò la fronte, e disse: Come ? Volemci star di qua indi sorrise, Come al fanciul sì fa ch'è vinto al pome. Poi dentro al foco innanzi mi si mise, Pregando Stazio che venisse retro, Che pria per lunga strada ci divise. Come fui dentro, in un bogliente vetro Gittato mi sarei per rinfrescarmi, Tant'era ivi lo incendio senza metro. Lo dolce Padre mio, per confortarmi Pur di Beatrice ragionando andava, Dicendo: Gli occhi suoi già veder parmi. Guidavaci una voce che cantava Di là, e noi, attenti pure a lei, Venimmo fuor là dove si montava. 58 Venite, benedicti patris m**ei,** Sono dentro ad un lume, che li era Tal, che mi vinse, e guardar nol potei. 61 Lo sol sen va, soggiunse, e vien la sera; Non v'arrestate, ma studiate il passo, Mentre che l'occidente non s'annera. 64 Dritta salia la via per entro il sasso, Verso tal parte, ch'io toglieva i raggi Dinanzi a me del sol ch'era già basso. E di pochi scaglion levammo i saggi, Che il sol corcar, per l'ombra che si spense, Sentimmo dietro ed io e li miei Saggi. E pria che in tutte le sue parti immense Fosse orizzonte fatto d'un aspetto, E notte avesse tutte sue dispense, 73 Ciascun di noi d'un grado fece letto;

Chè la natura del monte ci affranse

La possa del salir più che il diletto.

certare dove riuscirebbono: e — Un lume, un angelo. — Mi però è introdotta questa voce, visse, m'abbagliò. — Studiate, alla cui scorta tennero la via affrettate. — Non s'asmera, diritta, da uscire a buon porto. dicitta, da uscire a buon porto. Così sul lago di Garda, a gui-da de' bàttelli, quando soprav-viene una fitta nebbia, si suonano le campane (Ces.). - Venimmo fuor, ecc., uscimmo fuori della flamma là dove era uscimmo fuori della fiamma là dove era alle spalle, col suo corpo in-la scala per montar sopra — pediva ai raggi di trapassargil Venite, benedicti patris met, dinanti. — Ch' era gid bana possidere regnum quod para— Altri: che gid era lazzo: è tum est. Parole colle quali forse è troppo meglio, dice è Cristo, nel finale giudizio, Cosari, per lo parlar figuras chiamorà gli slotti alla gloria. dell' essere lui al da della

non sabout. K un ricordo cle la notte non si poteva camm-nare pel Purgatorio. V. sopra vii. 52 e seg. 64-75 Verso tal parte, verso oriente: di che avendo il sele alle spalle, col suo corpo im-pediga ai raged di sena-

Quali si fanno ruminando manse Le capre, state rapide e proterve Sopra le cime, avanti che sien pranse, Tacite all'ombra, mentre che il sol ferve, Guardate dal pastor che in sulla verga Poggiato s'è, e lor poggiato serve; E quale il mandrian che fuori alberga, Lungo il peculio suo queto pernotta, Guardando perchè flera non lo sperga; Tali eravamo tutti e tre allotta, Io come capra, ed ei come pastori, Fasciati quinci e quindi dalla grotta. Poco potea parer li dal di fuori; Ma per quel poco vedev'io le stelle, Di lor solere e più chiare e maggiori. Si ruminando, e sì mirando in quelle, Mi prese il sonno; il sonno che sovente, Anzi che il fatto sia, sa le novelle. Nell'ora credo, che dell'oriente Prima raggió nel monte Citerea, Che di fuoco d'amor par sempre ardente, Giovane e bella in sogno mi parea Donna vedere andar per una landa Cogliendo flori, e cantando dicea.: Sappia, qualunque il mio nome dimanda, Ch'io mi son Lia, e vo movendo intorno Le belle mani a farmi una ghirlanda. Per piacermi allo specchio qui m'adorno: 103 Ma mia suora Rachel mai non si smaga Dal suo miraglio, e siede tutto giorno. 106 Ell'è de' suoi begli occhi veder vaga, Com'io dell'adornarmi con le mani: Lei lo vedere, e me l'ovrare appaga.

sua carreggiata e del corso.

— Levammo i saggi, facemmo
esperimento, avevamo montato
poohi scalini. — Che il sol,
soc., quando dal dileguarsi
dell'ombra, cha io faceva in
terra, io e le mie saggie scorie
ei accorgemmo che dietro a
noi era tramontato il sole. —
Fatto d'um aspetto, egualmente oscuro. — Sopra, xxvi, 6:
Mutava in bianco aspetto di
cilestro. — Aveste tutta sue
dispensas. fosse dispensata o
dispensas. fosse dispensata o citestro. — Avesse dispensata o diffusa egualmente per tutto. — D'um grado fece letto, si pose a giacere sopra un gra-dino. — La natura del monte, diffusa egualmente per tutto, vi ed una rete che tirano in- Mai non si allontana dal siuo pose a giacere sopra un gra- sera, raccomandata a certi fit- dedita alla contemplazione. — dino. — La natura de la monte, i oncini. Questo io vidi nel Ca- Dal suo miragito. Il Buti: del che tramontato il sole non sentino (Giusti). Vedi la nota a suo ammiragito. della sua permette che altri si muova. chisso, sopra iu, 70. — Pecutico. contemplazione mentale. — Be- Affranse, fiacco, toles. — Gregge al proprio ed al fig. git occhi. Gil occhi di Rachele Ditetto, voglis. — Rapide, rapaci o aglil (Bl.). — ecc., serrati di qua e di là dalle Buti: Co suoi begli occhi, con Disobbedienti o nocive (B.). Parti della scala, che facea la ragione acon 'intelletto, il Butico' serge, iv, 10: Racique. S8-53. Poco polea, ecc., in emplativi: con le mani, colpetuici. — Cime de monti — quel luogo polea apparire, ve- l'opere virtuoso; lo vedere, lo

sua carreggiata e del corso. Pagasse, pasciute, satolle; dal — Levammo i saggi, facemmo latino: prassus. - Montes, fino experimento, avevamo montato a tanto che (Tor.). — Ferre, è a tanto che (10r.). — Ferbe, è nel massimo ardore. — Pog-giato, appoggiato. — Serve, ta la guardia appoggiato al vin-castro (Ces.). — Il mandrian, eco. La state i pastori della pianura vanno sulle montagne, ove è men caldo e più abbon-dovale finaccio e nortano esco. devole pascolo e portano seco oltre gli utensili per fare il cacio ecc., una capannetta, che adattano in terra per dormir-vi ed una rete che tirano in-

dersi piccol tratto di ciele, essendo serrati tra le due alte pareti della seala (T.). — Di lor solere, del loro solito. Par., xviii,57. — Non oredo che venisse dall'altezza del monte o dall'aria purgata e netta, co-me altri dice, essendo l'altezza me aitri dice, essendo l'attezza del monte presso che nulla alla distanza loro; ma credo ciò addivenire, per lo guardarle che faces Dante dal basso, come dal fonde d'un pozzo, lungo quel canale altre stretto delle quel canale alto e stretto detto de pareti; e per quella piccola bocca, quasi per tubo di cannocchiale (Ces.). — Rumisando, meditando o volgendo per la mente le cose vedute. —

E si mirando, guardando fiso
in quelle stelle. — Anti che il
fatto sia, ecc., prevede le cose
prima che avvengano. V. Inf., 94-108. Nell'ora, ecc. Nota Dante cotal ora, coincidente coll'aurora, allusivamente al carto. Nets ora. ecc. Nota Danie cotal ora, coincidente coll' aurora, allusivamente all'anticaperaussione, che isogni fatti in quella parte di tempo sieno veriteri. V. Inf., xxv. 7, e Purg., I., 16e sogg. (L.). - Primaraggio, la stella di Venere mandò i suoi primi raggi sul monte del Purgatorio; vuol dire circa due ore innanzi il far del giorno, perchè venere, quandò è al perigeo, si leva talvolta due ore prima del sole (F.). - Che di fuoco, eco. che col singolar carattere, ehe tra le erranti stelle citiene, di scintillare rivamente, sembra che arda sempre d'amoroso (tuco (L.). - Landa, pianura; qui: prato. - Lia, figlia di Labano e prima moglie del pariarca Giacobbe. Ella è qui simbolo della vita attiva. che dee seguire all'espiazione, e ch'è passo alla contemplativa simbologgiata dalla sua sorella Rachele. È quasi un vincolo tra il Purgatorio e il ciclo, e tra Virgilio e Bastrico (F.). - Parmi una phirianda. S'accana alla bucce opere al mondo (F.). - Per piacermi alto specchico, per trovarmi bella allorchè mi specchiero in Dio. - Mai mon si simaga. Mai non si allontana dal suo si allontana dal suo di si allontana dal suo si allontana dal suo si allontana dal suo si allontana dal suo di sua coma ci allontana dal suo della via allontana dal suo della via allontana dal suo si allontana dal suo della colore del con si allontana del suo della colore del con si allontana dal suo della colore del colore del con si allontana dal suo della colore del con si allontana dal suo della colore del colo Dei anorche mi specchero i Dio. — Mai non si smaga. Mai non si allontana dal suo specchio. Dio, essendo tutta dedita alla contemplazione. — Dai suo miraglio. Il Buti: dai considerare, l'ornare, fare l'o-pere virtuose. — Pare al To-relli che questo verso debba scriversi così: Ell'è di suo' be-gli occhi veder vaga. 103-114. Antelucani. Intende

il chiarore dell'alba. — Alber-gan men lontani, si trovano più vicini alla patria. — Leva'mi mi alzai.

115-120. Quel dolce pome, ecc. Il sommo e vero bene, ovvero la felicità, di cui è figura l'al-bero ch' è in cima del Purgatorio, che gli nomini vanno soliecitamente cercando per tante vie, oggi appaghera i tuoi desideri. — Strenna, dal latino: strena, mancia, regalo 121-123. Tanto solo:

121-123. Tanto voler, ecc., tanto mi crebbe il desiderio di pervenire su in cima al monte, all'albero del bene e del vero.

xxii, 37 e segg.
124-142. Come la scala, ecc.
Ordina cosi: La scala, tutta essendo stata corsa da noi, fu tutta sotto noi; ove nell' ad-diettivo tutta ti dimostra la sua lunghezza, come nella voce corsa il loro presto andare (Biag.). Appena la scala (ch'è (Biag.). Appena la scala (ch'è dal settimo girone al Paradiso terrestro) (B.), essendo stata tutta percorsa, rimase sotto di noi. — Il temporal fuoco e l'eterno, il fuoco del Purgatorio e quello dell'inferno. — Per me, per lo mio cognoscere (B.). — Prendi per duce. Eccli., xv. 14: Reliquiti illum in manu consilii sid. L'uom puro à libaro. — Revie L'uom puro è libero. — Erte, ripide — arte, strette. Lat.: arctæ. — Vedi la il sol, ecc. Se, mentre salivano i tre Poeti, on the salivano i tre roet, quella dritta (verso 64) scala, il cadente sole ferivali nella schiena (verso 65 e segg.), consiegue certamente che, se dopo di avere su per la medesima scala pernottato, giungono al di lei sommo mentre nasceva il sole, dovesse questo ferir-neli in viso (L.). — Sol da se produce, senza alcuna semenza; onde dirà nel seguente canto (versi 68-69): Tracn-do più color con le sue ma-ni. Che l'alta terra sensa seme gitta (Daniello). — Menseme gitta (Daniello). — Mentre che vegnan, fino a che venga qui lieta, colei dagli occhi
belli, che già dolente per i tuoi
traviamenti, mi fece venire in
tuo soccorso (inf., n, 116), ti
puoi assidere o andare fra essi
flori ed arboscelli come ti piace(F.). – Mio dir più, ecc. Virgilio
omai più non parla; rassegna
Dante a Beatrice e dispare. —
Perch'io te, ecc., laonde io ti fo
assoluto signore di te medesimo: t'affido il piano governo e

109 E già, per gli splendori antelucani. Che fanto ai peregrin surgon più grati, Quando tornando albergan men lontani, Le tenebre fuggian da tutti i lati, E il sonno mio con esse; ond'io leva'mi, Veggendo i gran Maestri gia levati. Quel dolce pome, che per tanti rami Cercando va la cura dei mortali, Oggi porrà in pace le tue fami: 118 Virgilio inverso me queste cotali Parole usò, e mai non furo strenne Che fosser di piacere a queste eguali. Tanto voler sopra voler mi venne Dell'esser su, ch' ad ogni passo poi 121 Al volo mi sentia crescer le penne. 124 Come la scala tutta sotto noi Fu corsa, e fummo in su il grado superno, In me ficcò Virgilio gli occhi suoi, E disse: Il temporal fuoco e l'eterno Veduto hai, figlio, e se' venuto in parte Ov'io per me più oltre non discerno. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte; Lo tuo piacere omai prendi per duce; Fuor sei dell'erte vie, fuor sei dell'arte. 133 Vedi là il sol che in fronte ti riluce: Vedi l'erbetta, i flori e gli arboscelli, Che questa terra sol da sè produce. 136 Mentre che vegnon lieti gli occhi belli, Che lagrimando a te venir mi fenno, Seder ti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettar mio dir più, nè mio cenno. Libero, dritto, sano è tuo arbitrio, 139 E fallo fora non fare a suo senno; 142 Perch'io te sopra te corono e mitrio.

la direzione di te stesso. La cote, morta Beatrice, si diede
rona riguarda la direzione cialla filosofia, e trorò in essa
vil e, la mitra la spirituale (F.).
Sulla cima del Purgatorio, licità, libertà e pace... A Dante
dopochè Virgilio menò il suo
compari Virgilio nel al signifdato all'ingresso del Paracato già noto, e all'angosciata
diso terrestre e ai simboli
della vita attiva e della visione fiere, gli additò il monte ribeatifica di Dio, la sua missione è compita. Egli dovea uscendo di allegoria, gli siricondurre il poeta che fu già
gnificò di dover cercare
til perio sentiero della contemplazione, considerando filonello studio e nel conoscero. Alseficamente la cosse e il mondo. I' uopo lo consigliò di doglieri soficamente le cose e il mondo, e che però era scelto a maestro e riformatore del suo po-polo, ma che troppo erasi im-merso nelle cure materiali e negli errori della terrena popuoi assidere o andare fra essi e negli errori dolla terrena po-flori ed arboscelli come ti piacce litica, dova, dico, ricondurlo (F.).—Mío dir più, ecc. Virgilio a quel punte di altezza, donde omai più non parla; rassegna egli potesse bandire da dot-Dante a Beatrice e dispare.— tore le sue chiarite idee circa Perch'io te, ecc., laonde lo ti fo l'ordine e il reggimento del assoluto signore dite medesi— mondo, e circa lo scopo e il mo: t'affide il piene governo e fine dell'umana famiglia. Dan-

l'uopo lo consigliò di togliersi al tutto dalle fiere, di abban-donarle alla punizione, al tem-porale vendicatore (al Veltro). porale vendicatore (al ventos) e insieme di elevarsi con le acquistate sperienze all'idea filosofica dell'ordinamento del mondo, sotto la sua guida, percorrendo l'Inferno e il Purgatorio, donde pure Enea e Paelo tolsero le lore dottrine e attestazioni della fondaziono dell'in pero terreno e celeste (E.RuiA).

#### CANTO VENTESIMOTTAVO.

Dante si va diportando pel Paradiso terrestre. Anché giunge in riva d'un Aumicello. che gl'impediace d'andar oltre. Al di id del Aume gli si presenta una donna di maravigliosa bellezza, che da lui richiesta, gli ragiona della condizione del luogo, e gli scioglie i pro-posti dubi.

Vago già di cercar dentro e dintorno La divina foresta spessa e viva, Ch'agli occhi temperava il nuovo giorno, Senza più aspettar lasciai la riva, Prendendo la campagna lento lento Su per lo suol che d'ogni parte oliva. Un'aura dolce, senza mutamento Avere in sè, mi feria per la fronte, Non di più colpo, che soave vento: 10 Per cui le fronde, tremolando pronte, Tutte quante piegavano alla parte U' la prim'ombra gitta il santo monte: Non però dal lor esser dritto sparte Tanto, che gli augelletti per le cime Lasciasser d'operare ogni lor arte; Ma con piena letizia l'ore prime, Cantando, riceveano intra le foglie, Che tenevan bordone alle sue rime, Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie Per la pineta, in sul lito di Chiassi, Quand'Éolo Scirocco fuor discioglié. Già m'avean trasportato i lenti passi Dentro all'antica selva tanto, ch'io Non potea rivedere ond'i' m'entrassi: Ed ecco più andar mi tolse un rio, Che in ver sinistra con sue picciol'onde Piegava l'erba che in sua riva usclo. Tutte l'acque che son di qua più monde, Parrieno avere in sè mistura alcuna, Verso di quella che nulla nasconde;

1-6. Vago gid di cercar, d'alberi. — Viva, vegeta, verbramoso di andar visitando. — deggiante. — Temperava. La La divina foresta, ecc., il Pa-radiso terrestre. Come sotto si radise terrestre. Come sotto ai sette gironi Dante pone una parte inferiore, separata e distinta dal Purgatorio, così ne figura una superiore al di sopra di quelli. Il Landino la chiama il Post-purgatorio, perche non vi si purgano peccati. E sta ragionevolmente sopra al luogo di purgazione, perchè vi abitarono Adamo ed Eva nel primiero stato d'innocenza. Questo Paradise resta al somchė non vi si purgano pecesti. mandava odore.

E sta ragionevolmente sopra 9-21. Non di più colpo, non rocco, vento muido che soffa al luogo di purgazione, perchè di maggior forza. — Non di tra levante e mezzodi.- Scilocco vi abitarono Adamo ed Eva nel maggior percessa che percuota è molto sonevole vento, e famolprimiero stato d'innocenza. lo vente, quando è soave (B.). do sonare la detta pineta (B.) cuesto Paradiso resta al som- — Tremolando pronte, appa- 33-30. Antica, imperò che Dio mo della sfora del fucco, e recchiate per la loro tenerezza la fe' al principio del mondo pertanto confina col primo cie- e fieseivilità a piegarsi et a por abitazione all'umana spocie lo, chè quello della luna (F.). tremare (B.). — Piegavano alla (B.). — Mestrassi, fossi enDeniro e distorror, per lo parte, eco, dova al nascer del trato. — Cesì razio: Nonmezzo e in giro. — Spesso, folta sole getta la sua embra il ferrem calidus juventa Com-LA DIVINA COMMEDIA.

deggiants. — un regeta, verdeggiants. — un regeta, verzura della selva rendeva temperato lo splendore del nuovo di ch'era venuto (B.). — La riva, l'estremità del monto. — Parti'mi dal giro d'intorno (B.). — Prendendo la campagna, eco., noltrandom per la pianura. — Oliva; lat.: olebat, mandava odore.

monte del Purgatorio; vale a dire, verso occidente. - Santo. dire, verso cocidente. - Santo, perchè in esso sono le anime, che, purgandosi, si rifanne sante. Sopra. vi. 27 [F.]. - Sparte, partite e divise; non piegano tanto da loro diritura [B.]. - Gli augelletti, stanti per le cime delli arbori [B.]. - D'operare opni lor arte, del cantare [B.]. - L'ore prime... ricevezno, ricevezn le prime aura del giorno. - Ore per awe spiegarono il Torolli e il Lom-bardi. Il Biagioli costruisce e spiega: Ma cantando l'ore spiega: Ma cantando l'ore prime riceveano l'aure intra le foglie, e cita il Boccaccio: Li quali (uccelli) la prima ora dei giorno, su per gli arbuscelli, tutti lieti cantavano. — Bordone, propr. La più flunga e grossa canna della cornamusa, che con suono invariate fa il contrabbasso. — Tensman bordone, accompanganamen bordone. Accompanganamen van bordone, accompagnava-no. Salv., Teocr.: Il pino id come è suave Che tien bor-done al mormorio de' fonti. come è suave Che tien bordone di mormorio de' fontt.

— Alle sue rime, al versi, al canti degli augelletti. — Tal bordone, mormorio. — Quad di ramo, eco. È questo racco-gliersi quello che resulta o si forma, ovvero si vien distendendo dallo sbattersi che fanno-insieme le frasche e le pine, cominciando dà' più alti rami (dove più puote il vento), evenendo via via a' più bassi, ovvero, dal percuotersi lungo la selva i primi albert co' secondi e via via, al trarre che fa la scilocco, somigliante ad un piacerole e cupo stormire (Cez.). Dante, Rime: B' si raccoglie megli miet cospiri Un suono di pietate, eco. — In sul tito di Chiarsi, Classe, luogo oggi distrutto, sul mare Adriatico, prebso Ravennas, dov'è la pineta. — Eolo, re de' venti. — Fuor discioglie, scalena, manda fuori dal suo antro. — Scirocco, vento umido che soffia da fuori dal suo antro. — Sci-rocco, vento umido che soffa tra levante e mezzodi. – Scilocco e molto sonevole vento, e fa mol-

sule Planco, che sulissem portava il senso (Cet.). — Più assdar mi tolse, mi levò lo potere
andar più in là (B.). — Un rio.
V. sotto, v. 130. — Che in sua
riva uscio; che spuntò sulla
sua riva. — Monde, nette, limpide. — Verso di quella, a paragone di quella. — Nulla nasconde, si lascia veder sino al
fondo, si è chiara.
32. L'ombra perpetua della
selva. — Pructuosis memoribus
ongantum desarive il Paradiso

opacatum, descrive il Paradiso terrestre anche sant' Agostino

(L.). 36-42. Mai. Arboscelli floriti. Propr.: Maio è il Citiso alpino (Bl.). Il Buti: Li chiama mai, come si chiamano li rami delli come si chiamano il rami delli arbori, che arrecano molte persone a casa la mattina di calen di maggio, per ponere alla finestra o inanti all'usolo, li quali alcuni chiamano mat.

— Dievia, ecc., per la marauiglia che cagiona distoglie la
mente da ogni altro pensiero.

— Tesa Doma. Matila (V. mente da ogni altro pensiero.

— Una Domna, Mateida (V.

xxxii, 119), simbolo dell'affetto
alla Chiese cattolica. Alcuni
vogliono che a fondamento del
simbolo stia la contessa Matilde, signora di Toscana; ma
non pare probabile, perohè il
ghibellino non avrebbe esaltato
tanto nna donna, che, unita ai
Papi, fece sempre guerra alPimpero (F.). — Auctor nunc
ostendii se videre de facto illam
dominam, ouam superius findominam, quam superius fin-merat se vidisse in somno in sodem habitu et actu. Hæc est ergo comitissa Mathidis, que devota filia Petri, pro matre Ecclesia semper de hostibus triumphavti. Ista ergo propter excellentiam sua virtutis inducitur heic, ut doceat, et o-\*stendat, animas purgatas a-scensuras ad colum, oportere transire per Ecclesiam Dei militantem, mediante balneatione sitantem, mediante balneatione duarum aquarum, qua heic inveniuntur. SicutCato ponitur in introitur Purgatorii ad preparandum animas ad ascensum monits per tolionem faciei (Bent). — Fior da fiore, flore alcuno tra il altri flori (B.). — Pinta, diplnta, smaltata.

43.51. D'anure, dell'amor.

43-51. D'amore, dell'amor divino. — Di trarreti avanti, di trarti avanti — farti innanzi. — Che tu., quel che tu.
— Tu mi fai rimembrar, èco.
Nel vederti mi fai ricordare la Avvegna che si muova bruna bruna Sotto l'ombra perpetua, che mai Raggiar non lascia sole ivi, nè luna. Co' pié ristetti e con gli occhi passai Di là dal flumicello, per mirare La gran variazion de freschi mai: E là m'apparve, sì com'egli appare Subitamente cosa che disvia Per maraviglia tutt'altro pensare, Una Donna soletta, che si gia Cantando, ed iscegliendo flor da flore, Ond'era pinta tutta la sua via. Deh, bella Donna, ch'a' raggi d'amore Ti scaldi, s'i' vo' credere a' sembianti, Che soglion esser testimon del cuore, Vegnati voglia di trarreti avanti, Diss'io a lei, verso questa riviera, Tanto ch'io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar, dove e qual era Proserpina nel tempo, che perdette La madre lei, ed ella primavera Come si volge, con le piante strette A terra ed intra sè, donna che balli, E piede innanzi piede a pena mette, Volsesi in su' vermigli ed in su' gialli Fioretti verso me, non altrimenti Che vergine, che gli occhi onesti avvalli: E fece i preghi miei esser contenti, Si appressando sè, che il dolce suono Veniva a me, co' suoi intendimenti. Tosto che fu là dove l'erbe sone Bagnate già dall'onde del bel flume, Di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume Sotto le ciglia a Venere trafitta Dal figlio, fuor di tutto suo costume.

flores tunicis cecidere remissis. Boco., Fianm: E così orsòbassi. — Co' suoi intendinata levatami, qual Prosermenti, co' suoi concetti, con le
pina, allora che Plutone la rapi parole del cauto chiare e dialla madre, cotale me ne an-dava per la nuova primavera cantando (Biag.). Il B.: Lo prato e la verdura nella quale ella era a cogliere fiori quando Plu-tone la rapitte. Lo Strocchi in-tende verginità, come in quell'epigramma d'Ausonio, un giovinetto, profferendo flori a ver-ginella, dice: Da mihi pro flo-

stinte.

stinte.
63-68. Domo, grazia. Inf., vi.
78: E che di più pardar mi
facci dono. — Trafita Dal faglio Cupido — fuor di tutto suo
costume, fuori del modo che
suol tenere, cioè inavvedutamente. Il Biagioli lo riferisce
al lume che splende zotto alle
ciglia di Venere. Il Buti: Venere, iddia di ussuria, e madre di Cupidine. iddio dell'ade di Cupidine. iddio dell'ananzi. — che iu. quei che ti. ginella, dice: Da mihi pro ficTu mi fai rimembrar, èco. "ribus istis izum ver. Dammi per
Nel vederti mi fai ricordare la
questi fiori la tua primavora.
Nel vederti mi fai ricordare la
questi fiori la tua primavora.
Se de di Cupidine, iddio dell'acserpina, e quel era la sua belserte a terra. — Ed intra sé, in braccio, e, mentre che così
lezza, allorchè, essendo rae e strette tra loro. — Notate
lo teneva, una aseita di quelle
pita da Plutone, la madre Cemeco il non alvare ni tragitrere la perdette, ed ella pertare i pied (che è movimento
de primavera, o il paradiso di rozzo e viliano), ma sunoveril
quella valle, o i flori di che rasente terra e pochissimo aadone, che allora passava diere adorna. Ovidio: Collecti prendoll, e "I venir innanzi con

Ella ridea dall'altra riva dritta Traendo più color con le sue mani, Che l'alta terra senza seme gitta. Tre passi ci facea il flume lontani; Ma Ellesponto, la ve passo Xerse, Ancora freno a tutti orgogli umani, Più odio da Leandro non sofferse, Per mareggiare intra Sesto ed Abido, Che quel da me, perchè allor non s'aperse. Voi siete nuovi, è forse perch' io rido, 76 Cominciò ella, in questo luogo eletto . 73 All' umana natura per suo nido, Maravigliando tienvi alcun sospetto: Ma luce rende il salmo Delectasti, Che puote disnebbiar vostro intelletto. E tu, che se'dinanzi, e mi pregasti, Di' s'altro vuoi udir, ch'io venni, presta Ad ogni tua question, tanto che basti. L'acqua, diss'io, e il suon della foresta, Impugnan dentro a me novella fede Di cosa, ch' io udi' contraria a questa. Ond' ella: I' dicerò come procede Per sua cagion ciò ch'ammirar ti face. E purghero la nebbia che ti flede. Lo sommo Ben, che solo esso a sè piace, 91 Fece l' uom buono a bene, e questo loco Diede per arra a lui d'eterna pace. Per sua diffalta qui dimorò poco; Per sua diffalta in pianto ed in affanno Cambiò onesto riso e dolce giuoco. Perche il turbar, che sotto da sè fanno L'esalazion dell'acqua e della terfa, Che, quanto posson, dietro al calor vanno, All' uomo non facesse alcuna guerra, 100 Questo monte salio ver lo ciel tanto; E libero è da indi, ove si serra. Or, perche in circuito tutto quanto 103 L'aer si volge con la prima volta, Se non gli è rotto il cerchio d'alcun canto;

67-72. Dall'altra riva dritta, ecc. Leandro da Abido, sua alla destra riva del fiume. Il città, per andar a Sesto, dove Tor.: dritta, o retta della perstava la sua amante Ero. dosona:— Traendo più color, vea traversare l'Eliesponto a coglicado diversi fiori vario- nuoto; onde ediava que llo stretanti. pinti. — Traendo, recando (Tor.).-L'alla terra, altissima sepra intte le alire. — Senza ultimo v'annegò. — Marepsepra intte le alire. — Senza ultimo v'annegò. — Marepser gitta, preduce senza che
giare, si riferiace all'Ellesponvi è la porta.

103-120 Or. perchè, ecc. Ora,
Pindit humus flores. — Elleponto, le stret' o de Dardanelli.

Sess vi fere un ponte di navi,
passando con immense esercito;
al, chio avessi pottu passare
giaria tron la terra in cerohio
come s'aperse lo mare Rosso
giaria tron la terra in cerohio
come s'aperse lo mare Rosso
giaria tron la terra in cerohio
come s'aperse lo mare Rosso
giaria tron la terra in cerohio
come s'aperse lo mare Rosso
giaria tron la terra in cerohio
al, comitto, nè trovando più
al, chio avessi pottu passare
qualche punto qualche punto l'agrica rei
la ponte, distrutto da Greci,
si, chio avessi pottu passare
qualche punto qualche punto qualche punto
al la letera
potta di superse
(F.).

78-78. Più oddo da Leandro,
Persuo nido, persua abliazione — Dice non gli e rotto, perchè sopra tutte le altre. - Senza

stara la sua amiste Bro. doversa traversare l' Eliesponto a nuoto; onde odiava quello stretto di mare che maregrizoa, ondeggiara bell'intervallo. Da altimo v'annegò. — Mareggiare, si riferiace all'Ellesponto, e importa frapporsi ondeggiando (Tor.). — Non s'aperse come s'aperse lo mare Rosso e' l flume Jordano alli Ebrei sì, ch'io avessi potuto passare a lei (B.). Sopra, xviii, 134; La gente. a cusi il mar s' aperse (F.).

[B.]. — Maluce rende, eoc. Ma il versetto del Salmo 91 che dice: « M' hai dilottato, o Signore, nella tua fatura e nelle opere delle tue mani esulterò » manda tal luce. che può rischiarare il vostro intuletto. — Il Salmo è: Detectrati me, Domine, in factura tua: nel quale per lo Profeta è mostrato, convenire all'uom glusto il quase per lo Profeta e mostrato, convenire all'uom giusto il prender diletto, considerando le maravigliose opere del Creatore, e così faceva Matelia [Ces]. — Question, dinanda. Tanto che basti. Quanto a te — Tanto chebasti. Quanto a te si conviene di sapere e porta l'ordinamento di bio [Ces ]. 87-90. L'acqua, disr'io, eco. Stazio disse Joopra, xxi, 52-51 che niuna alterazione d'aire passava più su ch'el supremo dei tre scaloni che sono all'en-trate del Purperforir par que passava piu su un a suprame dei tre scaloni che sono all'entrata del Purgatorio: ora pare il contrario si per l'acquae e si per lo vento [B.].—Inputanta del Purgatorio: ora pare il contrario si per l'acquae e si per lo vento [B.].—Regione ordinata, combationo, contraddicono.—Come procede. Per sua cagione, cioè per cagione ordinata, appropriata a talo effetto e na acidentale, ciò che ti fa venire in ammirazione [B.].—E purpherò, ecc. E sgombrerò l'innoranza che il copiace.—Ficade, morda gli occhi [Ces.].
91-96. Lo sommo Ben, Dio.—Che solo esso a se piace.
Dio non può avere altro- obbietto adeguato alla sua intelligenza e al suo amore che sè

bistio adeguato alla sua intelligenza e al suo amore che sò medesimo. Buomo, innoente. — A bene, ince che a cesse lui, che è summo bene, e così avesse beatitudine [B.]. — Ad finem beatitudinis [B.]. — Ad finem beatitudinis [Brow.]. — Arra, caparra. — Pace, beatitudine elesie. V. sopra, xiv. 14; Int., v. 92. — Diffatta, Trasgressions. — Poco, circa sette ere. Par., xiv. 139-142. In pianto de di na flyanno. In turbamento d'animo e fatica di corpo [B.]. Giuoco, diletto.
97-102. Perchè il turbar, af-

97-102. Perché il turbar, affinche la perturbazione. - Sotto da st. appie del monte. - Fan. 200. produccion. - Dietro al calor varia. son levati dal sole fin dove si stende loro rarefazione [Ces.] - Guerra, nocumento - E libero, ecc., ed è libero da quelle perturbazioni, da quel punto in su ovi à la porta.

103-120 Or. perché, ecc. Ora, potché tutto quanto l'aere s'aggira intorno la terra in cerchio insieme col primo delo, se in qualche punto non gil è interrotto dal vento l'aggirarsi, cotal moto percoute in quest'alto monte, che resta tutto libero mall'aer punci accal de signopa.

l'aria si muove da oriente a occidente, se i vapori che fanno il vento non le diano altro moto; e allora gira col primo mobile solo quella parte di cerchio d'aria, che non è rotta da im-peto estranio (F.). — Virtute generativa. — E quella, l'aria, generativa. — E quella, l'aria, girando intorno alla terra, secuote, sparge. — E l'attra terra, e l'altro emisfero terrestre, quello cioè, opposto alla montagna del Purgatorio. — Secondo ch'èdegna, abile o per la qualità del terreno, o per qualità del clima. — Atta a ricovere la virtù (B.). — Concepse figlia. concepisce e produce — Di diverse virtù, eco., diversi alberi di diverse virtù, eco., diversi cicli colle due sfere dell'aria e cicli colle due sfere dell'aria cieli colle due sfere dell'aria e dell'etere, girando attorno alla terra, la sfera dell'etere, pel terra, la sfera dell'etere, pei suo rotamento, agita ed urta le piante del Paradiso terrestre, pieno d'ogni semenza. Quindi è che la detta sfera s'impregna della virti generativa dei diversi somi, i quali poi nel progresso della sua rivoluziono va gettando sopra l'altro omisfero (F.).— Non si tro emisfero (F.). — Non si schianta, si coglio. Sopra, xx, 45: buon frutto rado se ne schianta.
122-126. Che ristori vapor,
ecc., che dai vapori convertiti in acqua dal gelo (Sopra, v. 110-

111) si ristauri come avviene degli altri fiumi. – Lena, for-za, impeto, abbondanza d'ac-qua. — Salda, perchè non vien qua. — Salda, perchè non vien meno; certa, perchè non cressoe nè manca (B.) — Che tastio dal voler, ecc., la quale, per voler di Dio, racquista tanto d'umore, quanto perde col versarne da due partì, d'onde resta aperta, cioè col versarne per due rivi, in cui si divide (F.).

127-132. Da questa parte. Il rivo che è da questa parte, aco. — Dall'altra, ecc. Il rivo, chè dall'altra, ravviva invoce la

dall' altra, ravviva invece la memoria di ogni bene operato. memoria di ogni bene operato.

Letè, Lete; grocamente: obtivione. - Eunoè, grecam: buona mente. - Non adopra,
non fa l'effetto. - Se quinci e
quindi, ecc. E non adopra questo Eunoè, se quinci di Letè e
quindi d'osso Eunoè non sissi
bevuto (Ces.).
133-148. Esto Eunoè (Ces.).

È di soura migliore. - Per-

- E di sopra, migliore. - Per-ch'io più non ti scopra, sebbene io non ti dica altro. - Corol-lario. Varchi: Ti dard io un

In questa altezza, che in tutto è disciolta 106 Nell'aer vivo, tal moto percuote, E fa sonar la selva perch'è folta; E la percossa pianta tanto puote, Che della sua virtute l'aura impregna E quella poi girando intorno scuote: E l'altra terra, secondo ch'è degna Per sè o per suo ciel, concepe e figlia Di diverse virtù diverse legna. 115 Non parrebbe di là poi maraviglia Udito questo, quando alcuna pianta Senza seme palese vi s'appiglia. E saper dei che la campagna santa, 118 Ove tu se', d'ogni semenza è piena, E frutto ha in sè, che di là non si schianta 121 L'acqua che vedi non surge di vena Che ristori vapor, che giel converta, Come flume ch'acquista o perde lena, Ma esce di fontana salda e certa, 124 Che tanto dal voler di Dio riprende, Quant'ella versa da due parti aperta. 127 Da questa parte con virtù discende, Che toglie altrui memoria del peccato; Dall'altra, d'ogni ben fatto la rende. 130 Quinci Lete, così dall'altro lato Eunoè si chiama, e non adopra, Se quinci e quindi pria non è gustato. A tutt'altri sapori esto è di sopra; 133 Ed avvenga ch'assai possa esser sazia La sete tua, perch'io più non ti scopra, Darotti un corollario ancor per grazia, Ne credo che il mio dir ti sia men caro, Se oltre promission teco si spazia. Quelli che anticamente poetaro 139 L'età dell'oro e suo stato felice. Forse in Parnaso esto loco sognaro. 142 Qui fu innocente l'umana radice : Qui primavera sempre, ed ogni frutto ; Nettare è questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi addietro allora tutto 143 A' miei Poeti, e vidi che con riso Udito avevan l'ultimo costrutto; 145 Poi alla bella Donna tornai il viso.

nel suo principio: Nec fonte ciascum dice, di oui tutti par-labia prolus caballino: Nec in lano.—Che tutti hanno in bo-bicipiti sommasse Parnassolle- a. — Tutto, con tutta la per-mini, eco., a di quinci credo che sona (Ces.).— L'uttimo coch'io min non tiscopra, sebbene bicipiti sommasse Parmasso Me-ca. — Tutto, con tutta la perio non ti dica altro. — Corol-mini. co., e di quinci oredo che sona (Ces.). — L'ultimo colario. Varchi: Ti darò io un Fautore nostro le togliesse (B.) strutto, l'ultime parole, che corollario o vero giunta (T.). — L'unana radice, Adamo ed erano un epigramma contro i Eva, progenitori della specio poeti. — Rivo, del vero nascose estende clire le promesse che ti umana (F.). Il primo nomo (T.). nelle favole loro (T.). — Torect. — Poetaro, finnero poetan. — Primavera. Ovidio, dell'età nati vivo, rivoisì lo sgaardo do. — In Parnaso. Monte della dell'oro: Ver erat ceterum Dante, Rime: L'une e i'elte Pocide sacro ad Apolto, ed alle (Ces.). — Netare è questo, que vivo, la vista degli occhi e quella Muse (Ces.). Il Buti: Persio. st'acqua è nettare. — Bi che dell'intellette.

# CANTO VENTESIMONONO.

Matelda si muove su per la riva del fiume, e Dante pure dall'altra parte nella medesima direzione, quando appare per la foresta un improvviso splendore, e a poco a poco Dante vede farsi invantsi una processione di beati in candide vesti, e verso la fine di quella un carro trionfale tirato da un grifone. S'ode un tuono, e il carro e la processione si fermano.

| Cantando come donna innamorata,<br>Continuò col fin di sue parole:             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Beati, quorum tecta sunt peccata.                                              |      |
| E come ninfe che si givan sole                                                 | 4    |
| Per le salvatiche ombre, disiando                                              |      |
| Qual di veder, qual di fuggir lo sole,                                         |      |
| Allor si mosse contra il flume, andando                                        | 7    |
| Su per la riva, ed io pari di lei,                                             |      |
| Picciol passo con picciol seguitando.                                          | 10   |
| zion craff conto tra r ado pubbli o rinion,                                    | - 10 |
| Quando le ripe igualmente dier volta,                                          |      |
| Per modo ch' a levante mi rendei.                                              | 13   |
| Nè anche fu così nostra via molta,                                             | 13   |
| Quando la donna tutta a me si torse.                                           |      |
| Dicendo: Frate mio, guarda, ed ascolta.                                        | 16   |
| Ed ecco un lustro subito trascorse                                             |      |
| Da tutte parti per la gran foresta,<br>Tal che di balenar mi nise in forse.    |      |
| Ma perchè il balenar, come vien, resta,                                        | 19   |
|                                                                                |      |
| E quel durando più e più splendeva,<br>Nel mio pensar dicea: Che cosa è quest: | .9   |
| Ed una melodia dolce correva                                                   | 22   |
| Per l'aer luminoso; onde buon zelo                                             |      |
| Mi fe' riprender l' ardimento d' Eva,                                          |      |
| Che, là dove ubbidia la terra e il-cielo,                                      | 25   |
| Femmina sola, e pur testè formata,                                             |      |
| Non sofferse di star sotto alcun velo;                                         |      |
| Sotto il qual, se divota fosse stata,                                          | 28   |
| Avrei quelle ineffabili delizie                                                |      |
| Sentite prima, e poi lunga flata.                                              |      |
| Mentr' io m' andava tra tante primizie                                         | 81   |
| Dell'eterno piacer, tutto sospeso,                                             |      |
| E disioso ancora a più letizie,                                                |      |
| Dinanzi a noi tal quale un fuoco acceso.                                       | 34   |
| Ci si fe' l'aer, sotto i verdi rami,                                           |      |
| E il dolce suon per canto era già inteso:                                      | :    |
| O sacrosante Vergini, se fami,                                                 | 37   |
| Freddi, o vigilie mai per voi soffersi,                                        |      |
| Cagion mi sprona, ch'io mercè ne chian                                         | ni.  |
|                                                                                |      |

tore era per passare lo flume che toglie la memoria del pec-cato. — Tecta, coperti dal per-dono. — Salvatiche ombre, per

l'ombre delle selve (B.).

10-21. Non eran cento, ecc.,
non eramo anco iti cinquanta
passi per uno (B.). — Tra, sommati, accozzati insieme. — Iinati, accozzati insieme. — Iguaimente, sensa lasciare dessere equidistanti, parallele. —
A levante mi rendei, tornal
ad aver la faccia a levante,
siccome prima cle mi si attraversasee il ruscollo. — Tutta
a me si torse, si rivoltò con
tutta la persona verso di me.
— Un tustro subito, un improvviso splendore. — Di balenar
mi missi in forse, mi fece du
bitare che balenasse. — Come
vien, resta, si mostra e suarisco. bitare che balenasse. — Come vien, resta. si mostra e sparisce. 23-30. Buon zelo, un giusto segno. – La, dove ubbidia, co., mentre la terra e il cielo ubbi-divano a Dio. — Femmina svia, la cale comina a pure l'unidivano a Dio. — Fenymina sola, la sola femmina, o pure l'unica femmina, o pure l'unica femmina che ancor fosse al 
mondo — Testé formata, frasca dol benefizie di lui che 
l'avea creata (ces.). — Sotto 
alcum veto, sotto lo velame 
della notizia del bene e dol 
male (B.). — Sotto il quale, 
ecc.. alla quale ignoranza, se, 
obbediente a Dio, si fosse acquetata. — Sentite prima, fia 
dal mio quacore. — Lunga fiata, 
lungamente (Bl.), eternalmoste; perche nello stato d'innote; perchè nello stato d'inno-cenza l'uomo non sarebbe stato

cenza l'uomo non sarebbe stato soggetto alla morie (F).

31-42. Primizie, primi saggi della giota del paradiso. — Sospeso, tra incerto e stupefatto. — A più l'etisie, di maggiori lettile. — Per canto era pid imteso. s' intendeva essere un canto. — O sacrosante Vergini. canto. — O sacrosante Vergini.
Invoca lu invoca pure
nell'lnf., 11, 7; xxxx, 10-11, e
sopra. 1, 13 e segg — Cagion
mi sprons, eoc, alta cagione
sacro alle Muse. Qui pel fonte
d'aganippe o d'Ipporene, che
ne sgorgano. — Urasici; grecamente: celeste. La Musa deil'astronomia, che canta le co-1-5. Col fin si sue parole, tecta sunt peccata. Son parole aaro allo Muse. Qui pel fonte dope quelle ultime parole: Netdope quelle ultime parole: Netdol secondo salmo penitenziale. d'Aganippe o d'Ipporene, che
tare è questo, coo. (canto prec., — Matelda applaudiva a Dante no sgorgano. — Urania; grev. 144), continuò cantando coobe avea già cancellati dal vicamente: celeste. La Muse delme innamorata dell'amore divino. — Beatis quorum remisvine questo salmo a propositio se celesti (Lf.). — Maisti. Inf.,
ace sunt insquitates, et quorum della materia imperò che l'auxxxxx, 10. — Forte cose a pen-

sar, ecc. a mettere in versi cose difficili pure ad esser pensate. 43-60. Sette albert d'oro, ecc. 11 lungo tratto [la lunga distan-za] |B.] ch'era ancora tra noi e i candelabri, li facea falsa-mente apparire sette alberi d'oro. I candelabri figurano i sette doni dello Spirito Santo. Dono di timore contra la - Dono di timore contra la superbia, dono di pietà contra la invidia, dono di fortezza contra l'ira, dono di scienza contra l'accidia, dono di consiglio contra l'avarizia, dono siglio contra l'avarizia, done di sapienza contra la gola, como d'intelletto contra la lusseuria [B.]. Alcuni credono che figurino invece i sette sacramenti [Apoc. 1. 20, av. 5.]. Obbietto comum, è ne'corpi di differenti specie ciòche in uno e in altro hauna certa similitadine la guale per la dissantinia. tudine, la quale per la distan-za inganna il senso della vista. Qui tra gli alberi e i candela-bri l'obbietto, o il sensibile conune è una certa similitudine nel fusio e nelle branche [F.].

- Alcun suo atto, alcun de suoi
particolari distintivi [F.].

La virtù discernitiva, la quale apparecchia alla ragione di-scorrimento dell'uno individuo scorrimento dell'uno individuo nell'altro, tanto ch'ella viene all'universale [B]. — Osquna. Distinse, intese che cantavasi canna. — Di sopra a sè, nellaire [B.]. Nella sua parte superiore. — Fiammeggiava, raggiava [B.]. Facea fiamme [B.]. — Il bello armese, quel bell'ordine di candelabri. — Nel suo messa messa la luna piena. dine di candelabri. — Nel suo messio nece, la luna piena — Indi vendet, ecc., indi tornai a guardare que' maravigliosi candelabri. — L'espetto, lo mio sguardo [B]. — Si tardi, si soavemente, al pianamente [B.]. — Foran vinte nell'andare [B.]. — Gl-78, Delle vice luci, de'sette lumi che sono in su il sette candelabri [B.]. — Affetto. Altri: aspetto, — Allor ch'io mi diedi aragguardare [B]. — Com'a lor dugi Venire appresso, venire appresso a' detti candediedi aragguardare [B].-Comm'a lor divi Venire appresso, venire appresso a'detti cande-di diverso colore [B.]. — B di stesi, notando sensapiù la smi-lebri, come a loro guide. — tratti pennelli, ecc., e queste surata loro grandezza. Il Bl.: Gismmai di qua non fuci, non fiammelle per le tracce lumi- linee tratta a ponnello. — A lei fu gisummi nel mondo. — nose che si lasciavan dietro, tri legge; panelli. — L'Acqua del ruscello. — Splen- aveano semblanza di bande- Ciò è figurato nè più nè meno deva, pelliammeggiare de'can- ruole distese; più innanzisten- che fanno i peuli [viluppi delabri. — Dat simistro fianco, dati. Il Ces.: Sono due cose nel di cenci unti in una padella vivo, che s' elli an- verso: Lasciando dietro a sè illia di cocciò che artono in diva inverso mano ritta ed era l'aer dipinto, un muoversi sulle torri [per le pubbliche sinistro fiance uni suvergu lo flume sclar dietro a sè una striscia alla terra accesi, e fregane [B.]. — Rendea a me, mi rap- di colore. O ne tratti pennelli: l'aere, al che la via code venpresentave. Ebbi tal posto, in al colore. On retratti pennelli. Haere, al che la via code venpresentave. Ebbi tal posto, in al colore di colore. On retratti pennelli alla colore. On retratti pennelli accesa di colore. Distante da quella proces- dice Dante; nel tratti il muo- l'aere, — Sopre, al dio-sione. — Altro mozzo non c'era versi; essendo poi tratti laccia— modo di una lista. — Sè che ciando dicto a sel. lassando ohlama siendati, perche li com- di su la giù, da che, tandena a aire di risto da sè sette liste labri, come a loro guide. — Gismmai di qua non fuci, non ei fu giammai nel mondo. duva, pel llammeggiare de can-delabri. — Dat sinistro fianco, Questo è vero, che s'elli an-dava inverso mano ritta ed era diqua dal flume, convenia che'i sinistro fusse inverso lo flume [B.]. - Rendea a me. mi rappresentava. Ebbi tat posta, mi trovai in tal nosto, in tal punto, — Distante da quella processione. — Altro mezzo non c'era chè'l fluma [B.]. — Ai passi diedi sosta, mi fermai. — La-

Or convien ch' Elicona per me versi. Ed Urania m'aiuti col suo coro. Forti cose a pensar mettere in versi. Poco più oltre sette alberi d'oro Falsava nel parere il lungo tratto Del mezzo, ch'era ancor tra noi e loro: Ma quando i'fui si presso di lor fatto, Che l'obbietto comun, che il senso inganna, Non perdea per distanza alcun suo atto; La virtù, ch'a ragion discorso ammanna. Siccom'egli eran candelabri apprese, Enelle voci del cantare, Osanna, Di\_sopra flammeggiava il bello arnese Più chiaro assai, che luna per sereno Di mezza notte nel suo mezzo mese. Io mi rivolsi d'ammirazion pieno 55 Al buon Virgilio, ed esso mi rispose Con vista carca di stupor non meno. Indi rendei l'aspetto all'alte cose, Che si movieno incontro a noi si tardi. Che foran vinte da novelle spose. La donna mi sgridò: perchè pur ardi Si nell'affetto delle vive luci, E ciò che vien diretro a lor non guardi? Genti vid' io allor, com' a lor duci, Venire appresso, vestite di bianco; E tal candor di qua giammai non fuci. L'acqua splendeva dal sinistro flanco, E rendea a me la mia sinistra costa S'io riguardava in lei, come specchio anco Quand'io dalla mia riva ebbi tal posta, Che solo il flume mi facea distante, Per veder meglio a' passi diedi sosta; E vidi le flammelle andare avante, 73 Lasciando dietro a sè l'aer dipinto, E di tratti pennelli avean sembiante Si che di sopra rimanea distinto

Di sette liste, tutte in quei colori, Onde fa l'arco il Sole, e Delia il cinto.

Questi stendali dietro eran maggiori, Che la mia vista; e, quanto a mio avviso, Dieci passi distavan quei di fuori. Sotto così bel ciel, com' io diviso, 82 Ventiquattro seniori, a due a due, Coronati venian di flordaliso. Tutti cantavan: Benedetta tue 85 Nelle figlie d'Adamo, e benedette Sieno in eterno le bellezze tue. Poscia che i flori e l'altre fresche erbette. A rimpetto di me dall'altra sponda, Libere fur da quelle genti elette, Si come luce luce in ciel seconda, Vennero appresso lor quattro animali. Coronato ciascun di verde fronda. Ognuno era pennuto di sei ali, Le penne piene d'occhi; e gli occhi d'Argo, Se fosser vivi, sarebber cotali. A descriver lor forme più non spargo 97 Rime, Lettor; ch' altra spesa mi strigne Tanto, che a questa non posso esser largo. Ma leggi Ezechiel, che li dipigne 100 Come li vide dalla fredda parte Venir con vento, con nube e con igne; E quai li troverai nelle sue carte, 103 Tali eran quivi, salvo ch' alle penne Giovanni è meco, e da lui si diparte. Lo spazio dentro a lor quattro contenne 106 Un carro, in su due rôte, trionfale, Ch' a collo d' un grifon tirato venne. Esso tendea in su l'una e l'altr'ale 109 Tra la mezzana e le tre e tre liste, Si ch' a nulla fendendo facea male. Tanto salivan, che non eran viste 112 Le membra d'oro avea, quanto era uccello, E bianche l'altre di vermiglio miste.

quasi hominis. Maroo, simile leom. Luca, simile vitulo; Giovanni, simile aquila. — Verde fronda, a significare che la loro dottrina durerà in perpetuo (B.). — Pennuto di sei ali. Apoc.. IV, 8. — Argo. V. sotto, XXXII, 65-66.

pettro (B.) — Pennuto di sei aii.
Apoc. v. 8. — Argo. V. sotto,
XXXII. 63-68. — Argo. V. sotto,
XXII. 63-68. — Argo. V. sotto,
XXII. 63-68. — Argo. V. sotto,
XXII. 63-68. — Argo. V. sotto
Argo. — Argo. — Argo. — Argo.
XxII. 63-68. — Argo. — Argo. — Argo.
XxII. 63-68. — Argo. — Argo. — Argo.
— Salvo ch. 212. — Pomer. ecc.,
Salvo ch. 212. — Equativo ala
Allo control ecc. — Le quativo ala
Allo control ecc. — Le quativo ala
Allo zechiele indicano le quativo
età fino allora corse; le sei di
Giovanni, le sei età, passate le
quali, il Redentore appari (F.)
106-108. Lo spazio compreso tra
detti quativo animali conteneva
un carro trionfale su due ruotec. — Contenne, occupò (B.).
— Un carro... trionfale. Quosto carro figura la cattedra pontificia, che posa su' due Testamenti: a destra sul nuovo, e
di là le virtù teologiche; sul
vecchio a sinistra, e di qua le
virtù cardinali. La Chiesa è
così tra le virtù della ragione
e le rivelate (F.). Vedi sotto
xxx alla nota 118-132. — Grifon.
Questo grifone significa Cristo.
lo quale fu di du nature: cioà
divina ed umana; come lo grifone, che è dalla parte di sopra
uccello, e dalla perte di sotte
leone (B.). Il Didron, Loonografia cristiana, vuole che pel Grirone, e dalla perte di sotte
leone (B.). Il Didron, Loonografia cristiana, vuole che pel Grirone, e dalla perte di sotte
leone (B.). Il Didron, Loonografia cristiana, vuole che pel Grirone e l'intenda il Papa. — Tirato, fu tirato dal collo (Ces.).

109-114. Ed esso tendea, ecc.
Ed esso grifone, movendo diertro e per mezzo i candelabri,
innalzava l'una e l'altr'ala nello
apazio interposto tra la lista di
me

van distinte le luci l'una sopra l'altra e non addossosi insiepoeta. B così anches. Girolamo interposto es per mezzo i candelabri, mc. — Liste, righo [B.]. Lucr. interpreta quel dell'Apoc., inalizavi nua l'altra la nello spazio es per mezzo i candelabri, soving. Flaminarium., tra- 4: Sopra i troni venitiqualtro spazio interposto tra la lista di nello. — Delta la Luna. — Il datio, giglio — simbolo di puscisto. Nalone. Par., xvin. 23.

rità. — Nelle figite, tra le figlie.

rità. — Pinge che costoro cantasseno quarta lista, innalzava le ali lo lodi della Vergine Maria nello spazio interposto tra la stendard di prolungavano pel (B.). Benedicta tu in mulicricielo più di quel che portosse de la allegorica per liste le stricce luminose de' il mio occhio (F.). — Quei di Beatrice, che vedrome apparire osmole per l'averso dicci passi.

S2-95. Diviso, descrivo. — (Feniqualtro seniori, cioè veotentiqualtro seniori, cioè veotentiqualtro seniori, cioè veoti (B.). — Luce lucci neicl, eco., fone con le dua ll evate, la contino. Sesondo le opera, non corpo luminoseo ad un altro aveza, eco. Dice che dai messo nelle loro divisioni, e si faccia (Cez.). — Questio e il venir dieseniori, e un solo de' minori, co
Matteo animati habens (acciente del veniria doro, par dare ad intendere la giori, e un solo de' minori, co
Matteo animati habens (acciente di veniria della divinità, e oh' a-

vesse le membra dal mezzo in giù bianche, meschiate di ver-miglio sì, come le corpo umano,

miglio si, come ie corpo umano, per mostrare ch'avesse natura umana (B.). 115-120. Non che Roma, ecc., non che si possa dire che Ro-ma, ecc. (B.). Non che Scipione Africano o Cesare Augusto nei loro trionfi rallegrassero Roma, ecc. — Quel del Sol, lo quale descrive Ovidio, che era d'oro descrive Ovinio, one era d'oro di pietre preziose, salvo che i razzi delle ruote erano d'arriento (B.). — Con ello, posto allato a quel carro ch'io vidi (B.). — Svicado, uscendo di carregrista, nel mal cuida. carreggiata, pel mal guida-mento di Fetonte. — Combusto, arso dal fulmine. — Arcana-

arso dal fulmine. — Arcanamente, misteriosamente. Vedil Inf., xvii, 106-108; sopra, iv, 70-72. e Par, xvii, 1-5.

121-132. Tre donne, eco., le virit teologali o della nuova legge: carità, speranza. fede. — Nota, a stento si conoscerobbe nel fucco (Ces.). — Testè mosa, caduta or ora. — Tratte. mossa, caduta or ora. — Tratte, guidate. — Dal canto. V. sotto xxxx, 132 e segg. — L'andare, la norma del ballo. — Faccan la norma del ballo. — Facean festa, menavano lieta danza. — Dietro al mado, seguitando lo modo (B.). Le quattro donne sono le virth cardinali: prudenza, giustizia, temperanza e fortezza: quella con tre occhi è la prudenza, creina le cose presenti, provvede alle future, e considera le passato.

133-141. Appresso tutto, ecc., dopo tutto il gruppo intorno al carro da me descritto (F.). — Nodo. Il B.: modo. — Duo vecchi, s. Luca medico e s. Paolo. Im abtio dispart, disguali (E.).

In abite dispari, diseguali (B.). Dai monumenti pare che la spada non fosse attribuita a san Psolo prima della fine del secolo XI. Quando vi si appoggia, esprime il suo martirio: quando la tien levata, esprime il suo combatter per Cristo; quando ne ha due, una è l'at-tributo, l'altra l'emblema (Mrs. riunto, l'altre l'emblema (Mrs. Jameson). — Onestato, com-posto ad onestà. — Sodo, gra-ve — costante (B.). — La con-traria cura, aveva un'opposita sollecitudine a quella di san Luca; non di sanare, ma di un-cidere. — Di qua dai rio; sup-pl.: sebbene io fossi. 142-154. Quattro Gil annata.

pl.: secoene io tossi.
142-154. Quattro. Gli apostoli
Giacomo. Pietro. Giovanni e
Giuda, scrittori delle Epistole
canoniche. Altri intende i quattro dottori: s. Gregorio Magno. s. Gerolamo, s. Ambrogie e qui, ghirlanda. - Peco lontano s. Agostino. — In umite pa- arpetto, un occhio o uno spet-ruta, molto umiti nella vista tatore alcun poco lontano a-[B.). Per la brevità degli scritti vrebbe giurato che tutti e sette

Non che Roma di carro così bello 115 Rallegrasse Affricano, o vero Augusto; Ma quel del Sol saria pover con ello; Quel del Sol, che sviando fu combusto, 118 Per l'orazion della Terra devota, Quando fu Giove arcanamente giusto. 121 Tre donne in giro, dalla destra rota, Venian danzando; l'una tanto rossa, Ch' a pena fora dentro al fuoco nota: L'altr'era, come se le carni e l'ossa 124 Fossero state di smeraldo fatte; La terza parea neve teste mossa: Ed or parevan dalla bianca tratte, 197 Or dalla rossa, e dal canto di questa L'altre togliean l'andare e tarde e ratte. Dalla sinistra quattro facean festa. In porpora vestite, dietro al modo D' una di lor, ch'avea tre occhi in testa. 133 Appresso tutto il pertrattato nodo, Vidi duo vecchi in abito dispari, Ma pari in atto, ed onestato e sodo. L'un si mostrava alcun de famigliari 136 Di quel sommo Ippocrate, che natura Agli animali fe' ch' ella ha più cari. 139 Mostrava l'altro la contraria cura Con una spada lucida ed acuta, Tal che di qua dal rio mi fe' paura. Poi vidi quattro in umile paruta, E diretro da tutti un veglio solo Venir dormendo, con la faccia arguta. E questi sette col primaio stuolo Erano abituati; ma di gigli, Dintorno al capo non facevan brolo, Anzi di rose e d'altri flor vermigli: 143 Giurato avria poco lontano aspetto. Che tutti ardesser di sopra dai cigli. 151 E quando il carro a me fu a rimpetto, Un tuon s'udi; e quelle genti degne Parvero aver l'andar più interdetto,

(F.), I quali tutti furono umili avessero fuoco intorne la frepoverelli (B). — Un vegito solo, te: tanto quelle rose e questa. Giovanni, che presso a no-altri fine ran ul colore acceso vant'anni dettò I Apocalisse. Egli, vicinissimo, vedeva lacadiri intende s. Bernardo. — sa come era. L'esser poi core Arguta, viva, animata. — E questi selte, ecc., eran vestiti come il primiero stuolo, cioè come i ventiquatiro seniori — Col. V. Par., xxxi, 60. — Brolo; provenzale: brolh, giardino; qui, ghirlanda. - Poco lontano

Fermandos' ivi con le prime insegne.

te : tanto quelle rose e quegli altri flori eran di colore acceso. Egli, vicinissimo, vedeva lacosa come era. L'esser poi coro-nati di flori rossi, invece di bianchi, significa forse il martirio da loro sofferto (F.). – Aver l'andar, ecc., aver interdetto l'andar più oltre. – Con le prime insegne, coi cadelabri, che facevano da stende dali o gonfaloni. - Cosl anche nelle processioni nostre i gou-faloni si formano i primi (F)

### CANTO TRENTESIMO.

Tra le festive acclamazioni degli Angeli e de beati, scende dal cielo Beatrice, e si poss svi carro, mentre Virgilio dispare. Ella volge la parola a Dante, aspramente rimproveran-dogli i suoi trascorsi. Egli piange, e gli Angeli n'hanno compassione, ond'ella espone loro più particolarmente quali fossero i traviamenti di lui.

Quando il settentrion del primo cielo, Che nè occaso mai seppe, nè orto, Nè d'altra nebbia, che di colpa velo. E che faceva li ciascuno accorto Di suo dover, come il più basso face, Qual timon gira per venire a porto. Fermo si affisse, la gente verace, Venuta prima tra il grifone ed esso, Al carro volse sè, come a sua pace: Ed un di loro, quasi da ciel messo, Veni, sponsa, de Libano, cantando, Gridó fre volte, e tutti gli altri appresso. Quale i beati al novissimo bando Surgeran presti ognun di sua caverna, La rivestita voce alleluiando, Cotali in sulla divina basterna, Si levar cento, ad vocem tanti senis, Ministri e messaggier di vita eterna. Tutti dicean: Benedictus, qui venis. 19 E, flor gittando di sopra e dintorno, Manibus o date lilia plenis. Io vidi già nel cominciar del giorno, La parte oriental tutta rosata, E l'altro ciel di bel sereno adorno, E la faccia del sol nascere ombrata, Si che per temperanza di vapori, L'occhio lo sostenea lunga flata; Così dentro una nuvola di fiori, Che dalle mani angeliche saliva E ricadeva giù dentro e di fuori, Sovra candido vel cinta d'oliva Donna m'apparve, sotto verde manto, Vestita di color di flamma viva.

sec. Come si chiama settemiriosen il gruppo delle sette stelle
segnava a tutti quegli spiriti
dell' Orsa maggiore, che illuminame la parte estentrionale
del nostro cielo, cost il poeta
chiama settemirione il gruppo
de'sette accesi candelabri. Intiendi: quando quella settemplice flaccola del primo cielo
(vale a dire dell'Empireo, onde
accese). La quale mai non tramontò ne risurse, nè ru oscurata da altro veio che da quello
dellacolps, per la quale dadamo
del Ris nuro caociati dal paque del responsa del cele del cele
del scolps, per la quale dadamo
del Ris ruron caociati dal paquest da ciel messo, quasi
radigo terrastre, ecc. (F.J. eco. Come si chiama settentrio-

1-12. Quando il settentrion, E che faceva, ecc. Il qual setcome si chiama settentrio- tentrione il in qual luogo inci il gruppo delle sette stelle segnava a tutti quegli spiriti
llorsa maggiore, che illu- il cammino o il fermarsi, allo
ilnano la parie settentrionale stasso modo che il settentrione

sponsa, ecc. Nel Cantico de' Cantici, d'onde è tratto il passo, veni è veramente ripetuto tre volte: Veni de Libano, sponsa mea, vent de Libano, vent.
13-21. Al novissimo bando,

all' ultimo suono delle trombe (B.). All'ultima intimazione del (B.). All'ultima intimazione del giudizio universale, di ripi-gliare il proprio corpo. — Caucerna, sepoltura. — Alleiusiando, la voce da lor rivestita; cioè cantando alleiusa con la voce de corpi da lor rivestita. (Ces.). Cum gaudio cantando: Alleluia: et dicit la voce rive-Alleluia: et dicit la voce riva-sitia, scilicet a corpore, quasi dicat: reassumptis organis corporatibus (Bomv). Altri: al-leviando. alleggerendo il corpi loro; imperocohè risusciteran-no con le doli della sottigliezza, no con le dou de lla surigiazza, dell'aglilità, della impassibilità e della chiarcza (B.). — Basterna. Il Bl.: voce latina; propr.: lettiga a ruote. — Ad vocem tanti senis, alla voce di controlla della cont propr. actiga a ruote. — Act vocem tanti senis, alla voce di un tanto vecchio, cioè di Salomone. — Alimistri. Salmo 102: Angeli... ministri cjus. — Tutti diccam: Benedictus, qui vensi, eco. Tutti quegli Angeli dicevano: Benedictus, qui vensi, eco. Tutti quegli Angeli dicevano: Benedictus, qui venis la quale cosa fu detta a Cristo da Judei, quando entrò in Gerusalemme in sull'asina/Matt., xx. (9) E.). Qui i santi lo cantano forse al grifone, simbole di Gest, o meglio, forse a Beatrice, che or ora apparirà (v. 31-32 [F]).

22-39. Rosata, diroseo colore, pe' vapori sollevatisi per la sciolta rugiada. — E l'altro scioltà rugiada. — E l'altro ciei, il resto del cielo — di bet sereno adorno, tutto sereno (B.). — E la faccia del sol, la spera del sole (B.). — Ombrata, nubilosa (B.). — Alvise da Mosto, 107: Tutto torbido (il sole) e a modo d'affummato mel neimo lenare. — Per teni. nei primo levare. — Per tem-peranza di vapori. Il Buti: dei vapori umidi, che s' erano levati, e contemperavano le lume eccessivo. - Lunga fiata, lungo tempo. - Al sole così velato agguaglia la sua Bea-trica col velo (Cez.). - Che dalle mani angeliche saliva,

che dalle mani degli Angeli era geitata in alto ed intorno alla miestica donna. — Dentro e di fuori, dentro e attorno al carro (F.). Dalla parte d'entro e dalla parte di fuori e dalla parte di fuori e dalla parte di fuori e desta d'otiva d'una ghirianda d'unvo di sopra al bianco vole ch'ella avea in tasta, e ch. andaya in fin giù ai piedi (B.). — Dante veste Beatrice dei colori della Vergine Maria. — Il proprio abito della Vergine à una tunica stretta, rossa, con lunghe mastretta. ra gettata in alto ed intorno stretta, rossa, con lunghe maniche, e sopra un mantelletto azzurro. Negli antichi dipinti, i colori sono pallidi e delicati, ed ella è sempre velata (Mrs. Jameson. ). Quanto bella e gloriosa maestà! In mezzo al floccar su e giù di quei flori, ella si stava vestita di rosso come fiamma: sugli omeri un manto verde; dal capo le cadea candido velo dinanzi, sopravi una corona d'oliva (Ces.). lo spirito mio, ecc. Dice che lo spirito suo, non ostante che da tanto tempo (da dieci anni, cioè dalla sua morte) non avesse ricevuto lo scrollamento che lo solea far tremare e venir meno dello stupore a tanta bellezza, senza vedere degli occhi suoi più di quello che il velo gli concedea, per occulta virtù, che mosse da lei, si senti ridestare le antiche flamme (Ces.). — Senza degli occhi aver più conoscenza, ecc., per essere ella velata, non avea ravvisato chi quella donna si fosse, nò egli avea potuto distinguere altro che il colore delle vestimenta di lei (F.).
40-48. Nella vista, negli occhi.

Altri: per la vista, al solo vedere le forme della incognita donna. - Prima ch'io fuor di nuncizia fosse. S' innamorò di Beatrice a nove anni, e la puerizia dura fino ai quattordici. - Col rispitto, con queldici. — Coi rispitto, con quell'atto, ovvero riguardamento,
tra affannato ed affettucso,
con che il bambolo si volta
alla madre nel suo pericolo
(Ces.). Con quella speranza
(Nann.). — Conosco i segni.
Æm., 1v. 23: Agnosco veteris
vestigia fiammas.
49-66. Scemi. Di se, privi di
sà. Dica scemi, perchò con Dan-

49-66. Scemi. Di sè, privi di sè. Dice scemi, perchè on Dante era tuttavia Stazio. - Dic'mi, 
mi die, mi diedi, affidai — Nè quantunque perdeo, ecc. 
Nè tutte quante, le delizie del 
Paradiso terrestre che Eva perdè, e ch' io avveu davanti agii 
cochi, poterono impediro alle 
mie guance asciutte di lagri-

E lo spirito mio, che già cotanto Tempo era stato ch'alla sua presenza Non era di stupor, tremando, affranto, Senza degli occhi aver più conoscenza, Per occulta virtù, che da lei mosse, D'antico amor senti la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse L'alta virtù, che già m'avea trafitto Prima ch' io fuor di puerizia fosse. Volsimi alla sinistra col rispitto Col quale il fantolin corre alla mamma. Quando ha paura o quando egli è afflitto.
 Per dicere a Virgilio: Men che dramma Di sangue m'è rimasa, che non tremi; Conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi Di sè, Virgilio dolcissimo padre. Virgilio a cui per mia salute die mi: Ne quantunque perdeo l'antica madre, Valse alle guance nette di rugiada, Che lagrimando non tornassero adre. Dante, perchè Virgilio se ne vada, Non pianger anco, non pianger ancora; Che pianger ti convien per altra spada. Quasi ammiraglio, che in poppa ed in prora 58 Viene a veder la gente che ministra• Per gli altri legni, ed a ben far la incuora, In sulla sponda del carro sinistra, Quando mi volsi al suon del nome mio, Che di necessità qui si registra. Vidi la donna, che pria m'appario Velata sotto l'angelica festa, Drizzar gli occhi ver me di qua dal rio. Tutto che il vel che le scendea di testa, Cerchiato dalla fronde di Minerva, Non la lasciasse parer manifesta: Regalmente nell'atto ancor proterva Continuò, come colui che dice, E il più caldo parlar dietro riserva: Guardami ben: ben son, ben son Beatrice. 73 Come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu , che qui è l'uom felice 🛭

Ancora, così tosto (Ces.) Per altra spada. Per altro colpo più pungente; e questo sono le follie di che tra poco Boatrice lo xiprenderà. — La

67-78. Cerchiato, ecc. circondabi-1-8. Cerchizo, ecc. circulata-ta di fronde d'ulivo, consecrato a Minerva (B.). — Non la la-sciasse, eco., benche quel ve's la velasse e coprisse, sicolà manifestamente non si potca vedere, io pur vidi ch'ella driro il occhi inverso di me (B.). — Regalmente, realments — Nei-Sourice lo riprenderà. — La la venaco gente che ministra., ecc., la manifestamente non si potea gente che presta servigio nel. vedere, io pur vidi ch'ella drintò l'altre navi, che sono sotto il li occhi inverso di me (B.). — suo comando (B.). — Di neces-Regalmente, realmente — Nelstid. Intorno al parlar di se. l'atto, ecc., all'apparenzia di vedi Conv., 1, 2. — Velata cotto fuori superba e sdegnosa (B.) l'amoslica festa, velata dalla — Come colui che dice, coc., serba occin, pretrono impedire sile t' angelica festa, velata dalla -come controle dice, con-cerue rule guance asciutte di lagri- nuvola de flori, che festivamen - all'ultimo la finacorba ram-me che non tornassoro atro di to spargeano gli Angell. - Vi- pogna. - Guardami, eco., ar-pianto. - Danie. Para Hea- di... driszar più cochi, vidi al- visami: ben sono quella a cu trice. - Perchè, per causa che l'atto della faccia driszar, eco. tu ti desti prima, io sono l'oc-

Gli occhi mi cadder giù nel chiare fonte; 76 Ma, veggendomi in esso, io trassi all'erba, Tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba, Com'ella parve a me : perche d'amaro Sente il sapor della pietate acerba. Ella si tacque, e gli Angeli cantaro Di subito: În te Domine speravi; Ma oltre pedes meos non passaro. Sì come neve, tra le vive travi, Per lo dosso d'Italia si congela Soffiata e stretta dalli venti schiavi, Poi liquefatta in sè stessa trapela, Pur che la terra, che perde ombra, spiri, Si che par fuoco fonder la candela: Così fui senza lagrime e sospiri Anzi il cantar di quei che notan sempre Dietro alle note degli eterni giri. Ma, poichè intesi nelle dolci tempre Lor compatire a me, più che se detto Avesser: Donna, perchè si lo stempre? Lo giel che m'era intorno al cor ristretto, Spirito ed acqua fessi, e con angoscia.
Per la bocca e per gli occhi usci dal petto.
Rila, pur ferma in sulla detta coscia.
Del carro stando, alle sustanzie pie
Volse le sue parole così poscia:
Voi vigilate nell'eterno die, 103 103 Sì che notte nè sonno a voi non fura Passo, che faccia il secol per sue vie; Onde la mia risposta è con più cura, 106 Che m'intenda colui che di la piagne, Perchè sia colpa e duol d'una misura.

destin attrui, ben sono essa; paioti da essere stata lassata { B.). - Come degnasti, ecc., come mai ti degnasti di venire a questo monte { Non saperi to forse che qui l'uomo è felicu forse della come de trassa dell'escha ruscello. - Io trassi all'erba, ruscello. — 10 trass att eroa, levai il occhi dall'acqua et ar-recaili a' miei piedi a veder l'erba, la qual non mi rendca l'imagine mia (B.). 80-84. Gti Angeli ch' eraho 30-34. Gti Ampett on erano di sopra di lei e d'intorno.

In te, Domune speratt, eco.
Questo è lo salmo xxx, che incomincia: In te, Domine, speratt, non confundar in etermum: in iustitia tua libera me: nel quale David, parlando a Dio in estasti di mendi sopra di lei e d'intorno. — teto di Trabaris, da'travi ponte, disse Giovanni Villani, Inte, Domine speravi, ecc. che son di la tratti pei pa- il fianco del medesimo che Questo è lo salmo xxx, che lazzi di Roma (Denistoun in ponta contro alla terra (Ces.)—incominois: In te, Domine, Lf.). — Per lo dosso d'Italia. Alle sustanzie pie, agli Angeli speravi, non confundar in (quasi spina dorsale d'Italia, si pietosi di me — Voi vigitate, etermum: in institia tua li- bera me: nel quale David, par — a Reggio in Calabria (F.). — luce così, ecc. — Eterno die, lando a Dio in estasi di men— si conpela, si piglia insieme Dies qui occasum nescit: — lando a Dio in estasi di men— si conpela, si piglia insieme Dies qui occasum nescit: — te, dimostra la speranza ch'elli ed associasi, come ghiacola Notte, oscurità d'ignoranza avea nella misericordia di (B.). — Soffata, percossa dal (B.).— Sonno, concupiscenzia pio: e dice che cantonno in— sofilo (F.). Cacciata dal vonto dei diletti carali e mondani fino a qual verso, che dice: che più l'addensa (Ces.). — (B.). — Passo, ecc. Non per-Bon conclusiviti me in mani-

trice, la quale tu tanto amasti bus inimici: statuisti in loco prima, e poi ti partisti da me e spatoso pedes meos: imperò destiti altrui; ben sono essa: che da quel verso inanti non our mimics: statuses in 10co spatics pedes mees: imperò che da quel verso inanti non à a proposito suo, imperò che non parla della speranza che "l'psecatore de' avere nella misericordia di Dio: ma pone la superanza del mecato specie del R.). sericordia di Dio: ma pone la confessione del peccato suo [8]. 85-99. Le vive fravi. Trave. Lat.: trabs. Per estons.: Albero.— Ovidio, Metam. viii. 130: Sylva frequens trabibus.— Sulta cima crebbero usei magnifici pini, che diemera di distretto di Massa l'epiteto di Trabaris, da travi che son di la tratti per palazzi di Roma (Demistoun in Lf.).— Per to dosso d'Ratia. Quari spina dorsale d'Italia, si stende pel suo mezzo dall'Apit stende pel suo mezzo dall'Apit

adstricta. Altrove: Stretta di neve (Ces.). - Dalli venti schia-vi. Traggono di tramontana e vi. Traggiono di tramontana e passano per Schiavonia (A.F.)

In sè siessa trapela, trapassa dentro da sè et isdura quella che è indurata dentro e falla risolvere (B.). È dipinto al vivo il gocciar che (la neve) fa dentro da sè, risolvendosi in acqua (Ces.).—Parche... spiri, purchè mandi vente quella terra africana, che talvolta perde l'ombra. — In alcune regioni dell'Africa, comprese regioni dell'Africa , comprese tra i Tropici li corpi nell'ora meridiana non gettano ombra (F.). Loca oscia, così grecamente detti da Plinio (u. 73), cioè senz'ombra : dove il sole, cioe senz'ombra: dove il sole, essendo a piombo sul capo, gitta l'ombra ne' piedi; cioè non disegna sicuna figura in terra. — Si che par, ecc., si che quello spirare o quel vento par simile al fuoco, che liquefà la candela (F): — Fué senza lagrime e sospiri, perchito era congelato per la ienza lagrime e sospiri, peroh'io era congelato per la
paura della divina iustiza
[B]. — Notan sempre, cioè
cantano: notare è nel canto
seguitare le note, cioè di isegni
del canto, che si fanno nel libro del canto (B.). — Degli
eterni giri, de' ciell, che girano sempiternalmente (B.). —
Nelle dolci tempre, ne' dolci
canti che feceno il Angiull
(B.). — Compatire a me.
avermi compassione. Somma: avermi compassione. Somma: Non diminuisce il gaudio de-gli Angeli per questo, che di-consi compotire ai mali no-stri. — Perchè si lo stempre? stri. — Ferche si to stempre; perchè con coteste aspro ri-prensioni tu l'arrechi a dispe-razione, e frompi la sua co-stanzia † (B.). — Lo giel, la paura, — Epirito ed acqua fessi, si convertitte in fiato et

Paris, si convertite in flato et in lagrime, per la speranza che mi venne dalle parole angeliche (B.).— Con angoscia, con dolore della mente (B.).

100-108. In sulla detta coscia, in su la coscia sinistra della Chiesa, che è la parte punitiva della instita (B.). Vedi verso 61.— Letinamente fu adoperato coza per l'angolo interno del confine del campo assentato a sepoloro. Coscia del ponte, dises Giovanni Villani, il fianco del medesimo che ponfa contro alla terra (Ces.)-

avvegna, anco (anzi) le sapote tutto (B.). — È con più cura Che m'intenda colui, ecc., è più che altro diretta a farmi intendere da colui che piange di là dal ruscello, ecc. — Perchè ria colpa e duoi, ecc., perchè risponda lo dolore e la contrizione alla colpa contre contrizione alla colpa com-messa (B.). Petr.: Gir di pari

messa (B.). Petr.: Gir di pari la pera coi peccato.
109-117. Per ovra delle rote magne, per influsso delle sfere celesti (F.). Questo è l'orsocopo, cioè l'affrontamento diverso delle stelle nell'ora del nascere di ciascun uomo: il quale credeano produrre in lui non le libere operazioni, ma il temperamento, l'indole ed ingegno o buoni o rei, secondo la lor figura. V. sopra, xvi, Gr e segg. (Ces.).— Ciascun seme, ciascun che nasce, — Secondo la costellazione che al momentò della nascita domina momento della nascita domina momentò della nascita domina nel cielo. — Larghesza, abbondanza (B.). — Che si aiti vapori, ecc., le quali al 
loro scendere e piovere su di 
noli tengono modi si soprannaturali, che il nostro intelletto 
neppur si avvicina a comprenderil. — Fu tal. al fatto e si 
bene disposto (B.). — Nuova, 
giovanile. — Virtualmente, 
scentrialmente, secondo la sura 
colenzialmente, secondo la sura potenzialmente, secondo la sua buona disposizione dell'anima buona disposizione dell'anima e del corpo (B.). – Ogsi abito destro, ogni buona attitudine – Fatto... prova. Far prova. Allignare e provenir bene, detio degli alberi, e dicesi anche provare (Ces.).

118-120. Silvestro, salvatico.

- Vigor terrestro, terrestre vigore, o forza naturale a pro-durre.

durre.

121-126. Alcum tempo, ecc.

Pel poco tempó ch'io vissi, ti sostami col mio volto — con la mia piacevoleza (B.). — In dritta parte volto, volto in verso la parte virtuesa (B.). — Si tosto come in sulla soglia fui, ecc. Dante divide la vita umana in quattro parti (Conv., vv. 24): adolescenza, gioventi, semetità o vecchiezza, e senio. E parlando della prima, clascom savio, ei dice, s'accorda ch'ella dura infino, al venticinquesimo anno. Ora al venticinquesimo anno. Ora al venticinquestmo anno. Ora Beatrice mort d'anni venti-quattro e tre mesi, e però ella, qui dice: Appena che fui in seulta soglia Di mia seconda etade, fui per entrare nella mia seconda eta (F.).

127-132. Quando di carne a

| Non pur per ovra delle ruote magne,                                            | 109 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Che drizzan ciascun seme ad alcun fine,                                        |     |
| Secondo che le stelle son compagne;                                            |     |
| Ma per larghezza di grazie divine,                                             | 113 |
| Che si alti vapori hanno a lor piova,                                          |     |
| Che nostre viste là non van vicine,                                            |     |
| Questi fu tal nella sua vita nuova                                             | 113 |
| Virtualmente, ch'ogni abito destro                                             |     |
| Fatto averebbe in lui mirabil prova.                                           |     |
| Ma tanto più maligno e più silvestro                                           | 118 |
| Si fa il terren col mal seme e non colto                                       |     |
| Quant'egli ha più del buon vigor terrest                                       | ro. |
| Alcun tempo il sostenni col mio volto;                                         | 121 |
| Mostrando gli occhi giovinetti a lui,                                          |     |
| Meco il menava in dritta parte volto.                                          |     |
| Si tosto come in sulla soglia fui,                                             | 124 |
| Di mia seconda etade, e mutai vita,                                            |     |
| Questi si tolse a me, e diessi altrui.                                         |     |
| Quando di carne a spirto era salita,                                           | 127 |
| E bellezza e virtù cresciuta m'era,                                            |     |
| Fu'io a lui men cara e men gradita;                                            |     |
| E volse i passi suoi per via non vera,                                         | 130 |
| Imagini di ben seguendo false,                                                 |     |
| Che nulla promission rendono intera.                                           |     |
| Nè l'impetrare spirazion mi valse,                                             | 133 |
| Con le quali ed in sogno ed altrimenti                                         |     |
| Lo rivocai; sì poco a lui ne calse.                                            |     |
| Tanto giù cadde, che tutti argomenti                                           | 136 |
| Alla salute sua eran già corti,                                                |     |
| Fuor che mostrargli le perdute genti.<br>Per questo visitai l'uscio dei morti, |     |
| Per questo visitai l'uscio dei morti,                                          | 139 |
| Ed a colui che l' ha quassù condotto,                                          |     |
| Li preghi miei, piangendo, furon porti.                                        |     |
| L'alto fato di Dio sarebbe rotto,                                              | 142 |
| Se Lete si passasse, e tal vivanda                                             |     |
| Fosse gustata senza alcuno scotto                                              |     |
| Di pentimento che lagrime spanda.                                              | 145 |
| •                                                                              |     |

le sue affezioni (B.). — Per via morti a Die (B.). — De' veri non vera, per la via sinistra morti (sopra, XXIII, 122). — del vixi. — Rendono intera, Piangendo, Inf., II, 116: Git mantengono, osservano (B.). occhi incenti, lagrimando vol-133-163. Ne' i'mpefrare, eos. e. — L'alto fato, aco. L'or-Nè mi valse l'avergli impedine febale, che depende dalla argomento al loro scampo. -

mantengono, osservano (B.). occhi lucenti, lagrimando vol133-163. Nel 'imperiarae, soa. se. — L'alto fato, acc. L'orNè mi valse l'avergli impedine febale, che depende dalla
trato da Dio sante ispirazioni. provedenzia di Dio sarebbe vio— Epirazione è immissione lato (B.). — Tal vivanda, l'acsubità di volontà ardente nella qua che fa dimenticare il pecmente di virtù e di buone opere cato. — Senza alcuno scotte
fatta da Dio (B.). — Argoseco., senza alcun compense
menti, rimedj. - G. Vill., viu, d'un penimento che induca
72: Fectoro uno bello e subito a lagrimare. — Scotto è la
argomento al loro scampo. – quota che ognuno paga per quota che ognuno paga per sulfa soglia Di mia seconda argomento al loro scampo. — quota che ognuno paga per estade, ril per entrare nella mia Corti, inefficaci - inruficionti. — un desinare a comune, e si seconda eta [F]. — Uscio de' morti, valo a dire il aggiusta a vivanda. Il Buti 127-132. Quando di carne a Limbo, ch'è posto sul limitare Fosse gustala, fusse assaggisto era satita. Quando di dell'Inferno, ove Beatrico di giata da costul senia pacorporea e mortale io era fatta scese per pregar Virgilio di gamento. Alcuna volta scotto al spirito immortale. Morì il 9 volere farsi guida a Dante. — juglia per la vanda, ed alcunotitore 1290. — I passi suoi, Delli infernali, il quali sono na volta per 10 pagamente.

## CANTO TRENTESIMOPRIMO.

Beatrice continua a riprender Dante, ch'è costretto a confessare i propri errori. Matelda lo prende e lo tuffa in Lete. Dipoi le quattro viriti morali lo conducono avanti al carro, e lè tre teologali, presentatolo a Beatrice, la pregano a mostrarsi svelata al suo fedele, ed ella si toglie il velo.

O tu, che se' di là dal flume sacro, Volgendo suo parlare a me per punta, Che pur per taglio m'era parut' acro, Ricomincio, seguendo senza cunta, Di', di', se quest' è vero; a tanta accusa Tua confession conviene esser congiunta. Era la mia virtù tanto confusa, Che la voce si mosse, e pria si spense, Che dagli organi suoi fosse dischiusa. Poco sofferse, poi disse: Che pense? Rispondi a me : chè le memorie triste In te non sono ancor dall' acqua offense. Confusione e paura insieme miste Mi pinsero un tal st fuor della bocca, Al quale intender fur mestier le viste. Come balestro frange, quando scocca Da troppa tesa la sua corda e l'arco, E con men foga l'asta il segno tocca, Si scoppia'io sott'esso grave carco, Fuori sgorgando lagrime e sospiri, E la voce allento per lo suo varco. Ond'ella a me: Per entro i miei disiri, Che ti menavano ad amar lo bene, Di là dal qual non è a che s'aspiri, Quai fosse attraversate, o quai catene Trovasti, per che del passare innanzi Dovessiti così spogliar la spene? E quali agevolezze, o quali avanzi Nella fronte degli altri si mostraro, Per che dovessi lor passeggiare anzi? Dopo la tratta d'un sospiro amaro, A pena ebbi la voce che rispose, E le labbra a fatica la formaro. Piangendo dișsi: Le presenti cose Col falso lor piacer volser miei passi, Tosto che il vostro viso si nascose. Ed ella: Se tacessi, o se megassi Ciò che confessi, non fora men nota

Angeli. Canto preced., 106-108. — Acro, acerbo. — Ricominció Beatrice. — Cunta, indugio; dal lat. cunctari. — Sofferse, aspetto. — Che pense Inf., v.,
111. — Dall'acqua offense,
scancellate dall'acqua di Lete.
13-21. Confusione della men-13-21. Confusione della men-te, che venia da vergogna, e paura, che procedea dalla pe-na, che merita la colpa del peo-cato (E.).— Un tai sì, ecc. Un sì tanto morto, che gli occhi dovettero indovinario dal moto delle labbra (Ces.).— Come ba-lestro frange, eco., come la balestra si frange o scoppia, cuando la sua corda e l'arco cuando la sua corda e l'arco quando la sua corda e l'arco quando la sua corda e l'arco scoccano da troppa lessa, ten-sione, e per quella rottura, l'asta che ne parte, tocca il segno con minor forza (F.). Al-tri pone una virgola dopo tesa, e fa attivo frange. Conv., 1v. 23: Arco di minore e di mag-23: Arco di minore e di mag-giore tesa. — Asta, quadrello, freccia. — Grave carco, della confusione e della paura. 22-30. Per entro i mici desiri, per mezzo i buoni desideri da me inspirati (F.). — Lo bene, il sommo bene, Iddlo. — Non è a che si aspiri, non è cosa che sia da desiderarsi (F.). — Ronoliari la spore, abbandonar Spogliar la spene, abbandonar la speranza — Agevolezze, fa-- Agevolezze, fa la speranza — Agevotezze, fa-cilità o attrattive. — Avanzi, vantaggi. — Nella fronte, ecc., nell'apparenzia prima degli altri beni mondani ed impor-fetti (B.). — Passeggiars anzi, fetti (B.). — rasseyyura ansa, passeggiari loro davanti, quasi innamorato (F.). Dovessi, passeggiando, farti loro incontra (B.).

31-42. La tratta, dopo ch' ebbi messo fuori uno amaro sospiro.

— Le presenti cose, i beni e
gli affetti mondani.

— Volser gli anetti mondani — Votser mici passi dalla via dritta. — Si nascose, si tolse, per morte, agli occhi mici. — Da tal giu-dice, da si fatto iudice ch'e ld-Ciò che confessi, non fora men nota
La colpa tua: da tal giudice sassi.

Ma quando scoppia dalla propria gota
L'accusa del peccato, in nostra corte
Rivolge sè contro il taglio la rota.

1-12. Di la dal fume sacro.

pra, xxx, 57: Chè pianger si

al fume Lete, che stava di convien per altra spada (T).

messo tra Dante e Beatrice. — Che pur per laglio. che anco
Per punta, direttamente. Soindirettamente, parlando agli

dic, da a fatto tudice ch'é ld.

dal grunde solt por altra (B). — Sassi, et sa.

della propria gota

della propria pota della propria becca del peccatore. — In

mesta tra dia fatto udice ch'é ld.

dalla propria gota

(B). — Sassi, et sa.

menta pria becca del peccator. — In

mesta ra fatto tudice ch'é ld.

meta pria titar (B). — Sassi, et sa.

meta pria becca del peccator. — In

mesta ra fatto tudice ch'é ld.

meta pria titar (B). — Sassi, et sa.

meta pria becca del peccator. — In

meta propria becca del peccator. — In

meta pria becca de

43-48. Me', meglio. Altri: mo. Vergogna porte, imperò che la vergogna lava il peccato. Inf., xxx, 142: Maggior difetto Int., xx, 142: Maggior affetto men vergopna lava (B.). — Le afrene, le invitazioni ed al-lettazioni che fanne li beni mondani, ingannevoli e fallaci come le sirene (B.). — Pon giù il seme del piangere, deponi il turbamento, causa del tuo pian-to. — Mia carne sepolta, l'essere io morta.

49-57. Mai non i' appresento, ecc., mai non pigliasti piacore di cosa produtta dalla natura e vero dall'arte, tanto quanto fi rappresentonno ecc. (B.). il rappresentonno ecc. (B.).—
Piacer., placimento, bellezza
(F.).— Sparte. L'A. F. legge
parte, avv. Ora, al presente (Fant).— Dovea pot frarre,
dovas poi trarti a desideraria
ed, amaria!— Che non era puis
tate, essendo fatta cittadina

del cielo. del cielo.

58-69. Gravar le penne in giuso, respingere a basso, ad esser bersaglio d'altri strali 
— O pargoletta, o giovinetta donna. — O attra vanita, ecc., e altro vano obbietto, il cui godimento è si breve (F.).— Due o tre tirate d'arco o di balestro, aspetta, che non fugge (B.). — De' pennuti, dolli uncesili obe hanno tempo, che ge (B.). — De' pennuti, delli uccelli che hanno tempo, che uccelli ohe hanno tempo, che sono esperit. l'uocello, quando ha tempo, è pennuto; l'uocellino ha le caluggini e non le penne (B.). Prov., 1, 17: Frustra... jactiur rete ante oculos pennatorum. — Si sacata, si sagglian sastit. — Ascottando la riprensione. — Sè riconoscendo avere errato (B.). — Ripentuti, pentiti. — Quando, polchè. — Per udir, per l'ascottare la riprensione. — Récottare la riprensione. — Resoltare la riprensione. — Resoltare la riprensione. — Resoltare la riprensione. scoltare la riprensione. — Ri-guardando me Beatrice.

70-75. Con men di resistenza con minore parte di forza e di contrasto. — Si dibarba, si tronca dalle barbe e dalle radici (B.). — A nostral venio. al vento boreale che soffia dalla nostra regione. — O vero a quel, ecc., o, al vento meridionale, che roffia dall'Africa, overegnò Jarha Æn., iv. — Per la barba, col vocabel di barba

Tuttavia, perchè me' vergogna porte Del tuo errore, e perchè altra volta Udendo le Sirene sie più forte, Pon giù il seme del piangere, ed ascolta; Si udirai come in contraria parte Mover doveati mia carne sepolta. Mai non t'appresentò natura od arte Piacer, quanto le -belle membra in ch'io Rinchiusa fui, e che son terra sparte: E se il sommo piacer si ti fallio 59 Per la mia morte, qual cosa mortale Dovea poi trarre te nel suo disio? Ben ti dovevi, per lo primo strale 55 Delle cose fallaci, levar suso, Diretro a me che non era più tale. Non ti dovea gravar le penne in giuso, Ad aspettar più colpi, o pargoletta, O altra vanità con si breve uso. Nuovo augelletto due o tre aspetta; 61 Ma dinanzi dagli occhi de' pennuti Rete si spiega indarno o si saetta. Quale i fanciulli vergognando muti, Con gli occhi a terra, stannosi ascoltando, E sè riconoscendo, e ripentuti, Tal mi stav' io. Ed ella disse: Quando Per udir se' dolente, alza la barba E prenderai più doglia riguardando. Con men di resistenza si dibarba Robusto cerro, o vero a nostral vento, O vero a quel della terra di Iarba. Ch' io non levai al suo comando il mento; E quando per la barba il viso chiese, Ben conobbi il velen dell' argomento. E come la mia faccia si distese, 76 Posarsi quelle prime creature Da loro aspersion l'occhio comprese: E le mie luci, ancor poco sicure, Vider Beatrice volta in sulla flera, Ch' è sola una persona in due nature. Sotto suo velo, ed oltre la riviera Verde pareami più sè stessa antica, Vincer che l'altre qui, quand'ella c'era. Di penter si mi punse ivi l'ortica, Che di tutt'altre cose, qual mi torse Cas.). Che di tutt altre cose, qual mi torse

Cas.). Che di tutt altre cose, qual mi torse

Cas.). Che di tutt altre cose, qual mi torse

Cas.). Che di tutt altre cose, qual mi torse

Più nel suo amor, più mi si fe' nimica.

Tanta riconoscenza il cor mi morse,

Ch' io caddi vinto, e quale allora femmi,

Salsi colei che la cagion mi porse.

Cas.). Che di tutt altre cose, qual mi torse

Ch' io caddi vinto, e quale allora femmi,

Salsi colei che la cagion mi porse.

Cas. Che di tutt altre cose, qual mi torse

Ch' io caddi vinto, e quale allora femmi,

Salsi colei che la cagion mi porse.

Cas. Che di tutt altre cose, qual mi torse

Ch' io caddi vinto, e quale allora femmi,

Salsi colei che la cagion mi porse.

Cas. Cova le altre nel mondo (Ces.).

Cas. Cova le altre nel mondo (Ces.).

Che di tutt altre cose, qual mi torse

Ch' io caddi vinto, e quale allora femmi,

Salsi colei che la cagion mi porse.

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Che di tutt altre cose, qual mi torse

Tanta riconoscenza, es

Ch' io caddi vinto, e quale allora nel porse.

Salsi colei che la cagion mi porse.

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Che di tutt' altre cose, qual mi torse

Tanta riconoscenza, es

Ch' io caddi vinto, e quale allora nel servicio cova le altre nel mondo (Ces.).

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Ch' io caddi vinto, e quale allora nel servicio cova le altre nel mondo (Ces.).

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Sesente di sinta cova le altre nel mondo (Ces.).

Ch' io caddi vinto, e quale allora nel mondo (Ces.).

Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi. La donna ch' io avea trovata sola. Sopra me vidi, e dicea: Tiemmi, tiemmi. Tratto m'avea nel flume infino a gola, E, tirandosi me dietro, sen giva Sovr'esso l'acqua, lieve come spola. Quando fui presso alla beata riva, Asperges me si dolcemente udissi Ch' io nol so rimembrar, non ch'io lo scriva La bella donna nelle braccia aprissi, Abbracciemmi la testa, e mi sommerse, Ove convenne ch' io l'acqua inghiottissi; Indi mi tolse, é bagnato m'offerse 103 Dentro alla danza delle quattro belle, E ciascuna del braccio mi coperse. Noi sem qui ninfe, e nel ciel semo stelle; 106 Pria che Beatrice discendesse al mondo, Fummo ordinate a lei per sue ancelle. Merrenti agli occhi suoi; ma nel giocondo 109 Lume ch'è dentro aguzzeran li tuoi Le tre di là, che miran più profondo. Così cantando cominciaro: e poi 117 Al petto del grifon seco menarmi, Ove Beatrice volta stava a noi. 115 Disser: Fa che le viste non risparmi; Posto t'avem dinanzi agli smeraldi, Ond'Amor già ti trasse le sue armi. Mille disiri più che flamma caldi Strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti, Che pur sovra il grifone stavan saldi.

mento da tessere, che si gitta tra lo stame, e va leggermente sì che non rompe le fila, e così lieve andava Mafelda socosì lieve andava Macbida sovra l'acqua, sì che non si bagnava pur le piante (B.).—
Alla beata riva. Di là dalla
quale stanno li beati che sono
in istato d'innocenza (B.).—
Asperges me. 11 B.: Domine,
asperges me hyssopo et mundabor: l'avabis me, et super
niven dealbabor. Questo è uno
verso del salmo Afiserere mei,
Deus, secundum magnam misericordiam tuam (50), lo quale
si canta la domenica mattina
nel coro, quando lo sacerdotte

di sensi. — Virtù di fuor ecc, questa selva. E nel ciel semo restitul l'attività al sensi ester- stelle. V. sopra, viii, 91-33. cii, attienti a me (B.). — Lieve ecc., ma le fre donne di là (dalla come spola. La spola è lo istra- destra sponda del carro. So-mento da tassaga, dhe si gitta ner xvii. 212 ass.) che vedon destra sponda del carro. So-pra, xxx, 121 e seg.) che vedon più a fondo di noi, aguzzoranno i tuoi occhi a mirare nel giocondo lume, che splende dentro condo lume, che splende dentro a'suoi. — Keenarmi, mi menarono. — Fa che le viste non risparmiare gil sguardi; aguzza l'ingeno e l'affetto. — Agti smeratat, per il loro splendore o
per il loro colore (Bt.). — Ti
rasse, t'arcò (B.). — Le sue
armi, le sue saette; che ti fece
innamorare di lei (B.).
118-132. Strinsermi gli occhi,
negli occhi splendenti di Boatrice, che pur tuttavia stavan

si canta la domenica mattina negli occhi spiendenti di Boanel coro, quando lo sacerdote trice, che pur tuttavia stavan viene ad sapergore lo coro per Termi in mirare il grifone.

cacciare via l'immondi spiriti. Come, in lo specchio, coc. Non 100-108. La bella donma, Malatrimenti che il sole nello telda. — Nette braccia appriest, specchio, la flera dalle due na cual termine (Ces.). — Inghiototria, il grifone, raggiava denqual termine (Ces.). — Inghiototria cual contra la cardinali. Sopre, xux, 130 e l'umman antura, ora con quelli seg. — Minfe, abitatrici di della divina (F.). «All'evo me-

dio più -tardo appartiene la imuagine del grifone, sotto cui iminaçine del grifone, sotto oni viene figurato Cristo. Tutta la scena rappresenta il triondo della Chiesa oristiana, a oni la giudaica fu preparazione e fondamento, e la salute che venne all' umanità dalla religione del Cristo ne diversi doni e mezzi di grazia. Darte segui principalmente Ezcebiello e a principalmente Ezechiello e s. Giovanni (sopra, xxx, 100-105). Precedono il corteggio sette candelabri con sette raggianti flammelle, che lasciano dietro da sè lunghe liste dipinte ne' celori dell'iride. I sette candelcolori dell'iride. I sette candel-lieri vengono comunemente in-ternetati pe' sette doni dello Spifito Santo (Con., IV, 21); e sotto le sette strisce luminose vanno intesi i sette sacramenti. Vengono dietro a due a due ventiquattro seniori coronati di flordaliso, il bianco colore della fode nel Messia venturo. A que-sti succedono i quattre syanfede nel Messia venturo. A questi succedono i quattro evangelisti, sotto la figura de'quattro animali di Ezcehiello e del'Apocalisse... Gli animali poi 
vanno coronati ciascuno di 
verde fronda, ch'è il colore 
della speranza, perchè il Vangelo annunzia il compimento 
Gelle speranze e promesse del 
vecchio Testamento. Ciascuno 
valdalle sul il relino ciadalle 
vacchio Testamento. Ciascuno 
valdalle sul il relino ciadalle 
vacchio Testamento. Ciascuno 
valdalle sul il relino ciadalle 
vacchio Testamento. della speranza e promessa del vecchio Testamento. Ciascuno ha sei ale, il primo paio delle quali indica, secondo il Veliutello, il passato, il secondo il presente e il terzo il futuro; iutti insieme adunque la durata etarna del Vangelo. Le penne di essa all sono piena d'ocoli; iutte insieme adunque la durata etarna del Vangelo. Le penne di essa all sono piena d'ocoli; il che può esser bene un simbolo della sapienza e prudenza. Pague poli i carro il a Chiessa, la portatrice della celeste doitrina) tirato da Cristo sotto la figura di Grifone. La Chiessa viene raffrontata all'impero. e le si assegna il posto più elevato, perche il suo carro è più bello di quello che Roma viden e sono della Chiesa ha due ruote che vengono tratte al doppio Testamento, vecchio e nuovo. Intorno alla ruota destra tre donne, vestiti di bianco, verde e rosso, le tre viriti teologali, procedono danzando al canto della Carità. le tre virtù teologali, procedono danzando al canto della Carità, siccome la più perfetta delle virtù. A sinistra fanno festa le quattro virtù cardinali, ve-stite di porpora, colore dell'Im-pero, del campo attivo, dietro il canto della Prudenza con il Conv., iv. 17, è conducitrice delle morali virtu. Dopo il carro vengono poi ancora gli scrittori degli altri libri del nuovo Testamento. Questi sim-boli del nuovo Testamento hanno il capo cinto di rose e

di altri fiori vermigli, color dell'amore. — La figura prin-cipale è il Grifone, mezzo aquila e mezzo leone, a rappresentare la doppia natura di Cristo, la divina e l'umana. La parte d'aquila quindi, la divina, è del più nobile metallo, d'oro; del più nobile metallo, d'oro; l'altra è bianoa e rossa, colori della fede e della carità. Le sue ale, che pigliansi per la misericordia e la giustizia, si tendono, fendando, tra le sette liste colorate (i sette sacramenti); così che tengono la mezzana tra loro, e salgono poi tanto che non erano vista. Per cuesta lista mezzana in intendo questa lista mezzana io intendo fl sacramento della penitenza (Sopra, xxix, 12 sino alla fine). — Dante, poi che s' ebbe puri-ficata l'anima, dinanzi Beatrice, da tutte macchie terrene con la confessione, col pentimento delle sue colpe e con l'abluzione nel Lete (sotto, xxxi, 22-42), si unisce al corteggio, e proprio dal lato delle virtà teologali sino ad un grande albero, i cui rami, contro la natura degli alberi, si allargano sempre plù verso la cima. Esso è nel vero verso la cima. Esso è nel vero senso, confermato pure dalla mensione generale di Adamo, l'albero della seienza; ma nel senso allegorico significa il santo romno Impero. Dante ebbe, presente in tutto, che di esso albero dice, ora l'uno, ora l'altro senso, ed ora ambedue insteme. Quanto più esso al l'altro senso, ed ora ambedue insieme. Quanto più esso al cielo s'innalta, tanto più si dilata all'intorno, a dinotare l'impossibilità della piena co-gnizione di Dio, ma in pari tempo altresì acciò nessuno lo salga esi elevì al disopra, com'è detto di albero eguale nel cerchio de'golosi (sopra, xxxx, 133-135); perocchè l'Impero romano è coga altissima, e nessuno deve toccarlo. Dio si creò santo codesto albero a suo proprio uso. desto albero a suo proprio uso, e chi lo deruba e lo schianta, offende lui con bestemmia di offende iui con pestemmia ui faito (Sotto, xxxii, 55-72). Quindi da tutta l'assemblea è detto beato il Grifone, che non toccò Roma, nè derubolla, vale a dire, lasciò l'Impero temporale intatto nel suo alto offizio, o nulla discisse di esso legno, dolce al discisse di esso legno, dolce al gusto (asziando le cupidigie e l'ambizion della Chiesa); ma dannoso al ventre, perchè vi portò dentro la corruttela (Sot-to, xxxx, 43-45). Ed il Grifone risponde alla lode: Si si conl'ambizion della Chiesa); ma viole, il qual colore à quello 10, col volgere armonicso della dannose al ventre, perchè vi degli abiti de'vescovi, il che ne sue ruote, effigia la aspienza portò dentro la corruitela (Sot-richiama la Chiesa primitiva, divina, che si svela all'intelletto to, xxxx, 43-45. Ed il Grifone quando Cristo era ancora con del poeta (Conv. x, 14-15). risponde alla lode: Si si con- loro. Dante indi vede la storia Tadombra, sub subse florusma serva il seme d'ogni giusto; della Chiesa, dacchè si era da (Tor.). Tì colvesti, montra rispettandosi cloè, reciproca- lei dilungato il Grifone (Sotto, che a modo di puro spirito, si mente e sostenendosi i due Im- xxxx, 22-60). » (E. Ruth). Reg- fosse la bellissima persona di peri, il temporale ele spirituale gimenti, atti. — La cosa, ll lei diradata nell'aere (Cos.).

| Come in lo specchio il sol, non altrimenti | 121 |
|--------------------------------------------|-----|
| La doppia flera dentro vi raggiava,        |     |
| Or con uni, or con altri reggimenti.       |     |
| Pensa, Lettor, s' io mi maravigliava,      | 124 |
| Quando vedea la cosa in sè star queta,     |     |
| E nell'idolo suo si trasmutava.            |     |
| Mentre che, piena di stupore e lieta,      | 127 |
| L'anima mia gustava di quel cibo,          |     |
| Che saziando di sè, di sè asseta;          |     |
| Sè flimostrando del più alto tribo         | 130 |
| Negli atti, l'altre tre si fero avanti     |     |
| Danzando al loro angelico caribo.          |     |
| Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi,    | 133 |
| Era la lor canzone, al tuo fedele          |     |
| Che, per vederti, ha mossi passi tanti.    |     |
| Per grazia fa noi grazia che disvele       | 136 |
| A lui la bocca tua, si che discerna        |     |
| La seconda bellezza che tu cele.           |     |
| O isplendor di viva Iuce eterna,           | 139 |
| Chi pallido si fece sotto l'ombra          |     |
| Si di Parnaso, o bevve in sua cisterna,    |     |
| Che non paresse aver la mente ingombra     | 142 |
| Tentando a render te qual tu paresti       |     |
| Là, dove armonizzando il ciel t'adombr     |     |
| Quando nell'aere aperto ti solvesti?       | 145 |

no portando sconcerto e inva-sione l'uno all'altro, si conserva il seme di ogni giustizia. Quello che è qui a lode di Cristo, torna insieme di rimprovero ai Papi, origine. Prima che Cristo venisse, ora l'albero, quantunque sorgesse vigoroso fra gli altri, perocché Roma non avea per anco raggiunto plenamente il sono destino d'esser fondamento al control de l'altri d'esser fondamento al control de l'esser fondamento de l'esser fondamento al control de l'esser fondamento e difesa della Chiesa e delle sue benedizioni. Però dopo l'u. sue benedizioni. Però dopo l'u-nione con la Chiesa improvvi-samente aprì, florendo, colore men che di rose e più che di viole, il qual colore è quello degli abiti del'vescovi, il che ne richiama la Chiesa primitiva, quando Cristo era ancora con loro. Dante indi vede la storia della Chiesa, dacchè si era da della Chiesa, dacchè si era da

grifone. - Nell'idolo suo, nell'imagine sua, impressa negli oc-chi di Beatrice. — Tribo. L'in-sieme de tre più atti ordini angelioi, quasi dica del più alto ternario. Gli ordini sono alio ternario. Gli ordini sone nore, che si riassumono in tre ternari. V. Par., xxviu. 118 e segg. (F.). — Le altre tre donne — le virtit teologali. — Al secondo la cadenza. — Caribo, canzone da ballo.

133-145. Al two fedele. Inf., n, 98. Fedele d'affetto, se non d'opera. — La seconda bellezza da co. La nova bellezza da seconda periore.

pera. — La seconda bellezza, ecc., la nuova bellezza da te acquistata in clelo. — Chi palido, ecc., chi stancò s'ila mente negli studi del poetare (Ces.). — Che non paresse ano soimunità (Ces.). — A render te, ad assemble (Ces.).— A render te, ad assemprarti (Ces.).— Paresti, ti di-mostrasti.— Ld. dove armo-nizzando ecc. Accenna all'ar-monia delle sfere. Altri: Il cielo, col volgere armonioso delle

## CANTO TRENTESIMOSECONDO.

istentre Dante rimira disiosamente Beatrice, muovest il carro con la santa schiera a man destra, e. giunto ad un albero altissimo e tutto nudo, il grifone ve lo lega, e l'albero rinverde e s' infiora. At canto de' beati, il poeta s'addorme, e poi, destosi, vede Beatrice, attornitata dalle sette donne, sederest presso all'albero. Scende un'aquita dall'albero al carro, e lo fericce, viene una volpe, e Beatrice la scaccia, riscende l'aquila, e dona al carro delle sue penne; esce un drago e strappa del fondo del carro; le penno lo coprono, e caccia sette teste cornute. Sovr'esso una meretrice ed un gigante.

Tanto eran gli occhi miei fissi ed attenti A disbramarsi la decenne sete, Che gli altri sensi m'eran tutti spenti: Ed essi quinci e quindi avean parete Di non caler; così lo santo riso A sè traèli con l'antica rete: Quando per forza mi fu volto il viso Ver la sinistra mià da quelle Dec. Perch' io udia da loro un: Troppo fiso. E la disposizion ch'a veder ee 10 Negli occhi pur teste dal sol percossi, Sanza la vista alquanto esser mi fee; Ma poi che al poco il viso riformossi, Io dico al poco, per rispetto al molto Sensibile, onde a forza mi rimossi. Vidi in sul braccio destro esser rivolto Lo giorioso esercito, e tornarsi Col sole e con le sette fiamme al volto. 19 Come sotto gli scudi per salvarsi Volgesi schiera, e sè gira col segno, Prima che possa tutta in sè mutarsi; Quella milizia del celeste regno, Che precedeva, tutta trapassonne Pria che piegasse il carro il primo legno. Indi alle rote si tornàr le donne, E il grifon mosse il benedetto carco, Si che però nulla penna crollonne. La bella donna che mi trasse al varco, E Stazio ed io seguitavam la rota Che fe' l'orbita sua con minore arco:

1-9. A disbramarsi, a sa- destra parte del carro (canto tisse. — La decemne sete, 10 xxxx, 130), e chè por lui la desiderio ch'io avea sostenuto sinistra (F), — Da quelle Dee, disoi anni di rivedere Beatrice dalle tre virtà teologali, che (B). Dal 1250 al 1300. Vedi so- stavano a destra del carro. — (B.). Dal 1200 al 1300. Vedi sopra, xxx, 34-36. — Spenit, ad. Un: Troppo fiso, un gridare: — cardinal alla sinistra, com'ent, quiencie e quiridi, dalla de. — 10-18. Et a disposizion, ecc. carco, il carco com properte, chi, quiencie e quiridi, dalla de. — 10-18. Et a disposizion, ecc. carco, il carco com Beatrice stra e dalla sinistra. — Avecan Ma la modificazione che si procarce, il carco con Beatrice parete, che loro non caleva di duce nella viriù visiva degli — Si, che però, ecc., così pianveler altro (Ces.). — Lo santo cocchi, quando poc'anzi sono cevolmento — La bella donna, rico di Beatrice. — Per forza, etali percessi e abbagliati dal coc., Nateida, che mi fece passentre mia voglia. — Ver la sole, fece si chio resiassi per sare il flume Lete. V. sopra, sinistra. Dante era in faccia a alquanto spazio di tempo senza xxxi, 34 e seg. — Piche il Adunque la parola che gli fa vista. Ovvero: E la dispo-carro volgevasi a mapo destra, volgere il viso gli è diretta virtù visiva, rimase alquanto in terra un'rotta con un arco dalle tre donne, che sono alla di tempo inefürace negli occhi minore di quello che sunava

miei, come negli occhi percossi, ecc. V. Par., xxvi, 1-5 (F.).— Ec, è— fee, fe'.— Ma poichè al poco, ecc. Polohò la detta virtù visiva si fu riavuta a più temporato lume, essendo io stato in altra parte voltato (Ces.).— Sensibile. Qui : splendore che per li occhi è atto ad essere sentito (B.). — Vidi in essere sentito (B.). — Vidi in sui braccio destro, ecc., vidi la moltitudine di quelle anime gloriose essersi rivoltate sul lato destro, e andarsene, avendo in faccia i raggi dei sole e quelli de sette candolabri (famme). — Prima a muoversi è la ruota destra o del unovo Testamento. — Tornarsi Col sole, ecc. Il carro veniva finora verecc. Il carro veniva finora verso ponente. Dante camminò ver-so oriente (V. sopra, xxvii e xxviii). Ora il carro si volge, e s'indirizzano tutti verso oriente (F).
21-30. — Tulta in se mutarsi, tutta mutar direzione.
— Siccome le osti quando vo-

gliono mutare campo, atten-deno tutti alla loro insegna, e vanno non per linea retta, ma circolare in tal modo, che li scudi sempre stanno di fuori, siccome descrive Vegezio, De re militari, così quello esercito dietro alle prime insegne si mosse, e tutto passo lo luogo dell'autore innanzi che locarro aeli autoreinnazi che lo carro si mutasse (Lando). — Quella milizia, ecc. Gli scrittori della legge antica e i profei precedena chi alla Chiesa. — Precedeva. Altri: procedeva: cloè, erasi mossa. — Il primo tegno, il timone. — Indi alle ruote si tomare la donne. Lo tre virti teorati il de decira. logali alla destra, e le quattro cardinali alla sinistra, com'ela sinistra. - E nel senso morale; il nuovo Testamento fece in minor tempo più cammino [F]. 31-36. Si passeggiando, Sta-sio, la donna ed io. - Vota d'abisio, la donna ed io. - Vota d'abitatori. - Crese, credette, prestò fede. - Temprava i passi, regolava i nostri passi. - Nota, concento. - Voli, tiri. - Disfrenata, soccata, scolita dal frono della tacca (Ces.). Forse la sactia efrenata va tanto in tre sactiate (B.). - Scese dal carro ch'erast formato.

37.41. Adamo / Redarguivano evindio Adamo. percechè per evindio Adamo.

37.4I. Adamo / Redarguivane exiandio Adamo, percochè per sua inobbedienza, tale luogo era perduci alla umana generazione (Lando). — Le chtoma sua, i rami superiori (F.). Lo giro de' rami (B.). — Quanto più d' sis. Perchè ha suo nutrimento dal cielo (sopra xxxx. 139-138), e pel cielo e fatta (F.). — Indi, Indiani. Georg. n. 134 43-51. Discindi. spicoli (F.). Tronchi (B.). — Posciachè, ec., per aver gustato di questa 43-51. Discinni, spicohi (F.). Tronchi (B.). — Posiciach, ecc., per aver gustato di questa pianta, l'umano appetito si ri-volse al male. — Robusto. Dan., IV. 8: Magna arbor et fortis. — Binado, di due nature, gridò. — Della vedova frasca, della pianta spogliata di foglie. Vedi sopra xxx. — Equel di lei, ecc., il Cas.: Questo verso può essere spiegato in due guise: E quello (tèmo) lasciò legato a lei, alla pianta, di lei, cioè, d'un ramo o con nn ramo di lei; ovvero: E lasciò legato a lei quello di lei, cioè, lacciò a lei legato quel tèmo (o carro) ch'è di lei, cioè del legno medesimo; da che, come pare espresso più avanti; il carro e questo abbre sono della stessa sostanza di legno; cioà l'alci della stessa sostanza di legno; della stessa sostanza di legno ; cioè il carro è fatto della ma-teria dell'albero.

52-60. Le nostre piante, le piante di questa terra. — Caplante di questa terra. — Casca Giù, scende sulla terra. — La gran luce del sole. — Con quella. con la luce del sogno dell'Arieta. — Che raggia distro, ecc., che risplende dietro al sogno de' Pesci: quando il sole è in Arieta, quaudo è primavera. La lasca è una specie di pesce, che veduta nell'acqua contro il sole, sembra di lucidissimo argento (F.). Lamavera. La losca è una specie di pesce, che veduta nell'acqua contro il sole, sembra di lore resso, meno rivace di quella dil Siringa, amata da Pans, tino: Cyprinus Leuciscius.

lore geneme. — Di suo color lore geneme. — Di suo color chie naturale alle proprie fronde o flori. — Giunga, conjunga. Ovidio: Jungere squos: — Solti altra stella, sotto ma altro sagno; prima chi arrivi al Toro. — Men che di acqua se sono presso sono. La planta che prima chi arrivi al Toro. — Men che di sono, che sono di la color la di sono, che il modello davanti. — Ma quei al Toro. — Men che di sono presso sono. — Gili dormi chi sa harie, socata su danti d'ile gridare. qua contro il sole, sembra di lucidissimo argento (F.). La-tino: Cyprinus Leuciscus. Turgide fansi, rigonfiano le loro gemme. — Di suo color

Si passeggiando l'alta selva vota, 31 Colpa di quella ch' al serpente crese, Temprava i passi un' angelica nota Forse in tre voli tanto spazio prese Disfrenata saetta, quanto eramo Rimossi, quando Beatrice scese. Io sentii mormorare a tutti: Adamo! Poi cerchiaro una pianta dispogliata Di flori e d'altra fronda in ciascun ramo. La chioma sua, che tanto si dilata Più, quanto più è su, fora dagl' Indi Nei boschi lor per altezza ammirata. Beato se', grifon, che non discindi Col becco d'esto legno dolce al gusto, Posciache mal si torse il ventre quindi. Così d'intorno all'arbore robusto Gridaron gli altri; e l'animal binato: Si si conserva il seme d'ogni giusto. E volto al tèmo ch'egli avea tirato, Trasselo a piè della vedova frasca; E quel di lei a lei lasciò legato. Come le nostre piante, quando casca Giù la gran luce mischiata con quella Che raggia dietro alla celeste lasca, Turgide fansi, e poi si rinnovella Di suo color ciascuna, pria che il sole Giunga li suoi corsier sott' altra stella; Men che di rose, e più che di viole Colore aprendo, s'innovò la pianta, Che prima avea le ramora si sole. Io non lo intesi, nè quaggiù si canta L'inno che quella gente allor cantaro, Nè la nota soffersi tuttaquanta. S' io potessi ritrar come assonnaro Gli occhi spietati, udendo di Siringa, Gli occhi a cui più vegghiar costò si caro: Come pittor che con esemplo pinga Disegnerei com'io m'addormentai Ma qual vuol sia che l'assonnar ben finga

Però trascorro a quando mi svegliai, E dico ch'un splendor mi squarciò il velo Del sonno, ed un chiamar: Surgi, che fai!

73 Quale a veder de'floretti del melo, Che del suo pomo gli Angeli fa ghiotti, E perpetue nozze fa nel cielo, Pietro e Giovanni e Jacopo condotti, E vinti ritornaro alla parola, Dalla qual furon maggior sonni rotti, E videro scemata loro scuola, Così di Moisè come d'Elia. Ed al Maestro suo cangiata stola; Tal torna' io, e vidi quella pia Sopra me starsi, che conducitrice Fu de' miei passi lungo il flume pria: E tutto in dubbio dissi: Ov' è Beatrice ? Ond'ella: Vedi lei sotto la fronda Nuova sedersi in sulla sua radice. Vedi la compaguia che la circonda: Gli altri dopo il grifon sen vanno suso, Con più dolce canzone e più profonda. E se più fu lo suo parlar diffuso Non so, perocchè già negli occhi m'era Quella ch'ad altro intender m'avea chiuso. Sola sedeasi in sulla terra vera, Come guardia lasciata li del plaustro, Che legar vidi alla biforme flera. In cerchio le facevan di sè claustro Le sette ninfe, con que lumi in mano Che son sicuri d'Aquilone e d'Austro. 100 Qui sarai tu poco tempo silvano, E sarai meco, senza fine, cive Di quella Roma onde Cristo è Romano; Però, in pro del mondo che mal vive, Al carro tieni or gli occhi, e quel che vedi, Ritornato di là, fa che tu scrive. Così Beatrice; ed io, che tutto a piedi De' suoi comandamenti era devoto, La mente e gli occhi, ov'ella volle, diedi. Non scese mai con si veloce moto 100 Fuoco di spessa nube, quando piove Da quel confine che più è remoto, 112 Com'io vidi calar l'uccel di Giove Per l'arbor giù, rompendo della scorza, Non che de flori e delle foglie nuove; 115 E feri il carro di tutta sua forza, Ond' ei piegò, come nave in fortuna, Vinta dâll'onda, or da poggia or da orza. Poscia vidi avventarsi nella cuna Del trionfal veiculo una volpe, Che d'ogni pasto buon parea digiuna.

73-57. Quale a veder, ecc. De foretti del melo, un sag-Matteo, Xvii, l: Prese Gesù gio della divinità di Cristo Pietro, Jacopo e Giovanni, e nella sua trasfigurazione, che li conduste in un monte alto... fu meno che vederlo in mate-E si trasfiguro inmansi a loro. state sua. — Melo, l'essonzia E rispiende come sole... Gli divina (B.). — Che del suo apparvero Mosè ed Elia — pomo, ecc., che della sua pre-

senza, più apertamente visi-bile, beatifica eternamente nel cielo gli Angeli senza saziarli — Vinti, tramortiti dalla ma-— Vinti, tramortiti dalla ma-raviglia e dalla luce (Ces.). — Alla parola, alle voci: « Que-sti è il mio figlio diletto » (Matteo, xvii. 5), caddero; alle voci: « Sollevatevi e non te-mete» (ivi, verso 7), ritorna-rono in sè. — Rotti. Il sonno della morte di Lazzaro e della figlia di Jairo. — Scuola comdella morte di Lazzaro e della figlia di Jairo. – Scuola, compagnia. – Nemissem videruns, nisi solum Jesum. – Cangiata stota, sparito il niveo splendore della veste (P). Qui per corpo (T). – Quella pia, Matalda. – Nuova, nata d'ors. 88-93. Vesti la compagnia delle sette donne o virtà. – Dana distro. – Suca al ciolo.

delle sette donne o virth. — Dopo, dietro. — Suco, al cielo. — Diffuso, non so se più s'allargo nel dire (B). — Quella ch'ad attro, ecc., Beatrice, che mi toglieva di poter attendere ad attro obbietto. — Il m'avez chiuso è la parete dei non caler, detta di sopra (Css.).

94-99. Terra vera, nuca terra, overa nura terra, overa nura terra; incon-

ra, ovvero pura terra; incon-taminata dal peccato (F.). — Guardia lasciata il del plau-Guardia lasciata il dei plau-stro, lasciata il come guar-diana del carro. - Legar vidi, esser legato all'albero dalla flera. - Alla biforme fiera, dal grifone. - Claustro. Chiusu-ra (B.). Contorno. Sopra: Le compagnia che la circonda. - Le sette ninfe, le sette virti, quattro cardinali e tre teolo-giche. - Con que' tems, ecc., con que' candelabri in mano, ohe son sicuri di non essere

giche. — Con que' tesmi, coo., con quo' candelabri in mane, che son sicuri di non essere mai spenti dal soffio d'Aqui-lone o d'Austro. Par., vii, 128. — Lumi. Sopra, xix, 49 segg. 100-108. Sitozano, abitatore di questa selva. — Vivrà al mondo pellegrino. — Cive, cit-tadino. — Di quelle Roma cel loste — patria di Cristo — Diedi, rivolsi. — Diedi, rivolsi. — 110-117. Fuoco, folgore. — Spessa, condensata. — Guando piove, eco., quando vien giù da quella parte dell'atmosfera chè più alta dalla terra, cioè dalla sfera del fuoco. — L'uccel di Giore. l'aquilla. — Non che de' Rori. Ecc ili colpo. Questo è il primo travaglio dato alla Chiesa dagli imperatori romani, segnati nell'aquila (Ces.) — Di tutta sua forza, int., xiv, 59. — In fortuna, in tempesta. — Or da poggia or da orza, fig. or da una parte, or dall'altra. — Poggia, propr. è la corda che si lega da une de' capi dell'antenna della have a parte destra, orza quella che si lega alla sinistra. l'antenna della have a parte destra, orza quella che si lega alla sinistra. 118-129. Ouna, cassa - Vei-

culo, carro. — Una volpe, l'e-resia. — Futa, fuga. — Quanto sofferson, ecc., quanto corre un animale per somma ma-grezza leggiero (Ces.). Ecco come il carro e l'albero son presi qui per la Chiesa mede-sima, travagliata or dalle forze do re sugatando i rami e la do re sugatando i rami e la · culo, carro. do' re guastando i rami e la scorza; or dalle eresie, urtanscorza; or dalle eresie, urtando la cuna del carro (Ces.).—
Per śudź, eco.. da quel luego, dalla sommità dell'albero, dond' era dapprima venuta.—
Arca, cassa.— Lasciar lei dis è pennuta, lasciarvi delle sue penne. Terzo travaglio della Chiesa, la dote lasciatale da Costantino e dagli altri impraedori cristiani (Ces.)

da Costantino e dagli altri im-peradori cristiaul (Ces.). — Voce, Apoc., xviii, 4. — Cotal disse, e così disse. 130-125. Poi parve a me, eco Ecoc che ora finge che ve-desse lo scisma che fece Mao-met (B.). — Tra ambo le ruote, tra il Testamento vec-chio e nuovo (E.). — Fisse, ficcò. — Ritragge Fago, ritira a sa lo suo nuncilime (B). ficcò. — Rifragge l'ago, ritira a sè lo sue pungillone (B.):—
Trasse del fondo, ecc., si tirò diotro parte del fondo schiantato e n'andò alto e, gonfio come di cara conquista (Ces.).
Questa vuoi essere i eresia aiutata dall'armi, che vien proprio su dall'inferno (Ces.).
Il Butti: Trasse del fondo dol ditto carro alcuna narta cioà ditto carro alcuna narta cioà ditto carro alcuna parte, cioè li Saracini e partissi dall'u-nità della Chiesa, facendo sè

grande.

142-160. Dificio, edificio, il earro. — Visto ancor. Altri: In vista mai. — Sciolta, senza ritogno di pudore. — Con le ciplia inforno pronte, con gli occhi volgentisi in qua e in là. - E, come perché, ecc., e quasi facendo guardia, perché al-cuno non gliela togliesse. — Vidi di costa a lei dritto un ytat at costs a set a set of gigante, idest regem Franciæ Philippum, qui fuit magnus corpore et Regno, unde dictus est Pulcher. Et fuit recte gigas, quia totus terrenus, et insurgens contra Deum more pigantum: « di costa, prope illam meretricem: « dritto a tet, » scilicet, em e d'arillo a lei, » scilicet, em opposito: « E some perché non gli fosse tolta, » ne adhæreret alteri regi vel imperatori, sed esset sub cuttodia sua, sicul fuerat

121 Ma, riprendendo lei di laide colpe, La Donna mia la volse in tanta futa, Quanto sofferson l'ossa senza polpe. 124 Poscia, per indi ond'era pria venuta, L'aquila vidi scender giù nell'arca Del carro, e lasciar lei di sè pennuta. 127 E qual esce di cor che si rammarca Tal voce usci del cielo, e cotal disse: O navicella mia, com' mal se' carca ! Poi parve a me che la terra s'aprisse Tr'ambo le rote, e vidi uscirne un drago, Che per lo carro su la coda fisse: 128 E come vespa che ritragge l'ago, A sè traendo la coda maligna, Trasse del fondo, e gissen vago vago. Quel che rimase, come di gramigna Vivace terra, della piuma offerta, Forse con intenzion casta e benigna, Si ricoperse e funne ricoperta E l'una e l'altra rota e il temo, in tanto Che più tiene un sospir la bocca aperta. Trasformato così il dificio santo Mise fuor teste per le parti sue, Tre sopra il temo, ed una in ciascun canto. Le prime eran cornute come bue; Ma le quattro un sol corno avean per fronte: Simile mostro visto ancor non fue. Sicura, quasi rocca in alto monte, Seder sovr'esso una puttana sciolta M'apparve con le ciglia intorno pronte. E, come perchè non gli fosse tolta, Vidi di costa a lei dritto un gigante, E baciavansi insieme alcuna volta: 154 Ma, perchè l'occhio cupido e vagante A me rivolse, quel feroce drudo La flagello dal capo insin le piante. 157 Poi, di sospetto pieno e d'ira crudo, Disciolse il mostro, e trassel per la **selva** Tanto, che sol di lei mi fece scudo Alla puttana ed alla nuova belva.

te, avaro e non costante nella in poggio. V. Inf., xw. Dier virtu. — Perché l'occhio cu- adunque: pod di dispetto pieme pido e vagante A me rivolse, quel gigante, temendo non la Gnasi dicat: quia Bonifacies Chiesa venisse a mano d'un coluit respicere ad gentem altro Bonifacio che ne pigliasse italicam dimissa gallica quia vendetta — e d'ira crudo, persettat e malice proprietate e malice proprietate considera.

regi vei imperatori, sed esset italicam dimissa gallica, quia vondetta — e d'ira crisdo, persuò cutodia sua, sicul fuerat nolebat amplius pati servitu— chè voleva molicarsi sopra i diu (Benv.). — Bacinvansi, eco. tem "Philippi. « Quel feroce Templari. —Disciolse il mostro il d'amore alcuna volta con le cittere, col parlamento insieme e col visitamento.... lo papa eco., Benv.). —Poi, di sospetto, carro divenuto mostruoso, e eco., Biscota parlamento.... lo papa giunge un altro danno che lo lontano, che solo di essa solva allora si dice fornicare coi re, estesso Filippo fece poco di mi foce riparo così, che pià poi perchè con gran frode tras—non vidi la mala femiaa. e sonte e concede le iniuste porò la sede della Chiesa in la muova belba, il carro mescre (B.). — Cupido e vagon-

# CANTO TRENTESIMOTERZO.

Bestrice annunzia velatamente a Dante, che verrà presto chi fard libera la Chiesa e l'Italia dall'oppressione dei malvagi; e gl'impone di scrivere quel che ha veduto. Dopo altri ra-gionamenti lo fa da Mateida imfare nell'acqua dell'Eunoé, ed egli se ne sente ricreato e disposto a saitre alte stelle.

Deus venerunt gentes, alternando. Or tre or quattro, dolce salmodia Le donne incominciaro, lagrimando: E Beatrice sospirosa e pia Quelle ascoltava sì fafta, che poco Più alla croce si cambio Maria. Ma poichè l'altre vergini dier loco A lei di dir, levata dritta in piè. Rispose, colorata come fuoco: 10 Modicum, et non videbitis me, Et iterum, Sorelle mie dilette, Modicum et vos videbitis me. 13 Poi le si mise innanzi tutte e sette, E dopo sè, solo accennando, mosse Me e la Donna e il Savio che ristette. Così sen giva, e non credo che fosse Lo decimo suo passo in terra posto, Quando con gli occhi gli occhi mi percosse; E con tranquillo aspetto: Vien più tosto, 19 Mi disse, tanto che s' io parlo teco, Ad ascoltarmi tu sie ben disposto. 22 Si com' i'fui, com' io doveva, seco, Dissemi: Frate, perchè non t'attenti A dimandare omai venendo meco ? Come a color, che troppo reverenti, Dinanzi a' suoi maggior parlando sono, Che non traggon la voce viva a' denti, Avvenne a me, che senza intero suono Incominciai: Madonna, mia bisogna Voi conoscete, e ciò ch'ad essa è buono. Ed ella a me: Da tema e da vergogna Voglio che tu omai ti disviluppe, Sì che non parli più com' uom che sogna. Sappi che il vaso che il serpente ruppe, Fu, e non è; ma chi n'ha colpa, creda Che vendetta di Dio non teme suppe.

Che vendotta di Dio non teme suppe.

1-6. Deus, venerunt gentes in hareditatem luam, et poliue- virtù cardinali (B.). — Sal- sagon (B.). — E buono, è utile. Sal- si compinge delle abomina- moda, canto di salma (B.). — Che sogna. Chi sogna non pario mompinge delle abomina- si ompinge delle abomina- si invoca il braccio di Dio control profanatori. Il Poeta adominatori profanatori della chiesa. — Alternando, scan- di sun figliuolo (B.). Qui fa è più. Appoi, xun. Si i ista Chiesa. — Alternando, scan- di sun figliuolo (B.). Qui fa è più. Appoi, xun. Si i ista Chiesa. — Alternando, scan- di sun figliuolo (B.). Qui fa è più. Appoi, xun. Si i ista Chiesa. — Alternando, scan- del Figliuolo, che questa offesa mente V e Filippo il Balle. Gioende ciascune lo suo verso, che li fanno li mali pastori e il Dell'ultimo, v. spito, Par. xux. acme si fa in coro, ora le tre stupratori della Chiesa; por la

qual cosa si segue comparasione che poco maggiore tristezza e dolore riceve la nostra Donna siccome madre di Cristo, nella sua crocifissione, di ciò che ri-

sua orocinessione, di cio da Procevéo Bestrice, madre della Chiesa del mal reggimento della Chiesa (Lanèo).

7-15. Ma poiché, ecc., come fu compiuto lo salmo (Lan).

Colorata come fucco, accesa del fervore della carità.

(R). Modicum at con vide. cesa del fervore della carità.
(B.). — Modicum et non vidabitis me, ecc. Jo., xvi. 16. —
Parole di Beatrice, al veder
lamentare e piangere le dette
virtù, quasi dicesse: Arricordivi di quel che disse Cristo ai discepuli, che poco starebbe che nol vedrebbeno, che se ne ai discopuii, one pooo stareboe ohe noi védrebbono, che se ne anderebbe al Padre e sarebbepor seguitati, e poco starebbono ch' elli lo vedrebbeno, però ch' ellino anderebbeno a lui in cielo, e vedrannolo quiviglorioso; e intendi: Non vi 
turbato di quel che vedete fare 
contra Iddio e contra voi, che 
tosto sarà lo fine; cicè quando 
ii viriuosi seranno bestificati 
quando Cristo verrà a iudicaro, ed allora si farà iustizia 
de peccatori (B.).— Solo accennando, colamente colocnno.
— La Donna, Matelda.— It 
Savio cie vistette, che rimase 
meco quando Virgilio se n'audò, cioè Stario.

para con false espiazioni. Il Buti: E vulgare opinione dei Fiorentini, non oredo di quelli che senteno, ma forse di contadini, o vero che sia d'altra gente strana, che se alcuno fusse ucciso, et in fra li nove dì dal di dell'uccisione l'omidì dal di dell'uccisione l'omi-cida mangi suppa di vino in sulla sepoitura, li offesi non ne possano mai fare vendetta; e però quando alcuno vi fusse morto; stanno li parenti del morto novo di a guardare la sepoitura, acciò che li nemici non vi vegnino di di o di notte a mangiarri suno la suppa; a mangiarvi suso la suppa; e però dice l'autore che la ven-detta di Dio non ha paura d'esdetta di Dio non na paura des-sere impedita per suppe, e ch'ella pur verrà ad effetto, che chi arà divisa la Chiesa ne patirà la pena per la iusti-aia di Dio. — Questa usanza arrecò Carlo di Francia, che arreco Carlo di Francia, on quando egli sconfisse e prese Curradino cogli altri baroni della Magna, e foce tagliar loro la testa in Napoli, e poi dice che feciono fare le suppee mangiaronle sopra que corpi morti, dicendo che mai non se farebbe vendetta (Chiose.). Sur farebbe vendetts (Chiose), Sug-ga. Il Daniello: Il sagrificio della messa. Altri: frode, im-broglio, secondo il dialetto bo-lognesse, che dice ancora: far le suppe, per: far cabale e frodi. Ma queste ed altre mo-derne spiegazioni pareano ri-dicole al Elenn dicole al Blanc.

dicole al Blano.

37-45. Tutto tempo, sempre.

— Senza roda, senza erede.
Lo imperio non serà d'ogni
tempo senza imperadore (E),
Fino all'elezion d'Arrigo nel
1309, vaod quasi per 50 anni.

— Certamente, con certezza.

— darma tempo. a. producere — Certamente, con certezza. — A darne tempo, a producere uno tempo (B.). — Giá stelle propinque, una costellatione glà vioina. — Intoppo, contraponizione (B.). — Sarro, ritainimento (B.). — Un cinquecento dieci e cinque D. X. V. Queste lettere trasportate fanno la voce DUX, cicè un duce, un capitano inviato dal cielo. — La lettera D rillivas 500: la cento diect e cinque D. A. V. spalle (B.). — Attuta, ottura, lo carro, e menosacio via (B.). Casco diecte de cinque D. A. V. spalle (B.). — Attuta, ottura, lo carro, e menosacio via (B.). La voce DUX, cicè un duce, de le dichiaratrici. — Le biatema di ditto è quande con un capitano inviato dal ciclo. Iddie che sporranne la mia sole parole manchiame l'onore — La lettera D rilieva 500; la xX. 10; la VX. (B.). 11 Cest. Profetizza forse l'avvenimento di Cen Grande, notandolo nel numero cinquecento dieci s cinque, al modo medesimo che nell'Apocalissi è fatto del nomero cinquecento dieci s cinque dell'Anticristo. — Messo di Dio, suo esecutore (Lanco). — Car futa, la merstrico, per sente dell'Anticristo. — Messo di Dio, suo esecutore (Lanco). — Car futa, la merstrico, per sente di Roma fuggitiva, ch'ò Naisdi. — Sensa danso, co., pontefica ll'uno metesimo, di fuggita per meglio adulterare con lui, da Roma in Francia. Naisdi. — Sensa danso, co., pontefica ll'uno metesimo, di con lui da Roma in Francia i Tobani, ai quali Temi mandò a Dio: ecocle ambedue sante, (B.). Delivaque, pecca e falle; pagne, in vendetta dell'. — re che non toccò col becce rame puperò che li beuefiq si danno stati dal figliuol di Laio di no toccò col becce rame superò che li beuefiq si danno stati dal figliuol di Laio en no toccò col becce rame superò che li beuefiq si danno stati dal figliuol di Laio en no toccò col becce rame superò che li per della contra della contra della concola contra della co

27 Non sarà tutto tempo senza reda L'aquila che lasciò le penne al carro, Perchè divenne mostro e poscia preda: Ch' io veggio certamente, e però il narro, A darne tempo, già stelle propinque, Sicure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro : Nel quale un cinquecento diece e cinque, Messo di Dio, anciderà la fuia E quel gigante che con lei delinque. E forse che la mia narrazion buia, Qual Temi e Sfinge, men ti persuade, Perch'a lor modo lo intelletto attuia; Ma tosto fien li fatti le Naiade. Che solveranno questo enigma forte, Senza danno di pecore e di biade. Tu nota; e, si come da me son porte, Queste parole si le insegna a vivi Del viver ch'è un correre alla morte; Ed abbi a mente, quando tu le scrivi, Di non celar qual hai vista la pianta, Ch'è or due volte dirubata quivi. Qualunque ruba quella, o quella schianta, Con bestemmia di fatto offende Dio. Che solo all' uso suo la creò santa. Per morder quella, in pena ed in disio Cinquemil'anni e più, l'anima prima Bramo Colui che il morso in sè punio.

stizia (B.).
46-51. Tems. Lat: Themis, la
Dea della giustizia. A lei andarono, dopo il diluvio, Deucalione e Pirra, dimandanti come
devano acquistare la generadoveano acquistare la genera-sione umana; ella rispose loro oscuramente: Partitevi del oscuramente: Partitevi dei tempio e copritevi lo capo e soingetevi e gittate l'ossa della grande madre di po'le vostre spalle (B.). — Attuia, ottura, chiude — o oscura. — Le Naia-

a sua volontà, e le grazie si chiarati i suoi oracoli. — Forte fanno a sua volontà, e non se-cifficile. Condo il meriti delle persone e secondo la ragione e la iupo, e determinato tempo sta l'uomo nella prima vita, si che 'l vivere è uno decorso ene i vivere è uno decorso alla morte, siccome ad locum ad quem (Lando). — La pienta, l'arbore dell'obedienza (B.). — Due volte dirubata, l'una volta quando l'aquila si calò, rompendo le foglie è il fiori e la scorra, e l'atra volta de constalla directa di l'accessione del constalla di la constalla del consta fu quando lo gigante disciolse lo carro, e menosselo via (B.). — Con bestemmia di fatto.

Dorme lo ingegno tuo, se non estima Per singolar cagione essere eccelsa Lei tanto, e si travolta nella cima. E, se stati non fossero acqua d' Elsa Li pensier vani intorno alla tua mente, E il piacer loro un Piramo alla gelsa, Per tante circostanze solamente La giustizia di Dio, nello interdetto, Conosceresti all'alber moralmente. Ma perch' io veggio te nello intelletto 73 Fatto di pietra, ed in petrato tinto, Sì che t'abbaglia il lume del mio detto. Voglio anche, e se non scritto, almen dipinto, 76 Che il te ne porti dentro a te, per quello Che si reca il bordon di palma cinto. Ed io: Si come cera da suggello, Che la figura impressa non trasmuta. Segnato è or da voi lo mio cervello. Ma perchè tanto sopra mia veduta Vostra parola disiata vola, Che più la perde quanto più s'aiuta 🛚 Perche conoschi, disse, quella scuola Ch'hai seguitata, e veggi sua dottrina Come può seguitar la mia parola; E veggi vostra via dalla divina Distar cotanto, quanto si discorda Da terra il ciel che più alto festina. Ond io risposi lei: Non mi ricorda Ch'io straniassi me giammai da voi, Nè honne coscienzia che rimorda. E, se tu ricordar non te ne puoi, Sorridendo rispose, or ti rammenta Si come di Leteo beesti ancoi: E, se dal fumo fuoco s'argomenta, Cotesta oblivion chiaro conchiude Colpa nella tua voglia altrove attenta. Veramente oramai saranno nude 100 Le mie parole, quanto converrassi Quelle scoprire alla tua vista rude.

ruba il carro o sfronda l'albero e schianta, traendoli da uso santo a profano (Cez.).— All'uso suo, a soguire suo vestigio e suo ordine (Lando.).—
Per morder quella, ecc., per
aver disubbedite alla suprema
autorità, Adamo bramo per
cinque mil'anni e più fra i 330
di sua vita e quel che attese
nel L'ambo Jerà Cristo, il quale
espiò con la sua morte il peocato di l'al. La vita gli è pena,
e gli fu pena nel Limbo il desio.
Inf., v, d. Vicenno in disso (l'.).
64-72. Dorme', è privo d'aocorgimento.— Travolta nella
cissa. V. canto precolt, 40-43. corgimento. — Travolta nella cima. V. canto preced., 40-48.

stemmia col fatto chiunque Se i tuoi vani pensieri, come ruba il carro o sfronda l'aibero l'acqua d'Elsa fa al legno che e schianta, tracudoli da uso vi si getta, non avessero insanto a profano (Ces.). — Ai-durata o impiterita la tua men-Pusco suo, a seguire suo vesti: te, es si li vano piacere non la gio e suo ordine (Lando.). — avesse offuscata, come Piramo Per morder quella, esc., per "macchio i frutti del gelso, che aves disubbedito alla suprema di bianchi si fecero vermigli, autorità, Adamo bramò per eco. L'acqua dell' Elsa, dume cinque mil'anni e più fra i 330 di Toscana, che mette in Arno, di sua vita e quel che attese tra Pisa, e Firenze, tartarizza nel Limbe) Gesù Cristo, il quale veramente i legni che vi eigetespiò con la sua morte il pec- tano, come pur fanne altri fiumi tano, come pur fanne attri fiumi (F.). Il Buti: E-ti piacer loro non fusse stato alterativo et infettivo della tua mente, come fu Piramo alterativo del gelso che avea le gelse bianche aver orgimento. — Travolta netta che avea le gelse bianche, e per ista. V. canto preced., 40-48. lo sue sangue, quando s'uccise, - B, se stati non fossero, ecc. diventonno vermiglis. — Di Pi-

ramo vedi sopra, xxvii, 37. Fazio: Datteri, cedri, vigne, fichi e geisa. — Per tante circostenze solamente, ecc., dell'essera l'albero altissimo e travolto in cima, avresti potuto conoscere l'alta giustizia di Dio. — Nel-l'interdetto, nel vietamento che I interactio, nel vietamento cue fu fatto ai primi parenti, cioè che mangiasseno d'ogni frutto, salvo che del legno della no-tizia del bene e del male (B.). tizia del bene e del male [8.].

— Moralmente, secondo moralità [8.]. Nel senso morale —
uno dei sansi nel qualo si possono intendere le Scritture. V.
Consv., II. — La pianta era si
alta e riversa, per isconfortar
Adame di non carpirla (Ces.).
74-90. Fatto di pietra, eco.,
divenuto di pietra, riguarda
l'indurimento dell'animo, e rianonda sell'affetti dell'agone, e risponde agli effetti dell'acqua d'Elsa, e tinto del color della pietra significa alterazione, e richiama all'idea della gelsa fatta d'altro colore; tantochè non sei atto a comprendere il non sol atto a comprendere il seaso mistico dolle mie parolo.

— In petrato tinto. Altri: in peccato tinto. Il V: impetrato tinto. Dante Rime: Il vostro cotore Par divenuto di patma cinto del pellegrini tornati di Palestina, detti anche palmieri.

— Per quello, come quelli lo portano a segno d'essere stati in Terra Santa, così tu ne porterai le mie parole a segno d'essere stato in cielo. — Acciocohò fu ne serbi almeno una ciocchè tu ne serbi almeno una qualche memoria (*Ces.*). — *Im-*pressa, suggellata in essa (*B.*). - Sovra mia veduta... vola, s'innaliza tanto sopra al mio intendimento. - Che più la perde, ecc., che quanto più l'adopera a comprendere il l'adopera a comprendere il vostro parlare, meno l'intende. — Quelta scuola, la scienta umana. il Buti: La scuola dei filosofi, che seguita 
gur (sol) la ragione. — Come può seguitar, con, tener
distro. il Buti: Le parole della 
santa Teologia sono si alte, che 
ad esse non adiunge l'umana 
ragione. — Vostra via la scienta umana. — Quanto si discorda si discosta. Il Buti: La via za umana. — Guanto si discor-da, si discosta. Il Buti: La via del mondo esser cotanto di-ferente dalla via divina, eco — Il ciel che più alto festina, il primo Mobile, che essendo il più alto di tutti i cieli, nel volgersi intorno a quelli, si aggira

gersi intorno a quelli, si aggira più veloce.

21-102. Strantassi, m' allon-tanassi. - Di Letto beesti ancoti bevesti quest' oggi dell'acqua di Lete. - E. che dai fumo, eco., se dall'affetto s'argomenta la causa. - Chiaro conchiude, eco., preva chiaramente che nel tue volere intento a tutt'altri ogget-

ti, eravi colpa, poichè l'acqua di Lete fa dimenticare il male fatto, e non già il bene (F.). — Conchiude, voce delle sonole: ratio concludi (T.). — Vera-mente, ma. — Nude, aperte. — Alla tua vista rude, al tuo rozzo intelletto. Dante ha perduto la memoria del male, ma la sua mente è sempre offuscata finche non la rinnovi nell'Eu-

noè (F.).
103-111. E più corrusco, ecc.
Quando il sole è nel cerchio di merigge, a mezzogiorno, appa-risce più splendente, perchè manda i suoi raggi meno obli-qui, e sembra muoversi più lento, poichè poca variazione fanno in quell'ora le ombre de'corpi. Par., xxin, 11-12: La plaga Sotto la quale il Sel mostra men fretta (F.). — Che mostra men frena fr., — che qua e la, ecc., il qual mezzogiorno si fa ora qua ora là, secondo i vari gradi di longitudine, in che i paesi son posti, 
o secondo i luoghi da cui si 
guarda (F.).— Quando s'afguarda (F.). — Quando s'af-Asser, ecc. Quando le sette donfisser, ecc. Quando le sette don-ne giunte dove finiva l'ombra della foresta (ch'era bruna come quella che l' Alpe porta, spande, sopra i suoi verdi rivi, scorrenti sotto foglie verdi e rami nereggianti) si fernarono lì come si ferma chi per iscorta va dinanzi a schiera, se incon-tra qualche novità sulla via

one percorre. — Per iscorta, per guidatore d'alcuna gente e Scorgitore della via (B.).

112-123. Eufrates e Tigri, due de quattro flumi che la Bibbia dina (Emper y 10-12-12). dice (Genesi, 11, 10-14) che escono da una medesima sorgento nel Paradiso terrestre. Ad essi pa-ragona Lete e Eunoè. — Pigri, lenti. — O tuce e gloria. Inf., II, 76-77. — Si dispiega, scaturisce. - Da un principio, da una stessa sorgente. - E se da se stessa sorgente. — E se da se Loutana, ecc., una parte di sè allontana da sè, dividendosi in due rivi, — e l'une corre inverso mano ritta e l'altro inverso mano sinistra (B). — Matelda V. 20pra, xxviii, 40. Qui finalmente dice il nome. — Si tistlega, si sousa. — Dette git sizza de se collega e si sousa. — Dette git sizza de se collega e si sousa. dame. V. xxviii, 130 e segg. — Non gliel nascose, non gliene tolse la memoria.

124-129. Mayfor cura di veder Beatrice. — Negli occhi occura, nella ragione e nello intelletto che sono gli occhi della mente (B.). — Deriva, comincia a scorrera. — Non fa cura, imba-sciata o richiesta a bisogno altrui non si scusa (B.).

----

E più corrusco, e con più lenti passi, Teneva il sole il cerchio di merigge, Che qua e là, come gli aspetti, fassi, Quando s' affisser, al come s'affigge 104 Chi va dinanzi a schiera per iscorta, Se trova novitate in sue vestigge, Le sette donne al fin d'un'ombra smorta; ion Qual sotto foglie verdi e rami nigri Sopra suoi freddi rivi l'Alpe porta. Dinanzi ad esse Eufrates e Tigri 113 Veder mi parve uscir d'una fontana, E quasi amici dipartirsi pigri. O luce, o gloria della gente umana, 115 Che acqua è questa che qui si dispiega Da un principio e sè da sè lontana? Per cotal prego detto mi fu: Prega 118 Matelda che il ti dica; e qui rispose Come fa chi da colpa si dislega, La bella Donna: Questo, ed altre cose Dette gli son per me ; e son sicura. Che l'acqua di Letèo non gliel nascose. E Beatrice: Forse maggior cura, Che spesse volte la memoria priva, Fatta ha la mente sua negli occhi oscura Ma vedi Eunoè che là deriva: Menalo ad esso, e, come tu se'usa, La tramortita sua virtù ravviva. Com' anima gentil che non fa scusa, 130 Ma fa sua voglia della voglia altrui, Tosto ch'ell'è per segno fuor dischiusa; Così, poi che da essa preso fui, La bella Donna mossesi, ed a Stazio Donnescamente disse: Vien con lui. S' io avessi, Lettor, più lungo spazio Da scrivere, io pur cantere in parte Lo dolce ber che mai non m'avria sazio Ma perché piene son tutte le carte Ordite a questa Cantica seconda Non mi lascia più ir lo fren dell'arte. Io ritornai dalla santissim'onda Rifatto si, come piante novelle Rinovellate di novella fronda,

Puro e disposto a salire alle stelle. 132-135. Per segno fuor dischiusa, manifesta per alcun
agno od ivoci od i cenni. — nate (B.). — Dalia santiasia or
Da essa, ecc., Mateida preso da, d'Euncè. — Rifato si, ecc.
per mano. — Donnescamente,
signorilmente. Il Boocaccio: con Paradiso. Quatiro giorni ha
animo donnesco, nobile, signonine (Des.). — View con tut. rere il Purgatorio (sogra, u, n,
lavita anche Stazio, polohè anch' essa dovae esser tuffato nel alla fontana (v. 113), sarà in
flume Euncé.

FINE DEL PURGATORIO.

# **PARADISO**

• • • • •

# PARADISO

#### CANTO PRIMO.

Invocato Apollo, il Poeta descrive come dai Paradiso terrestre s'alsò alla efera del fuoco. Beatrice gli spiega come avvenga ch'egli possa vincere la gravida propria e salire, perchè tratto verso il suo principio, a cui lo poria invincibile amore. Seguendo le teorie di Tolomeo, pone il Poeta Ig Terra immobile nel centro, e intorno ad essa, in orbite circolari e concentriche, e di mano in mano più amgi e più veloci fa girare i cieli della Luna, di Mercurto, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove, di Saturno, Pottava efera, ch'è delle stelle fisse, la nona, o primo Mobile, e finalmenti Empireo, che è immobile. Quasi trasportato dalla forza stessa che rota i cieli, e dalla tuce sempre crescente degli occhi di Beatrice che l'accompagna, s'alsa dall' uno all'altro, e in ciascuno d'essi gli appariscomo que' beati spiriti, che furono impressi, vivendo, della virtù propria di quel pianeta.

10

La gloria di Colui che tutto muove Per l'universo penetra, e risplende In una parte più, e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende Fu'io, e vidi cose che ridire Nè sa, nè può qual di lassù discende; Perchè, appressando sè al suo disire, Nostro intelletto si profonda tanto, Che retro la memoria non può ire. Veramente quant'io del regno santo Nella mia mente potei far tesoro, Sarà ora materia del mio canto. O buono Apollo, all'ultimo lavoro Fammi del tuo valor si fatto vaso, Come dimandi a dar l'amato alloro.

Insino a qui l'un giogo di Parnaso

Assai mi fu, ma or con ambedue
M'è uopo entrar nell'aringo rimaso.

Entra nel petto mio, e spira tue
Si, come quando Marsia traesti
Della vagina delle membra sue.

O divina virtù, se mi ti presti

Tanto che l'ombra del beato regno
E coronarmi allor di quelle foglie,
Che la materia e tu mi farai degno.

E coronarmi allor di quelle foglie,
Che la materia e tu mi farai degno.

1-10. La gioria, il divino ciel, l'empireo. — Prende, pireggio, o la luce divina (Yar- glia e ricere — perchè l'emchi). Danto, Lettera a Cane: pirco tutte cose contiene e da
L'. — Più, e meno. D., ivi : D., ivi — Nè sa, oco. D., ivi :
Vediamo alcuna coas stare in Nescit, quad obitius, equit, equit, of mirriore-coma appare immitenet, se remo tamen deficit.

M'è un giogo di Parnaso

15

- Assai mi fu, ma or con ambedue
di gioghi, o semmità.

- Assai mi fu, ma or con abbedue
tiera la somi fu. Assai mi fu. Assai ara or. in quest
tera cantica — con ambedue
unto il monte (V.). Nell'uno
habet penza divina delle sienza allo mi bastò l'atido delle scienze
umane; ora mi bisogna la sapionza divina dell'aria (E.B.). — Arimco 10-97. Marsia, ecc. Satiro
che Apollo scortio, dopo averlo
net ciple ma dell'aria pira delle memori con entre della mente Dio come oririsplende quanto all'esterna allo all'ester, apolio, equit, delle cose celesti (P.
vediamo alcuna cosa stare in Nescit, quad obitius, equit, diletto legno
prodo più eccellente, e tat algia si recordatur et contennet cielo e negli elementi, pequal Il W: chi. — Al suo
alloro (V.). — Che, delle quali
rò che questò en occurutibile, dietera, allo. — Retro. non può
gia contentità delle cose celesti (P.)

1 - Compando dell'estera delle cose celesti (P.)

1 - Compando delle cose celesti (P.)

2 - T. Marsia, ecc.

3 - La rellora maneria e Come dimandi a dar l'amato alloro.

e riserbare i simulacri ed ime riserbare i simulacri ed immagini delle cose vedute e con-template (V.). Veramente, non pertanto. — Quant'io, eco. D., ivi : . . . dicere vult de repno cœlesti quadquid in mente sua, quasi Thesaurum, potuit re-tinere.

inere.
13-15. All' ultimo lavoro,
in questa terza ed ultima canin questa terra su utama can-tica — Fammi, ecc., empimi di maniera della grazia e fa-vore tuo — A dar l'amato al-loro, innanzi che tu coroni e

loro, innanzi che tu coroni e conceda l'alioro amato da te (V.). Altri: dimanda dar, richiedesi e dare (T.). 16-18. Insino a que, nelle due cantiche passats. — Parnazo, monte nella Focide; ha duci gioghi o semmità. — Assat mi fu, m'era abbastanza. — ma or. in quasta

28-36. Padre. Tutii gli Dii anticamente si chiamavano padri, e spezialmente Bacco (V.). — Per trionfare o Cesa-re o Poeta. I Poeti ed i Cesarl trionfavano tanto di rado, che poche volte bisognava cogliere dell'alloro per far loro la corona (V.). Partorir latita, generare allegrezza me se la lieta Delfica detta, ad Apollo. — La fronda, l'alloro — Peretia, di Daine, chè coel el chiama in greco l'alloro, in figlinola del flume Pemeo. Il Bocc., Test., 11, 55 la chiama Pereda. — Asseta, rende assetato e desideroso (V.). — Seconda, va dietro e sogniri trionfavano tanto di rado, ohlama Pressa. — Asseta, rende assetato e desideroso (V.).

— Seconda, va dietro e seguita (V.). — Diretro a me, dopo di me — con migitor voci, con parole più accette e che meglio saranno esaudite (V.). — Cirra, città posta alle radicio di monie Parnaso. Qui si piglia il luogo invece del locato, cioà per Apollo (V.).

37-42. Surge, nasce e si leva — per diverse foci, da diversi luoghi e siti (V.). — Guatro cerchi, l'Orizsonte, il Zodiaco, l'Equinoxiale ed il Coluro doll'equinoxiale ed il Coluro doll'equinoxiale ed siti (V.).

l'equinozio — giunge, con-giugne — con tre croct, per-chè ciascuno del tre primi cer-chi divide ed interseca, e taglia in croce o vero increcio-chia il Coluro equinoziale (V.) onia il Coltro editionale (\*)...

— Com miglior, ecc. Dichiarano
queste parole che egli intendeva
dell'equincio vernale (primaverile) e non dell'autunnale,
perchè anco nel principio della Libra si congiungono quattro cerchi con tre croci. - Con miglior corso, cloè con più pro-pizio e benigno nascimento, o veramente disse così, perchè l'Oriente, secondo Aristotile, è la destra parte del cielo, e per conseguente la migliore. — Esce congiunta con migliore stella, cioè coll'Ariete, piglianstella, 010e coll'Ariete, pigliando qui stella in luogo di se-gno, come i Latini pigliano astrum in luogo di sidus. Il Potr.: E le stelle migliori ac-quistan forza (V.) — Cone-ll, 4 Le stelle... sono più picme di virti... quando sono più presso a questo cerchio (T.). — Cera, materia. — Più a suo modo, essendo in Ariete. — Tempera, dispone e riduce meglio a sua simiglianza per la luce e pel calore — suggelta, meglio v'imprime la sua virtù, o la sua virtuosa influenza

3. B.). 43-48. Fatto avea di ld, ecc. 63-65. Fatto avea at ta, ecc., sul mente sorgers it sole, alla terra nostra cadeva (T.).—
Cuari, Il sole era a più gradi
d'Arieta. e però disse Dante
avvedutisimamente quest. Non
at riferisce a Fatto avea (V. e

Si rade volte, padre, se ne coglie, Per trionfare o Cesare o Poeta. (Colpa e vergogna delle umane **voglie)** Che partorir letizia in su la lieta Delfica deità dovria la fronda Peneia, quando alcun di sè asseta. Poca favilla gran flamma seconda: Forse diretro a me con miglior voci Si pregherà perchè Cirra risponda. 37 Surge ai mortali per diverse foci La lucerna del mondo; ma da quella, Che quattro cerchi giunge con tre croci, Con miglior corso e con migliore stella Esce congiunta, e la mondana cera Più a suo modo tempera e suggella. Fatto avea di là mane e di qua sera Tal foce quasi, e tutto era là bianco Quello emisperio, e l'altra parte nera, Quando Beatrice in sul sinistro flanco Vidi rivolta, e riguardar nel sole : Aquila si non gli s'affisse unquanco. E si come secondo, raggio suole Uscir del primo, e risalire insuso, Pur come peregrin che tornar vuole; Così dell'atto suo, per gli occhi infuso Nell'imagine mia, il mio si fece, E fissi gli occhi al sole oltre a nostr'uso. Molto è licito là, che qui non lece Alle nostre virtù, merce del loco Fatto per proprio dell'umana spece. Io nol soffersi molto, nè si poco, Ch' io nol vedessi sfavillar d'intorno. Qual ferro che bollente esce del fuoco. E di subito parve giorno a giorno Esser aggiunto, come. Quei che puote Avesse il ciel d'un altro sole adorno. Beatrice tutta nell'eterne rote Fissa con gli occhi stava, ed io in lei Le luci fisse, di lassù remote.

B.). Il Bianchi: Tal foce e quani, eoc., e spiega: E all'indicato punto del cielo (donde s'alza il sole dell'equinozio) era spuntato il mattino, e dice quant, perchè l'emisfero s'illumina e s'ottenebra a gradi.

— In sui sinistro fianco. Il Purgatorio essendo posto da Dante antipodo al monte Son, e venendo ad essere al di là del tropico del Capricorno, chi là è volto a levante, deve avere il sole nacente a sinistra (Ex la è voito a ievante, ceve avere il sole nacente a sinistra (B. B.). — S'affisse unquanco, non lo riguardò mai sì fiso.

49-54. E sì come secondo raggio, ecc., e come il raggio di rifiessione si genera da quello d'incidenta, ecc. (B. B.). —

- Nell'immagine mia, pell'immaginazione o vere furtazia - il mio atto - si fect
degli atti suot, noa vuel inaltro l'atto mio si fece depi
atti suot, se non ehe gli atti
suot furon cagione del miol'il degli atti.

suoi furon cagione dei mie.

(V.). — Oltre a nostr'uso, sepra l'uso umano (V.).

55-60. Molto è liccito Id, nel
Paradiso terrestra, nel qual
luogo i sentimenti umani conesterni come interni poterano estern come interni poterane molto più che qua non possesa (V.). — Nol soffersi, non pote durare a riguardarlo - molto tempo — mol si poco, nè tana corto tempo (V.). ôl-69. E si suotto, ecc., gi parve che le spiendore del d

| Nel suo aspetto tal dentro mi fei,<br>Qual si fe' Glauco nel gustar dell'erba, | 67  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Che il fe' consorto in mar degli altri De                                      | ai. |
| Trasumanar significar per verba                                                | 70  |
| Non si poria; però l'esemplo bastí                                             |     |
| A cui esperienza grazia serba.                                                 |     |
| S'io era sol di me quel che creasti                                            | 73  |
| Novellamente, Amor che il ciel governi,                                        |     |
| Tu il sai, che col tuo lume mi levasti.                                        |     |
| Quando la ruota, che tu sempiterni                                             | 76  |
| Desiderato, a sè mi fece atteso,                                               |     |
| Con l'armonia che temperi e discerni,<br>Parvemi tanto allor del cielo acceso  | 79  |
| Dalla flamma del sol, che pioggia o flum                                       |     |
| Lago non fece mai tanto disteso.                                               | 10  |
| La novità del suono e il grande lume                                           | 82  |
| Di lor cagion m'accesero un disio                                              |     |
| Mai non sentito di cotanto acume.                                              |     |
| Ond'ella che vedea me, sì com' io,                                             | 85  |
| Ad acquetarmi l'animo commosso,                                                |     |
| Pria ch' io a dimandar, la bocca aprio,                                        |     |
| E comincio: Tu stesso ti fai grosso                                            | 88  |
| Col falso immaginar, si che non vedi                                           |     |
| Ciò che vedresti, se l'avessi scosso.                                          | 61  |
| Tu non se' in terra, sì come tu credi;                                         | 91  |
| Ma folgore, fuggendo il proprio sito,                                          |     |
| Non corse, come tu ch' ad esso riedi.<br>S' i' fui del primo dubbio disvestito | 94  |
| Per le sorrise parolette brevi,                                                | •   |
| Dentro ad un nuovo più fui irretito;                                           |     |
| E dissi: Già contento requievi                                                 | 97  |
| Di grande ammirazion; ma ora ammiro                                            |     |
| Com' io trascenda questi corpi lievi.                                          |     |
| Ond'ella, appresso d'un pio sospiro,                                           | 100 |
| Gli occhi drizzò ver me con quel sembian                                       | te, |
| Che madre fa sopra figliuol deliro;                                            |     |
| E cominció: Le cose tutte quante                                               | 103 |
| Hann'ordine tra loro; e questo è forma                                         |     |
| Che l'universo a Dio fa simigliante.                                           | 106 |
| Qui veggion l'alte creature l'orma                                             | 100 |
| Dell'eterno valore, il quale è fine,                                           |     |
| Al quale è fatta la toccata norma.                                             |     |
| fosse raddoppiato (V.) Le il provarlo (T.) S' io                               | er  |

fine, non come efficiente; cio è non volgi e giri il ciolo movendo attnalmente, ma sel cargione che segli si giri e volga ossendo amato e desiderato da lui (V). - A se mi fece atteso, fece ch'io mi volsi ed attesi (V). - Temperi, eco., fai una e varia (T). - Parvemi tanto, eco., mi pave si grande snavaria (r.). — Parvent tanto, ecc., ni parve si grande spazio del cielo allumato (r.).
Essendechè fosse giunto alla siera del fucco (B. B.). — Distezo, lungo (r.), ampio.

82.84 Suono delle siere (r.).

- M'accesero un disio, m'in-flammarono si fattamente di

fammarono si fattamente di sapere le cagioni loro, ed onde cito venisse (V.). — Di cotanto accume, si acute (V.). — Di cotanto accume, si acute (V.). — Di cotanto accume, si acute (V.). — If ai grosso, ti avvoigi nei dubbi. — Coli faiso immaginare, immaginando quello che veramente non era (V.), d'essere sempre in tefra. — Se l'avessi scosso, se tu avessi tolto visa quella faisa immaginazione (V.). — Ma folgore, ecc., gli soggiugne, come egli se ne tornava al cislo, che è il proprio luoge dell'uomo, più velocomente che non va una saetta, la quale tugge il luogo suo propio. — Il proprio sito, suo propio. — Il proprio sito, il propio luogo, cioè la seconda il pròpio luogo, ciò la seconda regione dell'aria, o vero l'elemento del fuoco. — Ad esso, tuo propio sito, il celo; riedi; ritorni (V.). — Disvestito, spogliato. — Per le sorries parrolette brevi, mediante quelle poche parole che Beatrice m' area detto sorridendo (V.). — Ad un nuovo dubbio. — Ad un nuovo dubbio. — turetto, inviluppato (V.). — Boco., Lab., 90: Dat faltace amor irrettio. — Requievi, mi sono ripoeato; risponde al Booo. Lab., 90: Dal fallace amor irretito. — Requisof, mi sono riposato; risponde al detto di sopra: Ad acquetarmi sono riposato; risponde al desto di sopra: Ad acquetarmi sono de sulla sulla dolocaza del suno e della grandezza del suno e della grandezza del suno e della grandezza del suno e della corpi lieuri. Paria, la quale egli arva di già passata, ed il fuoco chi egli passato, del fuoco chi egli passato, del suno e della una, e però disso tracconda, nel tempo presente (V.). — Appresso, dopo. — Deliro, pazzo — Le cose, ecc., tutte le cose hanno un fine: dell'unono è Dic: e però l'unono tessada a saliva (T.). — Hann'ordine tra loro, sono ordinate dina con l'altra causta de sulla la con continate della una con l'altra causta de sulla la continata della una con l'altra causta de sulla sulla causta della una con l'altra causta de sulla sulla causta della una con l'altra causta de sulla sulla causta della una con l'altra causta de sulla sulla causta della una con l'altra causta de sulla sulla causta della una con l'altra causta de sulla causta della una con l'altra causta del una con l'altra causta della una con l'altra causta del una con l'altr fosse raddoppiato (V).— Le il provario  $(T_i)$ .— S to era, quale egli avva di già pasluci, i miei cchi — sxe. Al— ecc., s' io era d'umano fatto
atti : fissi, affisai — di lazri, divino (V).— Sol., col corpo
dall'eterne ruote — remote. lassù o in ispirito (T).—
rimosse (V).— Nel suo aspetto, ecc. Dante nel rimirare go. La parte dell'uomo creata
Beatrice si delfoa (V).— Ultima è l'anima, razionale
Qual s' fè 'Glauco, ecc. Ovid., (B. B.). Purg., xxv. E, quel di le cose hano un fine: delMetam, xiii, 906.— Il fè consorto, ecc., 10 fece compagno; escoi, o sue extra corpus sesorto, ecc., 10 fece compagno; escoi, o sue extra corpus setorolo 100 marino (V).— Sol. Deux scit.— Col tuo ludallo state umano a più nobile nante (V).— Cut, a chi la grazia riserba
Deiderato, come amato e come

— Cut, a chi la grazia riserba
Deiderato, come amato e come

verso. — Alle creature, le ragionevoli. — Al quale, ecc., per
cagione di cui fa fatto l'ordine
accennato (V.).
109-114. Accine, inchinate
(V.). Disposte (T.). — Tutte
mature, tutte le cose o vero
spezie (V.) — Sorti, condizioni di dignità (T.). — Al
principio loro, a blo (V.). —
A diversi porti, a diversi fini
— Per lo gran mar dell'essere.
Per magnitudinem et profum Per lo gran mar dell' essers. Per magnitudinem et profun-ditatem naturærerum (Benv.). Per magnitudinem et profunsitatem natura rerum (Benu).

115-117. Ne portati fuoco inver ta iuma, è cagione che il
fuoco saglia sempre nel lungo
suo ed alla sua spera, la quale
è immediata sotto la luna (V).

— No' cuor mortati è promotore, muove ed indirizza i
cuori mortali, cloè gli uomini
(V). Eccita i primi moti del
cuore, dai quali dipende la
vita di tutti gli animali (B. B.).

Altri: permotore, — Questi la
zerra, eco. Intende per la terra
tutte le cose gravi, come di
sopra per lo fuoco tutte le cose
leggeri, e rende la ragione
perchè essa terra si stringa ed
aduni in sè, cioè tenda e s'appallottoli al centro (V).

118-120. Nè pur, ne solamente, le creature che mancano d'intelletto, se bene parie
hauno l'anima, come i bruti,
e parte ne sono prive, come
gli elementi, questo istinto
naturalo, fere e coglie, Ma
quette creature, ecc., queste
gono gli Angeli e gli uomini
(V).

121-126. Assetta, ordina e

(V.). 121-126. Assetta , ordina dispone, o vero acconcia, che i Latini direbbero componii (V.). Latini direbbero componii (Y.).

Fa il ciel sempiro, il quale non si muove mai. — Quieto, immobile (Y.). — Ch'ha maggior fretta. Il primo mobile, cioè il nono cialo, chè i teologi pongono sopra il fermamento, il quale è l'ottavo e l'ultimo secondo i filosofi, due 'altri ciali: uno mobile, chamato da loro aqueo o vero cristallino, el'altro immobile, chiamato empireo, cioè ignito
o vero affocato, il quale, per
lo essere l'ultimo a noi e
primo agli Angeli, contiene ed
abbraccia tutti gli altri e primieramente il orietallino (V.). - Fretta. Conv. 11, 4: Il quale

Nell'ordine ch' io dico sono accline 160 Tutte nature, per diverse sorti. Più al principio loro, e men vicine; Onde si muovono a diversi porti Per lo gran mar dell'essere, e ciascuna Con istinto a lei dato che la porti. Questi ne porta il fuoco inver la luna. 115 Questi ne cuor mortali è promotore, Questi la terra in sè stringe ed aduna Ne pur le creature, che son fuore 118 D'intelligenzia, quest'arco saetta, Ma quelle ch' hanno intelletto ed amore. La provvidenza, che cotanto assetta, Del suo lume fa il ciel sempre quieto, Nel qual si volge quel ch' ha maggior fretta: Ed ora li, com'a sito decreto, Cen porta la virtù di quella corda, Che ciò che scocca drizza in segno lieto. Ver'è che, come forma non s'accorda Molte flate alla intenzion dell'arte. Perch' a risponder la materia è sorda; Cost da questo corso si diparte Talor la creatura, ch' ha podere Di piegar, così pinta, in altra parte, (E si come veder si può cadere Fuoco di nube) se l'impeto primo 133 A terra è torto da falso piacere. 136 Non dei più ammirar, se bene stimo, Lo tuo salir, se non come d'un rivo Se d'alto monte scende giuso ad imo. 139 Maraviglia sarebbe in te, se privo D'impedimento giù ti fossi assiso, Com' a terra quieto fuoco vivo. Quinci rivolse inver lo cielo il viso. 142

luogo ordinato e determinato la terra (V.). — Se l'impete per l'anime umene (V.). — primo, se l'istinte naturale Drisza, indirizza. — Lieto, dell'uomo (V.). perché inticle cose s'allegrano 136-142. Non des, tu non debbi andando al fine loro, e giun- — più ammirar, maravigilari andando al fine loro, e giun-tevi godono (V.).

127-135. Alla intension del-l'arte, all' intendimento del-l'artefice. - È sorda, non cor-risponde all'intenzione dell'ar-tefice (V.). — Da questo corso i diparie, da questo istinto naturale, non correndo al cielo — La creatura, ch'ha podere, ecc. L'uomo di tutti gli animali ha il libero arbi-Freita. Conv. 11, 4: Il quale podere, ecc. L'uomo al tutus per lo suo ferventissimo app gil animali ha il libero arbipetito d'essere congiunto col trio, cioè può eleggere, avendo divinissimo ciclo e quisto, in la volonti libera, così il male quello si rivolve con tanto de- com il bene (7). — di piesiderio, che la bua celerità è gar, di volgersi — così pinta, quasi incompressibile. Purg., sospinta e tirata — in altra xxxIII. 50: Il ciel che più alto parte, altrove, cioè dovrebbe fessina (7). — Li, quivi al naturalmente salire al cielo, alelo empireo — sito decreto, e scende per sua volontà verso

130-142. Non aes, tu non cesoi - più ammirar, maravigliarii più — se bene stimo, ee ie giudico dirittamente – Lo tuo esatir, del salir tuo e montare al cielo — se non come d'un al cielo — se non come s'an rivo, se non come tu il mera-viglieresti d'un rio o piccele flumicello, se dalla cima e sommità d'alcuno luogo alte e rilevato, cade giù a basso ed al piano — Come sarable maraviglia — a terra quicto. se si stesse a terra sensa salire — fuoco vivo, la fiam-ma. Altri: il fuoco elementale (V.). Goöthe: Denn wass du Feuer lebendig erfasst... Eit hinauf wo erst sein Anjen;

#### CANTO SECONDO.

Salgono nella luna. Dante combatte una sua propria opinione, che le macchie di essa luna venissero da maggiore o minore densità, per la quale la luce fosse più o meno vivamente riflessa. Se la densità, dice Beatrice, fosse cagione del lune, tutte le settle avrebbero la stessa virità d'influenza, differirebbero solo nel grado. Più: o le parti rade attraversano tutto il corpo lunare, e allora di sola nell' ecclissi vi darebbe per mezzo, o il rado è a strati col denso, e allora la luce delle parti più rade sard più lanquida, macchia non sard. La cagione vera, secondo Dante, di quelle macchie è la viriù che dal primo mobile si diffonde ne' cieli sottoposti, e nella luna è meno che in altri.

O voi che siete in piccioletta barca, Desiderosi d'ascoltar, seguiti Dietro al mio legno che cantando varca, Tornate a riveder li vostri liti, Non vi mettete in pelago; chè forse, Perdendo me, rimarreste smarriti. L' acqua ch' io prendo giammai non si corse : 7 Minerva spira, e conducemi Apollo, E nuove Muse mi dimostran l'Orse. Voi altri pochi, che drizzaste il collo· Per tempo al pan degli Angeli, del quale Vivesi qui, ma non sen vien satollo, Metter potete ben per l'alto sale Vostro navigio, servando mio solco Dinanzi all'acqua' che ritorna eguale. Que' gloriosi che passaro a Colco, 16 Non s'ammiraron, come voi farete, Quando Jason vider fatto bifolco. La concreata e perpetua sete 19 Del deiforme regno cen portava Veloci, quasi, come il ciel vedete. Beatrice in suso, ed io in lei guardava; E forse in tanto, in quanto un quadrel posa, E vola, e dalla noce si dischiava, Giunto mi vidi ove mirabil cosa

zaste il capo, volgeste l'animo.

Per tempo, da' primi anni —

al pan degli Angeli, alla contemplazione di Dio e delle cose
divine (V.). — Vien, diviene. —

Ben, sicuramente — per l'alto
sale, in alto mare (V.). — Navigio, gran legno e saldo (V.). —

Ervando mio solco, seguende dannesso la numa del le-— Servando mio soico, seguen-de dappresso la spuma del le-gno mio, avanti che l'acqua, lui passato, s'appiani (T.). — Ritorna eguate, si richiude e ritorna come prima, e non si vede orma, ne segno alcuno 'U'.

e ritoria come prima. e non el volto coma, na segno alcuno (V.).

16-18. Que' glorioxi, gli Argonauti — che passaro a Colco, che navigarona a Colchide, regno del re Eta, pel conquisto del vello d'oro. — Non s'amiraron. — non ebbero tanto d'ammiratione. — Jason, ecc., diventato aratore e seminar denti di serpenti (V.). Ovidio, Metam., vii, 100 e seggo 19-21. La concreata, oreata insieme (V.) all'umana natura (T.). Ingenita (B. B.). - sete, disiderio — Del deiforme regno, cioè dell' ultimo cielo o vero primo mobile, del quale Dio forma, cioè gli di 'essree e l'operare — cep portava, portava me e Beatice. — Vadete motorra il delo tellato.

Giunto mi vidi ove mirabil cosa

Mi torse il viso a sè; e però quella,
Cui non potea mia opra essere ascosa,
Volta ver me sì lieta come bella:

Drizza la mente in Dio grata, mi disse,
Che n'ha congiunti con la prima stella.

1-6. In piccioletta barca, con riti, non sapreste ove foste, e
debile ingegno o poca dottrina.

- D'ascoliar, d'udire il mio canto - siste... seguitto (V.). - Legno, piche io scrivo non fu traitata
ma, o il genere per la spesie. - Pallade, chea della sapienza 
- Varca, solca il mare e lo spira, soffia e mi dà i venti protrapassa (V). - Tornate, ecc., pit e favoreggianti, persevnon è alidate di venire in alio la Flosofia gli dà la materia
mare, cicè allegoricamente, ce conducemi Apollo, ed Atornateri ai vestri studi bassi, polio mi guida (V.). - Nuoce
s non vogliate entrare negli Airt: nove, tutto le Muse. s logia (V.). - Perdondo me, se
qui candere (T.).

10-15. Drizzaste il collo, al-

31-36. Lucida, diafana e tra-31-36. Lucida, diafana e raparente, e illuminata dal sole espessa, densa - polita, sguale e non scabrosa; tersa e forbita come gli specchi — Quasi adamante, o non altrimente che diamante, o non altrimente che diamante — feriuse, percotesse (V.) — L'estra, perpetua, secondo i Perripatettoi (T.). — Margherita, per la, la luna — Recepe, riceve permanendo unita: restando

perla, la luna — Recepé, riceve — permanendo unita, restando indivias (V).

37-42. S' to era corpo. Non sa oci fosse col corpo (T.). — Ont, in questo mendo — non st concepe, una si comprende, (V.). — Una dimensioni cono cido disura. Le dimensioni cono tre senza più : lunghezza, larghezza — patto, pati, ricevetta. — Esser convien, o convien che sla, e necessariamente avviene — repe, entra e poneira (V.). — Accender ne dovria, ecc. Chi non può comprendere co. Chi non può comprendere come fusse possibile che un corpo passasse in uno altro e disidera di saperlo, molto più dovrebbe disiderare di vedere covrebbe qualerare di vedere Gesà Cristo, nel quale si vedo-no troppo maggiori cose che la penetrazione dei corpi, concio-sia che vi si vede la incarna-zione del Verbo, e come la na-tuna divina si congiunza ad-tura divina si congiunza adtura divina si congiunse ed uni con l'umana - vuol dire uni con l'umana — vuoi aire ch' egil fu per volere e grazia divina, concedutogli da Colui che non solo può far questo, ma più oltra assai (V.). 23-48. Di, quivi, ciò di n quella essenza, la quale i Beati veg-gono, secondo i teologi, imme-diatamente (V.)—Non di-

diatamente (V). — Non di-mostrato, non provato per di-mostrato, non provato per di-mostratone — per st. da sà stesso è di sua natura propia. — A guisa dels ver primo, non diramente che è noto e mani-festo di sua natura propia e-per sè medesimo il primo vero, l'intellette delle primo notizie; quelle propositioni maggiori, che si chiamano dai Greci as-siomi, come è quella: opres siomi, come è quella: ogni tutto è maggiore della parte sua (V.). — Lui, Dio. — Ri-moto, dilungato.

21 Pareva a me che nube ne coprisse Lucida, spessa, solida e polita, Quasi adamante che lo sol ferisse. Per entro se l'eterna margherita Ne ricevette, com' acqua recepe Raggio di luce, permanendo unita. S'io era corpo, e qui non si concepe Com'una dimensione altra patio, Ch'esser convien se corpo in corpo repe, Accender ne dovria più il disio Di veder quella essenzia, in che si vede Come nostra natura a Dio s' unio. Li si vedrà ciò che tenem per fede, Non dimostrato, ma fla per se noto, A guisa del ver primo che l'uom crede. Io risposi: Madonna, si devoto, Quant'esser posso più, ringrazio Lui Lo qual dal mortal mondo m'ha rimoto. Ma difemi, che son li segni bui Di questo corpo, che laggiuso in terra Fan di Cain favoleggiare altrui! Ella sorrise alquanto, e poi: S'egli erra L'opinion, mi disse, dei mortali, Dove chiave di senso non disserra Certo non ti dovrien punger li strali D'ammirazione omai; poi dietro ai sensi Vedi che la ragione ha corte l'ali. Ma dimmi quel che tu da te ne pensi 🕈 Ed io: Ciò che n'appar quassù diverso, Credo che il fanno i corpi rari e densi. Ed ella: Certo assai vedrai sommerso Nel falso il creder tuo, se bene ascolti L'argomentar ch' io gli farò avverso. La spera ottava vi dimostra molti Lumi, li quali nel quale e nel quanto Notar si posson di diversi volti. Se raro e denso ciò facesser tanto, Una sola virtù sarebbe in tutti. Più e men distributa, ed altrettanto.

Seguiterieno a tua ragion distrutti. moto, dilangato.

40-51. Li segni but, quelle choè che sia cagione di quelle chiama torbo (V.). — Corpo lunare. — Fan di Cata, soc. (V.). Infin, xx, 126: Caino e le spine. — Ctò che n'appar, soc., io panso che la cagione di queste (47.). Infin, xx, 126: Caino e le spine. — Ctò che n'appar, soc., io panso che la cagione di queste (48-72. La sperse control disserva, dore le sontimenta in una parte chiara e nell'al-non gil porgono. — Distro aisentata coura, sia il raro ed il sielle luminose — med queste, s. Se l'opinione unman erra dence (V.). — Conv., II, 18: Ivi ano in cose sensibili, la ragione s'inganna (T.). — Luna, corpo, alla qualte son possono dei corpi lore — Notar, soc., se la rarità e la pensi, del dubbio mosso da te, altre parti. Secondo Dante, i raro, eco., se la rarità e la

Virtù diverse esser convegnon frutti

Di principii formali, e quei, fuor ch'uno,

Ancor, se raro fosse di quel bruno Cagion, che tu dimandi, od oltre in parte Fora di sua materia si digiuno Esto pianeta, o si come comparte Lo grasso e il magro un corpo, così questo Nel suo volume cangerebbe carte. Se il primo fosse, fora manifesto Nell'eclissi del sol, per trasparere Lo lume, come in altro raro ingesto. Questo non è; però è da vedere Dell' altro, e, s'egli avvien ch'io l'altro cassi, Falsificato fia lo tuo parere. S' egli è che questo raro non trapassi. Esser conviene un termine, da onde Lo suo contrario più passar non lassi: E indi l'altrui raggio si rifonde 83 Cosi, come color torna per vetro, Lo qual diretro a sè piombo nasconde. Or dirai tu ch'el si dimostra tetro Quivi lo raggio più che in altre parti, Per esser li rifratto più a retro. 91 Da questa instanzia può deliberarti Esperienza, se giammai la provi, Ch'esser suol fonte a' rivi di vostr'arti. Tre specchi prenderai, e due rimovi Da te d'un modo, e l'altro, più rimosso, Tr'ambo li primi gli occhi tuoi ritrovi. Rivolto ad essi fa che dopo il dosso Ti stea un lume che i tre specchi accenda, E torni a te da tutti ripercosso. Benchè nel quanto tanto non si stenda La vista più lontana, li vedrai Come convien ch'egualmente risplenda. Or, come ai colpi delli caldi rai 106 Della neve riman nudo il suggetto E dal colore e dal freddo primai;

densità dei corpi celesti — tambo, solamente, non altra cagione (B.). — Più e men distributa, divisa, secondo la grandezza e piccolezza (B.) — ed attrettanio, proportionalmente (B. B.). Del pari (F.) Distributa neu (B.). — Quei principii torido che si vede nella Luna buia ne' corpi equali equali control de (B.). — Quei principii buia ne' corpi equali equali control de (B.). — Quei principii buia ne' corpi equali equali control de (B.). — Guei principii control de (B.). — Si digiuno, edensitia, ecc. — sequiterieno, per si fatto modo vauno (B.). ecc., secondo il tuo ragiona— per si fatto modo vauno (B.). — Control diverse nel quale e nel quanto: me (B.) a quel modo che un se questa diversità nascesse dal raro e dal denso, una sola al magro (B. B.). — Cangevirtà sarebbe in tutte le lo—rebbe carre, muterebbe conro differenze; differirebbero di dizione come fa lo libro che grado, non dinatura; ma esse unta le sue carre, che quale hanno virtà diverse; e virtà è bianca, e quale è nera, o men diverse non potendo nascere bianca (B.). Ammucchierebbe

strati densi e strati rari, come sui libri si sovrappongono carte

au libri si sovrappongono carte a carte (B. B.).
79-84. Se si primo..... fora, nel primo caso. — Per trasparere, per lo raggio del sole che passerebbe giù a noi per quelle rarità (B.). — In altro raro, rarità (B.). — In altro raro, in altro corpo raro - ingesto, messo (B.). Introdotto. — Del-Paltro caso posto di sopra, cioè che sia raro e denso l'uno di po' l'altro, ei ohe la rarità non trapassi (B.) degli strati (T.) — Cassi, renda vano (B.). — Fulsificato, mostrato falso. Pallar, Del Born, II.), Is. A falsificar la proposizion generale basta la falsifica d'un

A fatsilicar ta proposizion generale basta la fatsita d'un solo particolare.

86-90. Esser conviene un termine, nel corpo lunare—da onde, dal qual termine in 8u—Lo suo contrario, lo den-50—più passar non lassi. su — Lo suo contrario, lo denso — più passar non lassi,
non lasci passare il raggio luminoso (B.). — E indi, eco., e
che da quel punto il raggio
del sole si riversi indietro, si
rifietta come, eco. (B. B.). —
Piombo, la foglia del piombo
(B.). Se il rado non e da banda
a banda, o' ci sarà un punto
dove il denso s'opporrà al passaggio dell'ume, e di là il raggio d'altro corpo tondo si ri-

argio del lume, e di là il raggio d'altro corpo tondo si rifletta come da specchio (T.).
91-96. Dr dirai, cco., che dove il rado è più fondo e il donso però più lontano, quivi il
lume riflesso è più languido e
pare macchia (T.). — Tetro, nero e turbo (B.). — Più a retro, che nell'altre parti della
Luna (B.). — Da questa istansta. Obiezione (B.). Arist.:
L'istanza è proposizione contraria da altra proposizione
(T.). — Esser suoi fonte, principlo dimostrativo, come la (T.). - Esser suol fonte, prin-cipio dimostrativo, come la

ciplo dimostratro, come la fonte al flumi (B) esc. 202. Da le, da lungi da te — d'un modo, parimonie, non più l'uno che l'altro — più rhmosso da te, s'in aude, che i dui di prima (B). — Ritrout, venga a tuoi ochi medio tra i due primi (B. B.). — T's stea un l'ume, ecc., lo quale posto di po le tue spalle ma più alto di te (B. B.). — re specchi posti dispendament., facola accesi di sè, stechè in essi risplenda — B tornia ate da tutti. Il tre specchi — ripercosso, rifiasco da tutti tre (B). 103-114. Stenda; la luco dal più lontano è mon viva, mac-

103-114. Stenda; la luce dal più lontano è men viva, macchia non è (??.). Benchè lo lume pais più plocolo, niente di meno splendido è come li altri (B.). — Or, come, eoc., la materia, la sostanza della nove, riman priva dei candore e dei freddo di prima squagliandost, eoc. (B. B.). — Di luce si vi-

vace, di verità al viva (B.). Ti tremolera, ti scintillera. Tremorea, ti schilora.

Crel della divina pace, lo ciel
empireo, lo quale è di luce
d'amore et è quieto: imper
che non si gira; in esso, n
sopra esso nulla turbazione pu essere, no mutamento, anco (ar zi) pace, riposo et allegrezza imperò che sopra esso et in el so è vita eterna. — Si gira u corpo, lo primo mobile, che chiamò lo cielo cristallino, et lo nono ciele contenuto dentre dal cielo empireo (B.). Conv. 1, 3. — L'esser di tutto suc contento 1 lo combervamento dell'essere e la virtù motiva et effettiva di tutta la sua contenenzia (B.). — Contenio, Inf., 11, 78. — Giace, ha fondamento. — Da lui viene virtù a quanto contengono cielo e terra (T.) 113-120. Lo ciele seguente. lottavo — vedute, stelle fisse (B.). — Quell'esser. ecc. distribuilo nono cielo contenuto dentr tavo — vedute, stelle fisse (B.)—
Quell'esser, ecc., distribuisee quells virth, quell'influenz
che riceve dal nono ciolo (B.
B.) per l'oleli soggetti (T.).—
Géron, Gli altri cicil operan
ciascuno in mode proprio quel
la virth. — Convito: Opni cie
lo destima la propria influenz
al fine cui fu ordinata e a
cemi di vature che in sè con

semi di nature che in sè con tiene (T.). Questi organi de mondo. D., De Mon.: Il ciclo Porgano dell'arte divina (T.) — Di su prendono la virtù de suoi effetti dai motori suoi – e di sotto fanno, infondon giuso nelle cose di sotto que sti loro effetti (B.). — Per ause sti loro effotti (B.). — Per questo loco, per questo argomento demostrativo (B.). — Sol, ragionare da te (T.). — Tener lo guado, lo passo sicuro per li dubblosi pensamenti, che possono nascere intorno a la presente materia (B.). — Guado. Purg. vui. 69.

137-138. Lo moto del primo mobile e delli altri ciel — eta etriu, la potenzia dell'operare a caglouare il effetti e il accimotor, dalli angioli beati che sono motori dei cieli. come dal sti loro effetti (B.). - Per que

sono motori dei cieli, come dal fabbro l'arte del martello (B.). Fabbro l'arte del martello (B.).

— Spiri, emani, sia spirata.
— Conv., II, 6. Inf., vii, 65:
Fecc ti cieti e dit lorchi conduce (T.). — E il ciet delle stelle fisse, ha forza da Dio e l'imprlme ne' cieli di sotto (T.). — Dalla mente profonda, da Dio (B.). Dall'angelo che a lui dà moto (B. B.). — A vostra polive, allo vostro corpoche à di polivere (B.). — Conformate, alte et ordinate (B.).

A diverse potenze, a diverse potenze, à diverse potenze, a diverse. - A diverse potenze, a diver-si ufizi,come a vedere, a udi-

| _         | Cost rimaso te nello intelletto             | 100 |
|-----------|---------------------------------------------|-----|
| _         | Voglio informar di luce si vivace,          |     |
| lo        | Che ti tramplant nol que con etc            |     |
| rð        | Che ti tremolerà nel suo aspetto.           | 112 |
| nè        | Dentro dal ciel della divina pace           | 113 |
| αð        | Si gira un corpo, nella cui virtute         |     |
| n-<br>a:  | L'esser di tutto suo contento giace.        |     |
|           | Lo ciel seguente, ch'ha tante vedute,       | 115 |
| in        | Quell'esser parte per diverse essenze,      |     |
| si<br>tà  | Da lui distinte e da lui contenute;         |     |
| ro        | Gli altri giron per varie differenze        | 118 |
| υ.;       | Le distinzion, che dentro da sè hanno,      |     |
| to        | Dispongono a lor fini e lor semenze.        |     |
| et        | Questi organi del mondo così vanno,         | 121 |
| θ-        | Come tu vedi omai, di grado in grado,       |     |
| f.,<br>o. | Che di su prendono, e di sotto fanno.       |     |
| to        | Riguarda bene a me, sì com' io vado         | 124 |
|           |                                             |     |
| j.        | Per questo loco al ver che tu desiri,       |     |
| í-        | Si che poi sappi sol tener lo guado.        | 185 |
| 83        | Lo moto e la virtu de santi giri,           | 127 |
| В.        | Come dal fabbro l'arte del martello,        |     |
| 10        | Da' beati motor convien che spiri;          |     |
| ıl-       | E il ciel, cui tanti lumi fanno bello,      | 130 |
| e-        | Dalla mente profonda che lui volve          |     |
| ta<br>ai  | Prende l'image, e fassene suggello.         |     |
| 8-        | E come l'alma dentro a vostra polve         | 133 |
| al        | Per differenti membra, e conformate         |     |
| 9         | A diverse potenze, si risolve;              |     |
| .).       | Così l'intelligenza sua bontate             | 136 |
| ei        | Multiplicata per le stelle spiega,          |     |
| 10        | Girando sè sovra sua unitate.               |     |
| <b>6-</b> | Virtu diversa fa diversa lega               | 139 |
| 6-        | Col prezioso corpo ch'ell'avviva,           | ••• |
| to<br>a-  |                                             |     |
| er        | Nel qual, sì come vita in voi, si lega.     | 143 |
| er        | Per la natura lieta onde deriva,            | 140 |
| he<br>la  | La virtù mista per lo corpo luce,           |     |
| ο.        | Come letizia per pupilla viva.              |     |
|           | Da essa vien ciò che da luce a luce         | 145 |
| 10<br>la  | Par differente, non da denso e raro:        |     |
| re        | Essa è formal principio che produce,        |     |
| i-        | Conforme a sua bontà, lo turbo e il chiaro. | 148 |
|           |                                             |     |

re, ecc. — si risolve. La virtù La virtù mista del divine pespirata dall'angelo, quasi anima del mondo, si risolve, si spiega, si svolge, si comparte di quelle che ad esso vengene per le varie nature, come l'anima umanaper le varie parti del corpo (T.) — Intelligenza diuna (T.) — Da luce a luce, da stella a stella — l'anima (T.).

139-148. Fa diversa, diversa colligazione ad operare diversa colligazione ad operare diversa colligazione ad operare diversa colligazione ad operare diversa purissima, e però lo chiama purissima, e però lo chiama prezioso — avviva , vivifica : sua virtù (B.) — Comforme e sua virtù (B.) — Comforme e sua virtù (B.) — Turbe; altri: torbo.

# CANTO TERZO.

Nella Luna vedonsi le anime di coloro che in parte non adempirono a loro voti religiosi, ond'hanno minor prado di gloria che tutti gli altri celesti. -- Si mostra al Poeta Piccarda 2º Donati, che gli soive un dubbio informo al contendamento degli spiriti feli... Gli narra poi della violenza onde fu tratta dai monastero, e gli tocca dell'imperatrice Cosanza che le splende preson

Quel sol, che pria d'amor mi scaldò il petto, Di bella verità m'avea scoverto. Provando e riprovando, il dolce aspetto: Ed io, per confessar corretto e certo Me stesso, tanto quanto si convenne, Levai lo capo a profferir più erto. Ma visione apparve, che ritenne A sè me tanto stretto per vedersi, Che di mia confession non mi sovvenne. Quali per vetri trasparenti e tersi. 10 O ver per acque nitide e tranquille, Non si profonde che i fondi sien persi, Tornan de'nostri visi le postille Debili si, che perla in bianca fronte Non vien men tosto alle nostre pupille; Tali vid'io più facce a parlar pronte, Perch' io dentro all'error contrario corsi A quel ch'accese amor tra l'uomo e il fonte. Subito, sì com' io di lor m' accorsi, Quelle stimando specchiati sembianti, Per veder di cui fosser, gli occhi torsi; E nulla vidi, e ritorsili avanti Dritti nel lume della dolce guida, Che sorridendo ardea negli occhi santi. 25 Non ti meravigliar perch'io sorrida, Mi disse, appresso il tuo pueril coto Poi sopra il vero ancor lo piè non fida, Ma te rivolve, come suole, a voto. Vere sustanzie son ciò che tu vedi, Qui relegate per manco di voto. Però parla con esse, ed odi, e credi, 81 Chè la verace luce che le appaga Da sè non lascia lor torcer li piedi.

1-9 Quel sol, quello splendore
e illuminatore della mia mente, per ispecchi, perchè gli spècchi
Beatrice (B.). — Scoverto, cho
rendono l'imagine ben espréssa,
cosa fusse cagione del turbo
e i veri trasparenti da parte a
della Luna — Provando, lo
parte la rendono con quella
vero per ragione demostrativa
ionuità che vuole il Poeta si— e riprovando, la falsa opignificare (F.) — e tersi, forbiti
nione del denso e raro (B.). sì, che non sino macchiati, nè
— corretto, della falsa opinione appannati — 0 ver per acque
— e certo, della falsa opinione appannati — 0 ver per acque
— e certo, della rera (B.). — A mitide, nette e monde — e transprofferir la mia con fessione — aullie: nitide none a differentia e illuminatore della mia mente, per ispecchi, perche gli specchi Beatrice (B.). — Scoverto, cho rendono l'imagine ben espréssa, cosa fusse cagione del turbo e i veri trasparenti da parte a della Luna — Provando, lo parte la rendono con quella vero per ragione demostrativa tenutità che vuole il Poeta si— e riprovando, la falsa opinione del denso e raro (B.). sl, che non sisno macchiati, nè — c certo, della falsa oppinione appannati — O ver per acque — e certo, della vera (B.) — A nitide, nette e monde — e tranprofferir la mia confessione — quille: nitide pone, a differenzia più erio, più alto (B.). — Per de'paduli i ranquille, riposate, vedersi, perch'ella fosse veduta a differenzia de' flumi — Non da me (B.). — Che di mia, eco., si profonde, non sì alte [R.). di dirmi certo e corretto (T.). — che t' fondi siene persi, di 10-13, Per vetri irasparenti. vista (T.). — Tornan, rifière

tute (B. B.). — Le postille, Linee, lineamenti (T.). — In bian-ca fronte. d'alouna donna. (B.). — men tosto, bianca perla è così difficile a scernere in fronte bianca (T.). Il Buti: men fronte bianca (?). Il Buti: mem forte, che vengano la postille del nostri viei per lo vetro a per l'acqua, le quali vegnano si debili, che la perla nolla bianca fronte non vien più debile IIF: Non si offre più fortemente a nostri occhi, cioè si discerne meglio. — Tati. Le fa tenni e poco lucenti, a indizio dell'incerto affetto che dimostraruno al bene desiderato (T.). — A garlar pronte, sollicite et apparecal bone desiderato (T.).-A par-lar pronte, sollicité et apparec-chiate di parlare meco (B.). — Bentro all'error, eco., credetti i veri visi, imagini; come Nar-cisco credette l'imagine, vero viso (T.). Inf., xxx, 128. 20-24. Specchiati sembianti, imagini rifiettute da specchi (F.).—Guida, Beatrice.—Sor-ridendo, occ., risplenden nelli

ridendo, ecc., risplendea nelli occhi suoi che sono santi, e sorridea della mia credulità

corridea della mia credulità (B.).
20-30. Il tuo pueril coto, pensiero. — Pot, polchè - Lo pté mon fide, non fide lo suo pie, la sua affeziono. — Come suote, tu se' usato di ricorrere alla Fisica per le cagioni delle cose naturali, e cost' y ricorri ora per cagione delle cose appranatura, e ta questo non è sufficiente la Fisica, ma la Teologia (B.). — Qui rategate, ecc. Si noti che, sobbene il poeta dica che le anime son qui ritegate, ciò confinate, pure esse gate, cioè confinate, pure esse non hanno loro stanza in questo pianeta, essendo abitatrici del primo giro. Nel pianeta della luna le dette anime si mostrano temporaneamente, non perche sortita sia questa spera lor, ma per far segno Della celestial ch'ha men salita, per mostrar, cioe, il grado di gloria che posseggono. (Vedi sotto. IV. 37-39.) Lo stesso dovra dirsi delle altre anime che a mano

delle altre anime che a mano a mano il poeta incontrera negli altri pianoti (B. B.). — Per manco di voto, per non aver pienamente osservato il voto (B. B.).

31-45. E credi, quel che da loro udirai. V. sotto, vi, 124. — Da se, eco., non lascia loro dire

falso (T.). — Smaga, turba (T.). — O ben creato spirito: ogni spirito che è beato è ben creato, cloè in buona ora e buona felicità (B.). Inf., xxxii, 13: Mai creata piebe (T.). — Non s'estende mai, nessuno può intendere la dolcezza di vita eterna, sen on l'assaggia (B.). — Grazioso, grato (T.) — ee mi contenti Del nome tuo, che tu noi dichi - e della vostra sorte, della vostra parte della beatidella vostra parte della beati-tudine, cioè che tu mi dichiari in che state siete di beatitudine (B.). Se mi di'chi sei e perchè siete qui (T.). — Non serra porte, non leva audienzia et norte, non lova audienzia et adempimento — Agiusta vogita. Il Buil: Ad iusto prego che fatto ci sia — se non come quella carità — Che, la quale — vuol simile a sè tutta sua corte, e questa è la carità d'iddio, che vuole tutta la corte di paradiso simile a sè in carità; cioè che goni beate sia niano. cioè che ogni beato sia pieno di carità (B.). Non nega so-disfazione perchè la carità di Dio non la nega (T.). 46-57. Vergine sorella, dà ad intendere che fusse monaca di

santa Chiara (B.). - Ben si ri-puarda, bene si ricorda: allora do ella si ricorda (B.). Altri: mi riguarda. - Piccarda, figlia di Simone Donati. Purg., xxiv, 10. Benv.: Questa è Piccarda bellissima, pudicissima; la quale spontaneamente e di certa scienza aveva consacrato a Criscienza aveva consacrato a Criscio la sua verginità, essendo già adulta, nel monastero di Santa Chiara di Firenze. Ma il fratello di loi Corso Donati, famosissimo cavallere, coi suoi la trasse per forma di colà, avendola promessa ad un secolare, certo Poselino della Tosa. Piccarda perseverando nel suo santo proposito, supplicò dovotissimamente Dio di farla venire a morte o cadere in tale maa morte o cadere in tale malore, onde potesse serbare in-violata la sua verginità. E in violata la sua verginita. E in in istaute un grave morbo (la lobbra) invase la carne di lei; di che norendo, andò ad uno sposo migliore. L'A F.: Que-ata (Piccarda) entrò nell' Or-dine de' minorla funne tratta per messer Corso per forza; ond'elli ne ricevette danno, vergogna ed onta a satisfare clla ingiunta penitenza, che el eccellente quasi barone stetsì eccellente quast barone stet- luogo, che par tanto in basso, piu ama indio, piu an la amice ta in camicia.— Nella spera della nostri voti furono negletti da forma della litti espera che più bassa che tutte noi e in parte non adempiti noto che tutti il altri pianeti 58-66. Ne' mirabiti aspetti, — Da sindi pio [18].— Ch'arac ecc., che pareva ecc., che pareva che li altri, in equale spatio meravigliose apparentie, ri-

Ed io all'ombra, che parea più vaga Di ragionar, drizza mi, e cominciai, Quasi com' uom cui troppa voglia smaga: O ben creato spirito, che a rai Di vita eterna la dolcezza senti, Che non gustata non s'intende mai: Grazioso mi fla, se mi contenti Del nome tuo e della vostra sorte. Ond'ella pronta e con occhi ridenti: La nostra carità non serra porte A giusta voglia, se non côme quella Che vuol simile a sè tutta sua corte. Io fui nel mondo vergine sorella; E se la mente tua ben si riguarda, Non mi ti celerà l'esser più bella, Ma riconoscerai ch'io son Piccarda. Che, posta qui con questi altri beati, Beata son nella spera più tarda. Li nostri affetti, che solo linflammati Son nel piacer dello Spirito Santo. Letizian del su'ordine formati. E questa sorte, che par giù cotanto, Però n'è data, perchè fur negletti Li nostri voti, e vòti in alcun canto. Ond'io a lei: Ne' mirabili aspetti Vostri risplende non so che divino, Che vi trasmuta da' primi concetti. Però non fui a rimembrar festino Ma or m'aiuta ciò che tu mi dici, Si che raffigurar m'è più latino. Ma dimmi : voi, che siete qui felici, Desiderate voi più alto loco Per più vedere, o per più farvi amici? Con quelle altr'ombre pria sorrise un poco; Da indi mi rispose fanto lieta. Ch'arder parea d'amor nel primo fuoco.

gira che il altri (B.). — Son splende non so che cosa di dinel piacer, ecc., altro desivinità (B.). — Concetti che di
derio non hanno, se non di vol ha chi già vi concobe [T.]
quale procede la carità — Letizian, letizia hanno e godono de to- [restino, avaccevile [R].
tizian, letizia hanno e godono de to- [restino, avaccevile [R].
tizian, letizia hanno e godono de to- [restino, avaccevile [R].
di beatitudine nol quale ciaagevile a me [B.]. — Conv., ri
scuno è posto (B.). — Formati, 3: A più latimamente codore
in che lo Spirito Santo il pose
in che lo Spirito Santo il pose
dete ora delle gloria di didio[T.). — E questa sorte, ecc., o per farvi più ameri a Dio
e questa condizione, questo
ohe non siete: imperò che chi
luogo, che par tanto in basso,
c'è dato in sorte, perohè i
nostri voti furono negletti da
for 7-72. Sorrise un poco, sognoli e in parte non adempiti ghignò, che è contusamente

70 **Frate.** la nostra volontà quieta Virtù di carità, che fa volerne Sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta. Se disiassimo esser più superne, Foran discordi gli nostri disiri Dal voler di colui che qui ne cerne, Che vedrai non capere in questi giri, S'essere in caritate è qui necesse, E se la sua natura ben rimiri. 79 Anzi è formale ad esto beato esse Tenersi dentro alla divina voglia, Per ch'una fansi nostre voglie stesse. Sì che, come noi sem di soglia in soglia Per questo regno, a tutto il regno piace, Com'allo re ch'a suo voler ne invoglia. E la sua volontate è nostra pace; Ella è quel mare al qual tutto si muove Ciò ch'ella crea, e che natura face. Chiaro mi fu allor com'ogni dove In cielo è paradiso, e si la grazia Del sommo ben d'un modo non vi piove. Ma sì com'egli avvien, se un cibo sazia, E d'un altro rimane ancor la gola, Che quel si chiere, e di quel si ringrazia: Così fec' io con atto e con parola, Per apprender da lei qual fu la tela Onde non trasse insino al co la spola. Perfetta vita ed alto merto inciela Donna più su, mi disse, alla cui norma Nel vostro mondo giù si veste e vela, Perchè infino al morir si vegghi e dorma 100 Con quello sposo ch'ogni voto accetta, Che caritate a suo piacer conforma.

finge che Piccarda lo chia-masse frate, per dimostrare che nella vita beata è perfetta carità — la nostra volonta, di noi besti — quieta, fa quieta, ctoè riposata e contenta — Virtu di carita, d'amore che aviamo in verso Iddio, et in-verso lo prossimo quanto si dè — che fa volerne, ci fa volere — e d'altro non ci asseta, e d'altro non ci fa desiderosi, se non di quel che noi abbia-mo (B.).

cui essenza è acquetarsi nel voler di Dio (T.). 79-87. Anzi è formale, ecc. Dice che la forma della bea-

Dies che la forma della beatitudine è essere contento alla volontà d'iddio, e non volere altro che voglia iddio (B.).—
Esse, essere, stato. Som: Divinum csse (T.).— Come noi sem, la nostra distribuzione e ripartimento di cielo in cielo.— Soglia, stera.— Ne invoglia, ci dà la sua volontà (T.).— Mare, Sopra., 1 [12-113: 3: muovon a diversi porti Per lo gran mar dell'essere. Questo fanno la creature nel tempo; ma l'ultimo lor fine è Dio (T.).
83-96 Com' ogni dove, co-

margiore e migliore influenzia che quelli di sotto, ciascuno secondo lo grando suo come la grazia di Iddio si sparge sopra essi (B.). — La gola, la brama. — Di quel si rimpranta, di quello, di che l'omo è sazio si ringrazia lo donatoro (B.). — Great fu la tela, qual fu la vita virtuosa ch'ell'incominciò, come s'incomincia quando s'ordisce. — Onde, per la qual tela i non trasse, non tirò e gittò — instino ai co, infine al capo, alla fine — la spola, è lo instrumento con che si tesse e gittasi lo filo per la tela. E per questo dà adinton compiesti di tessere; e per questo significa quale fu la vita virtuosa, che incomincia sti e non continuasti infine al fine (B.). sti e non continuasti infine al fine (B.).
97-108. Inciela, in cielo al-

alla regola della quale. — Si veste e vela, si piglia vesti-mento et adornamento e velamento et adornamento e vela-mento, come si vestono e ve-lano le monache di santa Chiara (B.). S. Chiara d'Assisi, nata nel 1123, fondò, sotto la direzione di s. Francesco, un monastero per le vergini, ed una regola che si diffuse lar-gamente. Morì nel 1223, e poco dopo fu ascritta al numero del celasti da Alessandro 1V. Renv. celesti da Alessandro IV. Benv.: Beata Clara nomine et re, quia magnis virtutibus claruit, fuit conterranea et tem-poranea beati Francisci, ejus dilecta et devota. Qua in or bus illius vestigia voluit imi-tari in paupertate, humilitate, caritate, sobrietate, puritate, et simplicitate. Ilœc namque primo, iddio (Ces.). — Frate: come sotto esse. — La qual es empiricate. Ilac mamque questo è nome di carità, e però cosa non ha luogo in ciclo, go, hereditate vendita, de preninge obs Picoarda il chia. devi encessaria la carità, la tio nitit restrunt, totum pauperious erogavit. Et amorem cum paupertate tta contra-xit, ut nihil præter Deum habere vellet, et nihil nisi nccessarium vestimentum et vicessarum vessimenium et vi-cium permilieret a Sororibus recipi. Et quum Gregorius IX veilet ipsam absolver a voio tam arctæ paupertatis, re-spondit alto animo virgo præclara, se velle absolvi a peccatis, non a constilis Jésu Christi. Tegebat igitur tener-rimum cormisculum simmla se non di quel che noi abbiamo (B.).

— Soglia, sfera. — Ne invopeccatis, non a consume serve
plia, oi dà la sua volontà (T.). Christi. Tegebat igitur tener33-78. Se distassimo, ecc. — Mare, Sopra, 1, 112-113: Si rimum cor pucculum simple
n più alto grado che noi non
siamo (B.). — Foran, sarebbero. — Cerve, spariticeo (T.). ma l'ultimo lor fine è Dio (T.). clicium ex pitis camelorum
Che questo luogo ci decreta
(B. B.). — Che, la qual cosa, m'ogni luogo. — B si. Altri : liu usa est, sacco palearum,
cioè che' nestri voleri si disordino dal volere d' iddio —
sordino dal volere d' iddio —
si questi piri, cioè cieli che si
moveno in giro — mecesse,
aecessario (B.). Voce latina,
che li cieli superiori hanno Assisium, hav graciera virgo,

invocata Regina Virginum, monasterium suum a barbarorum switia liberavii, et Civitatem ab obsidione. Qua-draginta duobus annis hæc virgo currens in stadio, tam-dem bravium Beatitudinis est dem bravium Beatitudinis est adepla. Cui redevinti ad pa-triam, Regina Angelorum ma-pna turba virginum comitata occurrit, et suo suscepit in gremio. Quam Alexander V. Papa propter virsutum merita, et miraculorum magna pro-digia, Sanctorum catalogo libens adscripsit. — Con quello sposo, Gesù. — Per seguirla, per monacarmi. — Fuggi'mi. mi fuggii. — E promisi, ecc., e per questo dimostra che fasesse professione nel mona-sterio, di po' la quale non è li-cito ai religiosi d'uscire deletto al religiosi d'usoire della religione, e sono apotate
quando n'escone pol(B.). — Via.
Att., in, 2: 81 quos invenisset
hijus via viros ac mulieres.
(T.). — Setta, ordine. In buon
sonse. Cypn: Fraierentiatis secta (T.). Ori. Fur., xxviii, 81;
Duo sacerdoti, i'un dell'una
setta L'altro dell'altra, uscir
co'libri in mano: della religione maomottana e della cristiana. — Mal. I Donati avevano soprannome di Malefammi. G. Villuni, viii, 30 (T.).
Della dolce chiosira, del oliostro e della classura del mostro e della clausura del monasterio che era delce a me, che mi contentava di vivere in

che mi contentava di vivere in religione (B). — Quat poi ch'ito fui rapita dal monasterio — mia vita fusi, si fu — come fatta fu la vita mia (B.). 109-114. E quest'attro eptendor, quosto attro spirito spiendido (B.). — In sè intende, imperò che così fu rapita ella, e data al marimonio — Sorclla fu, nel monasterio, nel quale tutte si chiamano suore le monache, come li religiosi si chiamano frati per segno di carità, che dè essere tra Ioro come tra i fratelli (B.). — Ombra. An., vi: Umbrata.... tem-

pora quercu (T.). 116-129. Contra suo grado

Dal mondo, per seguirla, giovinetta 108 Fuggi'mi, e nel su'abito mi chiusi, E promisi la via della sua setta. Uomini poi, a mal più ch'a bene usi, 106 Fuor mi rapiron della dolce chiostra; Dio lo si sa qual poi mia vita fusi. E quest' altro splendor, che ti si mostra Dalla mia destra parte, e che s'accende Di tutto il lurie della spera nostra, Ciò ch' io dico di me di sè intende: 113 Sorella fu, e così le fu tolta Di capo l'ombra delle sacre bende, Ma poi che pur al mondo fu rivolta Contra suo grado e contra buona usanza, Non fu dal vel del cor giammai disciolta Quest' è la luce della gran Gostanza, Che del secondo vento di Soave Generò il terzo, e l'ultima possanza. Così parlommi, e poi cominciò: Ave, 121 Maria, cantando; e cantando vanío, Come per acqua cupa cosa grave. La vista mia, che tanto la seguio, 124 Quanto possibil fu, poi che la perse, Volsesi al segno di maggior disio, 127 Ed a Beatrice tutta si converse; Ma quella folgorò nello mio sguardo Si, che da prima il viso nol sofferse; 130 E ciò mi fece a dimandar più tardo.

del partito a lui contrario, levò Allude alla impetuosa e pasnel 1180 Costanza dal mona- saggiera potenza degli Svevi,
stero, dove erasi fatta monaca, o all'impeto onde guegli impeela maritò al figlio del Barnente vi, come re di Germa- lo, di Nabuccodonosor: Venpia, onde il regno di Sicilia tus turbinis (B. E.) Alcuni,
e di Fuglia passò alla casa di manitò, e di Fuglia passò alla casa di ma bene: vesto per venuto.
Svevia.— Ma che Costanza in quanto che Arrigo V venne
fosse monaca, e d'otà avanzata
quando si maritò, è trovato — Il terzo Federigo. Ultima.
degli storici di parte guol'a. Conv., vv, 3: Federico di Sonve,
che voliero così far credore ultimo imperatore delli Romache Fodorigo II, che nazeova ni (?).— Vanto, svani: e con
di Costanza fosse l'Anticristo, questo svaniro par che il poeta
di Costanza fosse l'Anticristo, questo svaniro par che il poeta
di con appunto si favoleggiava voglia far notare che l'appache nascer dovea de una monaca vecchia. Costanza nacque
nel 1154, si sposò ad Arrigo dimora era nel cicle empireo,
nel 1186, cioò in cià di trentadue anni, nè visse mai in — Come per acqua, coc. Così
un monastero, ma sempre nel
regio palazzo (B. B.). Gioo.
carda sì, che non la vide pol,
villansi, vv, 20: Costanzia era
como la cosa grave nell'acqua di Costanza fosse l'Anticristo, di oui appunto si farvileggiava che nascer dovea de una momaca vecchia. Costanza nacque nel 1154, si sposò ad Arrigo nel 1180, cioè in otà di trentadue anni, nè visse mai in un monastero, ma sempre nel regio palazzo (B. B.). Giov. Villani, 1v, 20: Costanzia era dei corpo non della mente model corpo non della mente mo-116-129. Contra suo grado.

contra suo piacere; grado si nice cioè grato; e grato significa piacero o piacevole (B.).

non Nonju dal rei, eco., la dotta un monastero, ma sempre nel costanza non lasciò mai coli l'animo la religione; ma somere l'osservò quanto potette del costanza non lasciò mai coli l'animo la religione; ma somere l'osservò quanto potette del costanza. Fu figliuca di Riggieri, re di Puglia e di Riggieri, re di Puglia e di fiollia. Narrano che, morto anna casta citta di Palermo. E va: Come con mutricava di alcuno moniste- segno, eco., rio di monache. E vi. 1: I ret- desidercibis, or for della Chiesa promo oppe- Poloproti cort della Chiesa promo oppe- Poloproti cort della Chiesa promo casagra Gostanza e parò di Bastrica puno obbediva alla Chiesa, l'ar- forse iddio pormise ol rigil per- si vessooro di Palermo, capo soguitasso la Chiesa). - Vonto. rare di lei.

come la cosa grave nell'acqua cupa (B.). — Grave. Vita Nuo-va: Come cosa grave e inaniva: Come cosa grave e inani-mata si moveva (T.). — Ai segno. eco., all'obbietto più desideratile, a Beatrice (B. B). — Folgord. Tanto più vive del lume di que' beati era il lume di Beatrice (T.) — Viso, vi-sts. — Nol sofferse, il falge-rare di lei.

# CANTO QUARTO.

Due dubbi tengono sospese l'animo dei Poeta: il primo è intorno alla dottrina platonica, che tutte le anime tornino alle stelle onde sono partite; l'altro, come sia giusto, se la violenza toglie liberta e colpa, che quelle anime forsate a rompere il voto abitano scenamemento di gloria. Beatrice risponde al primo dubbio, restringendo il senso di quella dottrina all'influenza della sfere, ed al secondo che quelle anime non consentirono veramente al male, ma non lo ripararono, ritornando, allorche potevano, al chiostro. Dipol le domanda se possano i voti per altre buone opere compensarsi.

| Intra duo cibi, distanti e moventi                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D' un modo, prima si morria di fame,                                                |    |
| Che liber uomo l'un recasse ai denti.                                               |    |
| Si si starebbe un agno intra duo brame                                              | 4  |
| Di fleri lupi, igualmente temendo;                                                  |    |
| Si si starebbe un cane intra duo dame.                                              | _  |
| Per che, s'io mi tacea, me non riprendo,                                            | 7  |
| Dalli miei dubbi d'un modo sospinto,                                                |    |
| Poich'era necessario, nè commendo.                                                  | 10 |
| Io mi tacea, ma il mio disir dipinto                                                | 10 |
| M'era nel viso, e il dimandar con ello<br>Più caldo assai, che per parlar distinto. |    |
| Fe'si Beatrice, qual fe' Daniello,                                                  | 13 |
| Nabuccodonosor levando d'ira,                                                       |    |
| Che l'avea fatto ingiustamente fello,                                               |    |
| E disse: Io veggio ben come ti tira                                                 | 16 |
| Uno ed altro disio, sì che tua cura                                                 |    |
| Sè stessa lega sì, che fuor non spira.                                              |    |
| Tu argomenti: Se il buon voler dura,                                                | 19 |
| La violenza altrui per qual ragione.                                                |    |
| Di meritar mi scema la misura ?                                                     |    |
| Ancor di dubitar ti dà cagione,                                                     | 22 |
| Parer tornarsi l'anime alle stelle,                                                 |    |
| Secondo la sentenza di Platone.                                                     |    |
| Queste son le quistion che nel tuo velle                                            | 25 |
| Pontano igualemente; e però pria<br>Tratterò quella che più ha di felle.            | 1  |
| Trattero quella che più ha di felle.                                                | 28 |
| Dei Serafin colui che più s' india,                                                 | 28 |
| Moise, Samuel, e quel Giovanni,                                                     |    |
| Qual prender vuogli, io dico, non Maria,<br>Non hanno in altro cielo i loro scanni, | 31 |
| Che gradi spiriti che me d'appenine                                                 | -  |
| Che quegli spirti che mo t'appariro,<br>Nè hanno all'esser lor più o meno anni.     |    |
| Ma tutti fanno bello il primo giro,                                                 | 24 |
| E differentemente han dolce vita,                                                   |    |
| Per sentir più e men l'eterno spiro.                                                | •  |
| - or somer big o mon reteine spire.                                                 |    |

uguale il timore; nella seconda la voglia (T.). — Per che, ecc., per lo che io non meritava lode ne biasmo del mio tacere; es-

nè biasmo del mio tacere; essondovi costratto da necessità
(Ces.). — Sospinto, sollicitato
(B.). — Ello, desiderio.
13-18. Qual fe', come fece —
Daniello, profeta — Nabraccadonosor, re di Babilonia — levando d'ira, levando dall'ira
sua. — Ingiustamente fello, corruccioso contra ragione (B.).
Quel re avega dimenticato il
suo sogno, ed era per le furie,
perchè i suoi indovini non sapevano raccapezzarsi. Daniello perene i suoi indovini non sa-pevano raccapezzarsi. Daniello lo ritrovò e spiegò. Inf., xiv. 103 e segg. — Lega, impedisce. — Che fuor non spira, non esce fuora della tua mente (B.). In

fuora della tua mente (B.). In parole (T.).

19-24: Voler, delle smonacata (T.). - Ancor, incitre. - Parer tornarsi, eco. Tu dir: Come son questo anime nella luna, che falliron nel voto! Forse elle erano, prima di venire a corpi, in cuesta ninera muchile. in questo pianeta mutabile, donde portarono la mobilità nel voto i Ed ora tornarono al luogo

donde portarono la mobilità nel voto I Ed ora tornarona al luogo natio I (Ces.).

25-27. Nel tuo veile, nella tua voluntà (B.).— Pontans, capuntano nol tuo volere: chiedono spiegazione (T.).— Felle. Lat. fel. fiele, veleno, pericolo; perchè potrebbe indurre errore nella fede (B.).

28-36. Dei Serafin. Li serafui sono lo supremo ordine degli agnoli, e sono più presso a Dio che nessuno altro ordine, e però dice: colui, quello angelo del detto ordine — che più s'india, più partecipa della beatitudine creata da Dio, o più s'accosta a lui (B.).— Qual, ecc., qualunque de'dne l'Evangelista o il Battista (T.).— Moria, più alto (T.).— I loro scami, le loro sedie, nelle quali tanno perpetualmente beati (B.).— Nè hanno all'esser lor, alla durabilità loro nella beatitudine che sarà perpetua— più o meno anni, che abbiano 1-12. Intra duo cibi, ecc. Per le parole di Piccarda, elli era contrato di violenzia, fui so po- (B.).— Ne hammo all'esser lor, entrato in due dubbi, dei quali sito in mezzo di du'ebi li quali aita durabilità loro nella besavea equale desiderio d'avere diohiarasione; e pertanto non sapea da quale incominciare, ne potesti imperò e la rui l'essen lor, arange de quale incominciare, ne potesti imperò e la rui i equali beni non cade glezione, e così tra il equali mali, se così sara in qualla dell'il agnoti e del sun'i quella delli agnoti e del sun'i

di sopra nominati (B.). Non di sopra nominati (B). Non sono dispersi per li pianeti, nè tornano dopo certi anni alla terra (T). — Famno bello il primo giro, lo primo cielo em-pireo. — Spiro, l'ispirazione celeste (B.l., 37-39. Non perchè sortita, da-

ta in parte — Sia questa spera, lunare — lor, alli detti spiriti — ma per far segno — ch' ha men salita, la quale ha minore salita, tio per mostrare cha, come questa spera lunare è la primaspera che trovi chi monta suso e la più bassa di tutte le spere celesti; così la sedia loro nel cielo empireo è la prima che si trovi e la più bassa che vi sia; e questa è la cagione, perchè il beati si rappresentano in queste spere celesti, non perchè stiano quine (quivi), ma per mostrare lo grado in che sono in vita eterna (B.). 40-48. Vostro, umano. — Sen-

au-ac. VOSFO, umano. — Sen-sato, da orgetto sensibile ap-prende quel che poi diviene intelligibile. Gal.: Sensata espe-rienza (T.). Da com ricevuta ne'sensi: e questo gradino à scala all'opere dell'intelletto, ad intendere le cose immateriali (Ces.). — La Scrittura santa condescende a sociar faculture (Ces.). — La Scrittura santa condescende à vosira facultate, alla vostra possibilità; et alcuno testo ha: A vostra favilta (coò debilezza — et altro intende: imperò ohe per li piedi intende la voluntà e la benivolenzia, e per le mani intende l' opera e la potenzia (B.). — Altro, atti spiritnali (T.). — B' ratro, agnolo — Tobia rifece zano, imperò che il lavà la sonuma aperò che li levò dagli occhi che l'avevano fatto cieco, e riebbe la vista; lo quale agnolo si nominò a lui Rafael

(B.).
49-66. Quel che Timeo. Timeo forse non parla per figura come è qui ; ma letteralmente crede la cosa come la dice (Oes.). — Esser decisa, essere partita (B.). Forse dal latino: decidere, caduta, discesa(Bl.). - Natura. Nel m del Paradiso distingue Nel III del Paradiso distingue Dio e natura. Nel svo nel say del Purgatorio dice l'anima ispirata direttamente da Dio (1.). — Per forma la diede, quella anima al corpo del sivirifica, e fa uomo (B.). Pla-tone, nel Timeo, tradotto dal-l'Erizzo: Avendo (l'eterno Fat-tore) costituito l'universo, di-vise l'anime pari di numero alle stelle, a ciascheduna as-segmando ciascuma. et quello segnando clascuna... et quello veramente, il quole, il corso della sua vita trapasserà diritQui si mostraron, non perchè sortita Sia questa spera lor; ma per far segno Della celestial ch'ha men salita. Così parlar conviensi al vostro ingegno, Perocchè solo da sensato apprende Ciò che fa poscia d'intelletto degno. Per questo la Scrittura condescende A vostra facultate, e piedi e mano Attribuisce a Dio, ed altro intende: E santa Chiesa con aspetto umano Gabrielle e Michel vi rappresenta, E l'altro che Tobia rifece sano. Quel che Timeo dell'anime argomenta Non è simile a ciò che qui si vede, Però che, come dice, par che senta. Dice che l'alma alla sua stella riede, Credendo quella quindi esser decisa, Quando natura per forma la diede. E forse sua sentenzia è d'altra guisa, Che la voce non suona, ed esser puote Con intenzion da non esser derisa. S'egl' intende tornare a queste ruote L'onor dell' influenzia e il biasmo, forse In alcun vero suo arco percuote. Questo principio male inteso torse Già tutto il mondo quasi, sì che Giove, Mercurio e Marte a nominar trascorse. L'altra dubitazion che ti commuove Ha men velen, perocchè sua malizia Non ti potria menar da me altrove. Parere ingiusta la nostra giustizia Negli occhi de' mortali, è argomento Di fede, e non d'eretica nequizia. 70 Ma, perchè puote vostro accorgimento Ben penetrare a questa veritate, Come disiri, ti farò contento.

suo paese E ritormata ed alla par sua stella. — Influenza, che non toglie libertà (T.). — Percuote: dice in parte vero (T.). E secondo questo principio si mostrerebbero quelle anime nella luna, a denotare la mushitità da quel sinesta in loro in contra de la mushitità da quel sinesta in loro della contra nella luna, a denotare la mu-tabilità da quel pianeta in loro influita (B. B.). — Torse, traviò. — Nominar, invocare — ado-rere (T.). — A dare a pianeti il nome di Giove, Mercurio e Marte, reputandoli abitati e regolati da questi del. Sotto, viii, 10-11. E da costo... Pigliavano il vocabol della stella (F.). veramente, il quote, il corso il vocabol della stella (F.). — sia, questa no (S.). — Da me, della suo vita trapasser diritt. Il Perazzini leggeroble: mumi— Beatrice — altrove, ad altra tamente, da capo a quella stella nare, deificare. — L'altra dubi— determinazione, che fasse erritornando, alla quale fiva acco Lazion, la prima, che fu questa: tica e non approvata da santa modato, menerd una vita bea— Se 'I buono volere dura, come Chiesa (S.).

ta. Et da queste cove mancar— può la forza altru mancare (80-72. Non d'erretica negatido, sard costretto nella seconda (scemare) lo mortio dello stor— sie, non di malinia, che in-

generazione, di trasmutarsi in zato: con ciò sia cosa che la natura di femina. Petr: Nei volunti libera sia quella che suo paese E ritornato ed alla meriti e demeriti E però se par sua stella. — Influenza, Piccarda e Gostanza furne che non toglie libertà (T.). — Sorrata e uscire del monatterio, per che cagione durando elleno in quel buono volere , meritorno d'essere nel primo meritorno d'essere, nei primo grado dei beati e non in quello nel quale sarebbono state, se fussono state nel monasterio? (B.).— Che ti commuoue. Som:: Pati motum dubitationis (T.) - Ha men velen, ha meno di periculo, che quella che deter-minata è: imperò che quella potrebbe menare l'uome in ere-

sia, questa no (B.). — Da me, Beatrice — altrove, ad altra determinazione, che fesse ere-

73 Se violenza è quando quel che pate, Niente conferisce a quel che sforza Non fur quest alme per essa scusate; Che volontà, se non vuol, non s'ammorza, 76 Ma fa come natura face in fuoco, Se mille volte violenza il torza; Perchè, s'ella si piega assai o poco, 79 Segue la forza; e così queste fero, Possendo ritornare al santo loco. Se fosse stato lor volere intero, 28 Come tenne Lorenzo in su la grada, E fece Muzio alla sua man severo, Cosi, l'avria ripinte per la strada 85 Ond'eran tratte, come furo sciolte; Ma così salda voglia è troppo rada. E per queste parole, se ricolte 飲 L'hai come dèi, è l'argomento casso, Che t'avria fatto noia ancor più volte. Ma or ti s'attraversa un altro passo Dinanzi agli occhi tal, che per te stesso Non n'usciresti, pria saresti lasso. Io t'ho per certo nella mente messo, Ch'alma beata non poria mentire, Perocchè sempre al primo vero è presso: E poi potesti da Piccarda udire, Che l'affezion del vel Gostanza tenne, Si ch'ella par qui meco contradire. Molte flate già, frate addivenne 100 Che, per fuggir periglio, contro a grato Si fe di quel che far non si convenne; Come Almeone, che di ciò pregato Dal padre suo, la propria madre spense, Per non perder pietà si fe spietato. A questo punto voglio che tu pense Che la forza al voler si mischia, e fanno Si che scusar non si posson l'offense.

duca eresia (B.). L'ingiustizia apparente de' giudizi divini è apparente de giudizi divini è argomento a più oredere, non già a dubitare, facendoci intendere l'incertezza del nostro vedere, e la necessità d'una vedere, e la necessità d'una vita futura, ove a tutti sia reso secondo il merito. — Ma qui

può la ragione arrivarci, però te lo spiego (T.).
73-81. Se violenza è quando, ecc. Lo sforzato non deve punto contribuire con la sua volontà; queste contribuirono, per-chè, potendo, non tornarono al chiostro (T.). — Pate, patisce (B.). — Memie conferisce, nulla dà d'aiuto, nè di consentimento (B.). - Non s'ammorza. Nessuna violenza pud spegnere una violenza pud spegnere una volontà che vuole o non vuol checchessia (Cos.). — Ma fa, la voluntà assointa — coe natura face in fuoco, lo

quale sempre torna ritto in su: della fiamma si de' intendere che sempre si drizza in alto one sempre si urazza in salo di corcia (torca), e faccia chinare in giuso — Perchè, imperò che — s'ella, la volontà — si piega giuso — Perche, impero one — s'ella, la volontà — si piega assai o poco, inverso alla cossa a che olla è sforzata, et allora è volontà respettiva sforzata (B.). — Segue la forza (r.) — e così queste, Piccarda e Gostanza fero, feceno, che seguittono la forza fatta loro — Possendo ritornar al santo loco, nel mo-

ritornar al santo loco, nel momarito, si può dire, per l'adornaterio, del quale erano state namento dell'oro per sua voncarate (B.).

82-90. Intero, saldo. — In 106-108. A questo punto, eco., se la grada, in sulla graticula co è un po' di forza e un po' di del ferro sopra lo fuoco la sua volere, quindi un po' di colpa voluntà intera a sostenere quel.

(7.). E vero che Gostanza colla co l'oco de Gostanza colla concendio per l'amore d'Id-voluntà assoluta sempre senne die, intanto che elli insultava la religione; ma colla respetti-

al tiranno che lo faceva arrostiro, dicendoli: Versa e manduca (B.). — Muzio Scevola.
— L'avria riptită, ricondotte
nel chiostro. — Stotte, libere
di ritornare alla colla (T.). —
Muzio, cost, cost soda volontă, come fu quella di santo
Lorenzo e di Muzio, si trova
troppo rade volte (B.). - Cusso,
distrutto. — Che l'avria, ecc.
Oggimai non ti potră fare più Oggimai non ti potrà fare più noia, perchè s'è dichiarato cho essere intera, altramente non merita: imperò che è parola di Cristo: Non qui inceperit; sed qui perseveraverit usue in finem, hic salvus erit : e perà cultiin finem, hic salvus erit, e però colla forza conviene es-sere la volonia costante sì che,

sere la volontà costante si che, cessata la forza e tornata la possibilità, si ritorni nel ben fare (B.).

91-105. Ma or ti s'attraversa una sitro passo, un'altra difficultà all'intelletto (L.). Io t'ho già dichiarato che l'anime beate non possono mentire (m; 31 e segg.), e Piccarda ha detto di sopra (ivi 115 e segg.), che Gostanza tonne l'affoziono del momacato; et io t'ho detto che no stanza tonno l'affoziono del mo-nacato; et to t'ho detto che no (sopra, v. 79 e segg.); dunqua quosto è contradditorio; im-però che l'uno conviene essere falso (B.). — Tai, che per te estesso, per la ragione pura na-turale (B.). — Pri a; sott.: che, imperocchè (L.). Tu non ne naciresti che nrima non fi alimperocchè (L.). Tu non ne usciresti che prima non ti al-lassassi, cercando di svilup-partene (Ces.). — Al primo vero, a Dio — Che l'affezion det vel, la voluntà e lo desi-derio della religione monacalo, che è significata per lo velo (B.). Desiderò sempre il chio-stro (T.). — Contradire, im-però ch'ella dice che Gostanza stro (7.). — Contradire, imperò ch'ella dice che Gostanza tenne l'affezione del velo, et io ho detto che no: imperò ch'ella sarebbe tornata al monasterio sarebbe tornata al monasterio quando avesse avuto potenzia di tornare (B.). Contro a grato, contra suo placere è volere assoluto (B.). Latini 'ingratis' (Ces). A mai grado s'opera, ma se non si temesse il pericolo, si potrebbe non operare (T.).—Grato. Purg., xxv., 52.—Per non perder pietd., la quale arebbe perduta, se non avesse osservato la promessa che avea fatto al padre Amflarao, d'uccidere Eriflie sua madre, che avea dato lo marito, si può dire, per l'adormarito, si può dire, per l'adormarito si può dire, per l'adormarito, si può dire, per l'adormarito si può dire per l'adormarito si può dire, per l'adormarito si può dire per l'adormarito si può dire può dire per l'adormarito si può dire per l'

va no, e però vero dice io Bea-trice, che intendo della volunta respettiva, e vero dice Pic-carda che intese della volontà assoluta (B.). — Offense, pec-

109-117 Voglia assoluta, ecc., - Volonti assoluta; quella che è considerata indipendente-mente, senza riguardo alle altre circostanze, per opposto alla volontà relativa e condizionais (Parent) Assolutamente non assente al peccato, ma per paura gli cede (T.): — Spreme, intorno a Costanza (T.). II W: expreme. — Ver diciamo insieme, sotto diversi rispotti dicemmo il vero ambedue (Ces.). — Cotal Fu l'ondeggiar, co., lo parlare della santa Toologia (R.). — Uno ed altro disto. ta (Parenti). Assolutamente non gia (B.). — Uno ed altro disio, due dubbj : del cielo e del volo (T.). 118-123. Amanza, amaia.

Primo amante, Dio o special-mente lo Spirito Santo. Inf., III. — Diva. Divo è di mortale ni. — Déva. Divo à di mortale fatto eterno, e però déva si dice: imperò che per lei diventano il nomini, che sono mortali, eterni [B.]. — A rendervoi, esc.. a ristorare, che
quanto voi amate me, io ami
tanto voi: grazia, carità, affezione, dilesione et amore una
medesima cosa significano [B.].
Ringraziamento eguale al favore (L.). — Quei che vede,
ecc., Dio ve lo dica e rimeriti vore (L.). — Quei che vede, ecc., Dio ve lo dica e rimeriti

vore (L.). — Quest che vede, ecc., Die ve lo dica e rimeriti (T).

126-132. Di fuor dal qual, ecc., vero, lo quale hae in sè tutte le verità; e questo è Iddio (B.) non si diffonde, non è verità alcuna (B.). Lustra è la tana della fiera (B.). Georg., II. Lustra ferarim (T.) — sarebbe frustra, sarebbe invano, anco tutti il umani desidèri cono vani, se non lo desiderio d'avere iddio (B.). — Per quello desio (T.). Perolò, per tal motivo (L.). — A guita, ecc., a mode di pollone, che nace a piè della pianta, così lo dubbio nasce a piè del pianta, così lo dubbio nasce a piè del vero per lo desiderio che l'uomo ha di giungerio (B.). — Pringe, sospinge. — Collo cima. Int. INIM, 43. — Conv., iv. 12. Vedere si puote che l'uno desiderio desiderio che l'uno desiderio quasi piramidale. Che il missimo il copre prima frust, sel è quasi pusse dell'ultimo desideria della mostra anima, per modo quasi piramidale. Che il missimo il copre prima frust, sel è quasi pusse dell'ultimo desideria delle quasi basse si tutti (T.). Il To-relli vorrobbe leggemi: A pid alt dabbio il vero: a pilega.
Nasce per quello, per lo primo vero: a gile det disbbio il vero: a pilega.
Nasce per quello, per lo primo vero: a gile det disbbio il vero: a pilega.

1.9 Voglia assoluta non consente al danno, Ma consentevi in tanto, in quanto teme, Se si ritrae, cadere in più affanno. Però, quando Piccarda quello spreme, 112 Della voglia assoluta intende, ed io Dell'altra, sì che ver diciamo insieme. Cotal fu l'ondeggiar del santo rio, 115 Ch' usci del fonte ond'ogni ver deriva; Tal pose in pace uno ed altro disio. O amanza del primo amante, o diva, 118 Diss' io appresso, il cui parlar m'inonda, E scalda sl, che più e più m'avviva, Non è l'affezion mia tanto profonda, 191 Che basti a render voi grazia per grazia; Ma Quei che vede e puote, a ciò risponda. Io veggo ben che giammai non si sazia Nostro intelletto, se il ver non lo illustra, Di fuor dal qual nessun vero si spazia. Posasi in esso, come fera in lustra, Tosto che giunto l'ha: e giugner puollo; Se non, ciascun disio sarebbe frustra. Nasce per quello, a guisa di rampollo, Appie del vero il dubbio: ed è natura Ch'al sommo pinge noi di collo in collo. Questo m' invita, questo m'assicura, Con riverenza, donna, a dimandarvi D'un'altra verità che m'è oscura. Io vo' saper se l'uom può soddisfarvi 136 Ai voti manchi si con altri beni, Ch'alla vostra statera non sien parvi. 139 Beatrice mi guardò con gli occhi pieni Di faville d'amor, con si divini, Che, vinta mia virtù, diedi le reni, E quasi mi perdei con gli occhi chini.

I più intendono per guello (il cerche, chiarire le nostre dubche è la chiave di questo nodo) biezze, e per questa scala salire il desiderio della verità, che è al sommo: che è quello che dice detto: a me non pare, da che il terzo verso assai senitiamen-non vèggo, come dal desiderio te; che la natura, essendo di senza più della verità debba corta vista, ne spinge al Verce poter nascere il dubbio. lo l'inperio del primo Vero; di cui l'intellatio nestro non si assia, se vano (??).—Se l'uom pud sodonon raggiuntolo. Ora posciachè disparei, alla corta divina—questo vero non può essere di voti manchi, ai volt che non affatto conesciuto di tratto, sono adempiuti, nè osservati—resta che noi, montando d'un si con altri bessi, che quelli che vero ad un altro, cloè da una sono promessi—Ch'alla voda altra dimostrazione, possia-stra statera, alla vostra iustimo, quandochessia pervenivi. zia del foro divino (B.). Sopra Ed ecco, come a più d'un vero dissa Beatrice mostra giustimo, quandochessia pervenivi dissa Beatrice mostra giustimo noi pescare la verità prima a con Dio. Math., sux S. Sederbrani a brani, e non potendo in rete anche voi giudicando (?.).

— Non ster parvi, non siane cos dissa parvi. ad altra dimostrazione, possiamo, quandochessia pervenirvi.
Ed ecco, come a pià d'un vero
nasce il dubbio; che, dovendo
noi pescare la verità prima a
brani a brani, e non potendo in
una conoscere tutte il altre, ci
riman sempre addietro qualcosa di oscuro ad incerto; onde
ci è bisogno, per forza di ri-

# CANTO QUINTO.

Beatrice dimostra la santità del voto, siccome di patto fra l'uomo e Dio; poteris la ma-teria del voto mutare, ma dovere la cosa sostituità essere maggiore in merito della orhessa. Voltasi poi verso la parte più luminosa del cielo, travola col Poeta nella supe-riore sfera di Mercurio, dove si mostrano quelli che adoperarono a opne l'ingegno. Uno espirito, richiesto dell'esser suo, nascondendosi mell'avvivuta luce, si appracchia a sodmerito della. spirito, t disfarlo.

S' io ti flammeggio nel caldo d'amore Di là dal modo che in terra si vede, Si che degli occhi tuoi vinco il valore, Non ti maravigliar; chè ciò procede Da perfetto veder, che come apprende, Cosi nel bene appreso muove il piede. Io veggio ben sì come già risplende Nello intelletto tuo l'eterna luce, Che vista sola, sempre amore accende; 10 E s' altra cosa vostro amor seduce, Non è, se non di quella alcun vestigio Mal conosciuto, che quivi traluce. 13 Tu vuoi saper, se con altro servigio, Per manco voto, si può render tanto, Che l'anima sicuri di litigio. Si comincio Beatrice questo canto; E, si com' uom che suo parlar non spezza, Continuò così il processo santo: Lo maggior don, che Dio per sua larghezza Fesse creando, ed alla sua bontate Più conformato, e quel ch'ei più apprezza, Fu della volontà la libertate, Di che le creature intelligenti, E tutte e sole furo e son dotate. Or ti parrà, se tu quinci argomenti, 25 L'alto valor del voto, s'è si fatto, Che Dio consenta quando tu consenti; Chè, nel fermar tra Dio e l'uomo il patto, 28 Vittima fassi di questo tesoro, Tal qual io dico, e fassi col su'atto.

1-9. Ti fiammeggio, s'iofiamprende, si muove verso di lui, meggio a ta. — Se tu mi vedi e del suo amore s'accende. siammeggiar si (Ces.) — d'a- Beatrice, secondo Dante, figura more, dell'amore divino. — Di la divina scienza risplendente la dal modo, oltra lo modo di tutta la luce del suo sug-(B.). — Il valore, la potenza getto, il quale è Dio. Como, III, visiva, al che li occhi tuoi non 15:... nella faccia di costei

la divina scienza risplendente di tutta la luce del suo sug-getto, il quale è Dio. Cono., m., 15:... nella faccia di costei visiva, al che ll occhi unol non lis... nella faccia di costei senti, ad obbligare la tua vomi possano sostenore (B). — appaiono cose che mostrano luntà nella materia che ti proDet perfetto vedere, dal mio perde piaceri di Puradizo, cioè metti (B). — Vittima fassi,
fetto vedere in Dio (B. B.). Veder che si perfeziona in te (T). i conviene sapere che gli occome apprende, ecc. Secondo
l'idea rappresentata da Beatrica, vuol dire: non ti maravede la verita certissimamental. Non saise tal vada a vitvigliare se la Teologia qui in te, et is uno riso sono le sue tima o assoro direi aquesto;
ciclo è più illuminata che in persuasioni, colle gnon le sue tima o assoro direi aquesto;
ciclo è più illuminata che in persuasioni, ecc. (B. B). — dacchè del pregio della literra, perclocchè essa in clelo Che vista sola, ecc. Costr.: che bettà aveva già detto (T). —
comprende più perfettamente
il bene, e a misura che lo comla (perchè nen v'è altra cosa libera voluntà (B).

che abbia questa virtù) veduta che sia accende in perpetuo dell'amore di sè. Ma vista osta potrebbe anche intendersi, ve-duta scompagnata d'ogni altra cosa materiale che possa offu-

cosa materiale cne posas oru-scarla, il che non può avvenire che in paradiso (B. B.). 10-18. Seduce, inganna (B.). Lusinga, attrae (B. B.). — De-quella eterna luca. — Vestipio, alcun raggio di essa luca, che (B.B.). — Quivi, in altra cosa — traluce, per modo di splendore riverberato: dice nel Condore riverberato: dice nel Conwito (T.). — Servigio, buona
operazione (B.). Manco, lassato
e non adempinto (B.). — Sicuri,
assicuri. — Di litigio, da briga
e da pena nell' altra vita (B.).
Franchi l'anima nel tribunal e
di Dio, overo d'ogni querela
(Ces.). — Non spezza, non interrompe. — Il processo santo,
la santa estensione del suo parlare (B.).

la santa estansione del suo parlare (B<sub>1</sub>).
19-24. Per sua larghessa, ecc.,
facesse quando creò l'uomo
per sua liberalità e cortesia
(B<sub>1</sub>).— Conformato, correspondente (B<sub>1</sub>).— La libertale, lo
libero arbitrio (B<sub>1</sub>). Somma:
L'uomo immagine di Dio è
principio delle opere proprie,
avendo il libero arbitrio e la
potesta di esse opere (T<sub>1</sub>).—
Le creature intelligenti, il aenoli el lo mini (B<sub>1</sub>).— Furo, fugnoli e li omini (B.).—Furo. fu-rono. Furo è detto rispetto alle rono. Puro e cetto rispetto alle creature angeliche; son, ri-spetto alle anime degli uomini, che Dio crea a mano a mano che si formano i corpi loro (B. B.). 25-30. Ti parrd, ti si fara manifesto. — Quinci, da questo principlo. — Che Dio consenta,

principlo. — Che Dio consenta, ad accettare — quando tu consenti, ad obbligare la tua voluntà nella materia che tu prometti (B.). — Vittima fassi, ecc., del libero arbitrio: l' uomo sacrifica la sua volontà a Dio, quando elli l'obbliga a Dio colla promissione (B.). — Tal. Non sai se tal vada a vistima o sersono: divia prometsione.

33-42. Di mal tolletto, di male acquistato, vuoi far buon Savoro, tu che non osservi lo voto, e per quello fai altre buo-ne operazioni : vuoli fare co-me colui che del furto o delme colui che un intro della rapina vuole fare elemo-aina o sacrificio a Dio. E per questo si nota che nel voto sono due cose: la forma e la materia; la forma è la promissione che obbliga la voluntà; la materia è la cosa che si promette. E quanto alla forma, niuna altra cosa è equivalente; alla materia, quando si trova equimateria, quando si trova equivalente e quando no, secondo
la materia è (B). — Del moggior punto, della santità d'un
tal patto (T.) — certo, cioèse
al vota si può sodisfare con
altre operazioni, che con osservanzia di quello; ed è stato
determinato che non, perchè
ogni ristoro si de fare per equivalente a per più e niuna valente o per più, e niuna cosa si truova equivalente alla libertà dell'arbitrio che si obbliga nel voto; dunque al voto non si può fare ri-storo, posto che sia fa:to di rittamente (B.). — In ciò, ne' voti fatti — dispensa, alcuna volta li tolle al tutto , alcuna volta li permuta (B.). - Rigido, volta il permuta (B.). - Rigido, di forte sostanza, una verità di duro compreudimento (Ces.). - Aiulo, di dottrina (B.). - Dispensa. Sta per digestione, come divisione, separazione dei succhi alimentari (Bl.). - Nom fa scienza, non genera scien-(B.). 44-54. È quella Di che et fa, lo voto, e questa si chiama materia, se è cera, o digiuno, o denari quello che si pro-mette — la convenenza, la promotte — to convenenta, is promessione; e questa è la forma
dal voto: imperò che dà essere al voto (B.). Convenenta,
patto. Questo bisegna adempirlo; la materia si può mutare; offrire una cosa per l'altra; ma sempre più del promesso e con licenza (T.).— Se mon servata, se non quando è stata osservata (B.).

state osservata (B.). — Edintorno di lei, ecc., ed intorno a
questa promessa ti ho pariato
con quella precisione che hai
udito sopra (al verso 31 esogg.)
(B. B.). — Però necessitato,
ecc., necessità. E un participio
sostantivato, seppure s'un recesritato non piacesse spiegario:
fu fatta necessità. fu commandato assolutamente (B. B.). —
Aperta, detta (T.). — Non si
falla, non si peochi — st converta, cambi e permuti (B.).
55-60. Ma non trasmuti, ecc.,
ma nessuno di proprio arbitrio ma nessuno di proprio arbitrio muti la materia del voto (B. B.). — Senza la volta, ecc. senza la girata della chiave,

Dunque che render puossi per ristoro ? 23 Se credi bene usar quel ch' hai offerto. Di mal tolletto vuoi far buon lavoro. Tu se' omai del maggior punto certo; Ma, perchè santa Chiesa in ciò dispensa. Che par contra lo ver ch' io t' ho scoverto. Convienti ancor sedere un poco a mensa, Perocchè il cibo rigido ch' hai preso Richiede ancora aiuto a tua dispensa. 40 Apri la mente a quel ch' io ti paleso, E fermalvi entro; chè non fa scienza, Senza lo ritenere, avere inteso. ß Due cose si convengono all'essenza Di questo sacrificio: l'una è quella Di che si fa, l'altra è la convenenza. Quest' ultima giammai non si cancella, 48 Se non servata, ed intorno di lei Si preciso di sopra si favella: Però necessitato fu agli Ebrei 49 Pur l'offerere, ancor che alcuna **offerta** Si permutasse, come saper dèi. L'altra, che per materia t'è aperta, 59 Puote bene esser tal, che non si falla Se con altra materia si converta Ma non trasmuti carco alla sua spalla Per suo arbitrio, alcun, senza la volta E della chiave bianca e della gialla; Ed ogni permutanza credi stolta, Se la cosa dimessa in la sorpresa, Come il quattro nel sei, non è raccolta. Però qualunque cosa tanto pesa Per suo valor, che tragga ogni bilancia, Soddisfar non si può con altra spesa. Non prendano i mortali il voto a ciancia: Siate fedeli, ed a ciò far non bieci, Come fu Jepte alla sua prima mancia; Cui più si convenia dicer : Mal feci, Che servando, far peggio; e così stolto Ritrovar puoi lo gran duca de' Greci, Onde pianse Ifigenia il suo bel volto, 70 E fe pianger di sè e i folli e i savi,

Ch' udir parlar di così fatto colto.

nuova offerta alla omessa sia come sei a quattro (T.). 62-72. Tragga, coo., Faccia tracollar e'(T.). V'ha estu cose di tanto pregio, che vince ogni ragguagli o. Exempligrazia il voto di oa stita: perché, come dice la Scrittura (Eccli. xivi, 20.): Omnis ponderatió non est digna anima continentis:

senza che san Pietro, cioè, Santa Chiesa, che ha la chiave chi qui, e che quinci abbia
d'oro e quella-d'argento, ne presa la figura della bilancia
conceda la dispensa (B. B.). (Ces.). — Con altra spesa, con
— Dimessa, omessa — sorpresa, presa poi, sostituita. La
nuova offerta alla omessa sia
come sei a quattro (T.).
62-72. Tragga, coc., Faccia
tracollare (T.). Va certo cose
di tanto pregio, che vince ogni bicci, come fu Jefte, capitano
ragguagil o. Exempliarezzia il del popolo ebreo, che, avendo del popolo ebreo, che, avendo fatto voto a Dio che se ci tor-nassevincitore degli Ammoniti, per prima mancia, per prima retribusione, gli avrebbe sacriiate, Cristiani, a muovervi più gravi, 73 Non siate come penna ad ogni vento. E non crediate ch'ogni acqua vi lavi. vete il vecchio e il nuovo Testamento. 76 E il pastor della Chiesa che vi guida: Questo vi basti a vostro salvamento. 3e mala cupidigia altro vi grida, Uomini siate, e non pecore matte, Si che il Giudeo tra voi di voi non rida. Non fate come agnel che lascia il latte Della sua madre, e semplice e lascivo Seco medesmo a suo piacer combatte. Così Beatrice a me, com'io scrivo; Poi si rivolse tutta disiante A quella parte ove il mondo è più vivo. Lo suo tacere e il tramutar sembiante Poser silenzio al mio cupido ingegno Che già nuove quistioni avea davante. E sì come saetta, che nel segno Percuote pria che sia la corda queta, Così corremmo nel secondo regno. Quivi la Donna mia vid'io si lieta, Come nel lume di quel ciel si mise, Che più lucente se ne fe'il pianeta. E se la stella si cambiò e rise, Qual mi fec' io, che pur di mia natura Trasmutabile son per tutte guise! Come in peschiera, ch'è tranquilla e pura, Traggono i pesci a ciò che vien di fuori, Per modo che lo stimin lor pastura; 103 Sì vid'io ben più di mille splendori Trarsi ver noi, ed in ciascun s'udia: Ecco chi crescerà li nostri amori.

ficato la prima persona che di go e dissoluto (B.). Esultante, sua casa gli fosse venuta in- allegro, vivace (Monti). — A contro, fu per la sua inconside- suo piacer combatte, saltando ratezza condotto a sacrificare l'unica sua figliuola, che primiera venne ad incontrarlo (B. B.). — Che, servando, far peggio: che, osservando la propeggió: che, osservando la pro-mossa, aggiunger dellito a de-litto (B. B.). — Lo gran duca de Greci, Agamennone (B.). — Onde pianse, ecc., per lo cui voto a Diana di sacrificarle il più bel parto di Clitonnestra, ecc. Ha seguitato il Poeta l'o-pinione di Euripide, diverso in ciò dagli attri mitologi (B. B.). Collo, culto di sangue (T.). 73-84. A muoverri, a fare il

e corneggiando (B.). Quel com-batte è il tragittarsi qua e la imbizzarrendo (Ces.). Nuoce a

85-90. Cost Beatrice, rispose. quella parte, ecc., all'oriente. La parte ove il mondo è più vivo, cioè più pieno di luce e di vita, è quella dove trovasi il sole, che allora era sull' Equasole, one altora era sull Equa-tore. Anche al verso 47 del can-to I di questa Cantica, si dice ohe Beairice fisse gli occhi nel sole (B. B.).— Conv.: u, 4: Dico che quanto il cielo è più presso al cerchio equatore, fanto è più mahila nea communazio. Colto, culto di sanguo (T.). che quanto il cielo è più presso l'odore, dicono loro se ella debba 73-34. A muorervi, a fare li al erenhicequatore, tanto è più poter essere cosa di loro pavoti — più gravi, più ritenuti, nobile per comparazione alli siura (Ces.), più casul (B.B.). — Ch' ogni suoi poli, perocché ha più 103-108. Spiendori, anime acqua vi lavi, che Dio accetti movimento, più attualitade, e beate (B.). — Ecco chi crescere iutto, e che ogni vostra offerta più vita e più forma, e più sec., imporò che, parlamenvaglia a cancellare le vostre tocca di quello che è sopra sè, tando con lui, vedreme e comple, non altrimenti che l'acc- e per consequente più virtusos pronderemo quanta grazia idqua dei battesino (B.B.). — A (Monti). Questa parte, a cui dio li ha conceduto, e di quevotro salvamento, a salute delle parre essere l'orientale, a cui sco ci rallegremo (B.) quanto mag-

Quanto a me, avendo Beatrice tutte altre volte guardate su al cielo, non saprel perchè io do-vessi intender questa altramen-ti: e certo il mondo, che vive di Dio (in quo vivimus, move-mur et sumus), non è più vive altrove che in Dio, cloè est ciel che più della sua luce prende (Ces.). Finge come si trovò sa-lito nel secondo cielo di Merlito nel secondo cielo di Mer-curio, nel quale finge che si ripresentino li spiriti che sono stati attivi nel mondo, negozia tori e mercanti, acquistatori di ricchezze et ingognosi; però che sono nel secondo grado in vita eterna; e però finge che si ripresentassino nel cielo del secondo pianota, cioè Mercurio, perchè hanno seguitata la in-fluenzia di quello quando sono stati nel mondo (B.). — Cupido. desideroso di sapere. - Avea da

desideroso di sapere. Avea davante, avoa apparecchiale (B.).
91-99. E si come saetta, che giunge allo scop prima che la corda dell'arco dal qualque escillazione; così noi, prima che si acquietasse in me il dubbio, arrivamno al secondo regno (B. B.). — Nel segno, nella posta dove si dirizza. — Percuote pria, ecc., imperò che alcuno spazio trema la corda, poi che è scoccato lo balestro (B.). — Si cambrio, diventando più lucento (B.). — Si rise. Conv.: E che è ridere, se sono una corruscazione della non una corruscazione della non una corruscazione della dilettazione dell'a nima, cioè un lume apparente di fuori secondo che sta dentro I (T.).

Trasmutabile, coc. Se la stella che è corpo celeste, che è ingenerabile e incorruttibile e intrasmutabile di sua natura, compa il libro Pa Colo et Mun.

come nel libro De Cœlo et Mun-do si prova se n'allegrò e di-venne più chiara, che dovea fare lo che sono di natura alterativa e adatta a ricevere ogni influenzia i Tacitamente si sot-tintende: io divonni chiarissimo glorioso (Lanco). 100-102. Pura, chiara sì che

in essa si possa vedere — Trag-gono, accorrono — a ciò che vien di fuori, a ciò che si gitta in su l'acqua (B.). I pesci non corrono ad ogni cosa che sia ioro gittata, come ad un sassolino: il movimento e'l colpo dell'acqua, o forse il colore e l'odore, dicono loro se ella debba

giore è il numero delle anime giore è il numere delle anime beate, tanto maggiore è la gloria loro. V. Purg., xv. 73. Ovvero: Ecco colei, ecco quella miracolosa donna che avrà virtà di acorescere colle sue belle dimostrazioni il nostro amore verso Dio (B. B.), — E sì come, e sublito che — venica, giugneva. — Vedessi l'ombra, ca: Cual'i anima dava accuo. giugneva. — Vedeasi l'ombra, ecc. Quell'anima dava segne manifesto di sua allegrezza nel

chiaro splendore (B. B.). 109-114. Quel, il racconto. — S'inizia, s'incomincia. — Non procedesse, non andasse più inanti (B.). — Carizia, desi-derio (B.). Carestia. – Bisogno (T.). — Lor condizioni, di che (T.). - Lor condizioni, di cu condizione elli erano (B.). -Mi come, tostochè. 115. Li troni. Convito, II, 6;

115. Li troni. Convito, II. 6; E partele (le creature angeliche) per tre gerarchie, ch'è a
dire per tre principati santi o
vero divini, e ciascuna perarchia ha tre ordini. Lo primo
è quetto degli Angeli, lo secondo degli Arqueli, lo terzo
dei Troni; e questi tre ordini
fanno la prima perarchia.
Botto, vavii, 105.
116-1:3. Det trionfo eternal,
della gioria di vita eterna (B)Prima che la milisia, il criMiani buoni, mentre che stanno

Prima che la milizia, il cri-Miani buoni, mentre che sianno in questa vita, combattene con tre inimici col mondo, colla carne e col dimonio; e però si chiama la congregaziono de' cristiani che sono nel mondo la chiesa militante, e quelli che sono in vita eterna si chia-mano la chiesa triunfante (B.). mano la chiesa triunfanta (B.).

— S' abbandoni da te (T.).

— Si spasia, si stende, si dilata (B.).

— Di noi, eco. intorno alla nostra condizione.

— A tuo piacer, quanto tu vuoli (B.).

— A Dii. Il Buti : ai Dii, come credeveno li antichi gentili ai loro Iddii, ai quali davano

loro iddii, ai quani qavano ferma fede.

124-132. Tannidi, t'alluoghi se fermi - Net proprio lume.

Il B.: primo lume, in Dio, che è primo lume: tutti il beati stanno fissi a guardare iddio, e quindi tirano la loro beatitudine. — Dapli occhi ti traggi, lo tramandi dagli occhi (B.B.), le vegeo bene che tu ti ripogi lo tramandi dagli occhi (B.B.). lo voggo bene, che in ti riposi come nella tua nicchia, nel lume di carità che hai detto teste, e che è ora tuo proprio. Ora di ciò m'accorgo lo bene, al segno che me ne danno i tuoi occhi, per il quali tu trai del cuore il fuoco dell'amor tuo d'entro: ond'essi corrusano è brillano secondo la rimo

E si come ciascuno a noi venta. Vedeasi l'ombra piena di letizia Nel fulgor chiaro che di lei uscla. Pensa, lettor, se quel che qui s'inizia 100 Non procedesse, come tu avresti Di più savere angosciosa carizia; E per te vederai, come da questi 112 M'era in disio d'udir lor condizioni. Si come agli occhi mi fur manifesti. 115 O bene nato, a cui veder li troni Del trionfo eternal concede grazia, Prima che la milizia s'abbandoni. Del lume che per tutto il ciel si spazia Noi semo accesi: e però, se disii Di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia. 121 Cost da un di quelli spirti pii Detto mi fu; e da Beatrice: Di' di' Sicuramente, e credi come a Dii. 124 Io veggio ben si come tu t'annidi Nel proprio lume, e che dagli occhi il traggi, Perch'ei corruscan, si come tu ridi; 197 Ma non so chi tu se', nè perchè aggi, Anima degna, il grado della spera Che si vela ai mortal con gli altrui raggi. Questo diss' io diritto alla lumiera Che pria m'avea parlato, ond'ella fessi Lucente più assai di quel ch'ell'era Si come il sol, che si cela egli stessi Per troppa luce, come il caldo ha rose 133 Le temperanze dei vapori spessi; 136 Per più letizia si mi si nascose Dentro al suo raggio la figura santa, E così chiusa chiusa mi rispose 139 Nel modo che il seguente canto canta.

ridi, com' io ti veggio ridere, che è segno della letizia della mente, così veggio favillar li tuti cochi e risplendere, che è segno che sono illustrati dal primo lume et illuminati (B.). — Sì come tu ridi. Altri spiega: come se tu rida; o quasi tu ridessi. — Aggi, abbi. — Il graridessi. — Aggi, abbi. — Il gra-do della spera seconda di Mercurio (B.). — Si vela. Conv., II, I4: Più va velata de' raggi del sole che mill'altra stella (T.). - Con gli altrui raggi, cioè del Sole, a cui Mercurio è vicinissimo; e però dalla sua luce riman presso che accecata quella del pianeta (Ces.). al segue che un danno i ince riman presso che accecata taci occhi, per il quali tu trai quella del pianeta (Ces.).— del cuore il ricco dell'amor Diritto, dirittamente (B. B.). tuo d'entro cond'essi corru- Dirittomi, dirittatomi (Ces.).— scano e brillano secondo la tua Alla lumiera, allo splendore letizia, ovvero il ridere della (B.). All'anima risplendente tua bocca (Ces.).— Corruscan, (B. B.).— Fest Lucente più, gittan splendore — sì come tu ecc. Le anime del cielo, secondo

l'immaginazione del Poeta, palesano la loro allegrezza e gli altri affetti col ravvivare la luce loro. Qui lo spirito inte-rogato si fa più lieto, per l'oc-casione che gli è porta di far contento il desiderio di Dante.

186

casions one gir a porte in its contents il desiderio di Dante, e di esercitare così la viva rua carità (2. 2).

133-138. Si come U sol, siccome lo sole quando è alla terta (alle nove a. m.), che colli serraggi ha consumati il vap., terrestri elevati, si cela per troppo splendore si che no può guardare nella sua rocci si colò lo spirito, obe pri avea parlato, colla sua l'(2). Purggio, Il Butti: si suo rey d'esso beato spirito. — Carchissea, tutta chiusa (C'Tasso, In: Pot see i profova de'suoi resi si chiesee (T.).

# CANTO SESTO.

Parla Giustiniano, e dice la storia dell'Impero da Enez a Cesare, a Tiberio, a Tito, a Carlomagno, ai falsi Chibellini, che, combattendo per l'aquila, per le proprie passioni combattuno, ai ducifi che le fan contro. — Narra che nel ciclo di Mercurio sono le anime di coloro che s'adoperarono all'acquisto d'una fama immoriale, e ragiona di quel Romeo che amministrò in corte di Raimondo Berlinghieri, conte di Provenza.

Posciache Costantin l'aquila volse -Contra il corso del ciel, ch'ella seguio Dietro all'antico, che Lavina tolse Cento e cent'anni e più l'uccel di Dio Nello stremo d'Europa si ritenne, Vicino a' monti de' quai prima uscio; E sotto l'ombra delle sacre penne Governò il mondo li di mano in mano, E, si cangiando, in su la mia pervenne. Cesare fui, e son Giustiniano: 10 Che, per voler del primo amor ch'io sento, D'entro alle leggi trassi il troppo e il vano; E, prima ch'io all'opra fossi attento.

Una natura in Cristo esser, non piùe Credeva, e di tal fede era contento; Ma il benedetto Agabito, che fue Sommo pastore, alla fede sincera Mi dirizzo con le parole sue. Io gli credetti, e ciò che suo dir era Veggio ora chiaro, si come tu vedi 19 Ogni contraddizione e falsa e vera. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, A Dio per grazia piacque di spirarmi L'alto lavoro, e tutto in lui mi diedi. Ed al mio Bellisar commendai l'armi, Cui la destra del ciel fu sì congiunta, Che segno fu ch'io dovessi posarmi. Or qui alla quistion prima s'appunta La mia risposta; ma sua condizione Mi stringe a seguitàre alcuna giunta: Perche tu veggi con quanta ragione Si muove contra il sacrosanto segno, E chi il s'appropria, e chi a lui s'oppone. Vedi quanta virtù l'ha fatto degno Di reverenza, e cominciò dall'ora Che Pallante morì per dargli regno.

monti della Troade. — Sotto Fombra.Psal.xvi,8. Sub umbra warum. — Di mano alarum tuarum. — Di mano in mano, d'imperadore in imperadore (B.). — Cangiando, passando di mano in mano.

10-21. Cesare fui. Perohè le dignità mondane non durano se non mentre che si sta nel se non mentre che si sta nol mondo, dioc: fui, e son, ora Giuntiniano, e significa lo individuo (B.) — Del primo amor, dello Spirito Santo (B.), Di Dio (T.) — sento, avale (ora) che sono alla beatitudine (B.), — Il vano, lo disutile. — Sprima ch'io, eco. Isoossi questa opera; la correzione delle leggi. — Una natura, ecc., solamente la divina e non l'umana. come credevano certi eretici che dicevano che iddio non può sostenere pena, e che mana, come credevano certi cretici che dicevano che Iddio non può sostenere pena, e che la passione sostenne uno corpo fantastico che pareva corpo e non era [B.]. Eresia eutichisna, da lui tenuta per istigazione della moglie Teodora [T.]. - Contento. Questa sarebbe giunta inutile, se non significasse la buona fede nell'errore [T]. Agabito, papa, renne a Costantinopoli, disputò con Giustiniano, il quale le minacciava; ma e'rispose costante e virse [T.]. - Sincera, pura, senza turbazione d'eresia [B.]. - E ciò che suo dis era, e chò chie ggi afformava, o la verità del può asserto. Altri: e ciò che sua fede era; parendogli meglio corrispondere ai vv. 14 e 17. Sunt facel la meglio corrispondere ai vv. 14 e 17. Sunt facel la micatila la micatila del principali del p 14e 17.
22-36. Rossi i piedi, le mis affezioni; credetti quello che crede la santa Chiesa (B.). —
Spirarmi. Il Buti: ispirarmi.

mettermi in cuore. — Bellisar, Belisario, morto nel 565. — Commendai l'armi in lui com-Commendati'armi, in lui commensi tutti il atti bellici dello imperto — la destra del ciel, la felicità che viene dal cielo — fu si congiunta, imperò che d'ogni battaglia rimaneva vincitore, e ciò che si metteva a fare il veniva fatto (B.). — G. Vill., II. 8: Fu bene avventuroso in guerra. — Em 531 il eprouva un cohec contre Le Perses: c'est la seul avil. 1-9. L'aquila. l'insegna dell'Impero romano per lo stesso impero. — Volse, ecc.. da Roimpero. — Volse, ecc.. da Roimpero. — Volse, ecc.. da Roimpero. — Volse, ecc.. da Roimpero de Vista de l'estatulia o a Bisanzio de d'equila dall'occidente all'oriantia dall'occidente all'oriente, come era venuta con
Enea dall'oriente all'occidente all'occidente de Ro. .: Jovica des. — Nello streEnea dall'oriente all'occidente d'expuio, aoEnea dall'oriente all'occidente d'Europa. — In Bisanzio, che
En., Altri: che la sepuio, aocompagnò col suo corso. — Lavina toles, per sua donna (B.). — Ba dall'alsa (B. B.). — S' ritentento, soc. Intendi: anni
ne, fermossi (L.). — Vicino si

l'aquila. l'insegna del cicl.
Is felicità che vice del cicle
ne fu de discination per la destra del cicle.
Is felicità che vice del cicle
ne fu d'expui battaglia rimanetava a fare li veniva fatto
quila consecrata a Jovo (B.). (B.). — G. Vill., II, 6: Fu bene
mo. M. Vill., II, 2: Negli stremi
Si il éprouva un échec contre
d'Europa. — In Bisanzio, che
server vicination maneva vincitore, eci che su
d'Europa. — In Bisanzio
po de d'expui battaglia rimanetava a fare li veniva fatto
mettova a fare li veniva fatto
mettova a fare li veniva fatto
pulle de veniva del cicl.

fu d'expuila circumano per la destra del cicle.

fu d'expuila circumano per la destra del cicle.

fu d'expuila circumano per la destra del cicle
pi de d'expuila circumano per la del cicle
pi d'expuila circumano per la conditation maneva vincitore, e cio che si
mento a verture del cicle
pi d'expuila circumano per la conditation maneva vincitore, e cio che si
mento a verture del cicle
pi d'expuila circumano per la conditation maneva vincitore, e cio che si
pel circumano per la conditation maneva vincitore, e cio che si
pel circumano per la conditation maneva vi

la qualità della risposta (L.). Perchè sono in questo pianeta (T.). — Con quanta, ecc., con quanta poca ragione, con quanta quanta poca ragione, con quanto torto (B.B.).— E chi il s'appropria, ecc., contra ragione fa chi sel piglia di sua autorità, e chi lo disobbedisce (B.). rită, e chi lo disobbedisce (B.).
— Guante wirtă, operata sotic
esso segno da Troiani che furono origine dei Romani, e poi
dai Romani (B.). — B commicio,
ecc. , e la virtă comincio da
quando Pallante, mandato dal
padre Evandro in soccorso di
Enea mori in battaglia contro
Turno, acciococh enella persona
di esso Enea l'aquila romana,
cavesse

cioè il popolo romano, avesse imperio (B. B).
37-42. Alba, fondata da Ascanio (T.) — Che i tre Curiazi, che furno da Alba — a tre Orazi, che furno di Roma (B.).

Conu., iv. 5. — Ancora. Questa
fu l'ultima prova dove ancora
una volta i destini delle due città si tennero in bilico. Pol il seggio dell' aquila fu sola Roma (T.) — Dal mal delle Sabine, imperò che mal fu che le Sabine fussono rapite sotto della territalità (R.) fede d'ospitalità (B.). rade d'ospitalità (B.). — An., vill: Rapias sine more Sadinas (T.). — Al dolor di Luccrezia, d'aver perduto per forza e per inganno la sua castità (B.). — Regi. Conv., v. 5. Li sette regi che prima la governarono (Roma), furono quasi batti si tutori della sua puebatis e tutori della sua pue-risia. Dalla reale tutoria fu emancipata da Bruto primo console, ecc. Ciò non poteva. essère, se non per ispeziale fine da Dio inteso in tanta celestiale infusione (T.)

44.94. Brenno, capitano de Galli Senoni, respinio da Camillo — Pirro, re degli Epiromillo — Pirro, re degli Epiro-ti. — Collegi, collegi, collega-ti; meglio: plur. di collegio per senato, o assemblea che go-verna una repubbli: a (B.). — Torquato, Tito Manito Torqua-to, capitan de Homani. Conv., 1v. 5: Chi dird di Torquato, giudicatore del suo figliuolo a morte, per amore del pubblico bene, senza divino aiulorio ciò avere sofferto? — Quinzio Cincinnato, cioè capelluto: imperò che portava li capelli molto srruffati e pendenti giù dalla fronte, senza avere cura di sua pulitezza (B). Lat.: cirruz; propr. una ciocoa, di capegli: qui per la chioma generalmente (Bi.). — Negletto, Hor.: Incomptis Curium capilis (T.). — Conv.. Iv. 5: Chi dird di Quinzio Cincinnato, fatto dillatore e tolto dall'aftente di control dall'aftente di control dall'aftente e tolto dall'a giudicatore del suo figliuolo a fatto dittatore e tolto dall'a-ratro, dopo il tempo dell'ußcio, spontaneamente quello ri-Autando, allo arare essere torTu sai ch'e' fece in Alba sua dimora Per trecent' anni ed oltre, infino al fine Che i tre a tre pugnar per lui ancora. Sai quel che fe' dal mal delle Sabine Al dolor di Lucrezia in sette regi, Vincendo intorno le genti vicine. Sai quel che fe', portato dagli egregi Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro. E contra agli altri principi e collegi: Onde Torquato, e Quinzio che dal cirro Negletto fu nomato, e Deci, e Fabi Ebber la fama che volentier mirro. Esso atterrò l'orgoglio degli Arabi, Che diretro ad Annibale passaro L'alpestre rocce Po, di che tu labi. Sott' esso giovanetti trionfaro Scipione e Pompeo, ed a quel colle. Sotto il qual tu nascesti, parve amaro. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle 55 Ridur lo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle: E quel che fe' da Varo infino al Reno, Isara vide ed Era, e vide Senna, Ed ogni valle onde Rodano è pieno. Quel che fe' poi ch'egli usci di Ravenna, E salto Rubicon, fu di tal volo Che nol seguiteria lingua nè penna. In ver la Spagna rivolse lo stuolo; Poi ver Durazzo; e Farsaglia percosse Si, ch'al Nil caldo si senti del duolo.

Antandro e Simoenta, onde si mosse, Rivide, e là dov' Ettore si cuba,

E mal per Tolommeo poi si riscosse: dirdiei (tre) Dect... che posero la loro vita per la patria I —
Mirro, miro, ammiro e meglio: ungo di mirra, sorbo, imbalsamo nel canto. — Arabi, Cartagineti. — L'alpestre rocce, l'alterze dell'Alpi — tu ladi, descubi (E.). — Ed a quel
colle. G. Vitt., 1, 36–37: Ordinaro (i Roman) che oste grandirima tenna en a distruadissima tornassero a distruggere Fiesole, intra'quali furogere riesote, intri quati furo-no eletti questi ducht: Cicero-ne, Gneo Pompeo, Cesare, e per Cesare fu distrutta. 55-60. Poi, presso al tempo, in oi, poco avanti al tempo, in oui ti cielo volle ridur tutto il

oui il cielo volle ridur tutto il mondo sereno, in pace, come esso medesimo ; ecc. Questo tempo è la nascita di Gesto Cristo (B. B.). — Lo mondo, lo reggimento del mondo — a suo modo sereno, a suo chiaro modo sereno, a suo chiaro mo-

nato....zenza divina istigazio- cielo redur lo mondo che in ne! — Dect. Conv., rv. 5: Chi tutto 'l mondo fusse uno mo-diradei (tre) Dect....che posero naros (B.). — Varo finne che tutto I mondo fusse uno mo-narca (B). — Vero, finme obe dividova la Gallia citalpina dalla transalpina (B. B). — Fara. La Saône. — Onde Ro-dano è pieno, tutte le valliche hanno fiumi il quali discendono in Rodano (B.). 62-72. Esallo, passo Rubicone et intrò in Arimino, armato (B.). — In ver la Spayna, quando andò a vincere Pom-peio et Afranio ad Ilerda — lo stuolo, I eservito suo: le

peio et Afranio ad Herda — lo stuolo, l'escroito suo: le stuolo è armata di gales per mare; ma qui si pone per l'esercito di terre (B.). — Durezzo, l'antica Dyrrachium, dittà marittima dell' Illiria, ove Cesare mondo sereno, in pace, come rittima dell'illiria, ove Cesare esso medesime s ecc. Questo fu assodiato dalle genti di Pometempo è la nasolta di Gesù peo (Bt.).— Bi ch'al Nil. ecc., Cristo (B. B.).— Lo mondo, lo sino in Egitto si senti del dorggimento del mondo — a suo lore di quella rotta. Quivi d'ormodo sereno, a suo chiaro modine del traditore Tolomeo, te do: lo cielo è rotto e governato uccisa Pompoo, che coercava ua da uno signore, e così volse lo asilo presse di lui (B. B.). Aitn: Da indi scese folgorando a Juba; 20 Poi si rivolse nel vostro occidente. Dove sentia la Pompeiana tuba. Di quel che fe' col baiulo seguente, 73 Bruto con Cassio nello inferno latra, E Modena e Perugia fu dolente. Piangene ancor la trista Cleopatra. 76 Che, fuggendogli innanzi, dal colubro La morte prese subitana ed atra. Con costui corse infino al lito rubro; Con costui pose il mondo in tanta pace, Che fu serrato a Giano il suo delubro. Ma ciò che il segno che parlar mi face Fatto avea prima, e poi era fatturo Per lo regno mortal, ch' a lui soggiace, Diventa in apparenza poco e scuro, Se in mano al terzo Cesare si mira Con occhio chiaro e con affetto puro; Che la viva giustizia che mi spira Gli concedette, in mano a quel ch'io dico, Gloria di far vendetta alla sua ira Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replico: Poscia con Tito a far vendetta corse Della vendetta del peccato antico. E quando il dente Longobardo morse La santa Chiesa, sotto alle sue ali Carlo Magno, vincendo, la soccorse. Omai puoi giudicar di que' cotali, Ch' io accusai di sopra, e de lor falli, Che son cagion di futti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli, 100 Oppone, e l'altro appropria quello a parte, Si ch'è forte a veder qual più si falli. Faccian gli Ghibellin, faccian lor arte Sott'altro segno; chè mal segue quello Sempre chi la giustizia e lui diparte: 106 E non l'abbatta esto Carlo nevello Co' Guelfi suoi, ma tema degli artigli Ch' a più alto leon trasser lo vello.

Sì che'i Nil caido sentiusi del peo, e intorno a cui, dopo la duolo. — Antandro, città madisfatta di Farzaglia, s'erane
rittima dell'Asia minore — Siraccolti i resti dell'esercito ,
mocuta, latino: Simois, picScipione, Catone ed altri capi su cae i su catao sentist dei duolo. — Antandro, città ma-rittima dell'Asia minore — Si-moenta; latino: Simois, pic-colo flume della Troade, ora Mendes (Bl.). — Si cuba, si giace sepolto. — Lucano (IX) fa the Cassas incarnada Pi giace sepolto. — Lucano (x) fa che Cesare, inseguendo Pompeo, approdasse alla Frigia e scen-desse a vedere là dove fu Tro-ia. E perchè l'aquila di li si parti con Enca, però dice: ri-vita (T.). — Mai per Tolom-suco, con danno di Tolomeo, che, insidiando Cesare, fu com-battuto, vinto, toltogli il regne e dato a Ciconatra (B. B.). suco, con danno di Tolomeo, cendo Labieno e due figliuoli Carlo novello, il giovine, Car-che, insidiando Cesare, fu com-battuto, vinto, toltogli il regne ra civile (B. B.). — Il Ir ed i Puglia, figlio del veo-chio Carlo I, non tenti co' suco chio Carlo I, non tenti co' suco chio Carlo I, non tenti co' suco fiologro resona a Giuba, re della Latra. Bruto e Cassio giù nel-felli unghioni dell'aquila; la Mauritania, fautore di Pom- l'inferno (xxxiv) le gridano col potenzia delle imperio — Ca'd LA DIVIRA COMMEDIA.

Scipione, Catone ed altri capi dell'infelice partito (B. B). — Rolgorando , andando come una folgore per alre (B.). — Del vostro occidente, ecc., occidente rispetto all'Italia vostra , dove Cesare udiva la tromba dell'esercito pompeiano della presenta pompeiano dell'esercito pompeiano della presenta dell'esercito pompeiano della presenta dell'esercito pompeiano dell'esercito dell'e tromba dell'esercito pompe-iano; cicè presso Munda, città della Spagna, dove quegli, vin-cendo Labieno e due figliucli

loro storcersi in bocca di Lucifero — E Modena, per la battaglia data ivi contro Mar-co Antonio da Ottaviano unito ai consoli Irzio e Pansa — e Perugia, dove dal medesimo Ottaviano si combatte contro Unio Antonio, fratello del detto Marco (B. B.). — Dal colubro, dagli aspidi ohe si pose alle puppe per morire — atra, oscura e orudele (B.). — Al tito rubro, avendo conquistato l'Egitto fino al mar Rosso (B. B.). — Dalubra Barraba vero fase. - Delubro. Pare che non fosse un tempio, ma una porta che si apriva solo in tempo di guerra per far passare l'eser-cito al partire ed al ritorno. 82-90. Il segno, l'aquila (B.).

82-90. Il segno, l'aquila (B.).

- Era fatturo, dovea fare (B.).

- Mortal, della terra (T.).

scuro, di poca gloria (B. B.).

- Gli concedette, ecc., a questo segno posto in man a quel a colui dicui favella, a Tiberio, concedette la gloria di soddisfare al giusto selgeno divino.

Ponzio Pilato, governatore della Giudea, per Tiberio Cesare, condiscesse ai Giudei di uccidere Gesà Cristo (B. B.).

91-96. Tammira, ti merauccidere Gesà Cristo (B. B.).
91-98. Tammira, ti meraviglia replico, ròpilco.
Del peccato antico, del peccato
d'Adamo (B.) — Poscia, ecc.,
dopo ciò l'aquila corse con
Tito a far vendetta del delitto
commesso dai Giudei, contro
Gesà Cristo, il qual delitto era
miespiazione del peccato dei
nostri primi progenitori (B. B.).
— Quando it deste Longobardo,
quando la rabbia de' Longobardo,
gobardi, e la fame dell' avere ao, quance la rabbia de' Lorgobardi, e la fame dell' avere
che è notata per lo dente —
morse La santa Chiesa, togliendole le sue tenute e le
sue intrate (B.).
100-102. L'uno, lo guelfo —
al pubblico seono. all'acuit

al pubblico segno, all'aquila, che è come segno della mo-narchia del mondo — i gigli narchia del mondo — i gigti
gialti, i gigli ad oro nel rastello nel campo azzurro, che
è l'arme dei re di Francia.
L'adiro, lo ghibellino. – A parte, al proprio partito. — Forte, al dificile — a veder, a iudicare (B.) — si fatti, tutti e
due fanno ingiuria all'aquia;
l'una parta perche l'esciudo.

due ranno inguris air aquita; l'una parte perchè l'esclude, l'altra perchè n'abusa (B. D.). 103-108. Arts. Berw.: Artes belti vel pacis. — Sott'altro se-pro, stendardo, che sotto l' segno dell'aquita (B.). — Chi la crestiria ana collut che divida oiustizia, ecc., colui che divide la iustizia dallo imperio (B.). — Carlo novello, il giovine, Car-lo II re di Puglia, figlio del vecpiù allo leon, a più alta po-tenzia che non è la potenzia d'esso re Carlo — trasser lo vello, levorno dei velli della

sua iuba (B.). 110-117. Non si creda che Dio tramuti l'aquila, il segno da tramuti l'aquità, il segno da lui stabilito nel mondo, e per-ciò suo, coi gigli di esso Carlo; ciòè, non creda che Dio sia per dare l'impero del mondo, che è di Roma, alla Francia Alà di Roma, alla Francia. Allude alla usurpazione di Carlo
il vecchio sulla Puglia, che
spettava di diritto all'impero
(B. B.). — Questa piccola sella, ecc., Mercurio s'adorna d'anime virtuose che si sono essrottate nelle virth pratiche e
politiche nella vita mondana
(B.). — Gii succeda, resti dopo lore: gii per a loro — Quivi, nell'aquistrer Sama — i
raggi, il fervori — in su, in
verso lo bene eterno — mem raggi. Il fervori — in su, in verso lo bene sterno — men otoi, meno ferventemente (B.). 118-128. Det mostro jaggi, salari, premi. — Delle nostro allegrezze, della nostra bestitudine — Col merto nostro — minor, në maggiori ohe sia stato lo nostro merto delle — addolcisce. Il Buti: adolesce, notrica e satia. — Nequizia, inequalità et iniustizia (B.). — Diversi scanni, diverse sedie e diversi gradi di beatitudine — amonia, concordanzia di voluntadi nia, concordanzia di voluntadi - ruote, spere che si rotano si girano continuamenis (B.).

127-142. La luce, l'anima glo-

riosa (B.). - Romeo. Nella V. N. Dante dice che chiamavansi W. Dante duce one chiamavansi così i pellegrini che andavano a Roma. Qui pare che Dante segua piuttosto la tradizione popolare, che la storia. Chiama Romeo persona umile e percepria, mentre è quasi certo che intende di Romeo di Viluenzia. lanova, ministro di Raimondo Berongario, e dopo la costui morte, reggente de' suoi stati e tutore delle figlie di lui; uo-mo di nascita illustre, morto nel 1250 Il suo nome Romeo , interpretato erroneamente per: pellegrino , è probabilmente l'origine della tradizione (*Bl.*) Accidit autem, quoa qui aam peregrinus, veniens ab extremo occidentis, visitata beati Jacobi Campostellani ecclesia, pervenit Tholoram, vio quia vir spectabilis et honorabilis videbatur, invitatus ad Curiam, habito sermone cum dam peregrinus,

Molte flate già pianser li figli 100 Per la colpa del padre, e non si creda Che Dio trasmuti l'arme per suoi gigli. Questa picciola stella si correda 112 Dei buoni spirti, che son stati attivi Perchè onore e fama gli succeda; E quando li desiri poggian quivi 115 Si disviando, pur convien che i raggi Del vero amore in su poggin men vivi. Ma, nel commensurar dei nostri gaggi Col merto, è parte di nostra letizia, Perchè non li vedem minor nè maggi. Quindi addolcisce la viva giustizia 191 In noi l'affetto si, che non si puote Torcer giammai ad alcuna nequizia. Diverse voci fan giù dolci note; 124 Così diversi scanni, in nostra vita, Rendon dolce armonia tra queste ruote. E dentro alla presente margherita Luce la luce di Romeo, di cui Fu l'opra grande e bella mal gradita. Ma i Prôvenzali che fer contra lui 130 Non hanno riso, e però mal cammina Qual si fa danno del ben fare altrui. 133 Quattro figlie ebbe, e ciascuna regina, Ramondo Beringhieri, e ciò gli fece Romeo, persona umile e peregrina; 136 E poi il mosser le parole biece A domandar ragione a questo giusto. Che gli assegnò sette e cinque per diece. Indi partissi povero e vetusto; E se il mondo sapesse il cor ch'egli ebbe

Mendicando sua vita a frusto a frusto, Assai lo loda, e più lo loderebbe.

gacitate sua solvit debita ma-gna, et multiplicavit reditus. Et interrogatus sæpe en o-mine suo et sorte, vocabat se Romæum, idest Romipetan et peregrinum (Benv.). — Non hanno riso, imperò che ne furno puniti dal conte che furno di-capitati (B.). Venuti alle mani di Carlo d'Angiò, flero e prepotente signore, dovettero rammen-tarsi del dolce governo di Rai-mondo (B.B.). — Mal cammina.

- Persona umile, non fu per-sona di lignaggio - e pere-grina, imperò che andava in abito di peregrino per lo mondo, et era straniero da Pro-venza (B.). — Biece, torte s falsamente dette dai Proyenzali invidiosi. - Ragione, della ous amministrazione (Benv.). — Assegnò sette e cinque. de-dici per dieci, più che non credeva avere lo conte, lo quinto; o troppo più che non cre-deva avere ad avere — Popero, dam percerinus, veniens ab mondo (B.B.).—Mal camminas to; o troppo più che non creattremo o-ccidentis, visitata eco. mal capita (B.). Ramondo beati Jacobi Campostellani eclezia, pervenit Tholoram, ubi linghieri. La comune: Berquia vir spectabilis et honoraguia vir spectabilis et honoraguiar proceditis, invitatus ad Conte di Provenza, ohe ebbe sol sen gio coi mule e coi
curiam, habito sermone cum quattro figliuole che si maribeatis, persuazit prudenter, tarono a quattro re; cloè una (B.).—Be sil mondo sapesse
quod in brevi ipsum liberaret a Luigi IX di Francia, una a quanto si fosse costante e paab usuris Caorsmorum. CoBurico III d'Inghilterra, una ziente in tanta indignità di
missa ergo sibi amplissima poRichardo, re de Romani, fraseilate ordinami et dispentallo di Enrico, a l'ultima, cioè sua vida a fristo a frusto, sanadi omnia, industria et saBeatrice, a Carlo d'Anglò, pesse a pesse di pane (B.).

# CANTO SETTIMO.

Dispaiono i beali cantando. Beatrice, dice il Tommasio, spiega come giusta fosse per la colpa dell'uomo la crocifissione di Cristo, a fine di ridonare all'uomo la dignita perduta, la quale consiste nella ibertà, dono dato alle creature create immediatamente da Dio. Gli angelé e gli uomini son liberi ed immortati, il cielo e il corpo umano, creati da Dio immediatamente, sono immortati, non liberi. Or l'uomo, per il peccato, abusò della sua libertà, e difformò l'imagine di Dio in se. Non poteva riparare per se solo al fallo, perocché non poteva umitiarsi tanto quanto aveva Adamo, nel suo orgoglio, inteso salire. Dunque a Dio conveniva o perdonare o punire. Perdonò insteme, per como di bonta infinita, e puni ; puni l'umanita in Gesù Cristo, la fece più che mai libera in esso.

Osanna sanctus Deus Sabaoth. Superillustrans claritate tua Felices ignes horum malahoth! Così, volgendosi alla nota sua, Fu viso a me cantare essa sustanza. Sopra la qual doppio lume s'addua: Ed essa e l'altre mossero a sua danza, E, quasi velocissime faville, Mi si velar di subita distanza Io dubitava, e dicea: Dille, dille, 10 Fra me, dille, diceva, alla mia donna Che mi disseta con le dolci stille: Ma quella reverenza che s'indonna Di tutto me, pur per B e per ICE, Mi richinava come l'uom ch'assonna. Poco sofferse me cotal Beatrice, E comincio, raggiandomi d'un riso Tal, che nel foco faria l'uom felice: Secondo mio infallibile avviso, 19 Come giusta vendetta giustamente Punita fosse, t'hai in pensier miso; Ma io ti solverò tosto la mente; 22 E tu ascolta, chè le mie parole Di gran sentenzia ti faran presente. Per non soffrire alla virtù che vuole Freno a suo prode, quell'uom che non nacque, Dannando sé, danno tutta sua prole;

1-3. Osamna, ecc. Salve, o santo to Dio degli eserciti (Zebaoth. gli spiriti, che l'erano intorno phil.), alluminante di sopra (F.). — Fu viso a me, parve a me instamente fosse punita in con la tua chiarezza i hene aveventurati fuochi (i beati spiriti lucenti T.) di questi regni (di sestanza, essa anima di instinucenti T.), di questi regni (di sestanza, essa anima di instinucente (Phil.) (A.F.) (G. Vill., xi. 2: Io sono to Dot sono fuora dei corpi, e gli adelle di successa del consenso delle due Chiese, telestuali, e gli dell'imperatione del corpi antica e nuova (Ces.).

4-9. Volpendori alla nota regui (di schiamano sustanzio fatto (B.). — Ti solverd, liberatica esta dua Sifa due il lume della successa anima di grande sentenzia ecc., ti faranno dono regui se chiamano sustanzio fatto (B.). — Ti solverd, liberatica esta dua Sifa due il lume della successa regui di rande sentenzia esco, ti faranno dono resio ballare all'aria del canto regui dell'i luggi dell'imperatione del dubbio; colè come piato per quello che essa ragio, per la leitzia del compiazando al loro angelico caribo. E xixi, 33: Temprava i pasti delle leggi e dell'impero (T.).

E xixi, 33: Temprava i pasti delle leggi e dell'impero (T.).

Elizia del successa ragio, per la elizia del compia intera dottria inf., vii,72 (T.).

Existi, 33: Temprava i pasti delle leggi e dell'impero (T.).

Elizia del primi parenti, e poi elizia deli primi parenti elizia del pri

si mossono -🗕 a sua danza. Si rimisero al loro lieto girare in-sieme con la spera di Mercurio (F.). - Farille. Sap: 111,7: Justi tamquam scintilla in arundi-neto discurrent. — Mi si velar, rapidissimamente volgen-dosi, tanto si dilungarono, che in un batter d'occhio mi usci-

dosi, tanto si dilungarono chein un batter d'occhio mi uscirono dalla vista (Ces.)
10-15. Ditte, ditte, gli dicca
l'animo (Ces.) Di a lei, di a loi
cioà a Beatrice lo dubbio tuo
Bel. — Stille del core (T.).
Per Be per JCE, per Beatrice. — Dante era tutto di riverenza padroneggiato, non pur
si di essa sua donna, ma pur
solamente) d'un cenno, cio
della prima o dell'ultima sillaba sel suo nome (Ces.). — Mi
richinava giù la faccia — assonna, s'addormenta (B.).
16-34. Poco sofferse me cotal
Beatrice. Bada bene come tu
legga qui, se vuoi intendere:
Beatrice poco sofferse me cottale; cioà: Poco mi lacció così
dell'animo angosciato; ovvero:
Poco pati, comporto ch'io rimanessi in quello stato (Ces.).
Cotal, si fatto pensos e qinnato
(B.). — Tal, che, eco., si fatto
tu lo riso di Beatrice, che nel
fucco dello inferno chi lo sentisse sarebbe felice (B.). — Secondo, eco., secondo lo mio
vedere: iudicio si diritto, che
non si può ingannare (La
selenza illuminata dalla fede vedere: iudicio si diritto, che non si può ingannare (La scienza filuminata dalla fede è infallibile. T.), tu dubiti co-me iustamente fosse punita in Cristo la colpa dei nostri primi parenti, s s'ella fu punita iusta-mente come futuro noi lusta-

Purg. xxix, 27, d'Bva: Non sof-ferse di star, sotto alcun velo (T.). — Alla virtà che vuole, alla volontà — Freno, riteni-mento — a suo prode, a sua utilità — quell uom che non nacque, Adamo. Deus fect ho-minem de limo terræ (B.). nacque, Anamo. Deus jecit no-minem de limo terræ (B.). Vulg. Eloq.: Vir sine matre (T.). — Inferma, furno fatti più abili al male che al bone (H.). — Per secoli molti, per anni 5232 – in grande errore: imperò che nessuno andava a vita eterna, e nessuno popolo onorava debitamente Iddio se non lo iudaico (B.). — Di scen-der piacque, venire di cielo in terra e pigliare carne umana — U', nel qual luogo — diun-gata, rimossa e dilungata quangata, rimossa e diungata quanto a luogo e quanto alla grazia (B.). — In persona in unità
di persona (T.). Ipostaticamente – del suo etermo amore,
dello Spirito Santo (B.). – Viso,
ocohio della mente (T.). —
Natura umana — Sincera, pura, senza peccato (B.). — Per sè stessa, per sua colpa (T). — Vita. San Giov.: xiv, 6: Io sono la via e la verità e la ulta (T). 40-51. Che la croce porse, diede — all'umanità di Cristo diede — all'umanità di Cristo — S'alla natura umana, che 'l Verbo Divino prese a sè. — Ingiura, ingiuria, ingiustizia. — Guardando alla persona, avendo rispetto alla persona di Cristo, nel quale erano unite due nature, divina et umana — consture, divina et umana — consture. net quais eran unita dun na-ture, divina et umana — con-tratte, coniunta — tal nature, umana (B.). — Nessuna pena più giusta della crocifissione di Gesù Cristo uomo, nessuna più ingiusta nell'uomo-Dio(T.). — Eccir, vannero effetti divera più ingiusta nell'uomo-Dio(T).

— Uzcir, vannore effetti diverai,
Ch'a Dio, seo., a Dio pariustizia,
et a 'Indei per invidia — Per lei,
per la morte di Cristo tremo la
lerra. Matth., xxvii, 51: et terra
mota esi, et petra scisso sunt
— e ti ciel s'aperse, la morte
modesima piacque a Dio ed a'.
Giudei: in quanto fu giusta vendetta della ria natura, piacque
a Dio; in quanto fu violazione
della persona odiata di Cristo, della persona odiata di Cristo, piacque a Giudei ingrati. Per questo misfatto tremo la terra, per la soddisfazione rendutane per la solution relutions a Dio, il-cielo fu aperto a' peccatori (Ces.). Purg. x, 36: Aperes 'l' ciel dal suo lungo divieto (T.). — Forte, difficile a intendere. — Vengiata, vena intenderé. — Vengiata, vendicata, punita con giusto giudizie (T.). — da giusta corte,
dal giusto tribunale di Dio (F.). vina Bontă, e più conveniente alla Didal giusto tribunale di Dio (F.). vina Bontă, e più conveniente alla Didubbio inestricabile per te. Ma
perchà Dio voletes, che Cristo, giando saccia. — Sfavilta,
per ricomperare l'umana natuper ricomperare l'umana natudre (B.). — Pur, solo(T.). — Demanifesta in diverse essenzie. presi che suite le opere che fice

Onde l' umana spezie inferma giacque, diù per secoli molti in grande errore, Fin ch'al Verbo di Dio di scender piacque, U' la natura, che dal suo Fattore 3' era allungata, unio a sè in persona Con l'atto sol del suo eterno amore. Or drizza il viso a quel che si ragiona: Questa natura al suo Fattore unita. Qual fu creata, fu sincera e buona; Ma per sè stessa fu ella sbandita 37 Di Paradiso, perocchè si torse Da via di verità e da sua vita. La pena dunque che la croce porse, <sup>r</sup>alla natura assunta si misura, Nulla giammai si giustamente morse; E così nulla fu di tanta ingiura, Guardando alla persona che sofferse, In che era contratta tal natura. Però d'un atto uscir cose diverse: Ch'a Dio ed a' Giudei piacque una morte: Per lei tremò la terra e il ciel s'aperse. Non ti dee oramai parer più forte, Quando si dice che giusta vendetta Poscia vengiata fu da giusta corte. Ma io veggi' or la tua mente ristretta Di pensiero in pensier dentro ad un nodo, Del qual con gran desio solver s'aspetta. Tu dici: Ben discerno ciò ch' i' odo; Ma, perchè Dio volesse, m'è occulto, A nostra redenzion pur questo modo. 58 Questo decreto, frate, sta sepulto Agli occhi di ciascuno, il cui ingegno Nella fiamma d'amor non è adulto. Veramente, però ch'a questo segno Molto si mira, e poco si discerne, Dirò perche tal modo fu più degno. La divina bontà, che da sè sperne Ogni livore, ardendo in sè sfavilla Si, che dispiega le bellezze eterne. Ciò che da lei senza mezzo distilla Non ha poi fine, perchè non si muove La sua imprenta, quand ella sigilla.

creto, iudicio — sepulto, ap- Sopra, п, 136-137: Sua bontacreto, indicio — sepuilo, ap- Sopra, n. 136-137. Sue bonta-piattato. — Aduito, allevato te... per le stelle spiego (T... [B.]. Maturo (Bl.). Perfetto le bellezze eterne, le sue belle (F.). — Veramente, ma perobà cose, ohe ab eterno esemplar-moltti in ciò studiano e pochi mente sono etate uella sua intandono e si può pure inten- mente. — Merso, concerso di dere e devesi (T.). — Più de- cause secondo (T.) — distita, con cui conveniere alla Dilce octezze eterne, le sue cele cose, che ab eterno esemplarmente sono state uella sua mente. — Merzo, cencorso di cause seconde (T.) — distitua deriva et è produtto in esser — Non ha goi fine, è perpetue sicome gli angeli, il cieli e

| Ciò che da essa senza mezzo piove<br>Libero è tutto, perchè non soggiace                                                                           | 70        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Alla virtude delle cose nuove.  Più l'è conforme, e però più le piace; Chè l'ardor santo, ch' ogni cosa raggi Nella più simigliante è più vivace.  | 73<br>a,  |
| Di tutte queste cose s'avvantaggia<br>L'umana creatura, e, s'una manca.                                                                            | 76        |
| Di sua nobilità convien che caggia,<br>Solo il peccato è quel che la disfranca,<br>E falla dissimile al sommo bene,                                | 79        |
| Per che del lume suo poco s' imbianca<br>Ed in sua dignità mai non riviene,<br>Se non riempie dove colpa vota,                                     | 82        |
| Contra mal dilettar, con giuste pene. Vostra natura, quando pecco tota Nel seme suo, da queste dignitadi.                                          | 55        |
| Come di Paradiso, fu remota;<br>Nè ricovrar poteasi, se tu badi<br>Ben sottilmente, per alcuna via,                                                | 88        |
| Senza passar per un di questi guadi: O che Dio solo per sua cortesia Dimesso avesse, o che l'uom per sè is Avesse soddisfatto a sua follia.        | 91<br>350 |
| Ficca mo l'occhio per entro l'abisso<br>Dell'eterno consiglio, quanto puoi                                                                         | 94        |
| Al mio parlar distrettamente fisso.<br>Non potea l'uomo nei termini suoi<br>Mai soddisfar, per non poter ir giuso<br>Con umiltate, obbidiendo poi, | . 97      |
| Quanto disubbidiendo intese ir suso;<br>E questa è la cagion per che l'uom fu<br>Da poter soddisfar per sè dischiuso.                              | 100<br>B  |
| Riparar l' uomo a sua intera vita;                                                                                                                 | 103       |
| Ma perché l'ovra è tanto più gradita Dell'operante, quanto più appresenta Della bontà del cuore ond'è uscita;                                      | 106       |
| La divina bontà, che il mondo imprenta, Di proceder per tutte le sue vie A rilevarvi suso fu contenta;                                             | 109       |
| Nà tra l'ultima notte e il primo die<br>Si alto e si magnifico processo,<br>O per l'una o per l'altra fu o fie.                                    | 112       |

Dio durano in perpetuo. — Libero è tutto, non depende da niuna altra cagione che da lei (B.). — Cose, a nuovi congungimenti di cause seconde, accidentali, però mutabili e rinnovantisi (T.).
73-75. Più l'ècosforme quel chi ella orço. Convido: Cuando

ch'ella cred. Convito: Quando la cosa è più divina, è più a Dio somigliante (T).

76-84. Di tutte queste cose, perpetuità, libertà e lume (B.). Creszione immediata, immortalità, somigilanza con Dio, amore di Dio in lei, libertà (T.). — S' avvantaggia, si nobilità et ccede. — L'umana creatura coi la la la la la contra con con la la contra con la contra con la la contra con la contra con la la contra con la la contra con la contra c

tum, servus est peccati. — Al, dal. — Poco s'imbianca, peco s'illumina (B.). Inf., n., 128: It sol gl'imbianca (T.). — Vota. I. Moralisti: Non remittiur pec-catum, nisi restituatur ablatum. La colpa è un vuoto, per-chè ci torce a più amare il bene minore, che così diventa a noi falsità e bugia: la soddia noi faisità e bugia: la soddi-sfazione riempie quel vuote (T.). — Contra mai. ecc. Nota la forza di questo contra. che vale contrapponendo, o risto-rando il mai diletto con giusta penitenza: prese il contra per ex adverso, a modo di ricom-pensazione e di cambio. Egli è lo anti dei Greci (Ces.). — Con giuste pene rispondenti per pari al diletto (B.). 85-96. Vostra natura. ecc., l'umana natura peccò tutta, nel l'umana natura peccò tutta, nel

l'umana natura peccò tutta, nel I'umana natura pecco tutta, nel seme suo, cioè ne primi parenti che furno seme di tutta l'umana natura (B.) — da queste dignitadi, prerogative — fu remota, fue rimossa da esse, dalla perfezione loro, sicohò oscurata fu la similitudine d'Iddio nelru la similitudine d'Iddio nel-l'uomo (B.). — Ricovar, ricu-perare. — Se is badi, se tu ragguardi, et è vulgare luc-chese (B.). Speculi e ragioni (Lando.). — Guadi. Il Buti: gradi, per uno di questi due modi, cioè di misoricordia o di iustizia (B.). — Cortesta, miso-ricordia — Dimesso avesse, perdonato avosse l'offesa al-l'uomo e non avesse voluto so-disfacimento — per sè isso, per disfacimento - per sè isso, per sè medesimo (B.). Isso, dal la-

tino ipse (F.). 97-lil. Termini di mero uo-97-11. Termins di mero nomo, che non poteva uniliarei obbedendo, quanto si voleva elevare (T). Il Cesari: Pino al termine debito al suo peccato. — Ir suso. Gen. III, 5: Sarete come Dit (T). — Perse, per sò medesimo — dischiusto, escluso dalla possibilità di sodisfare per sò stesso (F). — Con te vie sue, misericordia e verità (B). Il suo operare ed ordinamenti. Salmo. xiv. 10: Universœ vice Domini misericordia et veritas: misericordia cordia et veritas: misericordia e giustizia. — Ripdrar l'aomo, ecc., ritornare l'uomo nella di-gnità che l'avea creato (B.). — Con o riparare per sè, o dar forza all'uomo di riparare (T.).

forza all'uoino di ripararo (T.).—Appresenta, dimostra — Imprenta, sigilla di sè (T.).
112-120. Si alto...processo, come fu la incarnazione del Verbe
Divino (B.). Dalla creazione al gludizio finale più alta opera di bontà e di giustizia non fu nè sarà.—O per l'una o per l'altra, tauto per la misoricor-dia quanto per la giustizia diet eccede. — L'umana creatu- sara. — V por suite de l'arte constiture (B.). l'altra, tauto per la misoricor — Caggia, cada. — La disfrandia, quanto per la giustizia dica, toglie libertà (T.). S. Giov., vina. Altri: O per l'una o per viu, 34: Omnis qui facit pecca- l'altro, tanto per la divina bonta d'Iddio redentore, quanto per l'nomo redento (F.).— Suf-Reienie, atto — Sol, senza dare sè tesso (T.).— Da si dimesse, perdonato — scarsi, manchi e difettuosi — Alla giustifia, im-però che non arebbono risposto alla iustizia: imperò che, se avesse perdonato da sà, era misericordiae non iustizia (B.). — Fosse umiliato, si fosse umiliato.

121-129. Alcum, un. — Perche tu reggi, ecc., in l'intenda in quella materia tanto bene come la intendo io (F.). — Tutte lor misture, ogni composizione dei detti quattro elementi (B.).— Esser dovrien, ecc., imperò che

detti quattro elemonti (B).

Esser dovrien, ecc., imperò che è detto di sopra, chè ciò che viene senza mezzo, per creazione de la compa de Dio, è perpetuo e libero, che per sè medesimo fa l'operazione sua naturale (B.).

130-144. Gli angeli: sotto questo nome angeli s' intendono tutti gli ordini—e il paese sincero. li cieli, che sono di pura materia, e però dice sincero. cioè puro, senza carie, che viene ciò la meteria, che viene diò puro, senza carie, che viene diò corruzione—in loro essere istero, imperò che lddio insieme creò la materia loro e la forma (B). Perfotto, senza disciogliersi nè mutarsi, come creati da Dio immediatamente (Ces.).— E quelle cose, ecc., le cose elementale, code composte degli elementi (B). Hanno la forma specifica da causa seconda, non creati da Dio quasi di colpo creata. Pietro: creata sinti, matura naturata mediante (T).— Informante, arrecante ad essere le cose elementate ciò nelle stello (B.). Le stelle diventano cause seconde, da Dio, degli effetti ai quali s'accion nelle stello (B.). Le stelle diventano cause seconde, da Dio, degli effetti ai quali s'accion nelle stello (B.). Le stelle diventano cause seconde, da Dio, degli effetti ai quali s'accione nelle stello (B.). Le stelle diventano cause seconde, da Dio, degli effetti ai quali s'accione nelle stelle (B.). Le stelle diventano cause seconde, da Dio, degli effetti ai quali s'accione delle stelle (B.). Le stelle diventano cause seconde, da Dio, degli effetti ai quali s'accione delle cause delle d cioe nelle stelle (E.). Le stelle diventano cause seconde, da Dio, degli effetti ai quali s'adoperano (Ces.). — Vanno, facendo lo suo giro e la sua revoluzione (E.). Dunque non essi alementi a consi funar canadi. elementi e corpi furon creati da Dio immediatamente, ma bensi immediatamente fu creata bensi immediatalmente decom-posti come pure la virtù in-formante (operatrice delle for-me) di queste sfere celesti, che intorno di essi elementi si ruotano (F.). — Il Ces.: Ordina: Lo raggio e il moto delle luci sanraggio e il moto delle luci sam
te, tira l'amima d'ogni bruto e mora Di sè, mette in lei lo nadelle plante divirti potenziata. turale desiderio del sommo

La luce e 'l muoversi di que' bene (B.). L'amore divino crea
corpi, fu da Dio impressa di senza cause seconde l'anima
virti informatrice dell'anima umana, e l'innamora sempre
del bruti e delle piante che di sè (T.).

hanno natura in potenza (parlare scolestico), da essore da conclusione che fu potta, che
quol raggio tirate a prendere ciò che Iddio ha fatto senza

| Chè più largo fu Dio a dar sè stesso,<br>In far l'uom sufficiente a rilevarsi. | 115 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| The alegi areas and do aleign area                                             |     |
| Che s'egli avesse sol da sè dimesso.                                           |     |
| E tutti gli altri modi erano scarsi                                            | 118 |
| Alla giustizia, se il Figliuol di Dio                                          |     |
| Non fosse umiliato ad incarnarsi.                                              |     |
| Or, per empierti bene ogni disio,                                              | 121 |
| Ritorno a dichiarare in alcun loco,                                            |     |
| Perchè tu veggi li così com' io.                                               |     |
| Tu dici: Io veggio l'aere, io veggio il foco,                                  | 124 |
| L'acqua, la terra, e tutte lor misture                                         |     |
| Venire a corruzione, e durar poco,                                             |     |
| E queste cose pur fur creature;                                                | 127 |
| Per che, se ciò ch' ho detto è stato ver                                       | ο,  |
| Esser dovrien da corruzion sicure.                                             |     |
| Gli Angeli, frate, e il paese sincero                                          | 130 |
| Nel qual tu sei, dir si posson creati,                                         |     |
| Sì come sono, in loro essere intero;                                           |     |
| Ma gli elementi che tu hai nomati,                                             | 133 |
| E quelle cose che di lor si fanno.                                             |     |
| Da creata virtù sono informati.                                                |     |
| Creata fu la materia ch'egli hanno,                                            | 136 |
| Creata fu la virtù informante                                                  |     |
| In queste stelle, che intorno a lor vanno                                      | ١.  |
| L'anima d'ogni bruto e delle piante                                            | 133 |
| Da complession potenziata tira                                                 |     |
| Lo raggio e il moto delle luci sante.                                          |     |
| Ma vostra vita senza mezzo spira                                               | 142 |
| La somma beninanza, e la innamora                                              |     |
| Di sè, sì che poi sempre la disira.                                            |     |
| E quinci puoi argomentare ancora                                               | 145 |
| Vostra resurrezion, se tu ripensi                                              |     |
|                                                                                |     |

Come l'umana carne fessi allora. Che li primi parenti intrambo fensi.

quella forma. Il T.: Le stelle, splendendo e girando. tirano dalla materia elementare che nella sua complessione è potenziata a ciò, dirano e riducono in atto l'anima sensitiva debrutie la vegetativa; ma l'anima umana è inspirata da Dio senza intervento di canse secondo Pure yur St. sego vive conde. Purg., xvi, 85 e;seg.; xxv, 70 e seg. - Spira, mette nel 70 e seg. — *Spira*, mette nei corpo umano, quando è compiuto d'organizzare, creandola in esso di niente — e la innamora Di sè, mette in lei lo naturale desiderio del sommo bene (E.). L'amore divino crea

mezzo, à perpetuo e libero, se-guita che il nostri corpi deb-bono risorgere: imporò che id-dio fece lo corpo d'Adamo senza mezzo, dunque debbe essere perpetuo e libero, e similmenta fece Eva; e noi veggiamo che ogni carne muore, dunque con-viene che questa morte sia a tempo, cioè dell' umana carna, e noi ritorni perpetua [R]. tempo, cios cell' umana carne, e poi ritorni perpetua (B.). — Fessi, fu fatta. — Fessi, furone fatti Adamo ed Eva (T.). L'acutissimo Poeta, vedendo le objezioni che si fanne dagl'incredull alla resurrezione, dice credult and resurrestions, diec-che non ostante non se ne può dubitare, perchè, avendo Iddio fatti i corpi dei primi padri di terra, non è meraviglia che possa riformare i medesimi g'a ridotti in terra (Lamsi).

148

### CANTO OTTAVO.

Ascende il Poeta nella stella di Venere, e vede la gioria di coloro che gid furono procititi alle amorose passioni. Gli si manifesta Carlo Mariello, il quale, accennata l'indole gretta del suo fratello Roberto, così opposta a quella del patre, spiga, richiesto dal Poeta, come avvenga questo degenerare dei figli dalla virtis paterna, quanto provvida sia ne suoi ordinamenti. Natura, e quanto vani gli uomini che non ne seguono gli additamenti.

Solea creder lo mondo in suo periclo Che la bella Ciprigna il folle amore Raggiasse, volta nel terzo epiciclo: Perche non pure a lei faceano onore Di sacrificio e di votivo grido Le genti antiche nell'antico errore; Ma Dione onoravano e Cupido, Quella per madre sua, questo per figlio, E dicean ch'ei sedette in grembo a Dido; E da costei, ond' io principio piglio, Pigliavano il vocabol della stella Che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio. Io non m'accorsi del salire in ella: Ma d'esserv'entro mi fece assai fede La donna mia, ch' io vidi far più bella. E come in flamma favilla si vede, E come in voce voce si discerne, Quando una è ferma e l'altra va e riede; Vid' io in essa luce altre lucerne Muoversi in giro più e men correnti, Al modo, credo, di lor viste eterne. Di fredda nube non disceser venti, O visibili o no, tanto festini, Che non paressero impediti e lenti A chi avesse quei lumi divini Veduto a noi venir, lasciando il giro Pria cominciato in gli alti Serafini.

1-12. In suo períclo, in suo siccome la grande spera due periculo (B.). Al tempo che e- poli volge, così questa piccola: rano li uomini gentili e senza e così ha questa piccola: legge (Lando). — Il folse a- cerchio equatore, e così è più nore, lo stolto amore che na- nobile quanto è più presso di sec dall'appetito carnalo (B.).

— Raggiasse. Cono., n. 7: Li dosso di questo cerchio è fassa raggi di ciascuno cielo sono la lucentissima stella di Vela la loro virti in queste cose di fassa la stella, è uno cielo per quaggità (T.). — Epiciclo, lo sè, overo spera; e non ha circolesto (il cui centro è un una essenza con quello che' punto della circonferenza di un porta, avvegnachè ria più concerchio più grande), per lo naturale ad esso che agli al-quale riceve lo pianeta l'es- tri; e con esso è chiamato uno sere diretto, etazionario e re- cielo, e denominani l'uno e trogrado in suo movimento l'attro dalla stelia (T.). — E (Lando). Conv., n. 4: In sul di volvo grado, il prepare con punto della circonferenza di un porta, avvegnachà ria più con- ordina degli angelli. Il Sèrafini cerchio più grande), per lo naturale ad esso che agli al- girano lo primo mobile; il Chequale riceve lo pianeta l'es- tri, e con esso à chiamato uno rubini l'ottava spera; il Troni, sere diretto, etazionario e re- cielo, e denominanati l'umo e lo cielo di Saturno: le Domitrogrado in suo movimento l'attro dalla stella (T.).— E nazioni, lo cielo di Jove; le (Lando). Conv., n.4: In sul di votivo grido, di pregare con Virtu, lo cielo di Marte; le Podosto di questo cerchio (del- voti (B.).— E-rore. Il Vill., testati, le Sole; il Principati. l'equatore) sel cielo di Vene- vii, 59: Gli antichi romani venere; il Aroangeli, Mircone.... è una speretta che per se mel luvo errore faceano (Gla-- ric, il langeli, la Luna (B.).
medesima in esso cielo si volge, no) Iddio dell'anno.— Ch' et Tutti i cieli si movono col co cerchio della quale gli a-- sedette, eco. Nel primo dell'E-- nono cielo a cui preseggono strulogi chiamano epiciclo; e neide, Amoro, prese lo sem- gli Angeli più alti (Cone., 11, 6)

bianze del fanciullo Ascanio, bianze del fanciullo Ascanio, figliuolo d'isnea, siede in grembo a Didone per accenderla del 
suo fucco. Questo verso, obe 
Alferi a torto dice cucito, dimostra la dannosa ordulit\(\text{degli}\) antichi che ammettevano una potenza arcana obe 
inspirasse irresistibilmente funeste nasioni: e così anpette nasioni: e così anneste passioni; e così an-nientavano la liberta del vo-lere (B. B.). — Da cossei, da Venere — ond'o principio pi-glio, da cui movo il presente venere — ona'io principio pigiio, da oui movo il presente
canto — Pigliavano, ecc., toglievano (i pagani) il nome
della stella, appellandola Venere. V. sopra, v. 63 — Che u
sol, eco. Coppa o nuca, è la
parte di distro del capo: ciglio
l'anteriore. La stella di Venere vagheggia (ragguarda B.)
il sole ora di dietro, quando
va dietro a lui, e ohiamasi Espero; ed ora dinanti, quando
lo precede, e chiamasi Lucifero (B. B.).
14-21. Fede, certezza. — Far,
farsi. — B ferma, cioè tiensi
su di una nota, e l'altra scorre
per diverse modulazioni (B. B.).
— Lucerme, splendori; il spiriti beati il quali si vedeano
come si vedeno le faville del
fucoc che volano per la flamma
(B.) — Al mado, ascanda she

fuoco che volano per la flamma (B.). — Al modo, secondo che (B.). — 41 moso, secondo one ciascuna era allogata nel corpo di Venere — al modo della loro apprensione del sommo beno (B.).

22-27. Di fredda nubc, generata de venori fraddi — di-

rata da vapori freddi — disceser, ripercossi dal suo contrario (B.). — O visibili, per
vapore (T.). — O no, o invisibili e solo sensibili por l'imsibili e solo sensibili per l'im-pressione da essi fatta ne'corpi (B. B.). — Festini, solliciti e tostani. — Il giro, la revolu-zione e rotazione (B.). — Co-minctato, ecc., nel supremo ordine degli angeli. Li Serafini Di lì comincia ogni inferior

Di Il cominota ogni inferior movimento (T).
31-45, L' 400, E Carlo Martello, il maggiore de' figli di Carlo II, detto il Ciotto e lo Zoppo, è di Marta d'Ungheria, figlia di Stefano V, e sorella di Ladislao IV re d'Ungheria. Morto Ladislao nel 1290, Carlo Martello per dritto materno si trovò legitimo erede della corona d'Ungheria; sebbene quegli che veramente regnò fu il gli che veramente regnò fu il suo emulo Andres III, che morì suo emuio Andrea ill, che mori nel 1301. Carlo Martello mori nel 1295 d'anni ventitre, vi-vente tuttora il padre di lui; na nel 1291 avea sposata Cle-menza, figlia di Rodolfo di Habshurgo, imparator d'Al-Habsburgo, imperator d'Ale-magna, da cui ebbe un figlio chiamato Carlo Roberto, e per contrazione Caroberto, che fu riconosciuto ed eletto re d'Un-gheria nel 1308. Carlo II di Napoli mori nei 1309, e avendo cre-duto Caroberto, figlio del suo primogenito, abbastanza prov-zisto, fece erede de' suoi Stati il suo terzogenito Roberto duca di Calabria, poichè il secondo-genito Luigi, che poi fu santo, sra vescovo di Tolosa. Caro-berto non s'acquetò di questo arbitrio del nonno suo, e pretese la successione negli Stati sese la successione negli Stati di Napoli e Provenza, come figlio del primogenito di Carlo II. Ma rimessa la cosa al gindizio di papa Clemente V, questi sentenziò in favore di Roberto (B. B.). In costui regnò molta bellezza e assai innamoramento (Chiose).

Presti, apparecchiati (B.) — Presti, apparecchiati (B.) — Pri giot. Gioisca, dell'antico: gioiare. — Ci volgiamo, qui colo volgiamo in giro intorno a bio — coi principi celesti, cogii angeli — D'un giro, per an medesimo ceschio (dentro angeli — D'un giro, per an medesimo cerchio (dentro la medesima orbita B. B.), — d'un girare, d'una medesima forma di girare (con un mede-simo moto circolare B. B.) simo moto circolare B. B.) —
e d'una sete, e d'un medesimo desiderio (di tendere al
cielo empireo B. B.) (B.). —
Vot. ecc. Isti motores tertit
così dicumtur principatus, ideo
nuod ribi sudditis qua sunt
agenda disponunt, et eis ad exagenda disponunt, et ets da ex-plenda divina mysteria prin-cipantur (P. di D.). — Poscia che gli occhi misi, ecc., po-sciachò, senza far motto, con uno sguardo pieno di riverenza ebbi domandato alla mia donna se all'era contenta, ch' io navebbi domandato alla mia donna see ell'era contenta ch' io par-lassi, ed ella gii avea fatti con-tenti del suo sorriso, e certi della sua approvazione, eco. (B. B.), — Alla luce, eco., a quella beata anima (B.) che mi avea fatte così larghe profie-renze di sè e degli altri (Ces.). E dentro a quei che più innanzi appariro, 25 Sonava Osanna si, che unque poi Di riudir non fui senza disiro. Indi si fece l'un più presso a noi, E solo incomincio: Tutti sem presti 21 Al tuo piacer, perchè di noi ti gioi. Noi ci volgiam coi principi celesti D'un giro, d'un girare, e d'una sete, Ai quali tu nel mondo già dicesti: Voi che intendendo il terzo ciel movete E sem si pien d'amor che, per piacerti, Non fla men dolce un poco di quiete. Poscia che gli occhi miei si furo offerti Alla mia Donna reverenti, ed essa Fatti gli avea di sè contenti e certi, Rivolsersi alla luce, che promessa Tanto s'avea, e: Deh chi siete? fue ß La voce mia di grande affetto impressa. E quanta e quale vid' io lei far piùe Per allegrezza nuova che s'accrebbe, Quand'io parlai, all'allegrezze sue! Così fatta, mi disse, il mondo m'ebbe Giù poco tempo; e, se più fosse stato, Molto sara di mal, che non sarebbe. La mia letizia mi ti tien celato, Che mi raggia d'intorno, e mi nasconde Quasi animal di sua seta fasciato. Assai m'amasti, ed avesti ben onde Chè, s'io fossi giù stato, io ti mostrava Di mio amor più oltre che le fronde. Quella sinistra riva che si lava Di Rodano, poi ch'è misto con Sorga, Per suo signore a tempo m'aspettava: E quel corno d'Ausonia, che s'imborga Di Bari, di Gaeta e di Crotona, Da ove Tronto e Verde in mare sgorga.

tu. - Impressa, scolpita (Ces.).
46-57 Far piùe, farsi più
grande e bella. — Così fatta,
qual vedi. — Tale era la mia quai vedi. — Tale era la mia interiore bellezza, quale ora la luce (T.). — Stato, se fossi più vissuio (T.). — Molto, ecc., imperò ch'io l'arei stroppiato (impedico) (B.). Dante fa qui profetizzare i mali delle guerre profestizzare i mait delle guerre cagionate da Roberto per opporsi all'ingrandimento di Arrigo VII (B. B.). - Quazi animal, come baco da seta chiuso nel suo bozzolo (B.B.). - M'amasti. Carlo Martello venne giovinetto a Firense, ed ivi strinee amicitia con Dante (B. B.). Bonv.: Cum isto Dantes habuit certam frandilariatem, muem venissei. familiaritatem, quum venisset semel Florentiis cum cc juve-nibus accinctis in pari habitu vestium et equis magnifice or-

Deh. ecc. Altri: Di' chi se' natis, more neapolitano...

- Impressa, scolpita (Ces.). Venerat enim obviam pairi.

6-57 Far pitte, farel più qui redibat de Gallia. facts
ande e bella. — Così fatia, pace cum domino Jacobo, rey
etriore bellezsa, quale orala ter florebat in pairia, juveni
oe (T.). — Stato, se fossi più xiv annorum. — Di mio amor,
suuto (T.). — Molto, ecc., ecc., io t'arei mostrato lo mie
pperò ch'io l'arei stroppiato amore coi beneficj e non celle
mpeditto (B.). Dante fa qui prole (B.).
ofetizare i mail delle guerre
gionate da Roberto per oprei all'ingrandimento di Arreame di Puglia dovea essen
vo VII (B. B.).— Quasti aminal. signoreggiata da me— a temreame di Puglia dovea essera signoreggiata da me — a tempo, poichè fusse morto Carle Zoppo mio padre — m'aspettava, a me s'apparteneva la signoria (B). — Che z' simborgo. Circosorive il reame di Napoli-Barl accenna alla costa Adriatica: Gaeta al Mediterraneo: Crotone a quella del mar intero e inferiore: Il Tronte e Il Verda al confini con all'Atail

Verde al confini con gli Stati

Fulgeami già in fronte la corona Di quella terra che il Danubio riga Poi che le ripe tedesche abbandona: E la bella Trinacria, che caliga Tra Pachino e Peloro, sopra il golfo Che riceve da Euro maggior briga, Non per Tifeo, ma per nascente solfo, Attesi avrebbe li suoi regi ancora, 70 Nati per me di Carlo e di Ridolfo, Se mala signoria, che sempre accora 73 Li popoli suggetti, non avesse Mosso Palermo a gridar: Mora, mora. E se mio frate questo antivedesse, L'avara povertà di Catalogna Già fuggiria, perche non gli offendesse; Chè veramente provveder bisogna Per lui, o per altrui, si ch'a sua barca Carica più di carco non si pogna. La sua natura, che di larga parca 82 Discese, avria mestier di tal milizia Che non curasse di mettere in arca. Perocch'io credo che l'alta letizia Che il tuo parlar m'infonde, signor mio, Ov' ogni ben si termina e s'inizia, Per te si veggia, come la vegg'io, Grata m'è più, e anco questo ho caro, Perchè il discerni rimirando in Dio. Fatto m'hai lieto, e così mi fa chiaro, Poiché, parlando, a dubitar m'hai mosso, Come uscir può di dolce seme amaro. Questo io a lui; ed egli a me: S'io posso 94 Mostrarti un vero, a quel che tu dimandi Terrai il viso come tieni il dosso. Lo Ben che tutto il regno che tu scandi Volge e contenta, fa esser virtute Sua provvidenza in questi corpi grandi; E non pur le nature provvedute Son nella mente ch'è da sè perfetta, Ma esse insieme con la lor salute.

della Chiesa tra l'uno e l'altro Siracusa e Messina. Pachino, mare, giacohè il Verde non è ora Capo Passaro; Petoro, ora che il Liri (Antonelli). — Capo Faro. — Il golfo, di Ca-Crotona, ora Cotrone. Altri tania — Euro, vento di Le-Catona, borgo vicino a Reggio vante — meggior, che d'altro di Calabria. — Da ove, eco., oro vento — briga, guerra [7]. — minciando da quel punto in cui no per Tifso. Vuol dire che il Tronto, eco. il Tronto eboca non fa fummo Eina per lo ginell'Adriatico, e il Verde nel gante Tifso, che fingeno il posti Mediterraneo (B. E.). — Fut—che sia posto sotto la Sicilia pesse, eco. Carlo Martello, viches is posto sotto la Sicilia pesse, con padre, fu coronasio fo che alimentano il fuoco (B. passa il Danubio seeso dalla Sicilia non si sarebbe ribeliata Dermania (B. B.). — Trimacria, sila nostra casa, dandost a la Sicilia, che si chiama così da tre monti attissimi che ha: Pletro re di Aragona, ma Peloro, Passino e Lilibeo — legittimi re i discendenti di caliga, oscurae fa funmo (B.). Carlo Primo mio avolo, nati — Tra Pachèmo e Petoro, tra di lui per mio messo, e di Bo-

dolfo d'Habsburg imperadore, mediante la figliucia di lui Clemenza, mia consorte (B. B.). — Accora, ecc., fa gagliardi — Accora, ecc., fa gagliardi, o animosi per disperazione (B.). Contrista e muove ad ira. — Mora, mora. Moriantur Galli. Barth. a Neocastro. V. Michelei, IV. 18. Accenna al Vespro. o alla strage de Francesi (30 marzo 1282) (B. B.). 76-34. Ex emo frate, ecc. Sa Roberto antivedesse il pericolo dell'avere ministri avart edin. 76-84. Es e mio frate, ecc. es Roberto antivedesse il pericolo dell'avere ministri avarl ed indisoreti, e si specchiasse nella rivolta siciliana, già fin d'ora prima pur di giungere al trono, fuggirebbe da quei Catalani (da lui conosciuti quando v'era statico), affinche non gli avesse a nuocere. Altri riferisse già al popoli seggetti [B. (B.). — Carica. Altri: carcata — Che di larga, ecc., fu ingenerata taccagna da padre splendido (Cez.). — Milizia, officiali (B.). — Di mettere in arca, d'avanzare per mettere nella torre della Bruna, che era in Napoli, dove era lo tesoro del re Roberto; e non facesse maggiore oppressione ai sudditi che possino portare (B.). — Arca Crescenzio: Casta da riporre roba (T.). (B.). — Arca Crescenzio: Cassa da riporre roba (T.).
85-96. Perocch'io credo, eoc.
Parla Dante a Carlo Martello.

— Rimirando in Dio, riguardando in Dio, nel quale riluce
ogni cosa siccome nello specchio - dove si vede ogni vero. Terrati viso, lo vedrai chiaro, come si vedono le cose che
l'unomo ha ipnarti li cochi (B.) l'uomo ha innanzi li occhi (B.). 97-114. Lo Ben, ecc. Aveva il Poeta dimandato Carlo in il Poeta dimandato Carlo in ohe modo fosse possibile che di un seme dolce si generasse un fratto amaro. Al che, volendo colui rispondere, diec, che il sommo e unico vero Bene dispone talmente il girare de' ciell, che, facendosi, per ciascuno de' ministri l'uffisio suo, tutte le cose da quella mente divinissima prevedute, fanno gli stessi effetti che da quella sono ordinatt, perche ella non solamente le vede tutte come elle sono in particolare, ma le solamente le vede tutte come elle sono in particolare, ma le vede col miglior essere che sia possibile all'ornamento e al servizio dell'universo. Concios-siachè tutto quello che dalla celeste virtù è mosso a essere, Trotona, ora Cotrone. Altri: tania — Euro, vento di Lo-elle sono in particolare, ma le Zatona, borgo vicino a Reggio i attaia — maggior, che d'altro vede col miliorassere che sia ci Calabria. — Da ove, ecc., co-minciando da quel punto in cui Non-per Tifeo. Vuol dire che servizio dell'universo. Conclosalell'Adristico, e il Verde nel gante Tifeo, che fingeno il poeti celeste virtù è messo e escreta dell'adristico, e il Verde nel gante Tifeo, che fingeno il poeti celeste virtù è messo e escreta dell'adristico, e il Verde nel gante Tifeo, che fingeno il poeti celeste virtù è messo e escreta dell'adristico, e il Verde nel gante Tifeo, che fingeno il poeti celeste virtù è messo a escreta estreta dell'adristico, e il Verde nel gante Tifeo, che fingeno il poeti celeste virtù è messo a escreta dell'adristico, e il Verde nel gante Tifeo, che fingeno il poeti celeste virtù è messo a escreta estreta dell'adristico e d'Ungheria, per la quale B.). — Attesi atrebbe, ecc.: la a lei place che si conduca, e d'Ungheria, per la quale B.). — Attesi atrebbe, ecc.: la a lei place che si conduca, e si chiama così pletro re di Aragona, ma mente, corre al prime di cole la pigue diretta estre monti altissimi che ha: avrebbe aspettati come suoi primieramente l'indirizzò la relevor. Peshino e Lilibeo — legittimi re i discendanti di volonti di chia tiravaa. Tutte aliga, oscuras fa famme (B.). Carlo Primo mio avolo, nati le cose mosse dul cielo non — Tra Pachèbo e Peiore, tra di lui per mio messo, e di Bo-

| ma fulla divittamente corrono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| al fine che da Dio à proposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ma tutte dirittamente corrono<br>al fine che da Dio è proposto<br>loro, guidate, o da provvidenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ioro, guidate, o da provvicenza<br>di propria natura, chiamata<br>volgarmente instinto naturale,<br>e da una intelligenza non er-<br>rante. Imperocchè ciascuna so-<br>stanza creata ha un'operazione<br>propria per la quale ella può<br>conseguire quel fine obe il Poeta<br>chiama fese propriedato, per di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volgarmente instinto naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| o da una intelligenza non er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rante. Imperocchè ciascuna so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| stanza creata ha un'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| propria per la quale ella può                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| conseguire quel fine che il Poets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| conseguire quel inse one il rosta<br>chiama fine provveduto, per di-<br>mostrarci che quella mente di-<br>vinissima, sino davanti la crea-<br>sione vide e conobbe tutto quol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mostrarci che quella mente di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vinissima, sino davanti la crea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sione vide a conobbe tutto quol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lo che ella vuole che sia, e non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| le accade correggerio di mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in mano come a tutti gii altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| aronitesti che spesso mutano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| consigno, per gu erron casaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alla infallibilmente in tutte le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| anea procedendo vede a un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tratto lo stesso vero e a guello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| indirizzà e indirizza sempre le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cagioni, i mezzi e gli effetti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| e tutti senza ritegno vi corrono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sempre, in quella maniera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| stessa che la freccia spinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dall'arco corre al bersaglio. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pone la cocca per la saetta ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| essendo la cocca solamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| quella parte che si commette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nella corda (Giambullari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Che tu scandi, che tu montidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lume in lume (Ces.). — Cam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vinissima, sino davanti la crea- sione vide e conobbe tutto quol- lo che ella vuole che sia, e non le accade correggerio di mano in mano come a tutti gli altri architesti che spesso mutano consiglio, per gli errori che nel fare si discoppono, perchà ella infallibitmente in tutte le cose procedendo vede a un tratto lo stesso vero, e a quello indirizzò e indirizza sempre le cagioni, i mezzi e gli effetti, e tutti senza ritegno vi corrono sempre, in quella maniera stessa che la freccia spinta dall'arco corre al bersaglio. E pone la cocca per la saetta, essendo la cocca solamente quella parte che si commette nella corda (Giambullari).— Che tu scandi, che tu montidi lume in lume (Ces.).— Cam- mine, cerchi.— Più ti s'im- bianchi, più ti si faccia chiaro (B).— La natura, ecc. na- turante, che è Idio, vegna meno nelle cose necessarie (B). 116-126. Cive, cittadino— che |
| (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (B.). — La namera, ecc., na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mana nalla casa nacessaria (R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 116-126 Cine cittadino - che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mon force cittadinanta cioàno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| litia (Lando). — E qui, eco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| questo è tanto chiaro, che non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ha di ragione bisogno se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| il maestro vostro. Aristotila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - scrive lo vero (B) So-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lone, legislatore di repubbli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ca (T.) Serse, re senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| legge (T.). — Melchisedech, sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cordote (B.) Quello, Dedalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 127-138. La circular natura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ecc. La virtu attiva de cieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| circolanti, la quale, come la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ii suggetto netta cera, impri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| divores to l'afficio eno ma non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| diverse, is a minore sue, mande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| differentia nna seco dell'al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| differenzia una casa dall'al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| differenzia una casa dall'al-<br>tra, e non da sempre indole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| differenzia una casa dall'al-<br>tra, e non da sempre indole<br>regia ai figliuoli dei re, o in-<br>segno a quelli da sapianti (B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| differenzia una casa dall' al-<br>tra, e non da sempre indole<br>regia ai figliuoli dei re, o in-<br>gegno a quelli de' sapienti (B.<br>B.) — Ch' Essa, acc., hen che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| differenzia una casa dall'al-<br>ra, e non da sempre indole<br>regia ai figlinoli dei re, o in-<br>gegno a quelli de' sapienti (B.<br>B.) — Ch' Esch, ecc., ben che<br>fussapo d'uno seme. l'uno si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| differenzia una casa dall'al-<br>tra, e non da sempre indola-<br>regia ai figliuoli dei re, o la-<br>gegno a quelli de' sapienti (B.<br>B.) — Ch' Escab, ecc., ben che<br>fusseno d'uno seme, l'uno si<br>marti dall'altro per condizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (B). — La natura. ecc., naturante, che è iddio, vegna meno nelle cose necessarie (B). 116-126. Cive, cittadino - che non fosse cittadinanta, cioèpoliția (Landeo). — E qui, ecc., questo è tanto chiaro, che non had ir agione bisogno. — se il maestro vostro, Aristotile — serive lo vero (B). — Sozione. legislatore di repubblica (T). — Serise, re sensa legge (T.). — Metchisedech, sacordote (B). — Quetlo, Dedale 127-138. La circular natura, ecc. La virtù attiva de' cieli circolanti, la quale, come fa il suggello nella cera, imprime nel corpi mortali le indoil diverse, fa l'ufficie suo, ma non differenzia una casa dall'altra, e non da sempre indoie regia ai figliuoli dei re, o ingegno a quelli de' sapienti (B.). B.) — Ch' Escu, ecc. ben che fusson d'uno seme, l'uno si parti dall'altro per condizione e disposizione. — Quirino, Ro-                                       |
| differenzia una casa dall'al-<br>tra, e non dà sempre indole<br>regia ai figlinoli dei re, o in-<br>gegno a quelli de' sapienti (B.<br>B.) — Ch' Escui, eco., ben che<br>fusseno d'uno seme, l'uno si<br>parti dall'altro per condizione<br>e disposizione. — Quirino, Ro-<br>mulo — che si rende, si attri-<br>mulo — che si rende, si attri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| differenzia una casa dall'al-<br>tra, e non da sempre indole<br>regia ai figliuoli dei re, o in-<br>gegno a quelli de' sapienti (B.<br>B.) — Ch' Escab, ecc., ben che<br>fusseno d'uno seme, l'uno si<br>parti dall'altro per condizione<br>e disposizione. — Quirino, Ro-<br>mulo — che si rende, si attri-<br>buisce — a Marte la sua geni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| differenzia una casa dall'al-<br>tra, e non dà sempre indole<br>regia ai figliuoli dei re, o in-<br>gegno a quelli de' sapienti (B.<br>B.) — Ch' Essa, ecc., ben che<br>fusseno d'uno seme, l'uno si<br>parti dall'altro per condizione<br>e disposizione. — Guirino, Ro-<br>mulo — che si rende, si attri-<br>buisce — a Marie la sua geni-<br>tura (B.).— Natura, ecc., il ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| differenzia una casa dall'al-<br>tra, e non da sempre indole<br>regia ai figliuoli dei re, o in-<br>gegno a quelli de' sapienti (B.<br>B.) — Ch' Escab, ecc., ben che<br>fusseno d'uno seme, l'uno si<br>parti dall'altro per condizione<br>e disposizione. — Quirino, Ro-<br>mulo — che si rende, si attri-<br>buisce — a Marte la sua geni-<br>tura (B.). — Natura, ecc., il ge-<br>merato sarcibbe simile al geni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| differenzia una casa dall'al-<br>tra, e non dà sempre indole<br>regia ai figliuoli dei re, o in-<br>gegno a quelli de' sapienti (B.<br>B.) — Ch' Escab, ecc., ben che<br>fussono d'uno seme, l'uno si<br>parti dall'altro per condizione<br>e disposizione. — Quérino, Ro-<br>muio — che si rende, si attri-<br>buisce — a Marte la sua geni-<br>tura (B.). — Natura, ecc., il ge-<br>nerato sarebbe simile al geni-<br>nitore, se Dio non disponesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| differenzia una casa dall'al- tra, e non da sempre indole regia ai figlinoli dei re, o in- gegno a quelli de' sapienti (B. B.) — Ch' Essui, eco., ben che fusseno d'uno seme, l'uno si parti dall'altro per condizione e disposizione. — Quirino, Ro- mulo — che si rende, si attri- buisce — a Marie la sua geni- tura (B.).— Natura, eco., il ge- nerato sarebbe simile al geni- nitore, se Dio non disponesse altrimenti per l'ordine della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| differenzia una casa dall'altra, e non da sempre indole regia ai figliuoli dei re, o ingegno a quelli de' sapienti (B. B.) — Ch' Escab, ecc., ben che fussono d'uno seme, l'uno si parti dall'altro per condizione e disposizione. — Quirino, Romulo — che si rende, si attribulec — a Marte la sua genitura (B.). — Natura, ecc., il generato sarebo simile ai geninitore, se Dio non disponesse altrimenti per l'ordire della società (P.). — Di te mi giova, società (P.). — Di te mi giova,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mulo — che si rende, si attri-<br>buisce — a Marte la sua geni-<br>tura (B.).— Natura, eco., il ge-<br>nerato sarebbe simile al geni-<br>nitore, se Dio non disponesse<br>altrimenti per l'ordire della<br>società (P.). — Di te mi giova,<br>m'importa di te, nerobè t'amo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| differenzia una casa dall'altra, e non da sempre indole regia ai figliuoli dei re, o ingegno a quelli de' sapienti (B. B.) — Ch' Escab, ecc., ben che fusseno d'uno seme, l'uno si parti dall'altro per condizione e disposizione. — Quirino, Romulo — che si rende, si attribuisce — a Marte la sua genitura (B.). — Natura, ecc., il generato sarebbe simile al geninitore, se Dio non disponesse altrimenti per l'ordire della società (T.). — Di te mi giova, m'importa di te, perchè t'ano (T.).  139-145. Fuor di sua re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Perchè, quantunque questo arco saetta,<br>Disposto cade a provveduto fine.           | 148 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Si come cocca in suo segno diretta.                                                  |     |
| Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine                                             | 106 |
| Producerebbe si li suoi effetti.                                                     |     |
| Che non sarebbero arti, ma ruine;                                                    |     |
| E ciò esser non può, se gl'intelletti                                                | 109 |
| Che muovon queste stelle non son manci                                               | hi  |
| E manco il primo che non gli ha nerfet                                               | fi. |
| E manco il primo che non gli ha perfet<br>Vuoi tu che questo ver più ti s'imbianchi? | 118 |
| Ed io: Non già, perchè impossibil veggi                                              | io  |
| Che la natura, in quel ch'è uopo, stanc                                              | hi. |
| Ond' egli ancora: Or di', sarebbe il peggio                                          | 115 |
| Per l'uomo in terra se non fosse cive !                                              |     |
| Si, rispos' io, e qui ragion non cheggio.                                            |     |
| E può egli esser, se giù non si vive                                                 | 118 |
| Diversamente per diversi ufici?                                                      |     |
| No, se il maestro vostro ben vi scrive.                                              |     |
| Si_venne deducendo insino a quici:                                                   | 121 |
| Poscia conchiuse: Dunque esser diverse                                               |     |
| Convien de vostri effetti le radici:                                                 |     |
| Per che un nasce Solone, ed altro Serse,                                             | 124 |
| Altro Melchisedech, ed altro quello                                                  |     |
| Che, volando per l'aere, il figlio perse.                                            | 107 |
| La circular natura, ch'è suggello                                                    | 147 |
| Alla cera mortal, fa ben sua arte,<br>Ma non distingue l'un dall'altro ostello.      | •   |
| Quinci addivien ch' Esaù si diparte                                                  | 130 |
| Per seme da Jacob, e vien Quirino                                                    |     |
| Da si vil padre che si rende a Marte.                                                |     |
| Natura generata il suo cammino                                                       | 133 |
| Simil farebbe sempre ai generanti,                                                   |     |
| Se non vincesse il provveder divino.                                                 |     |
| Or quel che t'era retro t'è davanti;                                                 | 136 |
| Ma perchè sappi che di te mi giova,                                                  |     |
| Un corollario voglio che t'ammanti.                                                  |     |
| Sempre natura, se fortuna trova                                                      | 139 |
| Discorde a sè, come ogni altra semente                                               |     |
| Fuor di sua region, fa mala prova.                                                   |     |
| E, se il mondo laggiù ponesse mente                                                  | 143 |
| Al fondamento che natura pone,                                                       |     |
| Seguendo lui, avria buona la gente.                                                  | 143 |
| ma voi torcete ana rengione                                                          |     |
| Tal che fia nato a cingersi la spada,                                                |     |
| E fate re di tal ch'è da sermone;<br>Onde la traccia vostra è fuor di strada.        | 14  |
| OHIGO TO MUSICIA ANSMES A LITOL OIL BILISTIA                                         |     |

gion, ecc. Arreca l'andattulo Grave odio aveva Dante a Re (il dattero; da Tunisi in Italia, berto, sestagno perpetuo de' e, vedrai che non frutterà (B.). Guelfi, che inviò a Rema il — At fondamento, alla incli- fratello perchè contrastasse almajlone obe l'uomo ha natu- l'entrata di Enrico VII. E Roralmente. — Ch'e da sermone, berto soriese sermoni sacri, da essere religioso per ser- Gior. Villant: Roberto gran mocinare e predicare (B.). chicrico in iscriliura (T).

#### CANTO NONO.

Dopo Carlo Martello parla a Danie Cunissa da Romano, sorella del tiranno Esselino; e gli predice imminenti sventure della Marca Trivigiana e di Padova, ed un nero tradi-mento dei vescovo di Felire. Poi gli si manifesta Folchelto di Marsifia, e gli mostra l'anima splendente di Rado, che favorì gli Ebrei nel conquisto di quella terra santa, e cui la Corte romana, da cure mondane distratta, più non ponsa.

Dappoiche Carlo tuo, bella Clemenza, M' ebbe chiarito, mi narro gl'inganni Che ricever dovea la sua semenza; Ma disse: Taci, e lascia volger gli anni: Si ch'io non posso dir, se non che; pianto Giusto verrà diretro ai vostri danni. E già la vita di quel lume santo Rivolta s'era al sol che la riempie, Come a quel ben ch' ad ogni cosa é tanto. Ahi, anime ingannate, e fattur' empie, Che da si fatto ben torcete i cuori, Drizzando in vanità le vostre tempie! Ed ecco un altro di quegli splendori Ver me si fece, e il suo voler piacermi Significava nel chiarir di fuori. Gli occhi di Beatrice, ch'eran fermi Sovra me, come pria, di caro assenso Al mio disio certificato fermi. Deh metti al mio voler tosto compenso, Beato spirto, dissi, e fammi prova Ch'io possa in te rifletter quel ch'io penso. Onde la luce che m'era ancor nuova, 2 Del suo profondo, ond'ella pria cantava, Seguette, come a cui di ben far giova: In quella parte della terra prava Italica, che siede tra Rialto E le fontane di Brenta e di Piava Si leva un colle, e non surge molt'alto, Là onde scese già una facella, Che fece alla contrada grande assalto. 31 D'una radice nacqui ed io ed ella; Cunizza fui chiamata, e qui refulgo Perchè mi vinse il lume d'esta stella.

padre, come vuole il Buti. poi-chè nel 1300 la figlia non aveché nel 1300 la figlia non ave— Dice vostri, perchè Clemènia fiaccola. Vedi Inf., xii. 109-110 va che sei o sett'anni d'età.— vantava anch'essa diriliti a [?], — Alla constrada, March' dai padri differiscano i fi- l'anima. Altri: la vista.— D'una radice, ecc. io ed ella gliuoli.— Ricever. Inf., xx, 96: è tanto bastovole.— Fat- (la facetta), cioè Ezzelino III, naqui i suoi figliuoli [B]). vestro fattore (B]). Altri: el la facetta), cioè Ezzelino III, naqui i suoi del gliuoli (B). vestro fattore (B). Altri: el la facetta), cioè Ezzelino III, naqui de uno istesso padro: venerasa, li suoi figliuoli de uno istesso padro: proberto nel 1309 in pregiudi- riti che erano nel corpo dive esta come alco di Caroberto, figlio del nere (B). Benv: Eunitia recte di Mangone.— Macqui nel detto Carlo Martello e della filia Veneris, quia semper a- did Mangone.— Macqui nel detto. Carlo Martello e della filia Veneris, quia semper a- did Mangone.— Macqui nel Giusto. ecc., voi riceverete cium est [Purg., vi) quatiter sto pianeta (B.).— A me mes

1-10. Two, tuo marito, non danni; ma chi ne fi' cagione adre, come vuole il Buti. poi instamente ne fia punito [B]. hi nel 1300 la figlia non avea che sei o sett'anni d'età. — vantava anche essa diritti a hiarito, dichiarato — come quella corona [T]. — La vita. — tipoli. — Riemer. Inf. XX 98: d'auto, hastavole. — Krat.

habebat rem cum Sordello; et simul erat pia, benigna, misericors, compatiens miseris, quos frater crudeliter afflige-bat. — Socondo un cronista ebbe tre mariti, e dopo Sordello, un altro amante, un soldato di un aitro amante, un soldato di Treviso, un Bonio, col quale andò attorno — multa haben-do solatia et maximas facien-do expensas [Lf.]. — Nel chia-rir di fuori, col farsi più splendida — Come pria, come dapprima, quand'ella mi diedo licaux di parlore. Esplo Mexlicenza di parlare a Carlo Mar-tello e in altri casi simili. Sopra, vili, 40 e seg. (F.). — Al-mio desio di parlare. — Deh, interiezione deprecativa: lo pregai che contentasse tosto lo,mio desiderio (B.). - Fammi prova, ecc. Provami che tu vedi quello ch'io penso (T.). redi quello ch'io penso (T.).—
Onde la luce, soc., quell' snima, che per anno non mi era
per nome nota, dal suo interno, dond'ella prima emettera
la voce per cantare, ecc. Sopra, vmi, 28-29: E dentro a
quei che più innansi appariro,
Sonava Osanna (F.).— Segutte, come, ecc., come seguita con allegrezza colui che
si diletta di ben fare (B.).
25-36. In quella parte, ecc
Si descrive il territorio ch' è
tra i confini della Marca tri-

tra i confini della Marca tritra i conni della marca tri-vigiana — in quella provincia della disordinata Italia, che resta tra Venezia e le sorgenti della Brenta e della Plave (F.). — Riatto, l'isola di Rialto, Qui per Venezia. — Colle, ove è il castello di Romano (F.). - Fa-cella. Ezzelino III da Romano, conti Onara di Bassano atroce tiranno. Pietro dice che la madre, incinta di lui, sognò (come già Ecuba di Partice) una finacola. Vedi Inf., xu, 109-110 (F.). — Alla contrada, Marchiæ Tarvitanae (Benu). — D'una radice, seo, to ed ella (la facella), cioè Ezzelino III, nacqui da uno istesso padro, cioè da Ezzelino II, detto il Monaco (F.). Benu: En endem atroce tiranno. Pietro dice che

derma indulgo, ora m'adopero in amare Iddio perfettamente. O voglismo intendere: Io me la perdono; cioè la cagione, cioè la vita mia tale quale ella fu, che fu cagione di mia sorte, cioè di questo grado di heatitudine che io ho (B). Forte al vostro vulgo, che non veds bene la verità, cicè che l'anime beate sono liete e contente della loro vita passata, comunque sia stata fatta. Sono liete che si vedeno secondo iustizia aver soddisfatto al peccato et essere premiate da Dio per sua larghezza e miseri-cordia più che non meritavano. e sono contente della loro condizione che ebbono nel mondo, perchè la loro volontà è quie-

perchè la loro volontà è quie-tata (B.).
37-45. Di questa luculenta, di quest'altr'anima più vioina.
Folohetto. - Muota, la fama.
Folohetto ancora cinque volte:
tornerà ancora cinque volte: ritornerà l'anno ultimo di cenritornerà l'anno ultimo di cento cinque voite, non può essere in meno di 500 anni
[B.). Si quintuplica. — Relinqua. La vita temporale lasoi dopo sè un'altra vita perpetua per fama. — La turba
prezente, la presente generazione, che abita tra i flumi
Tagliamento ed Adige (Purg.,
xvi, 115), coè nella Marca trivigiana (F.). — Battula, da
Dio colle tribulazioni (B.).
Flagellats da Ezzelino (Benv.).
46-51. Cangerà l'acqua, di 46-51. Cangera l'acqua, di 46-51. Cangera t acqua, di bianca la fara diventare san-guinosa (B.). — F. Lamper-tico credea che accennasse al fatto d'arme combattuto fra Padovani e Vicentini alle seccaie di Longare nel 1312, poi disse intendere non del cam-po di battaglia, ma del cam-po della guerra che infieri tra i due popoli. Il Gioria non intende per palude i luoghi pres-so il ponte di Longare, impa-ludati in prova dai Vicentini, ma sibbene il terreno circoma siboene il terreno dico-stante al luogo ovei Padovani mercè la Brentella immisero parte del Brenta nel letto asciutto del Bacchiglione, sostituendo e canglando l'acqua dell'uno con quella dell'alt per aver acqua quando i Vi-centini torcessero a Longare il centini torcessero a Longare il Bacchiglione. Equesto del 1314, due mesi innanzi la battaglia nel Borgo San Pietro presso Vicenza. V. Ferrazzi v. 417. — Crude, male dieposite, ad virtutem (Bern). — B dore, in

Ma lietamente a me medesma indulgo 24 La cagion di mia sorte, e non mi noia, Che forse parria forte al vostro vulgo. Di questa luculenta e cara gioia Del nostro cielo, che più m'è propinqua, Grande fama rimase, e, pria che muoia Questo centesim' anno ancor s'incinqua. Vedi se far si dee l'uomo eccellente, Si ch' altra vita la prima relinqua! E ciò non pensa la turba presente, Che Tagliamento ed Adice richiude, Nè per esser battuta ancor si pente. Ma tosto fia che Padova al palude Cangerà l'acqua che Vicenza bagna, Per esser al dover le genti crude. E dove Sile e Cagnan s'accompagna, Tal signoreggia e va con la testa alta, Che già per lui carpir si fa la ragna. Piangera Feltro ancora la diffalta Dell'empio suo pastor, che sarà sconcia Si, che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia Che ricevesse il sangue ferrarese, E stanco chi il pesasse ad oncia ad oncia Che donera questo prete cortese, Per mostrarsi di parte; e cotai doni Conformi fieno al viver del paese. Al Su sono specchi, voi dicete Troni Onde rifulge a noi Dio giudicante, Si che questi parlar ne paion buoni. Qui si tacette, e fecemi sembiante Che fosse ad altro volta, per la rota In che si mise, com'era davante.

gnore di Trivigi. Purg., xvi, 124, tana) furon decapitati con 133-138. — Patto uccidere il 5 molti altri loro compilai nella aprile 1312 o per agonia di mag-piazza di Ferrara e molti im-gioranza da auoi consorti, o ucciso da un marito per vendetta d'onore. — Carpir, pigliare ciso da un marue pes.

d'onors. — Carpir, pigliare
(B.). — Si fa la ragna, si tesse
la frode per farlo capitar male.
52-66. La diffatta. la colpa
e lo fallo (B.). — Dell'empio
suo pasior, ecc. Morto Azzone fil, marchese d'Este, che
aveva a moglie Beatrice, sonalla dal re Roberto; quosti aveva a mog rella del re rella del re Roberto; quosti resse temporaneamente la città per la Chiesa. Pino della Tosa, cavaller florentino, era suo vi-cario. Nata una sedizione, i cario. Nata una sedizione, i Fontana fuggirono di Ferrara, e andarono a Feltre, tonendosi sicuri in quella città libera, di cui il vescovo avea il libera dominio temporale e spirituale. Ma per opera dell'astuto Pino, virtitem (Benv.). — E aove, in cui il vescovo avea il licero Trevisco. Site, fiume nel Trivi- dominio temporalo e spirituale. giano. — Cagman, altro fiume, Ma per opera doll'astuto Pino, ora Botteniga (T.). — s'accom- il vescovo consenti di mandargagna, si congiunge. — Tal il presi a Ferrara, Di che tra signoreggia Riccitardo da Cam- principali (Lanzalottus. Clamino, Oglio di Gherardo, si- ruccius et Antonious de Fon-

piccati. Il vescovo poi ne pago le pene, morendo sacchettato (percussus cum sacculis sa-bull) per ordine di Ricciardo (Benv.). Secondo il Lanco, il vescovo li prese per insidia quando passavan securi senza sospetto pel suo territorio, o li tradi. — Il vescovo era Ales-sandro Novello, trevigiano, che per questa diffalta dove lasciare la cattedra, e morì a Porto-gruaro nel 1320. V. Ferrazzi, iv. 419. - Sconcia, enorme sea-za esempio (Beav.). — Malta. E a Bolsena in quella prigione chiamata Malta, la quale è in-remissibile. e la quale prigio-ne è in sul layo (in tacu Sauctor Christino Benu.), nel quale corre lo flume che si chiama Malta, una torre con due so-laia, nella quale lo papa mette li cherici dannati senza re-missione; sicchè vuol dire che

L'altra letizia, che m'era già nota, 67 Preclara cosa mi si fece in vista, Qual fin balascio in che lo sol percota. 70 Per letiziar lassù fulgor s'acquista, Sì come riso qui; ma giù s'abbuia L'ombra di fuor, come la mente è trista. Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia, Diss' io, beato spirto, sì che nulla Voglia di sè a te puote esser fuia. Dunque la voce tua, che il ciel trastulla Sempre col canto di quei fuochi pii Che di sei ali fannosi cuculla, Perchè non satisface a' miei disii? Già non attendere' io tua domanda, S' io m' intuassi, come tu t' immii. La maggior valle in che l'acqua si spanda, 82 Incominciaro allor le sue parole, Fuor di quel mar che la terra inghirlanda, Tra i discordanti liti, contra il sole Tanto sen va che fa meridiano Là dove l'orizzonte pria far suole. Di quella valle fu'io littorano, Tra Ebro e Macra, che, per cammin corto, Lo Genovese parte dal Toscano. Ad un occaso quasi e ad un orto Buggea siede e la terra, ond'io fui, Che fe' del sangue suo già caldo il porto. Folco mi disse quella gente, a cui Fu noto il nome mio, e questo cielo Di me s'imprenta, com'io fe' di lui. Chè più non arse la figlia di Belo, Noiando ed a Sicheo ed a Creusa, Di me, infin che si convenne al pelo;

cato, nè si empio da alcuno (F. cherico perch'elli fusse messo 6 chorico perch'ell fusse messo in Matta, come fu quallo di questo vescovo (B.) - Bigoncia, piccol tino. Lat.: bis-congius.—
Il sangue ferrarese, de' cittadini uccisi — cortese, ironia, prodigo del sangue umano (Benv.).— Di parte papale e veramente guelfo (Benv.).—Conformi, respondenti - feno, saranno — al viver del paese, al viver parzialmente e tirannescamente che si fa nella al viver parzialmente e tiran-nescamente che si fa nella detta contrada (B.). — Troni. Gli angeli, che voi nomin di-cete, dite, chiamate Troni, su nell'empireo, sono come tanti specchi, dai quali si riflettono a noi i gludisi di Dio, sicchè questi discorsi, e figur, queste predizioni ci appariscono certe e infallibili (F.). — Buoni, giusti (T.). — Sembiante, vi-sta, cenno (B.). — Per la rota, per essere tornata a girare cella sfera, mi feco conoscere nell'empireo, sone come tanti di carità pietosi—La cuculla, in Provenza, poi vescovo di Tospecchi, dai quali si rifottono lo suo coprimento: cuculla è lo losa, ove morì nel 1233 (L/).

a noi i giudizi di Dio, sicchè vestimento dei monaci (B.). S'imprenta, si segna e auggelanesti discorsi, e figur, queste Iscaia, iv. 1-3: Vidi ii Signore la — fe' di lui, m'improntai: predizioni ci appariscono certa s' dente in soglio eccelso... Sene in mona e seguitai la inse infallibili (F.). — Buconi, rafini crano in alto: sei ale finenzia (B.). giusti (T.). — Sembiante, vi- all'uno e sei all'altro: condue g'7-108. Ché piu mon ares, per sta, cenno (B.). — Per la rota, velavano la faccia di lui, con amore carnale — La Aglia di per essere tornata a girare due s'piedi, e con due viciavano Belo, Didone (B.). — Noiando, cella sfera, mi foco conoscere (F.). — M'intuassi, intrassi a facendo torto, o recando displa-

mai non fu fatto simile pec- che non attendeva più a me eso 67-72. Letizia, beato spirito di lietissimo.-Folco da Marsiglia. - Balascio, o rubino balascio, più chiaro del rubino propr. detto (Bl.). — Per, in grazia di (T.). — Giù. Nell'Inferno si oscura esteriormente l'anima, a misura dell'interna tristezza

a mistra dell' interna tristenza (L.).

73-81. S' inluia, entra in lui, in Dio. — Fuia di sê, fura, ladra, di sê (F.). Essere celata a te (B.) Fazio, in, ils 'midi fui. Il T.: sê, Dio. — Di quei fochi pii, degli angeli Seralini che sono fuochi, splendori et ardori di carlia iotetosi — La cuculla, di carlia iotetosi — La cuculla, di carità pietosi - La cuculla,

veders lo tuo volere nel tuo

veders lo tuc volere nel tuo cuors — come tu l'immii, come tu entri dontro nel mio quore a vedere mia voluntà: imperò che tu la vedi in Dio (B.).

82-98. La maggior valle. Circoscrive Marsiglia. L' Ebro a ponente, la Magra a levante, e Marsiglia nel mezzo. — Il maggior bacino in cui si versi l'acqua de'flumi vale a dira il Mediterraneo (che è il maggior mare, se ne levi l' Oceanno che circonda la terra). tanto si estende da ponente dallo stretto di Gibiltera, dove il Mediter. di Gibilterra, dove il Mediterraneo comincia, a levante verso la Palestina ove termina tra i differenti liti dell'Europa e dell'Africa, che dall'una estremità fa suo meridiano di quel punto che dall'altra estremità gli serve che dall'altra estremità gli serve d'orizzonte. Il Mediterrance però si estenderebbe così per 90 gradi, il che è assai lungi dal vero (F.j. — Inphirlanda, cinge a modo d'una ghirlanda — Tra i discordanti illi d'Africa e d'Europa che sono discordanti in culto, et in costumi et in portamenti et in moite. mi et in portamenti et in molte altre cose (B.). — Di quella valle, di quel mare, in luogo posto tra l'Ebro, flume d'Aragona in Ispagna, e la Magra, fiume d'Italia, che, per cammin corto, per breve tratto divide il Genovesato dalla Toscana (F.). — Littorano, abitatore della piagge (B.). — Ad uno occaso, ad uno coricare di sole — e ad un orto, ad uno nascimento di sole : imperò che ad una medesima ora s'asconde e si leva ai sima ora "Moonde esi leva ai Buggeani ed ai Mareiliesi (B.). In fatto Bugia (in Barberia) differisce da Mareilia per lon-gitudine un grado circa.— Fe' del sangue suo giá caido di porto. Bruto che rimase a vin-cere Mareilia-in luogo di Cer-sare, vinto nella battaglia fatta in terra, vinse poi in mare com-battendo nel porto, dove furne morti Marsiliesi assal (B.). Luc. Farsagita; xii, 572 e segg.— Folco, o Folchetto da Marsiglia, Alfonso, ricco mercante di Ge-nova, che là eraci stabilito (F.). Amò la moglie di Barral per Amò la moglie di Barral per nome Alazais (Adebasia Benv), e a schermo fingeva amare le sorelle di lui, Laura e Mabel. Morta Alazais si rese monaco nel 1200. Fu abate di Torondet in Provenza, poi vescovo di Tolosa, ove mori nel 1233 (Lf.).—S'imprenta, si segna e suggella—fe' di tui, m'improntai; nel mondo ne seguitai la infinenzia ful

eere all'ombra di Sicheo già suo marito, e a quella di Creusa già moglie di Ence. — Si convenne al pelo, alla mia giovanile età (F.). — Ne quetta Rodopeia, eco , nè più innamorata di me fu quella Filli, che abitava in Tracia presso il monte Rodope, verso la quale Demo-foonte mancò alla promessa di tornare; ed ella morì sospesa ad un albero: nè più innamorato fu Ercole, figliuol'Alceo, quando era tanto innamorato quando era tanto innamorato cere all'ombra di Sicheo già rato fu Ercols, figliuol d'Alceo, quando era tanto innamorato di Jole, figliuola d' Eurito re d' Etolia, ohe si mise a filare tra le ancelle di lei [F.]. — Qui, altri non si pente, non gente rimorso, ma ha letizis, non già della colpa, a cui non pensa più, perchè spenta in Lete, ma della sapienza divina, che così ordina questo dello, e promista che la questo cielo, e provvide che i suoi influssi per le anime degli nomini non tornassero in danno (F.). — Qui si rimira, ecc., qui si contempla il divino magistero st contempla il divino magistère che forma ed abbella questa grand'opera della sua creazione, e discernest il buon fine, per cul, il mondo di sopra, o il ciele influente, gira attorno il mondo di sotto, o la terra (F.) — R mondo. Il Tommasõc: al mondo onde il bene terreno torna in onore de' beni celesti. — Altri legge: al modo. — Cotanto effetto. Altri legge: cotanto affetto o con tanto affetto.

legge: cotanio affetto o con tanto affetto. 109-117. Piene, sazie.— Ol-tre, a narrarti.— Lumiera, splendore.— Mera, pura.— St tranquilla, si riposa (B.).— Raab donna di Gerico, salvò Raab donna di Gerico, savo in sua casa gli espioratori di Giosub; onde nel sacco della città fu da lui campata da morte; ed ella pol adorò il varo Dio [F.]. — Nel sommo grado di questa spera (B.).
118-126. L'ombra s'appunta, l'ombra, che la terra fa, stende

lo suo corno infine al cielo di Venere, e più su non passa (B.). — Del trionfo di Cristo, della preda che Cristo tolse al dimonio, quando spogliò'l Limbo - fu assunta, fu levata suso al cielo di Venere. - Per palma, al cleio di venere. — Per putma, per segno di vittoria. — Con l'una e l'assra palma, palma è la parte dentro della mano. et in quella vittoria amendune le mani di Cristo furono chia-

| Ne quella Rodopela, che delusa                                                    | 190  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fu da Demofoonte, ne Alcide                                                       |      |
| Quando Iole nel cuore ebbe richiusa.                                              |      |
| Non però qui si pente, ma si ride,                                                | 103  |
| Non della colpa, ch'a mente non torna,                                            |      |
| Non della colpa, ch'a mente non torna,<br>Ma del valore ch'ordinò e provide.      |      |
| Qui si rimira nell'arte che adorna                                                | 106  |
| Cotanto effetto, e discernesi il bene                                             |      |
| Per che il mondo di su quel di giù torn                                           | я.   |
| Ma perchè le tue voglie tutte piene                                               | 109  |
| Ten porti, che son nate in questa spera                                           |      |
| Procedere ancor oltre mi conviene.                                                | ,    |
| Tu vuoi saper chi è in questa lumiera,                                            | 112  |
| Che qui appresso me così scintilla,                                               |      |
| Come raggio di sole in acqua mera.                                                |      |
| Or sanni che là entro si tranquilla                                               | 115  |
| Raab, ed a nostr' ordine congiunta                                                |      |
| Raab, ed a nostr' ordine congiunta<br>Di lei uel sommo grado si sigilla.          |      |
| Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta,                                        | 118  |
| Che il vostro mondo face, pria ch'altr'al                                         | ma   |
| Del trionfo di Cristo fu assunta.                                                 |      |
| Ben si convenne lei lasciar per palma                                             | 121  |
| In alcun cielo dell'alta vittoria                                                 |      |
| Che s'acquistò con l'una e l'altra palma                                          | ٠.   |
| Perch' ella favorò la nrima oloria                                                | 124  |
| Perch' ella favorò la prima gloria<br>Di Josuè in su la Terra Santa,              |      |
| Che poco tocca al papa la memoria.                                                |      |
| La tua città, che di colui è pianta                                               | 127  |
| Che pria volse le spalle al suo Fattore,                                          |      |
| E di cui è la invidia tanto pianta,                                               |      |
| Produce e spande il maladetto flore                                               | 130  |
| Ch' ha disviste la necore e cli soni                                              |      |
| Ch' ha disviate le pecore e gli agni.<br>Perocche fatto ha lupo del pastore.      |      |
| Per questo l'Evangelio e i Dottor magni                                           | 133  |
| Son derelitti, e solo ai Decretali                                                |      |
| Si studio si cha nara ai lor vivagni                                              |      |
| Si studia si, che pare ai lor vivagni.<br>A questo intende il papa e i cardinali: | 136  |
| Non vanno i lor pensieri a Nazzarette,                                            |      |
| La dove Gabriello aperse l'ali.                                                   |      |
| Ma Vaticano, e l'altre parti elette                                               | 139  |
| Di Pome che son state cimitano                                                    | - 2- |
| Di Roma, che son state cimitero<br>Alla milizia che Pietro seguette,              |      |
| Tosto libere flen dell' adultèro.                                                 | 143  |
| rosto unece neu den adaltero.                                                     |      |
|                                                                                   |      |

Fund a Pakira palma, palma

è la parte dentro della mano.

dell'oro, nel quale è dall'uno ecc., l'angelo Gabriel, discese

et in quella vittoria amendune

lato formato lo giglio, e dal
ala ununiare alla Vergine la

lato formato lo giglio, e dal
ala anunniare alla Vergine la

lato formato lo giglio, e dal
lato formato lo giglio, e dal
ala anunniare alla Vergine la

dall'uno ecc., l'angelo Gabriel, discese

lato formato lo giglio, e dal
lato formato lo giglio, e del
lato formato lo giglio, e de'

lato formato lo giglio, de'

lato for

#### CANTO DECIMO.

Dopo lodata l'arte maravigliosa e la provvidenza di Dio nella creazione dell'universo, narra il Poeta come senza accorgersi si trovò asceso nel Sole, in cui stanno le anime dei dotti in divinilla. Dodici spiriti lucenti più del pianeta gli vengono a far corona intorno, ed uno, che si manifesta per san Tomaso d'Aquino, svela il nome de' suoi compagni.

Guardando nel suo figlio con l'amore Che l'uno e l'altro eternalmente spira, Lo primo ed ineffabile valore, Quanto per mente o per occhi si gira Con tanto ordine fe', ch' esser non puote Senza gustar di lui chi ciò rimira. Leva dunque, lettore, all'alte ruote Meco la vista dritto a quella parte Dove l'un moto all'altro si percuote; E li comincia a vagheggiar nell'arte Di quel maestro, che dentro a sè l'ama Tanto che mai da lei l'occhio non parte. Vedi come da indi si dirama L'obliquo cerchio che i pianeti porta, Per satisfare al mondo che li chiama; E se la strada lor non fosse torta, Molta virtù nel ciel sarebbe in vano, E quasi ogni potenzia quaggiù morta. E se dal dritto più o men lontano Fosse il partire, assai sarebbe manco, E giù e su, dell'ordine mondano. Or ti riman, lettor, sovra il tuo banco, Dietro pensando a ciò che si preliba, S'esser vuoi lieto assai prima che stanco. Messo t'ho innanzi: omai per te ti ciba; Chè a sè ritorce tutta la mia cura Quella materia ond'io son fatto scriba. Lo ministro maggior della natura,
Che del valor del cielo il mondo imprenta, E col suo lume il tempo ne misura, Con quella parte che su si rammenta Congiunto si girava per le spire In che più tosto ognora s'appresenta.

1-12. Guardando nel suo figlio Ordina: Lo primo ed ma Saplenza, la norma della se vuol che questa lettura ti ineffabile valore, fuardando nel suo fima Saplenza, la norma della se vuol che questa lettura ti ineffabile valore, fuardando nel suo finefabile valore, fuardando nel suo finefabile valore, fuardando nel suo finefabile valore, fuardando nel figlio Coli amore, coc. vede non può non assagiare qualcosa delle grandezze di Dio innanzi, la maioria de essere qualcosa delle grandezze di Dio innanzi, la maioria de essere cole e attribuita al Figliuolo; zano al sole, chera allora in Il sole, che innonzia corpia lui sattribuita allo Figlitio Santo. Libra sono punti dove il zociole sempre de se spira, cioè produce, coc. (B.). — 1.77 occhio. Il visibile e Il vivisibile a til vivisibi

planeti e del sole (T.). — A vagheggiar, a mirar con diletto (B. B.). — Maestro, artefice: Il Petr.: Mastro eterno. — Den-(B. B.) — Mastro, artefica il Petr: Mastro eterno, — Dentro a sè, nella sua idea de l'ama, ama l'arte motrice del tutto (T), 13-21. Indi. Dal circolò dell'equatore si parte il zodiaco, il cui piano taglia obliquamente il piano taglia collegatore agradi 23, minutil 30 (7.). — Cerchoo zodiaco. — Chiama, ne invoca il influenza (T.). — I se la strada Lor, ecc., se il giro dei pianoti non fosse obliquo, non si avvicinerebbe or si avvicinerebbe on si avvicinerebbe on si avvicinerebbe on si avvicinerebbe on si avvicinerebbe or si avvicinerebbe or si avvicinerebbe on si avvicinerebbe or si controlle della c giro dei pianei nou iusse uoi-quo, non si avvicinerebbe or all'una, ora all'altra parte della terra: ed in tal guisa invece d'influire al tempo stainvece d'influire al tempo sta-bilito direttamente sopra cia-scuna di esse parti, influirebbe sopra una sola: e perciò molta vittà del cielo sarebbe super-flua. È dottrina d'Aristotlle che secundum accessum et recessum solts in circulo obli-quo fiunt peneraliones in rebus inferioribus (B. B.). V. Conv., n. 15. — Ogni polenzia, ogni attività (B.B.). I cieli mettono in atto la materia, che è solo in potenza (T.). — Partire dello zoldanco dal dritto (T.). in potenza (T.). — Partire dello zodiaco dal dritto (T.). Lo scostarsi dello zodiaco nel Lo scostarsi dello zodiaco nel suo giro dal cammin dritto, dall'equatore (B. B.). - Manco, imperfetto - Su, in cielo - gis, in terra. Se il piano dell'orbita del sole e de'piano di facesse col piano dell'orbita delle stelle fisse un angolo maggiore o minore di quelle che fa, sarebbe turbato l'ordine in cielo e in terra (T.). 22-27. Banco, a convito (T.). Al banco dello scolare (Ces.) - Preliba, come per saggio (T.). - Sesser vuoi litto, occ., solutio (17.).

Al banco dello scolare (Ces.).

— Pretiba, come per saggio (T.).

— Sesser vuoi tieto, ecc., se vuoi che questa lettura ti diletti assai, anziohè tediartie estancarti (B. B.).

— Messo t'ho immansi, la materia da essera tmanti, la materia da essere pensata - zeriba, scrittore (B.). 28-36. Lo minustro maggior. Il sole, che impronta o im-prime i mondani corpi a lui sottoposti del valore, della virtu celeste, cioè del moto, della luce, della vita. Conv.: Il sole, discendendo lo raggio che distingue l'ore (B. B.). —
Parte, l'Ariete; v. S. — Per
Le spire. Per quel gradi o
per quelle lines spirali che il
Bole fs. secondo il sistema di
Tolomeo, passando dall' equatore al tropico del Cancro,
nelle quali il detto sole si appresenta, nasce, all'Italia nostra, ognora, sempre, più presto (B. B.). Era allora in
mezzo a quello spazio del cielo mezzo a quello spazio del cielo dove a ogni grado della sua rivoluzione anticipa il nascera Posta la terra immobile, il sole da un tropico all'altro dovrà muoversi per una spi-rale, e le spire per cui viene dal tropico del Capricorno a quello del Cancro s'incrocioquello del Canoro s'incrucio-chiano con quelle per cui viene dal Canoro al tropico di Ca-pricorno: e lo indico ove disse: L'un moto all'altro si percuo-37-48. B Beatrice, ecc. Il mio

salire nel Sole fu impercetti-bile; ma non meraviglia, chè quella che si mi scorgeva era Beatrice. Per quanto adoprassi ingegno ed arte, non arriverei a fare immaginare altrui quan-esser dovea lucente per se medesimo quel che era dentro il sole (le anime), dacche m'apil sole (le anime), dacchè m'appariva non per distinto colore, ma in forza d'una luce maggior di quella dello stesso pianeta. Altri legge: E Beatrice quella che si scorge — Di bens in megito si subitamente — Che l'atto su per tempo non si sporge. — Quantisser convenua da sè lucente! Quei ch'era, ecc., e spiega: E Beatrice, quella che così ne guida di bene in meglio si subitamento che l'atto suo non si distende in tempo, cioè è si si distende in tempo, cioè è instantaneo, quanto doves essere lucente per sè medesimal Il riso di Beatrice, che accresce splendore ai pianeti (So-pra, v, 96), qual dovea essere al suo giunger nel Sole! Per quanto adoprassi ingegno al suo giunger nel Sole! Per quanto adoprassi ingegno, arte e destrezza d'uso, non potrei dire, in modo da darne altrui un'ilea, quel che era dentro il Sole ov'io entral, e che m'apparve, non per colore, ma per lume (B. B.). — En-tra mi, mi entral — entral — - Parverte, risalendanta (B') che m'apparve, non per colore, B.). — Mostrando, ecc., mo — B prepno di vapori. Queste ma per lume (B. B.). — Ense strando come la prima e la è l'alone, che talora fa alla tra mi, mi entral — entral — esconda persona della Trinità luna corona ben luccicante, Parvente, risplendente (Bl.). spirino la terra; e come folia, si veramente che il lume non — Perchè, per quanto. — Ma e come la prima persona della si spanda stumando d'interne creder, ecc., ma se non si può Trinità genera la seconda (B. alla circonferena, ma ritanga immaginare, si può credere s B.). — Il sol. Dio. — Sensibil, il suo controno ben profilate desiderar di vederlo un giorno oggetto. Com., III, IS. Nullo chè allora ha forma di vera in paradiso (B. B.). Non può sensibile in tutto il mondo è corona (Cec.). — Sona viene a la fantasia formare i magine più depno di farsi esemplo di dire cintura (B.) purg., xxx... 78: se non di ciò che cade sotto 1 Dio che 'i Sole. Purg., xxxIII. Delia il cinio. — Non si poe-

Ed io era con lui; ma del salire Non m'accors'io, se non com'uom s'accorge, Anzi il primo pensier, del suo venire: È Beatrice, quella che ti scorge Di bene in meglio, si subitamente Che l'atto suo per tempo non si sporge. Quant'esser convenia da sè lucente Quel ch'era dentro al sol dov'io entra'mf, Non per color, ma per lume parvente! Per ch'io lo ingegno, l'arte e l'uso chiami, 43 Si nol direi che mai s'immaginasse. Ma creder puossi, e di veder si brami. E se le fantasie nostre son basse A tanta altezza, non è meraviglia, Chè sopra il sol non fu occhio ch'andasse. Tal era quivi la quarta famiglia Dell'alto padre che sempre la sazia, Mostrando come spira e come figlici E Beatrice cominciò: Ringrazia, Ringrazia il sol degli Angeli, ch'a questo Sensibil t' ha levato per sua grazia. Cuor di mortal non fu mai si digeste A divozione, ed a rendersi a Dio Con tutto il suo gradir cotanto presto, Com'a quelle parole mi fec'io; E si tutto il mio amore in lui si mise, Che Beatrice eclissò nell'obblio. Non le dispiacque; ma sì se ne rise, Che lo splendor degli occhi suoi ridenti Mia mente unita in più cose divise. Io vidi più fulgor vivi e vincenti Far di noi centro e di sè far corona, Più dolci in voce che in vista lucenti. Così cinger la figlia di Latona Vedem talvolta, quando l'aere è pregno Si, che ritenga il fil che fa la zona.

sensi, e l'occhio nostro non 15 — si digesto, si disposto — arrivo mai, non vide cioè mai Gradir, compiacergli (B.). — lume maggiore del Sole (L.). In lus, in Dio. 49-60. Tal, ecc., dentro al 63-66. Divise, il ridere degli Sole, non per colore distinta, cochi suol prese un tal atte ma per lume, come è detto di che smagatolo da quel suo atsopra (B. B.). — Quarta fami-fisamento in Dio, le condusse plia dell'Eterno Padre sono ad altrioggetti, ciò agli spiqui chiamate le anime beate riti che erano nel sole (Ces.). che soggiornano nella sera — Viacerti l'occhie (T.). qui chiamate le anime peace che soggiornano nella sfera del sole, perocchè il sole, se-condo Tolomeo, è il quarto pianeta dalla terra in su (B. B.). — Mostrando, ecc., mo-tando come la prima e la

ritt che erano nel zole (Cez.).

- Vincenti l'ocohie (T.).
67-75. La figlia di Latona,
la luna. - Cinger... Vedem,
veggiamo asser cinta (Cez.).

- B pregno di vapori. Queste
è l'alone, che talora fa alia
luna corona ben luccicante,
si veramente che il lume non
si spanda sfumando d'interne
alla circonferenza ma ritenza

Nella corte del ciel, ond'io rivegno, Si trovan molte gioie care e belle Tanto, che non si posson trar del regno; E il canto di que'lumi era di quelle; Chi non s'impenna sì, che lassù voli, Dal muto aspetti quindi le novelle. Poi, si cantando, quegli ardenti soli Si fur girati intorno a noi tre volte, Come stelle vicine a' fermi poli: Donne mi parver, non da ballo sciolte, Ma che s'arrestin tacite, ascoltando Fin che le nuove note hanno ricolte. E dentro all'un senti' cominciar: Quando Lo raggio della grazia, onde s'accende Verace amore, e che poi cresce amando, Multiplicato, in te tanto risplende, Che ti conduce su per quella scala, U senza risalir nessun discende . Qual ti negasse il vin della sua fiala Per la tua sete, in libertà non fora, Se non com'acqua ch'al mar non si cala. Tu vuoi saper di quai piante s'inflora Questa ghirlanda, che intorno vagheggia La bella donna ch'al ciel t'avvalora. Io fui degli agni della santa greggia, Che Domenico mena per cammino, U' ben s'impingua se non si vaneggia. Questi, che m'è a destra più vicino, Frate e maestro fummi, ed esso Alberto Fu di Colonia, ed io Thomas d'Aquino. Se si di tutti gli altri esser vuoi certo, Diretro al mio parlar ten vien col viso Girando su per lo beato serto: Quell'altro fiammeggiare esce del riso Di Grazian, che l'uno e l'altro foro 103 Aiutò sì che piace in Paradiso. L'altro ch'appresso adorna il nostro coro, Quel Pietro fu che, con la poverella, Offerse a Santa Chiesa il suo tesoro. La quinta luce, ch'è tra noi più bella 109 Spira di tale amor, che tutto il mondo Laggiù ne gola di saper novella. Entro v'è l'alta mente, u'sl profondo Saper fu messo, che, se il vero è vero, A veder tanto non surse il secondo.

ton trar, ecc. Intendi: che lo nono gli ha fermi e fisti e fuor del Paradiso non si pos- non mutabili, secondo alcuno sono far comprendere altrui; rispetto. — Donne mi parver, tolta la metafora dall'uso d'al- ecc. Si come le donne che sono tolta la metalora dall'uno d'alcon i regni di non permettere in hallo s'astallono (si formano)
l' esportazione di certe cose per intender la ripresa della gauppercula in gazaphylacium
pretiose e rare, onde hanno fana nel mondo (B. B.).
6-90. Pot, polchà. — At fermi
mettendo in posa suo movimenpois. Como. n. 4: Ciascumo cieto, di sotto dei cristaltimo, ha sole; la luce dello spirito di inha gola. The desiderio — di
dese poli fermi, quanto a sè, e Tommaso (T.). — Quando, giaosaper novella, s'elli è beato, o

châ (B.B.). — Verace amore, vero fervore d'amore in verso Iddio e lo prossimo (B.). — I'. dove. — Discende, chi del selle gustò, di risale (T.). — Qual si negasse, ecc., chi in agasse chiarirti, sarebbe com' acqua che non incende, farebbe forta alla natura sua (T.). — Fiala. Lat.: phiala. — In liberta non fora. Sarebbe tanto libero di farlo. quanto, eco.; cioè non sarebbe punto (Ces.). 33-102. Ch' al ctel s' avalora, ti dà valore e conforto di montare al ctelo — mema per cammino, mena per la via diritta della religione e della regula di San Domenico — s'impigua, s'ingrassa nella virtà — si vanegoia, si dà lle cose vane del mondo (B.). — Frate, fratelli d'Ordine, perchà anch'esso domenicano. Padre legge il Cod. Cest., ed è issione legge il con care con la contrata del mondo.

Frate, travelly d'Ordine, perche anch'esso domenicano. Padre lagge il Cod. Cast., ed è lezione lodata, in quanto che si vuole fosse un tempo provinciale del-l'ordine (B. B.). Ed esso Alber-to, Magno (B.). Albrecht di Bolstedt, vescovo di Ratisbona (1260) due anni ; rinunziò e morà nel 1230. — Thomas. Purg., xx, 69. — Col viso, ecc. Segui il mio parlare con gli occhi, cioè; nota con gli occhi quelli che io nominerò, ad uno ad uno

(Oes.). 103-108. Quell'altro flammeg-giare, quello altro splendore che flammeggia — esce del riso, che fiammeggia — esce dei riso, delle allegrezze e del piacere — Di Grasian, questi fu Graziano che fece io Deoreto; fu di Chiusi città antica di Toscana; ma ora è quasi intia disfatta, e fu monaco di Santo Pelice da Bologna. Nel Deoreto dimostra come si convegna e cancardi la lagre citti colla ecanocardi la lagre citti colla con dimostra some si convegna e concordi la lagge civile colla ecclesiastica et e contrario (B.). Pictro. Pietro. Pietro Imbardo, vescovo di Parigi, nel 1159. lo quale fece lo libro delle sentenzie in Teologia, e fu valentissimo e sufficientissimo uomo (B.). Morì nel 1164. — con la poverella offerse, fece la sua offerta della sua facultà, come la poverella della quale dice l'Evrangelio di santo leanni, che offerse poco, perchè poco aveva, ma con buono cuore, e però Iddio accettò più la sua offerta che quella del ricco, che, benchè offerisse molto, non offerse con si buone molto, non offerse con si buone molto, non offerse con si buone animo — il suo tesoro, lo libro delle sentenzie. Piero, nel proemio: Cupientes aliquid de pe-

dannato (B.). — L'alta mente, i Salomone. — Se il vero è vero, se la verità è conosciuta per verità (B.). Se è vera la verità, cioè la Santa Scrittura. III. Re, 111, 12 (B. B.). - A veder tanto, iii, 12 (B. B.). A veder tanto, a si vasta cognizione di cose (B. B.). — Il secondo, suo parin on se ne trovò un altro si savio (B.). — Vide. questi fu Dionisi arcopegita, convertito da s. Paolo (Att., xvi. 84), lo quale fece libro delle tre gerarchie degli angeli e dei nove ordini, dichiarando l'officio di ciascuno ordine (B.). eio di ciascuno ordine (B.). - Nell' altra piccioletta luce; finge che tra beati sia grado, che chi è stato di maggior virtà (altri: di maggior fama), più risplenda, e chi di meno, meno - Quell' avvocato, éco. meno — quest avvocaso, ecc., Paolo Orosio, spagnuolo, che fece, a preghiera di sant'Ago-stino, sette libri di storia, ne' stino, sette libri di storia, ne' quali raccolse tutti il mali che erano stati nel mondo, dal di-luvio infino a'suoi tempi; di-mostrando che minori sono stati il mali nel mondo, nel tempo dei Cristiani e tra i Cristiani, che nel tempo dei Pagani e tra i Pagani. — Si provvita. facendolo fare innanti. vide, facendolo fare innanti, per avere poi meno fatica ari-irovare le Storie (B.). 121-135. Trani, tiri (B.). Fai scorrere (B. B.).—di luce in luce, di spirito beato in spirito beato — rimani, hai voglia di sapere chi sono; io t'ho detto insino alla settima; ora resta che tu sappi dell'ottava chi ella che tu sappi dell'ottava eni ella è (B.). — Per vedere ogni ben, per la vista che ha d'ogni bene, di Dio (B. B.). — dentro vi gode, soc., dentro in quella luce ottava gode 'l' anima santa di Boezio, nato nel 475. messo a morte nel 524 in Pavia – dore elli era relegato dal re Teo-dorico, perchè resistea alla sua tirannia (B.): fu sotter-rato nella chiesa di S. Pietro, rato nella chiesa di S. Pietro, detta in ciel d'orco o ciel aureo (B. B.). — A chi di let, ecc., A chi ben legge il suo libro De convolatione philosophica (Ces.). – Spiro, spirito – oltre, più in là. — D' Isidoro. Santo Isidoro che fece il libro dell'Etimologie (B.). Era di Cartagena; vescovo di Siviglia nel 600; mori nel 636. — di Beda: monaco anglo-assenoe, nato a monaco anglo-assenoe, nato a monaco anglo-sassone, nato a Wearmouth nel 672, morto nel Wearmouth nel 672, morto nel 735, espolto nel monatero di Yarrow, dove s'era allevato e aveva passato la vita. Scrisse la Storia eucleriastica d' Imphilterra — di Riccardo canonico di san Vittore scouzese morto nel 1173 (Bl.). – Più che viro, più che umo a considerare le sentenzie della Santa

Appresso vedi il lume di quel cero 115 Che, giuso in carne, più addentro vide L'angelica natura e il ministero. 118 Nell'altra piccioletta luce ride Quell'avvocato dei tempi cristiani, Del cui latino Agostin si provvide. Or, se tu l'occhio della mente trani 122 Di luce in luce, dietro alle mie lode, Già dell'ottava con sete rimani. Per vedere ogni ben dentro vi gode 124 L'anima santa, che il mondo fallace Fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo ond'ella fu cacciata giace Giuso in Cieldauro, ed essa da martiro E da esilio venne a questa pace. Vedi oltre flammeggiar l'ardente spiro 130 D'Isidoro, di Beda, e di Riccardo Che a considerar fu più che viro. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, 133 È il lume d'uno spirto, che in pensieri Gravi, a morire gli parve esser tardo. 136 Essa è la luce eterna di Sigieri, Che, leggendo nel vico degli strami, Sillogizzo invidiosi veri. Indi come orologio, che ne chiami Nell'ora che la sposa di Dio surge, A mattinar lo sposo perchè l'ami, Che l'una parte l'altra tira ed urge, 149 Tin tin sonando con si dolce nota, Che il ben disposto spirto d'amor turge Così vid'io la gloriosa ruota Muoversi, e render voce a voce in tempra Ed in dolcezza, ch'esser non può nota Se non colà dove il gioir s'insempra. 141-,148. A mattinar, a Questi, dal

Scrittura (B.). — Questi, dal quale tu con l'occhio ritorni a me donde hai cominciato (Ces.) — gli parve esser tardo, gli parve troppo indugiare a mo-

parve troppo indugiare a moritre (B).

136-140. Sigieri, maestro Sigeri (di Brabante), che lesse dialettica in Parigi — Nei vico degli strami, è una contrada in Parigi che si chiama lo chiasso delli strami, perchè quine si vende lo strame per il cavalli, e quine lesse Loica (B). O perchè gli studianti sedevano sulla paglia. Rue du Fouarre. Il Petrarca: Fragoris — strepiduis stramisum vicus. — Inviatosi, odiosi. — D' importunes verities (Leclerc). — Come orotopio, come l' oriuolo che è istrimento che segna l'ore, rotando le sue rote e percetendo le campanelle che vi sono applecate coi martellini — sposa di Dio, la Santa Chiesa.

141-,148. A mattinar, a dire lo mattino — lo sposo, iddio padre — Che Fune parte, della rote che sono nell' orologio — Faltra fira, parte della rote di rieto a sè — ed urge, spinge quella che va innanti (B). Il mattutino delle monachelle (Balbo). Altri: Che Fune parte el'attra. — Intendi: il qual orologio, o veglia, con una parte della ruota tira quella che ad essa ruota vien dietre, e spinga l'altra che le va innanti, fincha il battaglio urti nella campana a dare il suno; onde colti che disposto a pregar Dio si sveglia, es turge, s' emple d'amore, ecc (B. B.). — Che ti ben sisposto spirto, dei religiosi e dei chierici — surge, gonfia e crece dell'amore e della carità di Dio (B). — Muovere'i ni giro — si tempra, in tala numero o medulasione (B. B.). — S'interm-pra, s'imprepatana (B).

### CANTO DECIMOPRIMO.

Dalle parole dette da san Tommaso sorgono due dubbj nell' animo di Dante, ed il sante, prendendo a dichiarargli il primo, tratleggia divinamente la vita di san Francesco.

O insensata cura de' mortali, Quanto son difettivi sillogismi Quei che ti fanno in basso batter l'ali! Chi dietro a iura, e chi ad aforismi Sen giva, e chi seguendo sacerdozio, E chi regnar per forza e per sofismi, E chi rubare, e chi civil negozio, Chi, nel diletto della carne involto, S'affaticava, e chi si dava all'ozio; Quando, da tutte queste cose sciolto, 10 Con Beatrice m'era suso in cielo Cetanto gloriosamente accolto. 13 Poi che ciascuno fu tornato ne lo Punto del cerchio, in che avanti s'era, Fermossi come a candellier candelo. Ed io senti' dentro a quella lumiera, 14 Che pria m'avea parlato, sorridendo Incominciar, facendosi più mera: 19 Così com'io del suo raggio m'accendo, Si, riguardando nella luce eterna. Li tuoi pensieri, onde cagioni, apprendo. Tu dubbi, ed hai voler che si ricerna, In si aperta e si distesa lingua Lo dicer mio, ch'al tuo sentir si sterna, Ove dinanzi dissi: U' ben s'impingua, E là u' dissi: Non surse il secondo; E qui è uopo che ben si distingua. La provvidenza, che governa il mondo Con quel consiglio nel quale ogni aspetto Creato è vinto pria che vada al fondo, Perocchè andasse ver lo suo diletto La sposa di colui, ch'ad alte grida Disposò lei col sangue benedetto, In sè sicura ed anco a lui più fida, Duo Principi ordinò in suo favore, Che quinci e quindi le fosser per guida.

terra sforzadori (Lan.). - Chi

terra sforzadori (Lam.). — Chi civil negozio, nella negoziazione della città, cioè nell'arti e nei mestieri (B.). Nelle faccende civili. — Involto, inviluppato nelle lussurie (B.).
Mach.: Nelle cose veneree maravigliosamense involto.

13-27. Dei cerchio, lo quale averano fatto intorno a noicuanti e'era, innanzi, quande parlò l'altra volta santo Tomaso (B.). — Candeto, candela in candelliere (T.). — Deniro a quella lumiera, perch' elli finge che l'anima beata stia dentro nello apiendore vestita e faaciata da esso (B.). — Svo, della luce sterna (T.). — M'accendo. Altri: rispiendo. — Apprendo, veggo onde u tral cagione di dubitare (Ces.). — Dubbi, hai dubbio — si ricerna, si rivegga (B.). Ricernere, vagliar di unovo. Sotto, xxvi, 23-23. Cerio a più angusto vapito Ti conviene schicarar (T.). — Si distesa lingua, Che io ritocohi e ricompia il detto da me tanto distintamento, che sgli si appiani (dal latino sternero) al tuo sentimento (Ces.). Sotto, xxvi, 77. Tal vero allo intelletto mio sterne Colti. — Ben s'impinqua, è lo primo dubbio (al v. 96 del preced. canto, parlando dell'ordine di S. Domenico). —
Kon surse ti secondo, ecco lo secondo dubbio di Dante (al v. 114, x., parlando di Salemone). — E qui ecco, sopre questi due subbi li quali in hai nella secondo dubbio di Dante (alv. 114.0.x parlando di Salemone).

— E qui.ecc., sopra questi due dubbi li quali tu hai nella mente et lo li veggo in Dio nel quale riluce ogni cosa, è mestieri che si faccia buona distinzione a volergli bene dichiarare (B.).

28-34. Governa ti mondo dispone lo mondo o dirizza al suo fine — consiglio, sapienzia (B.). — Ogni aspetto Creato, oggi vedere et intendere (B.). Beny: Es aspienzia qua vincit

1-9. O insensata cura, o sollecitudine stolia — difettivi prelazioni scolesiastiche (Lan.). Benv. Ea sopientia qua vincit silogismi, deletinosi argomenti (B.). — In basso batter settimetinde il popoli (E.). — Pric che ada, ecc. Antel'ati, del desiderio (B.). Dichinare alle cose terrene (Chicose). — Sotto icariato di Chiesa e chi iem gius (Benv.). — Perocchè
— Dictro a tura, per avere ricchezze alcuno s'operava sotto imperiato (Chicose). — Per acciocche la Chiesa andasse a nelle leggi canoniche e civili — sofimi, per false dimostrationi Geni (I.). — Ad alte grida.

"And aforismi, agli aforismi d'ippocrate; alcuno s'operava in medicina — Sen giva, se n'andava coll'opera-seguendo sacerdozio, facendosi sacerdete o cherico per essere ricco

"and va coll'opera-seguendo con frode (Chicose). — Chi rusdere o cherico per essere ricco ommen intellectum creatum.

Pria che vada, eco, Antequam attingat ad profunditatem gius (Benv.). — Perocché
acciocohe la Chiesa andasse a
Gesù (T.). — Ad atte grida.
Matteo, xxvii, 50; Chiamando
a gran voce, rese lo spirilo
(T.). — Clamore valido et lacrimis. Hebr., v, 7 (Ces.). —
Anco. Il T.: anche, sempre;
nel senso del latino usque. —
Duo Principi ordinó, sante Francesco e santo Domenico (B.). — Per gwida, che la menassono in paradiso; santo Domenico per la via attiva del predicare, sermocinare e disputare e dimostrare le vore sentenzie della Santa Scrittu ra; e santo Francesco per la via delle virtù contemplative (B.). — Qui recte ducent bigam Ecclesias (Benv.).

37-48. L'um, santo Francesco — fu tutto serafico, ardente in carità d'iddio e dei prossime come il sersafini che sono il primo ordine della terza gerarchia, ai quali è attribuita la carità d'iddi e dei cherubica iuce, di luce d'intelletto simile a quella de' cherubini, che sono lo secondo ordine degli angeli della suprema gerarchia, ai quali è appropriata la sapienzia (B). — D'ambedue, eco. Le lodi dell'uno son quelle dell'altro (T). — Qual, soco, qualunque de' due tu prenda a lodare. Sopra, tr. 29: Quel Giovanni, Qual prender vuogit (T). — Ad un fine, di conservare la fede di Cristo nel mondo e d'acorescerla (B.). — Sue, loro. 37-42. L'um, santo Francesco

Sue, loro.
43-54. Pon le lodi di s. Francesco in bocca a s. Tommaso, ch'era domenicano, e parea dovesse cominciare dal sno s. Domenico: quelle di s. Domenico darà ad un fran-cescano. Ciò accenna anche la cescano. Cio accenna ancio la perfetta carità di lassu, che non guarda a propinquità di professione, nè ad altro affetto privato (Ces.).— Tupino, flunicello vicino ad Assist.— L'acqua, eco., il flumicello Chiassi vicino di Gubbio.— Colle, ecc., romitorio di santo Ubaldo in quel d'Agubbio. — Beatus Ubaldus primo fuit eremita in monte illo. Deinde fuit episcopus Eugubii. Et de fuit episcopus Eugubit. Et est patronus illius civitatis (Benv.), — Sente freddo c caldo. Per le nevi del verno e per lo rificiter del sole la state (Cers.) L'Ampère verificò il doppio effetto di monte Subasio, specialmente il freddo, pe' venti gelati che manda (Lf.) — Da porta Sole: questa è una porta di Perugia che viene di verso Ascesi (Br.) — Nocera con Gualdo. suddite a Roberto di Napoli e oppresse

L'un fu tutto serafico in ardore, 27 L'altro per sapienzia in terra fue Di cherubica fuce uno splendore. Dell'un dirò, perocchè d'ambedue Si dice l'un pregiando, qual ch'uom prende, Perchè ad un fine fur l'opere sue. Intra Tupino, e l'acqua che discende Del colle eletto dal beato Ubaldo. Fertile costa d'alto monte pende. Onde Perugia sente freddo e caldo Da porta Sole, e diretro le piange Per greve giogo Nocera con Gualdo. Di quella costa, là dov'ella frange Più sua rattezza, nacque al mondo un sole, Come fa questo tal volta di Gange. Però chi d'esso loco fa parole Non dica Ascesi, che direbbe corto. Ma oriente, se proprio dir vuole. Non era ancor molto lontan dall'orto 53 Ch'e' cominciò a far sentir la terra Della sua gran virtute alcun conforto; Chè per tal donna giovinetto in guerra Del padre corse, a cui, com'alla morte, La porta del piacer nessun disserra; Ed innanzi alla sua spirital corte, Et coram patre le si fece unito; Poscia di di in di l'amo più forte. Questa, privata del primo marito, Mille e cent'anni e più dispetta e scura Fino a costui si stette senza invito; Nè valse udir che la trovò sicura Con Amiclate, al suon della sua voce, Colui ch'a tutto il mondo fe' paura; Nè valse esser costante, nè feroce, Si che, dove Maria rimase giuso, Ella con Cristo salse in sulla croce.

Ascesi (B.). Ora Assisi. — unito, spogliandosi nudo inan-Corto; diminuto et imperfet- ti al vescovo et al padre suo tamente (B.). Benv.: Parum, Pietro, rifutandosi la sua ere-vel secundum atiam literam dità (B.). « torto, » idest, oblique et im-propris. — Oriente, imperò che è nato uno Sole, che ha proprie. che ha

illuminato il mondo (B.). illuminato il mondo (B.).
55-63. Dall'orto, dal nascimento suo: non avea anco
molto tempo (B.).-Far sentir la
terra, far che la terra sentisse. — In guerra Del pader
corre, in displicanzia di Pietro
Carractora che in nasca di

Pletro, riûntandosi la sua eredità (B.).
64-72. Del primo martio, di Crito (B.). — Anni e più, nel 1207 (T.). — Brura, vedota (B.). — Brura, vedota (B.). — Sensa invito, senza essere invitata d'alouno che andasse a stare con lui (B.). — Né valse, a lei, per trovar amatori (Ces.). — Ufir. nè non giovò, perchè altri udisse (B.). — Come, IV, 13; Dice il Savio: Se vuoto camminatore entrasse nel cammino, di-Nocera con Gualdo. suddite terra, far che la terra sen— Nè valse, a lei, per trovar a Roberto di Napoli e oppresse tisse. — In guerra Del padre amatori (Cst.). — Udir, nè d'imposto (T.). Per la tiran—corse, in displicenzia di Pietro non giovò, perchè altri udisse nide dei Perugini (Benu). Bernardone, che fu padre di (B.). — Cowe, iv, 18; Dice si (B.). — Cowe dice si (B.). — Cowe dice si (B.). Ma perch'io non proceda troppo chiuso Francesco e Povertà per questi amanti Prendi oramai nel mio parlar diffuso. La lor concordia e i lor lieti sembianti, 76 Amore e maraviglia e dolce sguardo Faceano esser cagion de' pensier santi: Tanto che il venerabile Bernardo 79 Si scalzò prima, e dietro a tanta pace Corse, e correndo gli parv'esser tardo. O ignota ricchezza, o ben verace! Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro. Dietro allo sposo; si la sposa piace. Indi sen va quel padre e quel maestro Con la sua donna, e con quella famiglia Che già legava l'umile capestro; Nè gli gravò viltà di cuor le ciglia, Per esser fl' di Pietro Bernardone, Nè per parer dispetto a maraviglia. 91 Ma regalmente sua dura intenzione Ad Innocenzio aperse e da lui ebbe Primo sigillo a sua religione. Poi che la gente poverella crebbe Dietro a costui, la cui mirabil vita Meglio in gloria del ciel si canterebbe. Di seconda corona redimita Fu per Onorio dall'eterno spiro La santa voglia d'esto archimandrita: E poi che, per la sete del martiro, Nella presenza del Soldan superba 100 Predicò Cristo e gli altri che il seguiro, E per trovare a conversione acerba Troppo la gente, per non stare indarno, Reddissi al frutto dell'italica erba.

venne per passare il mare Quando misi vos sine sacculo Adriano (T.). — Feroce. Questo feroce è dantesco; e due ferma et calceamentis, numero feroce è dantesco; e due full aliquid defuil vobie l'(T.). ferma e dura delliberazione — Gli paro'esser tardo, d'animo a tutto patire (Ces.). vere troppo indugiato a piperò che Cristo nudo fu pesto in sulla croce nudo (B.).

73-84. Chiuso, oscuro. — Ferace. sondevile di tutte le virtù (B.). — Verace. Il Buti: n sulla croce nudo sponsam, rugia nel 1972. — Sivestro, modo dominam nominare soquesto fervido prosellitismo ce squardo, dulrit contemplæ vedi l'articolo: La vita spirito (Ben). — De pensier santi, tude in Italia nel secolo XIV. di ponsare di fare il simile (B.). ne' misi Profit. Fironse, Barbenv. Prastabant siricaucam, bera. 1870. Quel padre. Pater or-Benv. Prostebani sibi causan, bèra. 1870.

quod non cogliaret nici sancta; 85-93. Quel padre. Pater orsitus concentration di minima di manistratione de la concentration de la concentrati

per umiltà, et appresso perchè lo Spirito Santo lo guidava in segno che chi seguitava la sua vita doves intendere ch'elli era legato alla religione (B).— Nè gli gravò, ecc., non si vergognò: non calo le ciglia per viltà di cuore. Purg., xxx. 78: Tanta vergogna mi gravò la fronte (T.).— Per esser, ecc., benchè fusse figliuolo d'uno cittadino di non troppo grande affare di non troppo grande affare (B.). Benv.: quamvis esset k-lius ditissimi hominis. — Fi', tius ditissimi hominis. — Fi, figlio; onde i cognomi. Firddoif. Figiovanni (T.). — B Latini, Tesoret. %: Fi di Latino. — Ma regalmente, ecc., con animo regale e grande la sua dura intenzione, cioè di mantenere obedienzia, povertà e castità (B.). — Ad Imuccensio aperse, manifestò a papa Innocensio etric, et elli conformò la sua regola (1214): Imperò che aveva avuto in visione ch'elli vedeva cadere la chiesa di santo loanni Laterano, se non che due in abito terano, se non che due in abito despetto la sostenevano; e, venendo poi a lui santo Fran-cesco, il parve che fosse colui ch'elli aveva veduto in visione ch'eil aveva voquo in visione sostenere la chiesa predetta che non cadesse, e però li fu benivolo a farii ogni grazia che li addimandò. Così il Buti, che ripete la stessa visione per Chorio. V. Passavasti, D. III, c. 4. — Primo sigillo, prima contensione dell'accessorate c. 4. — Primo sigillo, prima confermazione della sua regola con privilegio confermato e sug-gellato colla bolla (B.). Benv.: Privilegium.

con privilegio confermato e suggellate colla bolla (B.). Benv.: Privilegium.
84-105. La gente poverella . Pordine dei frati minori, fondato in povertà, il quali voise santo Francesco che si chiamassono minori per umilità (B.). — In gloria del ciei nella gioria di paradiso (B.). Ne coli attissimi (T.). — Gorona, loda et approvazione — redimita, adornata (B.). — Per, da — Omorio terso confermò l'ordine (T.). — Nel 1223. Benv.: Industsi mimoribus fratribus privilegium, quod posseni sacra ministrare, et dignitate spirituales hobere. — Dall'estema spiro, dalla cierna spirazione d'iddio (B.). — Archimandrita, pringipe del pastori (B.). Nella Moñ. dice » Pietro: Archimandrita mostro (T.). Titolo che la Chiesa greca dà agli abati che sono preposti a più monasteri (B.). — Del Soldam, in presenzia del Soldano, re d'Egitto — superbo, con grande pompa et apparato stava — e di alfri: anni mar-

ficare l'erba d'Italia, cioè li cristiani d'Italia (B.). - Fioretti, 44: Veggendo non potere fare più frutto in quelle parti, per dwina rivelazione si dispose di ritornare tra li fedeli. sitornare tra in fedels. — Il Soldano poi, secondo la leg-genda, convertito e battezzato in sul morire, si salvò. 106-108. Nel crudo sasso. Nel-

l'aspro monte dell'Alvernia viraspro monte dell'alvernia vino a Bibbiena nel Casentino (F.). Benv.: A quo monte duo flumina oriuntur, sclicet Tiber et Armus... non marcefactus in lecto molli, sed confictiva del confi templans in saxo duro - L'ultempians in saxo duro - L'ut-timo sigillo, le stimate della sua passione (B.). Benv: Quia primum sigillum recepti ab Imnocentio. secundum ab Ho-morio. teritium et ultimum a Jesu Christo. — Du'anni por-Jest Carristo. — Det amm por-tarno, portorno due anni men-tre ch'elli visse poi, che fu dua anni, e non potette poi an-dare se non in su l'asino. e di quella del costato non aspeva nesuno, se non quello frate che gli lavava il panni che li trovava sanguinosi (B.). — Morì ai d ottobre del 1220, vi-gesimo della sua consersione, secondo dopo la impressione delle sacre sante Istimate, ed era negli anni 45 della sua sativitade. Fioretti 130. — Sor-tillo, lo destinò (T.). Elesse in sorte, per grazia (Cez.). — Suso alla mercede, in vita eterna al merito delle sue virtudi (B.). — Farsi passillo, piecoulo, uniquella del costato non sapeva

al merito delle sue virtudi (B.).

Farsi pusillo, piesulo, umiliarsi (B.).

Erede. Benv.,
ironicamente: Et vide quod
de jure civili homo potest repudiare ereditatem, si cii siòi
damnota. Ideo fraires minores repudiaverunt ipsam pau-pertatem tamquam sibi dam-nosam. — A fede. Il Buti.: Di fede . fedelmente. non sophistice. Quia parum prodest non tangere pecuniam manu, et illam animo appe-tere (Benv.). — Del suo grem: bo, del grembo della povertà; imperò che in su la fargana (o farsata) giacea di burrac-cio (B.). Il Ces.: Intende la nuda terra. Vite Santi Padri: Besendo in sul morire, si spoglid (san Francesco) tutto ignu-no in terra a dimostrare cono in terra a dimestrare co-me sempre avea annotes comma poverta, ecc. — De corpore, in quo stabat ipsa anima (Benv.), — Ai suo regno, al paradiso. — Aitra bara, che quella della povertà imperò che comandò ai snoi frat che in sul burraccio portassero lo suo corpo a fossa, come noi veggiamo che si portano li suoi frati quando musiano (B.).

106 Nel crudo sasso, intra Tevere ed Arno, Da Cristo prese l'ultimo sigillo, Che le sue membra du'anni portarno. 100 Quando a colui ch'a tanto ben sortillo, Piacque di trarlo suso alla mercede, Ch'ei meritò nel suo farsi pusillo. Ai frati suoi, si com'a giuste erede, Raccomando la sua donna più cara, 112 E comando che l'amassero a fede; E del suo grembo l'anima preclara 115 Muover si volle, tornando al suo regno. Ed al suo corpo non volle altra bara. 118 Pensa oramai qual fu colui, che degno Collega fu a mantener la barca Di Pietro in alto mar per dritto segno! 121 E questi fu il nostro patriarca;
Per che qual segue lui, com'ei comanda, Discerner puoi che buona merce carca. 124 Ma il suo peculio di nuova vivanda È fatto ghiotto sì, ch'esser non puote Che per diversi salti non si spanda; 127 E quanto le sue pecore remote E vagabonde più da esso vanno, Più tornano all'ovil di latte vote. Ben son di quelle che temono il danno E stringonsi al pastor; ma son si poche, Che le cappe fornisce poco panno. 133 Or, se le mie parole non son floche Se la tua audienza è stata attenta, Se ciò ch'ho detto alla mente rivoche, In parte fia la tua voglia contenta, Perchè vedrai la pianta onde si scheggia, E vedrai il coreggier che s'argomenta U' ben s'impingua, se non si vaneggia.

— Comandà che il suo corpo fosse sepolto dove si seppellisono i giustiristi (Ben'). Si 
ohlamara quel luogo Colle
d'Inference, poi fatta la vicina 
Chiesa si chiamò Colle di Paradiso. Il corpo del santo vi fa 
trasportato nel 1230 (Lf.).

118-132. Collei, s. Domenico.
per d'ritto sepno. di clelo
(F.). — Comanda, nelle sue 
costituzioni: imperò che santo Domenico non fece regola nuova; ma voles che il 
suoi frati viressono sotto la 
regula di santo Agustino; ma 
ben fece certe costituzioni (B.).

Peculio, greggia. — Di nuo-— Peculio, greggia. — Di nuo-va vivanda, della scienza mon-dana e non della Teologia (B.). Di riochessa e di onori di Chissa (Ces.). — Satti, paschi —
non si spanda, non si sparga
così e si svii dall'ovile (B.).

B stringonsi ai pastor, a santo
Domenico (B.). — Panno, ci

vuol poco panno a vestir tali frati; son pochi (T.). 133-139. Fioche, escure - Au-dienza, se hai ascoltato attentamente. - Contenta della soluziomente. - Contenta della solutione del detto motto (Cez.). - Onde si achegoia. Vedrai di che nobile pianta che legno si taglia e a che usi (T). - Il coreggier.
Santo Domenico chiama coregger, perche portò cinta la coreggia, e volse che il suoi frati
portassono cinta come sante
Francesco il suo' frati la corda (R). Parò cordicistro (Int. da (B.). Però cordigistro (inf., xxvii, 67). Tommaso domeni-cano è che disse: U ben s'imcano è che disse: T ben s'im-pingua, e che qui tuttavia parla, onde il coreggier vale: to parlente, come in Virgille (An. 11): Nec, si miserum for-tuna Sinonem Finaii. Prima intendevasi verbo, e splegava-si: vedrai che cosa argomenta la mia parola correttrice (T).

### CANTO DECIMOSECONDO.

Alla prime corona di dodici spiriti risplendenti, fassene attorno un' altra d'equal numere. Uno di questi, san Bonaventura francescano, tesse le lodi di san Domenico. Dipoi da s Dante contezza de' suoi compagni.

Si tosto come l'ultima parola La benedetta flamma per dir tolse, A rotar cominciò la santa mola; E nel suo giro tutta non si volse Prima ch'un'altra d'un cerchio la chiuse, E moto a moto, e canto a canto colse; Canto, che tanto vince nostre Muse, Nostre Sirene, in quelle dolci tube, Quanto primo splendor quel ch'e' rifuse. Quanto primo spientor que an income si volgon per tenera nube
Due archi paralleli e concolori,
Quando Giunone a sua ancella iube,
Nascendo di quel d'entro quel di fuori,
A guisa del parlar di quella vaga,
Ch'amor consunse, come sol vapori; E fanno qui la gente esser presaga, Per lo patto che Dio con Noè pose, Del mondo, che giammai più non si allaga: Così di quelle sempiterne rose Volgeansi circa noi le due ghirlande, E si l'estrema all'intima rispose. .Poichè il tripudio e l'alta festa grande, Si del cantare e si del flammeggiarsi Luce con luce gaudiose e blande, Insieme a punto ed a volen quetarsi, Pur come gli occhi ch'al piacer che i muove Conviene insieme chiudere e levarsi, Del cuor dell'una delle luci nuove, Si mosse voce, che l'ago alla stella Parer mi fece in volgermi al suo dove. E cominció: L'amor che mi fa bella Mi tragge a ragionar dell'altro duca. Per cui del mio si ben ci si favella. Degno è che dov'è l'un l'altro s'induca, Si che com'elli ad una militaro, Così la gloria loro insieme luca.

chiuse in mezzo. — Z moto a Delle iuci movoe, di quello che bito che prese per dire quella moto. ecc., lo cerchio di quell erano venute poi. cioè del cercultima parola, cioè si vaneggia di fuora accordò lo suo moto di di huri—l'ago ala stella, Es asnia mola; inco-e e lo suo canto con quelli d'en-l'ago calamitato. — Ai suo mindò a girare lo circulo in tro (B.). — Nostre Muse, tutte dove, al luogo dov'ella ra (P.). che erano, come fa la mola, le fixioni che potessono fare il 32-45 L'amor, ecc., la carità cioè la macina del mulino (B.). Peeti. — Nostre Sirene tutte — mi fa bella, facendomi besta cor girare, nona a modo di mola. Nella Bibbis: per agni armonia nico (B.). — Per cui... si ben, ma di rota. — Tutta non si (T.). — Quanto primo splene coc., del qual duca o capo, per volte, non compiè di fare lo dor quanto il raggio diretto del concludere l'eccollenza, ha san giro tutto (B.). — Un' attra Sole supera il rifigsso — rifuze, Tommaso cesì ben favellato del mola, ghir anda di besti la latino; refudit. Sopra, II, 65.

10-21. Tenera mube, sottille e trasparente (B.). — Archi, balens — paralleli, egualmente distanti — lo primo che si cangi dai raggi del Sole diretti nella nube, e l'altro dai raggi reflessi da quello nella parte opposita — concolori, di uni medesimi colori — a sua ancella, a Irida — tube, comanda che desimi colori — a sua ancella, a Iride — sube, comanda che vada a fare qualche sua im-j bacciata (B.).— Quella vaga...
Beo, innamorata di Narcise.— Comeunse, come consumma, lo Sole il vapori — presaga; indivinatrice (B.).— Non si allaga, non si disfà per dilu-jvio, come fece al tempo di Noè. Gen. IX, 13-15.— Rose, anime beste che stavano in giro interno a noi, come due ghirlande di rose stamno intorno a capol'una più presso che l'altra 18)— circa, attorno — ghirlande, lo cerchio nel quale era s. Tomaso, e similimente lo s. Tomaso, e similmente lo cerchio di fuori nel quale era frate Bonaventura — l'estrema ecc., quella di fuera all'intima, a quella d'entro, col moto e col

sec., qualis at mers att mima, a quelia d'entre, col moto e col canto (B).

22-30. Il tripudio, lo balle che girava intorno (B).—
Fiammegojarst, Furg xv. 75:
Cone specchio l'uno atl'altro rends (T).— Luce con luce, l'uno beato spirito coll'altro—
gaudiose, godenti ed allegri—
blande, compiacenti l'uno all'altro (B.)— a punto, a un, unto stesse e ad un volere unanime (F).— Come giò cochi, s' accordano insieme a chiudersi et ad aprirsi alla, cosa obietta che li muove—
at piacer, alla cosa che piace, a vedere (B.). Anco il dolore, esercita nel senso l'istinto del piacere, cloe della propria conservazione; e il piacere che, trascende questo ince diventa dolore (T.).— Cuor, centro—
n. Delle isuci muove, di quelle cha, areano venute noi cio del cer-

24 CE

duca, s' introduca a dirne le lodi (T.). — Luca, risplenda giù nel mondo la fama loro e la gloria che hanno in Para-diso (B.). Inf. xvi, 66. — L'eser-ctio di Cristo, la congrega-sione dei cristiani. — A riarmar contro il demonio dopo perduta la grazia (F.). — Al-l'insegna del gonfalone della croce. — Sospeccioso, con molti dubbi .siccome appare nelle set-te delli eretici che si erano lere delli eretici cae si erano levati - Inforse, in pericolo (F).

— Non per esser degna, non che per sue merito ne fosse degna (B.). — Al cui fare, all'opere da alle prediche de quali

— Lo popol, cioè cristiano —
divistato, dalla Santa Chiesa e
dalla fede — si raccorse, ravvide e raduno (T).

46-00. Zefiro dolce, è dilicato vento e fiata nella primavera, e per questo intende la pario cocidentale — le novelle fromde, allora gli albori e l'erbe mettono tuora le fronde. Boenio: Ul quas boreco spiritus enefert, Revehat mitis Zephysus frondes (B.). — Dell'onde dell'oceano — per la tunga foga, il lungo corbe che fa il sole nel solstisio d'estate (B.).
Per la lunga loro estensiono. vati - Inforse, in pericolo (F.). sole nol soletitio d'estate (Bl.).

Per la lunga loro estemaione.

Essendo a Dante ignoti gli antipodi, pensava che il Sole si
nascondesse talvolta a tutti gli
uomini, quand'è nel tropico
del Capricorno ol ivicino (F.).

— Calaroga. Latino: Calqua
rie. Ora Calahorra. Nella Ca
stiglia vecchia. — Dei grande

scudo, del grande defensore,
del re di Castiglia),
che fa per arme uno scudo del re di Castella (Castella), che fa per arme uno scudo grande con quattro quartieri : dall' un lato, nel quartiere di sopra è il castello, et in quello di sotto è il leone e in quello di sotto è il castello, e così nell'uno lato il castello, e così nell'uno lato il castello, e cost nell'uno isto il leone soisce al castello, e nel-l'altro il leone seinga il castello (B.). Purg., xil. 101. — Drudo, amatore. San Domenico fu della nobile famiglia de Gumani. Nacque nel 1170, e morì in Bologna nel 1221 (F.). - Creata Parte con san Tompaso crea ta. Dante con san Tommaso credeva simuitance la creazione e l'infusione dell'anima (Lf.). e l'infusione dell'anima (Lf.).

Face profeta. Avendo sognato ch'ella parturiva un cane
biance e nero (simbol dell'abito dell'ordine Lf.) che portava una flaccola in bocca che
tutto lo mondo incendea, ella (Beme.). — Delte rede., de 'trati
spore lo sogno dicendo ch'ella
sparturirebbe uno figituolo che
colla seiseza sua iluminerebbe
tutto il mondo, e colla sua ardente carità incenderebbe il
caliti ad amare Iddio (B.).

161-78. Le eponeatiste, le pro-

L'esercito di Cristo, che si caro 3 Costo a riarmar, dietro all'insegna Si movea tardo, sospeccioso e raro; Quando lo imperador che sempre regna, Provvide alla milizia ch'era in forse, Per sola grazia, non per esser degna; E, com è detto, a sua sposa soccorse Con duo campioni, al cui fare, al cui dire Lo popol disviato si raccorse. In quella parte, ove surge ad aprire Zeffiro dolce le novelle fronde. Di che si vede Europa rivestire Non molto lungi al percuoter dell'onde. Dietro alle quali, per la lunga foga, Lo sol talvolta ad ogni uom si nasconde, Siede la fortunata Calaroga, Sotto la protezion del grande scudo, In che soggiace il leone, e soggioga. Dentro vi nacque l'amoroso drudo Della fede cristiana, il santo atleta, Benigno a' suoi, ed a' nemici crudo: E come fu creata, fu repleta Si la sua mente di viva virtute, Che nella madre lei fece profeta. Poiche le sponsalizie fur compiute Al sacro fonte intra lui e la fede; U'si dotar di mutua salute; La donna, che per lui l'assenso diede, Vide nel sonno il mirabile frutto Ch'uscir dovea di lui e delle rede: E perché fosse, qual era, in costrutto, Quinci si mosse spirito a nomarlo Del possessivo di cui era tutto. Domenico fu detto; ed io ne parlo Si come dell'agricola, che Cristo Elesse all'orto suo per aiutarlo. Ben parve messo e famigliar di CRISTO; Che 'l primo amor che in lui fu manifesto Fu al primo consiglio che diè Cristo.

messioni che si fanno, quando en ella forma del nome fosse Ai sacro fonte, alla fonte del periodi ci si sattezza (B.). — e nella forma del nome fosse Ai sacro fonte, alla fonte del quello ch'egli era in se stesso, battesimo. — Di mutua satute, cioè del Signore (B.). — Spiritic, elli promisse a lei di difenderla spirasione divina. — Domenico, dagli eretici, et ella promisse a che è nome possessivo che si lui vita eterna. — La donna, deriva da questo nome domila santula, cioè la matrina (B.). — me, e viene a dire dominicum, con escassi pro so, quamdo accerdos oca, agricoltore (B.). — Orto. interrogabat: Vis baptisarit et sotto, xxv., 64-65. — Atutario, ippa respondebat pro ec: Volo (Beron). — Delle rede, de frati suoi. La santula sua sognò che (B.). — Cro. Matth., xix, Sl.: Si vis percella vedeva nella fronte di lui, fectus esse, vade, vende qua una stella che illuminava tutto il mondo (B.). Una nella fronte mi seguere me, e così teos s. De-

naos, et da pauperious... et co-ni sequere me, e così fece s. Do-menico, che, essendo nella sua puorizia a studio, vendette tutti il suoi libri e ciò che

Spesse flate fu tacito e desto 78 Trovato in terra dalla sua nutrice, Come dicesse: Io son venuto a questo. O padre suo veramente Felice! O madre sua veramente Giovanna, Se interpretata val come si dice! Non per lo mondo, per cui mo s'affanna Diretro ad Ostiense ed a Taddeo. Ma per amor della verace manna. In picciol tempo gran dottor si feo, Tal che si mise a circuir la vigna, Che tosto imbianca, se l vignaio è reo; Ed alla sedia, che già fu benigna Più a' poveri giusti, non per lei, Ma per colui che siede e che traligna, Non dispensare o due o tre per sei, Non la fortuna di primo vacante, Non decimas quæ sunt, pauperum Dei, Addomando; ma contro al mondo errante 44 Licenzia di combatter per lo seme, Del qual ti fascian ventiquattro piante. Poi con dottrina e con volere insieme Con l'ufizio apostolico si mosse, Quasi torrente ch'alta vena preme, E negli sterpi eretici percosse 100 L'impeto suo, più vivamente quivi Dove le resistenze eran più grosse. 103 Di lui si fecer poi diversi rivi, Onde l'orto cattolico si riga, Si che i suoi arbuscelli stan più vivi. Se tal fu l'una ruota della biga, 106 In che la santa Chiesa si difese E vinse in campo la sua civil briga, Ben ti dovrebbe assai esser palese 109 L'eccellenza dell'altra, di cui Tomma Dinanzi al mio venir fu sì cortese. Ma l'orbita, che fe'la parte somma 112 Di sua circonferenza, è derelitta, Si ch'è la muffa dov'era la gromma.

aveva, e distribul il pregio in rico di Susa, vescovo ostienea, sunssidio de' poveri di Cristo, comentò, nel secolo xiii, i Deessendo una grande fame in crotali. Taddee de' Pepoli, inquel tempo (B). — Trovato in segnò, ai tempi di Dante, in ierra, uscito del letto in terra Bologna (F.). Enr., con altri ginocabioni svegliato innanti intende di Taddeo Alderotti alla figura ad adorare (B.). — florentino, medico famoso e Io son venuto a questo, ad esta elettore a Bologna, ove morì sere oratore e servitore d'Id— florentino, medico famoso e Io son venuto a questo, ad esta elettore a Bologna, ove morì sere oratore e servitore d'Id— nel 12%. Sopra, xi, 4. Ad ofodio (B.). — Felicet, felice in rismi — Verace monna, vera fatto come elli era in nome. dottrina. S. Giovanni, vi, '3-49, — Val (dall'ebraio), piena di Io sono it pane di vita. I grazia, avendo tale figliuolo padri vostri mangiarono la (B.). — Non per lo mondo, manna nel deserto e moritono per la folicità mondana rono (F.). — A curcuir, a (Benv.). — Saffanne, labora— fortificare e siepare intorno la ture (Benv.). — Ad Ostiense ed santa Chiesa colle ragioni della sa Taddeo. Li pone a rappre-santa Teologia (B.). Girare sentare il diritto canonico e il intorno per guardia e coltura diritto civile. Il cardinale En-

della Chiesa militante a tem-po, e della trionfante in per-petuo (B.). — Dell'altra ruota, s. Francesco col suo ordine — Tomma, s. Temaso (B.). — Di-

secca e perde le verde (Lan.). Si copre di muffa (T.). — Vignatio, vignaluolo.

85-96. E alla sedia apostollea (B.). — Più, che non è,
— A' poveri giusti, onesti, non
ai gaglioffi. Soleano il prelati
il beni della Chiesa partire in
quattro parti: la prima parte,
della persona del prelato; la
seconda, del chierici che servono ini e la Chiesa; la terza,
per l'adornamento della chieper l'adornamento della chiese al la quarta, dei poveri di Cristo; la quale divisione da pochi oggi s'ossevas (B.).— Per coiss. Bonifasio Vill (Bens.).
— Non dispensara, ecc. Melti, essendo obbligati a rendere alla Chiesa alcuna quantità di pecunia o a'poveri per alcuno testamento, addimandano dal papa o da altro prealato che il possa fare, che dispensiche, dando lo terzo ovvero lo mezzo, sia assoluto dall'avanso (B.).— La fortuna, lo beneficio del canonicato al primo vacante o d'altro per l'adornamento della chiecato al primovacante o d'altro benedico, aspettando e deside-rando che colui che v'è muola et elli succeda (B.). — Altri: di prima vacante. — Non deet elli succeda (B.). — Altri: di prima vacante. — Non de-cimaz. ecc. . non chiese per sè le decime che devono conver-tirsi in uso dei poveri. — Per-to seme della fede — det qual ti cingono 24 fioridi Dottori (Benv.). — Pramie. Sopra, x. 91, 97-105. Volere, selo, — Con l'ugaio, ecc., della inquisitoria che li fu conceduto dal papa (B.). Pare che l'oficio d'inquisitore no fosse specialmente commesso ai Domenicani che nel 1233, 12 anni dopo la morcommesso al Domenicani che nel 1283, 12 anni dopo la morte di s. Domenico (Lf.).—
Ch' alta vena preme, che vena d'acqua che vegna d'alto, spinga.— Sterpi. Sterpo si dice legno bastardo, non fruttifero, e così sono gli eredici (B.), Matto, III. 10; vn. 19.— G. Vill., v. 25: Fu il primo stirpatore depli eretto - Resistenze, Goo. Vill., xii, 22: Vinte tutte le loro forze e resistenze.— Più prosse. Vill., xii. 22: Vinte sutte le loro forze e resistenze. Più grosse. In Tolosa, dove gli Abligasi erano numerosi (P.). Diversi rivi; gli tenner dietro divarsi frati (Benv.). — Si riga, s'imbagna— suoi arbuscetii, I fedell— più vivi, più farrenti (B.)/—106-126. Della biga, del caro; se fu tale l'uno de' campioni (P.). — La sua civil briga, la battaglia che la Chiesa ebbe co' suoi cristiani, che la ga, la battaglia che la Uniesa ebbe co' suoi cristiani, che la impugnavano con lore eresie. Civile perchè li cristiani sono tutti cittadini d'una città, cioè con la companio del con la companio del con con la companio del contra con la companio del contra contra con la companio del contra con

| mangial min newir, nells prims                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| colous' brims one Asurasa re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mansi ai mio venir, nella prima<br>ecrona, prima che venisse la<br>seconda, dovio sono (Bemo.).—<br>Ma l'orbita, la via, orbita si<br>chiama la riga che disegna la<br>ructa del carro — somma, di<br>sopra — è derelitta, abban-<br>donta (R) Quam orbitam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ma l'orbita la via orbita si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -14 1- mi1- M 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| curama is tide cue disedus is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rnota del carro - somma, di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| come - A develitta shhan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sobie - a malermen annum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pare extrema circumperen-<br>tiæ fecit (Benv.). — Grom-<br>ma, tartaro, orosta di tartaro<br>(Bl.). — Volta, sviata (B.). —<br>Quel dinanzi, pone il davanti<br>dal sieda dava .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| the facts (Dans.) Grons-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ma, tartaro, crosta di tartaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Ri) - Volta, sviata (R.) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Constitution of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quet ainanzi, pone il auvanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aveva il calcagno; va al rovescio di lui (F.). — S'avvedrà. Il W. Si vedrà. — Si lagnerà, d'essere data al fuoco, invece di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and at Ind (B) Granusdud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8010 di 101 (F.). — B avveura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II W. St vedrd. — Si lagnerd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d'essere data al fonco, invece di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ester messa nel granaio, cioè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| messa all'inferno anzi che nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paradian (F) - Matth. vin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| messa all'Inferno anzi che nel<br>Paradiso (F.). — Matth., xiii,<br>30: — Chi cercasse nostro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30: — Chi percasse mostro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| minne a facilia a facilia e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| And a forest and a forest a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ITALE & ITALE, ancor stoverta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sione, a foglio, a foglio, a frate a frate, amoor troveria carta, cioè frate che serverebbe quello che è lo diritto ordine (Lan.) Alla scrittura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rebbe quello che à lo divitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the Arms of the semitterns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ordine (Lan.) Aua scrutura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alla regola scritta di s. France-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sco / R   Renvenuto intende del-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| To Continue and and and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| la Scrittura sacra, e per quel da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ordine (Lan.) Atta scrittura,<br>alla regola scritta di s. France-<br>sco (B.). Benvenuto intende del-<br>la Scrittura sacra, e per quel da<br>Casale un frate Giovanni, che fe'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| an comento dell' Apocalissi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| an done the man amount dotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| condamnato per avervi detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| assai male de' pastori della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| assai male de' pastori della Chiasa — Ch'uno II F.: Frate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| assai male de' pastori della<br>Chiesa. — Ch'uno. Il F.: Frate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| assai male de' pastori della<br>Chiesa. — Ch'uno. Il F.: Frate<br>Ubertino da Casale, che nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| condannato per avervi detto assai male de' pastori della Chiesa. — Ch'umo, Il F.: Frate Ubertino da Casale, che nel capitolo generale del suo or-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| assai male de' pastori della<br>Chiesa. — Ch'uno. Il F.: Frate<br>Ubertino da Casale, che nel<br>capitolo generale del suo or-<br>dina. tenuto a Geneva nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| assai male de' pastori della<br>Chiesa. — Ch'umo. Il F.: Frate<br>Ubertino da Casale, che nel<br>capitolo generale del suo or-<br>dine, tenuto a Genova nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| assai male de' pastori della<br>Chiesa. — Ch'uno. Il F.: Frate<br>Ubertino da Cassle, che nel<br>capitolo generale del suo or-<br>dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si face capo degli Spiri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| assai male de' pastori della Chiesa Ch'umo, Il F.: Frate Ubertino da Casale, che nel capitolo generale del suo ordine, tenuto a Genova nel 1310, si fece capo degli Spiriatudi o zelanti, e die luogo a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| assai maie de' pastori della<br>Chiesa. — Ch'umo. II F.: Frate<br>Ubertino da Casale, che nel<br>capitolo generale del suo or-<br>dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e diè luogo a<br>una spende di salama. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dine, tenuto a Genova nel<br>1310, si fece capo degli Spiri-<br>suati o zelanti, e die luogo a<br>una specie di scisma. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dins, tenuto a Genova nel 1310, si fece capo degli Spirissati o zelanti, e die luogo a una specie di scisma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'attro, Matteo d'Acquasparta, mi generale dei Francescani nel 1257, poi cardinale, rilasso la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.).  127-141. La vita, l'anima (B.).  Giovanni di Fidanza, di Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissuti o zelanti, e die luogo a una specie di scisma. — La Puppe, la regola coritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francescani nel 1257, poi coardinale, rilasso la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvisto, fu qual contra la condita del contra la condita del contra |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissuti o zelanti, e die luogo a una specie di scisma. — La Puppe, la regola coritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francescani nel 1257, poi coardinale, rilasso la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvisto, fu qual contra la condita del contra la condita del contra |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissuti o zelanti, e die luogo a una specie di scisma. — La Puppe, la regola coritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francescani nel 1257, poi coardinale, rilasso la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvisto, fu qual contra la condita del contra la condita del contra |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissuti o zelanti, e die luogo a una specie di scisma. — La Puppe, la regola coritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francescani nel 1257, poi coardinale, rilasso la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvisto, fu qual contra la condita del contra la condita del contra |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Sprissadi o zelanti, e die luogo a una specie di solsma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, xii generale dei Francesoni nel 1257, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La coarta, la stringe colle costituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Giovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 anni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dine, tenuto a Genova nel 1810, si fece capo degli Spirissuti o zelanti, e die luogo a una specie di scisma. — La Tugge, la regola scritta allargandola colle costituzioni (B.). — E l'altro, Matteo d'Acquasparta, XII generale dei Francescani nel 1287, poi cardinale, rilassò la regola (F.). — La caaria, la stringe colle cestituzioni (B.). — 127-141. La vita, l'anima (B.). Glovanni di Fidanza, di Bagnarea, in quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per 18 auni generale dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | La sua famiglia, che si mosse dritta Co' piedi alle sue orme, è tanto volta, Che quel dinanzi a quel diretro gitta; E tosto s' avvedra della ricolta Della mala coltura, quando il loglio Si lagnera che l'arca gli sia tolta. Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio | 116 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                         | Che quel dinanzi a quel diretro gitta;<br>E tosto s'avvedrà della ricolta<br>Della mala coltura, quando il loglio<br>Si lagnerà che l'arca gli sia tolta.<br>Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio                                                                   | 118 |
|                                         | E tosto s'avvedrà della ricolta<br>Della mala coltura, quando il loglio<br>Si lagnerà che l'arca gli sia tolta.<br>Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio                                                                                                             | 118 |
|                                         | Della mala coltura, quando il loglio<br>Si lagnera che l'arca gli sia tolta.<br>Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio                                                                                                                                                |     |
|                                         | Si lagnerà che l'arca gli sia tolta.<br>Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio                                                                                                                                                                                        |     |
|                                         | Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121 |
|                                         | Nostro volume, ancor troveria carta                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                         | U' leggerebbe: I' mi son quel ch'io sogl                                                                                                                                                                                                                                | io. |
|                                         | Ma non fia da Casal, ne d'Acquasparta.                                                                                                                                                                                                                                  | 124 |
|                                         | La onde vegnon tali alla scrittura.                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                         | Ch'uno la fugge, e l'altro la coarta.                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                         | Ch'uno la fugge, e l'altro la coarta.  Io son la vita di Buonaventura                                                                                                                                                                                                   | 127 |
|                                         | Da Bagnoregio, che nei grandi uffici                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                         | Sempre posposi la sinistra cura.                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                         | Illuminato ed Agostin son quici,                                                                                                                                                                                                                                        | 130 |
|                                         | Che fur dei primi scalzi poverelli.                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                         | Che nel capestro a Dio si fero amici.                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                         | Ugo da San Vittore è qui con elli                                                                                                                                                                                                                                       | 133 |
|                                         | E Pietro Mangiadore, e Pietro Ispano                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                         | Lo qual giù luce in dodici libelli: .                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                         | Natan profeta, e il metropolitano                                                                                                                                                                                                                                       | 136 |
|                                         | Crisostomo, ed Anselmo, e quel Donato                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                         | Ch'alla prim'arte degnò poner mano:                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| )<br> <br> -                            | Rabano è qui, e lucemi da lato                                                                                                                                                                                                                                          | 139 |
| i                                       | ANGUMENTO O THE O THEOREM IN THE TANK O                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                         | Il Calavrese abate Giovacchino.                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| •                                       | Il Calavrese abate Giovacchino, Di spirito profetico dotato.                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                         | Di spirito profetico dotato.  Ad inveggiar cotanto paladino                                                                                                                                                                                                             | 148 |
| t                                       | Il Calavrese abate Giovacchino, Di spirito profetico dotato. Ad inveggiar cotanto paladino Mi mosse la inflammata cortesia                                                                                                                                              | 148 |
| •                                       | Il Calavrese abate Giovacchino, Di spirito profetico dotato. Ad inveggiar cotanto paladino Mi mosse la inflammata cortesia Di fra Tommaso, e il discreto latino;                                                                                                        | 148 |
|                                         | Il Calavrese abate Giovacchino, Di spirito profetico dotato. Ad inveggiar cotanto paladino Mi mosse la inflammata cortesia                                                                                                                                              | 145 |

gandola colle costituzioni (B.).

— B l'altro, Mattoc d'Acquasparta, xii generale dei Francescani ni 1237, poi cordinale, naco della badia di San Vittorilassò la regola (F.).

— La radoscino, morto nel 1140.

— Pictro Mangiadore, Petrus cotuzioni (B.).

127-141. La vita, l'anima (B.).

Giovanni di Fidanza, di Bagiarca, in quel d'Orteto, fur rie soolastiche (B.). D' Troyes
dottore e cardinale di santa in Francia, morto nel 1179.

Chiesa, rescovo d'Albanc e per Pictro Ispano, figlio d'un medila anni generale dell' ordine
minoritico. Nacque nel 1221, Braga, poi cardinale e vescovo
morì nel 1274.

— La sinistra di Govanni XXI. Nel 1277 morì in
Per l'Inferno si va sempre a
morì nel 1274.

— La sinistra di Genv.).

— Dextera
dottori, perchè palesò di suo
cet Agostino, francescani.

— Brito Ispano. File vescovo di
ministra (Benv.).

— Dextera
dottori, perchè palesò di suo
cet Agostino, francescani.

— Brov, dice che non gl'induce
per la dottrina o per gli scite
ili, ma per l'opere e gli esempj
edificanti.

— Alluminato (nelle
vitta del S.).

— Vitto de Controlo, co

#### CANTO DECIMOTERZO.

Descrive Il Poetà la danza delle due phirlande di beati spiriti. Narra poi come s. Tommaso gli sciolse l'altro dubbio, dimostrandopli in che senso egli aveze detto di Salomone, c Che a veder tatto non surse il secondo, » e come non aveze con ciò deiratto ne al primo padre Adamo, ne a Gesti Cristo, che necessariamente doveano essere perfettissimi, perche opera immediata di Die, e per consequente più sepienti di Salomone. Coniude il Santo divoertendo dei periodio degli affrettati giudiaj, e quento sia soggetto ad ingannarsi chi sitma le cese dalle apparente.

Immagini chi bene intender cupe Quel ch'io or vidi (e ritegna l'image, Mentre ch'io dico, come ferma rupe) Quindici stelle che in diverse plage Lo cielo avvivan di tanto sereno, Che soverchia dell'aere ogni compage; Immagini quel carro a cui il seno Basta del nostro cielo e notte e giorno. Si ch'al volger del temo non vien meno; Immagini la bocca di quel corno, Che si comincia in punta dello stelo A cui la prima rota va dintorno, Aver fatto di sè due segni in cielo 12 (Qual fece la figliuela di Minoi Allora che senti di morte il gelo), 16 E l'un nell'altro aver li raggi suoi, Ed ambedue girarsi per maniera, Che l'uno andasse al prima e l'altro al poi; Ed avrà quasi l'ombra della vera Costellazione, e della doppia danza, Che circulava il punto dov'io era; 22 Poi ch'è tanto di la da nostra usanza, Quanto di là dal muover della Chiana Si muove il ciel che tutti gli altri avanza. Li si canto non Bacco, non Peana, Ma tre Persone in unvine. Ed in una persona essa e l'umana: da tre Persone in divina natura, Compié il cantare e il volger sua mistira, Ed attesersi a noi quei santi lumi, Felicitando se di cura in cura.

tante, detto il primo mobile Aver fatto, ecc., immagini che queste ventiquattro bellissime Aver fatto, ecc., immagini che queste ventiquattro bellissime stelle formine in cielo due costellationi, ciascuna di 2 stelle disposte a cerchio, come quella dorona in enti Arianna, figliucia di Minosse, morendo fu calione che fosse convertità da Bacco la glairlanda di fiori che ornavale il capo — El'um nell'altro, ecc, intendi: e l'un sagno (l'una ghirlanda di stelley risplemetre dentro dell'altro, ed ambedue volgersi, girarsi per maniera, che l'uno andasse al prima, innanzi, e l'altro de poi, dietro di quello.
Como, rv. 2: Il tempo è numero di movimento secondo prima e poi (B. B.). La ghirlanda esteriore riceva dentro
a de andava parallela e cona sè e andava parallela e con-centrica alla interiore. — La corona di dentro dava come la corona di dentro dava come la norma al movimento dell'altra; sicohè questa le andava dietro (Cer.). L'una andava in contrario all'altra (T.).— B avrd quari l'ombra, ecc., e queste cose taluno immaginando, avrà quasi l'ombra di quello era veramente la costellazione che que beati splendori formavano (L.).— Che dori formavano (L.). — Che circulava, che danzando gi-rava intorno al punto in cui mi stava (B. B.). — Minoi, dal latino: Minois, genitivo di Minos.

23-30. Quanto, le moto del pri-mo motore avanza in celerità lo movimento della Chiana. La 1-21. Immagini, ecc. Chi ha tantochè al voltar del timone desiderio di vedere la costel(per rivoluzione che faccia) non lazione chi io vidi, faccia nella vien meno ai nostri cochi, non lazione chi io vidi, faccia nella vien meno ai nostri cochi, non si vede suo movimento conce, che in tale modo si vasi sopra dell'orizzonte non movano (Lan.). — Cupe: la stro, ne mai sotto di esco namorano (Lan.). — Cupe: la stro, ne mai sotto di esco namorano (Lan.). — Cupe: la stro, ne mai sotto di esco namorano (Lan.). — Che soverchéa deidici colore cocco, che vince ogni più vicine al polo, le quali, man in ma sota persona, in dentità dall'aria (B. B.). — Amposte i la carro di Rote. le corno, di quello spazio in fine dell'intana (Milonetti).

de seperale montagne degli Apendici la como con che la suo poste una di qua ed una di là Gesù Criato (B. B.). — Sua suglisti dell'Orsa maggio corno, di quello spazio in fine dell'amino (B. B.). — Attesersi, si volsero poste i stalla dell'Orsa maggio corno, di quello spazio in fine dell'amino (B. B.). — Attesersi, si volsero por poste i della corno barta giorno centro in punta dell'asse monphi della corno barta giorno centro in punta dell'asse monphi della corno di carro della prima cilia dell'orsa maggio della carro barta giorno centro in punta dell'asse monphi della carro della carro barta giorno di corno, di quello spazio in fine anticia dell'orsa maggio centro in punta dell'asse monphi della carro della carro barta giorno centro in punta dell'asse monphi della carro della carro barta giorno della prima della prima diriate lodando Dio: or passerio della prima della carro barta giorno della prima cilia dell'aria, soggando la Chiana è uno fiume padulesco, che è in Toscana tra Siena e Perugia, che va si piano, che non si vede suo movimento

lor carità al nostro sorvigio

Ges.)

31-36 Ruppe il silenzio, eco., iaseminciò a parlare tra quelli heati spiriti, obe si poesono chiamare iddii per partecipate della beatirdinie, la quale squello che è la divinità (B.).

31-36 disse, eante Tomano describe della paglia, sicobè ne sono usoite le granella che vorano, cioè: Poi che è discusso l'uno dubbio, sicobè la verità è apparita foura, come appare lo grano quando la paglia è battuta — Quando la paglia è battuta— Quando la paglia è battuta— Quando la paglia è battuta— Quando la paglia che la cole la verità — è già riposta, nella mente di Dante — talira paglia (B.). L'altra difficoltà.

23-40. La belta guancia.

Era: modo merico. — Fornato dalla issuccia di Longino (B.). — Poscia, intendi posteriormente al colpo della lancia; cioè, colla sua sepolitura, econ quel oh-è fice dopo risorto fino alla sua ascensione: grima, nel tempo della sua vita mortale. Overco portrebbe intendersi goscia per le colpe future dopo la passione di lui, e grima per le colpe future dopo la passione di lui, e grima per le colpe 31-36 Ruppe il silenzio, co

come future dopo la passione di lui, e prima per le colpe tutte anteriori (B. B.). — Vince la bilancia, imperò che non è nessuna colpa che pesi tanto, quanto pesa lo merito della passione di Cristo nel cospetto passione di Cristo nel cospetto d'Iddio (B.). Tutte le colpe u-mane possibili non pesano, ec. (B. B.). — Non ebbs il secondo, ecc. Tu oredi che Adamo e Cristo avessono cibe di perfessione, che può avere l'umana natura: dunque come dici che la quinta luce non-cibe il secondo, che furono questi due vià nerfetti uomini di lui f (B.). la quinta luce non cèbe il se-condo, che furono questi due più perfetti uomini di lui ? (B.). — Lo ben, ecc. L'anima buona che si cela nello spiendore, che è quinto dopo di me. B. l'anima di Salomone (B. B.). 51-66. Nel vero farsi come centro in tondo, cadere, cioè, amirambi nel mazzo del cerchio.

entrambi nel mezzo del cerchio e non esser per consegnenza che una sola e medesima verità (B. B.). La risposta in su-stanza è questa: Che Dio com-parte suoi doni secondo la vaparte suof doni escondo la vael, in modo, che non cessa di in sè stessa. Specchiacto si riria attitudine de recipienti: e essere una cora con lui—non fericos a raggiure, e vrale que
che però veramente que due, si disuna Da lui, ego et pater iloatuto per ispecchi, e, cranadamo e Cristo, furono di tutti unum sumus (B B.). Non si messo di specchio in processo i più savi; e Salomone attresi diparte dall' unità della sunon ebbe secondo in savere; stanzia del Padre (B.). Prosum a solamente quanto alla cede senza separazione ne discienta del ben governare, sioscianta del ben governare, sioscianta del processo de la calci amor che in lor sinirea,
questa scienta più a Dio didall' antelletto del Padre, e penume (Cer.).— Ciò che non el Padre e nel Figliuole è termuore. Il Verbo sco, generato tia persona (B.). Che si fa tre,
modum speculorum (B. B.)—
rò detto idea, è l'esempiare di Procede terzo senza usoir di
statta le sose oreate e fonte di quell'una essenza (Cer.). Quesegai lero eccellenza, giocome see divia Verbo: per quegi facte

Ruppe il silenzio nei concordi numi Poscia la luce, in che mirabil vita Del poverel di Dio narrata fumi. E disse: Quando l'una paglia è trita. Quando la sua semenza è già riposta, A batter l'altra dolce amor m'invita. Tu credi che nel petto, onde la costa, Si trasse per formar la bella guancia, Il cui palato a tutto il mondo costa, Ed in quel che, forata dalla lancia, E poscia e prima tanto soddisfece, Che d'ogni colpa vince la bilancia, Quantunque alla natura umana lece Aver di lume, tutto fosse infuso Da quel valor che l'uno e l'altro fece: E pero ammiri ciò ch'io dissi suso, Quando narrai che non ebbe il secondo Lo ben che nella quinta luce è chiuso. Ora apri gli occhi a quel ch'io ti rispondo, 49 E vedrai il tuo credere e il mio dire Nel vero farsi come centro in tondo. Ciò che non muore, e ciò che può morire, 52 Non è se non splendor di quella idea Che partorisce, amando, il nostro Sire; Chè quella viva luce che si mea Dal suo lucente, che non si disuna Da lui, nè dall'amor che in lor s'intrea, Per sua bontate il suo raggiare aduna, Quasi specchiato, in nove sussistenze, Eternalmente rimanendosi una. Quinci discende all'ultime potenze Giù d'atto in atto tanto divenendo, Che più non fa che brevi contingenze; E queste contingenze essere intendo

esso Verbo è specchio puris-sunt omnia, per mere effeite simo dell'essense paterna e di sua bontà, non necessitato, candore di quella lucé (Ces.). raccoglie i suoi raggi, non al--ché quetia viva tuce. Im-trimenti che in tanti specchi perciocchè quella viva luce, il dis nove sussistense, nel neve divin Verbo, che mea, che procede dai suo lucente, dall'e-toti, rimaneado (esse diviterno padre (lumen de lumine), na luce) sempre una e indivisa si, in modo, che non cessa di siesses. Specchiato si ri-cessere una cosa con lui - non ferisce a raggiare, e vale qui si disuna Da lui, ego et pater ribattuto per ispecchi, o, tranumu sumus (B B.). Non si messo di specchio in specchio; diparte dall'unità della su-si legge: pates quod omnis se tanzia del Padre (B.). Pro-si legge: Pates quod omnis se

Le cose generate, che produce

Con seme, e senza seme il ciel movendo.

La cera di costoro, e chi la duce, Non sta d'un modo, e però sotto il segno Ideale poi più e men fraluce: Ond'egli avvien ch'un medesimo legno, Secondo spezie, meglio e peggio frutta; E voi nascete con diverso ingegno. 73 Se fosse a punto la cera dedutta, E fosse il cielo in sua virtà suprema, La luce del suggel parrebbe tutta; 76 Ma la natura la dà sempre scema, Similemente operando all'artista Ch'ha l'abito dell'arte, e man che trema. Però se il caldo amor la chiara vista Della prima virtù dispone e segna, Tutta la perfezion quivi s'acquista. Così fu fatta già la terra degna Di tutta l'animal perfezione; Così fu fatta la Vergine pregna. Sì ch'io commendo tua opinione: Chè l'umana natura mai non fue, Nè fia, qual fu in quelle due persone. Or, s'io non procedessi avanti piùe, Dunque, come costui fu senza pare ? Comincerebber le parole tue. Ma, perchè paia ben quel che non pare, Pensa chi era, e la cagion che il mosse, Quando fu detto, Chiedi, a dimandare. Non ho parlato si, che tu non posse Ben veder ch'ei fu re, che chiese senno. Acciocche re sufficiente fosse; Non per saper lo numero in che enno Li motor di quassù, o se necesse Con contingente mai *necesse* fenno; 100 Non, si est dare primum motum esse, O se del mezzo cerchio far si puote Triangol si, ch'un retto non avesse.

tanto, di si poca attività, che non produce più che brevi con-tingenze, cice enti che possono essere e non essere, corrutti-bili e di breve durata (B. B.).

bill e di breve durata (B. B.).

— Divenendo, passando via via fine al termine (Ces.).

67-72. La cera di contoro, la materia onde si compongono le cose generate, e la mano ila forza de' cieli Ces.). che la dusce, che le dia forma, non sono sempre d'un modo; nè sempre medicono s'il affetti me, montono se la fatti me, medicono s'il affetti me, le cose generate, e la mano dia forza de' olei Ces.) che le da forma, non sono due mell, di due peri e simili, no sempre d'un modo; nè semno sempre d'un modo; nè semgre producono gli effetti medesimi: e perciò le cose genecrate, che sono segnate dallo formate ad attuata a punto, a
splendore della divina idea , perfezione di tutto punto, o
più o mene tralucono, più o sel dielo operante fosse in
meno perfette appariscono. O, sel il cielo operante fosse in
meno perfette appariscono. O, sua alta virtù, e non discenper ispiagare il concetto colle desse d'atto in atto fino alle
parole del Biagioli, nè la matioria passiva è d'una medesima tempra nei diversi enti, idea, parrebbe, si mostrerebbe
nè la causa operante alla loro in tutta la sua chiarezza, e la

generazione è d'una stessa at-tualitade: però, quanto più la materia è di nobil tempra, e la virtù agente virtuosa, tanto più la cosa generata ha in sè della luce e bellezza dell'eterna idea ond'è l'esempio (B. B). — Un medesimo legno. Un legno non individualmente il medesimo. ma il medesimo

creature tutte sarebber peroreature tutte sareaser per-fette (B. B.). Dice insomma che alla perfetta opera, farebbe bisogno o la perfetta materia, o l'azione immediata di Dio (Cex.). — Dedutta, nel sense del lat. ces duccers formare ma-

dellare (Bl.).
79-87. Però se il caldo amor. ecc. ma se poi non la natura, ma Die stesso mosso da ardente ardente Die stesso mosso da ardente amore speciale prende a di-sporre la cera di sua propria mano e a sigiliarvi la chiara luce e perfezione della prima ideale virtù, o vogliam dire della eterna idea da lui chia-ramente vista nella sua men-te, queto, in questa cera o ma-teria, eco. (B. B.). Il Ces.: pren-dendo otta per dimostrazione, spiega: Se la disposizione e 'i suggello della materia, viene suggello della materia, viene immediatamente dall'amore di Dio che è la manifesta dimo-Dio che è la manifesta dimo-strazione della sua potenza, allora torna perfetta (B) — Così fu fatta, eco Nel formare della terra il primo uomo, e nello ingravidare della Ver-gine, in ambedue la virtù di-vina dedusse la cera appusto ed operò la virtù suprema de' cieli: cioè iddio dispose la materia, e la virtù de' cieli operò immediatamente con la mano di Dio, el'opera fu per-

operò immediatamento con la mano di Dio, el'opera fu per-fetta (Ces.). — Non procedesti avanti piùe, non aggiungessa altro. — Costui, Salomone. 191:102. Pata ben, ecc., di-venti chiaro quel che non à tale (B. B.). — Chiesti ecc. Fu detto a Salomone da Dio nal sonno, che dimandasse questa grazia o helli voleva; et elli disse: Iddio Signors, darai al servo tuo lo cuora mmaestredisse: Iddio Signors, darai al servo fuo lo cuore ammaestre-vile acciò che possa indicare lo popolo inc, e dammi senno, sic-chi cognesca tra'l bene e 'l male Re III, Si B. J. — Posse, pos-sa. — Non per saper, non chiese senno per saper, ecc. (Ces.). Qui il Poeta in vece di dire che Salomone non chiese a Dio di sapere tutto ciò che abbrac-ciano le scienze e le arti, fa menzione di alcuni particolari ciano le solenze e le arti, fa menzione di alcuni particolari questiti delle medesime (B. B.). — Enno. 50no. — Li motor di quassis, gli angeli (B.). — O se necesse, eco. Se da due premesse, una delle quali sia ne-cessariamenta vara l'altra poncessariamente vera, l'altra non cessariamente vera, l'altra non necessariamente vera, ma solo contingente, può dedursi una conseguenza necessariamente vera. In somma Salomone non chiese di conoscere la Dialettica — Non si est dare primum motum esse. Costr. e int.: non, si est se conviene, se si deve, dare, concedere, am-mettere, esse, che esista, pri-

mum motum, un moto prime,

che non sia l'effetto d'un altro moto — O se del messo, coc. (Tutti i triangoli inscritti nel (Tutti i triangoli inscritti nei semioscohio, aventi per base il diametre, hanne necessaria-mente retto l'angele opposto ad esso diametro) del mezzo cerchio, suppl. dentro del, cioà sell'area del mezzo cerchio

mell'area del meszo cerchio (B. B.).

103-108. Onde, se ciò ch'io dissi, soc. Se pesi bone le parole dette prima (a veder mon surse il secondo), a queste d'adesso, canoscoral che quest o'dere impart, quel sapere sonza pari. è la regale prudenta.
Purg., xiii, 190: Lefisia presi a tuit'altre dispari. — Percote, si dirizza. — Al Surse, co. Non vuel dir nacque, ma spese cioè al trono (Tor.). È la voce biblica.

se cios al trono (10r.). E la voce biblica. 111-117. Del primo padre, di Adamo — e del nostro diletto, cioè, di Gesà Cristo (B. B.). — Ed al el, all'affermazione — al no, al negare — che tu non vedi, se si debbe affermare o are (B.). — Bene abbasso. negare (B.). — Bene accesso. Il Buti: ben è basso, ben è in-fimo tra li stolti, cioè è stol-tissimo delli stolti (B.). — Così nell'un, ecc., così nelle pro-

nell'um, ecc., così nelle pro-posizioni affrmative, come nel-le negative (B.). 118-129. Incontra, accade— L'opinion corrente, corriva, precipitosa, il giudizio afret-tato (B. B.). Altri: l'opinion comune. — L'affetto, la pas-sione. — Lega, impedisce, — Vie più che indarno, non so-la vata dalla verità, ma carico lo voto della verità, ma carico d'errori (L.). — Parmentae, d'Elea, discepolo di Senofane. Diceva mera opinione umana che le cose sian prodotte, e scadano, siano e non siano, e mutin luogo e colore. Il tutto ha il suo principio in sè stesso ed è in sterno riposo. — Me-lisso, di Samo, segusce di Par-menide, — Brisso, cercava la quadratura del circole (B. B.).
— Sapean. Il Cesari: sapen.
— Sabellio, africano, eresiarca del terrosecilo. Negava che fossero tre persone nella divinità, sostenendo che il Figlio e lo Spistenendo che il rigilo e lo spi-rito Santo erano soltanto ma-nifestazioni temporanee di Dio in creazione, redenzione e san-tificazione, e finalmente ritor-nerebbero al Padre (Lf.).

Arrio, altro eresiarca del quarto secolo, che negava la con-sustanzialità del Verbo (B. B.). — Come spade alle scritture. Rovesciando il dritto senso to seccio, che negava la consuo cammino, in tutto il viag- tra' predestit
sustansialità del Verbo (B.B.), gio — foco, imboccatura di — Guel, colo
— Come spade alle scrifture, porto o di fiume (B.B.). — surgere, dal
Rovessiando : il dritto senso Donna Berta e ser Martino, sia, lassand
delle Scritture, come fa la spaalcuno nome e denna (B.). Pas- ventando sar
da a chi dentro vi si specchia, sav: Ser Martino dil' aic e che offerisce
che si vede capovolto (Cez.). donna Berta dai muino più dalla grazia
— Alterandole e muiliandole, arditamente si mettono sinrimane ing:
per alutars i loro errori (B.B.). terpretare i sogni, che non umane (B.).

Onde, se ciò ch'io dissi e questo note. Regal prudenza è quel vedere impari, In che lo stral di mia intenzion percote. E, se al Surse dirizzi gli occhi chiari, Vedrai aver solamente rispetto Ai regi, che son molti, e i buon son rari. Con questa distinzion prendi il mio detto, 109 E così puote star con quel che credi Del primo padre e del nostro diletto. E questo ti fia sempre piombo a' piedi Per farti muover lento, com uom lasso; Ed al si ed al no, che tu non vedi; Chè quegli è tra gli stolti bene abbasso, Che senza distinzione afferma o niega. Così nell'un come nell'altro passo; Perch' egl'incontra che più volte piega 118 L'opinion corrente in falsa parte, E poi l'affetto lo intelletto lega, 12) Vie più che indarno da riva si parte, Perchè non torna tal qual ei si muove, Chi pesca per lo vero e non ha l'arte: 124 E di ciò sono al mondo aperte prove Parmenide, Melisso, Brisso e molti Li quali andavan, e non sapean dove. 127 Si fe' Sabellio ed Arrio, e quegli stolti Che furon come spade alle scritture In render torti li diritti volti. 130 Non sien le genti ancor troppo sicure A giudicar, sì come quei che stima Le biade in campo pria che sien mature Ch'io ho veduto tutto il verno prima Il prun mostrarsi rigido e feroce. Poscia portar la rosa in sulla cima; E legno vidi già dritto e veloce Correr lo mar per tutto suo cammino, Perire al fine all'entrar della foce. Non creda donna Berta e ser Martino Per vedere un furare, altro offerere,

Vedergli dentro al consiglio divino: Chè quel può surgere, e quel può cadere. 148

180-142. Ancor, così presto. farebber Socrate o Aristobile. S. Paolo: Nollie ante lempus Conn., 17, 5. Contro i presunjudicare (Ces.). – Il prum, il tuosi ole vogliono sepere firossio (Bl.) - Rigido e ferces, lando e sappando ció che loaspro e pungante (B. B.). — dio con santa prusemus la orPortar, nella primavera, quandio tutte l'erbe e le piante Dio (B.). - Vedergli deutro, veinstino fuera. — per sutto dell se in mente d'iddie siese
suo cammino, in tutto il viag- tra' predestinati o tra' reprebigio — foce, imboccaiura di — Quel, colui che fura — pue
notto o di finme (B. R.). — successe dal magasta mile serie.

dio con sonita prudenza ha ordioacto - Offerere, har offerta a
Dio (B.). - Vedergli demiro, vederil se in mante d'iddio sines
tra' prodestinati o tra' reprobi.
- Quel, colui che fura - ped
surpere, dal peccato alla grasia, lassando le furare e diventando santo uomo - e quel,
che offerisce - può cedere;
dalla grazia al peccato; e scoi
rimane ingannato le indices
umano (B.).

# CANTO DECIMOQUARTO.

Beatrice ilomanda a nome del Poeta e uno spirito risponde circa la risurrezione de' corpi se questi accresceranno la luce delle anime. Dice che si. — Nuovi spiriti gli appaiono; in quella giota di luce, guardando la sua donna, e' si trova nel pianeta di Marie. Salito lazzu e' una aveva ancora guardato a Beatrice. Però dice che l'aspetto del cielo vinse in lui ogni passata bellezza; perché più si sale e più la bellezza de' cieli cresce; ma ancor più che de cieli, quella della sua donna.

| Dal centro al cerchio, e si dal cerchio al cent<br>Muovesi l'acqua in un ritondo vaso, | tro, |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Secondo ch'è percossa fuori o dentro.<br>Nella mia mente fe' subito caso               | 4    |
| Questo ch'io dico, si come si tacque                                                   | . •  |
| La gloriosa vita di Tommaso,<br>Per, la similitudine che nacque                        | 7    |
| Del suo parlare e di quel di Beatrice.                                                 |      |
| A cui al cominciar, dopo lui, piacque:<br>A costui fa mestieri, e nol vi dice          | 10   |
| Ne con la voce, ne pensando ancora.                                                    |      |
| D'un altro vero andare alla radice.<br>Ditegli se la luce, onde s'inflora              | 13   |
| Vostra sustanzia, rimarra con voi<br>Eternalmente si com'ella è ora;                   |      |
| E, se rimane, dite come, poi                                                           | 16   |
| Che sarete visibili rifatti,<br>Esser potra ch'al veder non vi noi.                    |      |
| Come da più letizia pinti e tratti                                                     | 19   |
| Alla flata quei che vanno a rota,<br>Levan la voce, e rallegrano gli atti;             |      |
| Così all'orazion pronta e devota                                                       | 22   |
| Li santi cerchi mostrar nuova gioia<br>Nel torneare e nella mira nota.                 |      |
| Qual si lamenta perchè qui si muoia,<br>Per viver colassù, non vide quive              | 25   |
| Lo refrigerio dell' eterna ploia.                                                      |      |
| Quell'Uno e Due e Tre che sempre vive,<br>E regna sempre in Tre e Due e Uno,           | 28   |
| Non circonscritto, e tutto circonscrive,                                               | 31   |
| Tre volte era cantato da ciascuno,<br>Di quegli spirti con tal melodia,                | 31   |
| Ch'ad ogni merto saria giusto muno.                                                    | 84   |
| Ed io udi nella luce più dia<br>Del minor cerchio una voce modesta,                    |      |
| Forse qual fu dell'Angelo a Maria,                                                     |      |

que' santi col solo pensarle; porchè essi gliele leggean nella munte (Ces.). — Si seftora, diventa spiendida e bella — sustanza anima (B.). — Visibili rifatti, coniunti col corpo (B.). 20-33. Alla fatto, insieme (T.). Alle volte, taivolta (Ces.). — A rota, a ballo tondo — Leoan ida voce, cantando più alto (B.). — Reallegrano gli atti, saltando e facendo lo volto lieto e ridente (B.). — All' orazion, al pregar di Beatrice (L.). — Promia, prontamente fatta, apona cioè ch' abbe s. Tommaso finito di parlare (L.). — Net torneare, nel girare intorno più frequentemente — nella mira nota, nella meravigliosa nota del canto (B.). — dual, chi — queire, quivi in cielo — Ploia, pioggia che irrora di gandio (T.). — Quell' Uno, ecc. Dio. — Una essenzia — Due, due nature, divina ed umana — Tre, persone; Padre, Figliulo e Spirito Santo (Lando). — Non circon-critto, non intorneato, nè contenti del costei (della natura particolare), egli è limitatore Cotuc che da: nella è limitatore Cotuc che da: nella è limitatore cotuc che de costei (della natura particolare), egli è limitatore Cotuc che da: nella canto che comprende Purgasturlo, xi.1-2: Nei cieli etai Non circonscritto (T.). — Cantato. Cantavano (T.). — Cantato. Cantavano Gloria Deo uni et trino, Glo-ria Jesu Christo, o simili, eco. — Ciascuno. Senti le voci di — Ciaccumo. Senti le vooi di tutti insieme ed iciàscumo (T.). — Ch'ad ogni merto, che l'uo-mo in questo mondo potesse acquistare — giusto mumo, premio confacente, adeguato. 34-51. Dia, divina. Lucr: Dia, in luminis oras (T.). — Amen-duni quelli due serti cantava-no: ma ouello che era più presso

ria, quando li dissa: Ave, ecc. (B.). — Fiza lunga la festa, durerà la gloria (B.). Vesta di luce. La carità, che sempre vapora luce da que elle anime, di questa evaporazione forma e tesse loro una vesta raggiante (Ces). — La sua chiarezza, soc., la luce è pari all'affetto; l'affetto all'intendere (T.). È prodotta e misurata dall'ardore: L'ardor la visione : tan to arde quando vede: e quella è tanta, Quanta, ecc., cioè è tutta gra-tuita e sopra natura. Or pe-rocchè la visione sarà eterna; roccine la visione sara eterna; ecco la conseguenza e la prova, che quella luce li vestirà eternalmente (Ces.). Il Fr.: Soura suo calore naturale o umano, cioè per avvaloraria a ciò. — Più grata fa, a Dio e a Santi (T.). Il Ces. all'incontro: Sarà viò cretto de assantine a di cretto de a di cretto de a di cretto de a di cretto de a di cretto di cret (T'). Il Ces. all'incontro; cara più grato ad esse anime e di-lottavole l'essere così intere e compite di loro persona; che è il proposto di Dante qui: e così avea detto già de dannati (Inf., vil: che a ringliar il corno vi); che a ripigliar il corpo vi); che a ripigliar il corpo umano avranno pena maggiore; appunto per questo medesimo, che quanto la agas à più per-fetta, tanto è più attuosa alle opere di sua natura; e però tanto sente più del dolore, e così del piacere: sicohè quel luogo spiega questo. Ed anche è da notare, che il fine del rag-giungore alle anime i loro corpi dia nur questo. di complere la e da notare, che il inte dei raggiungere alle anime i loro corpi
fia pur questo, di compiere la
loro beatitudine, sopracorescendo a' diletti dell' anima quelli
del corpo. E par che Dante
nedesimo ciò raffermi più avanti, ove dice, che plò rogani del
corpo saran forti A iutto ciò
che potrà dilettarna (Ces.).

Per esser tutta quanta, perchè
sarà la persona perfeita (B.).

— Di gratutto tume, d'intelleto, che iddio ci darà di grazia
(B.). — Ne condisiona fa abili
e sofficienti (B.). Venuto il Beato
a una perfezione, per lo ricongiungeria al corpo, ricoverà più
largo lume di gloria; e questo
nuovo lume aguzzerà più la
vieta dell' anima a veder Dio
aguzzata la vista e crescinto il
vedera, questo crescerà l'ardore; vedere, questo crescerà l'ardore; vedere, questo orescerai aracre; es crescendo questo, si raggerd tina vaporazione di luce più viva dintorno al corpo. E così l'anima, veggendosi tanto più rabbellita e perfezionata, ne piglierà più diletro, cioè, più grata fa per esser tuttaquanta: e però non che quella luce gli no), magli rallegrera più (Ces.).

— Crescer conviene, mestieri è che cresca (B.). — Raggio, splendore eterno visibile, il quale viene dall'interna visione (T.). Par., xxviii, 110-111: Si fonda L'esser beato nell'atto che vede.

Risponder : Quanto fia lunga la festa Di Paradiso, tanto il nostro amore Si raggerà dintorno cotal vesta. La sua chiarezza seguita l'ardore. L'ardor la visione, e quella è tanta, Quanta ha di grazia sopra il suo valore. Come la carne gloriosa e santa Fia rivestita, la nostra persona Più grata fia per essor tutta quanta. Perché s'accrescerà ciò che ne dona Di gratuito lume il sommo bene; Lume ch'a lui veder ne condiziona: Onde la vision crescer conviene, Crescer l'ardor che di quella s'accende, Crescer lo raggio che da esso viene. Ma si come carbon che flamma rende 52 E per vivo candor quella soperchia Sì, che la sua parvenza si difende, Così questo fulgor, che già ne cerchia, Fia vinto in apparenza dalla carne Che tutto di la terra ricoperchia; 68 Nè potrà tanta luce affaticarne: Chè gli organi del corpo saran forti A tutto ciò che potrà dilettarne. Tanto mi parver subiti ed accorti 61 E l'uno e l'altro coro a dicer: Amme, Che ben mostrar disio de corpi morti; Forse non pur per lor, ma per le mamme, 64 Per li padri, e per gli altri che fur cari, Anzi che fosser sempiterne flamme. Ed ecco intorno, di chiarezza pari, Nascere un lustro sopra quel che v'era, A guisa d'orizzonte che rischiari. E si come al salir di prima sera Comincian per lo ciel nuove parvenze, Si che la vista pare e non par vera; Parvemi li novelle sussistenze Cominciare a vedere, e fare un giro Di fuor dall'altre due circonferenze.

52-66. Fiamma rends, îs fiam—del corpo, beatificato (B.),—ma.—Candor, splendore—Subiti, pronti (T.).—El 'uno quella soperchia, avanta la el'altro coro, del serto dentre fiamma, cloè lo suo lucore (B.). e del serto di fuere.—Amme, —Porvenza, esso visibile [T.]. lat.: amm—de corpi morte tenere lor incciore distinto dirincongiungeres al corpi lore tenere lor incciore distinto che erano allora morti (B.).—Cari a loro.
verchiare: vago uso di questo 67-81. Ed ecco intorno, al diffenderei, quasi dal latino detti due cerchi di beati salviti. Parvensa. esso è visibile (T.). lat.: amen — de' corpi morti, Difemdere sua parvensa, manche noi può soccate de la latino dalla fismma, che noi può socvenhiare: vago uso di questo difendersi, quasi dal latino detti due cerchi di beati spiriti, turis se i manchere (Cas.). — 6 a Bearice et a me, cioè in giro (B.). — Un lustro, un que gran di; allora piglierà venza, cora che si pare, che tanta luce (Cas.). Purg., xiv, S. luce (Cas.). Risponde al greco Gii cocchi... coperchia (T.). Di fenomeno (T.). — Si. lascorpi che ogni di si seppelli—guide si, ceo (T.). — Pare e scono in questa prima vita mon par, imperò che l'occhie (Lanco.). — Gii organi visuali non la vede bene, ne dublia —

22

O vero sfavillar del santo spiro. 76 Come si fece subito e candente Agli occhi miei che vinti nol soffriro! Ma Beatrice si bella e ridente Mi si mostrò, che tra quelle vedute Si vuol lasciar che non seguir la mente. Quindi ripreser gli occhi miei virtute A rilevarsi, e vidimi translato. Sol con mia Donna in più alta salute. Ben m'accors'io ch'i' era più levato, 85 Per l'affocato riso della stella. Che mi parea più roggio che l'usato. Con tutto il cuore, e con quella favella Ch'è una in tutti, a Dio feci olocausto, Qual conveniasi alla grazia novella; 91 E non er'anco del mio petto esausto L'ardor del sagrificio, ch'io conobbi Esso litare stato accetto e fausto: Chè con tanto lucore e tanto robbi M'apparvero splendor dentro a' duo raggi Ch'io dissi : O Elios che sì gli addobbi l Come, distinta da minori e maggi Lumi, biancheggia tra i poli del mondo Galassia si, che fa dubbiar ben saggi, SI costellati facean nel profondo 100 Marte quei raggi il venerabil segno, Che fan giunture di quadranti in tondo. Qui vince la memoria mia lo ingegno 103 Chè quella croce lampeggiava Cristo, Si ch'io non so trovare esemplo degno.

stella, mò un'altra (Lan.). — Fore un giro, ecc., comporre un cerchio (L.). Il veder questo fulgore aggirantesi per terzo intorno alle due prime ghir-iande, m' induce a credere che ciò vedesse il Poeta nel medesimo pianeta del Sole, e non nel seguente di Marts, come altri crede; dove non erano le due ghiriande da essere cer-chiate dalla tersa: del passar chiais dalla terra: del passar nel quale parla poco appresso, dicendo che dai ridere della sua Donna riprese virtù da levarsi più su: dunque, non era ancora levato (Ces.). — Dei seuto spiro, dello Spirito Santo (B.). — Condente, infocato. — Noi soffriro non potettone sofrire quello splendore (B.). — Tra quelle vedute, eco. Non ne parlo, come di cesa che la memoria non rende (T.). Altri: Tra Faltre vedute.

82-90 Quindi, dal guardare

La Buwa Conwarta

LA DIVIRA COMMEDIA

movelle austisienze, nuove sustantio, and spiriti venuti — A rilevarsi, a comprendere,
di nuovo [2]. Qui esemplifica che prima erano calati, dispecome le anime sovravveniano randosi di poterli comprendere,
alli due sertia come di notte — transiaio, trasportato in più
serena l'orizzonte orientale si atta solvie, nel corpo di Marte,
schiara, ascendendo mò una dove si rappresentano quelli
stella mi un'elemiti della religiore atta solute, nel corpo di Marte, dove si rappresentano quelli beati che sono stati di maggiore merito; e però finge che siano più alti et abbiano maggiore gioria (B). — Levado dalla terra — riso, spiendore — stella. Marte — roogia, rosso. la , Marte -la , Marte — roggio , rosso — Favella mentale (B.). Dell'affetto (T.). - La forma di olocau-sto data al ringraziamento e lode di Dio,è frase della Scrittura: Sacrificium laudis honorifica-

Sacrifcium laudis honorifica-bit me. Peal. xim, Si Ces.).
91-102. Esausto, compluto e consumato (B.).— Esso litare, sacrificar dell'affetto (T.). An-che questo concetto; che Dio esaudisce le pie domande, pri-ma che elle sieno compiuto, è della Sorittura: preparationes cordis corum audisti auris tua (Ces.)— accetto a Dio— fausto, telloe (E.).— Lucore, splendore.— robbi, rossi, di co-lore di fuoco—raggi, lisie raglore di fusco — raggi, liste rag-giose, che stavano in croce (B.). — Blice. Negli affetti veementi,

il primo esalare del cuore è un'esciamazione. Etios è Sole; e con quel nome era chiamato Dio: nome qui assai appropriato, perchè egli addobba abbellisce, irraggia del suo lume quegli astri (Ces.). Tanta era la moltitudine dello splendore e dello sfavillare, che mosse l'autore a dire a Dio: come tu lifai belli! (Lando.) - Distinta, variata — minori e maggi Lumi, stelle grandi e piccole (B.).

— Tra i poli del mondo. Di fatto la Galassia distendesi dal polo artico all'antartico (L.) — Ben saggi. Il Tasso, nel Malpiglio Secondo : Li seguaci di Piltagora vollero , che la via Fittagora vollero, che la via di latte sia um incendio fatto dalle ntelle, le quali caddero net tempo che Fetonte governo ti carro del Sole, che fece ti corso per quella strada, ma Anassagora e Democrito pensarono che ti tatte sia il tuma d'olcune stelle, che non son vedute dal sole, perché interpota è la terra. — Conv. 11, 15; Quello bianco cerchio, che il vulgo chama la via di sante il vulgo chama la via di sante il vulgo chiama la via di santo Jacopo, (Aristotile) nella vec-chia (traslazione) dice che non è altro che moltitudine di stelle fisse in quella parte, tanto picciole, che distinguere di quaggiù, non le potemo, ma di loro apparisce quello albore, il quale noi chiamiamo Galasu quae noi chiamiamo Galarsia. E puote essere che li cielo
in quella parte è più spesso, e
però ritiene e ripresenta quello
lume, e questa opinione pare
avere con Aristotile. Avicenna
e Tolomneo. — Costellati, pieni di splendari a modò di stelle
— nel profondo Marte, nel
mers del como di Marte, nel
mers del como di Marte (R). - nel profondo Marte, nel mezze del corpo di Marte (B.). mezze dei corpo di Marie (3.5.—
Venezolit sepno, della croos
— tratteggiata sul pianeta Marte, come sul petto d'un crociato
(Lf.).— Giunture, conlungiture
(B.).— Tondo, circolo. Petr.:
Triangoli, tondi s forme quade-e. Duo diametri di circolo d-e. Due diametri di circolo intersecantisi fanno una croce. La croce di Marte prendeva tutto il pianeta (7:). Tagliate insieme un circolar piano in quattro parti eguali (dioè quadranti; ne esse una coroce nelle giunture di essi quadranti: ese il quadrante è la quarta parte del piano del circolo, saranne quattro, formati da due diametri, che ad angoli retti s'incrociochiano (Ces.). 103-111. La memoria mia.eco. Memoria è caso retto (Tor.). Quel che rammento non saprefi

Quel che rammento non sapref dire (T.). — Lampeggiava, ne splendeva a modo d'un lampo — Cristo, si rappresentavano li grandi benefici che fece Cristo nostro Salvatore all'umana natura (B.). - Chi prende sua eroce, colui che piglia la sua battaglia (B.). — Matth. xv1, 24. — Chi salirà a vederlo mi surserà se io tacolo (T.). — di quel ch'io lasso, d'avere lassato di darne esempio (B.). — Di corno in corno (B.). Dall'una estremità all'altra delle braccia e da capo a 'pledi della croce (Vent.). — Scintillando forte, gittande fulgori. — Nel trapasso, sel punto che l'una all'altra si univa o per carità et amore, che avea l'uno inverso l'altro o che l'una vicino all'altra trapassaya (L.). tra trapassava (L.).
113-126. Rinnovando vista,

mutando apparenzia (B.). Sem-pre mossi (T.). — Le minuzie, le parti minute — dei corpi. Un raggio di sole si metta per una fessura in una camera, ren-duta oscura chiudendo usci e finestre. Notate quel si lista l'omnestre. Notate qual rilista l'om-bra, quanto proprio lua lista o fettuccia di luoe taglia l'om-bra della camera: e però ho detto fessura, che dà una ben-da, non un Muo di luoe: per questo raggio s'aggirano que' che la gente dice atomi. V. Lucr.. n. 113 (Ces.) — St lista, ai riga, si segna — l'ombra, lo luogo ombros — per sua diluogo ombroso — per sua di-fesa, per difendersi dal caldo (B.). — Con ingegno. Troppo. (B.). — Con ingegno. Troppo, a socohiudere una finestra (T.). — Acquista, si procura (L.). — Giga, istrumento musico (a corde) che fa dolcissimo suono — arpa, istrumento musico, lo quale si dice che sapesse ben sonare Tristano — in tempra tesa, tirate le sue corde, sicchè zezd. urate i suc corce, sucche abbiano temperanzia; e convenientia (B.). A tal.ecc., a chi non intende il canto compagno del suono (T.).—La nota, La sinfonia, il componimento musicale distinto (Tor.).—Dai lumi di beati spiriti luminosi (B.).—Apparanno, apparirono.—S'accoliente al carriero de tracilima con contrare al carriero del productione del carriero del carrier

Ma chi prende sua croce e segue Cristo, 108 Ancor mi scuserà di quel ch'io lasso. Vedendo in quello albor balenar Cristo. Di corno in corno, e tra la cima e il basso 109 Si movean lumi, scintillando forte Nel congiungersi insieme e nel trapasso. Così si veggion qui diritte e torte, Veloci e tarde, rinnovando vista, Le minuzie dei corpi, lunghe e corte, Muoversi per lo raggio, onde si lista Tal volta l'ombra, che per sua difesa La gente con ingegno ed arte acquista. 115 E come giga ed arpa, in tempra tesa Di molte corde, fa dolce tintinno 118 A tal da cui la nota non è intesa, Così da' lumi che li m'apparinno 121 S'accogliea per la croce una melode, Che mi rapiva senza intender l'inno. Ben m'accors'io ch'ell'era d'alte lode, Perocchè a me venia: Risurgi e vinci. Com'a colui che non intende e ode. Io m'innamorava tanto quinci, 127 Che infino a li non furalcuna cosa Che mi legasse con sì dolci vinci. 123 Forse la mia parola par tropp'osa Posponendo il piacer degli occhi belli, Ne'quai mirando mio disio ha posa. Ma chi s'avvede che i vivi suggelli 133 D'ogni bellezza più fanno più suso, E ch'io non m'era li rivolto a quelli, Escusar puommi di quel ch'io m'accuso Per escusarmi, e vedermi dir vero: Chè il piacer santo non è qui dischiaso, Perchè si fa, montando, più sincero.

intende il canto compagno del suno (T.).— di notal. La sinonia, il componimento musicale distinto (Tor).— Da l'umi di vinci, legami (B.). Osa, alta (B.). El conditto (Tor).— Da l'umi di vinci, legami (B.). Osa, alta (B.). El conditto (Tor).— Da l'umi di vinci, legami (B.). Osa, alta (B.). El conditto (Tor).— Da l'umi di vinci, legami (B.). Osa, alta (B.). El conditto (Tor).— Da l'umi di vinci, legami (B.). Osa, alta (B.). El conditto in Marte (T.). Cui dischiuso, corpiteta, ecc., da que'lumi cantanti si componae o risonava lo non l'aveva ancora guardata non è qui esclusa, non è qui
per tutta la croce una melodia. Cal.— Vivi suggelli, chiama li comesso di parlarne, perocchè
(Ces.).— Melode, melodia. Dal
basso latino: melos, melodis
— Li.— Più tel lode, di Dio.—
Risurgi e vinci; questa è parola
della Santa Scrittura che si dioe
coss di sotto; è dice vivi, perdella Santa Scrittura che si dioe
coss di sotto; è dice vivi, perChe non intende el cele, ode
la voce, ma non intende le
parole (B.).— Intende, il reresurgendo reparavit (L).—
Che non intende el cele, ode
la voce, ma non intende le
parole (B.).— Intende, il reresurgendo reparavit (L).—
Che non intende el cele, ode
la voce, ma non intende le
parole (B.).— Intende, il reresurgendo (T.).— Che infino a li, infine
a quello luogo di tutti quelli,
che if piere samto, ellas santa
che il control di quel suono
(T.).— Eccusar, mi
cichiarato, intende: Chè ia dichiarato, intende: Chè ia dedere did ivero, ciò può vodere che dico il vero (F.).— rata implicitamente, quando ha
cologia (B.).— Non è qui dipiù falla della contro e più si fa bella (F.).— Sincera,
cologia (B.).— Non è qui dipiù falla della contro e più chiara e più dictiarato, intende; Chè ia deredermi di vero, ciò può vodere che dico il vero (ciò può vodere che dico il vero (ciò

## CANTO DECIMOQUINTO.

Disposti in forma di croce, vessillo di murtirio e di vittoria, eplendono i beati del quinto ciclo. Dal braccio destro di esta si muove uno spirito, e saluta con paterno affetto l'Alighieri; gli si manifesta per Cacciaguida suo trisavolo. Egli descrive l'innocensa del costumi de' tenppi suoi, e narra come moriuse combattendo pel sepolero di Cristo nelle seconda crociatã.

| Benigna volontade, in cui si liqua                                                                                                                                                                                                                     | - A quella dolce lira. Chiama                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sempre l'amor che drittamente spira.                                                                                                                                                                                                                   | lira quei due raggi di luce in-<br>crociantisi in Marte, e corde                                   |
| Come cupidità fa nell'iniqua,                                                                                                                                                                                                                          | di essa le anime che scorrevan                                                                     |
| Silenzio pose a quella dolce lira,                                                                                                                                                                                                                     | cantando per quelli (B. B.). —                                                                     |
| E fece quietar le sante corde,                                                                                                                                                                                                                         | Che la destra, ecc., le quali<br>corde la destra di Dio contem-                                    |
| Che la destra del cielo allenta e tira.                                                                                                                                                                                                                | pra a una divina armonia, que-                                                                     |
| Come saranno a giusti prieghi sorde 7                                                                                                                                                                                                                  | sta allentando, quella tirando,                                                                    |
| Quelle sustanzie che, per darmi voglia                                                                                                                                                                                                                 | a guisa d'esperto sonatore (B.<br>B.). — La destra del cielo. la                                   |
| Ch'io le pregassi, a tacer fur concorde?                                                                                                                                                                                                               | volontà divina (T.). — Sustan-                                                                     |
| Ben è che senza termine si doglia 10                                                                                                                                                                                                                   | zie, anime. — Concorde, con-<br>cordi. — Ben è, ecc., iusto è che                                  |
| Chi, per amor di cosa che non duri                                                                                                                                                                                                                     | abbia perpetuo dolore (B.).                                                                        |
| Eternalmente, quell'amor si spoglia.                                                                                                                                                                                                                   | Spoglia. Inf., xvi, 54.                                                                            |
| Quale per li seren tranquilli e puri                                                                                                                                                                                                                   | 13-24. Li seren, sottintendi:<br>notturni (BB.). — Sicuri, non                                     |
| Discorre ad ora ad or subito fuoco,                                                                                                                                                                                                                    | aspettanti quel lume (T.). — Se                                                                    |
| Movendo gli occhi che stavan sicuri.                                                                                                                                                                                                                   | non che, ecc., se fusse stella,                                                                    |
| E pare stella che tramuti loco,                                                                                                                                                                                                                        | unde si parte, non rimarrebbe<br>losplendido corpo come rimane.                                    |
| Se non che dalla parte ond'ei s'accende                                                                                                                                                                                                                | e il corpo lucido non si spe-                                                                      |
| Nulla sen perde, ed esso dura poco;                                                                                                                                                                                                                    | gnerebbe (B.).— In destro, Cac-<br>ciaguida a dritta tra' più de-<br>gni (T.). Dal braccio destro  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | gni (T.). Dal braccio destro                                                                       |
| Tale, dai corno, che in destro si stondo,                                                                                                                                                                                                              | della croce (B. B.). — Un astro,                                                                   |
| Al piè di quella croce corse un astro<br>Della costellazion che li risplende;                                                                                                                                                                          | uno di quelli beati spiriti: è astro congregazione di molte                                        |
| NA si north la comma del suo nestro                                                                                                                                                                                                                    | stelle: ma qui si pone per una                                                                     |
| Ne si parti la gemma dai suo nastro,                                                                                                                                                                                                                   | stella (B.) La gemma dal                                                                           |
| Ma per la lista radial trascorse,                                                                                                                                                                                                                      | suo nastro, l'anima d'entro al<br>fuoco (T.). — Radial, per la                                     |
| Che parve fuoco dietro ad alabastro.                                                                                                                                                                                                                   | traccia di luce da se segnata                                                                      |
| of pia foliula d'Anchise si porse,                                                                                                                                                                                                                     | (T.). — La luce di lei si di-<br>stingueva da lei (T.).                                            |
| Se fede merta nostra maggior Musa,                                                                                                                                                                                                                     | 25-36. Si pia, con pari affetto.                                                                   |
| Quando in Elisio del figliuol s'accorse.                                                                                                                                                                                                               | 25-36. Si pia, con pari affetto.  En., vi. 680 e segg. (B.B.). Pia, Bisillabo, come Par., 1, 100.— |
| o sanguis meus, o superinquia                                                                                                                                                                                                                          | Si porse, si mostro ad Ensa                                                                        |
| Gratia Dei, sicut, tibi, cui                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>maggior Musa, Virgilio (B.).</li> </ul>                                                   |
| Bis unquam cœli janua reclusa?                                                                                                                                                                                                                         | - Osanguis meus, Parole che<br>in Virgilio Anchise Volgo a                                         |
| Cosi quei iume, ond to m accesi a iui.                                                                                                                                                                                                                 | in Virgilio Anchise volgo a<br>Cesare., Æn., vi. 835 (T.). Tutto                                   |
| Poscia rivolsi alla mia Donna il viso.                                                                                                                                                                                                                 | il passo vale : O sangue mio, o<br>divina grazia in te soprabbon-                                  |
| E quinci e quindi stupefatto fui;                                                                                                                                                                                                                      | devole! A chi fu mai come sarà                                                                     |
| Chè dentro agli occhi suoi ardeva un riso 34                                                                                                                                                                                                           | a te dischiusa due volte la porta                                                                  |
| Tal, ch'io pensai co' miei toccar lo fondo                                                                                                                                                                                                             | del cielo (B.B.) Parla latino<br>per indicare il tempo in che                                      |
| Della mia grazia e del mio Paradiso.                                                                                                                                                                                                                   | Cacciaguida V1850 0 per in-                                                                        |
| mui, a nume e a veder grocondo.                                                                                                                                                                                                                        | dizio di dignità (T.) È quin-                                                                      |
| Giunse lo spirto al suo principio cose                                                                                                                                                                                                                 | ci e quindi, ecc., dalla parte<br>della mia Donna, e dalla parte                                   |
| Ch'io non intesi, si parlò profondo:                                                                                                                                                                                                                   | di quel lume $(B, B)$ . — $Ar=$                                                                    |
| Ne per elezion ini si nascose,                                                                                                                                                                                                                         | deva un riso, risplendeva una<br>allegrezza — lo fondo, l'ul-                                      |
| Ma per necessità, chè il suo concetto                                                                                                                                                                                                                  | timo fine — Della mia grasia,                                                                      |
| Al segno de' mortai si soprappose.                                                                                                                                                                                                                     | della mia beatitudine, iche io                                                                     |
| 1-12. Si liqua, si manifesta diritti pensieri, e voluntadi                                                                                                                                                                                             | per grazia d'Iddio debbo rice-                                                                     |
| (B.). Si risolve: non da liquet, cupidità, l'amore disordina                                                                                                                                                                                           | — vere (B.).<br>to \$8-48. Giunse, aggiunse —                                                      |
| ma da liquatur (Ces.). — che (B.). Ora egoismo (T.). — No                                                                                                                                                                                              | - principio di dire (T.) Ne                                                                        |
| 1-12. Si siqua, si maniesta diritti pensieri, e voluntari<br>(B.), Si risolve; non da liquat, cupidida, l'amore disordina<br>ma da liquatur (Cas). — che (B.). Ora egoismo (T.). — Na<br>drittamente spira, li buoni e l'issiqua, nella ria voluntà (B | le Ser cressent no commence.                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |

ne volontariamente – mi si mascose, nel suo parlare (B.).

— Al segno de mortai, alla possibilità delle intelletto umano (B). — L'arco dell'ardente affetto, lo fervore dell'ardente sua carità. — Fu si sfogato . commendando la provvidenzia commendando la provincialia di Dio. Altri: sfocato. — Inverlo segno, esc., inverso quello che a noi è possibile d'intendere (B.). — Per me, da me 
— nei mio seme, verso il mio 
sangue (T.). — Sei tanto contese, il hai donato tanto di gra-

tese, il hai donato tanto di grazia per la tua cortesia (B).
49-58, Grato, eco. Tu hai sazio
lo mio lungo e piacente desiderio, che lo aveva di vederti venire (B). Che lo presi guardandoi n Dio (T). - Maggior. Ano
le creature son libro da leggerci il vero (T). Il W.: Magno. - U' non si muta, eco.,
dove nà nin nà meno si sorive gerci il vero (1.), il w.: Aagoro. — U' non si muia; eoc,
dove nè più nè meno si sorive
di quello che è scritto ab eterno
(T.). — Soluto, eoc., apprasto
in me (T.). — Di coler, Beatrice. — Mei. Venga chiaro da
Dio come dall'uniti i numeri
tutti (T.). — Da quet ch'è primo. Somma: Cè un Primo
che per sua essenza è l'Ente
ed il Bene, cioè Dio (T.). —
Raia; raggia, si deriva.
62-78. Nelto sreptio. I più
men beati mirano in Dio che
vede i pensieri prima de' fatti
(T.). — Pendi, apri, manifesti
(B.). — Suoni la volonta, col
suono suo manifesti la voluntà
tua — suoni 4 desio, manifesti

tua — suoni il desio, manifesti lo tuo desiderio — decreta, de-terminata et ordinata (B.). Par. 1, 124: Sito decreto. — Arri-semi. Altri, maladetta dal Cesemi. Airi, maisactta dai Cs-sari: arrosemi, aggiunsemi.— L'affetto e il semo Il senti-mento, l'attitudine a bene espri-merio, si fecero in ciascuno di vol di un medesimo valore, subitochè Dio vi si rese visi-bile per mezzo della luce sua beatifica. Vuol dire che i beati possono esprimere adequatapossono esprimere adequatamente ogni affetto, perchè in essi è fatto uguale il sapere al sentire. Dio è detto la prima. Egualità, perchè in lui non cape nè il più nè il meno, come nelle diverse potenze delle creature, ma tutti i suoi attributi sono isfessamente imfiniti (B. B.).— Sol, Dio — èn, sono.

81-87. Diversamente son pen-nuti, ecc. Nell' uomo l' inten-dere è minore del volere, e

E quando l'arco dell'ardente affetto Fu sì sfogato, che il parlar discese Inver lo segno del nostro intelletto: La prima cosa che per me s'intese, Benedetto sie tu, fu, trino ed uno, Che nel mio seme sei tanto cortese. E seguitò: Grato e lontan digiuno Tratto leggendo nel maggior volume U' non si muta mai bianco nè bruno, Soluto hai, figlio, dentro a questo lume In ch' io ti parlo, mercè di colei Ch'all'alto volo ti vesti le piume. Tu credi che a me tuo pensier mei 53 Da quel ch'è primo, così come raia Dall'un, se si conosce, il cinque e l sei. E però chi io mi sia, e perch' io paia Più gaudioso a te, non mi dimandi. Che alcun altro in questa turba gaia. Tu credi il vero; chè i minori e i grandi Di questa vita miran nello speglio, In che, prima che pensi, il pensier pandi. Ma perché il sacro amore, in che io veglio 4 Con perpetua vista, e che m'asseta Di dolce disiar, s'adempia meglio 67 La voce tua sicura, balda e lieta Suoni la volontà, suoni il desio; A che la mia risposta è già decreta. mi volsi a Beatrice, e quella udio Pria ch'io parlassi, ed arrisemi un cenno Che fece crescer l'ali al voler mio. Poi cominciai cost: L'affetto e il senno lome la prima egualit**à v'app**arse, D'un peso per ciascun di voi si fenno; Perocche al Sol, che v'allumo ed arse Col caldo e con la luce, en si iguali, Che tutte simiglianze sono scarse. Ma voglia e argomento nei mortali, Per la cagion ch'a'voi è manifestà, Diversamente son pennuti in ali. Ond'io che son mortal, mi sento in questa 🤼 Disagguaglianza, e però non ringrazio, Se non col cuore, alla paterna festa. 85 Ben supplico io a te, vivo topazio, Che questa gioia preziosa ingemmi, Perché mi facci del tuo nome sazio. O fronda mia, in che io compiacemmi Pure aspettando, io fui la fua radice: Cotal principio, rispondendo, femmi.

dere è minore del volers, e talvoita il volere dell'intendere (T.). — Argomento. Inf., piacqui. Matth., m. 17 : Hic est Maria (T.). — Cognazione diaxxx. 57 : L'argomento della Ritus meus dilectus, in quo mibi cesi propriamente la discendente. Ingemmi, adorni co-complacus. — Pure aspettando me fa la gemma la corona, o il solo aspettarit mi fu giola (T.). Cacciaguida sposato una degli l'anello — sazio, che tu mi — Radice. lo principio della Adighieri o Alighieri di Fersichi lo nome tuo (B.).

\$8-90. Complacemmi, mi cem
5: Radice della progente di trimonio venne fa Chiamate

Poscia mi disse: Quel, da cui si dice: Tua cognazione, e che cent'anni e piùe Girato ha il monte in la prima cornice, Mio figlio fu, e tuo bisavo fue: Ben si convien che la lunga fatica Tu gli raccorci con l'opere tue. Fiorenza, dentro dalla cerchia antica, Ond'ella toglie ancora e terza e nona, Si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non corona, 100 Non donne contignate, non cintura
Che fosse a veder più che la persona.
Non faceva, nascendo, ancor paura
La figlia al padre, chè il tempo e la dote
Non fuggian quinci e quindi la misura.
Non avea case di famiglia vote; 103 106 Non v'era giunto ancor Sardanapalo A mostrar ciò che in camera si puote. Non era vinto ancora Montemalo, 300 Dal vostro Uccellatoio, che, com'è vinto Nel montar su, così sarà nel calo. Bellincion Berti vid'io andar cinto Di cuoio e d'osso, e venir dallo specchio La donna sua senza il viso dipinto: E vidi quel de' Nerli e quel del Vecchio Esser contenti alla pelle scoverta, E le sue donne al fuso ed al pennecchio.

Alighiero, onde derivò alla sua guise — non corona, adornadiscendenza quel nome: da namento di capo che portano
questo Alighiero nacque Bel- le donne come i re e le reine,
lincione, da cui Alighiero ll, fatto con foglie d'ariento inoda cui Dante (B.B.). — In la rato con gemme preziose e con
prima coronice, nel primo giro perle. — Non donne contigiate,
del Purgatorio, ove dà ad intenohe allora portasseno contigie. dere che questo Allighieri fusse dei superbi che purgano, rema superbia sotto gravissi (B.). V. Purg., x. Dante da lontano in iscorcio suo bisavo; avendone evitato l'incontro in Purgatorio, come 1 incontro in Furgatorio, come men grato e meno onoravole (B. B.). — Raccorci, abbrevi—con l'opere tue, coll'orazioni e colle lemosine e coll'altra sante e bune operazioni, che si fanno per l'anime de' morti

97-102. Dentro dalla cerchia antica, nel circuito delle anamica, nei circuito celle an-tiche mura; quelle cioè della prima cinta dopo la riedifica-zione della città fatta da Carlo Magno (B. B.). — Toglic, ecc. La chiesa dei Benedettini, detta Badia, era ivi presso – e suona ancora al tempo d'oggi terza e nona (B.). – Sobria, temperata in suo vivere – pudica, casta (B.). — Catenella; quelli ador-

rato con gemme preziose e con perle. — Non donne contigiate, che allora portasseno contigie, come ha avale (ora); contigie, si chiamano calze solate col cuolo Chiamano calzo solato cole violato col cutolo stampato intorno al pie [B.]. Altri: gome, e piega contigiate per ornate riccamente, da contigia, oho vales anticamente ornamento [B. B.]. - Non cimtura, soagrali, he cintole d'ariento fatte a diverse maniere [B.]. - Che fusse, eco. Alcuna volta è la femmina si adornata, ch'ella s'avvisa più per li adornamenti che per la bellezza della persona [B.]. - Conv.: Gli adornamenti dell' azzimare e delle vestimenta la fanno più ammirare che essa medesima (T.).

sima (T.). 103-111. Non faceva, ecc., al-lora si davano si piccole dote lora si davano si piccole dote che lo padre non temeva di non poteria maritare — Non fuggian quinci, dalla parte del tempo — la misura, la possibilità e lo dovere, come si fa ancora al tempo d'oggi terra e gian quinci, dalla parte della dipinto, senza il visco o nona (B.). - Sobria, temperata dote — e quinci, dalla parte della dipinto, senza aversi messo o nona (B.). - Catenetia; quell ador- sibilità e lo dovere, come si fa tiqui gentituomini di Florenza namenti che solevano portare oggi: maritansi oggi di lo anni — quel del Vecchio, de' Vecchio intorno al collo et ed anco di meno, che è fare chietti — alla pelle scoverta; alle maniche de' bottonoelli scempio estrazio della natura: portavano indosso le pelli senticata inorato indiata yarie (B.). Benv.: Num puella so- sa panno di sopra; non si

lebant nubere in vigesimo vel vigesimo quinto anno. Nunc vero duodecimo vel quintode-cimo. Chia solebat umus pros-dives civis dare Rikos suo dotes do vel coc auroos. Ninc autem dat mm et mp. -- Non avea case, ecc., imperò che non cacciava l' una setta l' altra, nè l'uno cittadino l'altro, come fa avale (B.). Ampie più del bisogno (T.). — Vote, di figli per vizi (Balbo). — Non v'era, ecc., in Fiorenza non era veecc., in Florenta non era va-nuto ancora messuno cittadino lussurioso e lascivo, come fu Sardanapalo re degli Assiri— A mostrar, ad insegnare agli altri—ciò che in camera si puote, fare d'atto lussurioso e disonesto (B.). Boco.: Ameto (edizione 1558): Venne poi Sar-danavalo a mostrare come disonesto (B.). Hooc.: Ameto (edizione 1559): Venne poi Sardanapalo a mostrare come le camere s'ornino. — Montemato (Montemario), è uno monte presso a Roma a due miglia per la via che si vione da Viterbo a Roma, e di quinde si vede tutta Roma e li suoi grandi edifict, il quali dice essere stati vinti dagli edifici forentini che si vedono di su l'Uccellatoio, monte presso a Fiorenza a 4 o 5 miglia, nella via che conduce a Bologna (B. se Beno.), Uccellatoto, come Tegophato: Int., vi, 79. — Net montar, della prosperità di Fiorenza — nel cato, così sarà vinto nel l'abbassamento della prosperità del Fiorenza — nel cato, così sarà vinto nel l'abbassamento della prosperità del Fiorenza — nel cato ma con merco. 112-114. Bellincion Berti, gentile uomo di Fiorenza, de Ravignani, cavaliere e potente cittadino, e furno sue le case

tile uomo di Florenza, de' ka-vignani, cavaliere e potente cittadino, e furno sue le case a porta San Piero, le quali per retaggio della contessa Gual-drada sua figliuola. che fu moglie del primo conte Guido, rimasono al conti Guidi, per-chè discossono di lule e fecenosi cittadini di Fiorenza — Di cuolo e d' 2550, con intio che cuoto e d'osso, con tutto che fusse cavalieri. Non portavano allora li cavalieri le cintole aliora li cavalieri le cintole d'ariento e di perie, come por-tano al tempo d'oggi, ma di cucio ed osso (B.). Non usa-vano che coregge di cucio for-nite d'osso (con ispranghe d'os-so nero), ed oggi portano il po-polari li grandi scheggiali d'a-tanto i (I.a.). Casacca di cincio. riento (Lan.) Casacca di cuoio, fibbia d'osso (T.). — B venir dallo specchio, a vedere se ben s'imbendava — senza il viso

facevano le guarnacole, nè i mantelli di scariatto foderati di valo, come si fa oggi [B<sub>j</sub>). Ben'u: Quia scilicet portabant ciamydes de camossa, sola pelle, sine aliquo panno. — Pennechio si è quelle manate di lana che si fila a rocca (Lam.). — Della sua sepotura, di essere sotterrata alla chiesa sua. a non morire ner chiesa sua, e non morire per le terre altrui (B.). — Deserta, abbandonata dal marito, per andare a stare in Francia a mercantare, come si va oggi: lmperò che li Fiorentini incominciorno ad andare in Francia dopo la scomitta che ebbero li Guelfi a Monte Aperti, poi che furno accomiatati e cacciati di Lucca, dove erano ri-coverati li Guelfi di Fiorenza, e fu questo nel 1263 (B.). — A studio, nel bel senso latino di studio, nel bel senso latino di cura sollecita e amore (T).—
E consolando, lo fanciulino suo, ghisculandolo (B). Purg., xxiii, Ill: Siconsola con nanaa (T).— Uzava l'idioma. Rabelais: Poyant fargonner dans son fargonnois puerli.— trastulla, prondono diletto—trando alla rocca la chioma, tiendo il nen neche alla rocca la chioma, tiendo il nen neche alla rocca. tirando il pennecchio alla roc-ca e filando — Favoleggiava, parlava (B.).
128-138, Una Cianghella, gentilo donna di quolli della Tosa, molto leggiadra e tro-

Benv: Hos siquidem mulier fuit arrogantissima et into-terabilis. Ibat per domum lerabilis. Ibat per domum cum bireto in capite, more florentinarum, et baculo in manu, nunc verberabat fa-mulum, nunc coquum. - Hæc muliam, mune coquim. - Hec mulier defuncto viro reversa est Florentiam, et ibi fult va-nissima, et multus habuit pro-cos, et multum lubrice vixit. -Fu di quelli della Tosa, marita ta a Imola (a un Lito degli Ali-dosi). Costei fu delle superbe femine del mondo e andando una mattina di Pasqua alla chiesa, e trovandola piena di chiesa, e trovandola piena di donne e nessuna si movea per lei, costei piena di superbia cominciò a pigliare or questa e or quella, pigliandole per le trecce, mostrando la sua su-perbia e bestialità e alterezza s maggioranza (Chicse). - Um Lapo Satterello, cittadino di "Piorenza, che al tempo dell'an-tore fu molto leggiadro come la detta (Superbilla (F.) Paper. la detta Cianghella(B.). Benv.: Temerarius et pravus civis.... Fuit jurista, vir litigiosus et linguosus, multum infesti auctori tempore sui exilii, Nella sentenza pronunziat infestus Nella sentenza pronunziata sontro Dante nel 10 marzo 1302, essendo potestà di Firenze M.

O fortunate le ciascuna era certa 113 Della sua sepoltura, ed ancor nulla Era per Francia nel letto deserta. L' una vegghiava a studio della culla, 191 E consolando usava l'idioma Che pria li padri e le madri trastulla; L'altra, traendo alla rocca la chioma, Favoleggiava con la sua famiglia De' Troiani, di Fiesole, e di Roma. 127 Saria tenuta allor tal maraviglia Una Cianghella, un Lapo Salterello, Qual or saria Cincinnato e Corniglia. 130 A così riposato, a così bello Viver di cittadini, a così fida Cittadinanza, a così dolce ostello. 133 Maria mi die', chiamata in alte grida, E nell'antico vostro Batisteo Insieme fui cristiano e Cacciaguida. 136 Moronto fu mio frate ed Eliseo Mia donna venne a me di val di Pado, E quindi il soprannome tuo si feo. Poi seguitai lo imperador Corrado 139 Ed el mi cinse della sua milizia, Tanto per bene oprar gli venni a grado. Dietró gli andai incontro alla nequizia Di quella legge, il cui popolo usurpa, Per colpa del pastor, vostra giustizia. 145 Quivi fu'io da quella gente turpa Disviluppato dal mondo fallace, Il cui amor molte anime deturpa. 143 E venni dal martirio a questa pace.

Cante de Gabbrielli da Gubbio, quella predicata da san Bertra gli altri condannati legnarda da tempo di Eugenio III gest ancho il nome di questo. Lapo Saltarelli Dominun La san Santarelli Dominun La da di ne fila persona, e la quale pum Saltarelli judicem (B. B.); Lapo Saltarelli judicem (B. Cornellia, madre de Gracchi. — Dei pastor, de prelati della I buoni, ora radi, come allora i santa Chiesa, che non si metiristi (T.). — Ostello, albergo teno a commovere il cristiani tristi (T.). — Ostello, albergo teno a commovere il cristiani della mia madre nel parto (B.) Purg., xx, 19-21, quel chè a voi, Cristani della mio bel San Giovanni. — In vano nel medio evo i dirutti, sieme fui cristiano, ecc. Il le ragioni, gli averi (B.B.) — Datesimo dè il nome, Nel 1106. — Di val di Pado, dalla valle Turpa, sozza e bruta, prrebi sieme fui cristiano, ecc. Il battesimo dà il nome. Nel 1106. — Di val di Pado, dalla valle del Po, cioè dal Ferrarese. 11 Boccaccio afferma, la donna di Cacciaguida essere stata da Ferrara; il che è contro a chi per val di Pado intende o Par-

Giustinia, governo (Balbo). Turpa, sorna e brutta, perchè tutta intende a carnalità — Disvituppato, disciolto e li berato — desurpa brutta di peccati e di viri. — A queris pace, della morte, la quale sostenni come martire, alla pace di vita eterna che è in qu.: 4 della ner empresantation: ma o Verona (B. B.). — Il soprannome, cognome — easato. di vita eterna che è in qu. «2
139-148. Corrado III, morto ciclo per rappresentazione ma
nel 1152. — La crociata che mel ciclo empireo per celsusaqui s'accenna è la seconda, ria (B.).

## CANTO DECIMOSESTO.

Cacciaguida ragiona ancora della propria famiglia e dell'antica Firenze, deplora i nuoni etitadini venutile dai contado — rammenia le più grandi famiglie della citia, e molti di loro a' tempi di Dante o senza eredi, o impoverite, vin estilo, o macchiate d'infamia. Molti nomina congiunti a lui di sangue; parecchi de' suoi nemici.

| O poca nostra nobiltà di sangue!                      |                   | da me (B.) Ridendo, ecc. Lo                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se gloriar di te la gente fai                         |                   | riso di Beatrice fu cenno a lui                                                                 |
| Quaggiù, dove l'affetto nostro langue,                |                   | che li dovesse addimandare di                                                                   |
|                                                       |                   | quello che voleva esser certo.                                                                  |
| Mirabil cosa non mi sara mai;                         | •                 | e non lassasse per riverenzia.                                                                  |
| Chè là, dove appetito non si torce,                   |                   | come fu cenno lo tossire di                                                                     |
| Dico nel cielo, io me ne gloriai.                     |                   | Branguina, donna di Malaot,<br>che con messer Galeot allora                                     |
| Ben se' tu manto che tosto raccorce,                  | 7                 | era, a Lancellotto che facesse                                                                  |
|                                                       | •                 | quello per che era con la reina.                                                                |
| Si che, se non s'appon di die in die,                 |                   | e non lassasse per riverenzia<br>del re (B.). — Baldezza, bal-                                  |
| Lo tempo va dintorno con le force.                    |                   | del re (B.). — Baldezza, bal-                                                                   |
| Dal Voi, che prima Roma sofferie,                     | 10                | danza (B.). Sicurtà (Ces.). —                                                                   |
| In che la sua famiglia men persevra,                  |                   | Perché, essa mente era tornata<br>in letizia, sentendo che così                                 |
| Ricominciaron le parole mie.                          |                   | soprappiena poteva portarla                                                                     |
|                                                       | 13                | senza spezzarsi (Ces.). — Cara                                                                  |
| Onde Beatrice, ch'era un poco scevra,                 | 13                | mia primizia, che siete il pri-                                                                 |
| Ridendo, parve quella che tossio                      |                   | mo che nobilitaste la mia ori-                                                                  |
| Al primo fallo scritto di Ginevra.                    |                   | gine (B.). — Gli anni di Cristo,<br>— Dell' ovil di San Giovanni,                               |
| Io cominciai: Voi siete il padre mio,                 | 16                | ecc., ditemi quanto era allora                                                                  |
| Voi mi date a parlar tutta baldezza,                  |                   | Fiorenza quando voi cravata                                                                     |
|                                                       |                   | garzone (B.) Ovile. Sotto,                                                                      |
| Voi mi levate sì, ch'i' son più ch'io.                | ••                | xxv , 5. — Di più alti scanni, di                                                               |
| Per tanti rivi s'empie d'allegrezza                   | 19                | maggiore onore (B.).                                                                            |
| La mente mia, che di sè fa letizia,                   |                   | 30-42. Blandimenti, lusingho (B.). — Manon, ecc.: sì, come                                      |
| Perchè può sostener che non si spezza.                |                   | avea cominciato, in latino, co-                                                                 |
| Ditemi dunque, cara mia primizia,                     | 22                | mune alla gente non rozza nel                                                                   |
|                                                       |                   | mune alla gente non rozza nel secolo XII (T.). — Che fu detto                                   |
| Quai furo i vostri antichi, e quai fur gli            | anm               | Ave, dall' angelo a Maria, cioè                                                                 |
| Che si segnaro in vostra puerizia.                    |                   | dal di della incarnazione (B.).  — Ch'è or santa, in vita eterna.                               |
| Ditemi dell'ovil di San Giovanni                      | 25                | - S' allevid, s' alleggerl, par-                                                                |
| Quant' era allora, e chi eran le genti                |                   | furi me — orane gravida (R.).                                                                   |
| Tra esso degne di più alti scanni.                    |                   | - Suo, di Marte, perchè il leane<br>è animale fiero (T.). Il Ball:<br>Al Sol Leon Trenta. S'in- |
|                                                       | 28                | è animale fiero (T.). Il Bust:                                                                  |
| Come s'avviva allo spirar de' venti                   | . 20              | At Sol Leon Trenta. S'in-                                                                       |
| Carbone in flamma, così vidi quella                   |                   | dica l'anno della nascita di<br>Cacciaguida, e dicesi che dopo                                  |
| Luce risplendere a' miei blandimenti:                 |                   | la concezione di G. C. fino alla                                                                |
| E come agli occhi miei si fe' più bella               | 31                | nascita di lui il pianeta di                                                                    |
| Cost con voce più dolce e soave,                      |                   | Marte aveva fatto 580 delle sue                                                                 |
| Ma non con questa moderna favella.                    |                   | rivoluzioni siderali: ora dacche                                                                |
|                                                       | 31                | l'anno di Marte è di 686 giorni,<br>22 ore, 18 minuti, 27 secondi.                              |
| Dissemi: Da quel di che fu detto AvE,                 |                   | essa nascita è così fissata al-                                                                 |
| Al parto in che mia madre, ch' è or sa                | inta,             | l'anno 1090 o 1091, il che s'ac-                                                                |
| S'alleviò di me ond'era grave,                        |                   | corda con la morte di lui nel                                                                   |
| Al suo Leon cinquecento cinquanta                     | . 37              | 1147 — Altri legge tre (Bl.).                                                                   |
| E trenta fiate venne questo fuoco                     |                   | 39-42. A rinfiammarsi, ecc.,<br>ad accondersi più di caldo:                                     |
|                                                       |                   | s' era coniunto Marte col Sole                                                                  |
| A rinflammarsi sotto la sua pianta.                   | 40                | sotto lo Leone che è casa del                                                                   |
| Gli antichi miei ed io nacqui nel loco                | 40                | Sole (B.). — L'ultimo sesto. In-                                                                |
| Dove si trova pria l'ultimo sesto                     |                   | tendi: I miei antichi ed io na-                                                                 |
| Da quel che corre il vostro annual giu                | oco.              | scemmo in quel luogo, ove il                                                                    |
| 1 - 1                                                 |                   | rente d'Arno, nell'annuo gioco                                                                  |
| 8-9. S'appon, con meriti nuo- cittadini (B.) Men, ec  | o.Nella           |                                                                                                 |
| vi (T.) Force, forfice (B.). riverenza alla maestà in | nperiale          | contra prima l'ultimo sestiere.                                                                 |
| 10-27. Prima Roma sofferie, Roma non si è manten      | uła <i>(T.</i> ), | E il principio dell'ultimo se-                                                                  |
| soffri; che si dicesse a Cesare I Romani dicono tu a  | ogni uo-          | stiere, cioe di porta San Piero,                                                                |
| (B.) La sua famiglia, li suoi mo (Lan.) Scevra, s     | aheteig           | ate brosso re monature are de.                                                                  |
|                                                       |                   |                                                                                                 |
|                                                       |                   |                                                                                                 |

Calzaioli, venendo di Mercato vecchio, ch'è il centro di Fi-renze. E segno d'antica noblità era l'aver casa nell'antica cer-chia: perchè i venuti poi di fuori si formaron per lo più

onia: perche i venuti poi di fuori si fermaron per lo più ne borghi e all' estremo della città. Gli Elisei abitavano quasi sul canto di via degli Speziali (F.). — Covere i gratoco è correti palio (Ces.). Da poter arme. Il Buti: portar. Uomini fatti da diototo anni in sue da settanta in giu (B.). Al tempo di Cacciaguifa gli abitanti di renze erano il quinto di quelli che ora (nel 1800) ci vivono. Dicesti che nel 1300 fossero 70.000 cesi che nel 1300 fossero 70,000 cesi che nel 1300 rossero 70,000 anime: dunque nel 1106 erano 14,000. E dice che contenevasi tra Marte e il Batista, a significare che, per diria col Villani, vi, 13: 0ltr' Armo non era della città antica; perchè allora il piccolo cerchio delle mura si estendeva (da mezogiorno a settentrione) dal Ponte Vecchio, ov'era la statua di Marte 'Iuf., xiii, 144 e seg.), fino al tempio di San Giovanni (Inf., attempto di San Giovanni (inf., xix, 16 e seg.), e (da levante a ponente) da San Piere a San Panorazio (F.). — Di, Campti, villa a sei miglia da Firenze, ende par che Benv. origini Fazio da Signa. — e di Certaldo, in val d'Elas: onde un Jacopo che fin dei Priori, arrogantiache fu dei Priori, arrogantissimo (Bews). — e di Fighine,
in val d' Arno (B.). Ofide aliro ribaldo, un Dego gluvista (Benv.).
— Pura, senza mescolamento
di contadiui — nell'utitimo artista, nelli infimi artefici (B.).
— Fora, sarebbe stato. — Vicine, non cittadine (T.). —
Golluszo, al sud di Pirenze, sulla girada di Siena. —
Tranziano, unusi alla stessa di ze, sulla etrada di Biena. —
Trappiano, quasi alla stessa distessa al nord, sulla strada di
stissa al nord, sulla strada di
stologna (Lf.). — Apuglione, o
Aquilone, era un castello, oggi
distrutto, in Val di Pess. Il
villano è Baldo di Aguglione, o
he tenne mano a messor Nicche tenne mano a messer Nic-sola Acciatoli ad alterare il quaderno del Comune. Vedi Purg., xx, 104. Il villano da Si-gna, castello a sette miglia da Firenze, è Bonifazio o Fazio da Signa, giudice, che appar-tenne alla famiglia de Moriu-baldini (E.).

Basti de' miei maggiori udirne questo: Chi ei si furo, ed onde venner quivi, Più è tacer, che ragionare, onesto. Tutti color ch' a quel tempo eran ivi Da poter arme, fra Marte e il Batista. Erano il quinto di quei che son vivi. Ma la cittadinanza, ch' è or mista Di Campi, di Certaldo e di Fighine, Pura vedeasi nell'ultimo artista. O quanto fora meglio esser vicine Quelle genti ch'io dico, ed al Galluzzo Ed a Trespiano aver vostro confine, Che averle dentro, e sostener lo puzzo Del villan d'Aguglion, di quel da Signa. Che già per barattare ha l'occhio aguzza Se la gente, ch'al mondo più traligna, Non fosse stata a Cesare noverca Ma, come madre a suo figliuol, benigna; Tal fatto è Fiorentino, e cambia e merca, Che si sarebbe volto a Simifonti, Là dove andava l'avolo alla cerca. Sariesi Montemurlo ancor de' Conti: EA Sariensi i Cerchi nel pivier d'Acone. E forse in Valdigrieve i Buondelmonti. Sempre la confusion delle persone Principio fu del mal della cittade, Come del corpo il cibo che s'appone. E cieco toro più avaccio cade Che cieco agnello, e molte volte taglia Più e meglio una che le cinque spade. Se tu riguardi Luni ed Urbisaglia Come son ite, e come se ne vanno Diretro ad esse Chiusi e Sinigaglia; Udir come le schiatte si disfanno, Non ti parra nuova cosa, nè forte, Poscia che le cittadi termine hanno. Le vostre cose tutte hanno lor morte

Si come voi ; ma celasi in alcuna Che dura molto, e le vite son corte.

calculated a Basical and Aggigions, che tenne mann a messer Nicsola Acciainoli ad alterare il quaderno del Comune. Vedi Firenze per cinque mila fiorini sua leggi, che la commissione Purg., xx, 104. Il villano da Sipna, castello a sette miglia da Firenze, è Bonifazio o Fazio da Signa, giudico, che appara — I Buondelmonti, venner da s'appone, che appara sunne alla famiglia de' Moriubaldini (F.).

53-72. Se la gente, ecc., li cherici - noverca, aspra. – Simio castello in Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence, aspra. – Simio castello fin Valdigual della Liguria, ora distrattario provence della della contrada et li della Liguria, ora distrattario provence della della contrada et licontrado la contrada et licontrado et licontrado la confección. In descinamento il acconfección, lo meschiamento il 4: Fortesa cade mio comenio. (B.). Per non poterio difendere da vicini Pistoissi, i Guidi lo considerando nessuna cosa po-

E come il volger del ciel della luna 22 Copre ed iscopre i liti senza posa, Così fa di Fiorenza la fortuna; Per che non dee parer mirabil cosa 85 Ciò ch' io dirò degli alti Fiorentini, Onde la fama nel tempo è nascosa. Io vidi gli Ughi, e vidi i Catellini: Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, Già nel calare, illustri cittadini; E vidi così grandi come antichi, Con quel della Sannella, quel dell'Arca, 91 E Soldanieri, e Ardinghi e Bostichi. Sovra la porta, che al presente è carca Di nuova fellonia, di tanto peso Che tosto fia iattura della barca, Erano i Ravignani, ond'è disceso Il conte Guido, e qualunque del nome Dell'alto Bellincion ha poscia preso. Quel della Pressa sapeva già come 100 Regger si vuole, ed avea Galigaio Dorata în casa sua già l'elsa e il pome. Grande era già la colonna del Vaio, Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci, E Galli, e quei ch'arrossan per lo staio. Lo ceppo, di che nacquero i Calfucci, Era già grande, e già erano tratti Alle curule Sizii ed Arrigucci. O quali vidi quei che son disfatti 109 Per lor superbia! e le palle dell'oro Fiorian Fiorenza in tutti i suoi gran fatti. Così facean li padri di coloro Che, sempre che la vostra chiesa vaca, Si fanno grassi stando a consistoro. L'oltracotata schiatta, che s'indraca Dietro a chi fugge, ed a chi mostra il dente, O ver la borsa com'agnel si placa,

Ughi, e tutto il poggio di monte Ughi, fu loro, et oggi sono spenti — i Catellini, al presente non è ricordo di loro — Nifopt, abitavano in Moroato

Nuovo, ora sono nulla—Greci.

danno B.) della barca, in breve (conomi. Bewel del vescovato

Fulore tutto (lo borgo dei Greci);

manderanno a perdizione (di Fiorenza, et hanno per u
eggi sono spenti, salvo che n'e

Stato. (P.).—Ravignami. Che i

Bologna di Ioro legnaggio

—Ormanni, questi abitorao

dove à oggi to palagio del po
polo, et oggi si chiamano Fo
raboschi —Alberichi. Furno lo
raboschi —Alberichi. Furno lo
raboschi —Alberichi. Furno lo
raboschi —Alberichi. Furno lo
rato di acas Donati, et oggi le comprarono i Gerchi. Quali non era (B.). — Adimari. et

niuno è di loro —nei calare, nel

discondere della loro felloitis (B.). Santa Maria in Campo, poi di I Cavicoinil eran un ramo degli

Grandi, eco., non meno antichi fianco a San Martino; I Do
Adimari; ma questi cominoia
che grandi (Ces.).— Dell'Arca, nali in Borgo degli Albisi: rono a chiamarsi così sole al Filippi, abitavano in Mercato

e le vite umane. — Copre, ecc., nel quartieri di San Pancrazio col fiuso e rifiuso (T.) — Alti, — Soldanieri. D'uno d'essi, antichi, nobili (Ces.). vedi Inf., xxxii, 121. — Ardin-88-99. Gli Ughi, fondatori ghi, abitavano in orto San Midella chiesa di Santa Maria a chele. — Sovra la porta, presso Inghi, a titto il noggio di maria la carta Can Directoria. otto int., axxii, izi. — Ardin-ohi, abitavano in orto San Mi-ohele. — Soura ia porta, presso la porta San Piero, ove al pre-sente abitano i Cerchi (neri) e i Donati, nuovi felloni e tali faziosi, che per le lor gare to-sto fla iattura (perditura e danno B.) della barca, in breve

luoghi vicinissimi a porta San Piero, ch'era ov'e oggi il Cante de' Pazzi (F.). — Il conte Gui-do, novello (B.). — Del nome Berti e Guidi Berti (T.). 100-111. Quel della Pressa.

Berti e Guidi Berti (T.).

100-111. Quel della Pressa.
Abitorno nel sesto della porta
del Duome (B.). — Regger.

avea più volte sostemuto i carrichi pubblici (F.). — L'elsa e
il Pome, avea la spada col pomo e coll'olsa dorata, come
hanno li cavalieri, e furno del
sesto di porta Samplero — la
colonna del Vato, dice delli
l'Elli (o Billi) che furno stratti
di Casa i Così; sbitavano nel
sesto di porta Samplero, e facevano per arme una colonna
(una sbarra per diritto) di Vaio
nel campo vermiglio (B.). —
Sacchetti, abitaro nel sesto di
porta Santa Maria (B.). — Nemici all'autore e superbi: Guelfi Inf., xux (T.). — Giucchi,
abitorno nel sesto di Samplero
(B.).
Ghibellini (T.). — Fifanti,
abitorno nel sesto di Samplero
Scheraggio, che è in porta
Santa Maria, e per altro nome
chiamanzi Bogolesi (B.). Ghibellini (T.). — Barucci, abitorno nel sesto di borta di Santa Maria, e per altro nome chiamansi Bogofesi (B.). Ghi-bellini (T.). — Barucci, abitorno nel sesto di porta di Duomo (B.). Ghibellini (T). — B Galli, abitorno nel essto di Sanpiero Scheraggio di porta Santa Maria (B.). — Che arrossan. Chiaramontesi o Chermontesi: caddero quando i Cerchi e Bianchi furon cacciati (T.). Purg., xn., 105 — Calfucci, abitorno nel sesto di porta Sanpiero (B.). Questi, i Denati e gii Uocellini eran tutti d'un ceppo. I Donati spensero poi i Calfucci Ghibellini (T.). — Altæ Curule, ai primi ufizi, quale a Roma la sedia curule (T.). — Sizgi ed Arripucci, abitorno nel sesto di porta di Duomo (B.). — Ques, gli Uberti — Le palle dell'oro, i Lamberti (T.). Fioriam, ecc. in tutti il fatti del comune s'adoperavano vigorosamente e facevano grande

del comune s'adoperavano vigorosamente e facevano grande
onore alla sua città (E.).
112-123. Li padri di coloro,
cie Visdomini del Tosinghi e
dei Cortigiani che abitorno
nel sesto di porta Sanpioro,
che sono padroni e difenditori
(economi. Bemo) del tossovate
di Fiorenza, et hanno per usanza, quando vaca lo vescovo,
di stare nel vescovile a guardare, mangiare, e bere o dormire infine che entra il (nuovo)
vescovo (B.). — L'ottracotata
schiatta più ingrandità che non

principio del secolo XIV (F.). - Che s'indraca. incrudelisse
(B.). - Venia su, cominciava a
florire. - Di piccola gente, po-polare ed oscura. - Il suocero,
Bellincion Berti desse un'altra polare ed oscura. — Îl ssocéro, Bellincion Berti desse un'altra figlia ad uno degli Adimari (Berw.). — Caponsacco; questi discese di Fiesole, e fu principio dei Caponsacchi, et abitorno nel sosto di porta Sampiero in Mercato Vecchio (B.). La più nobile parte della città Una Caponsacco fu meglie di Polco Portinari, e madre di Boatrice (T.). — Gisca, onde i Giudi, et abitorno nel sesto di Sanpiero Soheraggio (B.). Signori di Galigarza (F.). Caocisti coi Cerchi (T.). — Infungato, Ghibellini (T.). 125-147. Per porta Peruzza. Codesta porta rimaneva prima presso l'odierna piazza di San Firense, per entrare nel borgo de Greci : pol, ingranditasi la città, tra l'arco de' Peruzzi e l'odierna fonte di santa Croce (F.). — Bella insegna porta, del giglio ad oro nel campo azzurro (B.). — Del gran barone, Ciascuno di quelle famiglie, che nell'arme loro inquartano quella di Ugo di Grandeburgo, il cui nome e il cui pregio commemorani con solenne anniversario nella badia di Firenze il giorno della badia di Firenze il giorno della badia di Firenze il giorno della

cui pregio commemoransi con solenne anniversario nella ba-dia di Firenze il giorno della festa di san Tommaso, ebbe da esso barone titolo di cavaliere e privilegi di nobilità. Le fa-miglic che dal conte Ugo (vi-cario in Toscana per Ottone III) ebbero i detti privilegi, furono i Pulot, i Nerli, i Gan-galandi. i Giandonati ei Della galandi, i Giandonati e i Della Bella. Ugo morì in Firenze nel 1006; e poichè dotò di molti beni la badia, fondata da sua madre Willa, quel monaci nel giorno di san Tommaso, in dil'anniversario cembre, fanno del loro benefattore. La sua ardel loro bonefattore. La sua arme son liste blanche o vermiglie – Colni. Glano della Bella,
il quale, per modificare la detta
arme, la cinge intorno (da
quando muto parte) d'un fregio
d'oro (F.). — Gualierotti ed
Imporiuni, abitorno nel sesto
di Borgo (Sant'Apostoli) (B.).
— Di nuovi vicin fosser dioiuni, de Bardh. uomini aucel loro concetatore. La sua armes son liste blanche e vermiglie - Colui. Giano della Bella,
il quale, per modificare la detta
Amidei - conforti, di quella strema, in sul fine della pace
quando mutò parte) d'un fregio donna de Donati, che gli proquando mutò parte) d'un fregio ferse la figlicola (B.). - Ema.

18-154. Con queste genti, fafiume che si passa venendo
di Borgo (Sant'Apostoli) (B.). - e untrarono i Buondelmonti che il giglio (ia sua bandiora)
- Di nuovi vicin foster dine il 1135; ma qui parla a lui non essendo mai venuto insieme e al primo di sua razza, mano del suoi nemici, non ere
daci che vi furon messi a fredaci che vi furon messi a fredaci che vi furon messi a fredaci che vi furon feto, lo tere (T.). - Pietra scema,
ra i Ghibellini di quel borgo
questo Buondelmonto, cagione
(Benu), De' Buondelmonti (B. di tanti mali, nacque nelle sue
ET.) - Il vostro feto, lo terre (T.). - Pietra scema,
planto di voi florentini - Per
alla pietra, che cra in piè del
civili, mutato di blanco in readegno incontra il Buondalmonti (B.). - Consorti, Ghestare suso (B.). Bouv.: Aliquarardinf e Uccellini (Bew). J. Gli
titter fracta - mutila. Sul PonBoolari e fors'altri (F.). - Mai
terecchio Buondelmonte fu cosioni e guerre civili (F.).

| Già venia su, ma di piccola gente,                                                                                                                   | 118 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Si che non piacque ad Ubertin Donato                                                                                                                 |     |
| Che il suocero il facesse lor parente.                                                                                                               |     |
| Già era il Caponsacco nel mercato                                                                                                                    | 121 |
| Disceso giù da Fiesole, e già era                                                                                                                    |     |
| Buon cittadino Giuda ed Infangato.                                                                                                                   |     |
| Io dirò cosa incredibile e vera:                                                                                                                     | 194 |
| Nel picciol cerchio s'entrava per porta,                                                                                                             |     |
| Che si nomava da quei della Pera.                                                                                                                    |     |
| Cianoun aba della bella inggene nonte                                                                                                                | 127 |
| Ciascun che della bella insegna porta.                                                                                                               |     |
| Del gran barone, il cui nome e il cui pres                                                                                                           | μo  |
| La festa di Tommaso riconforta,                                                                                                                      | 120 |
| Da esso ebbe milizia e privilegio;                                                                                                                   | 120 |
| Avvenga che col popol si rauni                                                                                                                       |     |
| Oggi colui che la fascia col fregio.                                                                                                                 |     |
| Già eran Gualterotti ed Importuni;                                                                                                                   | 133 |
| Ed ancor saria Borgo più quieto,                                                                                                                     |     |
| Se di nuovi vicin fosser digiuni.                                                                                                                    | 100 |
| La casa di che nacque il vostro fleto,                                                                                                               | 136 |
| Per lo giusto disdegno che v'ha morti,                                                                                                               |     |
| E posto fine al vostro viver lieto,                                                                                                                  |     |
| Era onorata essa, e suoi consorti.                                                                                                                   | 139 |
| O Buondelmonte, quanto mai fuggisti                                                                                                                  |     |
| Le nozze sue per gli altrui conforti!                                                                                                                |     |
| O Buondelmonte, quanto mal fuggisti<br>Le nozze sue per gli altrui conforti!<br>Molti sarebber lieti, che son tristi,                                | 142 |
| se dio ta vesse conceduto ad Ema                                                                                                                     |     |
| La prima volta che a città venisti.                                                                                                                  |     |
| Ma conveniasi a quella pietra scema                                                                                                                  | 145 |
| Che guarda il ponte, che Fiorenza fesse                                                                                                              | 3   |
| vittima nella su a pace postrema.                                                                                                                    |     |
| Con queste genti e con altre con esse.                                                                                                               | 145 |
| Vid'io Fiorenza in si fatto riposo.                                                                                                                  |     |
| Che non avea cagion onde piangesse.                                                                                                                  |     |
| Che non avea cagion onde piangesse. Con queste genti vid'i o glorioso E giusto il popol suo tanto, che il gigli Non era ad asta mai posto a ritroso, | 151 |
| E giusto il popol suo tanto, che il gigli                                                                                                            | 0   |
| Non era ad asta mai posto a ritroso,                                                                                                                 |     |
| NIA non division butto manipula                                                                                                                      | 154 |

Nè per division fatto vermiglio.

#### CANTO DECIMOSETTIMO.

Nell' Inferno e nel Purgatorio avendo Dante inteso parole gravi intorno la sua vita futura, prega Cacciaguida a dirgli qual fortuna gli si prepara. È questi gli predice l'estito dalla patria, la persecuzione de suoi nemici, e il suo refugio in corte degli Sadigeri. Poi lo conforta a ridir francamente quel che ha vedute e udito nel suo viaggio, sensa timor di coloro che si trovasero offesi dal suo racconto.

Qual venne a Climenè, per accertarsi Di ciò ch'aveva incontro a sè udito, Quei ch'ancor fa li padri a' figli scarsi; Tale era io, e tale era sentito E da Beatrice, e dalla santa lampa Che pria per me avea mutato sito. Perché mia donna: Manda fuor la vampa Del tuo disio, mi disse, sì, ch'ella esca Segnata bene dell'interna stampa; 10 Non perchè nostra conoscenza cresca Per tuo parlare, ma perchè t'ausi A dir la sete, si che l'uom ti mesca. O cara pianta mia, che si t'insusi 13 Che, come veggion le terrene menti Non capere in triangolo du' ottusi, 16 Così vedi le cose contingenti, Anzi che sieno in sè, mirando il punto A cui tutti li tempi son presenti; Mentre ch'i' era a Virgilio congiunto Su per lo monte che l'anime cura, E discendendo nel mondo defunto, Dette mi fur di mia vita futura Parole gravi: avvenga ch'io mi senta Ben tetragono ai colpi di ventura. Perchè la voglia mia saria contenta D'intender qual fortuna mi s'appressa; Chè saetta previsa vien più lenta. Così diss' io a quella luce stessa 28 Che pria m'avea parlato, e come volle Beatrice, fu la mía voglia confessa. Nè per ambage, in che la gente folle Già s'invescava, pria che fosse anciso: L'Agnel di Dio che le peccata tolle,

2-12. Udito da Epafo figliuo—

venne per avvicinarmisi a piò sus fortunas prosperas et adera figliuolo dol Sole, e che segg. (L.).—Mia donna. Boadenter, ut iteragonus sine virce lo consiglia a conoscere
la madre lo ingannava.—Quei, trice lo consiglia a conoscere
la madre lo ingannava.—Quei, trice lo consiglia a conoscere
le vicende di sua vita: per Perchè, per la qual cosa.

Petonte Inf., xvi, 106-108 (B.). le vicende di sua vita: per Perchè, per la qual cosa.

Più riguardati in condoscendere a' loro figliuoli (Ces.).— Beatrica giunge egli a saperie. Seatta previsa, preveduta, —
Riman vero dunque il vero vicen più tonta, forisce men
dere a' loro figliuoli (Ces.).— Riman vero dunque il vero vicen più tonta, forisce men
dell'Inferno, x, 138: Da tei saprat di tua vita it viaggio (7). Confessa, confessata e maniglioso (Ces.).— Batla santa
terra, della carità dello Spi—
mio terco avo (B.).
Lampa, da quello beato spritto
che risplendeva come una lampana, cioè di messer Caccia—
prat di conce la come la role (B.).— Em., vi, 98: Cumœa
guida (B.).— Sito: dal corno
stampa dà essere alla figura Spitila Horrendas canit amdestro della splendente croce ohiella fa (B.). Taust, t'av-

vezzi — la sete, lo desiderio tuo (B.). — L'uom ti mesca, sitri ti dia bere — ti soddi-

13-30. T'insusi, t'innalzi in su in verso Iddio (B.). — Non ca-pere, ecc. I tre angoli d'un triangolo son sempre eguali a due retti: or se l'ottuso è magdue retti: or se l'ottuso e mag-giore del retto, non possono in un triangolo capire due ottusi (F.). — In sè, in fatto. — Cut, a Dio (T.). — Sotto, xxviii, 41-42: Da quel punto Depende si cielo e tutta la natura. Arist: Se il nucle resente non force. à Dio (T.). — Sotto, xxvii, 41-42: Da quel punto Depende si cielo e iutta la natura. Arist.: Se ilpunto presente non fosse indivisibile, avrebbe in sè del passato e del futuro. Somma: Il presente intuito di Dio si porta in qualunque sia tempo, e in quante cose sono nel tempo, sicome soggette a sè di presente. — Cura, purga de' anoi peccati (T.). — Nel mondo defunto, per lo Inferno, luogo de' dannati che sono defunti e privati della grazia d'iddio (B.). Int., viii. Si. Morta genie. — Gravi, paurose, di sciagura (Ges.). Quelle di Farinata degli Uberti, Inf., x., 79, e segg.; di Ser Brunetto, Inf., x., 79, e segg.; di Ser Brunetto, Purg., xii, 140 e segg. (L.). — Ben tetrapono. Intende qui quel solido a sei facce uguali, oppuna quadrata, e che da qualunque parte s'urti o comunque si volti, rimane sempre ritto. Tale è il dado (B. B.). Meglio altri: Intende qui del tetracaro, la cui superfice è formata di quattro triangoli uguali ed equilateri, ed è il più fermo di tutti i corpi. — Aristoteles, in primo Ethicorum: Virtuosus fortunas prospera et adversa fert ubique omnino prudenter, ut tetragonus, sine victuperio existens (P. di D.). — Berché, per la qual cosa. — Saetta previsa, preveduta, — vien più lenta, forisce mon forto (T.). Fa men colpo. — Confessa, confessata e manifestata a mosser Cacciaguida, mio terza sinvolucion di pa-

to Gesà Cristo, del quale si dice: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (B.). mundi, miserere nobis (B.). Con preciso Latin; dir (T.).
- Guell' amor paterno, quell'amoroso progenitore (L.). Parvente, risplendente et apparente (B.). Il riso de' beati
e 'il toro letiziare sta nel risplender loro più o meno, come Dante ha detto assai volte:
or questo luccicar il chiude e
il manifesta: il chiude, nerchà or questo Incolcar Il chiude e il manifesta: il chiude, perchè fascia le anime (come baco da seta, dice esso Dante); il ma-nifesta, perchè in quel lucore si pare la loro lettita e l'af-fetto (Ces.). — La contingenza, l'evenimento delle cose non necessitate da cagioni naturali (E.). Chiama quaderno della materia nostra, di noi mortali il mondo nostro, e dice che le materia mostra, di noi mortaili il mondo nostro, e dioe che le cose contingenti non ponno aver luogo fuori di esso, perchè nel mondo de' beati tutto è per eterna legge stabilito (Biag.). Dante, seguendo la Santa Scrittura, ama assai l'imagine del libro o volume, parlando della mente eterna, o forma esemplare di tutte le cose, che è Dio: così nell' Apocalisse è nominato Liber vitta, Liber vitta Appi milli volte; o Liber vita Aoni mille volte; o Dante qui medesimo (xv, 50) no-minò la mente eterna, volume U non si muta mai bianco ne bruno. Volendo dunque il Poeta contrapporre allo scritto del li-bro eterno di Dio il nostro delle bro etarno di Dio il nostro delle cose contingenti, adopera la stessa voce, el o chiama quadarmo (Ces.).- Necessita, ecc. Le cose non necessarie ch'han luogo nel mondo, veggonsi in Dio; ma la prescienza di lui non toglie all'uomo libertà; come l'occhio che vede la nave, col vederla non forza il suo moto (T.). Boezio, Corsol. Filos. v. 3; v. 4. — Da indi, dal cospetto di Dio (Ces.). — Che ti s'apparecchia, che lo lo veggo presente in Dio. quello, che a te è futuro (B.)

sente in Dio, quello, che a te è futuro (B.). 46-57. Ippolito, figliuolo di Teseo, duca d'Atene e della reina Ippolita delle Amazzoni, quando la matrigna, cioè Fe ira, quando la matrigna, cioè Fe tra, lo richiese di disonesto amore (B.). — Partir, cacciato il 2 gennalo 1932 (T.). — Questo gid si cerca, si procura da Corso Donati (Benv.). — Bi sodo verrad fatto, l'effetto seguirà fra tre anni (Benv.). — A chi ciò pensa, a coiu che panas di cacciare la parte Bilanca da Piorenza e il parte Bianca da Fiorenza e li

Ma per chiare parole, e con preciso Latin, rispose quell'amor paterno, Chiuso, e parvente del suo proprio riso: La contingenza, che fuor del quaderno Della vostra materia non si stende, Tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, Se non come dal viso, in che si specchia, Nave che per corrente giù discende. Da indi, si come viene ad orecchia. Dolce armonia da organo, mi viene A vista il tempo che ti s'apparecchia. Qual si parti Ippolito d'Atene Per la spietata e perfida noverca, Tal di Fiorenza partir ti conviene. Questo si vuole, questo già si cerca, E tosto verra fatto, a chi ciò pensa Là dove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa In grido, come suol: ma la vendetta Fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta Più caramente: e questo è quello strale Che l'arco dell'esilio pria saetta. Tu proverai si come sa di sale Lo pane altrui, e com' è duro calle Lo scendere e il salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle Sarà la compagnia malvagia e scempia, Con la qual tu cadrai in questa valle; Che tutta ingrata, tutta matta ed empia Si farà contra te; ma poco appresso Ella, non tu, n'avrà rossa la tempia.

do la parte dei Bianchi nolla città, il cui capo era Vieri de' Cerchi, cacciato Corso Donati, capo dell'altra parte, papa Bonifazio volendo
comporre la città e pacificare me à amaro — Calle, via. —
le parti, chiamò a sé i capi, e Compagnia, colla quale ti
rovando quello del Cerchi dutrovanda quello del Cerchi duro e implacabile, e quello de'
Donati pronto a sottometterai cioè quella del Bianchi ni tutto alta sua volontà, orscrupta, divisa (B). Siclia
dinò che Carlo Senzaterra ve(T.). — Con la qual, ecc. Del
nisse di Francia in Italia, sotto minus Verivus de Circulti fusi nisse di Francia in Italia, sotto nome di paciere, a sedare le liti e le discordie per ogni do-ve. Il quale, venendo in Fi-renze, la ordinò el bene, come è scritto sopra nel Purgatorio e altrove. — La colpa seguirà e altrove. — La colpa seguird la parte offensa, sarà posta la colpa a coloro che saranno cacciati. — In grido, in fama parte Bianca de l'icenza e il colpa a coloro che saranno in pastiam messi.

cittadini, che volezano che reg. - acciati. — In grido, in fama facius, indiputs, respondit:
gessono la città li comuni cit—— come suol, come è usanza: Et quis te detinet i Unde ine
— Si merca, per simonie (T.). ciati dalle cittadi, sono diffa—acqueior remansis supplez di
Benvenuto: Qui Cacciaguida mati che sono colpevoli (B.)—— venerabundus. Es quo datus
predice all'autore la sua cac- ma la vendetta. La pena infiitta est ordo desfructioni Circulociata di Firenze. Vigoreggian— dal vero dirà ove è il fallo (T.). rum (Benv.).— Tutta ingratis.

cies il tuoi cittadini, la parte cioè quella del Bianchi — scerppia, divisa (B.). Stolta (T.). — Con la qual, ecc. Dominus Verius de Circulis fui da proterous, rusticus et simplex, quod instante papa Bonifacio, quod instante papa Bocem cum domino Cureto, respondit arroganter: Raucte mendita respondita respondita respondita respondita. cem cum domino Cursto, re-spondit arroganter: Bancte pe-ter, ad quid detinetts me heic! Roy voz, permittile me redire in patriam meam. Cut Boni-facius, indignatus, respondi: El quis te detinet! Unde ipu recessit: Sed dominus Curstus

Di sua bestialitate il suo processo 67 Farà la prova, sì che a te fla bello Averti fatta parte per te stesso. Lo primo tuo rifugio e il primo ostello Sara la cortesia del gran Lombardo, Che in su la Scala porta il santo uccello: Che avrà in te si benigno riguardo, Che, del fare e del chieder, tra voi due, Fia prima quel che tra gli altri è più tardo. Con lui vedrai colui che impresso fue, Nascendo, si da questa stella forte, Che notabili fien l'opere sue. Non se ne son ancor le genti accorte, Per la novella età; chè pur nove anni Son queste ruote intorno di lui torte. Ma pria che il Guasco l'alto Arrigo inganni, 82 Parran faville della sua virtute In non curar d'argento, nè d'affanni. Le sue magnificenze conosciute Saranno ancora sì, che i suoi nimici Non ne potran tener le lingue mute. A lui t'aspetta ed a' suoi benefici; Per lui fia trasmutata molta gente, Cambiando condizion ricchi e mendici; E porterane scritto nella mente 91 Di lui, ma nol dirai; e disse cose Incredibili a quei che fia presente. Poi giunse: Figlio, queste son le chiose Di quel che ti ru detto; ecco le insidie Che dietro a pochi giri son nascose. Non vo' però ch' a' tuo' vicini invidie, Poscia che s'infutura la tua vita Vie più là che il punir di lor perfidie.

quia non recognoscedat bene-ficium tuum, in consulendo et vigilando pro bono statu rei-publica Florentina (Benv.). protects Internations (penc.).—
N'avrd rossa la tempia, di sangue (T.).— N'arà vergogna se confusione delle sue male opere (B.).— Il suo processo, il seguito de' fatti e casi suoi pro-veranno la sua bestialità (T.) imperò che il Bianchi cacciati da Fiorenza, poi più volte feceno guerra alla loro città, ma Dante guerra alla loro città, ma Dante mai non volse essere con loro (B.). Averti fatta parte, eciticat recedendo ab cia, et faciendo tua facta sine tilis (Benv.). 70-81. Lo primo tuo rifugio, quello al quale tu prima ritugeral, dopo le tua partita di Fiorenza. — dei gram Lombardo, masser Bartolomeo della Beala da Verona — in sulla Secala bianca nel campo vermiglio, et in sulla scala un'aquila dera, la quale chiama Sonto secetto, perohé è l'arma del-

l'imperio (B.). Alberto della Scala, morto nel 1301, lasciò tre figli: Bartolomeo, Alboino e Cane, nato il 9 marzo 1291. Bartolommeo fu tosto confermato dal popolo nel governo della città, ma non lo tenne che tre anni, perche morì nel marzo del 1304. In suo luogo fu gricutta, ma nou to tenne one tre cicio, non ci Marta. Nel 1300 anni, perchè mori nel marco del 1304. In suo luogo fu gridato capitano del Comune Alboria del 1304. In suo luogo fu gridato capitano del Comune Alboria del 1306. In suo luogo fu gridato capitano del Comune Alboria del 1306. In suo compagno Cane, instem fece contro. Questo nel 1310 col quale dominò dal 1308 al 1311, quando Alboino, consunto da febbre, morì, e rimase Cane solo signore — Il santo succello. Par., vi, 4, l'aquila è detta l'uccel di Dio. Vuolsi da alcuno, (vaie a dire, prima che Cane che anco prima che Cane fosse vicario imperiale, gli Scaligeri appariranno in lui chiari e portassero nell' arme l'aquila e luminosi esgni della sua virtà, sopra la scala, perchè Verona sia per la nonuranza delle era feudo dell' impero: ma ciò ricchezze, sia per la tolleranza non è provato dai sigilli che fineza se ne conoscono [F]. — faville, appariranno dimostra-fibersipo riparardo, abenigna considerazione alla tua virtà d'argento. Benv.: Ista virtas grandati in isto puero. Nam

sarà prima, che'l chiedere (B.).
— Con tui. Il Fraticelli, che
pel gran Lombardo intende
Cane. legge: Colui, vedrai colui, e dice: Altri: Con lui, ecc., intendendo che prima si parli di Bartolomeo e d'Alboino, e qui di Cane loro fratello. Ma l'epiteto di gran Lombardo, che conviene benissimo a Cane, perchè principe veramente ma-gnifico, e perchè nella storia conosciuto col nome di Can Grande, come converrebbe ad Albeino, di cui Dante parla con disprezzo nel Conv., 1 v, 167 Co-me la lode di raro benefattore, me la lode di raro benefattore, che conviene beniesimo a Cane, perchè egli di fatto accolse Dante amorevolmente a Verona nel 1317, come converrebbe a Bartolomeo, alla corte del quale Dante non fu mait Se in questo elegio dello Scaligere avesse il Poeta inteso comprender pure Bartolomeo, alla contende pure Bartolomeo, come avrebbe egli conchiuno: A lust l'assetta ed a' sual benefati. avience and a suoi benefici, e non A lor t'aspetta, ecc.?

— Colui, Cane, fratel d'Alboino - Corut. Cane, trated a Alboino e Bartolomeo, figliuoli d'Alberto (T.). — Di questa stella forte, della influenzia del pianeta Marte (B.). Benv: Que faccit viros fortes et feroces to forte della contacta del la contacta de cit viros fortes el feroces in bello. — Sin dal 1308 Cane, a istanza di Dante, mandò sinto a'Bianchi, sotto il comando di Scarpetta degli Ordelaffi. Poi aintò i Ghibellini di Brescia. Nel marxo del 1312 ebbe Vicenza. Si mostrò crudete nella guerra di Padova, prode in tutte. Fu per consiglio di Uguccione della Faggiuola, eletto capo della gran lega ghibellina in Italia, Alutò, ma invance, un concone stesso a tornarsene in Lunigiana. Accompagnò sotto Cremona. Barico VII, en Milano fece prove di gran magnificonza (71). — Per la movella etd. perchè a ancora garzone (B. Marte. Nel 1300 aves Cane novalni.

dum pater cjus duvisset cum semel ad videndum magnum thesaurum, iste ilito levatis pannis minzit super cum.— Ne d'affami, in sollicito et afiaticante signore (B.).— Mit-te, chete; converrà che ne par-lino il nimici, non che il amici, delle sue magnificanzie (B.). delle sue magnificenzie (B.)

— Taspetta Pure a Beatrice (T.)

— Fia trasmutata molta gente. sarano mutate moite genti di sua condizione — Cambiando condizione, li ricchi farà poveri e il poveri ricchi — Guetche fia presente, a colui che le 
vedrà, non che anne, allora che 
me le predicera messer Cacciaguida (B.). Altri: Che fien 
presente, presenti. — Le chiose, 
l'esposizioni (B.). luf., xv, 89; 
Serbolo a chiosar con altro 
testo (T.). — Ecco le instidie, li agguati della fortuna, che 
ti debbono usoire addosso — 
dietro a pochi girci Il B.: denfro da pochi anni, in che girano il cieli. — Invidie, a concittadini tu invidii (T.). — Posecia che s'infutura, dei estendero nel futuro e crescere — 
la tua vita Vie più ld. ecc., 
più là, che non s' indugerà lo 
punire della loro malvagità; 
quasi dios: Non portare loro 
odio, che innanti che tu muol, 
redrei vendetta della loro perdia (B.). Vivrai quando e essi 
e i lor falli saranno spenti e 
la pena do' falli loro (T.). — 
Spedita: si mostrò spacoiata 
col tacere. .

104-119. Da persona, ecc. di saranno mutate molte genti di sua condizione — Cambian-

speditia, si mostrò spacoiata col tacere.

104-119. Da persona, ecc.. di buon discernimento, di retto volere ed amica (L.). — Ben veggio, io veggo ora l'avversità, che m'è per venire addosso, e che io debbo perdere la mia città per falso accagionamento, et io faccio questo mio libro, dove io dico de'vizi delle persone del mondo grandi et alta. dove to dico de vizi celle per-sone del mondo grandi et alte, e li uomini hanno per male che sia detto male di loro: io non vorrei che per questo mi fosse vietato l'andare per lo mondo (B.).— Sprona, come lo tempo s'affretta di venire in verso a me — a chi più s'abbandona, e non si provvede, cha a colui che si provvede e rimediasi (B.).— Mondo, inferno.— Mondo, inferno.— Mondo, inferno.— Di lume in lume, al tella in stella.— A molti fa suor, ecc., a molti displacerà (B.).— Forte. L. B. Alberti: La molesta fortezza della cipolla.— Agrume. Rucella!. Api: D'agiume. 121-132. La luce, ecc., caoclavietato l' andare per lo mondo

| Poi che tacendo si mostrò spedita                                           | 100  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| L'anima santa di metter la trama                                            |      |
| In quella tela ch' io le porsi ordita,                                      |      |
| Io cominciai, come colui che brama,                                         | 103  |
| Dubitando, consiglio da persona                                             |      |
| Che vede, e vuol dirittamente, ed ama:                                      |      |
| Ben veggio, padre mio, sì come sprona                                       | 106  |
| Ben veggio, padre mio, si come sprona<br>Lo tempo verso me, per colpo darmi |      |
| Tal, ch'è più grave a chi più s'abbando                                     | na;  |
| Perchè di provedenza è buon ch'io m'arm                                     |      |
| Si che, se luogo m'è tolto più caro,                                        |      |
| Io non perdessi gli altri per miei carm                                     | i.   |
| Giù per lo mondo senza fine amaro,                                          | 112  |
| E per lo monte, del cui bel cacume                                          |      |
| Gli occhi della mia Donna mi levaro,                                        |      |
| E poscia per lo ciel di lume in lume,                                       | 115  |
| Ho io appreso quel che, s'io ridico,                                        |      |
| A molti fla savor di forte agrume;                                          |      |
| E, s' io al vero son timido amico,                                          | 1 18 |
| Temo di perder vita tra coloro                                              |      |
| Che questo tempo chiameranno antico.                                        |      |
| La luce in che rideva il mio tesoro,                                        | 121  |
| Ch'io trovai li, si fe' prima corrusca,                                     |      |
| Quale a raggio di sole specchio d'oro;                                      |      |
| Indi rispose: Coscienza fusca                                               | 124  |
| O della propria o dell'altrui vergogna,                                     |      |
| Pur sentirà la tua parola brusca.                                           |      |
| Ma nondimen, rimossa ogni menzogna,                                         | 127  |
| Tutta tua vision fa manifesta,                                              |      |
| E lascia pur grattar dov' è la rogna;                                       |      |
| Chè, se la voce tua sarà molesta                                            | 130  |
| Nel primo gusto, vital nutrimento                                           |      |
| Lascerà poi quando sarà digesta.                                            |      |
| Questo tuo grido farà come vento,                                           | 133  |
| Che le più alte cime più percuote;<br>E ciò non fia d'onor poco argomento.  |      |
| E ciò non fia d'onor poco argomento.                                        | 20.4 |
| Però ti son mostrate in queste ruote,                                       | 136  |
| Nel monte e nella valle dolorosa,                                           |      |
| Pur l'anime che son di fama note;                                           | 133  |
| Che l'animo di quel ch'ode, non posa,<br>Ne ferma fede per esemplo ch' haia | 135  |
| Ne ierma iede per esemplo ch' nala                                          |      |
| La sua radice incognita e nascosa,                                          | 1/2  |
| Nè per altro argomento che non paia.                                        | 1.2  |
|                                                                             |      |

Mondo, inferno. - Monte, Purguida. - Si fo' prima corrusca,
ratorio. - Cacume, alteza prima gittò splendore (B.). B.) - Occhi. Sopra, 175. - Pusca, macolnita. - O della
bi tume in tume, di stella in propria, che desconda dalla sua
tella. - A molti fia savor,
co., a molti displacerà (B.). - di quella che viene dai parenti
porte. L. B. Alberti : La molesta fortezza della cipolla. - levata potendo (T.). - E lascia
grume. Rucellai: Api; D'agrume propria, ecc. lascia pur
ti, porri. scalogni o d'alto agrume. Rucellai sua.
121-132. La luce, ecc., Cacolasaggiamento (B.). Boerio: Ut guida. — Si fe' prima corrusca,

degustata quidem mordeani. interius autem recepta dulcescant. — Digesta, smaltita (B.).
137-142. Ruote, in cielo. —
Pur, soi (T.). — Non posa, nea
sta contento. — Né ferma, nea
vi dà ferma credensia — che
non paia, lo quale non appaia
(B.). Non dia negli cochi (Ces.).
Non s' acqueta, nè crede sulla
fode di esempi escuri, o di noa
illustri argomenti (T.).

### CANTO DECIMOTTAVO.

Caccia guida gli addita otto epiriti che combatterono per la causa santa: sei dell'evo me-dio, e cinque principi o re. Poi salgono a Giove; quivi le anime si atteggiano in modo da disegnare parole ammonitrici di que' che governano, e si compongono da ultimo in forma d'un'aquita.

Già si godeva solo del suo verbo Quello spechio beato, ed io gustava Lo mio, temprando col dolce l'acerbo; E quella Donna, ch'a Dio mi menava, Disse: Muta pensier, pensa ch' io sono Presso a Colui ch'ogni torto disgrava. Io mi rivolsi all'amoroso suono Del mio conforto, e, quale io allor vidi Negli occhi santi amor, qui l'abbandono; Non perch' io pur del mio parlar diffidi, Ma per la mente che non può reddire Sovra sè tanto, s'altri non la guidi. Tanto poss' io di quel punto ridire, Che, rimirando lei, lo mio affetto Libero fu da ogni altro disire, Fin che il piacere eterno, che diretto Raggiava in Beatrice, dal bel viso Mi contentava col secondo aspetto. Vincendo me col lume d'un sorriso, 19 Ella mi disse: Volgiti ed ascolta, Che non pur ne miei occhi è Paradiso. Come si vede qui alcuna volta 22 L'affetto nella vista, s'ello è tanto Che da lui sia tutta l'anima tolta, Così nel flammeggiar del fulgor santo, 25 A ch'io mi volsi, conobbi la voglia In lui di ragionarmi ancora alquanto. E cominció: In questa quinta soglia Dell'albero che vive della cima, E frutta sempre, e mai non perde foglia, Spiriti son beati, che giù, prima Che venissero al ciel, fur di gran voce, Si ch'ogni Musa ne sarebbe opima. Però mira ne' corni della croce Quello ch'io nomerò, li farà l'atte Che fa in nube il suo fuoco veloce. Io vidi per la croce un lume tratto Dal nomar Josuè, com' ei si feo, Ne mi fu noto il dir prima che il fatto.

1-12. Del suo verbo, si gor verbo (T.). — Specchio beato del suo concetto, che dirit: quello spirto beato. — gore o saetta, ma nella nuvola beatitudine (B.). Arist.: Il com- ripensava — cot dolce l'acerbo, cetto nella mente interno, an- facendo compensazione, cioò: 38-51. Com'ei si feo Il Cete prima che siaper voce si. Se io sarò cacciato dalla mia sari: si. lo vidi un tracorrer gmificato, propriamente dicesi patria, io sarò ricevuto da si di luce al nominar che Cac-

fatto signore, chente fu dette di sopra; se io sarò diffamato, Iddio colla vendetta dichia-rirà l'infamia; se io sarò odiato per dire la verità nella mia corira l'infamia; se lo sarò odiato per dire la verità nella mia comedia, io sarò amato poi quando fia intesa, ed acquisterò lunga fama; e così contemprava lo male col bene (B.)—Opni torto sitograva, dirizza colla sua intellia (B.).—Suomo. Inf., vi. 76: Qui pose fine al lagrimabit suono (T.)—L'abbandono. Non mi metto a ridirlo (Ces.).—Pur, solamento.—Mente, memoria.—S'attri, la grazia d'iddio (B.). 13-25. Tanto, questo solo.—Fin che, intantochè.—Secondo era riflesso in me (T.). Il W. con altri mette il punto fermo a distre. e lega il 6.9 terretto col 7.9—Dab bel vico. Il W.: del, eco.—Vincendo, abbagliando (T.).—Non pur me' mici occhi, eco., nella scienza divina soltanto è felluti. The propieta del presenta divina soltanto è felluti. The propieta del presenta divina soltanto a felluti (T.).—Tolta, attratta.—Pulcor. Cacciaguida. 28-36. Soptia.—Questo albero è il Gielo: la quinte soptia è il quinto planeta fiarte: or perchè soptia l'advisto residia d'abulata da Virgilio e detti Labulata da Virgilio e detti fabulata da Virgilio e

dini di rami, che fa l'albero ciascun anno crescendo, son detti tabulata da Virgilio e palchi dagli scrittori nostri. Or qui sopita è preso per suolo o palco. L'usò già al canto 11, 82: Di sopita in sopita (ces.). — Vive della cima, il Paradiso che vive di Cristo (T.). Ricovo alimento e vita dal lume beatifico che vien dall'alto (ces.). — Voce, fana — Guingr vice. tifico che vien dall'alto (Ces.).

— Voce, fama. — Opima, ricca
del celebrarii (T.) — Però mira,
eco. Torna qui alla croce descritta in Marte, dal cui destro corno l'astro di Cacciaguida era discesso fino a ini
(Ces.). — Atto, seenderà folgorando (T.). — Swo. Il fucoe
veloce d'una nube è una scarica o una scintillazione elecrica o una scintillazione elet-

ciaguida fece Giosnè. — Mac-cabeo, Juda Maccabeo (B.). — Paleo. È uno strumento di lagno, che serve per trastalle e giuoco de ragazzi, il quale è di figura piramidale all'ingiù e nella testata che viene di soe nella testata che viene di so-pre, ha un manichetto tondo, il quale, avvoltolato con uno spago o cordicella, s'infila in un'assicella bucatà, e tiran-dosi quello spago si svolta; ed il paleo scappa dal buco del-l'assicella e va per terra gi-rando, portato dall'impulso di quello spago. Dante dice poi era ferita, perchè a tale stru-mento si fa continuare il gi-rare percuotendolo con una mento si la continuare il gir-rare percuotendolo con una sferza, dopochè egli ha avuto il primo moto ed impuiso dallo spago. (minucci) avirg., En., viu. 378: Torto voticans suò verbere turbo. — Volando. Il gerundio pel participio, come-nelle Rime: Madonna avvolta in un drappo dormendo. (T.).

— Guigielmo, eroe piuttosto
romanzesco che storico, a cui i trovatori hanno attribuito i ge trovatori hanno attribuito i ge-sti di più persone storiche di tal nome, come di Guglielmo, governatore di Tolosa, a tempo di Cariomagno, che verso la fine della sua vita si ritirò in un chiostro, a che è venerato sotto il nome di san Guglielmo del Disarte. sotto il nome di san Guglielmo dal Diserto; — edi Guglielmo IX duca d'Aquitania, e di alcuni altri anora (B.J.). B il Gustiaume au court ses dei vecchi romanzi dei dodicipari di Francia, detto così perchè in battaglia gli fu tagliato il naso da un saracino. Fu fatto prigione a condotto in il naso da un saracino. Fu fatto prigione e condotto in Africa dal re moro Tebaldo. Gli converti la moglie Arabella, e fuggi con lei (Lf.).— Rinoardo. Pietro di Dante lo fa cognato di Guglielmo d'Onnota e veramenta la tradirangia, e veramente la tradi-zione lo dice fratello della moglie di Guglielmo, ambi nati pagani (Bt.). Secondo i vecchi romanzi, egli fu un glovine moro, che fu fatto prigione e condotto alla corte di s. Luigi con la figlia del re, Alice, cui egli, dopo miracolose prove in battaglia, debitamente battezsposò. Più innanzi si fece moliaco, e sgomentò i frati messo in età diffanni. V. Inf., neti concentrici crescone quincor la sua vorsoltà e con l'anvor la sua vorsoltà e con l'anvor la sua vorsoltà e con l'anvorsoltà de con l'anvorsoltà e de l'antica d'antica d'antic fece mouaco, e sgomentò i frati

Ed al nome dell'alto Maccabeo Vidi muoversi un altro roteando. E letizia era ferza del paleo. Cost per Carlo Magno e per Orlando Duo ne segui lo mio attento sguardo, Com'occhio segue suo falcon volando. Poscia trasse Guiglielmo, e Rinoardo, E il duca Gottifredi la mia vista Per quella croce, e Roberto Gui Indi, tra l'altre luci mota e mista Mostrommi l'alma che m'avea parlato Qual era tra i cantor del cielo artista. Io mi rivolsi dal mio destro lato Per vedere in Beatrice il mio dovere, O per parlare, o per atto, segnato, E vidi le sue luci tanto mere, Tanto gioconde, che la sua sembianza Vinceva gli altri, e l'ultimo solere. E come per sentir più dilettanza, Bene operando l'uom, di giorno in giorno S'accorge che la sua virtute avanza; Si m'accors'io che il mio girare intorno Col cielo insieme avea cresciuto l'arco, Veggendo quel miracolo più adorno. quale è il trasmutare in picciol varco Di tempo in bianca donna, quando il volto Suo si discarchi di vergogna il carco; Tal fu negli occhi miei, quando fui volto, Per lo candor della temprata stella

Hanteville, della diocesi di altri cieli, e anco dell'ultime da Coutance nella Bassa Norman— cui siamo ora saliti. Pari dia, dove nacque il 1015. Gio- xvivi, 89-90: Le stelle Di lor vine, lasciò il castello paterno solere e più chiere e magnori per la guerra di ventura, e [7]. Ogni supremo grado di passato le Alpi, corse in Pu- lucidessa che ino allor si fere per la guerra un vermente passate le Alpi, corse in Pupassate le Alpi, con la space de mano mano la cresciuto l'arco. Non dice d'avia con la spaca, ed avendo sersi accorto, ch'egli era sul pupa neritato di papa Nicoolò più alto: anzi il lassia raccili, fu creato duca di Puglia e gliere al lettore; il qual, sante di Calabria e dei passi d'italia doche il Poeta era salito ad un edi Sicilia che toise di mano dielo d'arco e giro più larga di Greci e da i Saracconi, hori comprende ciò dever esser nel 1085 in una spedizione conpende ciò dever esser tro Costantinopoli, a cui s'era su' dacché le orbite dei piano del calpira del passate de ai Greci ed ai Sara:eni, Mori nel 1085 in una spedizione con-tro Costantinopoli, a cui s'era messo in età di 75 anni. V. Inf., xxviii. 14 (Lf.). — Mota, mossa da mee mista con gli altri lu-mi (Ces.). La vedi muoversi in

Sesta, che dentro a sè m'avea ricolto.

Io vidi in quella giovial facella Lo sfavillar dell'amor che li era 70 Segnare agli occhi miei nostra favella. E come augelli surti di riviera Quasi congratulando a lor pasture, Fanno di sè or tonda or lunga schiera, Si dentro a' lumi sante creature Volitando cantavano, e faciensi Or D, or I or L, in sue figure Prima cantando a sua nota moviensi; Poi, diventando l'un di questi segni; Un poco s'arrestavano e taciensi. O diva Pegasea, che gl'ingegni Fai gloriosi, e rendili longevi, 82 Ed essi teco le cittadi e i regni, 85 Illustrami di te, si ch' io rilevi Le lor figure com' io l'ho concette: Paia tua possa in questi versi brevi. Mostrarsi dunque in cinque volte sette Vocali e consonanti; .ed io notai Le parti sì, come mi parver dette. Diligite justitiam, primai Fur verbo e nome di tutto il dipinto; Qui judicatis terram, fur sezzai. Poscia nell'M del vocabol quinto Rimasero ordinate, si che Giove Pareva argento li d'oro distinto. E vidi scendere altre luci dove Era il colmo dell'M, e li quetarsi Cantando, credo, il ben ch'a sè le muove Poi, come nel percuoter de ciocchi arsi Surgono innumerabili faville, Onde gli stolti sogliono augurarsi,

con tutto il cielo), per lo can- trove diminutivi apparenti in dor, ecc., che mi parve veder forza di positivi. — Dell'amor, bianca donna mutar colore (Ces.). — Candor. Conv., II. 14: Tolomeo dice che Giove è colore stella di temperata comples-sione in messo della freddura 

delli spiriti, che quine erano pieni d'amore e di carità (B.). - Favella, per nostre lettere (Lan.). Lo sfavillar che face-(Ldm.). Lo Statist one tacevan quei lumi colà era amor
delitiante; e queste faville d'amore erano ordinate a modo
d'un linguaggio, che toccava parlando gli occhi (Ces).
Purg. x, 55: Visible parlare
(T.).— Surti di riviera, come
li callibbe si legen del (T.). — Surii di riviera, come li uccelli che si levano da qualche ripa di flume o di mare, siccome fanno le grue quando fanno loro passaggio — Congratulando, facendo festa - a lor pasture, che siano sta — a lor pasture, che siano d'oro (B.). Il Cesari: Volendo iunte, alle loro pasture — Fan-formare l'aquilla, prima di tutto so di sè, eco., imperò che rap- apposta l'M, che gli des soupresentano varie figure di leì- sare la code, con le d'ue gambe tere, volando, cioè, O, e V, e di qua e di là, e lo fa tutte così dell'altre (B.) - D., prima d'oro. 11 Tommaséo: Dice che lettera di Diligite (T.) — A sua nell'M Glore pareva argento sola; contemperavano il muo- vorsi alla misura e comparti- giato (F.). — A sugurarei, trarre mento del lero proprie canto. augurj (T.). Molte volte i stolti

— Eartestavano, per lasciar veder la lettera (T.). 82-93. Pegasea. Tutte le Muse 83-83. Pegasea: Tutte le Muse diconsi pegasea: qui dunque invoca la musa in genere; ovvero Calliope, chiamata nel 1 del Furgatorio (T.). — Remaiti tongevi, di lunga fama (T.). — Teco. per la tua virtà o come te (Ces.). — Rilevi, intenda edia ad intendere quello che significano le figure di quelli spiriti, che le viddi (B.). — Concette, lette ed intese (T.). — Paia tua possa, annaia la — Concette, lette ed intese (T).

— Paía tua posta, appaia la
tua potenzia (B.). — Le parti,
sillabe e voci — dette, con le
figure (T). — Primai, primi

— sezzai, ultimi. — Finge che
il apparisseno nel pianeto di
Jove, che hae influenzia di instixia, quelli beati spiriti che
nella loro vita furno osservatori di iustizia, essendo signori
e rettori dei popoli; e che si
girassero secondo moto circolare cantando; e finito lo canto, si mostrarono la prima voltare cantando, a finite ito canto, si mostrarono la prima volta in segno et in figura d'une D; et, in tale figura formati, si arrestavano e tacevano, e pot facevano l'altra circulazione; e, quando si riposavano e tacevano, si formavano in figura d'uno I, e poi d'uno I, e così poi di tutte quelle 35 lettere (B.). 94-108. Del vocabolo che dice servam, nel quale l'M è l'ultima lettera. Li pareva vedere che quelli santi beati spiriti, che diceano colle loro figure: Ditigite justifium, si rimanevano nell'ultima figure ordinati, cicè nella lettera M; et altri beati spiriti discendevano sopra l'emme al to, si mostrarono la prima vol-

discendevano sopra l'emme al colmo suo, come volesseno fare una corona al colmo dell'emme a modo di gigli; e poi quinde rilevarsi in su alquanti e salire quale molto e quale poco; e, fermatosi ciascuno nel suo luogo, vidde formata la testa e 'l collo d'una aquila; e li altri che erano rimasi in su l'emme che erano rimasi in su l'emme a modo di gigli di corone, chu in si fatte figure s'etano por sati, vedea seguitare la figure dell'aquila incominoista dagli altri (B.). - Pareva argento 8, in quello lucgo, dove era l'emme — d'oro: imperò che li spiriti, che facevano l'emme, erano intti ardenti in colore d'oro (B.). Il Cesari: Volendo formare l'apund al intio

stando appresso il fuoco fre-gano sull'arso de'ciocchi (ne' toppi ardenti), per la quale fricazione molte faville appar-no, ed elli s'agurano, dicendo: cotanti agnelli, cotanti por-celli, cotante migliara di florini d'oro, e così passano tem-po (Lan.). — Risurger, parvono rilevarsi dal colmo dell'emme (B.). — Sol, Iddio, o: l'amore dello Spirito Santo, che è il loro (B.). — Soi, iddio, o: l'amore dello Spirito Santo, che à il loro fuoco e sole — sortille, allogò e diede loro parte (B.). — A quel distinto fuoco, Essere rappresentata da quel fuoce così distinto di forme; ovvero così separato dall'M; ovvero anche, distinto dall'argento del fondo di Giove, come dice più sopra (Ces.). Nel pianeta di Giove, e'scorge l'aquila, uccello di Giove, simbolo dell'imperiale giustizia (T.).

109-123. Quet. Dio disagna egli da sè (T.). — Si rammenta, si riconosce vennta da lui quella virit che è forma dante vigore a quanto si genera (T.).

— Chè è forma per là sici. Il Cesari intende le nicchie del cristallo del cieli, fin oui sono incastonati i pianett, e riduce

incastonati i pianeti, e riduce qui un altro passo di questa Cantica (xxxx, 149-50) dove dice che dai Gemelli vide i sette uhe dai Gemelli vide 1 sette pianeti sotto a lui: Quanto son grandi e quanto son veloci E come sono in distante riparo. Il T.: Nidi, luoghi dove la generazione di ciascuna cosa si compis.— Il Lf. L'architetto che edificò i cieli insegna alche edificò i cieli insegna all'uccello come edificare il suo
nido, giusta il medesimo modello. — L'altra beatitudo,
gii altri beati; come gioventis
per giovani (T.). — D'ingigilaris alt'emme, faru ngiglio
sull'emme (T.). Stare contenti d'essere corona, formata a modo di gigli in su l'emme (B.). Il duca Caetani intende: far dell'emme un giglio; venendo cusia esser rappresentata un'a-quila, dacche il giglio, come allora si figurava, molto era vicino alla forma con la quale vicino alla forma con la quale pur si figurara l'aquila. — Seguitò. Poco ci volle a quelli per compire la forma dell'aquila (T.). — La imprenta, la formazione dell'aquila incominciata dalli altri beati spiriti (B.). — Stella, Giove — nocominciata dalli altri festi spirii (B.). — Siella, Giove — nosono pane spirituale de' cattorstra, da te vien l'influenza delliu (B.) Invece di tutti i sacral'umana giustizia (T.). — La menti, de' quali la scomunica
mente, Dio che da mese e virtù priva il cristiano, solo com[T.). — Ond', dalla corte di memora il pane cucaristico,
Roma (T.). — Vizia, impaccia, che Gest Cristo offerisce a
che non può mandrae le sua tutti (L.). — Tu. Clemente V.
influenzia (B.). — S'adiri Del — Serivi gli anatemi per cancomperare, eco., come si corcellarli a prezzo (T.). Solo
succiò Cristo, quande cacciò, scomuzichi per toller poi de-

Risurger parver quindi più di mille Luci, e salir qual assai, e qual poco, Si come il sol, che l'accende, sortille; E, quietata ciascuna in suo loco, La testa e il collo d'un'aquila vidi Rappresentare a quel distinto fuoco. Quei che dipinge li non ha chi il guidi 109 Ma esso guida, e da lui si rammenta Quella virtù ch'è forma per li nidi; 113 L'altra beatitudo, che contenta, Pareva in prima d'ingigliarsi all'emme, Con poco moto seguitò la imprenta. 115 O dolce stella, quali e quante gemme Mi dimostraron che nostra giustizia Effetto sia del ciel che tu ingemme! Per ch'io prego la mente, in che s'inizia 118 Tuo moto e tua virtute, che rimiri Ond'esce il fummo che il tuo raggio vizia; Si ch'un'altra flata omai s'adiri Del comperare e vender dentro al templo, Che si murò di segni e di martiri. O milizia del ciel, cu' io contemplo, Adora per color che sono in terra Tutti sviati dietro al malo esemplo. 197 Già si solea con le spade far guerra; Ma or si fa togliendo or qui or qui**vi** Lo pan che il pio padre a nessun serra: Ma tu che, sol per cancellare, scrivi, Pensa che Pietro e Paolo, che moriro Per la vigna che guasti, ancor son vivi. Ben puoi tu dire: Io ho fermo il disiro Si a colui che volle viver solo, E che per salti fu tratto al martiro,

Ch'io non conosco il Pescator nè Polo.

colla souriada in mano, del tempio coloro che comperavano (Lan.). - Vivi, a punirii (7). e vendavano, e gittò a terra il Per esitti, ecc., imperò che la banohi de' banchieri (B). - figliuola d'Erode, avendo sal-Tempio. La Chiesa di Gesà tato nel convito, dimandò al Cristo. - Segni, miracoli (B). padre, per conforto della male alla della Chiesa, che colla loro re Brode. B questo pone l'ancidanari (B). Per anatemi o per imperò che in seso si fa l'impinginatizia (T). - Lo pon, li gine di s. Ioanni Battista; et sacramenti della Chiesa, che colles loro è qui signifoazione per suscipiantizia (E). Invece di tutti i sacramenti che quali la scomunica priva il cristiano, solo commenti, de' quali la scomunica l'oro - ch' io, che io prelate priva il cristiano, solo commenca del Percator de l'oro - ch' co, che io prelate memora il pane succristion. - non country of reseasor we have considered and considered and complete sono il due campioni della santa Chiesa. (B.). — Pule. Tuttora a Venezia (T.).

### CANTO DECIMONONO.

Introduce il Posta in questo canto a parlar l'aquila. Poi muove un dubbio, se alcuno sensa La fede cristiana si gossa salvare. Nel rispondergii, essa copile l'occasione di rispendere à re malvagi di quel tempo, i quali, al tribunale di Dio, rimarranno confusi da quelli stessi che non conobber mai Cristo.

| Parea dinanzi a me con l'ale aperte                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| La bella image, che, nel dolce frui,                                                |    |
| Liete faceva l'anime conserte.                                                      |    |
| Parea ciascuna rubinetto, in cui                                                    | 4  |
| Raggio di sole ardesse si acceso,<br>Che ne' miei occhi rifrangesse lui.            |    |
| Che ne' miei occhi rifrangesse lui.                                                 |    |
| E quel che mi convien ritrar testeso.                                               | 7  |
| Non portò voce mai, nè scrisse inchiostr                                            | ю, |
| Nè fu per fantasia giammai compreso;<br>Ch' io vidi ed anche udi' parlar lo rostro, |    |
| Ch' io vidi ed anche udi' parlar lo rostro,                                         | 10 |
| E sonar nella voce ed lo e Mio,                                                     |    |
| Quand'era nel concetto Noi e Nostro.                                                |    |
| E comincio: Per esser giusto e pio                                                  | 13 |
| Son io qui esaltato a quella gloria,                                                |    |
| Che non si lascia vincere a disio;                                                  |    |
| Ed in terra lasciai la mia memoria                                                  | 16 |
| Si fatta, che le genti li malvage                                                   |    |
| Commendan lei, ma non seguon la storia                                              | ٠  |
| Così un sol calor di molte brage                                                    | 19 |
| Si fa sentir, come di molti amori                                                   |    |
| Usciva solo un suon di quella image;                                                |    |
| Ond' io appresso: O perpetui flori                                                  | 23 |
| Dell'eterna letizia, che pur uno                                                    |    |
| Parer mi fate tutti i vostri odori,                                                 |    |
| Solvetemi, spirando, il gran digiuno                                                | 25 |
| Che lungamente m'ha tenuto in fame,                                                 |    |
| Non trovandogli in terra cibo alcuno.                                               |    |
| Ben so io che, se in cielo altro reame                                              | 28 |
| La divina giustizia fa suo specchio,                                                |    |
| Che 'l vostro non l'apprende con velame                                             | •  |
| Sapete come attento io m'apparecchio                                                | 31 |
| Ad ascoltar; sapete quale è quello                                                  |    |
| Dubbio, che m'è digiun cotanto vecchio.                                             | 34 |
| Quasi falcon ch'uscendo di cappello,                                                | -  |
| Muove la testa, e coll'ali si applaude,                                             |    |
| Voglia mostrando, e facendosi bello,                                                | 87 |
| Vid' io farsi quel segno, che di laude                                              | 0, |
| Della divina grazia era contesto,                                                   |    |
| Con canti, quai si sa chi lassù gaude.<br>Poi cominciò: Colui che volse il sesto    | 40 |
| Allo stremo del mondo, e dentro ad esso                                             | `  |
| Distinse tanto occulto e manifesto,                                                 | ,  |
| District failth accults a manifesta,                                                |    |
|                                                                                     |    |

1-12. Pares, appariva: mostravasi - image, imagine - mei me ordinate a rappresentante tadoce fruis, nel dolce leitiare le segno - rubinello, rubino è
(Lam.). Il B.: Nella sua bestitudi colore di fluoco — ardesse,
dias, che non è sitro che fruere rippiendesse (B.). - Rifrangesse

lui, rifictiesse il Sole (T.). — Ritrar, descrivere. — Testero, ors. — Non portò voce mai, non fu mai voce che il dicesse — per, da — rostro, becco.

13-30. Per esser giusto e pio. Ricordati, lettore, che ciascuno di que' beati così parleva (L.). — A quella gioria. La Chiess: Quao omne desiderium superant. — Che trascende ogni desiderio (Lan.). Aitri: che non si lascia acquistare dai solo desiderio, ma pure coli travaglio che porta la virtà. Non patiture se vinci (Ces.). — Lei, is memoria. — La storta, l'esempio — amori, anime innamorate della giustizia. — Per uno. Voce di La storia, l'esempio — amori, anime innamorate della giustizia, — Pur uno. Voce di 
gioia e virtà (T.). Ribatte il 
concetto con l'immagine d'un 
mazzo di vari for), che mandano un odor solo composto 
di motti (Ces.) — Spirando; 
parlando (B.). — Digiuno. Saziatemi, parlando, ila vogita di 
sapere, perohò credere in Gesti Cristo, sia necessario a salute 'T.). — Cibo. Intende che'l 
suo dubbio non si porla assolvere per ragione terrena (Lan). —
Reame. Ciassou ordine di 
celesti egli chiama reame (T.). —
Specchio. Voi come gli altri beati, vedete la giustizia di 
Dio (T.) Ben so io che voi 
sapete la costa del mio dubbio, perchè se la giustizia di 
Dio (T.). Ben so io che voi 
sapete la costa del mio dubbio, perchè se la giustizia di 
Dio (T.) en so io che voi 
sapete la costa del mio dubbio, perchè se la giustizia di 
Dio (T.) en so io che voi 
sapete la costa del mio dubnoi, perchè se la giustizia di 
Dio (T.) en so de celesti (Al
Troni), certo l'ordine vostre 
non la vede men chiara (Ces.) ad aloun ordine de' celesti (al Troni), certo l'ordine vostro non la vede men chiara (Ces.), Sopra. Ix. 61-62. B sotto, xxviii. 83-89. Cotanto vecchio, ne sono affamto de tanto tempe (Ces.). — Uscendo di cappello, poi che si lì è levato lo cappello di capo, che si lì tiene per farlo maniero, e che non ai dibatta (B.). Altri: falcone ch'esce dei carvello. — Si applane dibatta (B.). Altri: falcone ch'esce del cappello. — Si applaude, applaude a sè. Il B.: r. plaude, sè percuote — Voglia mostrando, di volare a pigliare preda — facendosi bello, scotendòsi tutto o rasconciandosi le penne col becco (B.). Morg., XI, 70 — Segno, aquila, percochè segno, o insegna imperiale — Laude Anime che Onoran la grazia (Ces.).—
Gaude, gode. Purg., XXI, 78: Congaudete (T.).
40-51. Coluit, ecc., Die, che

misurò quasi con compasso il giro dell'universe, e tante cose ci pose aperte e arcane, non potes tanto spargere nelle crea-ture la propria luce, che il suo Verbo non rimanesse maggiore del loro concetto. E questo è accertato dal fatto che Satana, ecc. (T.). Voltaire: Toute la nature n'est que mathémati-que. Bocc., Tes.. XII, 6: Quel che 'l mondo circonscrisse, v. Milton, Paradiso perduto
vii. — Bi fare impresso, s
imprimere e mettere — No imprimere e mettere — Non rimanesse, eoc. Non poté tanti vestigi seminarvi del suo valore, che la sua intelligenza motrice (à li Verbo), non avesse idee di troppi altri esseri, da riempiere un altro infinito spazio, tuer del segnato coufine (Ces.). — Il primo superbo, Lucifero — fu la somma, avanzò tinte le creature per eccellenzia (B.). — Aspetar lume, ecc. Gli angeli ebbero un tempo di prova: Lucifero non volle aspettare che la prova finisse, per conoscere il va finisse, per conoscere il vero delle relazioni tra la creatura ed il creatore. Volg. Eloq., 11 (T.). — Appar. è manifesto — ogni minor natura, creata, non può comprendere Dio (T.).

— Fine, confine (T.). — E sè in sè misura. Iddio solo è il sesto eguale alla comprensione di sè medesimo (Ces.). Il W.:

di se medesimo (Ces.). Il W.; sè con sè. con sè. cos sè. cos se. 52-68. Nostra veduta. Il B.; Vostra veduta. Il a vostra intelligenzia. — Mente divina (B.). — Da quet che l'è parvente. Altri: Da quet che git è. — Che non vegga Dio essere moito maggiore di quello che pare a lei (T.). Che non discerna il lume. Pintendimento divine. sotto anuarenza moito divine. sotto anuarenza moito. divino, sotto apparenza molto dal vero discosta (L.). — Però, eco. Ordina: Però la vista, l'intelligenza. che il vostro l'intelligenza. che il vostro mondo riceve (da Dio), s'interna nella giustizia terna della giustitta sempi-terna di Dio, com' occhio en-tro per lo mare (L.). Il W.: per lo mar, dentro s'interna. — Pere, se tanta è la profon-dità della mente divina, che il primo angelo ne attinse po-chissimo, e meno l'uomo, come può costui cercar nell'abis-so di sua giustizia? che è la questione in Dante veduta da questione in Dante veduta da quelle anime. Ed ecoc: il lu-me da Dio partecipato nelle menti umane, penetra nella giustizia eterna, come l'occhio dentro il mare eco., onde se-guita che se Dio condanna alcuno, ne ha ben la ragione giu-stissima, ma occulta al nostro stissima, ma occulta al nostro (Ces.). — corta, eca, collo intelletta vedere (Ces.). — Dalla proda, 67-78. Assai, ora vedi abba—che non vede di lung la lungo la riva—in pelago, do—stanza. — Aperta la latebra, no parmo (palmo) (2). S P ve è alto il mare, — uoi vede, il ·l'appiattamento t'è manifesto le, Rom, E, 19. (Ces.). —

Non poteo suo valor al fare impresso In tutto l'universo, che il suo verbo Non rimanesse in infinito eccesso. E ciò sa certo che il primo superbo, Che fu la somma d'ogni creatura, Per non aspettar lume, cadde acerbo: E quinci appar ch'ogni minor natura, È corto recettacolo a quel bene Che non ha fine, e sè in sè misura. Dunque nostra veduta, che conviene Esser alcun de' raggi della mente Di che tutte le cose son ripiene. Non può di sua natura esser possente Tanto, che suo principio non discerna Molto di là, da quel che l'è parvente. Però nella giustizia sempiterna La vista che riceve il vostro mondo. Com' occhio per lo mare, entro s'interna: Che, benchè dalla proda veggia il fondo, In pelago nol vede, e nondimeno Egli è, ma cela lui l'esser profondo. Lume non è, se non vien dal sereno Che non si turba mai, anzi è tenebra. Od ombra della carne, o suo veleno. Assai t'è mo aperta la latebra, Che t'ascondeva la giustizia viva Di che facei question cotanto crebra; Chè tu dicevi: Un uom nasce alla riva Dell'Indo, e quivi non è chi ragioni Di Cristo, nè chi legga, nè chi scriva; E tutti i suoi voleri ed atti buoni Sono, quanto ragione umana vede, Senza peccato in vita od in sermoni: Muore non battezzato e senza fede; Ov' è questa giustizia che il condanna! Ov' è la colpa sua, s'egli non crede? Or tu chi se', che vuoi sedere a scranna, Per giudicar da lungi mille miglia, Con la veduta corta d'una spanna? Certo a colui che meco s'assottiglia,

Se la scrittura sopra voi non fosse, Da dubitar sarebbe a maraviglia.

fondo per l'altezza dell'acqua (B.). — Crebra, domandi d'.B.). — Eglé é, c'è il fondo, ma quente (T.). — Alle s'ive à la profondità lo nasconde (T.). P'Indo. Il B.: Alla s'ive à Il Witt.: É B. — Non è, eco. Nilo, nasce tra gli infede di fonte della vera sapienza Senza peccato, senza peca è la mente divina, e pertanto, in opera e in parole (B). è la mente della vera sapienta è la mente divina, e pertanto, se il nostro vedere non vien di la, è tenebra o malignità; il che terna a dire: Se la tua in parols (2).

Che U conclusive all line in the feet of conclusive all line in the feet of the feet o

in opera e in parole (B.). Che il condanna all'infe

O terreni animali, o menti grosse! La prima volontà, ch'è per sè buona, Da sè, ch'è sommo ben, mai non si mosse. Cotanto è giusto, quanto a lei consuona; Nullo creato bene, a sè la tira, Ma essa, radiando, lui cagiona. Quale sovr'esso il nido si rigira, Poi che ha pasciuto la cicogna i figli, E come quel ch'è pasto, la rimira; Cotal si fece, e si levai li cigli, La benedetta imagine, che l'ali Movea sospinta da tanti consigli. Roteando cantava, e dicea: Quali Son le mie note a te, che non le intendi, Tal è il giudicio eterno a voi mortali. Poi si quetaro quei lucenti incendi Dello Spirito Santo, ancor nel segno Che fe' i Romani al mondo reverendi, Esso ricominciò: A questo regno Non sali mai chi non credette in Cristo Nè pria, nè poi ch'el si chiavasse al legno. Ma vedi, molti gridan Cristo, Cristo, Che saranno in giudicio assai men prope A lui, che tal che non conobbe Cristo; E tai Cristiani dannerà l'Etiope, Quando si partiranno i duo collegi, L'uno in eterno ricco, e l'altro inope. Che potran dir li Persi ai vostri regi, Come vedranno quel volume aperto, Nel qual si scrivon tutti suoi dispregi 115 Li si vedrà tra l'opere d'Alberto Quella che tosto movera la penna, Per che il regno di Praga fia deserto. Li si vedrà il duol che sopra Senna 118 Induce, falseggiando la moneta, Quei che morrà di colpo di cotenna. 121 Li si vedrà la superbia ch'asseta, Che fa lo Scotto e l'Inghilese folle Si, che non può soffrir dentro a sua meta Vedrassi la lussuria e il viver molle

co, com'io, so (L.). Forse è da tus fuerit hic salvus erit ; qui eggere teco (Tor.). Chi come vero non crediderit, condese. Il Parenti supplisce ragio- madritur (B.). Animali, anime unado, e spiega: Certamente a gravate dal corpo.— La prima colui che mi ricerca con sot- volunta. Dio è immutabile (T.). igliezza, il suo volere investi.—— Consuona., corrisponde, e

gli occhi levati a guardarla (B.). — Da tanti consipii, da tanti beati spiriti quanti erano in quelle ali (B.). Voleri d'amime (T.). — Poi, poichè. — Quei lucenti incendi, il detti beati spiriti — nei segno dell'aquila fatta et immaginata di loro (B.). di loro (B.).

103-114. Esso segno. chiavasse. s' inchiodasse legno della santa Croce. Chiavi per chiodi. Sotto, xxxII, 129 (T.). — Gridan Cristo, Cristo. Po-pulus hic labiis me honorat, pulus hic labits me honorat; cor autem corum longe est a me (B.). — Matt., vii, 21: Non ognuno che dice: Signore, Signore, outered net: Signore, Signore, outered net: repno des cieti, ma st ognuno che fa la volunta det padre mio (T.).—In giudicio, nell'ultimo che verrà a fare Cristo (B.).—Men grope, men vicini, men giusti (T.).—Tal, uno -che non conobbe Cristo, che fia stato infedele e non arà avuto notizia di Cristo — l'Etiope, alcuno degli Etiopi che non sarà stato peccatore se non per infedeltà, dieendoli: voi meritate bene ogni pena, che aveste notizia di quello che si ol vevesi avuto, io l'arei fatto (B.).—Matth.: III, 41: Vir Nintivite surgent in judicio cum generatione ista est condemnadoun can ni. 41: Viri Nimivita surgent in judicio cum generatione ista, et condemnatum em (Ces.). — Si partiranno, se n'anderanno il dannati all'inferno, e il beati in paradiso—impe, povero; dannato e privato della grazia d'iddio (B.). — Quel volume. Apoc., xx, 18. — Tutti i suoi dispregi, ogni peccato che l'umon fa, chè ogni peccato è dispregio della dottrina di Cristo che non o'ine segnase non virtà (B.). — Suoi loro.

115-126. Alberto. Purg., vi. 97. Invase e devastò la Boemia nel 1304 — Moverd la penna, dell'angelo che registra. Qual-che antico intende: Moverà l'a-Vedrassi la lussuria e il viver molle

Di quel di Spagna, e di quel di Buemme,
Che mai valor non conobba, nè volle.

On com'io, fo (L.). Forse è da tus fuerit hic salvus erit; qui
segger teco (Tor.). Chi come vero non crediderit; condesegger teco (Tor.). Chi come vero non crediderit; condeando, e spiga: Certamente a gravate dal corpo — La prima pi
lundo, e spiga: Certamente a gravate dal corpo — La prima pi
cuita do coupare il reame di
sello. — Palseggiando, Filipa
ando, e spiga: Certamente a gravate dal corpo — La prima
cili esce segger e con sotvolunta. Dio è immutabile (T.). tro a "Fiammighi. — Quei che
la mente umana, limitatis — Consuona, corrisponde e
la mente umana, limitatis — Non ha predilezione (T.). — na caccia, uno porco sulvatima per sè stessa, non avesse Radiando, gittando e spartima per sè stessa, non avesse Radiando, gittando e spartima sul signetica della prina volontà.—A maraviolia. Saribbe da dubitare assat, ma la

patte dell'angelo che registra. Qualcondita dell'angelo che registra. Qualcondita dell'angelo che registra. Qualcario, sarà distrutto e disfatto
le Bello. che dopo la sonditta
le Bello coa a Courtray nel 1302, falseito sard distrutto e disfatto
con lei s'accorda (B.).—Nullo. Filippo il Bello essendo u
caccia, uno porco sulvatima per sè stessa, non avesse Radiando, gittando e spartima gente di disposizioni della prina volontà.—A maraviolia. Saribbe da dubitare assat, ma la
pl-102. Si ripira, va roteando
—pasto, pasciuto — la rimira,
Ch'asseta. Che muove la sete
della conquiste (Ces.). — Le

1

loro.

Scotto. Il B.: Lo Scozio. Allude qui alle guerre di confine tra Giovanni Baliol di Scozia (Ro-Silvanni Balio di Scozia (Mo-berto Bruce. Bl.) e Bdoardo d'Inghilterra (Lf.). — Inghilese, così si pronunzia in Toscana (Tr.). — Dentro a sua meta, dentro al termini suoi (B.). dentro at termini suot (B.).— Quel di Spagma, Perdinandol V. 1995-1312 (Bl.). Tolse Gibilterra ai Mori. Nel 1312 fe' morire a torto i fratelli Carvajal, che sul patibolo lo citarono a compa-rire al tribunal di Dio entro rire al tribunal di Dio entro trenta giorni. Batro quel ter-mine mori. Però fu detto El Emplazado, il citato. — Quel di Buemme, Boemia. Vence-slao IV. Purg., vu. 101: Cui lussuria ed osto pasce. 127-135. Al Ciotto di Gerusa-lemme, a Carlo escondo, figliuo-lo dal re Carlo primo. re di

127-135 Al Clotto di Gernselemme, a Carlo secondo, figlinolo del re Carlo primo, re di
Puglia e di Sicilia, obe e' inittola re di Ierusalem, lo quale
fu sciancato (B.).— Sepnata
con un I, uno.— Quiu habuit
solam unam ciritalem, scilicet
largitatis. Et tamen, scilicet
largitatis. Et largitatis. Purgat., xx, 79 (Benv).— Guando
di contrario, lo male (B.).— segeneral un emme, sarà segnato
con M o milla.— Per ogunna
bontade malitie mille (Lan.).
— Di queste lettere parlete.
Vedi Gigli D. C., 1. 137
Guel. Federigo, figlio di Piar
d'Aragona, e dopo lui re di Sicilia (Bl.).— L'teola del fuoco,
la Sicilia, dov' à l' Eina.— Et
nota, quod notanier dicti:
e guarda.» quala tenet esa
timore, et solicitudime, quia
timore, et solicitudime, quia
timore, et solicitudime, quia
timore, et solicitudime, quia
liges vilis et surue male gubernat instra, ser redati se odibliem Repnicolis, extra autem
habebet guerram cum Carolo
Ciotto pradicto (Benv.).— Dove, a Trapani. Æn., m., 710.—
Poco d'animo (T.).— La sua
scrittura, que' obe di lui sarà
scrittura, que' obertice (Benv.).— Dovando opatio chartie (Benv.).— Pian
modico pastio chartie (Benv.).—

scritto nel libro del giudito (T.). Lettere mozse, abbreviature. - parvo, piccolo. Immodico spatio charia (Beme). 137-148. Del barba, del zio: in lingua lombarda il zlo: in lingua lombarda. Jacopo re dell'isole Baleari, figliucio di Jacopo I. re d'Aragona (Bl.). — Del fratel, Giacomo II, re d'Aragona, fratello di Alfonso III, di cui si parla nel Purg., vII, 115 (Bl.). — Nazione, nascita. Benv.: Generozam pròcapiam. — Due corone, quella di Aragona e quella delle isole Baleari (V.). — Hon fatto bosse, bastardas (Benv.). Vituperate como è vituperato l'ucomo, quando il moglie il fa fallo (B.). Perchè fu adultere dell'Ara-

127 Ved**rassi al Ciotto di Ger**usalemm**e** Segnata con un I la sua bontate. Quando il contrario segnerà un emme-Vedrassi l'avarizia e la viltate Di quel che guarda l'isola del fuoco, Dove Anchise fini la lunga etate; 139 E, a dare ad intender quanto è poco, La sua scrittura fien lettere mozze, Che noteranno molto in parvo loco. E parranno a ciascun l'opere sozze Del barba e del fratel, che tanto egregia, Nazione, e due corone han fatte bozze. E quel di Portogallo, e di Norvegia 173 Li si conosceranno, e quel di Rascia Che mal ha visto il conio di Vinegia. O beata Ungheria, se non si lascia Più malmenare! E beata Navarra, 149 Se s'armasse del monte che la fascia! E creder dee ciascun che già per arra 145 Di questo, Nicosia e Famagosta Per la lor bestia si lamenti e garra,

Che dal fianco dell'altre non si scosta.

gona, non cedendo Sicilia al che se li Ungheri si possi la minor fratello Federigo; a Si-conservare in questa, cha sona cilia perchè da monarchia au-tonoma tramutolla in provincia cesse sua difensione di quel tonoma tramutolla in provincia tonomatramutolla in provincia (L. Vigo). — Br Portogallo. Dionisio l'Agricola, avaro e mercante. Regnó 1279-1325. — Norvegia. Accone VII. 1300-1319 (BL). — Rascia. I re di Rascia dominarano la Bosnia Rascis dominavano la Bosnia e quella parte settentionale della Servia, dove scorre il fume Rasca, che avera dato il nome al loro reame. — Mal ha visto, ecc., mal per lui hae veduto lo cogno del ducato che si batte in Vinegia: imperò che elli ha falsificatoguella moneta (B.) Urosio I (Phil: Uros e Uroscius II), che regnò fino al 1307 ontraffosi erossi vane. al 1307 contraffece i grossi vene-ziani, e la repubblica se n'era doluta nel 1237 con un ambaziani, e la repubblica se n'era doluta nel 1257 con un amba-sciatore a posta (Barozsi). - Una deliberazione voueziana del 1282 provvedeva che i ricevitori del pubblico denara teneantur diti-genier inquirere stenarios regis genter inquirere aenarios regis Raxios contragactos mostris Venetis grossis, si ad corum manus pervenerini, et si per-venerini, tencantur est moi-dere, coo. (Ph.). Altri: Che mai aggiustò, cioè con peggior lega e peso minore. — Ungher-ria. Riprende la sozza e laida vita delli re d'Uugheria, pas-sati infino a Andrias, la cui vita imperò il Ungheri lodaro-no, e la cui morte plausero, che respettivamente agli altri era già civile e politica: e però dice

cesse sua difonsione di quel monte (Pireneo) che la circuida, e non cader nelle mani della casa d'Anjon, come fet nel 1307 e come altresi la Navarra nel 1314 (B.). — Fant; M. Vill., vill., 74. (Valle) quand e quindi fesciciata dalle rip. — Nicovia e Famagosta, per qua dat intelligir repressen. Cypri. I: enim. Nicovia civilar in Cypri. dat intelligi repnum Cypri I:
onim Nicosia civilas in Cypri
et Famagosta alia civilas in Cypri
et Edmagosta alia civilas in Cypri
et Edmagosta alia civilas infor et dillor, ad quam est conmunis Mercatorum concura i
(Benv). Intende del mal governo di Enrico II della cas
del Lusignani (Lr). — Per era, per caparna e fermazia (E
Begno alia Navarra del mgoverno chi alia in Cipro (Fi
— Garra, garrisca, gridl. BenRixetur propter repem mu
bestiatiter viventam. — Cidab fianco dell' altre mon is
costa, qui rexi non discordai,
nec recedit a latere alianu
bestianim, idest aliarum
discolarin, idest aliarum
discolarin, idest aliarum
viliosorum. Et vere au
discolarit, et non discordai;
a vivare bestiali aliarum en
vincii et excedit, cum mu gent
Cypria omnes gentle et ray: vincil et excestit, cum sus gent Cypria omnes gentes et ray-regnorum christianitatis (a. -perflutate luxuria, gula, m.'-litiel, et in omni genere vi-luptatum (Benv.). Pletre ix-che allude al lone dipine nel-lupta di chal lus. l'arme di quel re.

## CANTO VENTESIMO.

In questo canto loda l'aquila alcuns degli antichi re, i quali, oltre a tutti gli altri, furono giustissimi ed eccellentissimi in opni virtu. Poi solve un dubbio a Dante, come potessero essere in cielo alcuni che, secondo il creder suo, non avevano avuto fede cristiana.

Quando colui che tutto il mondo alluma Dell'emisperio nostro si discende, Che il giorno d'ogni parte si consuma, Lo ciel, che sol di lui prima s'accende, Subitamente si rifà parvente Per molte luci, in che una risplende. E quest'atto del ciel mi venne a mente. Come il segno del mondo e de suoi duci Nel benedetto rostro fu tacente; Però che tutte quelle vive luci, Vie più lucendo, cominciaron canti Da mia memoria labili e caduci. O dolce amor, che di riso t'ammanti, Quanto parevi ardente in quei flavilli, Ch'avien spirito sol di pensier santi! Poscia che i cari e lucidi lapilli, Ond'io vidi ingemmato il sesto lume, Poser silenzio agli angelici squilli, Udir mi parve un mormorar di flume, Che scende chiaro giù di pietra in pietra, Mostrando l'uberta del suo cacume. E come suono al collo della cetra Prende sua forma, e si come al pertugio Della sampogna vento che penetra, Così, rimosso d'aspettare indugio, Quel mormorar dell'aquila salissi Su per lo collo, come fosse bugio. Fecesi voce quivi, e quindi uscissi Per lo suo becco in forma di parole, Quali aspettava il cuore ov' io le scrissi.

cominciaro a cantare; e però è da intendere che non più per lo becco dell' aquila, ma ciasouno da sè mandò fuori la voce (Ces.).— O dolce amor, o dolce amor di Dio, che sotto quella ridente luce ti ascondi (L.).— Flavillie pfaiti, da fare.— Flatillo. Istrumento di musica, piecolo flauto (Bl.). Benv.: piccolo flauto (Bl.). Benv.: Flailli, idest sibilis : scilicet in vocibus canoris illorum spirituum; unde dicit: « Ch' a-vien spirito sol di pensier santi, » idest qui cantus movebantur solum a sanctis curis, non vanis, a quibus mo-ventur cantus hominum, ventur cantus hominum, — Cost sopra, xii , 8, gii spiriti cantanti son chiamati dulci tube (B. B.). Il Buti : Flavilii, beati spiriti che parevano a modo di faville. Il Lando : Fravilli, spiriti lucidi. Lo stesso Blanc nella sua versione : In den Funken. — Ch'avien, ecc., che spiravano solamente santi pensieri (Daniello). — Spirito, sairazione (B.).

pensieri (Daniello). — Spirito.
picazione (B.)
16-30. Cari e Isacidi lapilii,
preziose e risplendenti gemme
appella le beate anime (L.).
Poser silenzio, eco. Come neu
può da una bocca uscir che un
suono, e non già armonia (ch'è
di vari simultansi suoni), perciò, supponendo il Poeta armoniosi i canti che disse fatti
da quelle anime, e che per tul
motivo non per l'unica bocca.
dell'aquila, ma ciascun'anima
per propria bocca cantasse;
per fare adesso she nuovamente
tutte esse anime per bocca del-Quali aspettava il Cuore ov 10 le scrissi.

1-15. Guando colui, il Sole. le viste superne (Tor.).— E unterna (Tor.).— E unterna

fiato, che dalla bocca del sonato, che dolla oocca dei so-natore penetra nella sampo-gna, ai periugio, ai fori della medesima, che il sonatore apre colle dita o tura, prende quella forma di suono che l'arte ri-chiede (L.), — rimosso d'aspettare indugio, senza indugio, su-bito. — Quel mormorar, ecc. bito. — Quel mormorar. eco. Ordina: quel mormorar eslisai su pel collo dell'aquila (Cer.).—Bugio, bucato come collo dell'aquila (Cer.).—Bugio, bucato come collo dell'anale. Vive in Toscana (T.). 31-38. La parte in me, eco. Ordina: Incominciommi (a lire): Or si vuole. del tu ora, riguardar finamente in me la parte che nelle aquite mortali, nell'aquile terrene, vede e pate, coffre, il 80te, colò l'ochio. — Pate ti 80te, sofferiere di vedere la spera del Soie (B.). Gli uccelli hanno una palpebra interna (membrum nictiana) che posson calare svanti la puinterna (memorum michians) che posson calare avanti la pupilla per attutare la luce del sole. Nel più grandi, come l'aquila, è più visibile (Ph.). —
Pigura fommi, onde lo mi
figuro un' aquila. in aquiles formam efingor (Tor.).
— Quelli onde l'occho, coo.,
quelli che lo scintillante occhie mio compongono, il Poeta chio mio compongono. Il Poeta non annovera poi altre anime che queste; onde pare che ponga occhio in singolare, non per sineddoche, ma perchè real-mente supponga che mostrasse quell'aquila un occhio solo; che avesse cioè la testa figuche avesse cloà la testa figurata in profilo e non in prospetto; come appunto vedesi in
profilo, e non in prospetto, figurata la testa dell' aquila
nell'antiche imperiali insegne
(L). — Di tutti i loro grazi,
ecc., sono i più lucenti di tutti
gli altri lumi o epiri, che per
diversi gradi vanno formando
la figura dell'aquila (B. B.).

Li sommi, il più alti (B.).
37-42. Per pupilia vale in
lucgo di pupilia (L). — R
cantor, ecc., David, re e profeta (mosso dallo Spirito Santo), cantava li salmi che com-

to), cantava li salmi che componeva colla citera sua (B.).— Che l'arca, ecc., che l'Arca del Testamento trasferi di città in Testamento trasferi di città in città, danzandole avanti (Reg. II, 6) (L.). — Ora conosce, eco. Ordina: Jora, per lo rimune-rar, chè altrettanto (quanto fu lo merito B.), eco. (L.). Il T.: In quanto affetto fu. Latino: In amore esse Quanto lo spirito che lo consigliava l'amasse, lo conosce dal premio che corrisponde al merito. — In quanto effetto, eco... per la munto effetto, eco... per la munto effetto, eco... per — In quanto effetto, ecc., per quella parte che dipese dalla sua elezione. Per consiglio non intendo il Divino Spirito, ma la volontà, il libero arbitrio di Davide (Parenti).

La parte in me che vede, e pate il sole 31 Nell'aquile mortali, incominciommi, Or fisamente riguardar si vuole, Perchè de' fuochi, ond'io figura fommi, 34 Quelli, onde l'occhio in testa mi scintilla. Di tutti i loro gradi son li sommi. 37 Colui che luce in mezzo per pupilla, Fu il cantor dello Spirito Santo, Che l'arca traslatò di villa in villa. Ora conosce il merto del suo canto, In quanto effetto fu del suo consiglio, Per lo remunerar ch' è altrettanto. Dei cinque, che mi fan cerchio per ciglio, Colui, che più al becco mi s'accosta, La vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa Non seguir Cristo, per l'esperienza Di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue in la circonferenza, Di che ragiono, per l'arco superno, Morte indugio per vera penitenza. Ora conosce che il giudicio eterno, Non si trasmuta, perchè degno preco Fa crastino laggiú dell'odierno. L'altro che segue, con le leggi e meco, Sotto buona intenzion che fe' mal frutto, Per cedere al pastor, si fece Greco. Ora conosce come il mal, dedutto Dal suo bene operar, non gli è nocivo, Avvenga che sia il mondo indi distrutto.

sopra l'occhio mi fanno un arco in luogo dei dejio (L). — Colvi, Trajano. V. Purg., x. 73 e segg. (L). — Dell'opposta della contraria, la quale provò ancora quando morl la prima volta infedele, che vide lo pene infernali (E.). Fino a che san Gregorio gl' impetrò la liberazione; che vale a dire per intorno a cinque secoli (L). E quel che segue, ecc., e quello che nella circolar linea, di cui parlo (quella cioè che forma il ciglio) per l'alto dell'arco sa parlo (quella cioè che forma il — Il Tor.: Intende che Cestanicilio) per l'aito dell'arco sa- tino, lasciata Roma per cedera leudo, viene appresso (L). — a. s. Silvestro, se ne andò a Moris indugió, ecc., per es. Bisanzio con le leggi e con sorsi veramente pentito delle l'aquila imperiale, vale a dire. Offisse a Dio fatte tardò a mo- colà trasportò l'imperio. — de rire. Intendesi il re di Giu- fe mai fruito, ne seguì mais da Exechia, il quale, annun- fra conosce, eco. Quantunque ziandogli Isala la sua certa da cotal cessione ed allosis-prossima morte, pianse diroi- namento dell' Imperatore da

E quel che vedi nell'arco declivo, Guiglielmo fu, cui quella terra plora Che piange Carlo e Federigo vivo.

43-54. Dei cinque, intendi tamente, onde Iddio gli risquecht, de' quali ha l'aquila mandò il profeta ad assicutessa detto nel v. 34 essore la rario di altri quindici anni di di lei figura composta — cñe vita (Reg., Iv. 20; Fazi., xxxvii) mi fan crechio per ciplio, che (L.). — Perché, per cagione sopra l'occhio mi fanno un arche — degno, a Dio accetto— con l'une del dictio un arche — degno, a Dio accetto chė — degno, a Dio accetto — greco, prego. — Fa crastino laggie, ecc., fa che in terra succeda domane quello chè predetto dover oggi succeder. Conosce cioà avere iddio de eterno tutto determinato, e la forza delle cause seconde a dar morte ad Ezechia, e l'impedimento della medesima forza chiegli era per operare ai prieghi di lui (L.). Purg. vt. 37-39 55-63. L'altro, Costantino (B.). — Il Tor.: Intende one Costantino (B.).

Il Tor. : Intende che Costan-

Ora conosce come s'innamora Lo ciel del giusto rege, ed al sembiante Del suo fulgore il fa vedere ancora. Chi crederebbe giù nel mondo errante, Che Rifeo Troiano in questo tondo Fosse la quinta delle luci sante? Ora conosce assai di quel che il mondo Veder non può della divina grazia, Benchè sua vista non discerna il fondo. Qual lodoletta che in aere si spazia Prima cantando, e poi tace, contenta Dell'ultima dolcezza che la sazia, Tal mi sembiò l'imago della imprenta 76 Dell'eterno piacere, al cui disio Ciascuna cosa, quale ell'è, diventa. Ed avvegna ch'io fossi al dubbiar mio Li quasi vetro allo color che il veste. Tempo aspettar tacendo non patio; Ma della bocca: Che cose son queste? Mi pinse con la forza del suo peso; Per ch' io di corruscar vidi gran feste. Poi appresso con l'occhio più acceso Lo benedetto segno mi rispose, Per non tenermi in ammirar sospeso: Io veggio che tu credi queste cose, Perch'io le dico, ma non vedi come; Si che, se son credute, sono ascose. Fai come quei, che la cosa per nome Apprende ben; ma la sua quiditate Veder non puote, s'altri non la prome. Regnum cœlorum violenzia pate Da caldo amore, e da viva speranza, Che vince la divina volontate; Non a guisa che l'uomo all'uom sopranza. Ma vince lei, perchè vuole esser vinta, E vinta, vince con sua beninanza. La prima vita del ciglio e la quinta 100 Ti fa maravigliar, perchè ne vedi La region degli Angeli dipinta,

Roma sia nata la divisione del. — Che, ecc., cui piange morto l'Europa, e dell'Italia massima- quella Sicilia che piange viyi mente, in molti piccoli princi- Carlo il Zoppo Anglolno, (perchè pati, e quindi le innumerevoli aspra guerra movale per imagriesime guerre, contuttociò, padronirene), e Federico d'Apati. e quindi le innumerevoit asprissime guerre, contuttodio, per aver Costantino fatto quanto fece a buon fine, ora consce per prova che il dedutto, il conseguito male, non gli è nocivo (L.). Non gli è imputato a colpa (T.). — Indi, però da quella cagione (T.). — Nell'arco decivo, a disotto della sommità dell'arco, nella declività dell'arco, nella declività dell'arco (L.). Arco, piega del ciglio (T.). — Guiglielmo. Guglielmo II, re di Sicilia, di stirpe normanta, principe giusto e buono, nato sei 1167, morto nel 1189 (Bi.).

padronirsone), e Federico d'A-ragona suo re, perohè l'aggra-vava con brutta avarizia (L.). Plora con desiderio — piage di dolore sdegnoso. (T.). 64-78. Ed al sembiante, eoc.: colla vivezza di sua luce lo dà anche a conoscere (L.). -

la patria contro i Greci, ed essere fra tutti i Trojani state il più onesto ed osservants del giusto (L.).—Zuinglio ammetteva i gontili alla beattudine eterna. Lutero pendeva ad aumetteril; ed avrebbe volentieri salvato l'anima di Cicerone — Tondo, ela mio ciglio (E.).—Non discerna il fondo, benohè Rifeo ne cognessa sessi della divina grazia, non ne vede però ciò che n'è (E.).—Ph. dice doversi figurare così l'ordine di questi sei re che formavano l'ocohio dell'aquila: la patria contro i Greci, ed es-sere fra tutti i Trojani stato

COSTANTINO REECHIA G GUGLIELMO.

-Lodoletta. Altri: alodoletta, diminutivo dal latino alauta. (L). — Si spazia, si trastulla per l'aire (B.). — Dolezza, delle note (T.). — Tal, ugualmente sazia nell'altimo parlare — mi sembio, mi sembro (L). — Delta imprenta. Parve l'imagine dell'aquila ch'è sigillo del volere di Dio, il quale con un semplica atto fa ciò ch' el vuole (T.). — Tempo aspessi ch'e' mi leggevan dell'anime, il mio dubbio non sofierse inducto (T.). — Peste, lettile. Già stato detto che le beate anime dimostrano lettiza coi fiam-Lodoletta. Altri: alodoletta.

dimostrano letizia col fiam-meggiare (B.). Sopra v, 105. 88-99. Non vedi come sia ve-ro quello che io dico (B.). Co-

ro quello che io dico (B.). Come queste cose accadano (L.).

Se son credute non sono note a te, se non per lo credere (B.). — Per nome, sae bene come si chiama la cosa per suo nome (B.). — Quittita que essenzia (B.). Quiditas appellasi nelle scuole l'essenzia cost termini quid est (L.). — Prome, manifesta (B.). Spiga (T.). — Violenzia pate, Sofire esser guadagnato por forsa di volontà (T.). — Non a gui-sa. sec., non come un uomo prevale ad un altro, essendo prevale ad un altro, essendo costui ripugnante (L.). — So-pranza, soprasta (B.). – Perchè vuole esser vinta, dando essa a noi onde vincerla — Evin-ta, ecc., lasciandosi vincere, ta, ecc., lasciandosi vincere, ottiene l'eterna da lei bramata

ottiene l'eterna da lei bramata salvezza del peccatore (L.), — Beminanza, bontà (B.). 100-117. La prima vita, ecc., la prim'anima formante il ci-glio dell'aquila (sopra, v. 43), cioè Trajano, e la quinta, cioè Rifoc: vita per anima adopera dà anche a conoscere (L.). —

Mondo, errante, soggetto al prim'anima formante il cierrore, a differenza del Cielo glio dell'aquila (sopra, v. 43), (L.). — In questo tondo, in queciòà Trajano, e la quinta, ciòà st'arco di cinque luci sante Rifeo: vita per anima adopera formato (sopra, v. 43), fosse Rianche sopra, v. 7. — Perchè fèo Trojano la quinta luce.

Sorire Virgillo (Am. II, 45), di esse adorno il Paradiso (L.). essere cestni morto difendendo — Quei de' paveuri, coo. Prem-

| dendo per sineddoche i croci-<br>fissi piedi del Redentore per<br>la persona di lui, viene adire<br>che Rifco morì in ferma fode | De' corpi suoi non uscir, come credi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| nssi piedi dei Redentore per<br>la persona di lui, viene adire                                                                   | Gentili, ma Cristiani, in ferma fede,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| che Rifco morì in ferma fode<br>del Redentore venturo; peroc-                                                                    | Quel de passuri, e quel de passi piedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ;    |
| chè stato avanti alla venuta di                                                                                                  | One I will during interesting a most of flows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   |
| esso : e Trajano in ferma fede                                                                                                   | Grammar a buon voier, wino an ossa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| del Redentore venuto, peroc-<br>chè stato dopo di esso (L.). —                                                                   | E ciò di viva speme fu mercede;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   |
| chè stato dopo di esso (L.). —<br>L'una, intendi la vita. l'ani-<br>ma di Trajano — u' non si                                    | Di viva speme, che mise sua possa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100  |
| riede, ecc., nel qual luogo stan-                                                                                                | Ne' preghi fatti a Dio per suscitaria,<br>Si che potesse sua voglia esser mossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| do, mai la volonta si converte a                                                                                                 | Tlaning alamiana anda si yayila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111  |
| Dio - <i>tornò all'ossa</i> , rientrò ad<br>informare il proprio corpo, ed                                                       | Tornata nella carma in che fu noco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| a rivivere su questa terra (L.).<br>— E ciò di viva, ecc., e- tal<br>riunione dell'anima di Tra-                                 | Credette in Lui che poteva aiutarla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| — <i>E cio</i> di vivα, ecc., e-tal<br>vinnione dell'anima di T≠a-                                                               | E credendo s'accese in tanto fuoco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115  |
| jano al proprio corpo fu la<br>mercede che ottenne il santo                                                                      | Di vero amor, ch' alla morte seconda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| mercede che ottenne il santo                                                                                                     | Fu degna di venire a questo giuoco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| papa Gregorio per quella viva<br>speranza che fondò egli nelle                                                                   | L'altra, per grazia, che da si profonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116  |
| preghiere fatte a Dio per su-<br>scutare, per far risorgere da                                                                   | Fontana stilla, che mai creatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| quel baratro l'anima di Tra-                                                                                                     | Non pinse l'occhio insino alla prim'onda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L    |
| jano, onde potesse la di lei<br>volontà muoversi al bene (L.).                                                                   | Tutto suo amor laggiù pose a drittura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7121 |
| — <i>Tornata</i> , suscitata col corpo                                                                                           | Per che, di grazia in grazia, Dio gli ap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ers  |
| (Lan.). — In che fu poco, nella                                                                                                  | L'occhio alla nostra redenzion futura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| quale poco tempo fece dimora<br>(L.). — A questo giuoco, gioia                                                                   | Ond' ei credette in quella, e non sofferse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124  |
| (L.). — A questo giuoco, giola<br>— gloria (Lan.).<br>118-129. L'altra, la vita, l'a-                                            | Da indi il puzzo più del paganesmo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| nima di Rifèo — ver grasia.                                                                                                      | E riprendeane le genti perverse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| nima di Rifeo — per grasia,<br>aiutata da quella divina grazia.<br>— Onda. Purg., viii, 68-69. Al                                | Quelle tre donne gli fur per battesmo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127  |
| — Onda. Purg., viii, 68-69. Al<br>fondo o principio (Lan.). — A                                                                  | Che tu vedesti dalla destra ruota,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| drittura, di instizia — Perverse,                                                                                                | Dinanzi al battezzar più d'un millesmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| non tanto triste, quanto perver-<br>tite dalla credenza falsa ( 7. ) .—                                                          | O predestinazion, quanto rimota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130  |
| lite dalla credenza falsa $(T.)$ .—Quelle tre donne, ecc. Le tre                                                                 | E la radice tua da quegli aspetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| teologali virtù, Fede, Speranza<br>Carità, che danzanti alla de-                                                                 | Che la prima cagion non veggion tota!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| stra ruota del trionfale carro                                                                                                   | E voi, mortali, tenetevi stretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133  |
| vedesti nel Paradiso terrestre<br>(Purg., xxxx, 121 e seg.), esse                                                                | A giudicar; chè noi, che Dio vedemo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Purg., xxix, 121 e seg.), esse<br>fecero in lui le veci, l'effetto                                                               | Non conosciamo ancor tutti gli eletti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136  |
| del battesimo, istituito più di<br>mill'anni dopo. Dice bene più                                                                 | Ed enne dolce così fatto scemo,<br>Perchè il ben nostro in questo ben s'affi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| d'un millesmo, perocche dalla<br>renuta di Gesu Cristo alla di-                                                                  | Chè quel che vuole Iddio e noi volemo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ıııı |
| vennta di Gesù Cristo alla di-<br>struzion di Troja, tempo in                                                                    | Cosi da quella immagine divina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139  |
| oui suppone virg. che vivesse                                                                                                    | Per farmi chiara la mia corta vista,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Rifèo, contansi anni 1184 (L.).  — Il millesimo vale ora l'an-                                                                   | Data mi fu soave medicina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| no del quale si parla (T.).                                                                                                      | E come a buon cantor buon citarista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143  |
| 130-148. O predestinazion.<br>Predestinazione è quando Id-                                                                       | Fa seguitar lo guizzo della corda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| dio provede che alcuno sia                                                                                                       | In che più di piacer lo canto acquista;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| salvato, che non può essere                                                                                                      | Si, mentre che parlò, mi si ricorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145  |
| she non sia, e prescienzia è<br>luando Iddio prevede cho uno                                                                     | Ch' io vidi le due luci benedette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| unando Iddio prevede cho uno<br>lebbe essere perduto (B.). —                                                                     | Pur come batter d'occhi si concorda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Da quegli aspetti, da tutte le<br>riste create (L.). Aspetti, in-<br>elletti (B.). Sguardi (T.). —                               | Con le parole muover le flammette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.48 |
| elletti (B.). Sguardi (T.). —                                                                                                    | abl some compa second as some summer discu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ciamo, ecc.; conforme a quella                                                                                                   | xvin, 109 e seg , dipinta ivi da si muovono le due punili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o de |
| colletta della Chiesa: Deus,                                                                                                     | Dio stesso (L.) Lo guizzo gli occhi (V.). L'aprirsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| electorum in superna felici-                                                                                                     | fetto, il tremore per cui la per- gli occhi (L.) Con le pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.O. |
| ate locandus (V.) — Scemo.                                                                                                       | cossa corda rende suono, pel ecc., accompagnar le pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | arol |
| noi. — Immagine divina                                                                                                           | luci, di Rifeo e di Trajano un nuovo brillar di luca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | inte |
| ppella quell'aquila, peroc-                                                                                                      | chè, come sopra accennò. ecc., come appunto d'acc xviu, 109 e seg, dipinta ivi da si muovono le due pupili. Dio stesso (L.). — Lo gustzo gli occhi (F.). L'aprira della corda, la causa per l'ef- serrarsi delle palpebre d'afetto, il tremore per cui la per- cossa corda rende suono, pel suono medesimo. — Le due luci, di Rifeo e di Trajano (L.). — Come batter d'occhi, all'istesso tempo (V.). |      |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

### CANTO VENTESIMOPRIMO.

Ascende Danze dal cirlo di Giove a quello di Saturno, nel quale trova i contemplanti della via solitaria, e vede in quello una scola allissima, per la quale va salendo e scendendo una quantità di anime splendenti. Poi e. Pier Damiano gli risponde ad alcune domande, e gli tocca dei dogma della predestinazione.

Già eran gli occhi miei riflssi al volto Della mia Donna, e l'animo con essi, E da ogni altro intento s'era tolto; E quella non ridea, ma: S' io ridessi, Mi cominciò, tu ti faresti quale Fu Semelè, quando di cener fessi; Chè la bellezza mia, che per le scale Dell'eterno palazzo più s'accende, Com'hai veduto, quanto più si sale, Se non si temperasse, tanto splende, Che il tuo mortal potere, al suo fulgore, Sarebbe fronda che tuono scoscende. Noi sem levati al settimo splendore, 13 Che sotto il petto del Leone ardente Raggia mo misto giù del suo valore. 16 Ficca diretro agli occhi tuoi la mente, E fa di quegli specchio alla figura, Che in questo specchio ti sara parvente. Chi dipesse qual era la pastura Del viso mio nell'aspetto beato, Quand' io mi trasmutai ad altra cura, Conoscerebbe quanto m'era a grato Ubbidire alla mia celeste scorta, Contrappesando l'un con l'altro lato. Dentro al cristallo, che il vocabol porta Cerchiando il mondo, del suo caro duce, Sotto cui giacque ogni malizia morta, Di color d'oro, in che raggio traluce, Vid' io uno scaleo eretto in suso Tanto, che nol seguiva la mia luce.

1-18. Rifiesi, di nuovo conspiendore, Saturno - Che sotto
stti (Bi.). — Intento, intenzione. — Tu ti faresti, ecc. Come
Semele sres venendo a lei Jove
Leone — Raggia mo, vibra
nell'essenzia sua, com'ella dimandò (per maligno consiglio
di Giunone gelosa); così arderesti tu Dante, se lo ti mopoi che 'I Sole è intrato in Astrassi lo riso e l'allegrezza
riete, finge l'autore che avesse
che hanno l'anime contemplaquosta visione, et allora Sative, (B.). Cv. Metam. III,
SPA. Semele. Simbolo, come Pesuo corso (B.). Mo. ora - Suo,
tonto, di punita ambitione. Inf., del leone (T.). Valore, Conv.,
txx, 1-3 (T.). — Per le scale, iv. 2: Valore è quasi potenzia
ecc.. per la salita del Paradiso
di natura, ovvero bonta da
(L.). — Palazzo. Cio: caternam quetta data. — Ficca direttro,
domume. Ov: Palaini costi (T.). ecc. (dal latino figere menspebe come un ramo, il quale pilcarla), tieni la mente, aprebbe come un ramo, il quale pilcarla), tieni la mente, sa-- Sarebbe fronda, ecc., sa-rebbe come un ramo, il quale la folgore scoscende e parte dall'albero (Anon.) — Settimo

Specchi alla Agura: e fa che in quegli, cioè negli cochi, pingasi, quasi in Ispecchi, la figura che in questo specchio, in questo pianeta ti apparirà.
Specchio appella il pianeta di
Saturno, come già chiamò il
Sole. Parg., 1v. 62 (L.).—Anco
gli cochi nostri sono specchie
alle figure delle cose materiali
vastità di luce: a per tali figure alle figure delle cose materiali vestite di luce; e per tali figure dipinte nelle nostre pupille e subito intuite dalla nostra mente, lo spirito nostro attinge appunto la cognizione del modo d'essere di quegli enti estoriori (Antonelli).

16-24. Chi sapesse, quanto dolcemente pascevasti il mio viso, la vista mia nella beata fascia della mia celeste scorta, Beatrice (L.). (Sotto, xxvii: 91) quanto a grado mi fosse l'ubquato a grado mi fosse l'ubquato a grado mi fosse l'ubquato a grado mi fosse l'ubquato.

Beatrice (L.). (Sotto, xxvii: 91) Quanto a grado mi fosse l'ubbidire a lei, quando per suo comandamento mi brasmutati ad altra cura, tolsi gli occhi e la mente mia da lei, e li rivolsi a ciò che nel pianeta appariva (L.). — Ad altra cura, Il Buti: Adiratira cura, dall'altro pensieri, che lo aveva della coma della c

ai ad altra cura, n'era a grato
leste scorta,
con l'altro lato.
il vocabol porta,
del suo caro duce,
ni malizia morta,
raggio traluce,
pitto II suso
va la mia luce.

splendore, Saturno - Che sotto
di petto, ecc., ch'essendo ora
in congiuntione col signo del
in congiuntione col signo del
in congiuntione col signo del
incongiuntione co

poteva giungere fin dove éssa giungeva (L.). Sì come elli pose in Marte la corce per iscala, a dinotare che per mar-tirio erano saliti a Do, e in Jove l'Aquila, segno dell' Im-pero, così qui pone una Scala d'oro, a denotare che il grado del salire di queste anime, che del salire di queste anime, che fu per contemplazione, è più supremo e più eccelso che neuno supremo e piu ecceiso che neuno altro. (Anon.) (Sotto xxx...70 e seg.), dice esser la scala di Gia-cobbe che figura i gradi pe' quali la contemplazione s'ele-va a Dio. — Eretto, dirizzato R)

(B.). 32-45. Ogni iume, ogni stella che luce in cielo (L.). — Quindi forse diffuso, da ivi. giù per quella scala, si diffondesses (L.). — Le pole, le mulacchie, le quali al cominciare del di nel tempo dell'autunno, quando s'incomincia a rinfrescare l'aere, roteano, poi chasonna prende qual viaggio rinfrescare l'aere, roteano, poi ciascuna prende quel viaggio che più le piace, ecc. (Anon).—Scaldar le fredde piume, fredde per lo freddo della notte (B.).—Ed attre, ecc., per iscaldar le fredde piume, non fanno che aggirarsi sopra lo stesso luogo dove han pernotiato (L.).—Roteando, girando e volando in tondo (B.).—Tat modo, ecc. Vuol dire, che dapprima quello fautilar, quegli innumerevoli splendori scondevano unitamente, e che scendevano unitamente, e che percotendo, cioè pervenendo ad un certo grado della scala, Il incominciarono la diversità

dentro a quel lume che la tua letizia, la tua beatitudine spande (L.).— Letizia, luce che vien da gioia (T.).— chi t'accosta. Altri: Mi t'ha posta. 61-72. Si come il viso, come tu hai lo vedere mortale (B.). — Udir e viso per udito e vi-

ad un certo grado della scala, il incominciarono la diversità dei movimenti nelle pole divisata; alcuni cioò di quegli splendori ivi aggiravani sonta dipartire, altri dipartendori tornavano, ed altri, di là discesi a pià della scala, con Dante si trattennero. Quelli, insomma, che volevano parlare col Poeta discesero, e gli altri se ne restarono in certa distanza unicamente a fargli festa (L.). — L'amor, il desiderio di soddisfare alle mis dimande (L.). — Altri da me taciuto desiderio (L.). — Net vecter. ecc., nella divina onniscienza (L.). — Mercede, merito (Volpi). — Per colet, ecc., per Beatrice , che mi concede il chiedere, mi comanda ch'io solvati i caldo desio (L.). — Vita, anima. Sopra. IX. 100. — Dentro alla tua lettira, dentro a quel lume che la tua lettira. Sorteggia qui, sì come tu osserve.

Vidi anche per li gradi scender giuso Tanti splendor, ch'io pensai ch'ogni lume, Che par nel ciel, quindi fosse diffuso. E come, per lo natural costume, Le pole insieme, al cominciar del giorno, Si muovono a scaldar le fredde piume; Poi altre vanno via senza ritorno, Altre rivolgon sè, onde son mosse, Ed altre roteando fan soggiorno; Tal modo parve a me che quivi fosse In quello sfavillar che insieme venne, Si come in certo grado si percosse; E quel che presso più ci si ritenne. Si fe'si chiaro ch' io dicea pensando; Io veggio ben l'amor che tu m'accenne. Ma quella, ond io aspetto il come e il quando 🤲 Del dire e del tacer, si sta, ond'io Contra il disio fo ben ch'io non dimando. Per ch' ella, che vedeva il tacer mio Nel veder di colui che tutto vede, Mi disse; Solvi il tuo caldo disio. 52 Ed io incominciai: La mia mercede Non mi fa degno della tua risposta, Ma per colei che il chieder mi concede, <sup>7</sup>ita beata, che ti stai nasc**o**sta Dentro alla tua letizia, fammi nota La cagion che si presso mi t'accosta; E di', perchè si tace in questa ruota La dolce sinfonia di Paradiso. Che giù per altre suona si divota Tu hai l'udir mortal, si come il viso 61 Rispose a me; però qui non si canta Per quel che Beatrice non ha riso. A4 Giù per li gradi della scala santa Discesi tanto, sol per farti festa Col dire, e con la luca che mi ammanta: Nè più amor mi fece esser più presta, Chè più e tanto amor quinci su ferve, Si come il flammeggiar ti manifesta; Ma l'alta carità, che ci fa serve Pronte al consiglio che il mondo governa,

sta. Incomincia a rispondera (B.). — Ne più amor, ecc. Non alla seconda dimanda, e poi credere che l'essere a te giunta alla prima (L.). — Per quel. più prontamente d'ogni altra, ecc. per quella stessa cagione, effotto sia di maggior carità, per cui Beatrico ti disse (so- imperocchè, queinci su, su per pra v. 4 e segg.) che in questo quella scala, siccome dal grapianeta non rise (L.). Perchè do di lume, che il grade alon potresti reggere (T.). — indica della carità, puol accide alla prima dimanda, di- to la mia fevvente, ed anche conì avvicinato, cioè per recar sortisse de elegge qui classume diletto e col suo lume e colle sortica que come osservi ne di classima come osservi ne diversi veil di mi veste e fammi visibile a te nei altri (V.).

Io veggio ben, diss' io sacra lucerna. 73 Come libero amore in questa corte Basta a seguir la provvidenza eterna; Ma quest' è quel, ch'a cerner mi par forte, 76 Perchè predestinata fosti sola A questo uficio tra le tue consorte. Nè venni prima all' ultima parola, 79 Che del suo mezzo fece il lume centro, Girando sè, come veloce mola. Poi rispose l'amor che v'era dentro: Luce divina sovra me s'appunta, Penetrando per questa ond'io m'inventro La cui virtù, col mio veder congiunta, Mi leva sovra me tanto, ch' io veggio La somma essenzia della quale è munta. Quinci vien l'allegrezza ond'io fiammeggio; 88 Perchè alla vista mia, quant' ella è chiara, La chiarità della flamma pareggio. Ma quell'alma nel ciel che più si schiara, Quel Serafin che in Dio più l'occhio ha fisso, Alla dimanda tua non satisfara; Perocchè sì s' inoltra nell' abisso Dell'eterno statuto quel che chiedi, Che da ogni creata vista è scisso. Ed al mondo mortal, quando tu riedi, Questo rapporta, si che non presumma A tanto segno più muover li piedi. 100 La mente che qui luce, in terra fumma; Onde riguarda, come può là giùe Quel che non puote, perchè il ciel l'assumma. Si mi prescrisser le parole sue, Ch' io lasciai la quistione, e mi ritrassi A dimandarla umilmente chi fue. Tra duo liti d'Italia surgon sassi, E non molto distanti alla tua patria, Tanto, che i tuoni assai suonan più bassi, E fanno un gibbo, che si chiama Catria, Disotto al quale è consecrato un ermo, Che suol esser disposto a sola latria.

73-81. Sacra lucerna, o beata risplendenie anima. Barb. D'ingegno lucerna. — Basta, ecc., ohiarezza del lume mio, effetto egni beate spirito liberamente di cotal mio vedere, dimostra; e con libero amore fa quello chi dictal mio vedere, dimostra; e con libero amore fa quello chi di cotal mio vedere, dimostra; e con libero amore fa quello chi e la chi meta le anime umane che iddio provede [B.]. — A cer-quella chi è nel ciolo più ri-ner ecc., mi par difficilissimo a intendere (L.). — Che det suo. Angeil quel Serafino che la dimezzo, ecc., che lo lume foce vina natura più fissamente concentro del suo mezzo: imperò che 'l mezzo stette fermo e li raggi d'intorno girorno (Es). Prese ad aggiraral intorno (B.). Prese ad aggir

quella comprensione intellet-tuale: sicche l'intelletto umano tuale: succes i intelletto umano coeli irraggiato è egli che com proprio atto vede Dio, non è la virtù divina che in lui vegga e per lui (Ces.). — Della quale è munta, della quale somma es-senza la detta luce è una ema-nazione. — Quinci (dal veder la somma essenzia) nasce quella la somma essenzia] nasce quella beatitudine ond'io risplendo. — Perchè . laonde — alla vista mia , soc., alla chiarezza della vistone che ho d'Iddio. — La chiartta, la chiarezza della fiamma che mi nasconde pareggio, faccio pari (L.). Quan-

flamma che mi nasconde — pareggio, faccio pari (L.). Quanto vedo in Dio, tanto spiendo (T.).

91-102. Si schiara, di lume divino (T.). — Quel Serafin, eco. Sopra, 1v, 13: Dei Serafic colist che piè s' india — Domanda, della predestinazione. — Satisfara, sodistarebbe (B.). — Scisso, separato (B.). (Purg. n., 103). Petr., Trionfo della Fama, II, 15: scindi (L.). — Muover li piedi, inoltrarsi (L.). Tentare quest' alta questione (T.). — L'assumma, la inalti. — Perché, quantunque. — Presumma, assumma per presuma, assuma — Assuma. Frequente nella Bibbia a denotare l'elevazione fatta per la Grazia (T.).

la Grazia (T.).

103-120. Mi prescrisser. Così
poser limite al mio volere. —
Mi ritrassi, mi ristrinsi. — A Mei ritrassi, mi ristrinsi. — A

Mei ritrassi, mi ristrinsi. — A

dimandaria, sacorda con vita

beata e sacra lucerna cha ap
pellò di sopra, v. 55 e 73, questo

beato spirito (L). — Tra duo

tist d'Italia, tra il lido del mare A
dristico — surgon sassi, sur
gono i monti Appennini (L).

— Non molto, eco., da Firenze

discosti (L). — Tanto, eco., ac
corda col detto surgono, e vuol

dire che quel sassi, quei monti,

tanto surgono, tanto s' innal
sano, che colla loro cima sor
passano il luogo delle nuvole,

dentro alle quali tunni si for
mano; come si disse del monte

Olimpo: subes excedit Olyma
pus (L). — Un gibbo, un rialto

(T.). — Catria. Il Catria si

stacca dagli Appennini alla la
tacca dagli Appennini alla or (T.). — Catria. Il Catria si stacca dagli Appennini alla latitudine di Gubio, e si spinge verso l' Adriatro per Levante e Tramontana per otto o disci miglia, fuori affatto della linea discontrata di contrata de'monti generatori; e al disode'monti generatori; e al diso-pra della media altezza di quel-li, ergendosi la sua sommità al livello di 1700 metri sul mare. Più in basso nel fianco che guarda Greco, a uno de'capi del torrente Cesana è il moni-stero di Ponte Aveilana, ove oradesi che Dante lavorasse naria del sacro noema e ve le parte del sacro poema e ve lo conducesse anche a termine

(Antonells). — Ermo, ereme. — A sola latria, a solo culto divino: latria è serviti dovata a solo Iddio [B]. In cui già per lunga consecudime non si ammette se non gente che voglia consecurari al divino servigio (L.). Latria breve, per latria. — Terzo, perchè è questa di fatto la terra volta che imprende il beato spirito a parlare a Dante. V. sopra, di e 83 — Sermo, sermone (L.). — Com cibi, soc., pur con cibi conditi d'oglio (B). Fruttara di gran Santi al cielo (Ces.). — Vano, rende spighe riarse e munte dalla golpe, come quelle che sognò Faraone (Ces.). — Che si riveli. Che la vendeita tostana revolerà tal difetto (Lan.).

121-129. Pier Damiano, quando fui monaco fui chiamato Piero Damiano. — Nacque a Ravenna vero il 988: fu fatto cardinal vescovo d'Ostia nal 1057 Morl a Fasans nal 1073 (Phil.). — E Pietro peccator [Js. Altri: fsi, confondende s. Pler Damiano con s. Pier degli Onesti, morto di circa 80 anni nel 1119. Lo scambio probabilmente venne da questo, che tutti due per umittà si sosori-

Onesii, morto di circa eva anii negi 1119. Lo scambio probabilmente venne da questo, che tutti due per umilità si soscriveano: Petrus peccator, con questo solo divario, ohe Pietro Damiano scriveva P. P. monacchus, e Pier degli Onesti P. P. ciericus. L' Anon.: Qui palesa il nome suo, e di frate Piero Peccatore, di quella medesima Regola; il quale fu conventuale di S. Maria di Ravenna. — Di S. Maria del Porto su l'Adriatico, presso Ravenna — Adriano, Adriatico. Conu. Iv. 13: 11 mare Adriano (L.).. Al presente si chiama Santa Maria in Porta fuori, a due miglia circa dalla città. — Tratto. Girato per vio-lenzia, eletto dal papa al cardinalato, non potendo ritrarmene (B.) — Travassa, tramuta: imperò che, se il uno cardinala eletto da papa al cardinalato, non potendo ritrarmene (B.) — Travassa, tramuta: imperò che, se il uno cardinala eletto da papa al cardinalato, non potendo ritrarmene (B.) — Travassa, tramuta: imperò che, se il uno cardinala el rito, l'altro che seguita pol è rito. dinalato, non potendo ritrarmene (B.) — Travanat, tramuta;
pues et corpulenti, quales muiimperò che, se l'uno cardinale
à rìc, l'altro che seguita poi à
rìc, l'altro che seguita poi à
piggiore (B.). Trasmuta, Purg,
vui, IIT: Benes andava di valor
di vaso in vaso. — Venne, camminò. — Cephas, santo Piero,
che fu chiamato Cephas da Cristo (B.). Joh., 1, 42: Infusitus
autem sum Jesus, diwit: Tu es
Simon, fiisus Jonas: tu vocaberis Cephas (quod interpretatur
Peirus). — Il gran vastio, dibe
santo Paulo, che fu detto da
Cristo vas electionis, cioè vasello che Iddio elesse (B.). — Cosello che Iddio elesse (B.). — Code riando, ricovendo, Luc., x:
In quacumque domum intraveritis, mande illuc edentes et
illus quali-engo costello, da
di variatora le mule. — Ricche
quali aggiono (L.). — Facero queste dimetra la contenti di variatora le mule. — Ricche
quali aggiono (L.). — Peoro quali es si prode quali-engo costello, da
(T.) — Da quali-engue ostello, da
lor palareno, e bestia è lo praquali engo no, e bestia è lo praquali engo no, e bestia è lo praquali engo no, e bestia è lo prapalareno vanno copperi d'uno
palareno vanno coperi d'uno
palareno con con con con con questa, d'un relevante d'un relevante d'un relevante d'un relevante d'un relevante d'un relevan

Così ricominciommi il terzo sermo; 112 E poi, continuando, disse: Quivi Al servigio di Dio mi fei sì fermo, Che pur con cibi di liquor d'ulivi. 115 Lievemente passava e caldi e giéli. Contento ne' pensier contemplativi. Render solea quel chiostro a questi cieli Fertilemente, ed ora è fatto vano, Si che tosto convien che si riveli. In quel loco fu' io Pier Damiano; 121 E Pietro peccator fu nella casa Di Nostra Donna in sul lito Adriano. Poca vita mortal m'era rimasa. Quando fui chiesto e tratto a quel cappello Che pur di male in peggio si travasa. Venne Cephas, e venne il gran vasello Dello Spirito Santo, magri e scalzi Prendendo il cibo di qualunque ostello. Or voglion quinci e quindi chi rincalzi Li moderni pastori, e chi li meni, Tanto son gravi, e chi diretro gli alzi. 123 Copron dei manti lor gli palafreni, Si che due bestie van sott' una pelle: O pazienzia, che tanto sostieni! A questa voce vid' io più fiammelle 136 Di grado in grado scendere e girarsi, Ed ogni giro le facea più belle. Dintorno a questa vennero, e fermarsi, E fero un grido di si alto suono, Che non potrebbe qui assomigliarsi;

Nè io lo intesi, si mi vinse il tuono.

et a simistrie (Benv.). — Chi li meni, vogliano essere adde-strati (Chi stia loro alla stafia): (B.). — Tanto son orasi, per la loro grassesta. (B.). — Pin-ques et corpulenti, quales mui-tos vidi in Curia Romana (Benv.). — Gli aisi, la cappa, quando vanno appiè (B.). 1 Cau-datari (Vojt.). Quia habent cappas longas terram verren-tes cum cauda (Benv.). — Co-pron dei manti, ecc., quando vanno a savallo, imperò che

130-135. Chi rincalsi, quando portatus, qui verius est bestia montano a cavallo — a destric et bestiatior ipsa bestia. Ri et a sinistrie (Beno.). — Chi li certe, si auctor viverest hodie, meni, vogliano essere adde- posset mutare librram istam strati (Chi stia loro alla stafia). et dicere: « Si che tre bestie (B.). — Tanto son gravi, per van soti una pelle, » scilical la loro grassessua (B.). — Pin- Cardinalis, Meretria et Equue; ques et corpulenti, quales mui- sicui audivi de uno, quem bene loe vidi in Curia Romana novi, oui portabat suam con-

### CANTO VENTESIMOSECONDO.

Altri bealt tpiriti si fanno presso a Dante, ed uno che gli si manifesta per san Benedette, gli accessa alcumi dei suoi santi compagni, poi fa grave lamento della corruttela dei suoi frati. — Salo quindi il Poeta all'oltava spera, chi è delle selle Asse, entrando nel segno da' Gamini

| Oppresso di stupore alla mia guida                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mi volsi, come parvol che ricorre                                                   | •    |
| Sempre colà dove più si confida:                                                    |      |
| E quella, come madre, che soccorre                                                  | •    |
| Subito al figlio pallido ed anelo                                                   | _    |
| Con la sua voce, che il suol ben disporr                                            | е, _ |
| Mi disse: Non sai tu che tu se in cielo?                                            | •    |
| E non sai tu che il cielo è tutto santo,                                            |      |
| E ciò che ci si fa vien da buon zelo?                                               |      |
| Come t'avrebbe trasmutato il canto,                                                 | 10   |
| Ed io ridendo, mo pensar lo puoi,                                                   |      |
| Poscia che il grido t'ha mosso cotanto;                                             |      |
| Nel qual, se inteso avessi i prieghi suoi,                                          | 13   |
| Già ti sarebbe nota la vendetta,                                                    |      |
| Che tu vedrai innanzi che tu muoi.                                                  |      |
| La spada di quassù non taglia in fretta,                                            | 16   |
| Nè tardo, ma' che al parer di colui,                                                |      |
| Che desiando o temendo l'aspetta.                                                   |      |
| Ma rivolgiti omai inverso altrui;                                                   | 19   |
| Ch'assai illustri spiriti vedrai,                                                   |      |
| Se, com' io dico, l'aspetto ridui.                                                  |      |
| Com' a lei piacque gli occhi dirizzai,                                              | 22   |
| E vidi cento sperule, che insieme                                                   |      |
| Più s'abbellivan con mutui rai.                                                     |      |
| Io stava come quei che in sè ripreme                                                | 25   |
| La punta del disio, e non s'attenta                                                 |      |
| Del dimandar, si del troppo si teme.                                                |      |
| E la maggiore e la più luculenta                                                    | 28   |
| Di quelle margherite innanzi fessi,                                                 |      |
| Per far di sè la mia voglia contenta.                                               |      |
| Poi dentro a lei udi': Se tu vedessi,                                               | 81   |
| Com' io, la carità che tra noi arde,                                                |      |
| Li tuoi concetti sarebbero espressi;                                                |      |
| Ma perchè tu, aspettando, non tarde                                                 | 84   |
| All' alto fine, io ti farò risposta                                                 |      |
| Pure al pensier, di che si ti riguarde.<br>Quel monte, a cui Cassino è nella costa, |      |
| Quel monte, a cui Cassino è nella costa,                                            | 37   |
| Fu frequentato già in sulla cima                                                    |      |
| Dalla gente ingannata e mal disposta.<br>E io son quel che su vi portai prima       | -    |
| E io son quel che su vi portai prima                                                | 40   |
| Lo nome di Colui, che in terra addusse                                              |      |
| La verità, che tanto ci sublima;                                                    |      |
|                                                                                     |      |

La verità, che tanto ci sublima; quelle terre alla fede e fece cadere lo tempio d'Apolline per divino miraculo, e quine 5-15. Paltido, smorto per la fargli cuore, ma indurre ogni fece fare la chiesa a Dio vivo paura — anelo, angoscioso (B.). disposizione buona nell'animo e vero (B.). Nacque nel 480.

Lat.: anhelus. Altri: pavido ed suo (T.). — Trasmutato, scosso Fondò il monastero nel 529. Vi ancto. - Byn disporre, non solo (T.). — I prieght suoi, li pre-

ghi che contenne quel gride (B.). — La vendetta, ecc., la vendetta che piglierà Dio sopra questi perversi prelati. Forse vuol predire la cattura di Bomifazio in Anagni. V. Purg., xx, 87. (Vent.). O meglio il vincitor della lupa (7.). 16-21. La spada, ecc. La vendetta divina colpisce a tempo, essendo nell'infallibili Mente ordinata; im a può parer troppo presta a chi la riceve, siccome troppo tarda a chi la riceve, siccome (Fiag.). — Ma' che, se no (B). Fuorche. — L'aspetto ridui, riduoi lo tuo sguardo in verso

riduci lo tuo sguardo in verso

loro (B.).
23-30. Cento sperule, moltissimi beati spiriti che mi s'appresentavano come piccole sperule. 23-30. Cento sperule, moitissimi beati spiriti che mi s'appresentavano come piccole spere luminose (B.).— Con mutui rai, con avvoicenderiii raggi, che l'una gittava all'altra (B.). Purg., xv, 75. — Ripreme, Rintuxza. — La punta det disio, la sollicitudine del desiderio, che lo punge (B.).— Si del troppo si teme, eccedere e esser molesto (T.).— La più luculenta, eco., Questi è san Benedetto — Di sè, di sue parole (T.). Per farsele conto (Lando). Udi parlare lo spirito beato, che di quella luce si fasciava (B.).— Li tuot concetti, eco., non aresti lasciate per dubitanza di non addimandare troppo (B.). Li diresti, sicuro di farci piacera (T.).— Non tarde, Per non ritardarti da veder Dio (Ces.). Pure, perfino, ben anche (Par.).— Diche si tiripuarde, all'esprimere il quale tu tanto ti astieni (Tor.).

39-48. Dalla gente ingannata da dimoni che parlavano nell'iduli (B.).— Cassino, castello in Terra di Lavoro— mella costa, sul pendio (B. B.).— E ió son quel, eco. Santo Benedetto, fu di Norcia, monaco di santa vita e pol abate e foce la regola dei monaci inanchi; e convertite tutte quelle terre alla fede e fece cadere lo templo d'Apolline en divino miracolo, e quine per divino miracolo, e quine

Gregorio, Dial., II, 8.— Soura, ecc. Dipinge l'operatione so-prannaturale (7.).— Le villé, città.— Guesti altri fuochi, questi altri spiriti [8].— I fori e i fruiti santi, le par-role e l'opere sante [8].——49-60. Maccario. S. Maccario. Institut la resola monatica.

institul la regola monastica dell'Oriente, come s. Benedetto quella dell'Occidente. Era un confetturiere di Alessandria. Si foce anacureta nella Tebaide Si foce anacureta nella Tebalde dell'Egitte superiore circa al 335. Nel 373 scese nel Basso Egitte, evisse nel Deserto delle Celle, così detto dalla gran moltitudine delle celle degli eremiti (Lf.). Phil. annovera altri due Maoarj: il discopolo di s. Antonio e l' Egitte; ne sa di quale di questi tre intenda il poeta. — Romoaldo. S. Romoaldo. Condatore dell'ordine moaldo, fondatore dell'ordine camaldolese o Benedettini rimoaido, fondatore dell'ordine camaldolese o Benedettini riformati, naoque a Ravenna della nobil famiglia degli Onesti, intorno al 856. Il principal 
monastero del suo ordine, 
quello di Camaldoli, fu fondato nel 1099 (Lf.). Morì nel 
1027. — Fratt, fratelli. — Fermar it piedi, ecc., non solamente vi si mantennero col 
corpo, ma esiandio col cuore, collo spirito (L). — ti 
cuor saido, lo suo proposito 
saido e fermo (B.). — La ossona 
sembianza, un certo aspetto di 
amorevolezza e di propensione 
a complacere altrul — in tutti voi 
altri splendenti beati spiriti 
(Pogg.). — Il sol fa la rosa, 
fa ampia la rosa col suo caldo; 
così voi colla vostra ardente 
carità (B.). — Quant'ella ha 
di possanza, quant'ella si può 
aprire (B.). — Però di prego, 
coc. Etu, o padre, alla mia 
preghiera soccondiscendendo, 
mi socerta, coc. (L.). — Prender 
tanta grassa, ricevere tanta 
rezaia, ricevere (L.). tanta grasia, ricevere tanta grazia, tanto favore (L.) — Scoverta, da quel lume che mi ti cela (L.).
62-72. In su l'ultima spera,

62-72. In su l'ultima spera, nel delle empireo - ove s'a-dempion tutti gli altri desider]. Che i beatl, distribuiti in vari ciell, abbiano tutti la loro sede nell'empireo, lo ha glà Dante avvisato (Sopra, 17, 28 e segg.)... ed effettivamente san Benedetto si trova nell'empireo. V. sotto xxxxi, 35 (L.).— Perfetta, perchè il principale eggetto ne è ddio — matura, porchè al precedenti moriti n'è

E tanta grazia sovra me filusse. Ch' io ritrassi le ville circostanti Dall'empio culto che il mondo sedusse. Questi altri fuochi tutti contemplanti Uomini furo, accesi di quel-caldo Che fa nascere i flori e i frutti santi. Qui è Maccario, qui è Romoaldo, Qui son li frati miei che dentro a' chiostri Fermar li piedi, e tennero il cuor saldo. Ed io a lui : L'affetto che dimostri Meco parlando, e la buona sembianza Ch' io veggio e noto in tutti gli ardor vostri, Così m'ha dilatata mia fidanza. Come il sol fa la rosa, quando aperta Tanto divien quant' ell' ha di possanza. 58 Però ti prego, e tu padre m'accerta S'io posso prender tanta grazia, ch'io Ti veggia con imagine scoverta. Ond' egli: Frate, il tuo alto disio S'adempierà in sull'ultima spera, Dove s'adempion tutti gli altri, e il mio. Ivi è perfetta, matura ed intera Ciascuna disianza; in quella sola È ogni parte là dove sempr'era; Perchè non è in luogo, e non s'impola E nostra scala infino ad essa varca, Onde così dal viso ti s'invola. Infin lassù la vide il patriarca Jacob isporger la superna parte, Quando gli apparve d'Angeli si carca. Ma per salirla mo nessun diparte Da terra i piedi, e la regola mia, Rimasa è giù per danno delle carte. Le mura che soleano esser badia Fatte sono spelonche, e le cocolle Sacca son piene di farina ria. Ma grave usura tanto non si tolle
Contra il piacer di Dio, quanto quel frutto Che fa il cuor de monaci sì folle.

a sè stesso, tal ohe vengano le (Ces). — Genesi, XXVIII, 12. sue parti a mutar luogo (L). 73-73. Da terra, nassuno difinendosi il moto loci mutatio, rene (B). — La regola suite, ciò che non è in luogo non il libro mio, contenente le revari cieli, abhianc tutti la loro sede nell'empireo. lo ha già può certamente muoversi (L.), gole del religioso vivere (L.)—
Dante avvisato (Sopra, v. 28 e — Conv., i. 4. — Non s'impola. Per damo delle carle. Per segg.), ed effettivamente san Non ha essa ultima spera poli, consumare inutilmente carle a seguri, reo. V. sotto xxxii, 35 (L.). — come gil hanno, evi si aggiri, reo. V. sotto xxxii, 35 (L.). — come gil hanno, evi si aggiri, reo. Perfetta, perchè il principale la altre inferiori spere (L.). — soleva essere il più bello armere prochè vine de llo cardina della chiesa di San Benedette prochè de precedenti meriti n'e Viso, vista. \*i s'invola, ti stupi dovuto l'adempimento - intera, genella sua cima, in corrisponium di libri che fosse in tatita la sua pienezza (Pogg.).

30 (L.). — Impin latesi. fino siudizio dentro (Chiose). — Le supersua parte. Arrivara nella casa di Die non oravana. muove, non si aggira intorno con la cima: metter la testa ma usureggiavame (L.). —

Chè, quantunque la Chiesa guarda, tutto È della gente che per Dio dimanda: Non di parenti, nè d'altro più brutto. La carne de mortali è tanto blanda, Che giù non basta buon cominciamento Dal nascer della quercia al far la ghianda. Pier cominciò senz'oro e senza argento, Ed io con orazione e con digiuno. E Francesco umilmente il suo convento. E, se guardi al principio di ciascuno, Poscia riguardi la dov' è trascorso. Tu vederai del bianco fatto bruno. Veramente Giordan volto retrorso Più fu, e il mar fuggir, quando Dio volse, Mirabile a veder, che qui il soccorso. Così mi disse, ed indi si ricolse Al suo collegio, e il collegio si strinse; Poi, come turbo, tutto in su s'accolse. 100 La dolce Donna dietro a lor mi pinse Con un sol cenno su per quella scala, Si sua virtù la mia natura vinse: Nè mai quaggiù, dove si monta e cala Naturalmente, fu si ratto moto, 103 Ch'aggnagliar si potesse alla mia ala. S'io torni mai, lettore, a quel devoto Trionfo, per lo quale io piango spesso Le mie peccata, e il petto mi percuoto, Tu non avresti in tanto tratto e messo 106 Nel fuoco il dito, in quanto io vidi il segno Che segue il Tauro, e fui dentro da esso. 112 O gloriose stelle, o lume pregno Di gran virtù, dal quale io riconosco Tutto, qual che si sia, il mio ingegno, Con voi nasceva, e s'ascondeva vosco 115 Quegli ch' è padre d'ogni mortal vita, Quand' io senti' da prima l'aer Tosco; 118 E poi, quando mi fu grazia largita D'entrar nell'alta ruota che vi gira, La vostra region mi fu sortita. 121 **A voi divotamente ora sospira** L'anima mia per acquistar virtute Al passo forte, che a sè la tira.

Cocolle, cappe de'monaci (B.), quercia infine ch'ella pena a — frave usura, ecc. non si fare delle ghiande, che si dica aixa, non giunge a dispiacer che comunemente pena anni 20 tante a Dio, quanto quel reo (B.). Non durati bene dal primo frutte ohe il cuore de 'monaci seme al frutti (T.). tanto a Dio, quanto quel reo (B). Non dura il bene dal primo frutto che il cuore de' monaci seme al frutto (T.).

sì impervertito produce {L.}. 88-99. Pier, ecc., Apostolo.— Quantunque la Chiesa guar— Act., ii, 6: Argentum et auda, ogni cosa di che la Chiesa e rum non est mini. Quosto disse depositaria, non padrona (Tex.). facendo il primo miracolo (T.).— Edella gente, ecc., del poveri — Convento, sdupanza (T.). mendicanti per l'amore d'iddio Verameste (lat.: verumtamen) (B).— La carne, l'appetito car- fu più mirabile a veder Giornalo.— Blanda. Molle, pieghevodan volto retrorso all'indistro, le (Cex.).— Che giù non basta, quando Dio volse (e ciò volte soc., non dura tanto, quanto di alle preghiare di Moisè quando tempo è da poi che è nata la s'apewe il mar rosso), che non LA DIVINA COMMEDIA.

sarebbe veder qui il soccorso.

— E intende: se Iddio non abbandonò il popolo Ebreo quan-do per soccorrerlo v'era biso-gno di più mirabil opra, molto meno abbandonerabbe il popolo Cristiano e i di lui religiosi dini, pel soccorso de quali di minor prodigio abbisognava (L.). V. Giosue, m. — Al suo collegio si ricolse, si ritornò (B.). Si riuni alla sua compa-(B.). SI riuni alia sua compa-gnia, dalla quale erasi al-quanto scostato facendosi im-mani (sopra al v. 29) — e il collegio si strinse, e tutta la comitiva di quei lumi si re-strinse in minore spazio (L.) — Poi, come turbo, ecc. poi roteando, come fa il vento tur-binoso, si sollevà tutto in alio roteando, come fa il vente turbinoso, si sollevò tutto in alto (Vent.). Due accidenti si esprimono in quest'esempio: il sollevarsi quelle anime con impeto e rattezza incredibile. e l'andar su a ruota, segno di sopraggiunta letizia (Biag.). i00-111. La dolce Donna., Beatrice (L.).—La mia natura grave (L.). Il Post. Caet:: Quia eram cum carne.—Alla mia ata, al mio volo (V.).—S'io torni mai, ecc. Così avvonga, o lettore, chio torni una volta a quel divoto trionfante

volta a quel divoto trionfante regno, per lo quale acquistare io piango spesso le mie peo-cata, e il petto mi percuoto, come avvenne ch'io salissi allo come avvenne cn'io saissi allo stellato cielo nella costella-zione de' Gemelli tanto presto, che tu non avresti in tanto messo il dito nel fucco, e le-vato; e si che il dolore fa ri-trarnelo prestissimo (L).— Trionfo di Paradiso.— Il petto nii percuolo, dicendo: mia

Trionfo di Paradiso. - Il petto mi percuto; dicendo: mia colpa d'esse (B.). 112-123. O gioriose stelle. Appartofe alla costellazione de' Gemelli, sotto alla quale dice esser nato, cioè essendo il Sole in quella costellazione, e di essere in lui perciò dalla medesima influto quanto aveva d'ingegno (L.). — 8° ascondeva. tramontava. — Padre d'ogni nortal vivente. Aristotele: Sol et homo generat homiem. — Lajuta. donata (L.). — Nell'attaruota, nel celo ottavo stellifero (B.). — Mi fu sortita, per sorte fu data (B.). — Divota sorte fu data (B.). — Divota sorte fu data (B.). - Divotamente, dispostamente (B.). ora sospira. Altri: ora e so-spira. — Al passo forte, ecc. Al passo difficile della morte. Al passo difficile della morte, o meglio: a descrivere il cielo empireo, a favollare della divina essenzia, della Triade sacrosanta, e della ipostatica unione delle due nature in Gesta Cristo (L.). — La tira, l'attrae ner la stassa aliezza l'attrae per la stessa altezza e difficoltà.

124-138. All'ultima salute, all'ultimo, al più alto iuogo di salvazione, l'empireo cielo (L.). — Più t'inlei, più t'approssimi a lei, alla salute ultima, Iddio: inleare è in lei entrare (B.).
Quantunque, quanto (T.).
Alla turba trionfante, alla Quantunque, quanto (T.). —
Alla turba trionfante, alla
moltitudine che trionfa in paradiso (B.). — Per questo etera
tondo. per questo etera tondo. per questo etera
tondo traito (L.). — Col viso ritornai, eo., ripassai allora
colla vista (L.). — Globo. Ge
flobe ou globule (Voltaire).
Bossio: Late patentes attheris
cernai plagas àrctumque terrarum situm. Boco., Tes., 31, 2:
E vide ti poco Globo terreno.
— Del suo vii sembiante, della
sua vile apparentis (B.). —
Approbo, approvo (L.). — Che
t'ha per meno, che ne fa minore stima (L.) de' cieii (T.).
— Probo, prudente (L.).
139-142. Vidi la Ripia di Latona, eoc., vidi la Luna dalla
parte superiore, dov'è illuminata - senza quell'ombra, di cui
la disputato sopra (II), discredendosi che ombrosa ed oscura
fosse nelle porzioni del suo
tondosi che ombrosa ed oscura

dendosi che embrosa ed oscura fosse nelle porzioni del suo corpo di rara materia, e chiara e lucente in quelle di densa

143-154. L'aspetto del tuo na-to, ecc., quivi, o Iperione, per la forza cresciuta alla mia vista, form cresciuta alla mia vista, sostenni lo sguardo del tuo figlio, il Sole (L.). — Iperione, iglio di Titano e della Terra, padre del Sole. — Circa, intorno. — Maja, figliuola d'atiante e madre di Mercurio. Prendesi per lo pianeta di Mer-curio — Dione, madre della dea Venere; il qual nome poi fu dato alla stessa Venere. Qui per Venere pianeta (Volpi).—
Il temperar di Giove, ecc., Come Giove è figlio di Saturno
padre di Marte, stende il Poeta
gli attributi medesimi di padre e figlio ai pianeti del loro nome, e riputandosi che il pianeta di Giore, medio fra quello di Saturno e quello di Marte, temperi la troppa freddura del primo, e la troppa ardenza del secondo, pone questo temperar di Giove, effetto del suo intermediare, per lo stesso intermediare, che n'è la cagione (L.). - Mi fuchtaro, ecc., mi si dimestrò la cagione dei loro variamenti e mutazioni di luogo, ora essenmutazioni di luogo, ora essen-sto nostro emissero. Suppone do dinanzi, ora dietro al Sole. che lassù ila sua vista fosse ora più ed ora meno da lui deiganta, e perciò valevole in distanti (V.). — Di lor dove, tanta distanza a discernere non diloro luogo. Dove, sost.: sotto. solamente la faccia della Teraxix, 12: Opni ubi (T.). – Tutti ra ma (come sotto, xxvii, 83 e sette, gli accennati planeti; dirà) le parti eziandi della la Luna, il Sole, Mercurio, Vemedesima. Malamente qui al-

Tu se' sì presso all'ultima salute, 124 Cominció Beatrice, che tu dei Aver le luci tue chiare ed acute, 127 E però, prima che tu più t'inlei, Rimira in giuso, e vedi quanto mondo Sotto li piedi già esser ti fei; Si che il tuo cor, quantunque può, giocondo 130 S'appresenti alla turba trionfante, Che lieta vien per questo etera tondo. Col viso ritornai per tutte quante Le sette spere, e vidi questo globo Tal, ch' io sorrisi del suo vil sembiante E quel consiglio per migliore approbo Che l'ha per meno; e chi ad altro pensa Chiamar si puote veramente probo. Vidi la figlia di Latona incensa Senza quell'ombra, che mi fu cagione Perchè già la credetti rara e densa. L'aspetto del tuo nato, Iperione, 149 Quivi sostenni, e vidi com' si move Circa e vicino a lui Maia e Dione. Quindi m'apparve il temperar di Giove Tra il padre e il figlio, e quindi mi fu chiaro Il variar che fanno di lor dove. E tutti e sette mi si dimostraro Quanto son grandi, e quanto son veloci, E come sono in distante riparo. L'aiuola-che ci fa tanto feroci, Volgendom' io con gli eterni Gemelli, Tutta m'apparve da' colli alle foci ; Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli.

nere, Marte. Giove e Saturno cuni intendono per l'aisola (L.). — Riparo, luogo di di- tutto il globo della terra; immora (T.). — Sopra, xvin, 3: perocche quello che ci fa tente Nido. (Ces.). — L'aisola, la feroci non è nel sistema di Dampiocola sia, la terra che aptese con l'emiefero nostro. esta dell'acono, Ri. Casi vado l'antinada anti a sera Nido. (cea.,.)
piccola aia, la terra che appare fuor dell'acqua (B.). Così
aliama Dante la Terra nel de chiama Dante la Terra nel de Mon.: Ut in arcola mortalium tibere cum pace vivatur. —
Tanto si gira che ne vede ambedue gil emisferi (T.). Essendo Dante salito al Paradiso dai monte del Purgatorio, antipodo a Gerusslemme (Purg. 17, 63 e segg.), non poteva, senza aggirarsi, vedere della terra che il emisfero stesso a noi antipodo, ond'era salito. Dice adunque che, colla costellatione del Gemelli aggirandosi, venne a vedere questellazione dei Gemein aggi-randosi, venne a vedere que-sto nostro emisfero. Suppone che lassù la sua vista fosse deificata, e perciò valevole in tanta distanza a discernere non

te se non l'emistre nostro, servendo l'antipode anti a gastigo della ferocia (L.).— Ferocci, superbi.— Eterné, incorruttibili.— Da' colli, ecc. Tutta intera, compressi i moni ohe la rialrano qua e la, si mare che la circonda deve sono le foci de' flumi (Cer.).— Focci, valli (T.). Là dove i flumi sboccano è il punto men alto del suolo. Foce fa dunque opportuno contrasto con colle (T.).— Quindisi raccoglie che Dante si trovava nel meridiane Dante si trovava nel meridiane di Gerusalemme, città posta nel di Gerusalemme, città posta nel giusto mezzo della Torra, secondo gli Ebrei. E quanto al tempo, essendo che il Sole era in Ariote, e Dante in Gemini, ne segue che fosse allora il Sole pressochè al meridiane d'Italia. tre ore distante da quello di Gerusalemme (Tor.).

— Agni occhibelli, di Beatrice.

## CANTO VENTESIMOTERZO.

Sc cnaono Cristo e Maria co' beatí. Dante è gid forte a sostenere il sorriso di Bcatrice : ma, perchè e' possa vedere il trionfo di Cristo . Cristo si ritrae nell'empireo : e Gabriello scende in forma di Ramma a coronare Maria : e cantando si gira : Maria sale anch'ella con l'Angelo che la inghirlanda di sè. I beati rimangono.

Come l'augello, intra l'amate fronde, Posato al nido de suoi dolci nati La notte, che le cose ci nasconde, Che, per veder gli aspetti disiati, E per trovar lo cibo onde gli pasca, In che i gravi labor gli son aggrati, Previene il tempo in sull'aperta frasca, E con ardente affetto il sole aspetta, Fiso guardando, pur che l'alba nasca; Così la Donna mia si stava eretta 10 Ed attenta, rivolta invêr la plaga Sotto la quale il sol mostra men fretta: Sì che veggendola io sospesa e vaga, Fecimi quale è quei, che disiando Altro vorria, e sperando s'appaga. Ma poco fu tra uno ed altro quando, Del mio attender, dico, e del vedere Lo ciel venir più e più rischiarando. E Beatrice disse: Ecco le schiere 19 Del trionfo di Cristo, e tutto il frutto Ricolto del girar di queste spere. Pareami che il suo viso ardesse tutto. Recotto del girar di queste spere.

Pareami che il suo viso ardesse tutto,
E gli occhi avea di letizia si pieni,
Che passar mi convien senza costrutto.

Quale ne' plenilunii sereni
Trivia ride tra le ninfe eterne,
Che dipingono il ciel per tutti i seni,
Vid' io, sopra migliaia di lucerne,
Un sol che tutte quante l'accendea,
Come fa il nostro le viste superne;
E per la viva luce trasparea
La lucente sustanzia tanto chiara
Nel viso mio, che non la sostenea.

1-15 Amate, per il figliuoli, cibo spurituali. — Eretta, lenella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Innella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol. coc. Inl'apperta frazca, sulla punta lento. Purg., xxxiii, 103-104: E

(Fri.). Quel pur dice un tuttade' rami inoltrandosi (B. B.). più corrusco e con più lenti
recente delle bunce stelle, per le quale il sol.
nella nette. — Gli appetti de' Rotto la quale il sol.
nella nette. — Gli appetti (P.). Quel pur dice un tuttade' rami inoltrandosi (B. B.). qui de ripari deve
nella tutta la mitta dell'e rotto dia dei nucle la prince dell'e unone stelle, per le quale intendente dell'ento nucle della luna, che
nella notta. —

mezzo al terrestre emisfero nostro collocando Gerusalemme, fa intendere che elegge per residenza di Gest Cristo, di Maria Vergine, e dolla trionfante Chiesa, cotal media parte del cielo, per essere la medesima perpendicolarmente sovrapposta a Gerusalemme, acciò la, Gerusalemme coleste sovranti appuntino alla terrestre. — Despesa, attenta ad aspettare (B). — E voga. e con l'occhio endar vagande (Veliutello). Desiderosa in viata (Biag.). — Fectini quale è quei, coe, lo mi feoi qual si suoi far colui che desiderando vorrebbe altro di quel ch' egli vorrebe altro di quel ch'egli ha, ed aspettando s'appaga, perche spera poter la cosa de-siderata conseguire (Vellu-

siderata conseguire (Vellutello).

16-24. Quando, sost.: tempo.
Setto, xxx., 12: Ogni ubi ed
ogni quando. Poco spazio
corse tra il tempo in cui desiderava di veder ciò che Beatrice mirava, ed il tempo in cui
lo vide (L.).— Beco le schiere,
ecc. Beco tutta la milizia celeste
raccolla. par ascurrati tricore.

ne 'Come il nostro Sole acceude le stelle che sopra di noi vediamo. V. sopra, XX, 6 (L). Sopra, 11, 115: Lo ciel presente che ha tante vedute (T).—Per la viva luce, del detto divin Sole (L). Delle anime (T).—La lucente sustanzia, l'umanità di Cristo (B e L.). Ma può intendersi della luce divina in assoluto (T).—O Bea-strice. Questo non è chiamare, ma esclamare per subtia sorpresrice. Questo non e oniamare, ma esclamare per subita sorpre-sa di maraviglia e di giubilo (V.). - Ella mi disse: Quel, eco. E Beatrice che intese dove an-déva a ferire quella mia escla-maxione, mi rispose ripigliando: quella eccessiva luce, che vince a supera la tua vista, è luce e virtu divina (V.). — Ripara, guenta cocessiva nos, one vince a supera la tua vista, è luos e virtú divina (V.). — Ripera, nessun occhie si difende (T.). — B la sapienza. L'astratto pel concreto, cloè pel sapienze e'i possente Gesti Cristo (L.). — Ch'agri, colla radenzione. — Onde, di che (T.). 40-54 Come fuoco, eco., scoppiando la nube per dilatarsi il sue fuoco, questo discende verso la terra contro l'istinto suo, essendo naturato a salire suo, essendo naturato a salire

suo, essendo naturato a salire Ld dove più in ma materia dura (Biog.). — Per dilotarsi, si disserra per questo ch' egli si dilata, sì che non può caa dilata, si che non può capire entro la nuvola (Tor.).—
Dape, dapi, vivande. S. Ambrogio del beato Comprenero cantò: Dapes supernas obtinet (L.).
— Di el siessa usclo, usol dal natural uno modo di nacara (T.). tural suo modo di operare (L.). Sape, sa. — Si risente. Sco-tendosi rientra nel sentimento tendosi rientra nei sentimento o conoscenza di cosa veduta e obbliga. dimenticata (Ces.). Sotto, xxxiii, 58 e segg. - Degna di tanio grado, ecc., meritevole di tale e tanto mio gradimento. - Gratitudine (T.). - Che mai — Grattudine (T.). — Che mas non si singue, si cancellera— del tibro, della memoria — che il preterito, le passate cose— segna, sorivà (L.). Nota e or-dina (T.). 55-83. Se mo sonasser, ecc.,

se ora a cantare il santo riso di Beatrice, e quanto esso riso (overoil santo aspetto di Cristo Tor.) faceva chiaro e risplen-dente il santo aspetto di lei, parlassero tutte quelle lingue she Polinnia con l'altre sorelle Muse col latte loro dolcissimo

:44 O Beatrice, dolce guida e cara...! Ella mi disse; Quel che ti sovranza E virtù, da cui nulla si ripara. Quivi è la sapienza e la possanza Ch'apri le strade tra il cielo e la terra Onde fu già si lunga disianza. Come fuoco di nube si disserra Per dilatarsi si, che non vi cape, E fuor di sua natura in giù s'atterra; Così la mente mia tra quelle dape Fatta più grande, di sè stessa usclo, E, che si fesse, rimembrar non sape. Apri gli occhi e riguarda qual son io; Tu hai vedute cose che possente Se fatto a sostener lo riso mio. Io era come quei, che si risente Di vision obblita, e che s'ingegna Indarno di ridurlasi alla mente, Quando io udi' questa profferta, degna Di tanto grado, che mai non si stingue Del libro che il preterito rassegna. 53 Se mo sonasser tutte quelle lingue Che Polinnia con le suore fero Del latte lor dolcissimo più pingue, Per aiutarmi, al millesmo del vero 58 Non si verria, cantando il santo riso. E quanto il santo aspetto facea mero. E così, figurando il Paradiso, a1 Convien saltar lo sacrato poema, Come chi trova suo cammin reciso. Ma chi pensasse il ponderoso tema, E l'omero mortal che se ne carca, Nol biasmerebbe, se sott'esso trema. Non è pileggio da picciola barca Quel che fendendo va l'ardita prora, Nè da nocchier ch'a sè medesmo parca. Perchè la faccia mia si t'innamora, Che tu non ti rivolgi al bel giardino Che sotto i raggi di Cristo s'inflora i Quivi è la rosa in che il Verbo Divino Carne si fece; quivi son li gigli, Al cui odor si prese il buon cammino.

Suisa d'uomo, ecc. — Sallar, Passare, senza toccare e dire (B.) — Reciso, tagliato et in-terrotto da qualche fossa, o da

seundo parigia dicta meris (T.), — Ch'a sè medesmo por-ca, perdoni (B.). Che a sè mede-simo risparmi fatica (L.). -Per-chè la faccia mia, eco., perchè mai (riparla Beatrica a Dante) la faccia mia t'innamora tal-Muse col latte loro dolcissimo feoro più faconde, non si perverrebbe col canto alla millosima parte della verità (L.) - qualche flume.

64-78, Pondero so tema, la mai (riparia Beatrice a Dante)
sima parte della verità (L.) - perbet latte. Purg., xxx, 102.

Del latte. Purg., xxx, 102.

Pingue, pingui — Aiutarmi,
116, xxxii, 10-11; Purg. xxx, Filco., vii: Ho veduto nave
41. — E così figurando, co., e
similmente questo mio poema:
similmente questo mio poema:
descrivendo, dipingendo il Paradiso, conviene che salti, cioè
girapassi a dire di altre cose, a
contemporanee di Dante: Tran
La rosa, Maria Vergine, ap-

Così Beatrice. Ed io, ch'a'suoi consigli Tutto era pronto, ancora mi rendei Alla battaglia de deboli cigli. Come a raggio di sol, che puro mei Per fratta nube, già prato di flori Vider coperti d'ombra gli occhi miei; Vid' io così più turbe di splendori, Fulgurati di su da raggi ardenti, Senza veder principio di fulgori. O benigna virtù che si gli imprenti, 82 Su t'esaltasti per largirmi loco Agli occhi li, che non eran possenti. Il nome del bel flor, ch'io sempre invoco E mane e sera, tutto mi ristrinse L'animo ad avvisar lo maggior foco. E com' ambo le luci mi dipinse Q1 Il quale e il quanto della viva stella, Che lassù vince, come quaggiù vinse, Per entro il cielo scese una facella, 04 Formata in cerchio a guisa di corona, E cinsela, e girossi intorno ad ella. Qualunque melodia più dolce suona Quaggiù, e più a sè l'anima tira, Parrebbe nube che squarciata tuona, 100 Comparata al sonar di quella lira, Onde si coronava il bel zaffiro, Del quale il ciel più chiaro s'inzaffira. 103 Io sono amore angelico, che giro L'alta letizia che spira del ventre, Che fu albergo del nostro disiro;

pellata Rosa mistica, anche le nuvole, e per uno spiraglio dalla Chiesa (L.).— Carne si fra una ed altra passi un suo fece, prese carne umana (B.).— raggio purissimo sopra un pradigit, il santi Apostoli e to di flori: su vedi questi filuDottori e tutti ii beati (B.).— minati senza voder donde vencipti, i santi (L.). Il Fost. Caet: ga la luce (Ces.).— Ret, traGil apostoli.— Eccles., xxxx:
Spora, xii, 55: Luce che mea.; e
date odorem, ecc.— Al cut
odor, alle virtuose opre de xvi, 52: 71.— Fratta, rotta. Purg.,
odor, alle virtuose opre de xvi, 52: 77.— Fratta, celsono (F.).—
quali — si prese il buon cammino, di vita eterna (B.).— denti (B.).— Fudgurati di ei,
Mi rendes, mi rimisi, ritornai
(L.).— Au battaglia, ecc., a con, fatti spiendidi de raggi
(L.).— Au battaglia, ecc., a con ventuano di su, da alto,
fare combattere ii mici debili copra di loro.— Senza veder
occhi, e non potenti sostenere
principio, ecc., senza che lo velos spiendore di Cristo coi detto
raggi (B.).— O benigna virta.
raggi (B.).— O benigna virta. fare combattere il miei debili sopra di loro. — Senza veder occhi, e non potenti sostenere lo spiendore di Cristo col detto esplendore (B.). — Come a raggio, ecc. desse unde procedesseno quelli raggi (B.). — O benigna vichti, 79-57. Come a raggio, ecc. vede i beati illuminati da Cristo, non Cristo. salito più su, some chi sta all' ombra vede in prato illuminato dal Sole it levasti acciò rostasse vi fache rompa un peco la nuvola coltà agli occhi miei; chè, te (T.). Vuol far intendere, senza prescote, rimanevano dal lume dirlo, che il Sole, Gestì Cristo, tuo abbarbagliati (L.). — Esalche raggiava in que' Santi e tistat. Esaltare per malzare, Dante prima l'aveva veduto addistro, v. 28), s'era levato è bia (T.).

nacosto; di che egli vedea solo i raggi di lui, che, illiminati a digressiva apostrofe ritoras que'Santi, da loro si rifictiovano alla narrazione, e dice che il al suo sguergio. Siz il Sol fra

e sera invocava sempre, tutto l'animo gli ristrinse, gli appli-có, ad avvisar, a discernere, a trovare, lo maggior foce, il maggiore tra gli splenderi ri-masti, levatosi di vista Gesù Cristo; certo essendo, che tra quelli il maggiore doveva essere Maria Vergine (L.). — Nome. L'udi, sebbene nol dica (T.). — L'udi, sabbene nol dica (T.).—

\*\*Ecom'ambo, ecc., e dappoiché
ad ambedue gli occhi miei si
fece obbietto il quale, la qualità, cioè lo splendore, e il
quanto, la quantità, l'estensione, la grandezza, della viva
stella pracchà in soctanza est quanto, la quantus, 1 versus ne, la grandezza, della viva stella, percochè in sostanza era la gran Madre di Dio (L.).— Ari diprisse, Negli occhi raggia l'oggetto e si fa idolo (T.).— Che lassiè vince, coc., che in Ciolo vince tutti i beati nello splendore, come vinse in terra tutti i Santi nello virtù (L.).— Xecas una facella, una facella una facella una facella una facella. Scess una facella, una fac-cola, la quale in giro volgeasi tanto velocemente che formava all'occhio una corona, un cer-chio di fuoco, come avviene quando un acceso tizzo volgiam noivelocemente in giro; e scese cotal facella a cingere col giro suo Maria Vergine. Intendi l'Arcangelo Gabriele, mandato da Dio ad annunziare a Maria

Vergine stessa l'incarnazione del divin Verbo (L.).
99-102. Squarciata tuona, parrebbe uno tuono; imperò che tuono è sforzato aprimento di nube (B.). Romperebbe le orecohie (Ces.). L'ira, l'Arcangelo Gabriello cantante (Vicini). oreonie (Ces). — L'ira, l'Arcangelo Gabriello cantante (Volgis). Così chiamò sopra, nv. 6, il canto de giusti militi nel pianeta di Marte (T.). Si coronava, era girato intorno (Ces.). — Il bei zafixo, la Vergine Maria — s'insafira, s'adorna come d'uno bello safiro (B.). Zafiro è il colore del quale gli antichi pittori ammantavan la Vergine, siccome quello ch'è esattamente la tinta dell'arce od atmosfera nel clima di Rodante del maria dell'arce del atmosfera nel clima di Rodante del maria dell'arce od atmosfera nel clima di Rodante del maria dell'arce od atmosfera nel clima di Rodante del maria dell'arce della dell'arce della della della dell'arce della od atmosfera nel clima di Ro-

ma (Lf.). 103-111 Io sono amore an tico. Questi fu l'angelo Gabriel, che fu dell'ordine dei Serafini, che sono tutti ardenti nella carità d'iddio — che giro, cir-cuisco (Ces.) — Che fu albergo, ecc. Dee, parmi, intendersi, co-me se dicesse: Io rappresento me se dicesse: lo rappresento l'amore di tutti noi Angeli a te, o Regina nostra; e con questo aggirarmiti intorno esuto a quell'allagrezza che apportò a noi il tuo ventre, che fu albergo del nostro distro, del da noi desiderato Rodentore di mondo. Desiderium collium esternorum (Gen., xuz), è chiemato Cristo, rispetto agli Angeli; al desiderio cioè che ci ilui avevano gli Angeli [L]. Egirorommi, e mi girerò l'alta letizia (Tor.). — Mentre che seguirat, ecc., mentre ti starai appresso al divio Figliucio, ch'è come a dire eternamente ch'é come a dire eternamente (L.). — Messer, finché (T.). — B' farai dia, ecc. divina e chiara e splondide (B.). — Dia, Sopra, xiv. 3t Luce giù dia, sotto xvv., 10: Dia region. — Perché gli entre, per tuo entravvi (L.). — Gli per vi. Lif. xxiii. , 3t Purg., xiii. 7. Altri: ii. — Così la circulata ecc., io gira. In circulo cantas (L.). ia giro, in circulo cantata (L.). si compiea il cantar dell'ange lo, che andava a ruota cantando

10, che andava a ruota caniando (Ces.).

112-126. Lo real manto, eco.
11 nono cielo e prime mobile,
11 quale si volge tra l'ottava spera, ov'ò ora il poeta, e l'empireo (B. B.). — Conv., 11. 4:
tuesto è il sovrano ettificio dei mondo, nel quale tutto il mondo inchiude e di fuori dal quale nulla è (T.). — Volumi, ciell chiè monso la Dio. cieli, ch'e'muove, mosso da Dio ciell, ch'e muove, mosso da Dio. Volume da volgere e da rivolgere le stere soggette. Ov.: Celerivolumine, del cielo (T.) —
Più ferve, più si scalda— più
s'avviva, più e operativo et effettivo (B.). – Neil aitto d'Iddio,
nella vicinità, nello spiro di Dio
cha ell'est vona— e este corienella vicinta, nello spir un suo che gli sta sopra — e ne' costussi, e nelle sue perfezioni (B.B.). — Avea sovra di noi, ecc. 11
primo mobile (Conv., n. 4) è cristallino, cioè diafano ovvero tutto trasparente. Onde egli intende, che il nascondersi agli vicchi suoi la coronata fiamma di Maria Vergine, sollevatasi verso la spera suprema (v. 108), ston da altro provenisse che dal lunghissimo tretto del cielo stellato che internamenta stellato che interponevasi tra il luogo dove egli stava, e tra l'interna riva, ossia concava superficie del primo mobile; e che, se stato fosse il solo primo mobile di mezzo, non avreb-b'esso, per la sua perfettissima diafanità, impedito mai l'aspetto della coronata flamma (L.). La sua parvenza.... non ap-pariva, la di lei veduta spariva

| : | w Stretommi' nonus dei ciel' mentre                                      |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Che seguirai tuo Figlio, e farai dia                                     |     |
|   | Più la spera suprema, perchè gli entre.                                  |     |
| ) | Cosi la circulata melodia                                                | 10  |
| : | Si sigillava, e tutti gli altri lumi                                     |     |
|   | Facean sonar lo nome di Maria.                                           |     |
| 1 | Lo real manto di tutti i volumi                                          | 112 |
| i | Del mondo, che più ferve e più s'avviva                                  |     |
|   | Nell'alito di Dio e ne' costumi                                          |     |
| • | Avea sopra di noi l'interna riva                                         | 115 |
|   | Tanto distante, che la sua parvenza                                      |     |
| • | Là dov'io era ancor non m'appariva.                                      |     |
| • | Però non ebber gli occhi miei potenza                                    | 118 |
|   | Di seguitar la coronata flamma,                                          |     |
|   | Che si levo appresso sua semenza.                                        |     |
|   | E come fantolin, che ver la mamma                                        | 121 |
|   | Tende le braccia poi che il latte prese,                                 |     |
|   | Per l'animo che in fin di fuor s'inflamm                                 | ٠.  |
| ŀ | Ciascun di quei candori in su si stese                                   | 1/4 |
|   | Con la sua flamma, si che l'alto affetto                                 |     |
|   | Ch'egli aveano a Maria, mi fu palese.                                    |     |
| • | Indi rimaser li nel mio cospetto,                                        | 127 |
| , | Regina cæli cantando si dolce,                                           |     |
| • | Che mai da me non si parti il diletto.                                   |     |
| : | O quanta è l'ubertà che si soffolce                                      | 130 |
|   | In quell'arche ricchissime, che foro                                     |     |
| • | A seminar quaggiù buone bobolce!                                         |     |
| i | Quivi si vive e gode del tesoro                                          | 133 |
| • | Cha glacquietà nianganda nall'agilia                                     |     |
| ŀ | Che s'acquisto piangendo nell'esilio<br>Di Babilon, ove si lascio l'oro. |     |
|   | Quivi trionfa, sotto l'alto Filio                                        | 136 |
| ı | Di Dio e di Maria, di sua vittoria,                                      |     |
| : | E con l'antico e col nuovo concilio                                      |     |
| • | Colui, che tien le chiavi di tal gloria.                                 | 139 |
| • | COMME CHO MON TO CHISAL OF 181 STOLIS                                    |     |

administrative of the property of the second of the second

cantare dagli angeli nella pe- qui espresso il luogo della ste di Roma dell'890, e nell'u- Terra buona del Vangelo, che dirla aggiunse un altro verso: dirla agginnes un altro verso:
Ora pro nobis Deum / Allelvia
(Lf.). — Che mai da me, eco.
10 lo Isento tuttarla mentre
scrivo (Ces). — Oh quanta,
eco., oh quanto abbondevole
raccolta di premio si coffolec,
si sostiene, si contiene (L.). Si
ripone (B.). — in quell' arche
ricchissime, in que' dovisiosissimi ricettacoll, tornata loro
dallo sparso in terra seme delle
virtù (L.). — Buone bobolce,
buone lavoratrici (B.). (Pao-

rende per uno cento, e bobolca è una misura di terreno, sicche è una misura di terreno, sicche queste anime che furon qui buona terra da seminare portarono colà seco il loro tesoro biolca è detta in alcuni lucchi di Lombardia (Cez.). — Quire si vive, soc. La sentenza di questo terzetto è generale, ei importa: Quivi, vi in Paradiso si gode delle anime quel tesoro che fu da loro acquistato coi patimenti e col pianto in questo mortale esilio, ove volontariamente fa da essi lasciato l'oro, ciode si rinunziò alle ricohezze. E principe di questa Chiesa trionfante è s. Pietro [S. Ba. — Con l'antico, ecc. i del propositione del presenta del parioc, i ad liei veduta spariva.

scrivo (Ces.).— Oh quanta, tarono colà seco il loro tesoro (L').— Appresso sua semenza, eco., oh quanto abbondevole biolica è detta in alcuni lucchi dietro Gesu Cristo (?).— Per raccolta di premio si sostione, ei contiene (L.). Si si vive, eco. La sentenza ci famma che in nei di fuori, ripone (B.).— in quell' arche questo terzetto è generale, e negli esteriori movimenti, l'a-ricchiesime, in que' doviziosis-importa: Quivi, ivi in Paradiso ri, candide fiamme (L.).

123-139. Regima casti, eco.

Principio d'un'antifona che bianta la Chiesa nel tempo pa- io, n. Cor., n., G.). Bobolec, dal rimente fi da essi lasciata squale in lode di nostra Douna lat. bubulcus, aratrici e semi- l'oro, cicè si rinunziò alle ricello portare. Alleissia.— Quia quem matrici della terra (L.). Pollo-obezze. B principe di questa res Alleissia.— Quia quem matrici della terra (L.). Pollo-obezze. B principe di questa riano, Stanze, 1, 83 : Le tre ore. Chiesa trionfante è s. Pletro (S. meruisti portare. Alleissia.— Che'n cima con bobolec Pascon B.)— Con l'antico, eco. 13. Bessurrezit, sicut dinti. Alla-d'ambrosia i fior sacri e di-compagnia de'Beati del veochie suita.— Gregorio Magno l'udi vini (L.). Io sto con chi dice e dei nquovo Testamente.

# CANTO VENTESIMOQUARTO.

Beatrice prega i beati a volere un poco illuminare a Danie l'intelletto, e quegli, roleando, dimostrano il loro complacimento. Il più luminoso tra esai (ch' è san Pictro), s' avansa, s'aggira tre volte intorno Beatrice, e poi interroga Danie sopra la fede. Egli la definite scondo san Paolo, e spiega la definisione. L'apostolo, approvandolo pienamente, lo be nedice nel suo canto, e lo cinge tre volte del suo spiendore.

O sodalizio eletto alla gran cena Del benedetto Agnello, il qual vi ciba Si, che la vostra voglia è sempre piena; Se per grazia di Dio questi preliba Di quel che cade della vostra mensa. Prima che morte tempo gli prescriba, Ponete mente alla sua voglia immensa, E roratelo alquanto: voi bevete Sempre del fonte onde vien quel ch'ei pensa. Cosi Beatrice: e quelle anime liete Si fero spere sopra fissi poli, Fiammando forte a guisa di comete. 13 E come cerchi in tempra d'oriuoli Si giran si che il primo, a chi pon mente, Quieto pare, e l'ultime che voli, Così quelle carole, differente-16 mente danzando, della sua ricchezza Mi si facean stimar veloci e lente. Di quella ch'io notai di più bellezza 19 Víd' io uscire un fuoco si felice, Che nullo vi lasciò di più chiarezza; E tre flate intorno di Beatrice

Si volse con un canto tanto divo,
Che la mia fantasia nol mi ridice;
Però salta la penna, e non lo scrivo,
Chè l'immaginar nostro a cotai pieghe,
Non che il parlare, è troppo color vivo.
O santa suora mia, che si ne preghe
Devota, per lo tuo ardente affetto
Da quella bella spera mi disleghe:
Poscia, fermato il fuoco benedetto,
Alla mia Donna dirizzò lo spiro,
Che favellò così, com' io ho detto.

1-18. Sodalizio, Lat.: sodalitium. — Sodali, sono i compagni in mensa (Anon.) — seggono ricolgo di quello che
di vita eterna (B.). — Gran, prescriba, il tormini lo tampo
non è riempitivo, ma socenna
alla parabola. Luc., xv, 16:
Canam magnam. Apoc., xx.
Piscola di vira eterna (B.). — Gran, prescriba, il tormini lo tampo
non è riempitivo, ma socenna
del vivere (B.) Innanzi che
Canam magnam. Apoc., xx.
Piscola di vita eterna (B.). — Gran, prescriba, il tormini lo tampo
non è riempitivo, ma socenna
del vivere (B.) Innanzi che
Canam magnam. Apoc., xx.
Piscola di vita eterna (B.). — Gran, prescriba, il tormini lo tampo
non è riempitivo, ma socenna
del vita eterna (B.). — Gran, prescriba, il tormini lo tampo
non è riempitivo, ma socenna
alla parabola. Luc., xv, 16:
Canam magnam. Apoc., xx.
Piscola di vita eterna (B.). — Gran, prescriba, il tormini lo tampo
non è riempitivo, ma socenna
all'affestone. — Tempo pit
di vita eterna (B.). — Gran, prescriba, il tormini lo tampo
non è riempitivo, ma socenna
all'affestone. — Tempo
del vita eterna (B.). — Alla divino (Volpi). — A cotai piecomam pagnam. A poc., xx.
Piscola di coloro cade. — Tempo
del vita eterna (B.). — Alla divino (Volpi). — A cotai piecomam pagnam num muspiatenta della conta della coloro cade. — Tempo
poti di fondatore della Chiesa indivita eterna (B.). — Alla distinamente
por Bastiquame cheo
all'affestoso, il qual della saltissimamente
por contractiva della coloro cade. — Tempo
poti di fondatore della coliesa indivita eterna (B.). — Alla distinamente
por contractiva della coloro cade. — Tempo
poti di fondatore della Chiesa E tre flate intorno di Beatrice 22

quale viene e procede lo pen-sieri suo (B.). Quello onde egli sieri suo (B.). Quello onde egit ha octanta sete di aspere e conoscere. — Si fero spere, si misero a ruota, come sfere (Ces.). Si composero in circoli per aggirarsi intorno a Dante e Beatrice, come facero loro quegli altri lumi del canto IIII, 20 e segg. (L.). — Fiammando, fiammeggiando (B.). Di comets. Riquarda la vivezza dello splendore: ma il Lan. e l'O.: Enne di undici maniere, fra le quali n'è una appellata corone, nella cui similitudine pone che si facesano quelle anime beate. — Come cerchi, ecc., come ruote una movente nime beate. — Come cerchi, ecc., come ruote una movente l'altra, nella maniera che negli crologi si congegnano (L.).

— Che il primo, il primo cerchio, la prima ruota, dal peso
o dalla molla immediatamente o dalla molla immediatamente mossa, tanto lentamente si muove, che pare quieta, e l'ultimo tanto velocemente s'aggira, che pare voli (L.).—Quelle carole, anime carolanti (Ces.)—Differente-mente.

re. — O santa suora mia, ecc., che ne preghi si devota, tu mi disleghi da quella spera per lo tuo ardente affetto verse lo tuo ardonto affetto verse Dante. — Fai partire da miel compagni (T.). — Store, sorolla nella gloria (Vent.). — Preghe a disleghe, preshi e disleghi. — Poscia fermato, ecc. Quel fucco benedetto, poscia ch'egli si fu fermato, dirizzò alla mie donne le surio (la vene la cuito (la vene la vene la cuito (la vene la ven

ch'egil si tu termato, dirizzo alla mia donna lo spiro (la vo-ce), che favellò com'io ho detto (Biag.).
34-45. O luce eterna, ecc., o anima, santa luce di s. Piero apostole di Cristo (B.). — Viro, homo (L.). — Le chiavi, Ch'et porto giù, ecc.. le chiavi di cuasto maraviglioso gradio (del cuasto maraviglioso gradio (del porio gua, ecc., le chiari di quosto maraviglioso gaudio (del Puradiso), che portò giù in terra, allo che portò giù in terra, allo che cosse a vestire la nostra umanità (L.). Miro. Boco., Tes., ul., 71: Cose magnifiche e mirc. — Tenta, esamina (L.). — Lieve e gravi, facili e difficill (L.). Più e mono essenziali (T.). — Per la no essenziali (T.). — Per la qual, ecc., per virtù della qual fede camminavi sicuro sullo acque del mare di Tiberiade. Matth., xiv (Vent.). — S'egli ama, ecc. Tocca le tre virtu: Fede, speranza e carità (B).

— Il viso, occhio in Dio (T).

— Dipinta. Sopra, xvii, 37:

La contingenza... Tutta è dipinta nel cospetto eterno (T.).

— Ha fatto civi, ecc., ha per
mezzo della verace fede, da voi mezzo della verace leue, un un predicata, acquistato cittadini (L.). a darli gloria e laude (B.). — È buon, ben fatto (B.). — Arrivi. Poiche la fede popola il paradiso, è buono che a lui venga il destro di ragionarne a gloria di lei. — Arrivare per avvenire al modo francese (7.).
46-57. Baccellier, lo rispondente nelle questioni teologiche (B.). — Il baccelliere s'arma tacendo, finchè il maestro pro-(B.).— Il baccelliere s'arma tacendo, închê il maestro propone la quistione per appropone la quistione per appropone la quistione per approvata, discussa, per via di argomentazione, non già per definiria, che clò dee essere il frutto della argomentazione stessa (Tor.).— S'arma di risposte (B.). Si prepara.— Il maestro, quel che preside alla disputa.— Dicea a Pietro.— Presto, pronto (L.).— A tal querente, a tal interrogante, qual era san Piero — a tel professione, qual era qual con essere que la considera della cristiana fede (L.).— Levat la fronte, che prima tonèva basso (lo capo), come ta chi pensa (B.).— Onde spirava questo, onde necive coi al para fare (L.).— Mi volsi a Beatrice, stoome quella ond'egil. trice, siccome quella ond egli attendeva il come o il quando del dire e del tacere. V. sopra,

axi, 46 e seg. (Biag.) .- Sembian-

Ed ella: O luce eterna del gran viro, A cui nostro Signor lasció le chiavi Ch'ei portò giù, di questo gaudio miro, Tenta costui de punti lievi e gravi, Come ti piace, intorno della fede, Per la qual tu su per lo mare andavi. S'egli ama bene, e bene spera, e crede, Non t'è occulto, perchè il viso hai quivi, Dov'ogni cosa dipinta si vede. Ma perchè questo regno ha fatto civi Per la verace fede, a gloriarla, Di lei parlare è buon ch'a lui arrivi. Si come il baccellier s'arma, e non parla, Fin che il maestro la quistion propone. Per approvarla, non per terminarla; Così m'armava io d'ogni ragione, Mentre ch'ella dicea, per esser presto A tal querente e a tal professione. Di', buon Cristiano, fatti manifesto; Fede che è? Ond'io levai la fronte 52 In quella luce onde spirava questo: Poi mi volsi a Beatrice, ed ella pronte 55 Sembianze femmi, perchè io spandessi L'acqua di fuor del mio interno fonte. La grazia che mi dà ch'io mi confessi, Comincia' io, dall'alto primipilo, Faccia li miei concetti esser espressi. E seguitai: Come il verace stilo 61 Ne scrisse, padre, del tuo caro frate, Che mise Roma teco nel buon filo, ·Fede è sustanzia di cose sperate, Ed argomento delle non parventi; E questa pare a me sua quiditaté. Allora udii: Dirittamente senti, Se bene intendi, perchè la ripose Tra le sustanzie, e poi tra gli argomenti. Ed io appresso: Le profonde cose. Che mi largiscon qui la lor parvenza, Agli occhi di laggiù son si nascose,

59-66. Dall'alto primipilo, campione della fede. Questo Primipilus era nella milizia romana il capitano della pri-ma centuria de' Pilani o Tria-ri, che dioevasi Primum pi-lum dal portare un giavellotto ovvero dardo da lanciare (Ces.).

ovvero dardo da lanciare (Ces). E precede le altre viris.— Ar—Il verace stilo, la veridica gomesto, principio di deduzionenna (L.).— Del tuo caro ne (T.).— Delle non parventi frate, can Paolo.— Che mise, Cavalca, Ivi: Questa è la lauce coc. Che, teoo predicando, mi- della fede che crediumo quel se Roma nel diritto sentiero che non si vede.— Quidilate, dell' detra salvezza (L.).— Fe- l'essenza, ciò che la che una de è sustanzia. S. Paolo, Hebr., cosa è ciò che è.
Il 1: Est autem fides speran- 68-78. Se bene intendi, soc darum substantia rerum, ar- Se bene capisci per qual ra-

ze, viste e cenni (B.). — Span- gumentum non opparentum. dessi, eco. Manifestassi gl. in- Sustanzia, fondamento, so-terpi miei sentimenti (L.). — Sunzia (T.). Cavalca, Simbi. sianziale (T.). Cavalca, Smb...
1, 19: E detta sustanza perché
come materialmente la sustanza sostieme e sopporta il
accidenti, come il muro la dipintura, così la Fede è quan
un fondamento lo quale sopporta tutto l'edificio spirituale
e precede le altre virità. Arcomesta n'incipia di deditita.

34

Che l'esser loro v'è in sola credenza, 73 Sopra la qual si fonda l'alta spené. E però di sustanzia prende intenza: E da questa credenza ci conviene 76 Sillogizzar, senza avere altra vista; Però intenza di argomento tiene. Allora udii: Se quantunque s'acquista Giù per dottrina fosse così inteso. Non v'avria luogo ingegno di sofista. Cost spirò da quell'amore acceso; Indi soggiunse: Assai bene è trascorsa D'esta moneta già la lega e il peso; Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa. Ed io: Si, l'ho, si lucida e si tonda, Che nel suo conio nulla mi s'inforsa. Appresso usci della luce profonda, 88 Che il spiendeva: Questa cara gioia, Sopra la quale ogni virtù si fonda, Onde ti venne i Ed io: La larga ploia Dello Spirito Santo, ch'è diffusa In sulle vecchie, e in sulle nuove cuoia, È sillogismo, che la m'ha conchiusa Acutamente si, che in verso d'ella Ogni dimostrazion mi pare ottusa. Io udii poi: L'antica e la novella Proposizione che si ti conchiude, Perchè l'hai tu per divina favella? Ed io: La prova che il ver mi dischiude 100 Son l'opere seguite, a che natura Non scaldò ferro mai, nè battè ancude. Risposto fummi: Di' chi t'assicura 103 Che quell'opere fosser ? Quel medesmo Che vuol provarsi, non altri, il ti giura. Se il mondo si rivolse al Cristianesmo, Diss' io, senza miracoli, quest'uno Diss 10, senza miracon, questi centesmo; È tal, che gli altri non sono il centesmo; Chè tu entrasti povero e digiuno In campo, a seminar la buona pianta, Che fu già vite, ed ora è fatta pruno. 113 Finito questo, l'alta Corte santa Risono per le spere un: Dio lodiamo, Nella melode che lassù si canta.

sione abbla s. Paolo dotto la nome (L). — B da questa credità l'antico è il nuovo Telesde primieramente speranda denza, eco., da questa fede, constantico reviene substantia rerum, e povene argomentare, discorrere re: questo è un circolo vizioso; scia argementame non appara intorno alle coes teologiche (L), provar la cosa colla cosa merentium (L). — Le profonde — Vista, prova materiale dei desima cho dee esser provata cose, gil alti misteri. — Che mi domini (T.). — Argomento, per (Ces.) — Quest'uno, eco.. che largico, eco., che lorge i consene altri veri (T.), il mondo sia convertito (B.). — Agli occhi di laggità, esto chi degli tomini in terra (L). — Equista, eco., se quanto in herra cinon esisteno es non nella fede. apprende fosse inteso nel chia—Eperd, eco., e come sustanzia ro e retto modo che tu hai le da questo solo miracolo (B.). — Eperd, eco., e come sustanzia ro e retto modo che tu hai le da questo solo miracolo (B.). — Eperd, eco., e come sustanzia ro e retto modo che tu hai le da questo solo miracolo (B.). — Eperd, eco., e come sustanzia ro e retto modo che tu hai le da questo solo miracolo (B.). — Eperd, eco., e come sustanzia ro e retto modo che tu hai le da questo solo miracolo (B.). — Eperd, eco., e come sustanzia ro e retto modo che tu hai le da questo solo miracolo (B.). — Eperd, eco., e come sustanzia prende (L.). — Cost spirito, cotali pagismo, essendo con astinon-instenza, acquista concette e role uscirono da quello spirito. gione abbla s. Paole dette la nome (L.). — B da questa crefede primieramente speranda- denza, eco , da questa fede, con-

access d'amore (L.). - È trascorea, è ripassata, esaminata
(L.). Comune delle monete.
Passare (T.). - Ma dimmi,
coc. Di', questa conoscenza
l'hal tu varamente, o parli per
detto altruita (Ces.). - L'hai
faita tua per meditatione (T.).
- Tonda, intera, non tosata. Conio. Tutta spicoata v'è l'impronta del conio (Ces.). - Mi
s'inforsa, m'è in dubbio (B.).
89-99. Questa cara gioia, presiosa genma della fede (L.).
Onde si vennet da che prove
(T.). - La larga gloia, pioggia.
- Cuoia, carte, di pelle d'animali, come di pecore, montoni,
agnelli e carreitti et intende qui
del vecchio Testamento e dol
nuovo (B.). - È sillogismo, è
l'argomento, la ragione - che la
m'ha conchiteta, fatto conchiudere (T.). Se il Profetti noi m'ha conchiusa, fatto onochu-dere (T.). Se li Profeti, nei quali parlava lo Spirito Santo, predicevano lo cose che poi avvonneno di Cristo; e se Iddio promise al suo populo di man-dare lo Salvatore del mondo, dunque vero è quello, che la santa Chiesa crede e ciascuno cattolico, sicchè ben dice l'au-tore che è lo sillogismo che li ha conchiusa la fede (B.). Ella, l'autorità m'è ragione foriis-sima (T.). S. Paolo: Fides ex sama (7). S. Pasolo: Fides ea auditie, auditius audem per verbum Christi (Ces.). — S op-pone ad acutemente (Ces.). — L' antica e la movella Pro-porizione, il vecchio e nuovo Testamanto: continua la presa motafora del siliogismo, il quale consta di due proposi-zioni, maggiore e minore, e della conol usione; onde se-quendo dios: che si, che così, si conchiude (L). — Per di-vina favella, che sia detta da Dio (B). . 100-114. La prova, ecc., l'ar-comento che mi dimostra la Scrittura essere parola di Dio (Ces.). — Chi t'assicura, coo. Chi t'assicura che fossero quello-

t'assicura che fossero quell'o-pere, cioè che avvenissero que miracoli, che tu di'i nessun altro te lo afferma, se non quello stesso che vuol provarsi, quello stesso che vuol provarsi, cioè l'antico e il nuovo Te-stamento (Tor.). Egli è un di-re: questo è un circolo vizioso; provar la cosa colla cosa me-desima che dee esser provata (Cer.) — Quest'uno, ecc. che il mondo sia convertito (B.). È questo il famoso argomento di s. Agostino, nel libro ulti-mo De Civitate Det, cap 5:— Il contempo. la centesima parta (B.) — Pianta, la Chiesa. —
Corte santa, dei beati (B.). —
Dio lodiamo. G. Vill., xii, sonate te campane a Dio latdamo (Ces.). Il Te Deum laudamue (Bl.). — Conta. Purg.,
xxxii, 63 (T.). La meiodo che
ivi si canta e il Sanctus, Sancius. Sanctus, eco. (Ces.).
Ilb-123. E quel Barom, s. Pletro. Era in uso a que' tempi
di dare ai Santi que' titoli
siossi che davansi nel mondo
ai gran personaggi. Messer ai gran personaggi. Messer santo Jeronimo il Passavanti santo Jeronimo il Passavanti; Baron messer anni 'Antonio, il Boccaccio (L.).— Di ramo in ramo, d'una in altra questione fin presso all'ultima (Ces.).— La grazia, che amoreggia colla tua mente, e in lei si compiace (L.). Nelle Rime: Sidonesi, si naria dall'amata.— La boca in aria dall'amata.— La boca ce (L.). Nelle Rime: Ridomei, si paria dall'amata. — La bocca i'aperse, ecc., it fece fin qui dire quanto si conveniva (L.). — Ciò che fuori emerse, usoi dalla tua bocca (B.). — Esprimer, manifestare gli articuli della fede (B.). — Et conde, per che via (T.). 124-141. Spirito, nel mondo fu padre, e quine spirito (B.). — Che vecti Ciò che, ecc., che cra vedi ciò che una volta credisti tanto fermamente, che aldesti tanto fermamente, che alborquando corresti con s. Gio-vanni al sepoloro del Reden-tore, a te fu dalla divina gra-zia concesso di entrarvi il prinia concesso dientrarvi il primo, e vincere così il condicepole, che, di te più giovine e
anello, era il primo coli arivato. Vedi Giov., ax (L.).—
De Mon, tu, 9: Dicti entim Johannes ipsum (idesi Petrum)
introivisse subtio cum venti in
monumentum, videns alium
discipulum cunctantem ad ostium.— La forma. ecc.. la
serie ed ordine delle cose che
prontamente credo, e il motivo prontamente credo, e il motivo di esso mio credere (L.). - Non moto,, non mosso, imperò che è stabile ed immutabile (B.). — Con amore, come amato e desiderato (B.). — Fisice, fisiche — metafisice, metafisiche. - Dalmi, me lo dà a credere quinci, dal ciolo (T.). -

E quel Baron che, si di ramo in ramo. 115 Esaminando, già tratto m'avea, Che all' ultime fronde appressavamo. 115 Ricominciò: La grazia che donnea Con la tua mente, la bocca t'aperse Infino a qui, com'aprir si dovea; 121 Si ch' io approvo ciò che fuori emerse; Ma or conviene esprimer quel che credi, Ed onde alla credenza tua s'offerse. santo padre e spirito che vedi 124 Ciò che credesti si, che tu vincesti Ver lo sepolcro più giovani piedi, Comincia' io, tu vuoi ch' io manifesti 127 La forma qui del pronto creder mio, Ed anco la cagion di lui chiedesti. Ed io rispondo: lo credo in uno Iddio 130 Solo ed eterno, che tatto il ciel muove, Non moto, con amore e con disio; Ed a tal creder non ho io pur prove 133 Fisice e metafisice, ma dalmi Anco la verità che quinci piove 136 Per Moisè, per profeti, e per salmi, Per l'Evangelio, e per voi che scriveste, Poiche l'ardente Spirto vi fece almi; E credo in tre persone eterne, e queste Credo una essenzia si una e si trina. Che soffera congiunto sunt et este. 149 Della profonda condizion divina Ch' io tocco mo, la mente mi sigilla Più volte l'evangelica dottrina. 16 Quest'è il principio; quest'è la favilla Che si dilata in flamma poi vivace E, come stella in cielo, in me scintilla. Come il signor ch'ascolta quel che piace, Da indi abbraccia il servo, gratulando Per la novella, tosto ch'ei si tace; 151 Così, benedicendomi cantando, Tre volte cinse me, sì com' io tacqui, L'apostolico lume, al cui comando Io avea detto; sì nel dir gli piacqui.

del mondo (T.). — E credo, fede nell'anima, per lo quale ecc.; sono tre persone ed una poi discorrendo crede tutti gli sostanzia, e così uno iddio articoli si come sono scritti (B.). — Che soffera congiunto nelli simboli (O.). Cum prinsunt et este; este per est; che cipium soluma assumendorum al medestima divina assenza mediorum si tradis. De Mon. ammette insieme e il plurale III, l. — Come il signor, soc.

cipium solum atsumentarum mediorum sir radis. De Mon. III, 1. — Come il signor, soc., come il padrone, a cui il sere reca una notisia che gli piace; appena ha quello finici di esporia, rallegrandosi seco s con lui, lo abbraccia (L). — Bonedicendomi cantamdo, castandomi benedizioni (L.). Cinse me, cinse con corona di luce (T.). - L'apostolico lume. lo spleudoro nel quale era t-.

## CANTO VENTESIMOQUINTO.

Introduce il Poeta in questo canto san Jacopo ad esaminario della Speranza, proponendo-gii tre dubbi, de quali Beatrice sotos il secondo ed esso gli altri. Ultimamente introduce san Giovanni Evangelista a manifestargii che il suo corpo, morendo, en rimaso in terra.

Se mai continga che il poema sacro, Al quale ha posto mano e cielo e terra, Si che m'ha fatto per più anni macro, Vinca la crudelta, che fuor mi serra Del bello ovile, ov' io dormii agnello Nimico ai lupi, che gli danno guerra; Con altra voce omai, con altro vello Ritornerò poeta, ed in sul fonte Del mio battesmo prenderò il cappello; Perocchè nella Fede, che fa conte L'anime a Dio, quivi entra' io, e poi Pietro per lei si mi girò la fronte. Indi si mosse un lume verso noi Di quella spera, ond'usci la primizia Che lasciò Cristo de vicari suoi. E la mia Donna piena di letizia Mi disse: Mira, mira, ecco il Barone, Per cui laggiù si visita Galizia. Si come quando il colombo si pone Presso al compagno, l'uno all'altro pande, Girando e mormorando, l'affezione, Così vid'io l'un dall'altro grande Principe glorioso essere accolto, Laudando il cibo che lassù si prande. Ma poi che il gratular si fu assolto, Tacito coram me ciascun s'affisse, Ignito si, che vinceva il mio volto. 28 Ridendo allora Beatrice disse: Inclita vita, per cui l'allegrezza Della nostra basilica si scrisse, Fa risonar la speme in questa altezza; Tu sai che tante volte la figuri, Quante Gesù ai tre fe' più chiarezza.

1-12. Se mai continga, ecc., perciò, a differenza degli antese per alcuno tempo avvegna. riormente laureati poeti gentili
— Ha posto mano, dato opera nel Romano Campidoglio, se(B.). L'Anon.: La grazia di glie esso la Chiesa e il proprio
Dio e l'ingegno umano: o nel battistorio, dove bambino, per
quale ho trattato delle cose del
bocca di chi a battesimo lo cielo, e di quelle della terra.

— Macro, magro. — Bello ovile, Firenze (B.). — Vello, voce e chioma mutate dagli anni: ce e chioma mutate dagli anni: non più uono di parte, ma amate poeta. Petr:: Pettivando al suo vecchio t bianchi vetti (T.). — Cappello, corona (T.). Barto, Cappel di perte. Perochè spera cotal laurea in mercede di poema sacro, ed in cui fa professione della cattolica fede,

tenne, aveva la fede medesima professato (L.). – Conte, mani-foste (B.). Note. — S. Gregorio papa: Per filem namque ab omnipotenti Deo cognoscimur. omispotenti Deo cognoscimur-Entra'io, mi arrolai (L). Al battisterio entrai nella fede (Ces.). — Pietro per lei, per la professione ch' lo feci della medesima fede (L). — El pri giro ke fronte, Si riferlaco a omnipotent Dec cognoscimur. Il va a recaré alle tre teologali — Entra io, mi arrolai (L). Virtu, fede, speranza e carità; Al battisterio entrai nella fede e che Pietro figurasse la fede, (Cex.). — Pietro per lei, per la Giacomo la speranza, Giovanni professione ch' lo feci della la carità; ciascuno cioè quella medestima fede (L). — Si mi virtu che di fatto nelle sua girio la fronte, Si riferisco a epistole maggiormente fa spicquelle parole del canto ante-

cedente nel fine: Tre volte cinse me... L'apostolico lume. 13-27. Indi si mosse, ecc., di poi dalla medesima schiera, ond'era, per venire a nol, uscito san Pietro, il primo sue vicario che lasolò Cristo in terra, si mosse verso noi un altro lume [L.]. — Il Barone, ecc., san Jacope apostolo, per cui divozione si visità dai pellegrini il di lui sepoloro in cui divozione si visita dai pel-legrini i di lui sepoloro in Compostella nella Gallizia, provincia della Spagna (L.)— Sì come quando, esc., nella maniera che, quando un co-lombo, volando, viene a po-sarsi presso al compagno, pon-gonsi ambadue a far delle gi-ravolte intorno a sè medesimi, mormorando, e pandendo, ma-nifestando così lo scambievole niestando cosi lo scambiavole loro affetto (L.).— Si prande. Il Buti: Il prande, lo qualo cibo, cioè Iddio, in vita eterna il sazia (B.).— Il gratular, lo rallegrarsi insieme — assolto, finito (B.).— Coram me, alla presenza mia. Sanca vi sotto, unito (B.).— Coram mc, alla presenza mia. Sopra. XI, 62: Coram patre.— S' affisse, si fermò (B.).— Ignito si, ecc., acceso, risplendonte così, che facevami abbassare la faccia

facevami abbasare is raccis (L.).
29-39. Incitia vita, gioriosa anima — l'allegrezza, lo gaudio della nostra Chiesa triunante (B.). Altri: larghezza.
Fa riconar la speme. ecc., fa che qui in ciole si dica da costui, che è qui meco, la speranza che cona sia (B.). Fa che cotasi una volta il nome di speranza in quest'alto luogo, dove, perocchè ogni desiderio vi è comptio, il nome di servità non ha luogo (L.).
The sai che tante volte, ecc. Suppone che quante volte Gesti Cristo, alla manifestazione di sua divinità per prodigiosi fatti volle presenti i soli tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni (Matt., xvi; Marco, v.), significar volesse con quel ternario numere la corroborazione che con essi prodigi rario numero la corrobora-zione che con essi prodigi ve-niva a recare alle tre teologali

Beatrice dirsi a san Giacomo, che tante fiate figuri esso nel-l'evangelico testo la speranza, quante fiate Gesà Cristo fe'a: fre più chiaretza, fece a' tre soll discepoli più chiara manifestazione della sua divinità nifestazione della sua divinità
(L.). — Tante, tre volte (T.). —
Figuri, nella tua epistola (T.).
Quante. Accenna alla risurrezione della figlia di Jairo, alla
Trasfigurazione e al volere que'
re il Salvatore nell' Orto di
letsemani più presso a se (T.).
— Leva la testa, coc. abbassata pel troppo lume, e rimani pervuaso, che sgni potenza vegnonte dalla torra,
per qui adoprarai, convione
che si perfozioni a'raggi del
divine lume (copra xuit. 28
e segg). Accenna, così dicendo, di avere a Dante resa
forte la vista a poler ciò che cendo, di avere a Dante resa forte la vista a poter ciò che prima non poteva. Essere que-sto l'intendimento ne lo conferma il terzetto seguente (L.). - Dal fuoco secondo, dal lun secondariamente al poeta ac-costatosi, in cui celavasi san Jacopo, lo scrittore dell'epistola cattolica (L.), — Levai gli oc-chi ai monti. Salmo 120, 1 : Le-

catiolica (L.). — Levai pii occhi ai monit. Salmo 120, 1: Levavi oculos meos in montes, unde ventet auxilium mihi, e questi sono li santi Apostoli, che sono posti in alto per co-cellenzia di dottrina (B.). — Che gl'incurvaron, ecc., che prima fecero gli occhi misistessi abbassare col troppo lume (L.). Colla troppa gravità della dottrina sua (E.). della dottrina sua (E.). Es Giacomo che parin. come apparisce dal verse 48. — Taffronti, guardi a fronte a fronte (B.). Imperadore, Iddio (B.). — Conti, santi: li conti si diceno compagni dei signori, el li besti sono compagni di didio: imperò che con lui stanno coi regi et accompagnani (B.). Vuol Dio che tu t'incontri co' suol besti più alti (T.). — La spome, dell'eterna bestitudina — che, la sola — laggiù bene, ragio-nevolmente, santamente inma-mora i cuori umani (L.). Qui

Leva la testa, e fa che t'assicuri : Chè ciò che vien quassù del mortal mondo, Convien ch' a' nostri raggi si maturi. Questo conforto dal fuoco secondo Mi venne; ond' io levai gli occhi a' monti, Che gl'incurvaron pria col troppo pondo. Poiche, per grazia, vuol che tu t'affronti Lo nostro Imperadore, anzi la morte, Nell'aula più segreta, co suoi Conti, Si che, veduto il ver di questa corte, La speme che laggiù bene innamora In te ed in altrui di ciò conforte: Di' quel che ell'è, e come se ne inflora La mente tua, e di'onde a te venne: Così segui 'l secondo lume ancora. E quella pia, che guidò le penne Delle mie ali a così alto volo, Alla risposta così mi prevenne: La Chiesa militante alcun figliuolo Non ha con più speranza, com' è scritto Nel sol che raggia tutto nostro stuolo; Però gli è conceduto che d'Egitto Vegna in Gerusalemme per vedere, Anzi che il militar gli sia prescritto. Gli altri due punti, che, non per sapere Son dimandati, ma perch'ei rapporti Quanto questa virtù t'è in piaere,
A lui lasc'io, chè non gli saran forti,
Nè di iattanza, ed elli a ciò risponda,
E la grazia di Dio ciò gli comporti. 61 Come discente ch'a dottor seconda, Pronto e libente, in quello ch'egli è sperto Perchè la sua bontà si disasconda: Speme, diss'io, è uno attender certo Della gloria futura, il qual produce Grazia divina e precedente merto.

di me a rispondere (L.). — teva averlo nel dichiararti quan Edititante, terrena (B.). — Con to fosse di speranza fornito (L.) pris speranza fornito di maggiore speranza di costul (L.), pisco (B.). — Qui comportar — Con i de scritto, ecc., come apparisos in Dio che illumina de 18. Discente, discopolo, — tutti noi. Sopra, xxiii, 28 e l segg. — D'Egitto, ecc., dal il mestro (T.). — Libente, mondo venga in Paradiso (L.). Di buona voglia (L.). — In Purg., II, 46, le anime salve quello ch'egis è sperio, ia cantano: In exitu Israel de ciò che ha bene imparato (L.). — Egipto, era simbolo e reli. — Bontd, abilità, profitte. — glose e morale e politico (T.). Si disacconda, si palest. — Assi che il militar, ecc. Speme... è uno attender, esc. prima bhe gli si termini la Definisce la speranza con le vita mortale, oh'è una conti- parole stesse del Maestre delle ma militia. Job. vii, i: Militia senienze, che sono: Ext. speranza con le serie della della conta della conta ma militia. Job. vii, i: Militia senienze, che sono: Ext. speranza con le conta con le conta con le c la sola— laggiù done, ragio— appariseo in Dio che illumina

64-78. Discente, discepto.

64-78. Discente, disce

Da molte stelle mi vien questa luce; Ma quei la distillo nel mio cuor pria, Che lu sommo cantor del sommo duce. Sperino in te, nell'alta Teodia Dice, color che sanno il nome tuo: E chi nol sa, s'egli ha la fede mia? Tu mi stillasti con lo stillar suo 76 Nella pistola poi, si ch'io son pieno, Ed in altrui vostra pioggia repluo. Mentr' io diceva, dentro al vivo seno Di quello incendio tremolava un lampo Subito e spesso, a guisa di baleno. Indi spiro: L'amore ond io avvampo 29 Ancor ver la virtù, che mi seguette Infin la palma, ed all'uscir del campo Vuol ch' io respiri a te, che ti dilette 22 Di lei; ed emmi a grato che tu diche Quello che la speranza ti promette. Ed io: Le nuove e le scritture antiche Pongono il segno. Ed esso: Lo mi addita, Dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Dice Isaia, che ciascuna vestita Nella sua terra fia di doppia vesta, E la sua terra è questa dolce vita. E il tuo fratello assai vie più digesta, Là dove tratta delle bianche stole, Questa rivelazion ci manifesta. E prima, presso 'l fin d'este parole, Sperent in te, di sopra noi s'udi, 97 A che risposer tutte le carole : Poscia tra esse un lume si schiari, Si che, se il Cancro avesse un tal cristallo, L'inverno avrebbe un mese d'un sol di. E come surge, e va, ed entra in ballo Vergine lieta, sol per fare onore Alla novizia, non per alcun fallo, 106 Così vid' io lo schiarato splendore Venire ai due, che si volgeano a ruota, Qual conveniasi al loro ardente amore. Misesi li nel canto e nella nota: 109 E la mia Donna in lor tenne l'aspetto, Pur come sposa tacita ed immota.

R qual, cui. — Stelle, autorità E chi mai, avendo la fede (T.). Il Post. Cast.: A multis cristiana, non sa il nome di doctoribus, quos supra posuti Dio, non sa ch'egli è il padre in forma stellarum. — Distillò, delle misericordie (L.). — Nellantillò, infuse (L.). — Del la pistola, S. Giac., y. 7-8. sommo Duce, il massimo can. — Vostra pioggia, la vostra tore della lodi di Dio, Davide dottrina (B.). — Ripluo, ripio-(L.). Sopra, xx, 38: Cantor dello vo — rinfondo e rimetto (B.). Surità Essato. — Socrino in ta. "Dassa della viva cana, can., dan. (L.). Sopra, xz, 33: Cantor dello vo — rinfondo e rimetto (B.). nel verno sorge al tramonto spirito Santo. — Sperino in te, soc. Ordina: Sperino in te co- tro al lume in che era la beata cente come questa, muterebbe giro che sanno il nome tup, anima di santo Jacopo (B.). — la notte in giorno (Lf.). — dice nell'alta sua teodia, e sono Tremolava un lampo. Dimo — Alta novita, alla novella sposta le parola del in salmo: Spe- stra per questo lampara che s. (Vent.). — Non per alcun fallo rent inde qui noveruni nomen Jacopo e allegrò d'avere tro di vanità (T.). — Lo chiarato hum (L.). — Teodia, canto a vata in D. tanta sufficienza di spiendore, Giovanni. — Venire Die (T.). — B'egitha la fede mia. questa virtà. — Spiro, parlò gi due, coc., ai due apostell

(L.). — Ver la virlà, verso la virlà della speranza (L.). — Infin la paima, ecc., inco alla ripertata palma del martirio, ed all'uscir del mondano campe di battaglia, per mezzo della morte (L.). — Respiri, riparli. — Emni, m'è. — Diche, dica. 88-99. Le nuove, ecc., le Scrite

88-99. Le muove, ecc., lo Scristure sacre del vecchio e nuoro Testamento — Pongono il segno, ecc. Così puntegriano il Parentti, il Cesarie il Witte. Bi li primo spiega: Ed io (risposi); le nuove e le antiche seriture pongono il sogno dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Ed esso (ripigliò); additami questo aegno. (lo soggiunsi): Dice Isaia, ecc. — Il Lombardi e il Tommasòc: ed esso lo mi addita, Dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Vale a dire: prefigono il segno, dove deve miggono il segno, dove deve mi figgono il segno, dove deve mi-rare la speranza delle anime giuste, ch'è la gloria del Pa-radiso; ed esso segno, cioè que-sto Paradiso, dove ora mi trovo, ch'è il termine a cui son giunte l'anime predectinate da Dio alla gioria ch'io qui scorgo, da gè medesimo me lo addita (L.). — Dice Isaia: In terra sua duplicia possidebunt; latitia sempiterna eri ets. Is., Lx., 7. — Di doppia vesta. Una beatitudine sorrabbondante di beatitudine soprabbondante di ogni bene, ovvero la beatitudine dell'anima e del corpo (Vent.).

— E il tuo fratello, ecc., e il tuo fratello s. Giovanni assai meglio digerita e sohiarita ce la propone nella suaApocalisse vii, 9, dicendo: stantes ante thro-num in conspectu Agni amicti stolis albis (Vent.). — Digesta. Più aperta: però che Isaia fa-Più aperta: però che Isaia faveila per figura, e. s. Giovanni
in quello luogo favella piano e
chiaro (O.) — E prima, eco.
E presso al fin d'este parole, prima s' udi, ecc. (L.). —
Sperenti in te, parole del detto salmo ix (L.). — Risposer,
danzando. Sopra. ni, 21.

100-111. Un lume, l'anima di
Giovanni evaneglista ve-

100-111. Un lume, l'anima di s. Giovanni evangolista, yennente anch'essa a Dante, côme in appresso dirà (L). — B' schiari, fece maggiore chiarore (B). — Un tai cristatio, una stella tanto fulgida (B). Spechio di luce (T). — Crystalium, idest lumen (P. di D.). — L'inverno avrebbe, ecc., sarebbe uno mese tuttavia di senza notte (B). Se il Canoro, che nel verno sorre al tramonto nel verno sorge al tramonto

Pistro e Jacopo, che ballavano in giro (Vent.). — Qual. Ha detto che il più o men rapido volgere è segno della beatitudne [T.]. - Missei, s'accordò (T.). — Li nel conto, eco. Dal detto di sopra, che alle cantate parelle del Salmo Sperenti si te, eco., ripposer tutte le carole, consiegue che anche i due primi Apostoli, a Beatrico venuti, cantassero. Or dunque aggiunge che ventro e e colle sessa nota, colla stess' aria (L.). — Teme l'aspetto, il ragguerdava (B.).

colla siess' aria (L). — Tenne
l'aspetto, il ragguardava (B).
118-117. Sopra il petto di Cristo fece
coggli Apostoli suci. Joh., XIII.
13. Brai ergo recumbens sunus
ex discipulis ejus in sinu
fens (B). Mai fu inteso l'in
sinu. Giovanni, al modo delle
mense antiche, siava sotto Gesù
dalla parte del petto di lui, ma
discosto l' un dall'altro d'un
grado (T). — Pelicano. Il
ralliano si à quelle ucoello ucoello discesto l' un dall'altro d' un grado (T.). — Fellicano. Il pollicano si è quello uccello che si dipigne sopra la oroce di Cristo che si da del becco nel petto e del suo sangue pasce i subi figliuoli e tragli dà morte a vita (Chiose.). Fatto però simbolo dell'amore e della carità. Ond' el così chiama carità. Ond' ei cesì chiama Gesù Cristo. Questo simbolo od allegoria del Pellicano era po-polare nel medio evo, e si riscontrava non solo nei canti de' poeti, ma soulto nelle fac-eiate delle chiese (Lf.).— D'in sulla croce, ecc., fu da G. C. stante in su la croce, eletto al grande which, di esser egli iglio a Maria Vergine in luogo di G. C. medesimo (Joh., xix) (L.).—Mosse. Altri: Mosser.... le parole.—Di. dallo—stare te parole. — Di, dallo — stare attenta: parlando li guardava sempre (T.).
118-129. Quale, ecc. Quale è

colui che, per effemeridi sapen-do dover il Sole soffrire parziale eclisse, affissa in quello lo sguardo per vedernelo eclis-sare (L.). - S'argomenta, s'in-gegna e forza. Finge com'elli, volendo vedere se santo Joanni era col corpo in vita eterna. abbagliò; e come santo Joanni li dichiarò che col corpo in vita Il dichtarò che col corpo in vita eterna non era, se non Cristo e la Vergine Maria (B.). — Non vedente, abbagiato (B.). — Per veder cosa, ecc., lo mão corpo che qui non è (B.). — Saragli, saravi (L.). Furg., nii, 182: Perderdgi, perderavi (T.). — Tanto, ecc., fino a tanto che il numero di noi eletti oraquito sia a qual sagna che ha

Questi è colui che giacque sopra il petto Del nostro Pellicano, è questi fue D' in sulla croce al grande uficio eletto. 115 La Donna mia così ; nè però piùe Mosse la vista sua di stare attenta Poscia, che prima, alle parole sue. Quale è colui ch'adocchia, e s'argomenta Di vedere eclissar lo sole un poco, Che per veder non vedente diventa; 121 Tal mi fec' io a quell'ultimo fuoco, Mentreche detto fu: Perche t'abbagli Per veder cosa, che qui non ha loco? 124 In terra è terra il mio corpo, e saragli Tanto con gli altri che il numero nostro Con l'eterno proposito s'agguagli. 197 Con le due stole nel beato chiostro Son le due luci sole che saliro; E questo apporterai nel mondo vostro. 130 A questa voce l'inflammato giro Si quietò con esso il dolce mischio, Che si facea del suon nel trino spiro, 133 Si come, per cessar fatica o rischio, Li remi, pria nell'acqua ripercossi Tutti si posan al sonar d'un fischio. 136 Ahi quanto nella mente mi commossi, Quando mi volsi per veder Beatrice, Per non poter vederla, ben ch' io fossi 139 Presso di lei, e nel mondo felice!

Quando clascuno Ripigliera sua tutti gli eletti (L.). — Son la carne e sua figura (L.). — No- due suct, ecc., le due luci di stro, di noi beati (B.). — Apoc., Gest Cristo e di Maria Vergiue, rit, 11: Et dictum est illie ut che, te veggente, salirono tante vi. 11: Et dictum est illis ut requisserent adhue tempus modicum, donec compleanur conservi sorum, et prainte serum, qui interficiendi suni. sicui et illi, ecc. (B.). Dallo parole di G. C. in Glovanni (zn. Zi): 31 vo' ch' e' rimanga infin ch' to vengo, alcuni addussero che Giovanni dovesse rimaner vivo in corpo fino al di del vivo in corpo fino al di del giudizio. Il Poeta smente la falsa credenza. Le parole del Vangelo valgono che Giovanni non dovea morire di martirio (T.). Di Giovanni più sono che affermano che fosse levato insiememente col corpo in cielo; però che nella sua sepultura non fu trovato se non manna (O). — Con le due stole, L'Eo-(O.).— Con le due stole. L'Eoclesiastico, del premio parlando che darà Dio al giusto, dios: Stole glorice vestici tilum (w. 5); ond egli appella due stole, due vesti, le due giorificazioni dell'anima e del corpo, che attualmente in Paradiso godono Gest. Cristo e Maria Vorgine, edeco la rispyrationa godranno. sointo sia a quel segno che ha tualmente in Paradiso godono glie la vista fin dell' iddio ab eterno stabilito; cioè Gesti Cristo e Maria Vergine, divina, ch'è dichiaran fine all' universale giudizio, e dopolarisurrezione godranno verità rivelate (7.).

che, te veggente, salirono tante in alto, che più non le vedesti. Sopra. xxin, 86, e 120 (L). Apporterai. Inf., x, 104-105: S' altri non ci apporta Nulla

112

sapem (T.).
130-139. L'infammato giro.
ecc., danza e canto (T.). L'aggirarsi di quelle tre fiamme
col mescolamento, che al girare facevasi, nel triplice canto che da esse fiamme usciva, cessè (L.). — Con esso il doice mischio, colla mistura, dei cante che faceano li detti tre Apostoli, che era dolcissimo (B.).—Per cessar, ecc., siccome in galer o per riposarsi un poco, o per schifare alcuno secco (secca) e scopilo, in sul quale la galea scorrerebbe, se non restasse la voga e surgesseno lo ferro, però lo comito fischia perchè restine li marinai (B.).— Ripercoss. io comito nacina perone restine il marinai (B.). — Ripercons, più volte percossi (T.). — Non poter, ecc. Giovanni l'abbaglia: la suprema rivelazione gli treglie la vista fin della scienta divina, ch'è dichiarazione delle marità divina.

#### CANTO VENTESIMOSESTO.

l'Apostolo san Giovanni esamina Danie intorno alla terza virtù 'teologica', la Carità. Ri-spondendo il Poeta, discorre i vari motivi dell'amor di Dio, alcuni del quali sono nell'in-telletto, altri nel sentimento. Plaude tutta la corte celeste al discreto ragionamento prida tre volte Santo al Signore dell'Universo. Si ravviva all'Alighieri la vista offuscata, e un quarto splendore gil si presenta, nel quale è l'anima d'Adamo, che pregato gli paria, e confenta gl'interni desideri di lut.

Mentr' io dubbiava per lo viso spento, Della fulgida flamma che lo spense Uscì uno spiro che mi fece attento. Dicendo: Intanto che tu ti risense Della vista che hai in me consunta, Ben è che ragionando la compense. Comincia dunque, e di ove s'appunta L'anima tua, e fa ragion che sia La vista in te smarrita e non defunta; Perchè la Donna, che per questa dia Region ti conduce, ha nello sguardo La virtù ch'ebbe la man d'Anania. Io dissi: Al suo piacere e tosto e tardo Vegna rimedio agli occhi che fur porte, Quand'ella entrò col fuoco ond'io sempr'ardo. Lo ben, che fa contenta questa corte, Alfa ed Omega è di quanta scrittura Mi legge Amore, o lievemente o forte. Quella medesma voce, che paura Tolta m'avea del subito abbarbaglio, Di ragionare ancor mi mise in cura; E disse: Certo a più angusto vaglio Ti conviene schiarar; dicer convienti Chi drizzò l'arco tuo a tal bersaglio. Ed io: Per filosofici argomenti. E per autorità che quinci scende, Cotal amor convien che in me s'imprenti: Chè il bene, in quanto ben, come s'intende, 28 Così accende amore, e tanto maggio, Quanto più di bontate in sè comprende. Dunque afl'essenzia, ov'è tanto avvantaggio, 31 Che ciascun ben che fuor di lei si trova, Altro non è che di suo lume un raggio, Più che in altra convien che si muova La mente, amando, di ciascun che cerne Lo vero, in che si fonda questa prova.

1-12. Dubbiava, stava in dubbio — per lo viso spento, per (T.). — Ove s' appunta. Dove cesso (B.)
la virti visiva che era spenta il tuo amore ha sito riposo e muova. Il tuo suo condamento (T.). — Ragiom, piegare o conto (T.). — Smartita, alle-Lo vero e conto (T.). — Ragiom, piegare e conto

quando lo battezzò, che li ri-tornò lo vedere (B.). — Act., ıx, 10-18.

torno lo vedere (B.). — Act., It., 10-18.

13-24. Al suo piacere, alla sua voluntà stia lo ponere rimedio alli occhi misi, che sono abbagliati (B.). — Tosto. B rassequato all' induglo: prove di virtà più matura (T.). — Entro in me con l'amore (B.). — Questa corte, tutti il beati — Alfa ed Omega, principio e fine di tutta la Scrittura. che mi dice che io abbia carità (B.). Risponde qui Dante all'interrogazione del verso 7: ove rappunta, ecc. Iddio che fa beate le anime in ciclo è principio e fine di quanta soritura amore mi legge, cice di quanti impuisi leggeri o forti amore mi da; ovvero di tutti gli affetti piccoli o grandi, che in me si destano dagli obbetti desiderabili, o alla vista del gran quaderno della natura, principio e fine è Dio (B. B.). — Voce di Giovanni. — Paura Tolta m' avea, m' avea sicurato che io sarei liberato della subita offuscazione, che m'era venuta (B.). — In cura, in solliciudine (B.). — A più angusto vagito, a più stretto esaminamento (B.). — Schiarar' sott: il concetto o simile (T.). — Ch d'rizso, eoc. Chi l'insegnò amare Dio (T.). Il B. e altri: Berzagito, nome è vinimano (O.).

26-34. Quinci, di cielo (T.). — In cura ci imparano a balestrare (Lars.). Berzagito, nome è vinimano (B.). — Come e' imperati, si suggelti maturalmente nella mia mente (B.). — Come e' imperati, si suggelti suralmente nella mia mente (B.). — Come e' isternod, dalla mente umana; altresi tosto. 13-24. Al suo piacere, alla sua

naturalmente nella mia mente (B.). — Come s'intiende, dalla mente umana; altresi tosto ch'elli è appreso per lo intelletto, muove la mente ad amare lui (B.). — Maggio, maggiore (B.). — Essenzia, divina. — B tanto avvantaggio, che avanza tanto avvantaggio, che avanza ogn' altro bese in infinite eccesso (B.). — In, verso. — Si muova. Purg., xviii. 26: Quel piegare è amor (T.). — Cerne Lo vero. vede la verità d'esso bene (B.). — Vero., l'escellenza di Dio sopra ogni cesa (T.). — Si fonda. De Mon., III. 9: In quo fundatur argumentium.

37-45. Sterne. appiana (T.). — Colui , Aristotile , che nel libro De Causis dice : La catena degli esfetti e delle cause non è infinita, per la qual cosa è di necessità pervenire ad una cagione che sia cagione di tutte le altre, cioè a Dio (B. B.). Pla-tone, là dove disse, nel principio del Comvivto: Amore essere il più antico e augusto degli Dei, e intende: Dio essere l'amore e 'l ben primo di tutti; però è da leggore: Colui che mi dimostra, Amore essere il primo di tutte, eco. (Ces.) — Di tutte le sustanzie, ecc., d'Iddio, di tutti li Angeli e di tutti li nomini (B.). II Angelle dituit it domini (5.);

- Semplierne, immortali. - 10;

fard. ecc. Exod., 11, 6-14: Ego

sum Deus patrum vestrorum. Ego sum qui sum, ecc.

(B.) Ivi, xxxxx, 18-19: Ostende

mihi gloriam tuam. — Ostendam comes housem this (7.) dan omne bonum tibi (T.). — L'alto preconio, l'alto ma-nifestamento e publicamento nifestamento e publicamento della divina essenzia. Joh., i: In principio erat Verbum... erat lux vera, eco. (B).—— Arcano, mistero della redenzione più chiaro d'ogni altro in Giovanni (T). Dell'altissima natura del Verbo; nato de Dio e fatto carne (Ces.).—— Sopra ogni altro Evangelista: imperò che niuno degli altri manifestò tanto della divinità quanto egli (B).

46-54. Udi', da Giovanni. —
Per intelletto umano, per li
argomenti filosofici — E per
autoritade, rivelata (T.). II B.
col W.: autoritadi, della santa Scrittura (B.). — Guarda, ser-ba. Essendo tu di ciò convinto per ragione e per autorità umana e divina, Dio essere sommo Bene, serva a lui il sommo, e'l fiore dell'amor tuo (Ces.). — Altre corde, ragioni e coagioni (T.).—Storne dica. Purg. vv. 59: Come tu mi suone (T.).—Denti, da quanti latie per quante ragioni sei tirato ad amare (Ces.).—Mia professione. Non istette nascosa e occulta a lui, anzi si accorse egli subito e conobbe molto bene dove Giovanni lo voleva condurre col dire, che era il volere che e'manifestasse l'altissima cari-

Tal vero allo intelletto mio sterne 37 Colui che mi dimostra il primo amore Di tutte le sustanzie sempiterne. Sternel la voce del verace autore Che dice a Moisè, di sè parlando: Io ti farò vedere ogni valore. Sternilmi tu ancora, incominciando L'alto preconio, che grida l'arcano Di qui laggiù, sovra ad ogni altro bando. Ed io udi': Per intelletto umano, E per autoritade a Iui concorde, De tuoi amori a Dio guarda il sovrano. Ma di ancor, se tu senti altre corde Tirarti verso lui, sì che tu suone Con quanti denti questo amor ti morde. Non fu latente la santa intenzione 59 Dell'aquila di Cristo, anzi m'accorsi. Ove menar volca mia professione. Però ricominciai: Tutti quei morsi, 55 Che posson far lo cuor volger a Dio, Alla mia caritate son concorsi; Chè l'essere del mondo, e l'esser mio La morte ch' ei sostenne perch'io viva, E quel che spera ogni fedel, com'io, Con la predetta conoscenza viva, Tratto m'hanno del mar dell'amor torto, E del diritto m'han posto alla riva Le fronde, onde s'infronda tutto l'orto Dell'Ortolano eterno, am'io cotanto, Quanto da lui a lor di bene è porto. Si\_com' io tacqui, un dolcissimo canto Risono per lo cielo, e la mia Donna Dicea con gli altri: Santo, Santo, Santo. E come al lume acuto si disonna Per lo spirto visivo che ricorre Allo splendor che va di gonna in gonna,

Fin che l'estimativa nol soccorre: ch'io viva, per dare a me vita etarna. — viva, per chè creduta si comprendono (Giamb.).

(T). — Le fronde, li anti beati 69-78. Santo, ecc. Banctus,
— s'infronda, s'adorna (B.).— 69-78. Santo, ecc. Banctus,
— Quanto più riconosco in essi baoth, ecc., la Chiesa militangli effetti e l'imagine della te canta al divino officio della
hontà di Dio. Conv.: La misura messa che il santi Angeli e
dell'amore è la quantità dei tutti il beati cantano el fatte
dono di Dio (T). — Porto. cantico a Dio (B.).— Apoc., vv.
Dice il dono gratuito (T.).— 8; Isai, vi.— al lume, ecc. Il
Ortolano L'Ortolano eterno è B.: A isme acuto, ad uno granesso Dio come si ha nell'evan—
de lume— si disonna (impera.),
gelio di s. Glovanni, poichè — Ricorve, all'ufizi suo (T.).
Gesù Cristo risuscitato apparse
La virtù visiva sopita nel sontale alla Maddalena; ayvegna— no, a quel guizze di acute

E lo svegliato ciò che vede abborre,

Si nescia è la sua subita vigilia,

Così degli occhi miei ogni quisquilia Fugò Beatrice col raggio de' suoi, Che rifulgeva più di mille milia: Onde, me' che dinanzi, vidi poi, E quasi stupefatto dimandai D'un quarto lume, ch' io vidi con noi. E la mia Donna: Dentro da que rai Vagneggia il suo fattor l'anima prima, Che la prima virtù creasse mai. Come la fronda, che flette la cima Nel transito del vento, e poi si leva Per la propria virtù che la sublima, Fec'io in tanto quanto ella diceva, Stupendo; e poi mi rifece sicuro Un disio di parlare, ond'io ardeva; E cominciai: O pomo, che maturo 91 Solo prodotto fosti, o padre antico, A cui ciascuna sposa è figlia e nuro; Devoto, quanto posso, a te supplico 1.2 Perchè mi parli; tu vedi mia voglia, E, per udirti tosto, non la dico. Tal volta un animal coverto broglia Si, che l'affetto convien che si paia Per lo seguir che face a lui l'invoglia; 100 E similmente l'anima primaia Mi facea trasparer per la coverta Quant'ella a compiacermi venia gaia. 103 Indi spirò: Senz' essermi profferta Da te, la voglia tua, discerno meglio Da te, la voglia tua, discerno meglio
Che tu qualunque cosa t'è più certa,
Perch' io la veggio nel verace speglio
Che fa di sè pareglie l'altre cose,
E nulla face lui di sè pareglio.
Tu vuoi saper quant'è che Dio mi pose
Nell'eccelso giardino, ove costei
A così lunga scala ti dispose,
E quanto fu diletto agli occhi miei,
E la propria cagion del gran disdegno,
E l'idioma ch' usai e ch' io fei.

— Tusiche dicono tuttavia gli
e bbe schiarito li miei cochi.
E l'idioma ch' usai e ch' io fei.

— Tusiche dicono tuttavia gli ebbe schiarito li miei cochi.
scono (7:). — Abborre, teme e — D'un quarto lume, prima cioè inna cosa potrebbe esenon può soffrire di tenere l'occhio aperto, anco l'apre e santo Jacopo e santo Joanni, conseguenza non si pnò veder
chio aperto, anco l'apre e quarto turci, che era vechio aperto, anco l'apre e capasto duarto, che era vechio aperto, anco l'apre e quarto turci, che era vechio aperto, anco l'apre e quarto turci, che era vechio aperto, anco no i pnò veder
chiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto, che era vechiade e strefialo colla mae quarto, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che era vechiade e strefialo colla mae quarto turci, che e specchio na lui s' non potrebbe esanon por estrettamente in alcun esere de niture fettamente in alcun es

scienziati le membrane che ve-stono (7.). — Abborre, teme e non può soffrire di tenere l'oc-chio aperto, anco l'apre e chiude e strefinalo colla ma-no, infin che s'ausa alla luce (B.). Non distingue od avvi-luppa (Lan.). — Nescia. Si priva di discornimento. — l'e-stimativa. La riflessione (7.). priva di discornimento. — Pessimativa. La riflessione (T.). — Gutaguilla, superfluità (B.). Macchia (T.). Tutto I cetaclo che l'occhio avea ricevuto al vedere dal troppo lune (Ces.). — Che rifulgeva. Il B.: Che rifulgeva. Rec., risplendevano più di lunge che non sono mille miglia.

79-90. Me', poi che Beatrice

LA DIVINA COMMEDIA.

glia, imperò che è nata di lui gua, imporo che e nata di idi

— e shiro, e nuora i imporò che

è sposa di colui, che è anco
nato di lui (B.). — Vedi mia
voglia in Dio (B.). — Per udirti
tosto, per non indugiare la tua
risposta (T.). — Coverto broglia, desidera dentro nell'animo suo sotto la sua coper-tura corporale (B.), — Coverto di drappo; l'agita sì che si veggono i moti suoi (T.). — Si paia, si manifesti di fuora [B.].
— Seguir. Purg. xxi, 106: Seguir. Juvoglia, copertura
[T.]. — La voglia, la volontà
la che l'effetto seguiti in lui lo movimento dentro (B.). movimento dentro (B.), — Primaia. (u la prima che Iddio
creasse mai (B.). — Per la coverta del lume, in che ella era
fasciata (B.). — Gaia, chiara
e gloriosa (Lan.).
103-114. Spiro, mise fuora la
voce. - Pareglic. 11 T.: paregli.
Tutte le cose illustrate da Dio,
non Dio da esse. - Altri: Paremio all'altra cose. - Pareglio. glio all'altre cose. - Pareglio, ricettaculo - all'altre cose, a tutte le cose che sono, che tutte si vedono in lui (B.). Il Blanc discute acutamente le diverse lezioni, e conclude: Se la volezioni, e conclude: Se la vo-ce paregitò potesse significare specchio, e leggondo all'altre cose e prendendo lui per a lui ogni difficeltà sarebbe superata e il senso sarebbe: Dio si fa apacchio di tutti gli esseri (in lui si rifiettono "tutte le cose), niuno essere è specchio s santo Jacopo e santo Joanni, conseguenza non si può vedere questo quarto, che era venuto, ora Adam (B.). - Flette la crima, piega la sua altezza. — l'altre cose pareglie o pareglie 
Nel transità del vento, quando di se e multa face lui (accus.) 
lo vento soffia e passa oltra (B.) pareglio di se. — A cost iunLa sublima, la leva in alto ga scala, ecc. Il Butti cata, 
(B.). Rilleva o drizza (Lan). ordinò te ed apparecchiò a 
— Fec' to, mi abbassai (T.). montare cesì alta scala, come 
— Stupendo, meravigliandomi è questa del paradiso coleste. 
(B.). — Mi rifece sicuro, Inf., — B quando fu, ecc., quanto 
1x. 30: Ti fa sicuro (T.). — du dio dio terrestre (B.). — Disdegrande in ettà di 33 anni o 
gno, di Dio — Fei, imporò che 
quinde intento (B.). — Spoza, of cui prima revatore del moda 
donna che si marita — è fi-

115-132. Or, adunque. - R Sustar, l'assaggiare (B.). — Legno, frutto dell'albero (T.). Di tanto esilio, di sbandeggiamento, quanto se-guitò poi dell'umana genera-zione, che stette in bando del zione, che stette in bando del paradiso celeste 4302 anni (B.). — Il trapassar del segno, la disobedienza (B.). — Quindi, stetti nel Limbo di dove Beaweetti nel Limbo di dove Beatrice mosse (T.). - Due volumi di Sol : giri di Sole Ogni volume di Sole è uno
anno (B.). - Concitio. L'azsemblea degli eletti (Bl.). Lus, ii Sole. - Lumi, i segni
del zodiaco (B.). Complendo
tutto il giro dell'edittica. Strada. Purg., Iv. 71. - Novecento trenta fate, volte, che
sono 330 anni (B.). Con questo
ò risposto alla prima dimanda; è risposto alla prima dimanda : cioè : Quanto era, che Dio l'avea creato o posto nel para-diso; perchè ecco: Adamo, creato col mondo, dice qui d'esser vissuto anni 830: a queati aggiugni anni 4302, che stette nel limbo aspettando questo concilio: ne escono del mondo anni 5232; quanti pas-sarono (secondo Eusebio e Il Baronio) dalla creazione a Cristo. A questi aggingni i 1300, da Cristo all'anno in oni Dante finse essere stato rapito lassù: ed ecco anni 6532, da che Adaed ecco anni cost, da one aca-mo era state posto nell'eccelso Giardino (Ces.). — All' opra inconsumabile, al lavoro della torre di Babel che non si potorre di Babel che non si po-teva recare a fine (B.).— De Mon., 111, 13; Opus consum-mavi, quod dedisti mita ut faciam.— Per lo piacere u-man. per lo diletto e placi mento dell'uomo — Che rinmavi, quod dedisti mini ut faccia in libertà d'arbitrio (B.).— Vado dedisti mini ut libertà d'arbitrio (B.).— Vado de man avent el dicette, secuni mento dell'uomo — Che rinmento dell'uomo dell'uomo dell'uomo pintano del samonto dell'uomo vantaggia i zione del segno I del mano— cioli, di passare a certi tempi, esc. L'altra: per lo variare del ciolo, e degl' influesi de pianeti, che nell'uomo spirano vogli es piaceri diversi : or Eloquió (i. 4); Gua sussema del ciolo, e degl' influesi de pianeti, che nell'uomo spirano vogli es piaceri diversi : or Eloquió (i. 4); Gua sussema del ciolo, e degl' influesi de pianeti, che nell'uomo spirano vogli es piaceri diversi : or Eloquió (i. 4); Gua sussema del ciolo, e degl' influesi de primeto del cello. e degl'

Or, figliuol mio, non il gustar del legno Fu per sè la cagion di tanto esilio, 115 Ma solamente il trapassar del segno. Quindi, onde mosse tua Donna Virgilio, 118 Quattromila trecento e duo volumi Di sol desiderai questo concilio: E vidi lui tornare a tutti i lumi 121 Della sua strada novecento trenta Fiate, mentre ch' io in terra fu' mi. La lingua ch'io parlai fu tutta spenta Innanzi che all'ovra inconsumabile 194 Fosse la gente di Nembrotte attenta: Che nullo effetto mai razionabile, Per lo piacere uman, che rinnovella, Seguendo il cielo, sempre fu durabile. Opera naturale è ch' uom favella; Ma, così o così, natura lascia Poi fare a voi secondo che **v'abbella.** Pria ch' io scendessi all'infernale ambascia. 133 El s'appellava in terra il sommo bene, Onde vien la letizia che mi fascia; Eli si chiamo poi, e ciò conviene, Chè l'uso de mortali è come fronda In ramo, che sen va, ed altra viene. 139 Nel monte, che si leva più dall'onda, Fu'io, con vita pura e disonesta, Dalla prim'ora a quella ch'è seconda, Come il sol muta quadra, all'ora sesta.

ra; ma a questo modo o a questo altro la natura lascia in libertà d'arbitrio (B.). — V'abbella, vi piace (B.).
133-142. Scendessi all'infermale ambaccia, inani ch'io morisse; allora che Adammerl

sopra l'autorità di san Girelamo: Primum apud Hebraos Dei nomen El dicetur, secun-dum nomen Eloi est, il che

#### CANTO VENTESIMOSETTIMO.

Ean Pietro, tutto inflammato di sdegno, parla terribilmente contro i pastori della Cheese ; e i celesti tutti si trascoloran con tut. Continua a volgersi il Poeta co' Gemelli, da cut novamente rimira la Terra. Si oiza quindi al Primo Mobile, dove non è distinzione nè di tuogo nè di tempo, e alla vista dell'eterno bellesse compiange la mala cupidigia degli uomini, e ne riverse la colpa sut tristi poverni.

| Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo<br>Cominciò gloria tutto il Paradiso, |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cominciò gloria tutto il Paradiso.                                            |     |
| Si che m'inebriava il dolce canto.                                            |     |
| Ciò ch'io vedeva mi sembrava un riso                                          | 4   |
| Dell' universo; perchè mia ebbrezza                                           |     |
| Entrava per l'udire e per lo viso.                                            |     |
| O gioia! o ineffabile allegrezza!                                             | 7   |
| O vita intera d'amore e di pace!                                              |     |
| O senza brama sicura ricchezza!                                               |     |
| Dinanzi agli occhi miei le quattro face                                       | 10  |
| Stavano accese, e quella che pria venne                                       |     |
| Incominciò a farsi più vivace;                                                |     |
| E tal nella sembianza sua divenne.                                            | 13  |
| Qual diverrebbe Giove, s'egli e Marte                                         |     |
| Fossero augelli, e cambiassersi penne.                                        |     |
| La provedenza, che quivi comparte                                             | 16  |
| Vice ed uficio, nel beato coro                                                |     |
| Silenzio posto avea da ogni parte,                                            |     |
| Quando io udi': Se io mi trascoloro,                                          | 19  |
| Non ti maravigliar; chè, dicend' io,                                          |     |
| Vedrai trascolorar tutti costoro.                                             |     |
| Quegli che usurpa in terra il luogo mio,                                      | 22  |
| Il luogo mio, il luogo mio, che vaca                                          |     |
| Nella presenza del Figliuol di Dio,                                           |     |
| Fatto ha del cimitero mio cloaca                                              | 25  |
| Del sangue e della puzza, onde il pervers                                     | 3O. |
| Che cadde di quassù, laggiù si placa.                                         | •   |
| Di quel color, che per lo sole avverso                                        | 28  |
| Nube dipinge da sera e da mane,                                               |     |
| _ Vid'io allora tutto il ciel cosperso:                                       |     |
| E. come donna onesta, che nermane                                             | 31  |
| Di sè sicura, e. per l'altrui fallanza,                                       |     |
| Pure ascoltando, timida si fane,                                              |     |
| Così Beatrice trasmutò sembianza:                                             | 34  |
| E tal eclissi credo che in ciel fue,                                          |     |
| Quando pati la suprema possanza.                                              |     |
|                                                                               |     |

cendeva (B.). — Il cambiassersi penne. Le penne dei pianeti e'intendono il colori de'
raggi de' quali risplendono.
Marte ha il raggi suoi affocati
di colore rubiconde; et Jove è
ne' raggi gnoi di colore arientato chiaro (B.). — Augelli,
Sopra, xvu, Illi Nicis (T.).
16-77. Cuivi, in vita eterna
(B.). — Vice ed uRcio, l'officio,
che diasouno beato debbe esercitare, e l'avvisondamento che

cne ciascuno beato debee eser-citare, e l'avvicendamento che debbe fare l'uno all'altro [B.]. — Posto avez. Cav., Pung., 25%. Pose loro silenzio. L'Anon.: Drizza qui la sua indignazione contra Bonifazio VIII. Edice che Drisza qui la sua indignazione contra Bonifazio VIII. Ediceche la Sedia papale. vaca nel oppetto di Dio, perchè la elezione (di lui) non fu fatta juridica, nè poi dispensazione intervenne legittima. — Mi trascoloro, mi muto di colore (B.). – Usurpa, piglia male e male usa (B.). – Fatto ha, ecc.: del luogo, dove in Roma si sotterravano li santi che morivano per la fede di Cristo, dove si sotterrò s. Piero e s. Paulo e gli altri santi pastori che sono stati, che si chiama Vaticano, ha fatto ricettaculo di bruttura (B.). — lo intendo la Sede apostolia, esti chiama Vaticano, che fatto ricettaculo di bruttura (B.). — lo intendo la Sede apostolia, sotto l'altare della grisnoupola (Cex.). — Cimiero. Sopra, 1x, 139-142. — Del zangue, iniquamente versato (T.). — Il picarerro, lo dimonio, che si perverro, la diva di rittiga la rabbia di tal caduta con la consolazione di veder la Chiesa venuta a tal vitupero (Ces.).

Quando pati la suprema possanza.

1-8.-Cominciò gloria, incominciò a cantare: Gloria Papuò colla beatitudine, acciocst, el Pitio, el Spirituti Sancto.
che (perciucotà) la beatitudine, acciocst, el Pitio, el Spirituti Sancto.
che (perciucotà) la beatitudine Nube, quarto caso (T.). — Da
coc. — Un riso Dell' Universo, sia cosa perfetta, el desideuna festa che tutta la creatura rio sia cosa difettiva (T.). — lora il sol baso, e però il
creatore (B.). - Perché Non sai
copo e s. Joanni et Adam (B.).
ciato (Cez.). — Permane, dura
copo e s. Joanni et Adam (B.).
ciato (Cez.). — Permane, dura
copo e s. Piero, che esaminò l'autore St fane, el fa. — Tramutto.
yito. vista.

9-15. Eensa brama. Conv.,
perchè maggioro carità l'ac-

Cristo sostenne passione. Brun. Lat.: Tutto questo avvenia Che Lati. Tutto questo avvenia Che 

'mio Signor patia. — Sue, di 
Pistro — Voce, mulò voce come 
colore: di selgno (?). — La 
Sposa di Cristo, la santa Chiesa 
(B). — Lim — Cleto, uncessori 
di Pietro — viver, del cielo. — 
Sisto, papa nel 128 — Pio, nel 
154 — Catisto, nel 218 — Urbano, nel 231 (?). — Dopo 
motto feto, pianto; dopo motti 
martiri (B). — Nostra, di noi 
martiri (B). — Ne che le chiavi. 
Nel quartiere di S. Giovanni in 
Nel quartiere di S. Giovanni in martiri (B.). - Ne che le chiavi. Nel quartiere di S. Giovanni in Firenze era il gonfalone coa le chiavi dentro dipinto (Lami). - Contra Inc., xxvii, 83-88. - Figura di sigitto, imperò che nella bolla del papa dall'una parte è la figura delle teste di s. Piero e di s. Paulo (B.). - A privilegi vendutti: qui riprende la simonia. - è mendaci, falsificati (B.). - Disfavitto d'ira (T.).

daci, faisificati (B.). — Disfa-villo d'ira (T.).
57-66, Difesa. Altri: vendetta.
— Giact inerto (T.). — Caorsini.
Giovanni XXI (appellato XXII),
di Cahors, oletto il 1316. Inf..
x1. 50. — Guaschi, Clemente V
di Gnascogna, eletto il 1305.
Un vecchio postillatore, più ge-peralmente: Illi de Vasconia
et Caorsvilic, otti aliquando Un vecchio postiliatore, piu generalmente: Illi de Vasconia et Caorsulia, qui aliquando habent majorem partem cardinalium ila quod mulla alia generatio potest pervenire ad officium Papatus! (L.). - S'apparecchian di bera, dell'entrate della Chiesa, la quale è fatta col sangue nostro (B.). G. Vill., vill., 80: Era guascone, che naturalmente sono cupidi. - Scipio. Scipione Africano (B.). Portò la guerra in Africa, el inberò dall'armi d'Annibale Italia. Conv., 1v., 5 (T.). - La gioria dei mondo (L.). - Soccorrd, soccorreà. Accenna al soccorso aspettato. secondo aluni, da Arrigo VII. secondo altri da Can Grande. Il T. ricorda Castruccio. - Concipio, peñso struccio. - Concipio, penso Can Grande. Il T. ricorda Çastruccio. — Concipio, penso (B.). Prevoggo. — Per lo mortal pondo, per lo carico del corpo che è mortale (B.). 67-87. Vapor gelati, neve (T.). — Corno, Capricorno. — Quando il Sole appariace nella costollazione del Capricarno. Il che avvisno nel sol-carno.

corno, il che avvione nel sol-stizio invernale (Antonelli).siltio invernale (Antonetii).—
Soppiormo, dopo saliti Gesù
Cristo e Maria (T).— I suoi — Adima, abbassa (B.).— II solo da'vivi abitate, e che persembianti, il atti e il costumi viso, gil cochi.— Se'volto, vol.
coli accompagnava con gliconel quale ta se' (B.). Girano' sforo pone i termini de' mesteri
chi (Ces.).— Il mezzo dell'aria col primo mobile (T).— Dalcli (Ces.). Mezzo. Aria o acqua Pora, ecc. Per intender questo si colore segno del prime cliba
e l'oggetto (T.).— Per lo molto, coss: 1.9 Che Dante, secondo 20 di l'altiudine borsale (redi
per la molta distanza toles al- la goografia de' snot tempi, non la Geografia di Telommeo, et
l'occhio salire più su (T.).— conta i vari climi che per l'eagradi 23 e 28 mianti dell'a
medesima latitudine fissandesi

Poi procedetter le parole sue Con voce tanto da sè trasmutata. Che la sembianza non si mutò piùe: Non fu la sposa di Cristo allevata Del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, Per essere ad acquisto d'oro usata; Ma per acquisto d'esto viver lieto E Sisto e Pio, Calisto ed Urbano Sparser lo sangue dopo molto fieto. Non fu nostra intenzion ch'a destra mano 📽 Dei nostri successor parte sedesse, Parte dall'altra, del popol cristiano; Nè che le chiavi, che mi fur concesse, Divenisser segnacolo in vessillo, Che contra i battezzati combattesse; Nè ch'io fossi figura di sigillo A privilegi venduti e mendaci, Ond' io sovente arrosso e disfavillo. In vesta di pastor lupi rapaci Si veggion di quassù per tutti i paschi: O difesa di Dio, perchè pur giaci? Del sangue nostro Caorsini e Guaschi S'apparecchian di bere; o buon principio, A che vil fine convien che tu caschi! Ma l'alta provvidenza, che con Scipio Difese a Roma la gloria del mondo, Soccorrà tosto, sì com' io concipio. E tu, figliuol, che per lo mortal pondo Ancor giù tornerai, apri la bocca, E non asconder quel ch'io non ascondo. Si come di vapor gelati flocca In giuso l'aer nostro, quando il corno Della Capra del ciel col sol si tocca; In su vid' io così l'etere adorno Farsi, e floccar di vapor trionfanti, Che fatto avean con noi quivi soggiorno Lo viso mio seguiva i suoi sembianti, E segui infin che il mezzo, per lo molto, Gli tolse il trapassar del più avanti. Onde la donna che mi vide assolto Dell'attender in su, mi disse: Adima Il viso e guarda come tu se volto. Dall' ora ch'io avea guardato prima, Io vidi mosso me per tutto l'arco Che fa dal mezzo al fine il primo clima;

82 Si ch' io vedea di là da Gade il varco Folle d'Ulisse, e di qua presso il lito Nel qual si fece Europa dolce carco. 85 E più mi fora discoverto il sito Di questa aiuola ; ma il sol procedea, Sotto i miei piedi, un segno e più partito. La mente innamorata, che donnea Con la mia Donna sempre, di ridure Ad essa gli occhi più che mai ardea: E se natura o arte fe' pasture Da pigliar occhi, per aver la mente, In carne umana, o nelle sue pinture, Tutte adunate parrebber niente Vêr lo piacer divin che mi rifulse. Quando mi volsi al suo viso ridente. 97 E la virtà, che lo sguardo m'indulse, Del bel nido di Leda mi divelse, E nel ciel velocissimo m' impulse. Le parti sue vivissime ed eccelse 100 Si uniformi son, ch' io non so dire Qual Beatrice per luogo mi scelse. 103 Ma ella, che vedeva il mio disire, Incomincio, ridendo, tanto lieta, Che Dio parea nel suo volto gioire; 106 La natura del moto, che quieta Il mezzo, e tutto l'altro intorno muove, Quinci comincia come da sua meta. E questo cielo non ha altro dove Che la mente divina, in che s'accende L'amor che il volge, e la virtù ch'ei piove. Luce ed amor d'un cerchio lui comprende, 112 Si come questo gli altri, e quel precinto Colui che il cinge solamente intende.

Il Tropico del Cancro (segno dell' Equatore il più verso Borea discosto), viene conseguenmente il circolar giro del segno de Gemeili (quello che immediatamente al Cancro precede, ad in cui Dante con Beatrice trovavasi) a coincidere a un dipresso coll'arco segnante il primo clima. Per queste due supposizioni Dante, invece di circ che dal tempo, in cui aveva l'altra fata guardato la Terra (Sopra, xun, 133 e segg.), a quel punto in cui di nuovo, riguardavala, era il segno de' Gemeili passato dal meridino all'orizzonteoccidentale (arano cioè passate soi ore), dice che dal primo guardare a questo secondo, sivude mosco per stato l'arco. Che fa dal mezzo al fine ti primo clima (L.). Avea trascorso il quadrante, che è dal meridiano all'orizzonte occidentale (Cas.). — Vedea. E si trova. girando co' Gemini. il Tropico del Cancro (segno zonte occidentale del nostro trovavasi a coincidere a un — Suropa, la nginola agi re dirato nei centro in quasti dipresso coll'arco segnante il Agenore — dolce carco, dolce primo clima. Per queste due carico, però che Jove, innamo — mata el a prima virtù dalla supposizioni Dante, invoce di rato di loi, la portò addosso meta, cioè da questo ultimo dire che dal tempo, in cui a rato di loi, la portò addosso meta, cioè da questo ultimo dalla piaggia d'Asia, che è cielo, nel quale si termina e vera l'altra fiata guardato la verao l'Oriente, alla piaggia muore ogni altro girare; ed Terra (Sopra, xxx, 133 e segg.), di qua di verso l'occidente, la caso medesimo produce i giri a quel punto in cui di nuoro, quale è terra parte del mondo de' cieli di sotto a sè (Ces.) — riguardavala, era il segno de' el' è denominata Europa dal Quinci, dal primo mobile (T.). Gemelli passato dal meridiano nome suo (B.).— Sotto i mici. 109-120. Dove. Luogo. Sopra, all'orizzonte occidentale (erao pietà, per essere il telo delle mi. 88.— Sito, luogo nel quale cioè passate sel ore), dice che stolla el celo. Loi.— Un segno e be stanno l'un dentro all'altro secondo, sivide mosso per tutto più partito Egli era in Ge-l'Ces.).— Rente. Il primo mo-l'arco. Che fa dal mezzo ai mini, il Sole in Ariets; v'era bilo, spirito mente la materia fine ti primo citta primo cima con ciama (L.). Avea trassorso il quadrante, che è dal meridiano all'orizzonte occidentale (Ces.).— Vedea. B del sole (T.).— E più, tutti l'angelo ordinato a girar que si trova, girando co' Gemini, que gradi, che il sole avea sto cielo; ma anche il medeperpendicelarmente sull' oris- corsi già d'esso Ariete (Ces.). simo amor di Dio (Ces.).—

zonte occidentale del nostro emisfero, che, secondo la sua scienza, è il lido occidentale di Spagna di là da Cadioe (7'), e Gade. Cadioe — il varco Folte d'Uisse, înf., xxv., 100, e segg. (8), — Il tido fenicio — Europa, la figliuola del re Agenore — dolce carco, violee carco, però che Jove, innamorato di lei, la porto àddosso dalla piaggia d'Asia, che è verso l'Oriente, alla piaggia di qua di verso l'occidente, la cuale è terza parte del mondo

- Procedea .... partito, andava innanzi lontano da me (L.). 88-95. Donnea, vagheggia—
Ridure, riducere—ricondures
(T.).— Ardea, ardentemente
desiderava (Ces.).— Pasture, d'amor l'anima (T.). — Pin-ture, pitture di figure umane (T.). — Tutte. Le scienze tutte nulla sono appetto all'etorna (T.). — Vér, a paragone. 97-108. E la virtu, cognitiva et intellettiva — lo sguardo, et intellettiva — lo sguardo, lo ragguardamento di Beatrice — m'indulse, mi concedette — Del bel nido di Leda, del se-gno chiamato Gemini, lo quale fingeno li Poeti essere fatto di Poliuce e Castore figliuoli di Jove e di Leda (B.). — Nel ciel velocissimo, nono, che primo mobile et ogni altra cosa contonuta dentro da sè muove, contonuta dentro da sè muove, e fa la revoluzione sua in 24 ore (B.). — Cowu, ii, 4. — Mi impulse, spinse (B.). — Vivisime, imperò che velocissimamente si muoveno; tutte le parti di questo cielo sono vivissime in sè et infinentissime di vita giuso nelli animali (B.). — Uniformi. Conv. Filosofia che di necessità vuole un primo mobile semplicissimo (T.). — Qual, parte — non poun primo mobile semplicissimo (T.). — Qual, parte. — non po-tendosi indicare un luogo pre-ciso so non per qualche diffe-renza che passi tra esso e gli altri luoghi (L.). La detta u-nità di forme procede dall'es-sere quel cielo altissimo vicino. sere quel cielo altissimo vicino, e quasi toccarsi con la prima virtu. Iddio, e però sente tanto di quella semplicità ed unità di essere, che non dà luogo a parti, nè a divisione (Ces.). — Vedeva. Sopra, xx. 51: Nel veder di Colui che tutto vede. Quieta Il mezzo, fa riposato il mezzo et immobile (B.). Nel moto circolare il mezzo eta fermo. Qui il mezzo è la terra (T.). Il moto circolare, che generalmente comincia ed è ge-nerato nel centro in questi cieli circulanti, non dal centro,

Viria influenza (T.). - Luce rives. Innuenza [7:]. — Luce ed amore ced amor, ecc., luce ed amore [1 empireo ove risisde Dio] compresses tus d'un cerchio, cerchia, circonda lui, a quel modo che esso circonda gli altri otto cielli inferiori — e quel precisso cò acousativo), e quel cerchio di luce e d'amore vacerchio di luce e d'amore in-tende, cio è governa, solamente quel Dio che lo ravvolge al primo Mobile, mentre gli altri cieli sono governati, intesi da un angelo (B. B.). — Intende. Gli angeli, intendendo, mno-vono gli ajtri cieli; Dio solo, l'Empireo (T.). — Per altro statinto. Non è il moto di lui sonosciuto veloce o tardo, non è misurato per altro moto, ma esso è la misura d'ogni altro.
Prendendo noi comunemente
la misura di tutti i movimenti dal diurne moto del Sole, didal diurne moto del Sole, di-viso in ore e minuti, e questo (in sistema degli Scolastici, seguito dal Poeta) facendosi per azione del prime Mobile, consisgne che realmente esso primo Mobile via la misura prima, e non d'altronde misu-rata, di tutti gli altri movi-menti (L.).— Si come dicce, co. 11 dieci dividesi giusto per 122 o per 5 (T.). In vece di ze-1/2 o per 5 (T). In vece di ge-neralmente dire: Siccome il maggior numero è prodotto e misurato dai minori, e non promisurato dai minori, e non produce esso nè misura i minori, individua il maggior numero nel diece, ed i minori nol messo, nella metà di esso ch'è il cinque, e nel quimto, nella quinta parte ch'è il due (L.)—

E come il tempo, ecc. Fondando noi l'idea del tempo Scome il tempo, ecc. Fondando noi l'idea del tempo nel diurno moto, che vediamo, de pianett, e di cotal moto essendone cagione il diurno invisibile moto del primo Mobile, viene perciò il tempo ad avore in esso primo Mobile, quasi pianta in testo, in vase, le radici un nascoste, la nazcosta sua origine; e ne' pianeti le fronde, il misuratore a noi visibile moto (L). 121-138. Affonde, mandi al fondo (B.). — Béssacchioni; sono susine vane e di nimo ntile - Vere, buone. Sotto, 148: pravi volcri guasta il buon germe T.). — Reparts, trovate (B.). — Soperte, de' peli della barba, innanzi che siano barbuti perdono la fede e la fede e la

barbuti perdono la fede e la innocenzia (B.). — Tale, Talenuno agtinente sul primo: licenzioso poi (T.). — Balbuziendo, balbettando. — Quafunque cibo, o carnile o qua-resimale — per qualunque iuna, quando è quaresima e quando non è: la luna è segno

| Non è suo moto per altro distinto;                                      | 125 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ma gli altri son misurati da questo.                                    |     |
| Si come diece da mezzo e da quinto.                                     |     |
| E come il tempo tenga in cotal testo                                    | 114 |
| Le sue radici, e negli altri le fronde.                                 |     |
| Omai a te puot'esser manifesto.                                         |     |
| O cupidigia, che i mortali affonde                                      | 121 |
| Si sotto te, che nessuno ha podere                                      |     |
| Di trarre gli occhi fuor delle tue onde!                                |     |
| Ben florisce negli uomini il volere;                                    | 124 |
| Ma la pioggia continua converte                                         |     |
| In bozzacchioni le susine vere.                                         |     |
| Fede ed innocenzia son reperte                                          | 127 |
| Solo nei parvoletti; poi ciascuna                                       |     |
| Pria fugge, che le guance sien coperte.                                 |     |
| Tale, balbuziendo ancor, digiuna,                                       | 130 |
| Che poi divora, con la lingua sciolta,                                  |     |
| Qualunque cibo per qualunque luna;                                      |     |
| E tal, balbuziendo, ama ed ascolta                                      | 133 |
| La madre sua, che, con loquela intera,                                  |     |
| Disia poi di vederla sepolta.                                           | 136 |
| Cost si fa la pelle bianca, nera,                                       | 130 |
| Nel primo aspetto, della bella figlia                                   |     |
| Di quel ch'apporta mane e lascia sera.                                  | 139 |
| - at borone non at mood managination                                    | 133 |
| Pensa che in terra non è chi governi;<br>Onde si svia l'umana famiglia. |     |
|                                                                         | 142 |
| Per la centesma ch'è laggiù negletta,                                   |     |
| Ruggiran si questi cerchi superni,                                      |     |
| Che la fortuna, che tanto s'aspetta,                                    | 16  |
| Le poppe volgera u' son le prore,                                       |     |
| Si che la classe correrà diretta;                                       |     |
| E vero frutto verrà dopo il flore.                                      | 148 |
|                                                                         |     |

unde si coglie la quaresifia, formato da Giulio Casare, che, accido che'l venardi santo sia facendo l'anno di 265 giorni e lo pienilunio o presso, come 6 cre, veniva a differire di fu quando Cristo sestenne circa il minuti dall'anne vero; morte (B.). — Ascoita, ubbidi- error co he no corretto da pagio core, quando è fatto grande, si, disdegno potente (T.). Questi che può interamente pariare cerchi girandosi ruforrato e (B.). — Così si fa, eco. La nello sfregamento violazzo (compelio umana, bianca in prima, per sole annera. — Figlia. La vita umana figlia del Sole, ruggendo porteranno tal camch'è gadre d'ogni mortal vita. Sopra, xxii, ll.

'd'imper'. Con questo gira

olroa II minuti dall'anne vero; errore che fu corrette da apas Gregorio XIII (H.).— Respiror st., di adegno potente (T.). Cuesti cerchi girandosi rinforzato e nello sfregamento visienzo (ceme cristalli, seconde Tolomes) dell'un coll'altro sonando e ruggendo porteranno tal cambiamento quaggità di cose e d'imperi. Con questo gira rinforzato par che voglia accennare il cado e la veementa dell'affetto degli angali motori, sollicitando quaggià effetti ch' padre d'opni mortal vita.

Sopra, XXI, Il.

140-148. Non è chi governi.

la navicella di S. Piero (B.).

Gennari. Di due sillabe.

Gennari. Di cannare il caldo e la veglia accomme migitato. Di due sillabe.

Gentare il caldo e la veglia accomme migitato. Purg., XII. 22.

ed l'affetto degli angeli motori.

deli verno (B.). Pone alla vendetta lontanissimo termine.

per modo di dire come il Pertarca: Fiati cosa piana Ansi

mill'anni (T.). — Centerma,

quella minima parte dell'anno

trassurrata nel calendarie ri
per dolco commine a device

porto correa (F.).

## CANTO VENTESIMOTTAVO.

Dopo aver Dante rivolto lo sguardo a Beatrice, lo rivolge davanti a sè, evede un punto ri-splendentizsimo, attorno al quale si aggirano nove verchi di luce, che si volgono più ra-pidi e si mostran più fulpidi, quanto più son prossimi da esso. Quel punto è Dio; quel cerchi sono gli ordini angelici. Beatrice gli spiega perchè ir questi, al contrario de' cieli, A moto e la luce crescano in ragione dell'avvicinarsi al contrario.

Poscia che contro alla vita presente De' miseri mortali aperse il vero Quella che imparadisa la mia mente; Come in ispecchio flamma di doppiero Vede colui che se n'alluma dietro, Prima che l'abbia in vista od in pensiero, E sè rivolve, per veder se il vetro Gli dice il vero, e vede ch'el s'accorda Con esso come nota con suo metro; 10 Così la mia memoria si ricorda Ch' io feci, riguardando ne' begli occhi, Onde a pigliarmi fece Amor la corda. E com' io mi rivolsi, e furon tocchi Li miei da ciò che pare in quel volume, Quandunque nel suo giro ben s'adocchi, Un punto vidi che raggiava lume Acuto si, che il viso, ch'egli affoca, Chiuder conviensi, per lo forte acume: E quale stella par quinci più poca, Parrebbe luna locata con esso, Come stella con stella si collòca. Forse cotanto, quanto pare appresso Alo cinger la luce che il dipigne, Quando il vapor, che il porta, più è spesso, Distante intorno al punto un cerchio d'igne 25 Si girava si ratto, ch'avria vinto Quel moto, che più tosto il mondo cigne; E questo era d'un altro circuncinto, E quel dal terzo, e il terzo poi dal quarto, Dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. Sopra seguiva il settimo si sparto Ĝià di larghezza, che il messo di Juno Intero a contenerlo sarebbe arto.

The same part of

1-12. Poscia, ecc. Finge come, perchè formato di più candele poi che Beatrice ebbe finito la addoppiate (F.). — Vede co-sua invettiva, elli, ragguardan-let, ecc. Chi avendo il lume do ne suoi occhi, vide in essi dietro (non sapendolo ne avenrilucere come lume in ispec-dolo prima visto) ed uno specihlo le punto della Divinità chio davanti, in esso lo vede (B.).—Contro, contrariamente, e si volta per assicurarsene chio le punto della Divinità chio davanti, in esso lo vede chiamano Soralini [B.].—D'um [B.].—Costro, contrariamente, e si volta per assicurarsene altro ordine—circuncinito: a riprensione [L.].—Aperse (Ces.).—Come nota con suo da'Cherubini.—Equelsecondo di vero. Dappoiché Beatrice metro, come s'accorda la nota—dal terso ordine, che si chiari il nulla delle cose mondel e anto colla sua parola chiama Troni—dal quarto dane (Ces.).—Imparadica, chi ella sogna, o colla sua mi-ordine, Dominazioni, che è lo mette, leva in paradiso [B.].—Sura [B.].—Così la mia, ecc. primo della sonola girarchia Fiamma si doppiero, di tor-Negli occhi della sua donna—dal quinto ordine, che si chia acceso [B.]. Dal lati; due avea vegiuto specchiato un punto ordina Virtudi —dal sesto, plerius de' bassi tempi, forse di acutissima luce, e, rivolta—che si chiama Podestadi Qui

tosi al cielo; trovò ivi vero quello che aveva voduto negli

occhi (Ces.). 14-20. Li miei, occhi. — Vo-14-20. Li miei, occhi. — Vo-iume, cielo: Sopra, xim, 112, chiamo volumi i cieli (T.). Da quelle circolazioni (Lan.). — Quandunque, ogni qualvolta che il moto de medesimi cieli ben si consideri (L). — Un punto. Figura la divinità in un rutto a sirvifera el lindiali. punto. Figura la divinità in un punto. a significare l' indivisibilità una, essendo il punto un lomento linearo, e però indivisibile (Biag.). Che il viso ch'egli affoca, gli occhi ch'eso illumina, o investe quasi amodo di fuoco (F.). — B quate stetta qualiunque di quaggigi (dai nostro mondo) par più piccia (T.). — Locata con esso. Se una minima stella si ponesse a lato al detto punto. come nell'ottava al detto punto, come nell'ottava spera ne veggiamo assai, l'una a lato all'altra, essa stella par-

spera në veggiamo assai, l'una alato all'altra, essa stolla parrebbe una Luna a rispetto di quel punto (B.).
23-39. Alo cinger la luce, cioè la luce della Luna (B.).—
il L.: Halo. Così l'Ariosto, namico dell'abolire i vestigi dell'origine, Hara per ara, stalla.—Che il dipigne, osgionalo (B.). Quanto l'alone, osgionalo (B.). Quanto l'alone, osgionalo della chance dal Sole o dalla Luna, ohe gli danno il colore, tanto da quel punto distava un cerchio di funco (F.). Tanto appresso, quanto pare che l'alone cinga la luna, tanto distante...
La distanza può essere minima; però l'appresso non le contradice (T.).—Più èspesso. Quanto il vapore è più denso, il punto cve appare il pianeta è più piocolo (T.).—Igne, voce latina, fuoco. Purg., xix, 102: Commube e con igne (F.).— quale moto, ecc.; questo è lo moto della nona spora, lo quale-in 24 ore gira una revoluzione (B.).—E questo primo ordine della prima girarchia, che si chiamano Soralini (B.).—D'um altro ordine—circuncinto:

finisce la seconda girarchia (B.). — Il settimo cerchio, che è lo primo ordine della terza girarchia, che si chiama Prin-cipati. — Si sparto Gid di lar-ghezza, si steso in larghezza, che il messo di Juno, cios l'Irida messaggiera di Giuone, l'Irida messaggiera di Giuvone, se si compiesse in un cerchio intero, sarebbe arto, stretto, por poterlo contenere (F.). — Cost l'ottavo e ti nono, l'ottavo era l'ordine degli Arcangeli, e lo nono era l'ordine degli Arcangeli, e questa à la terza gerarchia (B.). — Secondo ch'era. coc. L'atta à niù distante dall'uno (B.). — Secondo ch' era. eco.
L' otto è più distante dall'uno
che il sette, il nove che l'uno.
— Più sincera, più pura (B.).
— Cui, a cui (Tor.). Da cui, da
quel punto (T.). — Dictava,
era dlunge (B.). — La favilla pura, lo punto della Divinità, pura, lo punto della Divinta, che era una pura luce (B.). — S'muera s'empie di vetta (B.). Perchè quel cerchio, che primo radeva la scintilla del punto raggiante, ricevea più dell'essor suo divino (Ces.).

40-56. In cura, in sollicitudine di sapere — Forte sospeso, fortemente dubbioso (B.). — Da quel punto è l'essenza divina, o il principio da cui tutto il creato fu e di-pende. Aristotile, Metaph.. XII, 7: Da tale principio dipende il cielo e la natura (F.). — Quel cerchio de Serafini — che Quet cerchio de Sorafini — che più gli è congiunto, al punto detto di sopra [B.]. — E ri tosto, è tanto festino e ratto [B.]. — Per l'affocato amore. Noi Conv., II, 4, è detto che il primo mobile è mosso da amor dell'empireo (F.). — In quette ruote, degli ordini degli Angeli (B.). — M'è proposto, tutto quollo che tu m'hai detto del punto e del primo cerchio (B.). — Le volte, il glri suoi e le revoluzioni sue (B.). — Nel sistema del mondo la sfera più revoluzioni sue (B.). — Nel sistema del mondo la sfera più vicina al centro si muove più lenta, e in questi giri più ratia; cr perchè questo l (F.). — Dec over fine, ossere quietato (B.). — Per confine, è terminato in ogni parte da luoce e da amore (B.). Sopra, xxvui, 112: Luce ed amor d'un cerchio lui comprende (F.). Se il mio desiderio della beatitudina mi desiderio della beatitudina mi rio dellà beatitudine mi dee essere compiuto in questo tem-pio maraviglioso, dove gli An-geli sono beati, tempio fabbricato e chiuso di luce e d'amore, io debbo prima essere delibe-rato da questa mia ignoranza che mi tiene in cura, e che alla mia beatitudine darebbe impodimento, eziando per la sola brama d'uscirne (Ces.). — Come l'esemplo, lo mondo sensibile, che è fatto ad esemplare dello intelligibile (B.). — Esemplare

Così l'ottavo e il nono; e ciascheduno Più tardo si movea, secondo ch'era In numero distante più dall'uno: E quello avea la flamma più sincera, Cui men distava la favilla pura; Credo però che più di lei s' invera. La Donna mia, che mi vedeva in cura Forte sospeso, disse: Da quel punto Depende il cielo, e tutta la natura. Mira quel cerchio che più gli è congiunto, 43 E sappi che il suo muovere è si tosto Per l'affocato amore, ond'egli è punto. Ed io a lei: Se il mondo fosse posto Con l'ordine, ch'io veggio in quelle ruote, Sazio m'avrebbe ciò che m'è proposto. Ma nel mondo sensibile si puote Veder le volte tanto più divine. Quant' elle son dal centro più remote. Onde, se il mio disio dee aver fine In questo miro ed angelico templo, Che solo amore e luce ha per confine, Udir conviemmi ancor come l'esemplo E l'esemplare non vanno d'un modo; Chè io per me indarno a ciò contemplo. Se li tuoi diti non sono a tal nodo Sufficienti, non è maraviglia, Tanto, per non tentare, è fatto sodo. Così la Donna mia: poi disse: Piglia Quel ch' io ti dicerò, se vuoi saziarti, Ed intorno da esso t'assottiglia. Li cerchi corporai sono ampi ed arti-Secondo il più e il men della virtute, Che si distende per tutte lor parti. Maggior bontà vuol far maggior salute; Maggior salute maggior corpo cape, S'egli ha le parti ugualmente compiute.

Dunque costui, che tutto quanto rape

L'alto universo seco, corrisponde Al cerchio che più ama, e che più sape.

lo mondo intelligibile, che è gialt: scienziarti. — Li cerchi forma del mondo sensibile (B.). corporai, corporali, cioè i ciel — Esemplo qui vale copia, ed o le sfere del mondo sensibile. lo mondo intelligibile, che à forma dol mondo sensibile (B.).

— Esemplo qui vale copia, ed semplore, originale. Se non che esemplor si pone talora per esemplare, modello. Purg., xxxii, 67. Come pintor che con esemplo pinga (Ces.) Boezio: Cuncta superno Ducis ab ezemplo, pulchrum pulcherrimus ipse Mundum menle gerens, similique in imagine formans (F.). - Rsempla qui vale copia, ad esemplare, originale. So non che esemplare, modello. Purg., txxxx, 67: Come pientor che con exemplare pinga (Ces.). Boezio: e che si distende, si difficultà e malagavilezta di dubbio (B.). — Tanto per non chettare di sologilerio, perchè nessuno si cura di sologilerio. — Re vuoi saziarti, 11 cod. Pog-

73 Perchè, se tu alla virtù circonde La tua misura, non alla parvenza Delle sustanzie che t'appaion tonde. Tu vederaí mirabil convenenza, Di maggio a più, e di minore a meno, In ciascun cielo, a sua intelligenza. Come rimane splendido e sereno L'emisperio dell'aere, quando soffia Borea da quella guancia, ond' è più leno, Per che si purga e risolve la roffia Che pria turbava, si che il ciel ne ride Con la bellezze d'ogni sua parroffia; Così fec'io, poi che mi provvide La Donna mia del suo risponder chiaro, E, come stella in cielo, il ver si vide. E poi che le parole sue restaro, Non altrimenti ferro disfavilla Che bolle, come i cerchi sfavillaro.
Lo incendio lor seguiva ogni scintilla;
Ed eran tante, che il numero loro Più che il doppiar degli scacchi s'immilla. lo sentiva osannar di coro in coro Al punto fisso che li tiene all'ubi E terrà sempre, nel qual sempre foro; E quella, che vedeva i pensier dubi Nella mia mente, disse: I cerchi primi T'hanno mostrato i Serafi e i Cherubi. Così veloci seguono i suoi vimi, 100 Per simigliarsi al punto quanto ponno, E posson quanto a veder son sublimi. Quegli altri amor, che dintorno gli vonno. 103 Si chiaman Troni del divino aspetto, Perchè il primo ternaro terminonno. E dei saper che tutti hanno diletto, 106 Quanto la sua veduta si profonda Nel vero, in che si queta ogn' intelletto.

grands ha più grande valor di ce, dichiaratoli le dubbie sue, bene, ma quello, deve le parti elli rimase chiaro come l'aire, sono più perfettamente contem- quando è spazzato da tramon-perate e dalla forsa del numero tana (B.). — Guancia, parte ; ioro risulta più forte la virtuale da quella bocca (B.). — Leno, questo nono cielo, che seco rapiace in giro tutti gil altri otto gono, umane facce soffanti, cieli, corrisponda nella velocità e che il duodenario numero al più piccolo de cerchi info-cati, che qui vedi, il quale ha sciuti, si formasse dai quattro più d'amore e più di sapienza, venti cardinali: soffanti ciaperchè è composto di Serafini souno in tre modi. cioè o di-prince de la tua missarra, Onde se tu misuri loer-detra e do r dalla sinistra celli rimase chiaro come l'aire, quando è spazzato da tramontana (B.). — Guancia, parte; da quella bocca (B.). — Leno, delicato (B.). Supponendo che siano i venti, quali si dipingono, umane facce sofficanti; e che il duodenario numero de' venti anticamente riconosciuti, si formasse dai quattro venti cardinali: soffanti ciasonno in tre modi, cloè o direttamente, ovvero la bocca 
storcendo e stirando or dalla 
dostra ed or dalla sinistra 
quancia, reputa che Borca dalquesto none cielo, che seco rapiace in giro tutti gli altri otto gono, umane facce soffianti, cono a unique si altro prosecio in giro tutti gli altri otto gono, umane facce soffianti, cono in luogo più altro per veni celii, corrispondane il quale ha sciuti, si formasse dai quattro più d'amore e più di sapienza, perchè so composto di Serafini scuno in tre modi, cio do dispercibe composto di Serafini scuno in tre modi, cio do dispercibe composto di Serafini scuno in tre modi, cio di dalla virtà, non dalla mole scuno in tre modi, cio di dispersione della carità d'Iddio (Es.).—73-78. Circome La tau mi-sirca, Onde se in miuri i cerchi dalla virtà, non dalla mole sura, Onde se in miuri i cerchi della virtà, non dalla mole sura, overo la bocca della carità d'Iddio (Es.).—1 si guancia sinistra cacci fuori chio intorno al punio, ch'è Dio, addione e dalla destra ti Circa della carità, con con si migliarsi, estati a didio (Es.).—2 serafini, cherubini e della carità, cacci fuori chio intorno al punio, ch'è Dio, addione e dalla destra ti Circa della carità, commo, in rispetto della distrigranda intorno alla Terra e così via (7).—1 sura profonda, carità d'Iddio, sec. Finge come Beatri-spissatic condensi insieme (E.).—8i profonda, entra dentre

- Ne ride, sta chiaro, come sta l'uomo quando ride (B.).

- Parroffa, parte e coadunazione (B.). Comitiva, cioè Sole Luna e Stelle. Boco. Tesside, vii., 114: E dalla parte, d'onde Euro soffa, Arcita entre com tutta sua paroffa (L.).

- Fec'io, schiarai io (B.).

83-95. Restaro, furno finite

secto, schiarat 10 (B.). — Sivide da me.

83-95. Restaro, furno finite
(B.). — Disfavilla, gitts fa
ville (B.). Sopra, 1, 60: quast
ferro che bollente esce del fuoco. — Ogni scintilla, ogni favilla, initiando essa pure lo
incendio, lo sfavillare del coschi, proseguiva a sfavillare, a
dividersi in altre scintille,
come appunto talvolta vediam
farsi dagli accesi sfavillanti
tizzi (L.). — Più che il doppiar, eco. S'addoppiava per
migliaia, più del raddoppia
d'ogni casella dello scachlere.
— Se nella prima casella dello
scacohlere si segni 1, nella seconda 2, nella terza 4, nella
quarta 8, nella quinta 16, nella
setta 32, e così fino alla sessantaquattesima raddoppiando, avreno lo sterminatucost. att. de, avreme le sterminate nu-mero: 18,446,744,073,709,551,615. mero: 18.446.74.073.705.851.615.

— di coro imanore cantare canna — di coro imanore di serchio in corchio d'aroro de l'aroro de l'aroro de l'aroro de l'aroro de l'aroro destinato ab sterno è il luogo da Dio a ciascun ente 71.

99-114. I Serafi. 1 Serafini - l'Aberubi, il Cherubini, 18 Caralini e la grania che il tengono farmi e tirano al punto: questi vimi sono la cognizione divina e la grazia divina, che tiene loro fermi nella carità d'Iddio [8]. Di legami d'amore dice sopra, xv.

nella carità d'Iddio (B.). Di legami d'amore dice sopra, suv. 129: Con si dolci vinci (F.).—Per singiliari, per farai simili al punto ch' è il loco centro, cioè a Dio. San Giov. Epist., in. 2: Similes et (a Dio; erimus, quoniam viaccimus eum sicuit est. E tanto pose sono somigliarei a Dio, quanto sono in luego più alto ner ve-

mella Divinità (B.). — Nel vero, nioè in Dio. Conn.: It vero, sed quale si queta P anima southe (F.). — Ogni intelletto, 'ogni intelligenzia et angellica et umana (B.). — Quinci, di qui, ai può conoscera Come è esser beato. La celeste beatitatione et fonda sell'atto che S'esser beato. la celeste obsti-tudine, si fonda mell'atto che wede, cloè nel vedere iddio, nen nell'atto che ama, cloè non nell'amarlo, che poscia seconda, che viene appresso di quello. Era questione scola-stica: In che consiste la forma della beatituctime, se sella vie, o nell'amore. San Tomsions, o neil'amore. San Tom-mase la pone (come il Poeta) nel vedere, dicendo che l'a-spetto seguita all'intelletto, e dove termina l'operazione dell'intelletto, vir comincia l'operazion dell'affetto. Inve-ce Scoto la pone nell'amore (F.). — E dei vedere e con-templare Iddio è misura il me-tamplare Iddio è misura il metemplare Iddio è misura il me rito, ossia le opere meritorie, le quali sono l'effetto della grazia divina, e di una buona volonta umana. - Merce qui vale il merito creato dalla qui vale il merito creato dalla grazia e dalla volontà, che alla grazia corrisponde (F.). — Cosè di grado, ecc., così procede la cosa di grado in grado; cioè a misura che si ha cooperato alla divina grazia si vede Dio, ed a misura che si vede Dio cresce il diletto, la heatitudine (L.).

che si vede Dio cresce il di-letto, la beatitudine (L.).

115-129. L'altivo termaro, cioè la seconda gerarchia — ger-moglia, mette fuora e polla.

— Dispoglia, sironda. - Pren-de la similitudine dallo spo-gliarsi che fanno gli alberi nell'antunno, quando il segno dell'Arieta, opposto al Sole ch'è nella Libra, gira di notte so-pra il nostro emisero (F.).

Everma, canta. come svernano a cantano nella primavera li e cantano nella primavera li nocelli. — Con tre melode, con tre dolcezze di canti (B.). — S'interna, si fa di tre (B.). Si nterna in ternario. — Son le compone in ternario. — Son le tre Dee, li tre ordini nominati per nome feminino, e però di-ce Des, cioè Iddie (B.). L'or-dine terzo di detta seconda gedine terzo di detta seconda gechia (B.). Dionisio Areonagita
rarchia à composto di Poisrafini, Cherubini, Troni; 2.a
sustimi tripudi, ne' due gesustimi tripudi, ne' due gesultimi tripudi, ne' due geguenti ordini (nel settimo e
nell'otiavo) della terza gerarchia, che tripudiano; cios fanno festa e ballo intorno a Dio:
tripudio è ballo, e dicesi dalla sti, Yirti, Arcangeli, Angeli,
terra e percuotere, imperò che
nel ballo la terra si percuote
tur ad Patrem. Secunda, concol piedi (B.).—L'ultimo cercoli, cioè il nono, è iutto composto di festeggianti angeli
tur, e min Seraphim qui pre
tur, e Questi ordini, questi altit ardeni charitate. Cheruangelici cori, futti rimirano bim qui præ altie in scientia

109 Quinci si può veder come si fonda L'esser beato nell'atto che vede, Non in quel ch'ama, che poscia seconda; E del vedere è misura mercede, Che grazia partorisce e buona voglia; Così di grado in grado si procede. L'altro ternaro, che così germoglia 115 In questa primavera sempiterna, Che notturno Ariete non dispoglia, Perpetualemente Osanna sverna 118 Con tre melode, che suonano in treeº Ordini di letizia, onde s' interna. 121 In essa gerarchia son le tre Dee. Prima Dominazioni, e poi Virtudi; L'ordine terzo di Podestadi ee. Poscia ne' duo penultimi tripudi Principati ed Arcangeli si girano; L'ultimo è tutto d'angelici ludi. Questi ordini di su tutti rimirano, 124 127 E di giù vincon si che verso Dio Tutti tirati sono, e tutti tirano. 130 E Dionisio con tanto disio A contemplar questi ordini si mise, Che li nomò e distinse com'io. 133 Ma Gregorio da lui poi si divise; Onde, si tosto come gli occhi aperse In questo ciel, di sè medesmo rise. 136 E se tanto segreto ver proferse Mortale in terra, non voglio ch'ammiri; Chè chi 'l vide quassù gliel discoverse Con altro assai del ver di questi giri. 139

di su, dalla parie di sopra, eminent. Thronus dicifur se-cioè verso Dio, e di giù, dalla des. Troni autem vocantur, parte di sotto, vincon, cioà in-qui tanta divinitatis gratia fluiscono sopra gli angeli di replentur, ut in els sedest grado inferiore sopra gli uo Deus et per eco judicia decer-mini si fattamente, che tutti natet informet. Dominationes

olos verso Dio, e si giu, dalis parte di sotto, vincon, cioè lin-fluiscono sopra gli angeli di grado inferiore e sopra gli uomini si fattamente, che tutti di grado in grado son tirati verso Dio, e tutti di grado in grado tirano (F., 131-139. A contemplar questi ordini delli Angeli, si mise: nel suo libro De Diomis nominibus, De Calesti Hierarchia (B.). Dionisio Areopagita ordini così le gerarchie: l. a Serafini, Cherubini, Troni; 2.a Dominazioni, Virtia, Protestà; 3.a Frincipati, Arcangeli, Angeli, Gregorio all'incontro: Serafini, Cherubini, Troni; Dominazioni. Principati, Potestà; Virtia, Arcangeli, Angeli. Prima gerarchia contemplatur ad Patrem. Secunda, contemplatur ad Patrem. Secunda, contemplatur in Filtum, tertia, complatur nel Pittum, tertia, compagnativa in Filtum, tertia, contemplatur in Filtum, tertia, contemplatur in Filtum, tertia,

dicuntur qui Principalus Polestales transcendunt. Pr cipatus dicuntur qui sibi se jectis qua sunt agenda dies jecus que sunt agenda dispo-nunt esque ad explenda di-vina mysteria principantur. Potestates qui hoc ceteris po-tentius in suo ordine acceperunt ut virtutes adversa runi ul virtules adverses els subjectis refrenentur potestale. Virtules suni tilli, per quos signa et miracula frequentes funt. Archangeli, qui majora nunciant. Angeli, qui minora (P. di D.). — Di sè medesimo rise, accorgendesi che non avea ben ditto [B.]. — Ché ché il vide. son. sante Paolo ella! avez cen ditto (B.). — Chê chê il vide, coc, santo Paolo gilel manifestò, e non solamente la verità dei nomi e del sito de-gli Angeli; ma eziandio altre verità di quelle che some me' giri de' cieli (B.).

#### CANTO VENTESIMONONO.

Beatrice, veduto il desiderio di Dante, gli dichiara quando e come fossero da Dio creati gli Angeli, e dice che al tempo stesso furono creati i cieli. Parla degli Angeli fedeli e degli Angeli ribelli che con Lucifero precipilareno all'Inferno. Riprova l'insufficienza e la vanid di certe questioni, che a quei tempi faceansi non solo nelle scuole, ma anche dai pubgiti, a pompa di doltrina, dimentichi i preti che il fine del predicare è il persuadere gli uomini ad esser crittani; e chiude la digressione mordendo certi frati impostori che spacciavan favole e finte indulgenze ai semplici per trarne roba.

Quando ambedue li figli di Latona, Coverti del Montone e della Libra, Fanno dell'orizzonte insieme zona, Quant' è dal punto che il zenit inlibra, Infin che l'uno e l'altro da quel cinto, Cambiando l'emisperio, si dilibra, Tanto, col volto di riso dipinto, Si tacque Beatrice, riguardando Fiso nel punto che m'aveva vinto. Poi cominció: Io dico e non dimando Quel che tu vuoli udir, perch' io l'ho visto Ove s'appunta ogni ubi ed ogni quando. Non per avere a sè di bene acquisto, Ch'esser non può, ma perchè suo splendore Potesse, risplendendo, dir: Subsisto; In sua eternità di tempo fuore, Fuor d'ogn'altro comprender, come i piacque, S'aperse in nuovi amor l'eterno amore. Nè prima quasi torpente si giacque; Chè ne prima ne poscia procedette Lo discorrer di Dio sovra quest'acque. Forma e materia congiunte e purette Usciro ad atto che non avea fallo, Come d'arco tricorde tre saette; E come in vetro, in ambra od in cristallo Raggio risplende si, che dal venire All'esser tutto non è intervallo;

.1-12. Li figli di Latona, lo tenga equilibrati quei due piaSole e la Luna o Febo e Diana, neti, poichà inlibrare significa
figliuoli di Latona e di Jove porre in bilancia equilibran(B.). — Coverti, ecc., quando
doli, due corpi di peso egualo.
l'uno è in Arieto, e l'altro in B. B. lagge i tibra e spiuga:
Libra, che sono segni oppositi Quanto corre di tempo dal
nel zodiaco (B.). — Sono dal punto in cui lo zeuit tione in
medesimo orizzonte circondati equilibrio il sole e la luna, cloè
(L.). — Gli Accademici: Bea- egualmente alti rispettivatine rignardò in Dio per tanto mente al nestro emisfero. in-(L.).— Gli Accademici: Bea-trice riguardò in Dio per tanto spazio di tempo per quanto il sole e la luna opposti stanno in uno stesso orizzonte: che non è altro che un punto, il quale il zenti initira, cioà ag-giusta, bilanciandoli in un sol remente faccada egli con seri quale il zonti inlibra, cioè ago l'uno e l'altro cambiando emi—e materia, pura sonza forma giusta, bilanciandoli in'un sol sforo esce d'equilibrico e si shi- (B).—Ad atto. Il Buti: U-momento, facendo egli con essi l'ancia dal detto cerchio oriz—aciro ad esser, per divina Von triangulo isoscole, quando zontale, tanto, eco Il L.: che lunta, che le prudusse di niengli ha equidistanti da sè. Il it tiene in libra, che sono equi- le. Non avea Tatlo, fu perfetto Biagioli: Figurati il zenit che librati, colo rispetto all'emisfe- (B).—E come in vetvo, ecc.. fa qui il punto verticale al rio nostro, ugualmente alti.— siccome l'iliuminazione che ma sentro, come una mano che Da quet cinto dal detto cerchio

egualmente alti rispettiva-monte al nostro emisfero, in-fino a quell'altro punto che l'uno (la luna) sorge dall'o-rizzonte e l'altro (il sole) scen-de sotto di quello; per lo ch-l'uno e l'altro cambiando emi-

orizzontale. - Cambiando l'e-misperio. Uno cioè dall'emi-

orizzontale. — Cambianacies misperio. Uno cioè dall'emisperio nostro passando a quel di sotto all'emisperio nostro venendo (L.). — Si dilibra, si toglie dall'equilibrio. — Tanto, altrettanto brevissimo tempo (L.). — Viento, abbagliato. — Ove s'appunia, s'accontra ogni luggo e tempo (T.).

13-21. Di bene acquisto, accressimento di bene (B.). — Ch'esser non può, essendo impossibile ohe in Dio manchi e scarseggi bene alcuno (L.). — Perché suo splendore, perchè la sua bontà si mostrasse nelle creature (B). — Di tempo fuore. Essendo il tempo incominciano dobiam intendere che incominciano Bio l'opera della accestina del mondo le servestina del servestina del mondo le servestina del servestina del mondo le servestina del servesti mente dobbiam intendere che incominciasse Dio l'opera della creatione del mondo In sua eternità di tempo fuore (L.).

— Fuor d'opni altro comprender, in maniera non ad altra mente che a Dio solo comprender, in maniera non ad altra mente che a Dio solo comprender, in maniera non ad altra mente che a Dio solo comprender, in maniera non ad altra mente (Tor.). D'ogni epazio. Il tempo e lo spazio cominciano con la creatione del mondo (T.). — I piacque, a lui piacque. — S'aperse, si manifestò — In nuovi amor. Altri: in nove amor, nei nove ordini angolio. — Vierno Amore. Iddio (B.). — Ne prima di creare. — Torpente, inerte. — Procedette. Altri: precedite. Procedette. Altri: precedette.

— Lo discorrer d'Iddio, lo
discorrere degli effetti produtti discorrere degli effetti produtti dalla prima caglone, che è lddio (B.). Non si può dire che spi-ritus Dei feredatur super aquas prima o poi, perchè ante tem-pus non erat tempus (Tor.). 22-36. Forma pura senza ma-

teria, come sono gli Agnoli e l'anime umane, quando sono separate dal corpo; et è forma quello che dà essere alla cosa

fa. non ammette distinsione di tempo dal venire del raggio all'essere l'illuminazione interamente compita, così il detto triforme effetto usoi insieme tutto dal suo signore, sensa distinguerei nel principiare diversità di tempo dal proseguire e dal compierei (L.). — Il triforme effetto. Il buti raspetto, pura forma, pura materia. e forma contune effetto. Il materia e forma contune com materia. — Concreato fei ordina. Insieme con la produzione di lesse sostanze fu creato zione di esse sostanze fu creato e stabilito ordins, conveniente proporzione, perchè altro non è l'ordine che una congrua e a l'ordine che una congrui a convenevole proporzione di convenevole proporzione di la cue cose secondo il prima e il pol. Udita la cagione perchè si era mosso l'eterno Padre a creare tutto questo Universo, quando e in che maniera lo aveva creato, producendo tutto insieme e ad un tratto, la maloria, la forma e il composito, senza divisione o distinzione alcuna del prima e, del poi, ora si fa seggiungere (da Bestrice) che insieme con questa siffatta produzione delle cose fu creato e fermato un ordine che ottenessero il grado sufu creato e fermato un ordine che ottenessero il grado su-premo e fossero collocate nella parte più eminente e vicine alla sedia del Creatore le sostanze nelle quali fu creata e pro-dotta in essere una nuova nadotta in essere una nuova na-tura, tutta attuale senza po-tenza di materia corporea, che taliveramente sono gli Angeli, e nella parte più bassa e più infima di tutte fosse posta la potenza passiva, la quale chiama egli pura, perchè ella s'intenda per la materia pri-ma semplice e nuda di qual-siverila forma attà solamenta sivoglia forma, atta solamente sivoglia forma, attà solamente a ricevere e apatire e non a dare o a fare in maniera alcuna. Onde dios: tenne la parte ima; fu collocata e posta nei fondo e all'opposto dell'atto purissimo. Ma nel mezzo tra questi due estremi (atto puro e potenza pura) potenza com atto, il composto di essi estremi stringa tal vima serrio.

| Così il triforme effetto dal suo Sire<br>Nell'esser suo raggiò insieme tutto,<br>Senza distinzion nell'esordire.            | 28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Concreato fu ordine e costrutto Alle sustanzie, e quelle furon cima                                                         | 31 |
| Nel mondo, in che puro atto fu produtto<br>Pura potenzia tenne la parte ima;<br>Nel mezzo strinse potenzia con atto         | 34 |
| Tal vime, che giammai non si divima.<br>Jeronimo vi scrisse lungo tratto<br>De'secoli, degli Angeli, creati                 | 37 |
| Anzi che l'altro mondo fosse fatto;<br>Ma questo vero è scritto in molti lati                                               | 40 |
| Dagli scrittor dello Spirito Santo;<br>E tu te n'avvedrai, se bene agguati;<br>Ed anche la ragion lo vede alquanto.         | 43 |
| Che non concederable che i motori<br>Senza sua perfezion fosser cotanto.<br>Or sai tu dove e quando questi amori            | 40 |
| Furon eletti, e come; si che spenti<br>Nel tuo disio già sono tre ardori.<br>Nè giugneriesi, numerando, al venti            | 49 |
| Si tosto, come degli Angeli parte<br>Turbò il suggetto dei vostri elementi.<br>L'altra rimase, e cominciò quest'arte,       | 52 |
| Che tu discerni, con tanto diletto,<br>Che mai da circuir non si diparte.<br>Principio del cader fu il maledetto            | 55 |
| Superbir di colui, che tu vedesti<br>Da tutti i pesi del mondo costretto.                                                   |    |
| Quelli, che vedi qui, furon modesti<br>A riconoscer sè della bontate,<br>Che gli avea fatti a tanto intender presti         | 53 |
| Che gli avea fatti a tanto intender presti<br>Perchè le viste lor furo esaltate<br>Con grazia illuminante, e con lor merto, | Ğl |
| Si ch'hanno piena e ferma volontate.<br>E non voglio che dubbi, ma sie certo,<br>Che ricever la grazia è meritorio,         | 64 |
| Secondo che l'affetto gli è aperto.                                                                                         |    |

questi due estremi (atto puro e potenza pura) potenza con atto, il composto di essi estremi, striusse tal vime, serve e con diagni scrittor dei libri posto agli altri tre elementi ni, striusse tal vime, serve e con diagni scrittor dei libri posto agli altri tre elementi ni, striusse tal vime, serve e con aggiusti dello Spirito vostri, acqua, arla e fucco (L.). chi para aggiusti — Turbo, ribellandosi e canoni i acolgi e e non si dismoda, scrittura (B.). — Alquanto, in Turbo, ribellandosi e canoni detrutto o scrittura (B.). — Alquanto, in Turbo, riber a del mondo (T.). — Come, a ricevendene in premie la bear del mondo (T.). — Come, a ricevendene in premie la bear del mondo (T.). — Come, a ricevendene in premie la bear del mondo (T.). — Sonte ardori, le tre dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari, le re dubitazioni, che coninciò quest' impiege che ta ricari numerare dall' uno al coninciò quest' impiege che ta ricari numerare dall' uno al coninciò quest' impiege che ta ricari numerare dall' uno al coninciò quest' impiege che ta ricari numerare dall' uno al coninciò quest' impiege che ta ricari numerare dall' uno al coninciò quest' impiege che ta ricari numerare dall' uno al coninciò quest' impiege che ta ricar

Omai dintorno a questo consistorio 67 Puoi contemplare assai, se le parole Mie son ricolte, senz'altro aiuforio. Ma, perchè in terra per le vostre scuole Si legge che l'angelica natura È tal, che intende, e si ricorda, e vuole, Ancor dirò, perchè tu veggi pura La verità che laggiù si confonde, Equivocando in si fatta lettura. Queste sustanzie, poiche fur gioconde Della faccia di Dio, non volser viso Da essa, da cui nulla si nasconde: Però non hanno vedere interciso Da nuovo obbietto, e però non bisogna Rimemorar per concetto diviso. Si che laggiù non dormendo si sogna, Credendo e non credendo dicer vero: Ma nell'uno è più colpa e più vergogna. Voi non andate giù per un sentiero Filosofando; tanto vi trasporta L'amor dell'apparenza e il suo pensiero. Ed ancor questo quassù si comporta Con men disdegno, che quando è posposta La divina scrittura, o quando è torta.

Non vi si pensa quanto sangue costa
Seminarla nel mondo, e quanto piace
Chi umilmente con essa s'accosta.

Per apparer ciascun s' ingegna, e face
Sue invenzioni, e quelle son trascorse
Dai predicanti, e il Vangelio si tace.
Un dice che la luna si ritorse
Nella passion di Cristo, e s' interpose,
Per che il lume del sol giù non si porse;
Ed altri che la luce si nascose
Da sè; però agl'Ispani e agl' Indi,
Com' a' Giudel, tale eclissi rispose.
Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi,
Quante si fatte favole per anno
In pergamo si gridan quinci e quindi;
Sì che le pecorelle, che non sanno
Tornan dal pasco pasciute di vento,
E non le scusa non veder lor danno.

rito (B.). — GH per le, cioè, semper vident factem patric soli (B.). — Semper vident factem patric soli (B.). — Contemplare, guarsone (C.). — Non bisogna loro la fatto eclisse non arrobbe della aggiane (T.). — Si comform der, si fa non intelligibile. — concetto dell'obietto anteriore dell' angeli (T.). — Concetto dell'obietto anteriore dell' angeli (T.). — Concetto dell'obietto anteriore dell' angeli (T.). — So memoria, come a nol, per ri-chiamare un'idea divisa, o sliEquippocando, pigliando lo vonembulo sotto varie significagazione (T.). — Si conform
der, si fa non intelligibile. — dell'obietto anteriore dell' solico dell' collega solico collega divisa, o sliEquippocando, pigliando lo vonemoria, come a nol, per richiamare un'idea divisa, o sliEquippocando, pigliando lo vonemoria, come a nol, per richiamare un'idea divisa, o sligratia d'aldio, della visione
d'iddio bestifica (B.). — Angeli
cridido bestifica (B.). — Angeli
cridido bestifica (B.). — Angeli
cridido contrale dell'estimate dell' collega solico contrale dell' collega solico collega dell' co La divina scrittura, o quando è torta. Non vi si pensa quanto sangue costa

di memoria simile all'umana; altri che in quelli non fosse memoria alcuna. Quindi dice che, non dormendo, sognano, tanto quelli che credono la dottrina che insegna gli angeli ricordarsi alla maniera degli uomini, quanto quelli che non credono essa dottrina, e ne-gano essere memoria alcuna negli angeli; se non che a que-sti ultimi è più colpa e più mal r vergogna; perchè e mal ra-gionano e tolgono all'angelica perfezione (B. B.). Errano que' che credono di ciò dire il ve-

periasure (B. S.). Errano queche credono di ciò dire il vero, e quei che sanno di dire il
falso; e vie peggio que che
sapando di dir falso, perfidiano
di manisera loro errore (Ces.)
— Quando è torta a mal senso
(T.). V. sopra xui, 128.— B
quanto piace a Dio (T.).
94-108. Apparer saputo (B.).
Per comparir dotto.— Ciaccum
predicatore (B.).— Sue invensioni, suoi trovati (B.).— Tracorret, discorret (T.).— Givi
non si porte, non appari giuso
a noi nel mondo (B.). Non si
stase infino alla terra (T.). In
vece di predicare l'evangeliche
verità, vassi a cercare in che
modo succedesse l'ecliese dei
sole nella morte di Gesh Crisole nella morte di Gesù Criorassa, alla quale devrian cer-car di rimediare e di meglio

voler intendere la salute loro (Vellutello). 109-117. Al suo primo con-vento, ai suoi primi discepoli, - Verace fondamento, la dot-- Verace fondamento, la dot-trina evangelica. sopra la quale ogni buono edificto si fa (B.). Prodicate Evangelium. Mar-co, xvi, 15. — B quel tanto, eco. B quello senza più prodi-carono, cioè il puro Vangelo (Ces.). — Sue di Cristo (T.). -Fero scudi, per difendore la fede — e lancte, per arguire contra il errori (B.). S. Paolo, Kehr. v. V. 12. Vinus est sermo. Hebr., iv, 12: Vivus est sermo Dei et effican, penetrabilor omni gladio ancipiti (Ces.).— Con motti, detti iocosi — iscede, detti beffivili, che strazieggiano e contrafanno le pa-role altrui (B.). — Motti, in pa-role — scede, anco in atti (T.). — Gonfia il cappuccio, gonfia o capo del predicatore per vana gloria, che vede piacere lo suo dire (B.). Il cappuccio usavasi in que' tempi da ogni sorta di persone invoce del cappello, ed in grandezza distinguevasi specialmente il sappuccio de' preti (Con un cappuccio grande a gote, co-me noi veggiamo che i preti portano... si mise a sedere in coro. Bocc., Nov. 65). Non con-venendo il descritto becchetto al cappuccio dei frati. co-me le antiche sculture e pitture ne accertano, resta ture ne accertano, resta che Dante intenda piuttosto degli oratori preti (L.). 118-190. Uccel, il demonio. Nell'antica arte orietiana si dipingeva spesso in forma d'un uccello nero come carbone (Lf.).

nocello nero come carbone(Lf.).

— Nel becchetto del cappuccio.
— Il diavolo gli sta nepluccio.
— Non torrebbe. Altri: Vederebbe. — La perdomanza, la indulgenia, che promattono tali predicanti nelle
ioro prediche [B.]. — Testimosio, privilegio vero (B.). Senza
tichiedere prova della facoltà
necessaria a dispensaria.
— Imprassa il porco sant'Antomio. — S. Antonio si dipinge
con un porco a' piedi o sotto i
piedi, a significare la vittoria
ch'ebbe dei domonio della lussurria e della gola (Lf.). suria e della gola (Lf.).

Senza conio, falsa, come è la pecunia, che non ha lo suo diritto conio (B.).

Digressi assat, partiti assai dalla matala natana dalla natana dalla matala natana dalla natana dalla matala natana dalla natana d

Non disse Cristo al suo primo convento: 10 Andate, e predicate al mondo ciance. Ma diede lor verace fondamento: E quel tanto sono nelle sue guance, Si ch'a pugnar, per accender la fede, 112 Dell'Evangelio fero scudi e lance. Ora si va con motti e con iscede 115 A predicare, e pur che ben si rida, Gonfla il cappuccio, e più non si richiede. Ma tale uccel nel becchetto s'annida, Che se il vulgo il vedesse, non torrebbe La perdonanza di che si confida; Per cui tanta stoltezza in terra crebbe; 121 Che, senza prova d'alcun testimonio, Ad ogni promission si converrebbe. Di questo ingrassa il porco sant'Antonio, Ed altri ancor, che son peggio che porci, Pagando di moneta senza conio. Ma perchè siam digressi assai, ritorci 127 Gli occhi oramai verso la dritta strada, Si che la via col tempo si raccorci. 130 Questa natura si oltre s'ingrada In numero, che mai non fu loquela, Nè concetto mortal, che tanto vada. 133 E se tu guardi quel che si rivela Per Daniel, vedrai che in sue migliaia Determinato numero si cela. 136 La prima luce, che tutta la raia, Per tanti modi in essa si ricepe, Quanti son gli splendori a che s'appaia. Onde, perocchè all'atto che concepe Segue l'affetto, d'amor la dolcezza Diversamente in essa ferve e tepe. Vedi l'eccelso omai, e la larghezza Dell'eterno valor, poscia che tanti Speculi fatti s'ha, in che si spezza, Uno manendo in sè, come davanti. 16

che ti è assegnato a far questo viaggio, s'accorci anche la dell'anxidetta irradiazione, strada che ti rimane à fore corrisponde l'intensità dell'apride ques, ecc. E sebbne inegli individui d'essa angelo; percif puardi ques, ecc. E sebbne negli individui d'essa angelo; percif profeta Daniello degli Annatura rendesi ove più ferrida, geli parlando, dioa: Allita ove più tiepida la clossza millium ministrabant si, et d'amore (L). L'acceteo. decies millies contena millia l'altezza. Al spezza, divisa-assistebant et (Dan. vii 10), tu mente si rappresenta (B.). — nondimeno, se ben guardi, dei Dante nella dedica a Can Granacoorgerti che per cotali mi- de: Patet quod omnis sessatios.

suria e della gola (L7.). — nondimeno, se ben guardi, dei Dante nella dedica a cha Gransenza conio, falsa, come è la accorgerti che per cotali mipecunia, che non ha lo suo dipitto conio (B.). — Digressi sta) il loro determinato nusteria nostra e dal nostro prola sessi, partiti assai dalla materia nostra e dal nostro proli vani predicatori (B.). Bada rata, illumina coi suoi raggi culorum. — Manendo, restaneramai a passare innanzi, si (B.). - Si riccepe, si ricove (B.). do Per rimanendo dal latina
che come s'accorcia il tempo — All'atto, che concepisco manere (L.).— davanti, prima,

#### CANTO TRENTESIMO.

L'angelice trépudio intorno al punto s'oscura agli acchi dell'Alighieri: ond' el si volge a Beatrice che di tanta bellessa trova cresciuta, che eccede ogni concetto, e Dio solo la pud comprendere: Egli è già saltio nell' Empireo, un tampo gli dispone la vista ai tesori di Dio; vede un fume di luce, le cui ripe son dipinte di mirabili fiori; e dal quale escon faville che in essi fiori è ingemmano, e quindi tornano nelle onde. Guarda in quelle ti Poeta, e attiniane muova forsa agli occhi, rimira il fume divenuto circolare sopri quello elevarsi in giro un gran numero di gradi in forma di rosa, dove seggonsi i Beati. e in nesso ad essi un trono preparato per l'imperatore Arrigo.

Forse semila miglia di lontano Ci ferve l'ora sesta, e questo mondo China già l'ombra quasi al letto piano, Quando il mezzo del cielo, a noi profondo Comincia a farsi tal, che alcuna stella Perde il parere infino a questo fondo; E come vien la chiarissima ancella Del sol più oltre, così il ciel si chiude Di vista in vista infino alla più bella; Non altrimenti il trionfo, che lude Sempre dintorno al punto che mi vinse, Parendo inchiuso da quel ch' egl' inchiude, A poco a poco al mio veder si stinse; Perchè tornar con gli occhi a Beatrice Nulla vedere ed amor mi costrinse. Se quanto infino a qui di lei si dice Fosse conchiuso tutto in una loda, . Poco sarebbe a fornir questa vice. La bellezza ch'io vidi si trasmoda Non pur di là da noi, ma certo io credo Che solo il suo fattor tutta la goda. Da questo passo vinto mi concedo, Più che giammai da punto di suo tema

Suprato fosse comico o tragedo.

1-15. Force semila miglia, sta perifrasi viene a dire che eco. Vuol dire che, come il lume manca un' ora circa al nascer del vicino e non ancor veduto del sole (B. B.). Il L. pone in Sole fa in terra dagli occhi vece 21000, e Benv. 24000 miglia; nostri svanire il lume delle men bene, secondo Filalete.—stelle, così il iume della vicina C, da noi Italiani, dal luogo e non ancor veduta gloria di- ove noi siamò. — Ferve l' ora stelle, così il lume della vicina e non ancor veduta gloria di-vina facegli svanira dagli occhi il lume degli Angeli che in quel cielo vedeva (L.). Per tro-vare con precisione il ora qui indicata, è da sapere che la circonferenza della terfa era stimata di miglia 20400, delle quali il sole ne percorre 850 per ogni cra. Se dunque il quarto del 20400 è il 5100, e il massogiorno è distante da un dato luogo forse 8000 miglia.

sesta vale scalda il mezzogior-no, giusta l'antica divisione del giorno civile in dodici ore (L.). vare con precisione i ora qui — China già l'ombra, l'ombros o ch' è salita nel cielo stesso indicata, è da sapere gabe la cono, che nella parte al Sole d'iddio, dicela direntat di tanta circonferenza della terfa era opposta produce, quari al letto stimata di miglia 20400, delle piano, quasi alla orizzontale quali il sole ne percorre 850 linea del luogo a cui incominquari del 20400 è il \$100, e il — Quando di mestro, coc. Dice — Si trasmoda, travalica ogni meszogiorno è distante da un quali del 20400 è il \$100, e il — Quando di mestro, coc. Dice — Si trasmoda, travalica ogni meszogiorno è distante da un quali di nel cielo scourandos; sere z. — Da questo passo, del giorno, distante un qua- in certo modo si allontani eco, da questo punto della miglia 900 in circa, le quali il all'uso latino (Ces.). — Alcuna più che giamma superato fosse sole percorre presso a poco in stella Perde ti parere infino a poeta comico o tragico da arduo questo -fondo: alcuna stella punto del suo argomento (L.) China già l'ombra, l'ombroso

cassa di apparire, di farsi come prima vodore, infin quaggiù in turra. Dice aicuma, imperochè ai primi albòri non tutte le stelle spariscono, ma solamente quelle di lume più fevole (L.).

— Non appar più a noi sulla terra; parla delle stelle dei mezzo alto del cielo: che quelle sopra l'Oriente son già dileguate, è un pezzo (Ces.).— Ecome, e secondo che vien (Ces.). Quanto più s'inoltra. — Ancelle, l'aurora. — Vista, stella. quanto piu s'inoltra. — Ancel-la, l'aurora. — Vista, stella. Sopra n, 115: Vedute, le stelle. — Più bella, più lucida. — Il trionfo, cheiude, ecc.: il trionfo degli angelici cori, che festeg-giano intorno a Dio, che mi abbagliò con la ma luco (Vest.). - Parendo inchiuso, ecc.: sem-brando da que cerchi angelici contenuto quello che continet omnia (Sap., 1, 7), contien esso tutte le create cose (L.). — Al tutte le oreate cose (L.). — Al mio veder si stisse, si estines. Alla mia vista disparve. — Perché, il porché. — Nulla vedere, la cessazione della gioconda vista degli angelici oori. — Amor verso Beatrice. ; se in una sola lode qui racchiudessi quante lodi ho di lei dette fin con la scale ha pore ne ha searche pore ne ha starche pore ne ne pore ne pore

qui, sarebbe poco, nè basterebbe ad esprimere ciò che della sua bellezza dir dovrei questa volta (Vent.). — La bellezza ch'io vidi, ecc. Riconoscendo Dante in Beatrice la teologia, la scienin Bearrice la teologia, la scien-za delle divine cose, come più volte si è detto, e facendola perciò, salendo e a Dio avvici-nandosi, divenire più bella (So-pra, v, 94; viii, 15, ecc.), ora ch'è salita nel cielo stesso. d'iddio, dicela divenuta di tanta

— Il viso che più trema, ecc., più debole (T.). Convito. III, B. — Da sè medesma scema, la fa minor di sè stessa (B. B.). is a minor di se stessa (B. B.).

— In questa vita, in questa
morial vita. — A questa vista,
al vedere che feoi Beatrice
questa volta (L.). — Preciso,
troncato, toito. — Potei dirne
qualcosa (T.). Bastai a tenerie
dietro poetando (Cez.). — Ail'utfisso suo come desiste l'artafice che ha pasto l'ultima tedos che ha posto l'ultima mano alla cosa da lui fatta (Daniello) quando è venuto al suo fine, cioè a quel ch'elli ne sa (B.). 34-45. Cotal, così bella. maggior bando, a maggior voce, a maggior suono. — De-sucere, dedurre. Passare d'una cosa nell'altra. Alla latina: Deducere carmen. Così sopra, viii, 121: Si venne deducendo insino a quici (Tor.). Orazio: Tenui deducta poemata filo. Importa: lavorare, o condurre a e, o perfezionare (Ces.). nne, o perfezionare (Ces.).—
L'ardua sam materia, che tratta del cielo empireo (B.).—
Con atto, eoc., in atto e voce
di guida o conduttore che si
senie spedito o spacolato del
suo carico di condurre il suo
alunno, e però in atto allegro,
baldo, contento (Ces.).—Del maggior corpo, del nono cielo, che
è lo primo mobile e maggiore
corpo che tutti il altri (B.).—
Ai ciel ch'è pura luce, al celo
empireo (L).— Trascende opni
dolsore, sorpassa ogni dolcezsa
(L).— Qui vederat 'runa, ecc.,
vedrai qui i due eserciti del
Paradiso, uno cioè degli Angeli
buoni che militarono contra
de'rei; l'altro degli nomini che
militarono contra i vizi — e
l'una in quepli caspetti coc.: e
la militia degli ucmini ti si
presenterà sotto la forma di
quel corpo che tu nel giorno
del finale giudizio vadrai a ciaeon' anima realmente congiun-L'ardua sua materia, che trat-

to (L.).
46-54. Discetti, divida (B.). di-SA Discetti, divida (B.). Disgraghi, disspari (L.). Sve-gil. Vive in Corsioa (T.). - Gli spiriti visivi, per mezzo de'quali credevasi che l'ocohio vedesse (L.). - Dell' atto, dell'impulso di quegli obbletti stessi che altre volte erano i più forti ad eccitar l'occhio, come il sole, il fuoco, ecc. (L.). - Att circonfuse, risplende intorno a me (B.). - Amor, iddio. Deus caritas est. S. Glov.: Bp. 1v, 8 (L.). - Queta, accome il sole, il fuoco, ecc. (L).

— Mi circonfusies, risplende a ricevere tale grazia, che àrda intorno a me (B.). — Amor, di lui e non d'altra cosa (B.) riolera, a guisa di flume. — Candelo, candela; qui fig.

Eg. 1v, 8 (L). — Queta, ac. — Nel proprio, sopra, n. 15.

Eg. 1v, 8 (L). — Queta, ac. — Nel proprio, sopra, n. 16.

Eg. 1v, 8 (L). — Queta, ac. — Nel proprio, sopra, n. 16.

Eg. 1v, 8 (L). — More de me venute, de me udite de la lui esta dance aduate, saluto (T). Al. — Movelta vista, nuoco de la lui esta dance contri accogite in sè cost fatte, (L). — Novelta vista, nuoco monde (B.). — Mi swirdo contri accogite in sè cost fatte, (L). — Novelta vista, nuoco monde (B.). — Di swirdo contri accogite in sè cost fatte, (L). — Novelta vista, nuoco monde (B.). — Di swirdo contri calci, esco., per fare disposta l'anima contro tanto spiendore. V. so-

scun'anima realmente congiun-

Chè, com e sole il viso che più trema, Così lo rimembrar del dolce riso La mente mia da sè medesma scema. 22 Dal primo giorno ch'io vidi il suo viso In questa vita, insino a questa vista, Non è il seguire al mio cantar preciso; Ma or convien che il mio seguir desista Più dietro a sua bellezza, poetando, Come all'ultimo suo ciascuno artista Cotal, qual io la lascio a maggior bando Che quel della mia tuba, che deduce L'ardua sua materia terminando, 37 Con atto e voce di spedito duce Ricominciò: Noi semo usciti fuore Del maggior corpo al ciel, ch'è pura luce; Luce intellettual piena d'amore, Amor di vero ben pien di letizia, Letizia che trascende ogni dolzore. Qui vederai l'una e l'altra milizia Di Paradiso, e l'una in quegli aspetti Che tu vedrai all'ultima giustizia. Come subito lampo che discetti Gli spiriti visivi, sì che priva Dell'atto l' occhio di più forti obbietti; Così mi circonfulse luce viva, E lasciommi fasciato di tal velo Del suo fulgor, che nulla m'appariva. Sempre l'amor, che queta questo cielo, Accoglie in se con si fatta salute. Per far disposto a sua flamma il candelo. Non fur più tosto dentro a me venute Queste parole brevi, ch'io compresi Me sormontar di sopra a mia virtute; 58 E di novella vista mi raccesi Tale, che nulla luce è tanto mera, Che gli occhi miei non si fosser difesi. តា E vidi lume in forma di riviera Fulvido di fulgori, intra duo rive Dipinte di mirabil primavera. Di tal flumana uscian faville vive, E d'ogni parte si mettean ne flori, Quasi rubin che oro circonscrive. Poi, come inebriate dagli odori, Riprofondavan sè nel miro gurge, E, s'una entrava, un'altra n'uscia fuori.

25

tamquam crystallum proce—— Più surge gonfia; quan't è dessa divio nice production de sede Dei. — E d'ogni più intenso.

Li. — Che oro circonscrive, Beatrice. — Topazzi, le faville
lineastonato nell'oro (Ces.). — che vedite aveva uscire et al. 19-117. E come citoc. Come Riprofondavan. Il Buil: Ritarse nella riviera (L.). — Dei sottoposte, quasi per consume (E.). — Gorge
gnavano sè da capo nel meraviglioso fiume (E.). — Gorge
per fiume adopera il Petraros
(Sonetto 19), e dal latino purges forma Dante gurge, pur per Adorbe, non venute a matufiume (L.). — Pet, vedi (B.).

El Divier Commente sono — omfiume (L.). — Che mo s'imfammas d'urge, che or i acconde se cose da sè sono perfette
e stimola (L.). — Vet, vedi (B.).

(E.). dure a penetrarsi, a in-LA DIVINA COMMEDIA.

tendersi. — B difetto dalla parte tua, di te, che apprendi le cose del cielo, come quelle che sono in terra (B.), - Viste... superbe, il plurale pel singolare: vista eccelento (L.). 22-96. Pastin, fanciullo subito rua, si subitamente si citti (B.). Inf., v. 23. Verso.

82-96. Fantin, fanciullo — subto ria, al subitamente si gitti (B). Inf., xx, 83. — Verso il latte, verso la puppa della nutrice (B.). Molto lardato, molto più tardi dell'ora in che è solito peppare (B. B.). — Che si deriva, che scorre dal divin fonte, a fine che la vista delle anime of s'immeghi, vi ai faccia migliore e vi divenga abile a sostenere la pienezza della luce di Dio (B. B.). — B si come di lei bevo la gronda, ecc. Latt. Suggrunda. — Appena mi vi affacciai (B. B.). — Per gronde delle pubbore intendo gli occhi, se già non si dovesse spiegar per ciplia, e queste per occhi (Ces.). Il buti: I cigli. — Il coppo del eiglio. Inf., xxxiii, 99 (P.). — La lunghezza del lime significa il procedere delle creature da Dio; ila figura poi circolare che prende, il ritorno di asse al loro principio (B. B.). — Se si recete, sco., se svesiesi della maschera nella quale si nascose (L.). — Feste, lettile (B.). — Ambo le corti del Cisi. Gli Angell in luogo delle farville, e l'anime umano in luogo de' fori. — Manifeste, in quella vera forma, che erano (B.). quella vera forma, che erano (B).

obelia vera iurias, cue esamo (B.).

97-108. O ispiendor di Dio.

La grazia illuminante (Pogó.

e T.). Il Logos, o la seconda persona della Trinità (Fil.).

La sua circonferenza di quella del Sole quantunque sia questo più grande della Terra le contingià divotte (L.). — Fassi di raggio, ecc.: quanto pare di questo lume, procede da raggio, ecc. (Tor.). Non apparisce, non ha origine cottal circolar lume se uon per luce vegnente da Dio ed alla sommita, alla convessa superfice del primo da Dio ed alla sommită, alla convessa superficie del primo mobile, ciel cristallino (Conte, it. 4), rifessa, il qual cielo da essa divina luce prende vieve, movimento e potenza d'infuire ne' sottoposti cieli (L.). (V. sopra, ii, 123).

109-117. E come citvo. Come collinatta si specchia nell'acque sottoposte, quasi por vederai.

— Si soprastando, ecc., così vid'io quante anime dalla terra passate sono al Cielo, di mille gradi ripartito, soprastando intorpo intorno al lume, specchiarsi in quello (L.). — Sopite, sedie circulari [S.]. — Sopite, sedie circulari [S.]. — E se l'infimo grado, ecc. Avendo già detto che intorno al circolare prefato lume erano sopite, o sibno gradi, più di mille, d'onde l'anime beste in quel lume si specchiavano, ci ha fatto capire che intorno al medesimo lume si alrasse una circolare soala, come d'anticolare soala come de la la larghesta dell'infimo grado, tanta che sarebbe al Sole troppa darga cómetra, argomentare si debbe quanta devava assera la larreone al sole sroppa targa cus-tura, argomentare si debba quanta doveva essere la lar-ghezza degli estremi più alti gradi. Ma siccome la struttura di quella celeste scala imitava la struttura di una rosa, in cui dal giallo intermedio ver-sol l'estremità si vano annucca sol l'estremità si vano annucca oui dal giallo intermedio verso l'estremità si vanno appunio le foglie di mano in mano una sopra dell'altra innalzando, però in vece di dire; quant' è la larghesza di questa scala negli estremi gradi. dice; quant' è la larghesza Di questa roza nell'estreme foglie (L.).
118-138. Nell'ampio, nella larghesza (B.). — Prondeva, apprendeva, discerneva (L.).— M quanto e ti quale, la quantità e la qualità (L.). — Sensa meszo, senza interposizione di seconde cagioni, ma di per sè, immediatamente (L.).—La legge natural, eco, la natural legge, che la causa in violnanza più forte agisca, ed in distanza più debolmente non ha lucgo, non contà nappella il circolare predetto lume sopra della convessa superficie del primo Mobile, impercochè situato in mezzo e nel fondo degl'interno ascendenti gradi, appunto come il giallo in mezzo della rozo della igialo in mezzo della prano del signalo mezzo e nel fondo degl'interno ascendenti gradi, appunto come il giallo in mezzo della rozo della igialo in mezzo della prano della convessa superficie del primo Mobile, impercochè situato in mezzo e nel fondo degl'interno ascendenti gradi, appunto coso l'estremità si vanno appunto

| Si soprastando al lume intorno intorno                                                                                                                                           | 112          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vidi specchiarsi in più di mille soglie,<br>Quanto di noi lassù fatto ha ritorno.                                                                                                |              |
| E se l'infimo grado in sè raccoglie                                                                                                                                              | 116          |
| Si grande lume, quant'è la larghezza                                                                                                                                             |              |
| Di questa rosa nell'estreme foglie ?                                                                                                                                             |              |
| La vista mia nell'ampio e nell'altezza                                                                                                                                           | 138          |
| Non si smarriva, ma tutto prendeva                                                                                                                                               |              |
| Il quanto e il quale di quella allegrezza.                                                                                                                                       |              |
| Presso e lontano li nè pon nè leva:                                                                                                                                              | 121          |
| Chè dove Dio senza mezzo governa,                                                                                                                                                |              |
| La legge natural nulla rileva.<br>Nel giallo della rosa sempiterna.                                                                                                              | 124          |
| Che si dilata, rigrada e redole                                                                                                                                                  | 144          |
| Odor di lode al sol che sempre verna,                                                                                                                                            |              |
| Qual è colui che tace e dicer vuole,                                                                                                                                             | 127          |
| Mi trasse Beatrice, e disse: Mira                                                                                                                                                |              |
| Quanto è il convento delle bianche stole!                                                                                                                                        |              |
| Vedi nostra città quanto ella gira!                                                                                                                                              | 130          |
| Vedi li nostri scanni si ripieni,                                                                                                                                                |              |
| Che poca gente omai ci si disira.                                                                                                                                                |              |
| In quel gran seggio, a che tu gli occhi tieni,                                                                                                                                   | 133          |
| Per la corona che già v'è su posta,                                                                                                                                              |              |
| Prima che tu a queste nozze ceni,                                                                                                                                                | 100          |
| Sederà l'alma, che fia giù agosta,                                                                                                                                               | 136          |
| Dell'alto Arrigo, ch' a drizzare Italia                                                                                                                                          |              |
| Verrà in prima ch'ella sia disposta.<br>La cieca cupidigia, che v'ammalia,                                                                                                       | 139          |
| Simili fatti v'ha al fantolino,                                                                                                                                                  |              |
| Che muor di fame e caccia via la balia;                                                                                                                                          |              |
| E fla prefetto nel foro divino                                                                                                                                                   | 142          |
| Allora tal, che palese e coverto                                                                                                                                                 |              |
| Non anderà con lui per un cammino.                                                                                                                                               |              |
| Ma poco poi sarà da Dio sofferto                                                                                                                                                 | 145          |
| Nel santo uficio; ch'el sarà detruso                                                                                                                                             |              |
| Là dove Simon mago è per suo merto:                                                                                                                                              |              |
| E farà quel d'Alagna esser più giuso.                                                                                                                                            | 1 48         |
| riale dignità. E dice che liato del consiglio di M. I                                                                                                                            | <i>790</i> . |
| riale dignità. E dice <i>che liato del consiglio di M. l</i><br>,, che sarà, imperocchè Ar- 139-148. <i>Prefetto nel j</i><br>ro di Lusemburgo. di oui divino, nella corte di E. | Ome          |
|                                                                                                                                                                                  |              |

ressa superficie del primo Morigo di Lusemburgo, di oui dévino, nella corte di Roma
bile, impercochè situato in qui parla, non fu fatto immezzo e nel fondo degl'interno peratore che nel 1896, e Danmezzo e nel fondo degl'interno peratore che nel 1898, e Danmei giallo in mezzo della l'altro mondo nel 1800 (L), tiche segrete e manifesti fatti
rosa (L), — Rigrada, s'inalsa Nel gennaio del 1811 fu inper gradi. — E redole, ecc., e coronato della corona di ferper gradi. — E redole, ecc., e coronato della corona di ferper gradi — E redole, ecc., e coronato della corona di ferper gradi — E redole, ecc., e coronato della corona di ferper gradi — E redole, ecc., e coronato della corona di ferper gradi — E redole, ecc., e coronato della corona di ferpoi gli ferà contro. V. sopra,
spira odor di lode a Dio, che ro a Milano; nel 29 giugno
corona viu, 82. — Poco poi serd, ecc.,
opera ivi perpetua primavera 1812 prese la corona imperiale
(L.), — E dicer vuole, che è in San Glovanni Laterano, e
mettre s'incamminava ad asmécis stotis atibis. dell' Apocs. salire il regno di Napoli, mori
viu, 9. — Quant'ella gira , il 24 agosto 1813 in Buonconquant'ella è grande V. Apocs., vanto (F). — Agosta, augusta.
co., nella bolgia de simoniaci
xii, 10e segg.— Che poca gente, — A drizzare Italia, a toecc. Ne manoa poca, perchè vigliere i disordini ch'erano in fazio Villi., cedendo il luogo a
cino secondo la credenza di quel Italia (L.). — Disposta a ricectempo, il giudizio universale vere la sua liberazione (B.). la pietra, erimarràquestic colle
(F). — Rederd l'alma, ecc., Vammella, G. Vill., x, T. Ma gambe fuori de' buohi. Inf.,
che laggiù in terra avrà im-

#### CANTO TRENTESIMOPRIMO.

Menire Danie sta contemplando la forma generale del Paradiso, Beatrice ascende in alle e va nel seggio che le appartiene. San Bernardo è l'utima puida del Poeta: lo invoita se considerare a parte la roac celeste, e intento gli accenna la glora madre di Dio.

In forma dunque di candida rosa Mi si mostrava la milizia santa. Che nel suo sangue Cristo fece sposa; Ma l'altra, che volando vede e canta a gloria di colui che la innamora, E la bontà che la fece cotanta, Si come schiera d'api, che s'inflora Una fiata, ed una si ritorna Là dove suo lavoro s' insapora, Nel gran flor discendeva, che s'adorna Di tante foglie, e quindi risaliva Là dove il suo amor sempre soggiorna. Le facce tutte avean di flamma viva. 13 E l'ale d'oro, e l'altro tanto bianco, Che nulla neve a quel termine arriva. Quando scendean nel flor, di banco in banco 16 Porgevan della pace e dell'ardore, Ch'egli acquistavan ventilando il flanco. Nè lo interporsi tra il disopra e il flore Di tanta plenitudine volante Impediva la vista e lo splendore; 92 Chè la luce divina è penefrante Per l'universo, secondo ch'è degno, Si che nulla le puote essere ostante. Questo sicuro e gaudioso regno, Frequente in gente antica ed in novella, Viso ed amore avea tutto ad un segno. O trina luce, che in unica stella Scintillando a lor vista si gli appaga Guarda quaggiuso alla nostra procella. Se i Barbari, venendo da tal plaga, 31 Che ciascun giorno d'Elice si copra, Rotante col suo figlio ond'ella è vaga,

1-12. Di candida rosa. Per polviscolo dei fiori, ed ora fa esser composta di besti dorini ritorio all'alveare, dove il suo di bianche stole. Sopra, xxx, 128 lavoro, la sostanza de fiori oli essenza luce agli occidi o acesser composta di besti dorini ritorio all'alveare, dove il suo di suo assimitato dell'alveare, dove il suo essenza luce agli occidi o acesser composta di besti dorini ritorio all'alveare, dove il suo di suo assimitato dell'alveare, dove il suo di suo alvoro adunata, si converte grazia santificante, frutto della in alto sopra della rosa, dove dendo nell'anima la Carità di l'oggetto amato, iddio, sempre vina, la fa sposa di Dio, a lui ablia (L.).

Congiungendola: Qui adduret della labita (L.).

Ma l'aliva, degli angeli — Secondo il Postill. Caet., la —Elice, è la musa Calisto, purolando, non sedendo come le fiamma viva simboleggia la nitta da Diana Purg., xxx, lilla anime umane facevano (L.).— vivace carità, l'ali d'oro la Cui l'Orsa maggiore.— Cul in Cotanta. In numero e dignità somma aspienza e l'incorrut ciaccun giorno venga a passar dori, per la contra dell'alvente del sacerdote

celebrante la messa porta la pace al popolo astante. — Nel Ror, nel gran recinto fatto a guisa di rosa (L.). — Di banco in banco, di scanno in scanno de' beati (B.). Comunicavano, alle beate anime di pace e di quell' amore divino ch'essi acquistavano, facendo col dimenar delle ali vento al proprio fianco, volando, intendi, a Dio. Purg., xix, 49: Mosse le penne poi e ventilomes (L.). a Dio. Parg., xix, 49: Mosse le penne poi e ventionne (L).—
Pentilondo il Ranco, battendo il loro ale (B.).— Tra il dispora e il Rore, tra Dio, unde scendevano, e la rosa, alla quale scendevano (B.).— Pleatitudine.— La vista e lo splendore d'Iddio (L.).— Secondo ch'è depono. Sopra, 1, 3.— Ostante. Nulla cosa può essere, che impacci la luce d'Iddio, che non passi a chi n'è degno (B.).
28-30. Frequente, e co., popolato de'beati dei vecchie e del nuovo Testamento o piuttosio nato de beati del vecchio e del nuovo Testamento o piuttosto della gente angelica ed umana (Benv.). Il Cesari non vi vuol compresi gli Angeli « perchè più innanzi D. comparte questi dittadini celesti in de mensi compresi gli Angeli « perchè più innanzi D. comparte questi cittadini celesti in due popoli, in que'che credettero in Cristo a venire, e in quegli altri che in lui gli venuto. « pertanto egli non dee aver qui parlato che pure degli uomini. » — Victo ed amore, intelletto e cartità (B). — Victo, è la vieta, gli ecchi (Ces.). — Tutto si riferisce a viso ed amore meglio che a regno, Sotto, XXIII. [32]. Perchè ti mio viso in lei tutto era messo (Parenti). — O irina luce, ecc., o luce delle tre divine persone che in una cola essenza luce agli occhi e besti spandendo si gli accontenta: o pure appaga per appaghi (L. e Tor.). Il Cesari mette il segne d'esclamazione dopo appaga, per non prenderlo per appaghi. [31-42. Sei Barbari, se il stranieri: s'intende de'estetutionali (R). - Plaga, contrada (B).

tra costellazione di suo figlio tra cestellatione di suo nglio Buota, appellato anche Arto-fileze o Arturo (L.). Sopra, xim, 10. — One elle è vaga, di cui ella è invaghita (L.). Che ella l'ama (B.). — B l'ardus suò opra, alta e difficile (T.). Li atti suoi edifici (B.). Benv: Alla adificia sua , nam tota Roma miraculum est. Vel eriam opera magnifice gesta a Romanie, qua erant picia, sculpta, et scripts in adificite, scuipta, it scripts in addictis, vei estam in arcubus briumphalibus. — Laterano: Laterano è uno luogo in Rome, dove è la chiesa di e Joanni (B.). — Ando di sopra, avanzò tutte l'altre coes del mondo (B.). Prende il Laterano, parte famosa di Roma, per Roma tutta; e vuol dire quando le romane fabbriche superarono in maenificanza tutte le fabricanza quitte le fabricanza con maenificanza tutte le fabricanza con maenificanza tutte le fabricanza tutte fabricanza tutte le fabricanza tutte in magnificenza tutte le fab-briche da' mortali altrove fatte briche da' moriali altrove fatte (L.). Morelai accostumate, quasi a dire esso Laterano trascose ogni lavorio che in costume fosse (Las.). All'eserno, all'eternità — dat tempo, dalla temporaliti (Bl.). — B di Florenza, e da si fatta città, come è Firenze, piena d'uomini insisti e maliziosi, era venuto al popol giusto e zano, che è in vita eterna (B.). — Computo, ripino. — Tra esso stupore. — Questo Tra, e, sousa nome e spesso nominativo: stupore. — Queste Tra, e, sou-sa nome e spesso nominativo: e vale nu dife: Queste due o tre cose sommate, e qui: lo stu-pore insieme soi gaudio mi fa-ceano piacere lo starmi muto. (Ces). — Libito, piacere (B.).— Non udire parlare. 43-57. B' ricrea, pensande essere assoluto e tornato nel arristino stato di sma innocentia.

pristino stato di sua innocenzia (Lan.). — Del suo voto, che avea fatto voto di visitare. — Ridir com ello stea, descriverne altrui al ritorno la struttura, come sia fatto (L). Elli facea come li peregrini giunti in Jerusalem o a Santo Jacopo, in Jerusalem o a Santo Jacopo, o ad aliro lnogo dove s' erano votati d'andare, che si riposano nella chiesa; e ora in su, ora in giù, ora per largo, ora per alto, ora alle figure, ora alle oblazioni. ora alle imagni, segni de' miraculi, si volgono per saper tutto ridire, tornati a suoi (O).—Passeggiando, ecc., sorrendo io con gli cochi per la viva luce (L.).—Per il gradi, per le differenzie de' beati (B.).—Rictrostando, girando intorno (B.).—Suadi, percuasiri.—D'attrus lume, del lume divinto.—L'uno della divinità, l'altro della ipropria beatitudino (Loss.). Superno e de'compagni (T.).—Ovestadi, onestade è cosa che da care (B.). o ad altro luogo dove e' erano votati d'andare, che si ripo-

Vedendo Roma e l'ardua sua opra 31 Stupeface'nsi quando Laterano Alle cose mortali andò di sopra: Io, che al divino dall'umano, 37 All'eterno dal tempo era venuto, E di Fiorenza in popol giusto e sano, Di che stupor dovea esser compiuto! Certo tra esso e il gaudio mi facea Libito non udire e starmi muto. E quasi peregrin, che si ricrea Nel tempio del suo voto, riguardando, E spera già ridir com'ello stea, Si per la viva luce passeggiando, Menava io gli occhi per li gradi Mo su, mo giù, e mo ricirculando. E vedea visi a carità suadi D'altrui lume fregiati e del suo riso, Ed atti ornati di tutte onestadi. La forma general di Paradiso Già tutta lo mio sguardo avea compresa, In nulla parte ancor fermato fiso; E volgeami con voglia riaccesa Per dimandar la mia Donna di cose, Di che la mente mia era sospesa. Uno intendeva, ed altro mi rispose; 58 Credea veder Beatrice, e vidí un Sene Vestito con le genti gloriose. Diffuso era per gli occhi e per le gene Di benigna letizia, in atto pio, Quale a tenero padre si conviene. Ed: Ella ov'è? di subito diss'io, 64 Ond'egli : A terminar lo tuo disiro Mosse Beatrice me del luogo mio;

(B.). 58-69. Uno intendeva, ecc.lo risposta da no crodeva avere risposta da uno (da Beatrice), ed invece la udi da un altro, das. Ber-nardo), da cui aon l'aspettava. Ovvero: Una cosa aveva in animo ed altro mi avvenna (Tor.). Intendeva domandare

— Fermato fiso, senza essermi VII. Venti anni dopo la sua affisato in proprio sopra nesmorte in canealizzato da Alessun particolare (Ces.). Il W.: sandro III. — Vestito d'un a-E im nutla parte ancor fer-bito della stessa feggia e comato ti jviso. — E volgeansi, lore che gli altri besti. Purg., era in atto di volgerai a lei, xxx, 145: Col primato stuolo ma ella era tornatane al luogo Eramo abituati. — Con., come suo (Ces.). — Era copesa, via più (T.). — Diffuso, sparso. — Geacesa (Ces.). — Era copesa, ne, guancie (B.). — Bendgna, in sospeso et in dubbio pesta disposta a ben fare et invi-tant il altri a bene (E.). Erano abtituati. — Con, come (T.). — Diffuso, ngarso. — Gene, guancie (B.). — Benegra, dispoeta a ben fare et invitanta il altri a bene (B.). — Pio, pietoso, pieno di carrità (B.). — Ella, Beatrice. — A terminar, a complere (B.). — Lo tuo disiro, lo tuo desiderio, cohe à di compiere la tuna anere. la udil da un altro, da s. Bernardo), da oui non l'aspettava, che à di compisre la tua epera
Overo: Una cosa aveva in e le tuo poema, le quale si
animo ed altro mi avvenns compierà nella visione divina
Bestrice, ed altri se offerse alla mere se non si dimanda. B
mia veduta (O.).— Vu Sene,
nessuna creatura è sofficiente
une vecchio (B.). S. Bernardo,
ad impetrare la divina grazia
abate di Chiaravaile. Nacque quanto la Vergine Maria; e
nel 1001 a Fontaine, villaggio
di Borgogna. Morì il 20 agoste
il apparisse ad insegnaril a
1153. Fece condannare abelarde nel 1160. Nel 1165 predieè la ereciata setto Luigi
mai tante belle meditanioni,

E se riguardi su nel terzo giro Del sommo grado, tu la rivedrai Nel trono che i suoi merti le sortiro. Senza risponder gli occhi su levai, E vidi lei che si facea corona, Riflettendo da se gli eterni rai. Da quella region, che più su tuona, Occhio mortale alcun tanto non dista, Qualunque in mare più giù s'abbandona, Quanto li da Beatrice la mia vista; Ma nulla mi facea, chè sua effige Non discendeva a me per mezzo mista. O Donna, in cui la mia speranza vige, E che soffristi per la mia salute In Inferno lasciar le tue vestige; Di tante cose, quante io ho veduté, 82 Dal tuo podere e dalla tua bontate Riconosco la grazia e la virtute. 85 Tu m'hai di servo tratto a libertate Per tutte quelle vie, per tutt' i modi, Che di ciò fare avean la potestate. La tua magnificenza in me custodi Sì, che l'anima mia che fatta hai sana, Piacente a te dal corpo si disnodi. Così orai; e quella si lontana, Come parea, sorrise, e riguardommi; Poi si torno all'eterna fontana. E il santo Sene: Acciocchè tu assommi Perfettamente, disse, il tuo cammino, A che prego ed amor santo mandommi, Vola con gli occhi per questo giardino; Chè veder lui t'accenderà lo sguardo Più a montar per lo raggio divino. E la Regina del cielo, ond' i ardo 100 Tutto d'amor, ne farà ogni grazia, Perocch' io sono il suo fedel Bernardo. Quale è colui, che forse di Croazia Viene a veder la Veronica nostra, Che per l'antica fama non si sazia, 103

diedene, cioè dove ella ha meritato d'essere (B.).
70-78. Rifettendo, soc., mandando insti li raggi della carità d'iddio, che discendevano da Dio sopra lei e dal capo suo si rifettevano in qua e là intorno al suo capo, e conì parerano una corona ch'ella avesae in testa (B.). — Più ce tono

guante sauto Bernardo (B.).—

Bu nel lerzo giro Del zommo della terza regione: nel quale grado. Altri: Dal sommo grado. Altri: Dal sommo grado. Nel terzo circulo, incomin— Tanto non dista, non è tanciande dal supremo e venendo in giù (B.). Facendeti dal trice da me (B).— Chalungrado superiore, cioè dell'alto cosia nel giro terzo dopo il s'abbandona, qualunque uomo trono di Maria (F.).— Le sortico in sorte e per sorte il diedene, cioè dove ella hameritato d'essere (B.).

70-78. Rifettendo, eco., mandando instil l'arggi della cari-tanto da quella regione che da Dio sopra lei e dal capo suo di quella regione che cia d'iddio, che discendevano da Dio sopra lei e dal capo suo trice la mia vista.— Dal magai rifletterano in qua e là interno al sun care.

parented il terzo verso, e in-tendar il qualmeque, soc. a modo di ablativo assoluto; sen-za mutar luego all'in, come fecero alcuni, facendol valessi in qualmuque mere, e riusoi-rebbe a dire sottosopra così: Gittandosi chiechessia nel mag-gior fondo del mare, di là alla nit alta region de'unoni, ecc. più alta region de' tuoni, eco. (Ces.). — Ma mulla mi facea, tanta distanza non m'impediva punto. — Per mezzo mista, non passava per alcun mezzo, che l'alterasse Sopra, v. 19-24

(Ces.).
79-93. Vige, dura (B.). Vigorosa vive (T.). - In inferno la sciar le tue vestige, Scendende colaggiù a muovere in mio aiuto Virgilio. — Di tante cose, eco., dell' aver vedute tante cose quante io ho, riconosco la grazia e la forza da te. — Ora l'aver ves la forza da ta.— Ora l'averveduta le tante cose che vide fu a Dante massimo benefizio: da che egli da questo vedere appunto tornò migliorato e si-gnore de' suol appetiti, che prima l'avevano padroneggiato; il che essa Beatrice nol Purg., xxx, 136, a Dante rimproverò (Ces.)— Di servo ivatto a tibertato, dalla servità del peccato m'hai cavato e menato alla libertà della virtà (B.). La tua maonificenza. I (B.). La tua magnificenza, i tuoi magnifici doni. - Custodi, tuoi magnifiel doni. - Custodi, custodigid - guarda e conserva (B.). - Si dismodi, il Butti la dismodi, la sologhi dal corpo in el fatte stato, che piacola a Dio (B.). - Parea, appariva (Cas.). - Si torno, ecc., si torno a contemplare Iddio, perpetuo fonte da cui ogni dono di grasia e di gloria deriva (Vent.). Si rivolse a Dio (T.). Purg., Xvuin, 148: Alla bella donna tornai Uviso.

94-99. Assommi, compi (E.). Il iuo cammino, la visitazione de' beati, cioè lo poema tuo, che tu hai prosse che compiuto (E.). — Pergo, Beatrice — amor, per carità fui mosso coll. amor, per carità fui mosso (B.). Il Cesari riferisce così prege ceme amor santo a Bea-trice. — Veder lut, esso Pa-radise. — Tacconders. Altri: radise. — Taccendord. Altri: 
'acconcerd e l'essird. — Per 
lo raggio divino, ti aguzzer 
maggiormente lo sguardo ad 
inoltrarti pel divino splendore, 
ad inoltrarti a contemplare la 
stessa divina Essenza (L.). 
103-111. Di Grossia, di Sohiavonia (gente salvatica e socstumata, nella riviera del mare 
Adriatico viene a vadera ne-

dando insu il raggi della cari-tanto da quella regione che siumata, nella rivara del mare da d'iddio, che discondevano più su tuona, quanto da Bea-dariatio), viene a vedere per da Dio sopra lei e dal capo suo trice la mia vista. — Dal mag-la quaresima a Boma il Sudasti rifettevano in qua e là im-gior profondo del mare, non è rio, che per l'antisa fama torno al suo capo, e coal pa-alla più alta region de tuoni d'esso non si sazia di vederlo, revano una corona ch'ella aves-tanta distanta, quanta, coo. tanta fede v'ha, udendo qua ce in testa (B). — Pro su tuo- Ma forso è moglio chiuder fra vise vi si acciugò (C). — Coì

quale santa Veronica ascingo il volto del Redentore che saliva sul Calvario (Porchas).

— Veronica, quasi vera kon — cioè (dice D. nella V. N.) quell'imagine benedetta, la quale G. C. lasció a noi per esempio della sua bellissema figura. — Fin che si mostra-tanto quanto si mostra a mertanto quanto si mostra, e mentanto quanto si mostra, e mer-tre che si mostra. Mostrasi al popolo in Roma il venerdi santo da un pergolo (Ces.). G. Vill., vin, 36: E per consola-sione de cristiani pellegrini (nel giubileo del 1300) ogni ve-merdi e di solenne si mostrava in San Piero la Veronica del sudario di Cristo. — Goethe. in San Piero la Veronica del sudario di Cristo. — Goothe, Divano, II.; ... Der Ich unser heiligen Bücher — Herrich Bild an mich genommen — Wie auf jenes Tuch der Tücher — Sich des Herren Bildnits drüchte. — Nel Mercator di Plauto (t. 1), Charinus dice del padre: Nec nisi quincto anno quoque solitum visere. Urbem atque extemplo inde, ut spectavissei peplum, Rus rusum confestim exigi solitum a patre. Il velo di Minerva che si esponeva melle gran feste panatène, le quali si tum a patre. Il veio di Minerva che si esponeva nelle gran feste panatènee, le quali si colebravano ogni cinque anni.

— Sembianza, figura [B.]. - Gustò, cella pace di via eterna [B.].

112-129. Figliuoi di grazia, lo chiama così perchè era per la divina grazia dalla morte del peccato risuscitato e sollavato alla beatifica seisste contemplazione [L.]. - Eszer, stato celeste [T.]. — La Regina, Maria Vorgine. — B suddito e devoto, però che tutti il gradi sono di sotto al suo, e tutti il beati fanno devozione a lei (B.). — Io levar gli occhi, esc. Alza gli occhi e andando con essi in alto, quasi da valle a monte, vidi nell'ultimo più alto cerchio parte di esso vincere di lume tutte l'altre parti che formavano l'interes circonferenza del mede.

| Ma dice nel pensier, fin che m mostra:<br>Signor mio Gesù Cristo, Dio verace,                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Or fu si fatta la sembianza vostra ?<br>Tale era io mirando la vivace                                                    | 105        |
| Carità di colui, che in questo mondo,<br>Contemplando, gusto di quella pace.                                             | -          |
| Figliuol di grazia, questo esser giocondo,<br>Cominciò egli, non ti sarà noto                                            | 115        |
| Tenendo gli occhi pur quaggiuso al fond.<br>Ma guarda i cerchi fino al più remoto.                                       | 0 ;<br>115 |
| Tanto che veggi seder la Regina,<br>Cui questo regno è suddito e devoto.                                                 |            |
| Io leval gli occhi; e come da mattina<br>La parte oriental dell'orizzonte                                                | 116        |
| Soperchia quella, dove il sol declina,<br>Così, quasi di valle andando a monte                                           | 121        |
| Con gli occhi, vidi parte nello stremo<br>Vincer di lume tutta l'altra fronte.                                           | 124        |
| E come quivi, ove s'aspetta il temo<br>Che mal guidò Fetonte, più s'inflamma,<br>E quinci e quindi il lume è fatto scemo | :          |
| Nel mezzo s'avvivava, e d'ogni parte                                                                                     | يُظر       |
| Per igual modo allentava la fiamma.<br>Ed a quel mezzo, con le penne sparte,<br>Vidi più di mille Angeli festanti,       | 130        |
| Ciascun distinto e di fulgore e d'arte.<br>Vidi quivi ai lor giuochi ed a'lor canti<br>Ridere una bellezza, che letizia  | 183        |
| Era negli occhi a tutti gli altri Santi.<br>E s'io avessi in dir tanta divizia,                                          | 136        |
| Quanta ad immaginar, non ardirei<br>Lo minimo tentar di sua delizia.<br>Bernardo, come vide gli occhi mici               | 130        |
| Nel caldo suo calor fissi ed attenti,<br>Li suoi con tanto affetto volse a lei,                                          |            |
| Che i miei di rimirar fe' phi ardenti.                                                                                   | 142        |

timo più alto cerchio parte di ceso vincore di lume tutte l'alter so vincore di lume tutte l'alter parti che formavano l'intiera circonferenza del medesimo cerchio ; come la mattina, la parte dell'orizzonte, dove nance il solt, sovrchia la digrada (T.).— D'afenama.
parte opposta, dove il sol tranonta (L.).— Tutta l'eltra dia di San Dionigi, Qui per
nonta (L.).— Tutta l'eltra dia di San Dionigi, Qui per
fronte. Superficie rimanente
(T.).— B' come quoti, coc. E' Creafamma, dove Benv.: Macome là in quella parte dell'orizzonte ove si sta in aspettaaurea ideut perfecta, pacifica,
zione che nasca il Sole, il que facti pacem.— Nel mezcarro che Fetonte non soppe zo, in mezzo a' beati... S'avine (Tor.). Nolla parte erientale la mattina inforno al luoBesti (L.). Quello che era dal
go dove spunta il Sole, si va
mezo rificsso, quello cioè che
gi sun lume colla distanza dal raggiava dal seggie di Maria
centro via via scemando. Così
era intorno alluo scanno della
(Biag.).

130-142. Con le pome spar
letra dirconferenza del metamo, timone — per carro.—
te, coll'ali aperte, che significa
applause e latizia (E.). Silpore d'arte,
sissonte de metano, timone — per carro.—
tatica di conte al gallace d'arte,
sissonte de fishio de la glenia dalle feste
contro via via scemando. Così
era intorno alluo scanno della

130-142. Con le pome spar
letr. — Arienti, veglicai.

# CANTO TRENTESIMOSECONDO.

Dimostre sen Bernardo al Poeta i sepgi de' Santi si del vecchio come del nyobé Peligipento; i greati, alle voce dell'angelo Gabriello, todavano la bestizzima Vergine; e ricchisra un dubbio in lui nato al vedere diversità di gigria ne' parepti, quand' essi non poterone ne gisò ne meno meritare.

Affecto al suo piacer, quel contemplante, Libero uficio di dottore assunse, E cominciò queste parole sante: La piaga, che Maria richiuse ed unse, Quella ch'è tanto bella da suoi piedi È colei che l'aperse e che la punse. Nell'ordine, che fanno i terzi sedi, Siede Rachel di sotto da costei Con Beatrice, al come tu vedi. Sara, Rebecca, Judit, e colei Che fu bisava al cantor, che, per doglia Del fallo, disse: Miserere mei, Puoi tu veder così di soglia in soglia Giù digradar, com' lo ch'a proprio nome Vo per la rosa giù di foglia in foglia. E dal settimo grado in giù, sì come Infino ad esso, succedono Ebree, Dirimendo del fior tutte le chiome; Perchè, secondo lo sguardo che fee La fede in Cristo; queste sono il muro A che si parton le sacre scalee. Da questa parte, onde il flor è maturo Di tutte le sue foglie, sono assisi Quei che credettero in Cristo venturo. Dall'altra parte, onde sono intercisi Di vôto i semicircoli, si stanno

Quei ch'a Cristo venuto ebber li visi.

1-15. Affetto, affettuosamente liniverat, hanc quæ ad illius fisso ed attento all'oggetto del pedes aesidet femina pulchersuo piacere, alla contemplatio rimo adepectu, fodients apene di Maria [Biag.]. Pien del-ruerat (Ces.). — Terzi sedi, l'affetto di lei; quindi disposto seggi. Nel terzo grado, ovvero con l'affetto a illuminare me giro, formato di sedis in circolo.

l'affatto di lei; quinqua asposto seggia. Ivez surare gismo.

Taletto a illuminare me giro, formato di sedizi ndirocio.

(T.). — L'Dero uficio, incomindo di sedizi ndirocio.

Taletto a illuminare me giro, formato di sedizi ndirocio.

Beatrice sta nel terzo giro come Dante dire teste (Ces.).

Da queste aprate di Maria e mente) ad insegnarmi e mostrarma il ordine dei beati (B.). questi di qua i semicirocil de' Vergine (T.). — Maturo, ecc.

— Lottore, maestro (T.). — Beati, che oredettero in Gesti Dai lato de' Ginsti innanzi Cri
Richiuse, serrè e medicò. Anche. Cristo ventuo (Ces.). — Rachele, sio il numero loro era complute

s. Agostine d'Eva e di Maria: moglie di Jacob. — La contem
l'Alla percuesti, ista semavai (L.). Plazione siede accanto alla rosa v'erno cutte sensa mano

— Uesse, mitigò (B.). Isaia, 1, è: sciensa divina. Quello che in
El plaga tumena, non est cir
nanzi Cristo divinavazi per trameszai e variati (B.). I sec
cumilgata, nec eurata medica
contemplatione, ora dichiarazi micircoli di questa resa,

Il peccato è nen solamente moglie d'abrame. — Madre de'

da quel muro paritta in due

plaga, ma piaga irritata. Eva

credinti in Cristo venture (T.).

de appres, e, con le scusarsi a secono; alla — Justi, la

del falle e persisterri, la esa
vedovella di Betulia — colet,

del falle e persisterri, la esa
vedovella di Betulia — colet,

del falle e persisterri, la esa
vedovella di Betulia — colet,

del falle e persisterri, la esa
vedovella di Betulia — colet,

sugli cochi que e la i seggi

val sottocopra cocì: Quam pla
sava del cantore dello Spirito

voli, che rompono a quando a

guando la serie continua de'

quando la serie continua

cantò il salmo Miserere (Ven-Furi). — Digradar, coa., venir abbasso una sotto dell'altra, in vari gradi sedendo, come to che

vari gradi asciendo, come io che nomando clascona per proprie nome, vado giù per le sessioni, composte in forma di rosa, di grade in grado (L.).

18-57. Dirimendo, dividendo (B.). Saparando il vecchio Tostamento dal nuovo (T.).— Tutte le chiome. Come da Maria a Ruth, così da Ruth in giù asgunon altre sette Ebree, faccindo colle prime una fila diritta di quattordici donne sante, che taglia per diritto tutta la scala circolare delle chiome e foglie, cioè i gradi orizsontali e paralleli di questarora (Cer.).— Sacondo to spuaroa (Cer.).— - Secondo lo sguardo, ecc. Se-condo che riguardavano gli uc-mini a Cristo venuto o a Cristo venturo, sono distinti (T.). Tutstriction che fee proposition con Ebree, tte le chiome; troite che fee proposition che

Beati seggenti, e vuol dire i Santi, che mancane aucora a complere il numero agli eletti (Ces.). Il W.: intercisi Di vott, in semicircoli.

Cas.). Il w. marcus D. wen, in semicircois.

28-36. E come quinci, soc. Segue ora dicendo dell' altro puro che di fronte al primo delle quattordici abree, segna il confine dall' altra parte del popolo de Santi dopo Gesù Cristo (Ces.). — Cotanta cerna fanno. Come la fila degli scanni delle Ebree. cominolando da quel di Maria, fa si gran partimento [Cerna è dal lat. cerna foss.). — Gran, Matth., xx, 1l. — Sempre canto; innanzi che naccesse fu santificato nel ventre della madre, di santa Elizabet (B.). — Sofferse da due anni, siette nel limbo ad aspettare la venuta di Cristo a limbo tare la venuta di Cristo a limbo colli altri santi padri da due anni (B.). — Sortiro, ebbero in sorte di stare tra mezzo alle anime dei due Testamenti (T.). - Francesco, s. Francesco, per lui s'intende anco s. Domenico lui s'intende anco s. Domenico — Benedetto; e per lui s'intendono tutti li altri monaci et eremiti santi, che sono stati — e Agostino, s. Agostino; e per lui s'intendono li altri Dottori — fin quaggiù: infine a questo fondo della rosa (B.). D'uno in altro di questi scaglioni che girano attorno. Ecco il muro secondo, che arriva fin ouaggiù: cioè quattoriva fin ouaggiù: cioè quattoriva fin ouaggiù cioè de attoriva fin ouaggiù cioè de attoriu riva fin quaggiù : cioè quattor-dici gradini siccome l'altro di fronte che incominciasi da Ma-

ria (Ces.).

37-45. Or mira, nota — ammira (Ces.).

L' uno e l'altro, ecc., tanti ce ne sarà di vissuti avanti Gesù quanti dopo (T.). Fiede, divide — Le due discre-sioni. Queste discrezioni sono sioni. Queste discressioni sono le due cerna o muri (l'un contra l'altro ) che dividono da alto in basso o verticalmente questa rosa. Discresione vien da discretus dal verbo discerno, e questo da 
cerno, onde cerna. Dice adunque che il grado a mezzo il 
fratto (cioè di grado xiv che va 
orizzontale) tagrila le due disorezioni o i due muri che 
vanno verticalmente; come è 
vanno verticalmente; come è

E come quinci il glorioso scanno Della Donna del cielo, e gli altri scanni Di sotto lui cotanta cerna fanno, Cost di contra quel del gran Giovanni, Che sempre santo il diserto e il martiro Sofferse, e poi l'Inferno da due anni; E sotto lui così cerner sortiro Francesco, Benedetto e Agostino, E gli altri sin quaggiù di giro in giro. Or mira l'alto provveder divino, Chè l'uno e l'altro aspetto della fede Egualmente empierà questo giardino. E sappi che dal grado în giù, che fiede A mezzo il tratto le due discrezioni, Per nullo proprio merito si siede, Ma per l'altrui, con certe condizioni; Chè tutti questi sono spirti assolti Prima ch'avesser vere elezioni. Ben te ne puoi accorger per li volti, Ed anche per le voci puerili, Se tu li guardi bene e se gli ascolti. Or dubbi tu, e dubitando sili; Ma io ti solverò forte legame, In che ti stringon li pensier sottili. 52 Dentro all'ampiezza di questo reame Casual punto non puote aver sito, Se non come tristizia, o sete, o fame; Chè per eterna legge è stabilito Quantunque vedi, si che giustamente Ci si risponde dall'anello al dito. E però questa festinata gente l vera vita non è *sine causa* Intra sè qui più e meno eccellente. Lo Rege, per cui questo regno pausa In tanto amore ed in tanto diletto Che nulla volontade è di più ausa,

Le menti tutte nel suo lieto aspetto, Creando, a suo piacer di grazia dota Diversamente; e qui basti l'effetto.

calmente questa rosa. Discretus da che non hanno diversi meriti di volere o desiderarua di più repro discerno, ne questo da che non hanno diversi meriti di volere o desiderarua di più cerno, onde cerna. Dice adun-propri che vantaggino l'uno ausa è oza, adeperate eziandia que che il grado a mezzo il dall'altro to sarebbe mai per dal Potr. (Ces.). Credo che qui risto (alcè di grado uvi che va abbattimento, nè caso, avvenuta Dante pari delle adime degli crizzontale) taglia le due di-questa diversità di gradi più eletti, alle quali (Dio) per grascorezioni o i due muri che o meno alti (Ces.). — O fame. i sosa elezione da destino esta di più come si con caugultà (Ces.). — Risponde. Il oriza el dicto. Ora da questo mezzo caugultà (Ces.). — O fame, siosa elezione del un della validato il detto spazio è unto abitato di corrisponde al volere di aspetto, compiacendosi dell'amerito si sede, eco. Adunque Dio, come l'anello al diot (T.). inor suo in loro: e fin da que di debto spazio è unto abitato di giusta corrispondenza di punto assegna a ciancuna discontices.) — Assentità stato. E giusta corrispondenza di punto assegna a ciancuna discontices.) — Assentità stato. Per rispetto dell'uno verso di di grazia. secundule dell'anello dell'uno verso di di corrispondenza di punto assegna a ciancuna discontices.) — Assentità stato. Per rispetto dell'uno verso di di dotare dice appunto l'assentito dell'alla dal corpo (Ces.). — Intra "d. di dotare dice appunto l'assentità dal corpo (Ces.). — Resi suo l'assentità dal corpo (Ces.). — Resi suo l'assentità della dal corpo (Ces.). — Si in pace (Ces.). — B di più estimo o per altro modo (Ces.) a sattin differenti gradi digioria, cusa. Che niuno fu mai ardito — Nei suo l'asso cariante della dalla della della

67

100

106

E ciò espresso e chiaro vi si nota Nella scrittura santa in que' gemelli, Che nella madre ebber l'ira commota. Però, secondo il color de' capelli, Di cotal grazia, l'altissimo lume Degnamente convien che s'incappelli. Dunque, senza mercè di lor costume, Locati son per gradi differenti, Sol differendo nel primiero acume. Bastava si ne secoli recenti Con l'innocenza, per aver salute, Solamente la fede de' parenti; Poiche le prime etadi fur compiute, Convenne a' maschi all'innocenti penne, Per circoncidere, acquistar virtute. Ma, poichè il tempo della grazia venne, Senza battesmo perfetto di Cristo. Tale innocenza laggiù si ritenne. Riguarda omai nella faccia ch'a Cristo. Più s'assomiglia, chè la sua chiarezza Sola ti può disporre a veder Cristo. Io vidi sovra lei tanta allegrezza Piover, portata nelle menti sante, Create a trasvolar per quella altezza, Che, quantunque i' avea visto davante, Di tanta ammirazion non mi sospese, Nè mi mostrò di Dio tanto sembiante. E quell'amor che primo li discese, Cantando: Ave, Maria, gratia plena, Dinanzi a lei le sue ali distese. Rispose alla divina cantilena Da tutte parti la beata Corte, Si ch'ogni vista sen fe' più serena. O santo Padre, che per me comporte L'esser quaggiù, lasciando il dolce loco Nel qual tu siedi per eterna sorte, Qual è quell'Angel, che con tanto giuoco Guarda negli occhi la nostra Regina, Innamorato sì, che par di fuoco? Così ricorsi ancora alla dottrina Di colui, ch'abbelliva di Maria, Come del sol la stella mattutina.

alla cieca, ma sotic i propri nati ad un corpo, senza che ricantandole quello che le cra beati cochi (L.). — Equi basti egliao avesser fatto mplla di refletto, bastiri che Dio volle bene o di male Dio amo l'uno cot, senza cercare altro. State e rigettà l'altro: che è l'argocosissona errare altro. State e rigettà l'altro: che è l'argocosissona. Si inimicarano e ad a. Paolo, a provare la gracosissona Si inimicarano e ad a. Paolo, a provare la gracobattagliavano insieme in corpo tuita elexione di Dio (Ces.). — minus compinento dell'orazione: Dobattagliavano insieme in corpo tuita elexione di Dio (Ces.). — minus compinento dell'orazione: Dobattagliavano insieme in corpo tuita elexione di Dio (Ces.). — minus compinento dell'orazione: Dobattagliavano insieme in corpo tuita elexione di Dio (Ces.). — minus compinento dell'orazione: Dobattagliavano insieme in corpo tuita elexione di dare all'autro (Ces.). — minus compinento dell'orazione: Dobattari in utero cius parvuiti. all'altro (Esah) rossi, così li (Es.). — (Corpo de a l'esamplo de' due d'incappelle, e' adatti a modo binati, Esah e Glacobbe, de' dispirianda (T.). La corona — lascianulo il dolce loco, quali (come dice s. Paolo), della gloria dee corrispondere

alla qualità della prima grazia che ha detta (Cos.)
73-84. Senza mercò di lor. Costume, senza merito di lorc costume, senza merito di lorc come, nella prima grazia, che Iddio dona all'anima, quando la crea (B.). Nell'auntezza della lor vista in Dio, che è più o meno, secondo la detta prima grazia, senza meriti propri (Cos.)— Con l'innocenza, senza peccati attuali (Cos.). La fede det paremi, del padre e della madre. Finge che santo Bernardo il dichiarasse come l'umana generazione in tutte l'enardo il dichiarasse come l'u-mana generatione in tutte l'e-tadi si salvava; e fa menzione di tre etadi: dell'età della in-nocenzia, di quelli che vissono sotto la legge della natura; e dell'età di colore che vissone sotto la legge della Scrittura; e dell'età di colore che vissono sotto la legge della grazia (E.) — Le prime etadi, la prima che fu da Adam a Nobe, el la seconda che fu da Nobe ad Abram — fur compiute, venne la terza, che fu da Noè ad Abram—
fur compisse, venne la terza,
ohe fu da Abram infine a David; et allora s'incominció a
vivere secondo la legge della
Scrittura e della servitù [B.).
Penna, le all da volar al Paradiso (Ces.).—Per circoncisdere. eco., per la circoncisione. Il Dan., seguendo la Nidob: le impocenti penna.

Perfetto. Era imperfetto battesimo, il circoncidere e il battestimo di Giovanni (7.).—Intestimo di Giovanni (7.).—Innocenza per innocenti, come gioventù per uomini giovani (T.). (T.)

88-99. Tanta allegrezza io non oredo gia esser il tripudio degli angeli mandati a far festa alla Vergine, come par che alcuno (il Biagieli) l'intenda, ma si la gloria e 'i gaudio della pace e dell'ardore che in lei pioveva da Dio (Ces.). — Create, ecc. Verso volante: oio à a volar da Dio ai beati e quindi rivolar in Dio (Ces.). V. sopra, xxxi. 4 e segs. (L.).|-D'Iddio tanto sembiante, tanta similitudine d'iddio (B.). tanta similitudine d'Iddio (B.). tanta similitatine d'iddio (B.).

— E quell'amor, quello Agnolo
(B.). — Stava sull'ale aporte
ricantandole quello che le era
tanto glorioso, e che in Nazaret le avea detto (Cer.). — Rispose, ecc., a quella salutatione che avea incominciato lo
complianto dell'unerricano.

la beatitudine tua (B.). — Per steras sorte, per predestinatione divina fatta di te ab eterne: imperò che l'idio ab
eterne predestinò diasouno spirito al grado della beatitudine
eua (B.). — Qual è, chi è.
— Giucco, festa e lettinia (B.).
— Doitrina. Per semplice insegnamento, uon di scienza,
Purg., xxv. 64 (Z.). — Abbélives, diventava bello, cioè si
rallegrava (B.). — Come del Mes, diventava benu, oave -rallegrava (B.). — Come del
sol, ecc., come fa (si rallegra)
la stella Diana del nascimento
del Sole (B.). S' irradiava
[Lesa]. — Baldezza è una sicalitata cha et mostra ne-Gel Cour (Less.). — Balderza è una si-cura letista che si mostra ne-gli cochi (cst.). — Leggiadria, Jaghazza di moti (T.). — E si solem che sta. Voglione i beati ciò che vuoi Dio. V. sopra, III, 70 e segg — Saima, soma, la

volem che sia. Voglione i neau ciò che vuol Dio. V. sopra, III, 79 e segg. — Salma, sona, la carne B. .

115-123. Vient, eco. Seguini, guardando il ove i oti mostro (Cet.). — G. Vill., u, 6: Fu fatto parioce di Roma Nareste. — Prelici, gloriosi (Cet.). — Propreguierimi alla Vergine Maria (B.). Adamo a matoca, Pietro a destra. — Due radici, sone come due principi di questa beata vita, cioà Adam e santo Piero: Adam ta principi dell'una setta, e santo Piero il dam ta principi dell'una setta, e santo Piero del Cristiani (B.). — Le s'aggiusta II Buti: s' adiusta : adiustare à atare allato (B.). — Tanto amaro, tanta amaritudine. Je madore vultus tub vecerie pane tuo (B.). — Gusta, prova. 127-138. E quel coo. Questi fu santo Joanul, evangelista, che scrisse l'Apocalissi : lo quale s'interpreta libro di revelazioni : imperò che quine il fu mostroi tutte le persecuzioni che

ni: imperò che quine il fa mo-strato tutte la persecuzioni che doreva avere la santa Chiesa (B.).— Gravi, d'avversità e di persecuzione (B.).— Stade ius-ph'esro, allato a lui, cioè a san-to Piero — e lumpo Patro, al-lato all'altro, ad Adam (B.). Quarto da Adamo, a manca della Vergine, Mosè (T.).— Pose, siede e riposati.— Le geste, chres.— Di contro a Pietro, obti torna nella manca del Batista nell'opposta discre-sione (Ges.).— Amga, santa Anna, madre della Vergine Ma-ria (B.).— Sua Aptia, fu fi-giucia della detta santa Anna e di santo Josochino (B.).— Non musco occhio, non parte gensia, ebrea. — Di contro a Pictro, cide torna nella manca gior Padre, Adam (B.), Rim- (Ces.), — La goma, 'più e del Batista nell'opposta discre- petto a Adamo, a destra di meno ampla. — Gircardi, farti stone (Ges.), — Ampa, santa Giovanni Battista (T.), — Sie- innanti. — Vergueste, eco. Anna, madre della Vorgine Ma- de Lucie, la grazia ilimminan- Tuttavia conviene impetrar ria (B.), — Sua Aggia, fu fi- te (B.), ini., n. 97. — A rustrar, grazia, colla prepirare, sor giunia della dette santa Anna Là alia salita del distione ciocchì nei tentare d'inoltrardi anone. Inf., i, 61: Mentre ch'io ti tu non abbia per avventura Rom muore acchio, non parte revienava in basso loco (Ces.), a retrocadera. — Ne forte su 139-151. Il tempo che i' as- retrocada et elongeria, a fanctare, per queste che canti [1]- coma, à il tempo da Dio a te intesto dice Bow. [Par.], — dando Dio (Ces.), — Il mag-

Ed egli a me: Baldezza e leggiadria, Quanta esser può in angelo ed in alma. Tutta è in lui, e si volem che sia, Perch'egli è quegli che portò la palma Giuso a Maria, quando il Figliuol di Dio Carcar si volse della nostra salma. Ma vieni omai con gli occhi, si com'io Andrò parlando, e nota i gran patrici Di questo imperio giustissimo e pio. Quei due che seggon lassù più felici, 118 Per esser propinquissimi ad Augusta. Son d'esta rosa quasi due radici. Colui che da sinistra le s'aggiusta, È il Padre, per lo cui ardito gusto 121 L'umana specie tanto amaro gusta. Dal destro vedi quel Padre vetusto Di santa Chiesa, a cui Cristo le chiavi Raccomando di questo flor venusto. E quei che vide tutt'i tempi gravi, Pria che morisse, della bella sposa 127 Che s'acquistò con la lancia e co' chiavi, Siede lungh'esso; e lungo l'altro posa Quel Duca, sotto cui visse di manna La gente ingrata, mobile e ritrosa. Di contro a Pietro vedi sedere Anna, 133 Tanto contenta di mirar aua figlia, Che non muove occhio per cantare Osanna. E contro al maggior Padre di famiglia Siede Lucia, che mosse la tua Donna, Quando chinavi a ruinar le ciglia. Ma perchè il tempo fugge, che t'assonna, Qui farem punto, come buon sartore Che, com'egli ha del panno, fa la gonna; E drizzeremo gli occhi al primo amore, Si che, guardando verso lui, pehetri, Quant'è possibil, per lo suo fulgore. Veramente (nè forse tu t'arretri, Movendo l'ali tue, credendo oltrarti) Orando, grazia convien che s'impetri, Grazia da quella che puote aiutarti; E tu mi seguirai con l'affezione, Si che dal dicer mio lo cuor non parti: E cominciò questa santa orazione.

### CANTO TRENTESIMOTERZO.

San Bernardo grega affettuoramente la Vergine, che conceda a Dante la grasia di veder Dio, e di trar got großtio delle cose vedute. Il Poeta, ravvatorato, scorge in un triglice cerchio l'arcano ineffabile della Trinila Nel cerchio medio vede figurata l'umana effi-gle: onde gli vien desiderio di conocere il modo dell'unione della divina natura con l'umana. Uno improvviso splendore gliclo manifesta, e qui termina la visione.

| Vergine madre, figlia del tuo Figlio,                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Umile ed alta più che creatura,                                               |       |
| Termine fisso d'eterno consiglio,                                             |       |
| Tu se' colei che l'umana natura                                               | 4     |
| Nobilitasti si, che il suo Fattore                                            |       |
| Non disdegnò di farsi sua fattura.                                            |       |
| Nel ventre tuo si raccese l'amore.                                            | 7     |
| Per lo cui caldo nell' eterna pace                                            |       |
| Così è germinato questo fiore.                                                |       |
| Qui se' a noi meridiana face                                                  | 10    |
| Di caritate, e giuso, intra i mortali,                                        |       |
| Sei di speranza fontana vivace.                                               |       |
| Donna, sei tanto grande, e tanto vali,                                        | 13    |
| Che qual vuol grazia, ed a te non ricor                                       | re,   |
| Sua disianza vuol volar senz'ali.                                             | •     |
| La tua benignità non pur soccorre                                             | 16    |
| A chi dimanda, ma molte flate                                                 |       |
| Liberamente al dimandar precorre.                                             |       |
| In te misericordia, in te pietate,                                            | 19    |
| In te magnificenza, in te s'aduna                                             |       |
| Quantunque in creatura è di bontate.                                          |       |
| Or questi, che dall'infima lacuna                                             | 22    |
| Dell'universo infin qui ha vedute                                             |       |
| Le vite spiritali ad una ad una,                                              |       |
| Supplica a te per grazia di virtute                                           | 25    |
| Tanto che possa con gli occhi levarsi                                         |       |
| Più alto verso l'ultima salute.                                               |       |
| Ed io, che mai per mio veder non arsi                                         | 28    |
| Più ch'i' fo per lo suo, tutti i miei prieg                                   | hi    |
| Ti porgo, e prego che non sieno scarsi,                                       |       |
| Parché tu ogni nuha gli disleghi                                              | 31    |
| Di sua mortalità co preghi tuoi,<br>Sì, ch' il sommo piacer gli si dispieghi. |       |
| Si, ch' il sommo piacer gli si dispieghi.                                     | 34    |
| Ancor ti prego, Regina, che puoi                                              | 34    |
| Ciò che tu vuoli, che conservi sani,                                          |       |
| Dopo tanto veder, gli affetti suoi.                                           |       |
| 1-21. Figlia del tuo Figlio, sa la maternità della V                          | aroli |
| ch'ella fu figliuola d'Iddio per (Ces.). — Sua fattura, i                     | attu  |

1-21. Figlia del tuo Figlio, sa la maternita della Vergine ch'ella fu figliuola d'iddio per (Ces.). - Sua fattura, fattura creazione; et iddio fu figliuolo dell'umana natura (B.). - Si di lei quanto all'umanaità (B.). - raccese l'amore, tra Dio e Genuisti que te fecti canta a l'uomo, lo quale era spento Maria Vergine anche la Chie- (intepidito T.) per lo peccato :a (L.). - Umite, quanto al- d'Adamo (B.). - Reil' eterna l'animo - ed atte, quanto al- pace, nella bestitudine cele- l'essere madre di D(B.). - ste, dove è pace eterna - è Fisso, fermo (B.). Ab eterno perminato, has cassoluto e acl proponimento della incar- messo foglie questa rosa (B.). nazione del Verbo, era inchiu- Lo Spirito Santo, Amor se-

stanziale del Padre e del Figliuolo, prese stanza nel ventre di lei: Spiritus Sanctus superveniet in te, le disse l'Angelo; Per lo cus caldo, ecc. La carità divina è il seme della santità, ohe popolò il paradiso: simile all'altro passo: Acceri di quel caldo, Che fa naccere i flori e i prutti santi (Sopra, xxu. 48) (Ces.). E per questa cagione è fiorito e multiplicato questo cielo di santi e di sante (Chiose). — Meridiana face, eccellenissima fiacoula, come nel mezodi la luce del Sole è più eccellenis (B.). — Fontanza vinace, fonte indeficiente di speranza (B.). — Non pur non sola stanziale del Padre e del Fifonte indeficiente di speranza (B.). — Robertamente (B.). — Liberamente (B.). — Liberatiter. — Liberatiter tate, in te sono tutte quelle perfezioni che in creatura pos-sono essere (Lan.). 22-39. Dall'infima lacuna.

22.99 Dall'infina lacuna. Dal centro del mondo, ove è il lago del ghiaccio, infino a qui: tutto il gran vòto d'inferno, che riceve a diverse altezze la scolatura di tutti i peccati; e coll'infima, ne nota il fondo (Ces.).— Le vite spiritati. Si degli angeli, come dell'anime dal corpo sprate t'Venst.). Dannate, purpanti dell'animo dal corpo separate (Vest.). Dannate, purganti s beste. — Per grazia, che tu, per grazia, non per suo merito, il concedi — di virtus Tento, tanta quantità di virtà — l'utima salute, idio (B.).— Per mio vester, che di veder io non desidere il magiormente di quello desidero che vegga egli (L.) — Gli sti dispisphi, si manifesti a lui (B.).— Ancor, inolite. — Che guot, eco, che impetti da Dio qualunque grazia iu chiedi (L.).— Dopo tanto vester, post visionem summi bont (Benv.). Dopo la visione del Paradiso e di Dio. Aliri estendono questo vedere all'Inferno e al Purgatorio (B. B.)
— Guardia, oustodia. — I movimenti umani, le passioni che
l'umaniti dà (B.). — Per il
miet preght, acciò in esaudisca i miel preghi (L.). — Ti
chiudon le mani, chiudeno et ccoppiano le mani, inchinan-

accoppano is man, inchinan-desi a te per lui (B.).
40-54. Gii occhi, ecc., di Ma-ria Vergine (L.). — Fissi, fer-mati (B.). — Orator, Bernar-do. — Orator vale e dicento e. pregante (T.). — S'invii, si metta destro (B.). — Ber da — Torio dentro (B.). - Per, da. - Tanto chiaro. Non si può credere ch'altro occhio creato miri con chiaro. Non si può credere chiatro cochio create miri con altrettanta chiarezza (L.). —, Ai fine, Dio. — Finit, certo d'essere soddisfatto (T.). — In suso, inverso iddio (B.). — Venendo, divenendo. — Sincera, pura e chiara. — Sopra, vii. 130: Il paese sincero, il cielo (T.) — Dell'alta luce. Erat lux vera, quas illuminat omnen. hominem venicenem in hum. mundum (B.). — Da sè vera, è vera luce da sò, porchò da altro non depende (B.). — E più e più, vale ognora più, sempre più addeniro: nobile ed alto parlare questo entrar per l'alta luce, che da sè vera, cioè: Che ha in sè e da sè la ragion del suo essero perfettissimo (Ces.).

55-66. Da quinci, da questo punto in là (B.). — Maggio, maggiore (B.). — Parara mio possa mostrare. — Cede, dà lugo (B.). — Otragolo.

possa mostrare. — Cede, da luogo (B.). — Oltraggio, so-perchio (B.). Eccesso d'altezza (T.). — Sommiando. Altri : sognando. Dittamondo, vi. 13; sonia per sogna. — La pas-siane impressa, la paura, o l'allegrezza, o lo dolore messo Palegrezza, o lo dolore messo mesla sua fantasia (F.). - L'al-sro, — il resto (T.) - Cesta dalla memoria (T.). — Così la neve, ecc., allo caldo del Sole si disfà, come si disface la mia visiono (B.). — Nelle foglie che erano poste in su l'uscio et eranovi scritti il su l'usolo et eranovi soritti il versi, e perchè erano leggieri lo vento le facea volare, e turbavasi l'ordine de versi, sicche non si potevano intendere poi (B.). — La sontensia, l'oracolo (T.). — Sibilla, della Sibilla Cumea. En., un, 445. — (En. et al. 18).

Vinca tua guardia i movimenti umani: Vedi Beatrice con quanti Beati Per li miei preghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, Fissi nell'orator, ne dimostraro Quanto i devoti preghi le son grati. Indi all'eterno lume si drizzaro, Nel qual non si de' creder che s' invii Per creatura l'occhio tanto chiaro. Ed io ch' al fine di tutti i disii M'appropinquava, si com' io doveva, L'ardor del desiderio in me finii. Bernardo m'accennava, e sorrideva, Perch'io guardassi in suso; ma io era Già per me stesso tal qual ei voleva: Chè la mia vista, venendo sincera, 69 E più e più entrava per lo raggio Dell'alta luce, che da sè è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio Che il parlar nostro, ch'a tal vista cede, E cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che somniando vede, E dopo il sogno la passione impressa Rimane, e l'altro alfa mente non riede; Cotal son io, chè quasi tutta cessa Mia visione, ed ancor mi distilla Nel cor lo dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, Così al vento nelle foglie lievi Si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce, che tanto ti levi Dai concetti mortali, alla mia mente Ripresta un poco di quel che parevi, E fa la lingua mia tanto possente, Ch'una favilla sol della tua gloria Possa lasciare alla futura gente; Chè, per tornare alquanto a mia memoria, 🛪 E per sonare un poco in questi versi, Più si conceperà di tua vittoria. Io\_credo, per l'acume ch' io soffersi Del vivo raggio, ch' io sarei smarrito, Se gli occhi miei da lui fossero aversi.

tori e dall'intelletti umani (B.). — Di tua vittoria. Come tu vinci ogni anima umana (T.). Dalla grandezza della parte (67-69. Ti levi, levi te in alto — Di tea vittoria. Come tu (B.). — Ripresta, Sopra, 1, 29: vinci ogni anima umana (T.). Se mi ti presti. — Or qui preparato della parte ga, che gli sia riconcesso il s'argomenterà la grandezza del consocimento che abbe allora tutto (L.). — Per t'accume, per delle cose, quando le vide; parevi per apparavi (Ces.).

(B.). — Soffersi son: albaglia-re (T.). — Sarsi smarrito, sase suona (T.). — Più si conceperu, più s'intenderà da let-uscito di me (B.). — Aversi,

E mi ricorda ch'io fui più ardito

L'aspetto mio col valor infinito.

Per questo a sostener tanto, ch'io giunsi

rivolti. — Più si guarda nella luce mortale, e più l'occhie indebolisce; più in Dio, e più rinforza (T.). — Per questo, perchè più mirande, meglio si vede (T.). — Giussi. conglunai, l'occhie min penetrò (T.). — Coi valor infinito, colla Divinità. che è valore sensa fine (B.). Disse così per far intendere i a forza di custeta sun allo conte media. di questo suo allo, ende petè

| O abbondante grazia, ond'io presunsi<br>Ficcar lo viso per la luce eterna        | 82  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tanto, che la veduta vi consunsi!                                                |     |
| Nel suo profondo vidi che s'interna,                                             | 85  |
| Legato con amore in un volume,                                                   |     |
| Ciò che per l'universo si squaderna:                                             |     |
| Sustanzia ed accidente, e lor costume,                                           | 88  |
| Tutti conflati insieme per tal modo,                                             |     |
| Che ciò ch' io dico è un semplice lume.                                          |     |
| La forma universal di questo nodo                                                | 91  |
| Credo sh' io vidi perché niù di largo                                            |     |
| Credo ch' io vidi, perchè più di largo,<br>Dicendo questo, mi sento ch' io godo. |     |
| Un punto solo m'è maggior letargo,                                               | 94  |
| Che menticinano acceli ella impresa                                              | ••  |
| Che venticinque secoli alla impresa,                                             |     |
| Che fe' Nettuno ammirar l'ombra d'Argo.                                          | 97  |
| Così la mente mia, tutta sospesa,                                                | •   |
| Mirava fissa, immobile ed attenta,                                               |     |
| E sempre di mirar faceasi accesa.                                                | 100 |
| A quella luce cotal si diventa,                                                  | 100 |
| Che volgersi da lei per altro aspetto                                            |     |
| È impossibil che mai si consenta;                                                | 103 |
| I BI OCCING II DBIL, CH & GEL VOICI & ODDICHO,                                   | 100 |
| Tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella                                        |     |
| È difettivo ciò ch'è li perfetto.                                                | 106 |
| Omai sarà più corta mia favella,                                                 | 100 |
| Pure a quel ch'io ricordo, che d'infante                                         |     |
| Che bagni ancor la lingua alla mammell                                           | a.  |
| Non perché più ch'un semplice sembiante                                          | 109 |
| Fosse nel vivo lume ch'io mirava,                                                |     |
| Chè tal è sempre qual era davante;                                               |     |
| Ma per la vista che s'avvalorava                                                 | 118 |
| In me, guardando, una sola parvenza,                                             |     |
| Mutandom' io, a me si travagliava:                                               |     |
| Nella profonda e chiara sussistenza                                              | 115 |
| Dell'alto lume parvemi tre giri                                                  |     |
| Di tre colori e d'una continenza;                                                |     |
|                                                                                  |     |

con la conoscenza sua toccarsi
con una potenza o virtù infinita, che l'avrebbe dovuto opprimere (Ces.). — Presunsi, tri: Guazi confatti. — Non è B.l. ed qua travagitares,
presi ardire — Ficcar lo vizo.
distinto in Dio accidente da
consunsi. Speni tutte le mie
forze vizive (T.). Compili la visione (L.).

Speny Vidi che s'interna,
sto e uno (T.). Sopra, xxvuii, 120.

Legato; contrario di spiegato (T.). — Dante ha bene fiocosto lo sguardo ell' esser
qui a Dante ha bene fiocato lo sguardo ell' esser
qui a Dante ha bene fiocato lo sguardo ell' esser
qui a Dante ha bene fiocato lo sguardo ell' esser
qui a Dante ha bene fiocato lo sguardo ell' esser
punto di tempe corro dopo la Nella profonda, coc.
cato lo sguardo ell' esser
punto di tempe corro dopo la Nella profonda, esc.
del nutandomi 10, a me si veza
mio va mutando l' oggetto deli
miova dere: onde vidi quele
miova edere: onde vidi quele
no con on no quelo di di mon del spie
el mo (T.). Sopra, xxvuii, 120.

— Godo. Dal godere ampio
quello che prima non avea podeduce l' avere veduto (T.).

— Legato; contrario di spiegato (T.). — Dante ha bene fiocato lo sguardo ell' esser
punto di tempe corro dopo la Nella profonda; esc.
cato lo sguardo ell' esser
punto di tempe corro dopo la Nella profonda; esc.
posa, che fuor da lui è squadernata nel mondo (Ces.). —

Roma fondata se ne contino cal

guaglianza degli essenziali atguaglianza degli essenziali at-

Petavio 750, e da Roma a Treia distrutta 431, e da Treia agli Ar-gonauti 42(T.). Se lo fossi stato assopito 25 secoli, e mi fosser paruti un momento; che letargo era quello i Tanto, e più fisso fu il punto di quella visione; che full punto di quella visione; che in opera di tener la mente legata, valse quel medesimo che tanti secoli, e più (Ces.). Fe', la qual fece che il mare ammirasse nell'onde sue l'ombra del primo legno (Argo) (T.). Faccasi accesa, diventava più ardente di considerare e cognoscere iddio (B.). S. Gregorio papa: Augent spiritales delicios desiderium, dum estiant (L.).

(L.). 100-108. Del volere obbietto, la voluntà umana hae per suo obbietto lo sommo bene (B.). — Directio lo sommo bene (B.).—

B difettivo, ecc., è bene imperfetto ogni bene, che in Dio è
perfetto (B.).— Corta, indeficiente (B.). imperfetta non solo
al vero, ma a quel po' ch' io
rammento (T.).— D' infante.

Il B.: D' un fante, d' un fanciullo.

ciullo.

109-114. Non perché, ecc. Non vedevo che un punto; ma la mia vista rinforzata vedeva in quell' uno inenarrabili cose (T.). — Tal. Sopra, xux, 145: Uno mansado in sè come davanti (T.). — Parvensa, non apparenza, ma apparizione; cosi parvensa; les selle. Sopra, xuv, 71 (T.). Risponde ad un dubbio possibile: come fosse che (essendo semplicissima la natura divina) egli prima non vide in Dio quelle che dice d'aver veduto testà. Non à, risponde. che l'aspetto dell'essenta divina non fosse pure uno e semplicissimo, al prima e il dopo; ma egli è, ch'io passai ad aver vista più acuta; e così mutandomi lo, a me si veniva mutando l'oggetto del mio vedeva; conde chi espetto dell'esseria vide così mutandoni lo, a me si veniva mutando l'oggetto del mio vedeva; conde chi cavallo. 109-114. Non perché, ecc. Non così mutandomi io, a me si ve-niva mutando l' oggetto dei mio vedere: onde vidi quello che non vedea prima. — Tra-vaghiare per alterare/canglarsi. Bl.) e di qua travagliatore, cioè tragettatore, bagatistiliere; chi con giucchi di mano fa travedere altrui, sambiando-gli le cose sugli occhi: e così qui a Dante, per esergli tra-mutato il vedere, venia quasi a mutarglisi l'aspetto dell'es-senza divina, vedendo in lei quello che prima non avea po-tuto (Ces.).

tributi in tutte e tre le divine persone (L.). — Parcent vedere (B. B.). È sconcordanza che tien del mistero (T.). — El'um dall'aitro, ecc., uno d'essi giri dall'aitro sì come Iride da Iride parea prevenients. — Il figlio dal padre (T.). — Che quinci s quindi. Procede dal Padre e lal Figlinole (B.). Par., x, 1-3. — Questo è contro l'eresia de — Questo è contro l'eresia de' Greci, che dicono lo Spirito Banio procescere soltanto dal Padre [27]. — In ste sidi, sola stai in te medesima [8.]. — Deus luss est. — et iges est in Succe. S. Giov., Epist. 1 [B. B.]. — Intellette da noi soli. — Arridi a te a alle Breatire [7]. Ed ami ed arridi f'essere da te sola intesa e sola essere intendente tassas [L]. s'essere da te sola intesa e sola essere intendente te stessa (L.). Il Witte punteggia: Ed intendente te, ant ed arrivald. — Circulasion. Il giro che pareva lume rifiesso, avera l'effige umana in colore che rivolava la natura divina (T.).— Quella circulazion, ecc. Circonspetta la natura divina (T.). — quella circulazion, eco. Circonspetta alquanto all' intorno dagli occhi micri quella circulazione, qualta alquanto all' intorno dagli occhi micri quella circulazion, quella dei setti tre giri, che si concetta, ecc., che pareva nascere da te a quel medo che nasce il raggio rifiesso dal diretto, ecc. — Pareva in te. Il Witte: Pareva in tre. — Destiro da zè. Payremi in sè atesso col proprio colore dipinta dell' umana effige. — Accenna così l'umana natura, divinizzata per la pernge. — Accenna cesi l'umana natura, divinizzata per la per-sona del divin Verbo (L.). La seconda circolazione (che avea colore suo proprio) mi appariva dipinta dentro da se (cioè, che la pittura era a lei unita in-Finsecamente, non per union porale, o altro) della nostra Mage: della forma umana (formam servi accipiens); ma del suo colore stesso, del color medesimo di essa circolazione: il colore accenna la persona: e però vuol dire; che la forma umana era nella medesima persona divina; cioè nen sussisteva persona umana da sè (come volca Nestorio); ma la stessa persona del Verbo sussisteva, nella natura divina e

sisteva, nella natura divina e nella umana, sue proprio, uno stesso Figliuolo di Dio; dei suo colore siesso (Cer.). 133-145. Quai è il geometra, ecc. Le Chiose ricordano qui archimede, che non s'accor-grez, speculando, che iscidati romani, espugnata Siracusa, gil eran sopra. — Faffge, si il sea con l'attentione (T.). —

::

E l'un dall'altro, come Iri da Iri, 114 Parea reflesso, e il terzo parea fuoco Che quinci e quindi egualmente si spiri. O quanto è corto il dire, e come floco Al mio concetto! e questo, a quel ch'io vidi È tanto, che non basta a dicer poco. O luce eterna, che sola in te sidi, 104 Sola t'intendi, e da te intelletta Ed intendente te ami ed arridi! Quella circulazion, che si concetta 123 Pareva in te, come lume reflesso, Dagli occhi miei alquanto circonspetta, Dentro da sè del suo colore stesso Mi parve pinta della nostra effige, Per che il mio viso in lei tutto era messo. Qual è 'l geometra che tutto s'affige Per misurar lo cerchio, e non ritrova, Per misurar 10 coronio, ond'egli indige; Tale era io a quella vista nuova: Veder voleva, come si convenne L'imago al cerchio, e come vi s'indova; Ma non eran da ciò le proprie penne; Se non che la mia mente fu percossa Da un fulgore, in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa; Ma già volgea il mio disiro e il velle,

Si come ruota che igualmente è mossa. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

persions tra il idiametro è la circonferenza (T.). - Ond' egili indige, ha bisogne. — E come vi s'indova, Come l'una natura capisse nel dove, e nel luogo dell'altra (Es.). — Le proprie penne, la mia virtà dello intandere (E.). — Vogita. Qual ch'ella volova vedere. Di redere manuel divi Vario III. vedere come al divin Verbo l'u-mana natura si congiunge (L.) Purg., iv. 18: Qui è vostro di-mando. E altrove: Tien alto lor mando. Ralivov: Tienatio lor desio la cosa desiderata (T).— Mancó gozza, di poterio el ap-prendere, che io lo potest dire e scrivere (B.).— Ma grid, ecc. Ma grid 'Emore, cio li ddio, che sucove ti Sole e l'altre stelle, volgeva il mio desiderio e 1 veile, e il mio volere concor-dementa al voler suo, ecc. (P.).— Velle. Par., 1v, 25: Le question

Misurar, per rinvenire la quadratura del cerchio; cioè la lemente. — Si come ruota. Orriduzione d'esso cerchio in fi- gni punto di una ruota egnalgura quadrata, cosicchè l'area mente mossa, cioè tale che giri o superficie del quadrato sia con moto uniforme sopra invadi grandezza affatto egnale a riabile asse, descrive una circosquella del cerchio (Volysi). — ferenza, e quindi passa per tut-Conv., II, 41: — Principio, pro- ta le infinite direzioni aggaste porsione tra il idiametro e la da tutte le tangenti alla circoscirconferenza (T). — Ord' coli ferenza medasima, senza prodi riable asse, descrive una circos-ferenza, e quindi passa per un-te le infinite direzioni segnate da tutte le tangenti alla circos-ferenza medesimá, senza predi-ligerne alcuna, quasi mostras-dosi indiferente per tutte; gia-chè una circonferenza non e che la direzione continuamente de egualmente variata nei moti locali. Il paragone, nella sua eguamente variata nei mun locali. Il paragone, nella sua semplicità, è de' più profondi che abbia trovato il Poeta; ed è mirabilmente atto ad espriè mirabilmente atto ad espri-mere un perfetto accordo tra il desiacrio e il volere, tra il cuore e l'intelletto, tra ia parte superiore e l'inferiere dell'uomo, si che questo essera amante aderisca amorosamente alla velontà di Dio, Amorre e-terno, da cui è messo dolo-mente incieme col Sole, coa l'attre stelle, con tutto le ce-lesti spere e con le angellabe gerarchie (Assoneisi).

PINE DEL PARADISO

# INDICE

| Dedic | ea a Carlo  | Witte      |      |                | Pag. | 5          | 7 Canto     | Decimor              | r'mo .   |      |    |    | Pag. | 205        |
|-------|-------------|------------|------|----------------|------|------------|-------------|----------------------|----------|------|----|----|------|------------|
| INTRO | DUZIONE     | Vita d     | i Da | mle            | Š    | 7          | <b>)</b> >  | Decimos              |          |      |    |    | •    | 209        |
|       |             |            |      | Dante .        |      | 13         | >           | Decimot              |          | •.   | •  |    | >    | 213        |
|       |             |            |      | ella Di-       |      |            |             | Docimog              |          | •    | •  |    | >    | 217        |
|       |             |            |      | nmedi <b>a</b> | >    | 20         | •           | Decimoq              |          | •    | •  | •  | >    | 221        |
|       |             |            |      | i questo       |      |            | <b>)</b>    | Decimos              |          | •    | •  |    | >    | 225        |
| _     |             | com        | men  | ю              | >    | 21         | ;           | Decimos              |          | •    | •  | •  | >    | 229        |
| Tavo  | la dei libr | 1 441      | qua  | 13 800         | _    |            | ;           | Decimot              |          | •    | •  | ٠  | >    | 233        |
| pri   | ncipalment  | 5 57 E 666 |      | mote .         | >    | 23         | ;           | Decimon              |          | •    | •  | •  | >    | 237        |
|       |             | INFE       | R WA |                |      |            | 1 :         | Ventesin<br>Ventesin |          | •    | •  | •  | •    | 241<br>245 |
|       |             | OR WI      |      |                |      |            |             | Ventesin             |          |      | •  | •  | ;    | 249        |
| Canto | Primo       |            |      |                | Pag. | 27         |             | Ventesin             |          |      | •  | •  | •    | 253        |
| 3     | Secundo     | • :        | •    |                | Tuy. | 81         | 1 5         | Ventesin             |          | . :  | •  | •  | •    | 257        |
| 5     | Terzo       |            | :    | : :            | 5    | 35         | •           | Ventesix             |          |      | •  | •  | •    | 261        |
|       | Quarto      |            |      |                | - 5  | 89         | >           | Ventesir             | nosesto  | •    | •  | ن  | >    | 265        |
| •     | Quinto .    |            |      | : :            | •    | 48         | >           | Ventesin             |          | o.   |    | ٠  | >    | 269        |
| >     | Sesto       |            | :    |                | •    | 47         | <b>)</b> >  | Ventesi              |          |      |    |    | >    | 273        |
| >     | Settimo .   |            |      |                | >    | 51         | 1 >         | Ventesin             | nonono   |      |    | -  | >    | 277        |
| >     | Ottavo .    |            |      |                | >    | 55         |             | Trentesi             |          |      |    | ٠. | >    | 281        |
| •     | Nono .      |            |      |                | >    | 59         | >           | Trentesi             |          |      |    |    | >    | 285        |
| •     | Decimo .    |            | •    |                | •    | 63         | <b>)</b>    | Trentesi             | mosecon  | do   |    |    | >    | 289        |
| •     | Decimoprin  |            | •    |                | >    | 67         | >           | Trentesi             | moterzo  |      | •  | •  | >    | \$93       |
| •     | Decimosec   |            | •    | • •            | >    | 71         |             |                      |          |      | _  |    |      |            |
|       | Decimoterz  |            | •    | • •            | >    | 75         | ı           |                      | PARAI    | DIRE | Э. |    |      |            |
| >     | Decimoqua   |            | •    | • •            | >    | 79         | 04-         | D-4                  |          |      |    |    | B    |            |
| >     | Decimoqui   |            | •    | • •            | •    | 83         |             | Primo                |          | •    | ٠, | •  | Pag. | 299        |
| •     | Decimosest  |            | •    | • •            | •    | 87         | 1           | Secondo              |          | •    | •  | •  | >    | 303        |
| •     | Decimoset:  |            | ٠    | • •            | -    | 91<br>95   | ;           | Terzo                |          | •    | •  | •  | >    | 307<br>811 |
| -     | Decimonon   |            | •    |                | •    | 99         | ;           | Quarto<br>Quinto     |          | •    | •  | •  | •    | 315        |
| 5     | Ventesimo   | •          | •    | • •            | •    | 103        |             | Sesto                |          | •    | •  | •  | •    | 319        |
| •     | Ventesimor  | wim's      | •    | : :            | - 5  | 107        | 1 5         | Settimo              |          | •    | :  | :  | •    | 323        |
| 5     | Ventesimo   |            | • •  | : :            | - 5  | iii        | •           | Ottavo               | • •      | •    | •  | •  | 5    | 327        |
| 5     | Ventesimot  |            | •    | : :            |      | 115        | >           | None                 | • •      | •    | •  | :  | 5    | 331        |
| •     | Ventesimog  |            | •    | : :            | •    | 119        | >           | Decimo               | : :      | -    | :  |    | •    | 335        |
| •     | Ventesimo   |            | ·    | : :            |      | 123        | •           | Decimop              | rimo .   | :    | :  |    | •    | 339        |
| >     | Ventesimos  |            |      |                | •    | 127        | >           | Decisece             | ndo .    |      | :  |    | •    | 3 13       |
| >     | Ventesimos  | ettimo     |      |                | >    | 131        | >           | Decimote             |          | •    | -  |    | •    | 347        |
| >     | Ventesimot  |            |      |                |      | 135        |             | Decimog              | uarto    |      |    |    | >    | 351        |
| •     | Ventesimor  |            | •    | ٠,             | >    | 139        | •           | Decimoq              |          | •    |    |    | >    | 355        |
| >     | Trentesimo  |            |      |                | >    | 143        | ! ?         | Decimose             |          |      | •  | •  | >    | 359        |
| >     | Trentesimo  |            |      |                | >    | 147        |             | Decimose             |          | •    | •  | •  | >    | 863        |
| >     | Trentesimo  |            | lo   |                | >    | 151        |             | Decimott             |          | •    | •  | •  | >    | 367        |
| >     | Trentesimo  |            | •    |                | >    | 155        | 1 (         | Decimon              | ono .    | •    | •  | •  | >    | 371        |
| >     | Trentesimo  | quarto     | •    |                | >    | 159        |             | Ventesim             |          | •    | •  | •  | >    | 375        |
|       | -           |            |      | -              |      |            |             | Ventesim             | oprimo   | •    | •  | •  | >    | 379        |
|       | PU          | RGAT       | UN   | TA.            |      |            |             | Ventesim<br>Ventesim | osecond  |      | •  | •  | >    | 383<br>387 |
| 3-94- | Prime .     |            |      |                | Daic | 100        | •           | Vantesin             | 1018FEO  | •    | •  | •  | •    | 391        |
|       | Seconde .   | •          | •    | • •            | Pàg. | 100        | •           | Ventesin<br>Ventesin | oraninto | •    | •  | •  | •    | 395<br>391 |
| •     | <b>M</b>    | •          | •    |                | ,    | 169<br>173 | •           | Ventesin             | oderne.  | •    | •  | •  | ;    | 399        |
| •     | Quarto .    | •          | •    | • •            | •    | 177        | •           | Ventosin             | 1080810  | ٠.   | •  | •  | •    | 403        |
| -     | Quinto .    | •          | •    | • •            |      | 181        | <b>&gt;</b> | Ventesin             | ottave   | • •  | •  | •  | -    | 407        |
| •     | Sesto       | •          | •    | •              | •    | 185        | •           | Ventesin             | 200000   | •    | :  | •  | -    | 411        |
| 5     | Settime .   | :          | :    | •              | •    | 189        | >           | Trentesis            | mo :     | •    | :  | •  | •    | 415        |
| •     | Ottave      | :          | :    | : :            | •    | 193        | >           | Trentesi             | monrime  | ٠:   | :  | :  | 5    | 419        |
| 5     | Nono .      | :          | :    | •              | •    | 197        | •           | Trentesi             | mosecon  | do   | :  | :  | •    | 423        |
| _     | Da-1        | •          | -    |                |      |            |             | Manage at            |          |      | •  | •  |      | 407        |

; • • · •

| , |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | · | · |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   | ٠ |  |   |
|   |   |   |  | • |
|   |   |   |  |   |

| : | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

| ÷ |          |   |    | - |  |
|---|----------|---|----|---|--|
|   |          |   | ě. |   |  |
|   |          |   | ·  | • |  |
|   |          |   | •  |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          | • | •  |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   | -  |   |  |
|   | <b>.</b> |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          | - |    |   |  |
|   |          | • |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |
|   |          |   |    |   |  |

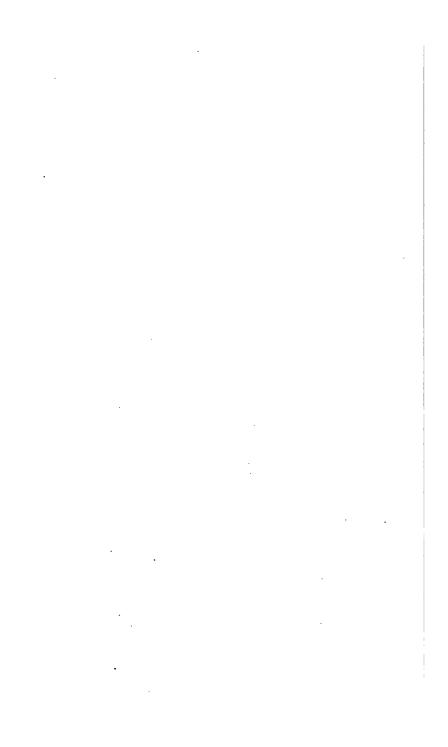

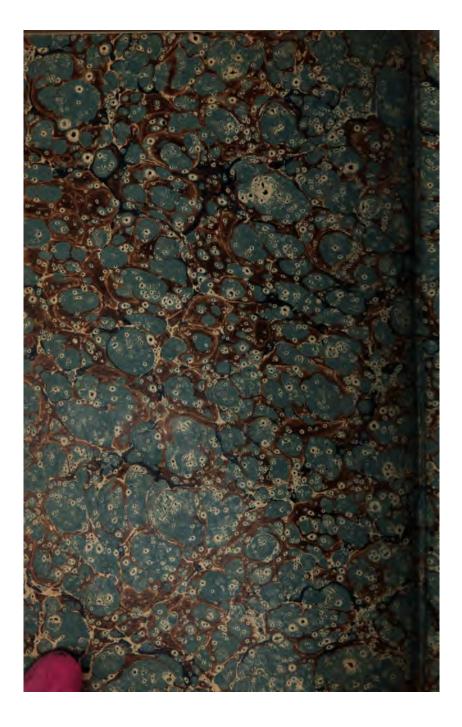

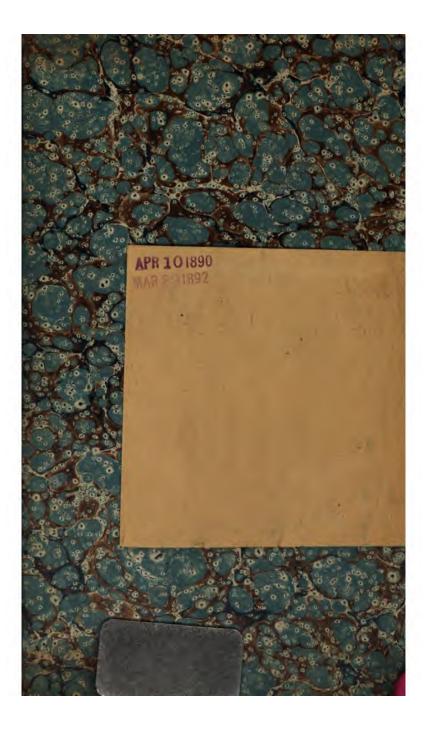

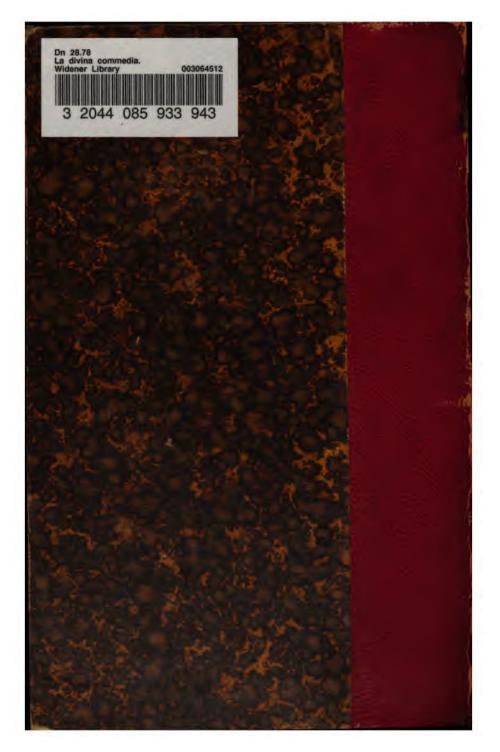